

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

HW 2LDF L

## Barbard College Library



FROM THE LIBRARY OF

### JOHN ELBRIDGE HUDSON

(Class of 1862)

OF BOSTON

GIFT OF

Mrs. JOHN E. HUDSON July 1, 1914

# J U V E N A L I S

ET

PERSIUS.

# D. JUNII JUVENALIS

### AQUINATIS

# SATIRÆ XVI.

AD

OPTIMORUM EXEMPLARIUM FIDEM RECENSITÆ

**VARIETATE LECTIONUM** ..

### PERPETUOQUE COMMENTARIO ILLUSTRATÆ

ET INDICE UBERRIMO INSTRUCTÆ

GE. ALEX. RUPERTI.

QUIBUS ADJECTÆ SUNT,

# A. PERSII FLACCI SATIRÆ

EX RECENSIONE ET CUM NOTIS

G. L. KENIG.

VOLUMEN SECUNDUM.

### GLASGUÆ:

EXCUDEBANT ANDREAS ET JOANNES M. DUNCAN,

ACADEMIÆ TYPOGRAPHI;

IMPENSIS RICARDI PRIESTLEY, LONDINI.

1825.

KE 32662 (Harrard College Library, rom the Library of John E. 19950N Dec. 1, 1900.

igitized by Google 7

#### COMMENTARIUS

IN

### JUVENALIS SATIRAS.

IN

### SATIRAM I.

1 seq. Roma olim poeta, historici et oratores, quacumque scripserant, ante quam ea in vulgus ederent, amicis recitare solebant. Quod institutum initio præclarum fuit et excolendis ingeniis librisque emendandis utilissimum: pauci enim iique subacti judicii viri invitabantur, ut libere, quid sentirent quæque sibi parum probanda viderentur, expromerent. Verum consuetudo ista mox ita immutabatur, ut recitatores non precibus tantum vel gratia et auctoritate sua, sed præmiis quoque propositis, pretio vestis, cœnæ, sportularum cet., clientes vel aliorum hominum magnam et imperitam turbam ad audiendum elicerent et quasi emerent eo consilio, ut singula ab iis ore pleniore laudarentur, (unde non inurbane hi Lopondelle vocabantur et Laudicæni) vel incondito exciperentur clamore ac plausu: (vid. inpr. Plin. Ep. II, 14.) ex quo inani laudis studio mox insana scribendi et in primis poetandi manavit libido, quæ ingentem hominum multitudinem tamquam pestilenti sidere afflavit et mirum in modum aucta est cum astutia Imperatorum, qui cives ad otium a militari studio publicisque Vos. II.

Digitized by Google

negotiis traducebant, tum exemplis Neronis et Domitiani, qui famam poetarum ipsi affectabant. (v. VII, 36-52. et Horat. Epist. II, 1, 108-118.) Sapientiores, qui aderant, et doctiores ne animum quidem et aures ad ejusmodi recitationes vel prælectiones et imibilizaç advertebant, vel audiendi fastidio conficiebantur; unde h. l. vexatus toties. 1 Quum itaque illis temporibus non modo, ut nostris, tot jejuni libelli quotidie lumbricorum vermiculorumve instar pullularent, sed omnia quoque fora, ambulacra et auditoria eorum recitationibus personarent: poetæ animum tacita et indignatio subit et miratio, cur tam diu patienter nec sine summa molestia aliorum scripta legerit et audiverit, nec jam ipse aliquid et scripserit, et recitaverit, ut certe reponeret, h. e. aliis idem legendi audiendique fastidium crearet, quod ipse ex illorum libris et recitationibus perceperit, ne patientiam suam hi impune insultasse videri possent; nam reponere est rependere, par pari referre, reddere beneficium vel debitum. 2 Primis verbis et in his maxime illo reponere non lepidæ tantum, quas poeta arripuit, scribendi causæ, summa scilicet indignatio, ex audiendi tædio concepta, et vindictæ cupido, sed modestum quoque ejus de scriptis suis judicium continentur. Abrupta autem oratio convenit affectui, quem poetæ satirici in ipsis carminum principiis sequi et exprimere solent. Cf. Sat. IV, 1. - 2 seq. Annotatio Heinr. est hæc: "Triplex in his commemoratur recitationum genus: epica, tum tragœdiæ et elegi. Tragœdias omninoque fabulas ad agendum compositas recitari seu prælegi, Athenis Atticis florente re scenica inauditum fuit, nisi quum poeta διδάσχαλος singulas dramatis partes discentibus histrionibus docta vocis modulatione præibat, vel Antiphanes aliquis comædiam ad aures Alexandri regis intra domesticos parietes recitabat; quam rem tradit Athen. lib. XIII. pr. Contra Romæ poetarum tragicorum studia in in inicigeo continebantur plerumque, inprimis sub Cæsaribus;

<sup>1</sup> V. ad VII, 40 seq. (ubi insignem locum Tac. de orat. c. 9. adscripsi) et XIII, 32. 33. Martial. II, 27. Horat. Epist. I, 19, 35 seq. et A. P. 419 seq. 474 seq. Pers. Sat. I, 15 seq. 53. et ad eum Kostation. nig et Casaub. p. 55 seq. 68 seq. Plin. Ep. I, 5, 4. 13, 1 seq. II, 14. V, 3, 7 seq. 13, 1 seq. VI, 17. VIII, 17. VIII, 12. Lips. Epist. ad Belgas Cent. II, 48. Opp. T. II. p. 893 seq. Plutarch. στελ σου άπούτο, Casaub. ad Theophr. Char. cap. II, S. p. 170.
Conf. Tulmebi Adv. XX, 8. et Par-

rhas. Epist. XXIII. p. 40. qui meta-

phoram desumtam putabat a conviviis, non a creditoribus. Barthius (Adversar. I, 21.) notat, verbum hoc ex schola declamatoria viznair dici de eo, qui respondeat themati et ad clepsydram pari attentione, quam præstiterit congregi suo, audiendus vicissim orationem reponat. Nota Hein. est: " Reponers esse id. qd. rependere, clarum fiet ex Sen. de ira I, 3. Aristotelis finitio non a nostra abest; ail enim: iram esse cusiditatem doloris reponendi; et ex Lactant. de ira dei c. 17. ubi eadem verba affirt, sed rependendi habet pro reponendi."

rarius tragodiæ, apud auditores recitatæ a poetis, in scenam producebantur agebanturque gestu histrionum: quæ res pertinet ad decantatam illam scenæ tragicæ neglectionem apud Romanos. v. Bættigeri Prolus. a. 1798. de quatuor ætatibus rei scenicæ apud veteres p. 19. not Serioris ætatis quid isthac in re proprium fuerit, quando ne posteris quidem seculis tragædias comædiasque per ludorum solemnitatem in scena edere plane cessatum est, singulari diligentia ostendit vir doctiss. Petr. Er. Müllerus, Prof. Hafniensis, comment. de evo Theodos. P. II. p. 134 seq. Qui post tragcedias porro commemorantur elegi, hos nota Plinii epistola VII, 17. omittit in recensu operum, quorum recitatio tum usu recepta fuit; etsi hi quoque, non minus, quam lyrica, quæ profert, causam, in qua tuenda istic versatur, quodammodo juvare poterant. Sed elegidia, ut lectitata, expresse nominat Persius Sat. I, 51." - Codri hujus non alibi fit mentio, nisi forte inf. III, 203 seq. (ubi tamen non de malo poeta, ut h. l., sed de paupere homine, ut forsan ap. Martial. II, 57, 4. V, 24. 8. V, 27. agi videtur) et ap. Martial. IV, 29, 8. ubi a Scaligero (in Scaligeran. p. 77.) pro Marso, qui egregius poeta fuit et ipsi Martiali passim laudatur, Codrus substituitur, prob. Henninio ad h. l. ubi Theseidem dicit et Amazonidem unum forte idemque opus fuisse, et rationem, cur Amazonidis nomen Theseidi potuerit convenire, ex ipsa Thesei historia liquere. Cf. Var. Lect. rauci recitando et clamando, ut VI, 515. Martial. IV, 8, 2. X, 5, 4. Carminis longitudo significari videtur; sed judice Hein. tumor carminis, qui effecerit, ut vocem valde intenderet; quo sensu dixerit Martialis VIII, 3, 15. Prælegat ut tumidus rauca te voce magister, et Pers. I, 14. Scribimus grande aliquid, quod pulmo animæ prælargus anhelet, ad quæ verba v. Casaub. Theseide, recitatione Theseidis, tragœdiæ vel carminis epici de rebus a Theseo gestis, qualia olim plures poetæ scripsere, de quo v. Heyne Not. ad Apollod. II, 5, 12. et III, 16, 1. Impune, sine pæna, non, ut alii exponunt, sine effectu. togatas fabulas, in quibus Romanorum facta et mores exhibebantur, ut Græcorum in palliatis: nam toga Romanis fuit propria, ut pallium Græcis. Fabulæ Rom. argumenti, in quibus magistratus inducebantur, prætextatæ dicebantur vel prætextæ. - 4. Telephus, tragædia de Telepho et hæc pro recitatione ejus, ut mox Orestes. Fabulæ Telephi et Orestis a multis olim poetis tractatæ.3 Epitheton ingens spectat tum ad longitudinem carminis

<sup>\*</sup>v. Heyne ad Apollod. II, 7, 4. et c. 16. 17. 18, et Bibl. Lat. L. IV. c. 1, III, 9, 1. Fabricii Biblioth. Gr. L. 1I. § 4.

orationisque prolixitatem, tum ad ampullas et sesquipedalia verba. cf. Horat. A. P. 96. 97. Tragordiam de Oreste poeta tam prolixam fuisse dicit, ut non in interiore tantum et adversa parte, more veterum, membrana fuerit persoripta, sed etiam in tergo, in aversa vel inversa charta, δαισθόγεωρος. 4 Huc spectant verba Sidonii Apoll. VIII, 16. a Grang. et Heinr. laudata: "Jam venitur ad margines umbilicorum, jam tempus est, ut Satiricus ait, Orestem nostrum vel super terga finiri." Idem Sidon. Epist. II, 9. extr. dixit epistolæ tergum madidis sordidare calamis. Poetæ autem illius ævi inopiam et ingenii et rerum prodebant argumentis jam notissimis tractatis et ad fastidium dilatatis.

7-14. Tam diu jam et tot poetis recitantibus operam dedi, tamque vulgaria sunt tum argumenta, quæ ab iis tantum non omnibus pertractantur, tum descriptiones atque imagines ex antiquis poetis desumtæ, quæ carminibus ubivis ab illis intexuntur et a quibus potissimum petere solent colores artis, tamquam hujus summa et cardo in iis vertatur; (quod etiam notat Horat. A. P. 15 seq. et Lessing. Laocoon p. 174.) ut illa mihi non minus nota inde facta sint, quam ulli domus sua. Fuere qui inpr. taxari putarent Valerium Flaccum, Juvenalis imitatorem. v. Burm. ad Valer. Fl. I, 145 seq. et V, 642. Similiter Martial. IV, 37, 7. teneo melius ista, quam meum nomen. Lucus, quales a poetis adumbrari solent, et lucus Martis, (qualis non modo Rome, sed in Ponto quoque, ubi aureum vellus servabatur, et Albæ aliisque locis fuit) ut lucus Diana ap. Horat. l. l. 5 — 8. Poeta Hieram, Vulcani sedem, juxta Æoliam Liparen, et locum Virg. Æn. VIII, 416. in animo habuisse videri potest. Cf. ibi Heyne in not. et in Excursu I. ad Æn. I. Sed quoniam Hiera quoque una ex septem insalis Ediis, que et Vulcaniæ et Liparææ dicuntur, non vero iis vicina est, antrum Vulcani et Cyclopum h. l. Ætna potius vocatur, quæ illis insulis imminet et de qua poetæ multa fabulantur. Cf. inf. ad

<sup>4</sup> Cf. Schwarz. Diss. de ornam. librr. Lips. 1756. Salmas. ad Vopisci Firm. c. III. p. 701 seq. Intpp. Plin. Ep. III. 5, 17. Potteri Archeol. Gr. T. III. p. 296 seq. edit. Germ. Martial. 1V, 87, 11. VIII, 62. Nets Job. Winckelmanni in Spec. Comment. in Juvenal. edito a S. V. Garlitto in Animadv. ad Auct. vett. Spec. II. Magdeb. 1801. p. 51. 52. est: "Plena jam margine, plena etiam exteriore parte pagine, que solet ad ornamentum libri relinqui vacua; in tergo:

nam antiqui ex parte carnis tantum scribebant, non ex parte pilorum, ex qua imagines depingebant ad honores principum."

Nonnulli hæc verba accipiunt de historia Romuli et Remi, quos Rhes Silvia in luco Martis peperit; alii de historia integra Martis, amplissima poetarum materia; Schol. vetus de luco Martis, qui Romæ fuerit in Appia, in quo recitaverint poetæ.

XIII, 45. et Heyne l. l. rupibus Æ. ut Æolium saxum dixit Lucan, V, 609. quid agant terra marique venti, nubes, tempestates et prœlia inter se cientes, vel homines, ut Boreas Orithyiam et Chloridem, rapientes, vel mergentes naves e. s, p. quas umbras torqueat; examinet et tarquendas judicet, Æacus, judex apud inferos, h. e. nota mihi sunt, quæ de inferis eorumque pœnis poetæ fabulentur. 6 — 10. Nota mihi sunt Argonautica, ut e Colchis Jason furtim, inscio Æeta et dolis Medeæ, aureum vellus Phryxi, τὸ χρυσόμαλλον δίρας, suhripuerit. — 11. Novi pugnam Centaurorum cum Lapithis in Thessalia et robur Monychi Centauri, quem arbores cum radicibus evulsisse et torsisse fabulantur poetæ. V. Ovid. Met. XII, 499 seq. Lucan. VI, 888. et Valer. Fl. I, 145 seq. ubi v. Burm.

12. 13. Ædes nobilium et ditiorum quotidie resonant recitationibus repetitionibusque earumdem vulgarium rerum ac fabularum, quas varii poetæ tractarunt quæque adeo cuivis ita innotescunt vel jam innoteere. Romæ enim vel domi paucis amicis convocatis, vel in ædibus et quidem in atriis porticibusve earum laxis magnisque, quæ tenuioribus, quibus ea non erant, a divite aliquo et nobili viro, ut h.l. a Frontone, (a Stella Mart. IV, 6, 5.) commodabantur, vel denique publicis locis, in quanta maxima fieri poterat hominum corona, recitabatur. Cf. ad VII, 40. Horat. Sat. I, 3, 88 seq. I, 4, 74 seq. Plin.

Alii non male ad id potissimum respici putant, quod Plato in extremo Gorgia et Minoe tradit, ab Æaco Europæo umbras Europæas, a Minoe et Rhadamentho Asiaticis judicari Asiaticas: quas, scil. Europæas. In toto autem h. l. vulgaria cerminum argumenta, a multis poetis, tam summis quam minimis, (v. 14.) pertractata et quotidie recitata, (v. 12.) 13.) recensentur. Hinc quoque sententiam suam mihi non persuasit Wernsdorf, qui in Poet. Lat. Min. T. IV. p. 23. ita disputavit: "Juvenalis videtur omnino vs. 7. 8. duo poetas aut duorum poematum argumenta tangere, unum, quod de expeditione Argonautica, alterum, et qui-dem Lucilii Junioris, quod de Ætna monte agit. Ea vs. 9. 10. propius notare pergit: nam verbis, unde alius furtiva -pelliculæ, redit ad alterum poetam, quem ante dixerat lucum Martis descripsisse; verba autem quid agant venti omnino videntur Ætnam amplius signare et de ventis, Ætnæum incendium excitantibus, intelligenda esse. His quum statim subjungatur quas torqueal umbras Encus,

non videtur boc ad ventos ante memoratos ullo modo pertinere, nisi mutatis paulum verbis legamus, quas torqueat undas, vel quos torqueat æstus Æolus. Ita vero clarius respicit Ætnam Lucilii, qui in præcipuis causis Ætnæi incendii ventos subterraneos, partim etiam undas maris, antra Ætnæ subeuntes, ponit et in principio carminis verbis fere a Juvenale repetitis utitur: que tam fortes volvant in-cendia causes, Quod fremat imperium, quid raucos torqueat æstus." A vs. 7. et toto h. l. consilioque poete aliena est hec ratio, qua ad duorum modo carminum argumenta referuntur omnia; et sic non modo verbis, quas torqueat umbras Æacus, sed et illis, quantas jaculetur Monychus ornos, alia substituenda sunt. Nota Hein. est: " Fortasse perstringuntur versificatores, qui se ad imitationem Æn. Virg. composuerant, ubi sermo est de tumultibus ventorum et de Æaco inferorum judice." Eadem in aliorum quoque poetarum carminibus memorantur, in Rneide autem Virg. neque lucus Martis, neque Jason, Argonautæ et Monychus.

Ep. VIII, 12. Theophr. Char. V. extr. ibique Casaub. nomine vel quilibet designatur vir nobilis doctorumque homirum fautor, vel M. Fronto ille, qui ter et cum Trajano consul fuit, de quo v. Dio LXVIII, 1. Martial. I, 56, 2. (Clarum militiæ Fronto togæque decus) et Plin. Paneg. c. 60.7 Eum Plutarchi nepotem fuisse tradit Joh. Salisbur. in Policratico VIII, 13. platani, porticus, quas platani obumbrant. Cf. Martial. III, 19, 2. III, 58, 3. Petron. 131. Prop. II, 32, 11 seq. Misc. Obss. Crit. Vol. V. T. III. p. 21. Nota Heinr. est hæc: "Platanus, ut omnino jucunda et dilecta antiquis arbor fuit, (v. Gron. Obss. I, 5. et Burm. Sec. ad Anthol. Lat. T. II. p. 355.) ita perraro abest, ubi dulcis et opacæ sedis amœnitas adumbratur. Facile hic succurrit ex Phædro Platonis (ad quem v. not. Heindorfii) platanus Socratica, magis etiam illustrata mentione Tulliana. Atque huc spectat elegiacum fragm. Philetæ Coi ap. Athen. V. p. 192. E. quod olim sic emendavimus: Θεήσασθαι πλατάνω λασίη υπο. Quis inter plures Frontones intelligi debeat, est sterilis quæstiuncula. Ceterum præter alios vid. Dio LXVIII, 1. ibique Reim., et idem Dio LXIX, 18. tum Gatak. ad Antonin. I, 11. p. 19 seq. et Sirmond. ad Sidon. Apoll. Not. p. 7. Is igitur Fronto, seu Consul fere obscurus, sive princeps ista ætate advocatus, (v. Dio l. post.) privatam domum et porticus platanis umbrosas recitantibus liberaliter præbebat; quod tum quidem necessarium suit, quum neque in theatro fierent Romæ recitationes, (v. Heyne ad Donati vit. Virg. Vol. I. p. LXXIX. 41.) necdum Athenæa publice exstructa essent, quorum postea satis est frequens memoria, inpr. ap. Scriptt. Hist. Aug. Vide saltem Sirmond. ad Sidon, p. 31. et 44. atque Juret. ad Symmach. Ep. I, 9. p. 9." marmora, parietes crustis marmoreis obtecti; aut convulsa marmora non different a ruplis columnis marmoreis porticus. Verbis convulsa, clamant et ruptæ δεινώς et ὑπεςβολικώς exprimuntur et recitatorum clamores, et auditorum frequentia, plausus ac putidæ illæ acclamationes (clamor vagus et voces inanes ap. Tac. de orat. c. 9.) δεθώς, καλώς, σορώς. Ssiws, so, sbys, briger, Euge, Bene, Pulchre, Belle, Recte! (de quibus v. Ramir. ad Martial. I, 4. et Böttigeri Sabina p. 325. ed. pr.) Res enim rumpi vel convelli et frangi dicuntur, quæ magno strepitu et

Hunc saltem intelligere malim, quam tum Dodwello (in vit. Juven.) extr. M.
Corn. Frontonem, oratorem celeberrimum et Antoninorum magistrum. De his aliisque Frontonibus v. Onuphrii Fastos

et intpp. Gell. II, 26. XIX, 8. et 10. Plin. Ep. II, 11. IV, 9. V, 13. et Paneg. c. 60. Tac. Ann. II, 33. 68. et Dodwell. l. c.

clamore impelluntur ac resonant. 8 clamant, resonant, ut latrare, plangere, anhelare, βοζίν, βείμων, Ιάγειν de ventis, fluctibus cet. (v. ad Sil. III, 471. IV, 524. et Burm. ad Valer. Fl. I, 590.) tore, continua atque frequentissima recitatione hominis, clara voce legentis.

14-18. Exspectes eadem a summo minimoque poeta, scil. ut carmina et scribant et recitent! (quale est illud Horat. Epist. II, 1, 117. Scribimus indocti doctique poemata passim!) Ergo, ut eadem a me exspectes, ut carmina aliquando scribere possem atque recitare, et quia insanabile scribendi carmina, poetandi, nunc tenet tot homines, (v. VII, 36 seq. 50 seq. et sup. ad v. 1.) etiam ego (et nos, quæ verba dense repetuntur) tam Grammaticorum quam Rhetorum scholas frequentavi adspirans ad facultatem laudemque poeticam. Neque est. quod hujus consilii conatusque me pœniteat, quod chartæ parcam vel aliquis ei parcendum dicat, quum illa, quamvis ipse non scribam, peritura sit manibus aliorum poetarum, quorum tantus est numerus, ut ubivis in eos incidas; quare nihil refert, utrum horum, an mea manu pereat. Sic omnia bene cohærent et non minus modestæ, quam lepidæ rationes a Juvenale memorantur, quibus impellatur ad carmina-Neque rectius mentem poetæ cepisse videtur Heinecke, scribenda. cujus interpretatio est: Quæ quum ita sint, (ergo, hanc ob causam) i. e. quum sæpissime vexatus et cruciatus sim a poetis carmina sua recitantibus, et ego Grammaticorum scholas frequentavi, et ego declamavi, scil. eo consilio, ut aliquando scribere illosque, qui mihi tantum fastidium creaverunt, vicissim vexare possem. Ut alia taceam, hæc ét languent, quoniam eadem poeta jam v. 1-3. dixerat, et haud conveniunt verbis proximis v. 14. non enim a summo poeta exspectes, ut carminum recitatione te vexet et cruciet, sed eo, quo dixi, sensu eadem exspectes a summo minimoque poeta. Manum ferulæ, qua pueri percutiuntur, subducere, locutio proverbialis, ut multi putant,

• Sic forte concha frangit aquas Clau-Sie forte concha frangit aquas Claudian. X, 133s fregit subsellia versu Sintius inf. VII. 86. perorantem et rhetorica
Grav. Lect. Hesiod. c. 18. Lips. Epist.
sedita plausibili oratione frangentem Sidon. Apollin. Epist. V, 10. dignus, quo
vectinate crepitantis Athenæi subsellia currota (al cunenta) quaterentur ibid. IX,
telia prota τῶς ἐ τῶς τῶς τῶς τῶς
τῶς παὶ τῆς ποπογῆς Polyb. XV, 32. τηλικοῦνος παι τῆς ποπογῆς Polyb. XV, 32. τηλικοῦνος παι τῆς ποπογῆς Polyb. XV, 32. τηλικοῦνος παι τῆς ποπογῆς Polyb. XV, 11,
λικοῦνος παι τῆς ποπογῆς polyb. XV, 11,
λικοῦνος παι τῆς ποπογῆς polyb. XV, 12,
των μετα Juven. VII, 86. aque Sidon. 1.
λικοῦνος παι τῆς ποπογῆς polyb. AV plasiod.

σον μετα το το τῶς μετα το τῶς μετα το τῶς μετα το το τῶς μετα το τῶς τῶς μετα το τῶς τῶς μετα το τῶς με 16. zaτιβράγνοτο πᾶς ὁ τόπος ὑπὸ τοῦ πρότου παὶ τῆς πρωνγῆς Polyb. XV, 32. τηλιποῦνος πατιβράγη πρότος ibid. XVIII,
29, 9. ἄγνονο ὅλυμπος et ἡχὼ Hesiod.
Scut. Herc. v. 203. 279. 348. Conf. tam, videri præferendam.

Barth. ad Claud. laud. Stilic. II, 69. explicationem aliam, a me infra proposi(non modo Grang, et Brit., sed etiam Savar, ad Sidon, p. 158. 324. Erasm. in Adag. et Gesner. in Thes. L. L.) de iis, qui scholæ valedixerunt et Grammaticorum disciplina ac potestate exemti sunt. prestat, cum Wernsdorf. ad Colum. de cultu hort. v. 21. in Poet. Min. T. VI. P. I. p. 36. ita h. l. interpretari: et nos in disciplina ludimagistri fulmus et, manum ferulæ præbere coacti, illam metuentes sæpe subduximus. Id facete dictum pro: scholas frequentavi. Hanc interpretandi rationem unice veram esse, Hein. et Heinr. probarunt coll. Macrob. III, 10. Sidon. Ep. II, 10. et Hieron. in Apol. ad Domnionem Ep. LI. p. 400. A. Tom. I. ed. Paris., adv. Rufin. I, 4. p. 495. G. et in Ep. CI. ad Pammach. p. 665. C. - 16. Artem quoque oratorism edoctus sum, et in scholis Rhetorum vel suasorias (sc. orationes) vel controversias fictas tractare et declamare didici. (cf. Auctor Dial. de Orator. c. 35.) Ejusmodi olim suasoria vel exercitatione aliqua et declamatione (ushirn, imids/Ess) Sullæ suasi, ut, perpetua dictatura omnique reipubl. cura deposita, reliquum vitæ tempus in otio transigeret; h. e. thema illud tractayi, et ostendi, Sullam ita prudenter egisse. Sic ap. Quintil. Inst. Or. III, 8, 46. Ciceroni dabimus consilium, ut Antonium roget vel Philippicas exurat. Cf. inf. ad VII, 151. et similia themata ap. Senec. Suasor. III. V. VI. VII. — ut alturs somnum dormiret, non interruptum curis ac vigiliis, quas summa secum trahit potestas, Gall. dormir d'un profond sommeil; Ach.9 - peritura parcere chartae, cf. Gierig ad Plin. Ep. VII, 2. (impetrare aliquid perituri temporis) et Gron. Obss. II, 22. quos laudavit Hein.

19-150. His versibus poeta docet, quare, consilio carminum componendorum capto, satiras scribere in animum induxerit: tot scilicet et tam varia nunc vigere vitia, ut difficile sil satiram non scribere, et, si natura neget, faciat indignatio versum. hoc decurrere campo et per eum equos flectere, h. e. hoc carminum genus tractare: nota metaphora, a circo et stadio petita, ut ap. Ovid. Fast. II, 360. IV, 10. VI, 586. et al. " Petita præsertim a ludi genere, quod ladus Trojanus, vel ab exercitio, quod decursio dicebatur;" Ach. "Flectere præcipue usitatum est de ludis Circensibus;" Hein. qui conferri jubet Markl. ad Stat. p.

nio, non somno; in hoc languor est mor-bus ille. Rigaltius turpem ignaviam putabat exprobrari Romanis, per quos licuerit Sullæ a dictatura se abdicare et in

Nerba ut altum dormiret quidam referunt ad Sullse morbum (phthiriasin), bus ille. Rigaltius turpem i quem somno dissimulaverit, coll. Plin. tabat exprobrari Romanis, p. VII, 43. et Sereno Sammon. c. 6. p. erit Sullse a dictatura se ab 128. Sed in illo loco leg. supremo som- Urbe privato vivere ac felici.

278. et Burm. ad Prop. I, 3, 46. Auruncæ alumnus, Lucilius, qui primus Romanorum Satiras et quidem triginta earum libros scripsit et Suessæ natus est, quæ urbs Suessa Aurunca dicebatur ab Auruncis, qui, bello inter ipsos et Sidicinos orto, profugi cum conjugibus et liberis Suessam commigrabant. Cf. Scaliger Auson. Lect. II, 11. p. 115. Veteris Schol. nota h. l. est: "Turnum dicit, Scævæ Memoris, Tragici poetæ, fratrem, qui libertini generis ad honores ambitione provectus est, potens in auls Vespasianorum Titi et Domitiani; vel Lenium dicit, qui et ipse Satiras scripsit; vel Silium, et ipsum sui temporis Satiricum, qui omnes ex Aurunca fuerunt." De his poetis v. Wernsdorf. Poet. Min. T. III. p. XVI. et LIX. — placidi, benigne.

22 seq. Quum omnis contra naturam, et viri fiant mulieres, mulieres autem viri. spado, castratus, eunuchus, tener, mollis et effeminatus, (ut VI, 388. et XII, 39.) ducat uxorem, ut ap. Martial. VI, 45. 3. Nubit Lectoria Ligdo cet. Cf. VI, 366 seq. 10 Mævia quo quacumque muliere impudica. - 23. Mulieres et puellas înde a Domitiani temporibus descendisse in arenam amphitheatri ibique partes gladiatorum egisse, vel inter venatores s. bestiarios cum feris pugnasse, donec a Severo id vetitum, nota res est. Cf. VI, 246 seq. 11 Aper Tuscus, epith. ornans, ut a. Marsus Horat. Od. I, 1, 28. mamma, habitu mulieris, non tam irritantis spectatorum libidinem. quam ritum imitantis Amazonum, (quibus læva papilla fuit nudata, et quibus Romanas mulieres comparat Statius Silv. I, 6, 53 seq.) vel potius more venatricum, quarum humerus pectusque dextrum in numis et statuis nudatum conspicitur; 12 nisi malis cum Britan. habitu procumbentis in vulnera feræ, quo mammæ e sinu exseruntur. Historia mythica de Amazonibus exponitur in Creuzer's Symbolik T. II. Alii intelligunt Licinium, Augusti li-111 seq. 161 seq. — 24. 25. bertum et tonsorem, alii Cinnamum tonsorem, qui mulieris cujusdam muneribus ad equestrem dignitatem pervenit et postremo in Sicilia exsulavit, de quo v. Martial. VII, 63. Ad eumdem certe refer eadem

mit. 4. et Ner. 11. Scriver. ad Martial de Spect. Ep. VI. et VII. et alios, quos laudavit Barth. ad Stat. Silv. I, 6, 53

<sup>&</sup>quot;Brit. et Ach. putant, libidinem simul mulierum notari, que, lege Julia in adulteros a Domitiano revocata, mechis suis, inter quos fuerint et spadones, nupserint, ne supplicio afficerentur. Conf. Martial. V, 76. VI, 2. 7. et 22.

<sup>11</sup> Conf. et Lips. ad Tac. Ann. XV, 32. et Saturn. Serm. II, 4. Intpp. Suet. Do-

seq.

19 v. ad Sil. II, 78, 79. et XII, 714.

Spanhem. ad Callim. H. in Dian. v.
212, 213. Heyne ad Virg. R. I, 494. et
XI, 649.

verba X, 225. 226. Cf. ad VI, 105. Perperam autem Crispinum imui putabat Dodwell. in Annal. Quintil. p. 180. Ad eum sequentia spectant. provocet, cum iis certet. Provocare est potius certare cum certissima vincendi spe; Hein. Cf. Gierig. ad Plin. Pan. 51. et Bentl. ad Horat. Sat. I, 4, 14. Barba gravis, epith. orn., qualia poetis solennia sunt, pro magna et horrida; unde sonabat, quod verbum gravius est, quam tondenti barba cadebat ap. Virg. Ecl. I, 29. 13 Sonabat non barba, sed culter tonsorius; H. Vales.

26-29. Crispinus, a servo forte cujusdam ex infima fæce plebis Niliacæ h. e. Ægyptiæ genitus, saltem humili loco natus in Ægypto, sed Domitiano gratissimus et ex servili conditione ad dignitatem censumque equestrem provectus. Si scholiis vett. fides habenda, Ægyptiacum habuit patrem matremque Arabicam, et fuit Ægyptius Alexandrinus, chartapols et unus de Liciniæ consulibus, h. e. comitibus vel consiliariis. Crispinus cartapola (forte χαρτοκύλης) fuit et Ægyptius ex Alexandria, ea præpositura, quam papyri venditores habitabant; Schol. in cod. Schurzfl. Cf. inf. IV, 1—33. 108. 109. et Schott. Obss. V, 35. Canopus, opp. Ægypti, ad Canopicum Nili ostium, non longe ab Alexandria, situm, et libidinibus olim luxuque tam feminarum, quam virorum infame. <sup>14</sup> Tyrias, purpureas, humero

13 barba gravis, molesta et minime grata, qualis solet esse juvenibus; Brit. fastidiosa, eo quod imberbes magno in pretio Romæ; Grang. qui et verbo sonabat alludi credebat ad τέχαι Græcorum παρὰ τὸ τείζων dictas. quod inter tondendum stridorem quemdam edant. Grangæo adstipulatur Hein. qui tamen in verbo sonabat non argutandum putat.

bal non argutandum putat.

14 v. inf. VI, 84. XV, 46. Strab. XVII.
p. 800. 1. Senec. Epist. LI. Vlit. ad
Grat. Cyneg. v. 43. Ammian. Marcell.
XXII. 16. et 41. nos ad Sil. XI, 431.
et inpr. Heins. ad Ovid. Amor. II, 13,
7. — Ad verba seqq. hæc notavit Plathnerus: "Indignatur poeta. Crispinum,
Egyptiscum mancipium, turpibus officiis
e Virgarum colonia ad equestrem evolasse
dignitatem, cujus peculiare ornamentum
annulus aureus. Servis enim ferreus,
plebi vero argenteus. v. Budæus ad I.
fin. ff. de senator. Rosin. Antt. Rom. I,
17. Lips. Elect. III, 8. Cuiac. Obs.
VII, 14. Illud tamen notes, Libertos,
qual's hic Cri-pinus, impetrato jure aureorum annulorum, non statim equites
factos, sed quasi equites, ut loquitur
Tac. Ann. XV. Dabatur enim jus an-

nuli aurei libertis, ut inquit Godofr. in Rubr. ff. de jure aur. anu., ditioribus, i. e. habentibus XL millia in censu. Sed, ut dixi, nec erant perfecti equites, nec ingenui. Liberti enim imaginem tantum ingenuitatis, non vero statum isto capiebant privilegio; quod patet ex L. unica C. ad L. Vissell. et L. II. C. de jure aur. ann. ubi sic: Diocl. et Maxim. aureorum usus annulorum, principali beneficio tributus libertis, quoad viment, ima-ginem, non statum ingenuitatis præstat. Cum Impp. sentit Mart. JCtus, qui et ipse L 33. § 11. de cond. et demonstr. istud beneficium non mutationem induxisse status, sed augmentum honoris saltem paucis contestatur. Totam autem rem paucis complectitur Ulpianus de Bon, Lib. I., III., quando aemulatos hujus-modi vixisse ut ingenuos, mortuos esse ut libertos adserit." — Ez emendatione Græ-vñ et Scriver. in Crenii Anim. p. 14. pentilet (lacernas et assidue sublevet, ut annulos et sardonychatam manum ostendat) astivo digitis sudantibus auro sensum utique aptiorem ad mollitiem Crispini increpandam prodire censet Gurlitt. L. L. in nota 4.

revocante lacernas docte dictum videri potest de Crispino, humeris delapsas iterum colligente lacernas, more hominis novi, qui his vestibus uti nescit: nisi exponere malis cum Gron. Obss. II, 19. humero lacernas adstrictas et religatas fibulis habente. Id arridere potest coll. Sidon. II. 396. (Fibula mordaci refugas a pectore vestes Dente capit) et inpr. Claudian. in Rufin. II, 79. (revocat fulvas in pectore pelles), ubi Kænig hæc adnotavit: "Imaginem euntis potest exprimere, cui pellis, quæ in pectore fibula seu nodo continetur, circum humeros et a tergo pendet: is enim, dum progreditur, pellem quasi revocal, trahit post se, præcipue autem, quum equo vehitur. cf. Juven-I, 27." Similiter Claudian. in Eutrop. II, 183. Post terga reductas Uberibus propior mordebat fibula vestes, et Prudent. Psychom. 186 seq. Carbasea ex humeris summo collecta coibat Palla sinu, teretem nectens a pectore nodum cet. Sed propter seqq. præferenda forte explicatio Ferrarii, qui de Re Vest. IV, 13. monuit, vernulæ objectari lacernas sive pænulas Tyrias, forte dibaphas, easque leviores et tenuiores, quæ per æstatem delicatulis gestarentur, et quod præterea plures ejusmodi lacernas revocaverit, h. e. sæpius mutaverit, ut Zoilus et ipse Crispinus ap. Martial. V, 80, 2. et VIII, 48, 2. Revocare tamen hoc sensu dici posse vix crediderim, ceterisque veriora et h. l. aptiora videntur, quæ adnotavit Heinecke: " Mollis humerus, qui lacernas tenuiores levioresque jam proxima æstate et sæpius gestaverat, sed incipiente hyeme deposuerat, nunc, quum rursus æstas est, revocat i. e. resumit æstivas. Revocari enim dicitur, quod aliquamdiu intermissum ad pristinum morem et usum reducitur. Cf. Ducker ad Suet. Vesp. c. 16." De lacernis v. ad IX. 28 seq. — Ventilet aurum, annulos aureos (Equitum insigne) de digito detractos in sublime jactet et ita quasi refrigeret. Ita Brit. et alii. Sed ventilare forsan h. l. est ultro citroque movere, jactare et ostentare in digitis, quibuscum ita luditur, ut cernantur annuli. aurum æstivum, annulos leviores tenuisque bracteæ, quos vir mollis et delicatus sibi faciendos curavit, per æstatem gestandos, (quo sensu leves annulos dixit Martial. V, 62, 5.) quoniam ei tum nimis gravia et molesta majoris pondera gemmæ, h. e. annuli, (ut inf. v. 68.) cui gemma prægrandis inserta, unde a delicatulis per hyemem gestabatur. Sic annulus ingens VII, 140. et contra levitas æstiva vestium sericarum dicitur Plinio XXI, 3. vel æstive viaticatus Plaut. Men. II, 1, 30. Cf. Barth. Advers. XIII, 13. Keenig ad Pers. I, 16. Gorlæi Dactyl. p. 10. et 12. Kirchmann. de Ann. c. 17. Turneb. Advers. XX, 2. Græy. Syll. Burm. T. IV. p. 184. et

Böttigeri Sabina p. 202. 293. 412. ed. pr. Vix est quod moneam, singulis fere verbis novum inauditæ mollitiei genus vividisque coloribus adumbrari. Cf. VI, 259 seq. et Qvid. Am. II, 15. 22.

30. Cf. Casaub. ad Pers. I, 12. p. 58. Scribere me salyram, qui culpat, maxime Princeps, Hanc rogo decernas, aut probet, aut timeat. Sidon. Ep. I, 12. Conf. Horat. Sat. II, 1. iniquæ, flagitiosæ. ferreus, sine sensu et affectibus, gefühllos, χαλκοκάφδιος, σιληρόφρων, cui est Ατος χάλκου et σιδήςωου vel ψυχή λιθίτη. Conf. inf. VII, 150. intpp. Horst. Od. I, 3, 9. et Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. III. p. 172. - teneat se, temperet sibi, quo minus satiras scribat. - 32. Matho s. Mathon, causidicus, et quidem tam ventosus, quam ventriosus. Olim pauper et mediocris, (v. XI, 34.) propter plurima vitia amicus Neroni factus, si fides habenda Schol. vet. ap. Barth. Advers. XIII, 13. De eo v. inf. VII, 129. XI, 34. Martial. IV, 80. et 81. VII, 9, 8. 4. VIII, 42. X, 46. XI, 69. Illum ex causidico delatorem et hinc divitem factum esse monent Intpp. quod unde habeant, neque ipsi dicunt, neque ego reperire potui. Infra VII, 199, pauperibus causidicis adnumeratur, et quidem iis, qui, ut se plebi, hominum ingenia ac doctrinam ex cultu eorum et magnificentia æstimanti, commendent, simulant se divites esse, et vana opum luxusque ostentatione in magnum æs alienum incidunt. Hinc potius novam h. l. lecticam stultamque ostentationem talis hominis et imitationem ditiorum non sine bile notari crediderim. lectica nova, nuper comparata, cum sale, ut qui antea pedes ambularet, Grang. simpl. nova, namque et hinc splendor, Farnab. coll. Martial. II, 57, 6. Recens sella linteisque lorisque. 83. Plena ipso, propter obesitatem corporis. delator magni amici, Imperatoris, ad quem multos, more illorum temporum satis noto, deferebat; (ut magnee amicitice IV, 74. et magnus civis VI, 559.) nisi malis, qui magnum aliquem amicum sive Cæsaris sive suum, dignitate conspicuum, detulit. Conf. ad VI, 313. Quis vero fuerit delator hic famosus, ignoramus. Quidam designari putant Heliodorum, philosophum Stoicum, a quo delati L. Junius Silanus, Massa et Carus, si vet. Schol. fides habenda; alii Egnatium Celerem philosophum, qui Baream Soranum, discipulum suum magnumque amicum, falso testimonio oppressit, sed ipse postea Vespasiani temporibus. accusante Musonio Rufo, damnatus est; (de quo v. ad III, 116 seq.) alii rectius M. Regulum, qui tum temporis omnium bipedum fuit nequissimus, multosque nobiles sub Nerone ac Domitiano accusavit, de quo v. Tac. Hist. IV, 42. Plin. Ep. I, 5. et 20. II, 11. et 20. IV, 2.

et 7. VI, 2. Forte tamen poeta non ad unum aliquem respexit delatorem, sed ad plures, quorum numerus tum in dies fere crescebat, quique non modo ab aliis, sed alter quoque ab altero, timebantur; quem Massa timet cet. et Sidonius Epist. V, 7. Hi sunt, quos timent etiam qui timentur. - nobilitate comera, bonis suis spolista. rapturus; in gratiam Imperatorum, et sui quoque commodi causa: nam delatores in partem prædæ veniebant. Massa Bebius vel Bebius, delator, notissimus ex Tac. Hist. IV, 50. et vita Agric. c. 45. Plin. Ep. III, 4. VI, 29. VII, 33. Carus, Metius s. Mettius Carus, eorumdem temporum delator, de quo v. Plin. Ep. I, 5. VII, 19. et 27. Tac. vit. Agric. c. 45. Martial. XII, 25, 5. quem munere palpat, delinire constur, cui blanditur muneribus missis; locutio desumta ab equis, qui palpari, plaudi et mulceri manibus amant. v. Drak. et nos ad Sil. IV, 264. Hinc et Horat. Serm. II, 1, 20. dixit: Cui (Augusto) male si palpere, recalcitret undique tutus. Cf. ad VI, 584. -36. Latinus, mimus, gratissimus Domitiano, et Thymele, spectatissima mima et saltatrix; de quibus v. VI, 66. VIII, 197. Sueton. Domit. 15. et Martial. I, 5. IX, 29. Mulieri nomen ab arte scenica inditum putant: nam θομέλη dicitur pulpitum s. ara theztri, vel hujus pars ad scenam, ubi forte cani et saltari solebat, unde thymelicum id. qd. scenicum, de quo v. Sidon. Ep. IX, 13, 2. et Vitrav. V, 8. submissa, missa, ut alii putant, ad coitum, ut alii, ut muneribus eum placaret vel facundia vel blanditiis. - Ex docta autem Heinrichii commentatione excerpimus ea, quibus et hic et alii poetæ loci ad mimos scenamque spectantes illustrantur: "Peracuta est Turnebi Advers. XX, 8. observatio. [Thymele mima, quæ cum Latino sæpe gestum agebat. Mimi igitur argumentum egit cum ea Latinus, in quo cum ea, ut aliena uxore, mœchus pæne deprehendebatur, vel marito de adulterio aliquorum delatione auspectus erat; sed dolosam et astutam mœcham ad maritum allegavit, quæ ei os sublineret et periculo Latinum et crimine eximeret. Id igitur facete Juvenalis ad extremum jacit ex argumento notissimi illa tempestate mimi: quemadmodum Latinus depreentrice morcha est usus, sie pro se quosdam ad delatorem placandum deprecatores mittere. ] Heec ille optima cum ratione nec sine elegantis. Sed, quod ejus aciem effugit et necessarium est ad perfectionem sententiæ, h. l. legendum: at a trepido Thymele submissa Latino. Dicit delatorem potentem ac sævum, qui ab aliis delateribus timetur, quemque ipsum muneribus palpat alius, peresque humiliter et abjecte, quam facit in mimo notissimo adulters, misse ab

•

adultero, fortasse ad maritum zelotypum. Hunc ipsum vero appellare et adeo enuntiare, ad quem submitteretur Mima, non opus erat apud auditores vel lectores, quibus vix verbo commonefactis in re nemini non obvia et præsente nihil ultra dicendum erat. Zelotypum suppono maritum ex re ipsoque mimo et ex variis Satirarum locis. Scilicet lascivia mimorum, quasi legitimo more, in exprimendis adulterorum flagitiis versabatur inprimis. Prodibat ab altera parte cultus adulter cum callida nupta, ab altera stultus vir, qui Indibrio esset adulteræ uxori et quavis ejus astutia deceptus populo cachinnos moveret. v. loc. class. Ovid. Trist. II, 497 seq. Personam mœchi Latinus sustinuit imperatore Domitiano. v. Suet. Dom. c. 15. et Martial. I, 5. Quo pertinet altera mentio Latini apud Nostrum Sat. VI, 41 -44. Quid fieri non posse putes - machorum notissimus - Quem toties texit perituri cista Latini? Constat, in his item ad mimum alludi. Addo, ad mimicam eandem actionem, tum maxime conspicuam, quando Latinum, partes adulteri agentem, Thymele sub persona uxóris, marito zelotypo superveniente, in arca inclusum abscondebat. At cista Latini perituri, etsi ad sensum apte explicari scio, sic tamen minus grammatice dictum videri debet. Lego itaque: Quem toties texit perjuri cista Latini. Scilicet poeta, pro eo more, quo Satiras Virgilianis verbis ac dictionibus, parodiæ instar inversis, sæpe condire solet, Maronianam versus clausulam Æn. II, 195. et V, 811. (perjurique arte Sinonis et perjuræ mænia Trojæ) suam fecit. Conf. inf. ad v. 169. Jam igitur ut mechum perjurum egit Latinus, sic aliquando Roscius improbissimum et perjurissimum lenonem repræsentaverat in scena teste Cic. pro Rosc. Com. c. 7. Quod genus hominum, turpitudinis vinculo inter se junctum, recte etiam jungitur eadem nota epitheti; et ibidem orator perjuro castum opponit, ut appareat, qua illum significatione dictum voluerit intelligi. Quemadmodum autem h. l. Juvenali ludus scenicus obversabatur, ita Horatius idem ludibrium mimi respexit Serm. II, 7, 59-61. Nimirum hoc ipse quoque spectaverat in theatro, et non minus spectatum Romanis sic velut alludendo poterat commemorare. - Adultera, secunda persona, callida mulier atque in technis ac dolis struendis artifex: quæ quum timeret, ne maritus, certior factus, flagitiosam perfidiam acerbe ulcisceretur, illum aggrediebatur blandiendo, ut placaret; aut, si mavis, missa ab adultero ad delatorem, servum vel alium quemcunque, quem blanditiis, donis, gratia, commitigaret. Ceterum ea omnibus modis verba dat miserando capiti, quamque fefellit amans aliqua novilele maritum, Plauditur. Sic Ovid. l. c. - Tertia persona, ridicula præter omnes, zelotypi mariti. Is a Juvenale significatur Sat. VIII, 197. Zelotypus Thymeles, stupidi collega Corinthi. Ex quo versu Corinthum Mimum, nescio quem, arripiunt interpretes omnes. yero scribendum Corinthi. Nam id duntaxat credas, fuisse histrionem haud ignobilem Corinthium, gentili nomine. Istis enim ludionibus, ut servis, sæpe nomina a gente indebantur. Sic Latinus fuit, sic Corinthius, alii. Jam quoniam stupiditatem, fere ut colorem, inducere solebant zelotypiæ, hinc factum, ut in mimo maritus a stupore tanquam proprio nomine appellaretur stupidus, Ovidio l. l. stultus. Cujus personæ proprium erat caput rasum, calvities morionum solemnis. Conf. Arnob. adv. Gentes lib. VII. p. 300. (delectantur stupidorum capitibus rasis, ubi v. Des. Herald. p. 416.) et Cyprian. de Spectac. Opp. ed. Amst. p. 4. (scenæ sales inverecundos, agentium strophas, adulterorum fallacias - ipsos quoque patresfamilias togatos, modo stupidos, modo ebscænos.) Alia multa hanc in rem docta manu collegit Müllerus de ævo Theodos. P. II. c. 9. Hinc et originem traxit antiguum verhum calvere et calvi, docente Nonio Marc. p. 6. Verbum e vita communi in Jus assumtum. v. Menag. in Juris civ. amœnitatt. p. 264. Duker. de latinit. JCtorum p. 163. et Vales. ad Ammian. XXX, 4. extr. Sed calous morio, muede palaxede, quum tantopere in deliciis fuerit, (nam leno quoque in scena quancos producebatur et servus; y. Pollux IV, 145. et 150.) scire interest rationem inventi et originem, quam prætermisit Salmas. ad Scriptt. hist. Aug. p. 385. rum res ducta ex fabulis Satyricis Græcorum ac translata a Silenis, quorum in istis conspicus calvities, (v. vel Xenoph. Sympos. IV, 19. ibique Schneid.) ad quoscunque moriones senes et ridicula capita. Conf. Juvenal. V, 171. 172. Stultus ne simul xseaspoes prodire in conspectum deberet, et ipsi Sileni effecerunt, utpote plane expertes talis vel oneris vel ornatus: quanquam in vita communi istius generis zieara jam apud veteres vigebant. v. Artemid. Oneirocr. II, 12. p. 155. Reiff. Jacobs ad Lucilii Epigr. IX. Animadv. II, 2. pag. 444. Huschke in Anal. crit. p. 168. et Henelius Otii Vratislav. c. 47. Colaphorum alaparumque injuriis nihil frequentius in mimo, atque istarum omnino valde consuetus in ludis mimicis abusus fuit. Cf. Juvenal. Sat. VIII, 192. Hac scurrilitate multis variisque modis utebantur planipedes ad populi spectantis delectationem. Nonnulla ad rem apte notavit Müller. l. c. p. 92. Discernenda autem hujus ignominiæ duplex ratio, una χονδύλους έντε/ψαι, altera κατά κόξεης πατάξαι. De illa

v. Toll, ad Longin, pag. 232. de hac Harpocrat. Lex. Oratt. sub in. xélène et Hemsterh. ad Lucian. T. I. p. 493. Bip. Genus utrumque in scena frequentatum effusissimos in subselliis risus ciebat, quando aut stultus alapis os præbebat, aut ipsa Mima colaphis indigne pertundebatur. Recens exemplum rei vetustæ ap. Procop. Anecdot. Alemann. p. 42. de Theodora, ista famosa Imperatrice, antea inter Mimos turpissima prostibula, neque tamen minus egregie in scena faceta: και τωαύτη τις ήν, οία ξαπιζομένη μέν τε και κατά κόξξης πατασσομένη χαριεντίζειν τε και μέγιστα ανακαγχάζειν. Notanda Mimæ festivitas, alapas salse jocando, interdum et fuse ridendo, excipientis. - Sed mimicæ actionis, qualem mente informamus, restat quarta denique persona. servus, flagitiorum, puto, conscius ac promptum sese domine ministrum præbens. Colligere id licet ex Capitol. in M. Anton. sub fin. p. 84. D. Salmas." Hæc Heinr., probabiliora, quam que h. l. disputarunt interpretes. 15 Vir autem doctus in Jen. Allg. Lit. Zeit. a. 1810, N. 285, p. 480, suspicatur, Thymelen suisse nomen usitatum in familiis artificum theatralium, vel curatorum apum fictorum ve cereariorum, a θύμοι, odora apum herba, et ἐλεῖι, capere, deducendum, quum certe Frutina Thymele (qu. fruens thymo vel in thymo delicians) in Inscr. ap. Gruter. T. II. p. 1010. n. 2. ed. Græv. aram dicasse dicatur M. D. M. (forsan Mellonæ Divæ Matri) Cerariæ, quam Augustinus de civ. Dei anum deam fuisse tradat.

37. submoveant justa hereditate. Cf. Lucian in Timone c. 22. noctibus, nocturno coitu, concubitu; unde noctem orare, promittere, negare, pacisci. 16 evehit in cœlum, ad summam opulentiam, dignitatem et felicitatem. optima summi nunc via processus, nunc optima vel facillima, brevissima et tutissima via ad summam felicitatem, nisi malis, ad consulatum, summum honorem, vesica vetulæ beatæ, amor anus vel viduarum divitum; quas lucri causa sectabantur multi. Cf. ad IV, 4. Processus, felix eventus, fortuna: sed procedere etiam proprie dicitur solennis Consulum pompa, qua primo initi magistratus die ex sedibus suis in Capitolium deducebantur. 17 Census autem, ut

Vulgo putant, poetam ostendere, ne homines quidem gratos Imperatori, qualis Latinus fuerit minus, tutos fuisse a delationibus, et ab eo clam fuisse missam mulierem aut uxorem ad delatorem placandum vel muneribus, vel facundia, (unde Thymele) vel stupro. Ita quoque Ziegler de mimis Rom. p. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cf. Drak. et nos ad Sil. II, 503. III, 429. XI, 183.

V. Cf. Drakenb. et nos ad Sil. VI, 444. et inpr. Eckhel doctrin. numorum vett. P. 11. Vol. VIII. p. 335 seq. ubi de processibus consulum doctissime agitur. Eo sensu vocem hanc cepit præter me Gurlitt in Animadv. ad Auct. vett. Spec.

Ovidii verbis utar, dat honores. verica, pudenda mulierum, cunnus, ut xuong et xuong, v. c. ap. Aristoph. Lysistr. 956. beatæ, divitis, ut sὐδαίμων, μακάρως, μάκαρ. Hesiod. "Rey. 549. al. 18 - 40-44. Cf. Var. Lect. Assis partes sunt uncia, sextans, quadrans, triens, quincunx, semis, septunz, bessis, dodrans, dextans, deunx, et, quum percommoda esset in computationibus totius in XII partes distributio, etiam aliæ res, inpr. hereditates, ad assis modum dividebantur; unde heres ex asse, cui tota hereditas, ex uncia, cui duodecima ejus pars, ex unciola, cui ne hæc quidem tota, ex deunce, cui undecim eius partes obvenie-Proculeius male et Gillo bene mentulatus; adulteri, sed ignoti. Proculeius certe non est idem, cujus VII, 94. mentio fit, neque etiam, quod Almelov. putabat, ille, ad quem exstant Cic. Epist. ad Div. mercedem sanguinis, pretium delationis capitalis accipiat a Domitiano; H. Vales. Immo mercedem sanguinis, coitu exhausti, vel (ut jam notarunt Gurlitt loco laud. sup. in nota 4. et Barth ad Grat. Cyneg. 166, et ad Nemes, Cyneg. 127. 260.) seminis, quod ex digestione sanguinis gignitur, profusi et amissi, roborisque adeo corporis debilitati. 48. Palleat, debilitatus intemperato coitu et decoloratus, ut nudis - anguem, pallet metu ictus, et rhetor L. d. ad aram metu ignominiæ et pænæ, si displicuisset Caligulæ; de quo v. ut nudis pressit qui calcibus anguem, imitatio Virg. Æn. II, 379 seq. et Ovid. Fast. II, 341. vel potius Homeri Il. III, 33 seq. — 44. Commentarii instar sunt verba Suet. Calig. c. 20. Caligula instituit in Gallia, Lugduni, certamen Græcæ Lalinæque facundiæ, quo ferunt victoribus præmia victos contulisse, eorumdem et laudes componere coactos: eos autem, qui maxime displicuissent, scripta sua spongia linguave delere jussos, nisi ferulis objurgari aut flumine proximo mergi maluissent. Lugduni etiam ara fuit, ad confluentem Araris et Rhodani, (ubi nunc est abbatia Asnay) Augusto dedicata. v. Dio LIV. Epit. Liv. 137. Strab. IV. Suet. Claud. c. 2. et quos Gurlitt l. c. laudavit, Scalig. Poet. I, 34. Lips. Epist. Quæst. II, 21. et Goltz. numism. rhetor h. l. orator, ut passim. Jul. Cæs. p. 74.

45 seq. Quis non indignatione ad satiras scribendas excitetur, quum tot improbos grassari, tot vitia et scelera vigere videat? Ex illis me-

vero facillime acquiruntur divitim et his via ad summos panditur honores.

II. Magdeb. 1801. p. 68. qui error jocularis videtur Heineckio, quia toto h. l. sermo sit de hereditatibus et consulatum jure hereditatis accipere non liceat. Id quidem nemo vel contendet, vel ex hac interpretatione colliget. Hereditatibus

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cf. inf. v. 67. et VI, 204. Heins. ad Ovid. Amor. I, 15, 34. Cuperi Obss. III, 1. Drak. et nos ad Sil. I. 609.

morantur primum expilatores et singulorum hominum et oppidorum provinciarumque. Jecur ira vel bile ardere, fervere, uri, tumere, dicitur: nam gravi ira acerrimus excitatur motus ebullientis sanguinis et potissimum oleosarum ejus partium, a quibus bilis in jecinore secernitur, quo fit, ut jecur extendatur et bilis largius ex eo effluat. Hinc et ortæ loquendi formulæ: rabie corda tument, iram coquere, esse in fermento, γκη, οιδάνεται πραδίη χόλφ, πέπτειν 8. πέσσειν χόλον et πήδεα, φλεγμαίνεν ὑπὸ χολῆς. Cuivis vero affectui propria fere sedes adsignabatur, iracundiæ in felle aut corde et pectore, (v. ad XIII, 181.) gaudio in splene, amori in hepate, libidini in lumbis, omnibus, at præcipue libidini et iræ, in jecinore, sanguinis officina. 19 — 46. Tutor pupillum aut potius pupillam (cf. Var. Lect.) omnibus exuit bonis, quo fit, ut hæc prostet, (v. ad VI, 123.) corpore quæstum facere paupertate cogatur, ille vero, alienis pecuniis locupletatus, tanta per urbem pompa incedat totque clientibus vel servis stipatus lectica gesgregibus comitum, ut grex tetur, ut populum premat et urgeat. togatus ap. Martial. II, 57. 5. Comites h. l. non tam servi, quam, ut inf. v. 119., clientes, qui officium patronis præstabant non tantum salutando et occurrendo, sed etiam deducendo et comitando, unde et præcedere et lateri hærere et subsequi solebant. 20

47-50. Marius Priscue, Proconsul Africæ, provinciam expilaverat et ob innocentes tam condemnandos, quam interficiendos, a solo Martiano septingenta millia acceperat. Quum itaque ab Afris, quorum causam agebat Plinius junior, a. U. c. 853. repetundarum accusaretur; Cornutus Tertullus Cos. designatus, in cujus sententiam plerique senatores discedebant, hanc pecuniam ærario inferendam et Mario Urbe Italiaque interdicendum censebat. Cf. VIII, 95 seq. 120 seg. et inpr. Plin. Ep. II, 11. et 12. Judicium igitur hoc non modo iniquum fuit, sed etiam inane, quod neque provincialibus quidquam profuit, quoniam pecunia repetita ipsis non reddita est, sed in ærarium delata; (unde mox victrix provincia ploras) neque Mario multum nocuit pœnamque, quam meruerat, irrogavit: is enim infamiam, damnatione et exsilio sibi adspersam, nihil curabat, quia non omnem, qua spoliaverat provinciales, pecuniam iis restituere

 <sup>10</sup> Cf. ad III, 188. VI, 314. 648. VII, 117. XIII, 14. 181. 182. Jani et Mitscherl. ad Horat. Od. I, 13, 4. Koeppen ad Hom. II. A, 81. I, 550. Koenig ad Pers. I, 12. II, 13. V, 129. et ad Clau 10 dian. VIII, 249. et 626.
 20 Cf. VV. DD. 76. et Wernsdorf P. IV. p. 257. et 259.

dian. VIII, 249. et nos ad Sil. II, 327. 626.

Cf. VV. DD. ad Plin. Paneg. c. 76. et Wernsdorf Poet. Lat. Min. Vol.

coactus erat, sed tantam eius retinuerat summam, ut nunc lautius in exsilio, quam olim Rome, vivere posset. 49. ab octava hora bibit: nam Romæ heluones, non homines frugi et laboriosi, jam ante nonam horam cœnare solebant. Cf. Martial. IV, 8, 6. Horat. Epist. I, 7, 70. 71. et inf. ad VI, 418. et XI, 204 seq. fruitur diis iratis, gaudet ira deorum, h. e. damnatione, qua scilicet a rebus gerendis negotiisque publicis remotus, et tantum otii nactus est, ut genio suo magis quam antea indulgere possit. Bene comparant verba Junonis de Hercule ap. Senec. in Herc. Fur. 34. Superat et crescit malis iraque nostra fruitur, in laudes suas mea vertit odia. 21 Similiter Persius II, 68. dixit: peccat: vitio tamen utitur. Iræ autem deorum tribui et ab ea repeti, quidquid mali atque adversi contingat hominibus, ut bona a diis propitiis, vix est quod moneam. 22 victrix, verbum forense, ut victor, vincere judicio, vincere causam; Grang. 51. lucerna Venusina, satira, quales Horatius composuit, vel satiris Horatianis, studio et lucubrationibus Horatii, qui satiras scripsit cujusque patria fuit Venusia s. Venusium, opp. in confinio Lucaniæ et Apuliæ situm. 52. agitem, insecter, perstringam, notem; vel simpl. persequar, pertractem. Sed quid, cur, (ut ri pro diari) scil. agitem, magis Heracleas, 'Heandsias fabulas, aut Diomedeas cet., quomodo magis conveniat scribere fabulas de Hercule, Diomede cet., quæ satis notæ sunt, et a poetis, tam optimis quam pessimis, pertractari solent? Nonne multo utilius est, satiras scribere, quam hæc fabulosa persequi et repetere? Cf. sup. v. mugitum Labyrinthi, fabulam de Theseo et Minotauro, in labyrintho incluso et mugiente; de quo v. Heyne ad Apollod. III, 1, 4. 15, 8. et 9. De labyrintho tam Ægyptiaco quam Cretensi v. Creuzer's Symbolik T. I. p. 320 seq. IV, 115 seq. mare percussum puero, fabulam de Icaro, Dædali filio, altius volante et in mare Icarium decidente, quæ vel tironibus nota est ex Ovid. Met. VIII, 195 seq. ubi et de fabro volante, h. e. Dædalo, summo artifice, agitur, qui proprie non alarum, sed velorum usu, quem primus invenit, per mediam Minois classem incolumis aufugit. De ejus artibus operibusque v. Heyne ad Apollodor. III, 15, 9.

55-57. En summam morum turpitudinem! Leno est ipse mari-

\* Grangæus comma post bibit delen- summa pars gulæ.

a Cf. ibi Gronov. (qui verba nostra sic dum putabat jungebatque: bibit et fruitur, uum puranat jungevatque: bibit et fruitur, quia deos habuit iratos, quum damnaretur) et, quos Hein. laudavit, Schwarz et Gierig ad Plin. Paneg. c. 34.

tus, qui cupidus pecuniæ pudicitiam uxoris suæ vendit et, moscho cum es concumbente, vel sursum spectat, vel vigilans stertit, velut ebrius ad calicem, h. e. altum somnum simulat, ut Cipius vel Cepius ille παραρέγγων, de quo v. Erasm. et Fest. in proverbio, non omnibus dormio. Doctus speciare lacunar, ut fere tectum intuentes ap. Quintil. II, 11, 4. ubi Spalding hæc notavit: "Nihil aliud significari puto, quam desidem nihil agentis, neque in certam rem animum intendentis, gestum, qualis solet esse eorum, qui, quum acriter videntur aliquid intueri, ne cogitant quidem de eo, quod cummaxime spectant. Eodem redeunt Juvenalis verba. Simulat enim jucundus iste maritus et uxori commodus, se, nescio quid nugarum agitantem totumque in illis, quæ fiant, non adtendere; quamquam id quoque, quod sursum spectat, magis eum avertit ab iis, quæ humi peraguntur." Cf. ad VI, 140. 141. Jacobs ad Anthol. Gr. T. II. P. II. p. 350. Ovid. Amor. II, 5, 13. 14. Alciat. Parerg. jur. IV, 26. Sueton. Aug. 69. et Horat. Od. III, 6, 29 seq. ubi ab Acrone laudantur Parmenionis verba: Αὐτῷ τις γήμας πιθαιήν τῷ γείτονι ξέγχει, Καὶ τιέφεται τοῦτ' ἦν εὐπολος έργασία. Μή πλείν, μή σκάπτειν, άλλ' εὐστομάγως ἀπορέγγειν, 'Αλλοτρίω δαπάνη πλούσια βοσκόμετον. Henninius putabat, Plutarchum nobis explicare, quis sit ille leno maritus, ex cujus Erotico p. m. 1352. (ed. Reisk. T. IX. p. 45.) hee excerpsit: Πολλοί Αφροδισίων έτέρας έχωνώνησαν, οὐ μόνον εταίρας, άλλὰ καὶ γαμετάς προσαγωγεύοντες. ώσπες καὶ ὸ "Ρωμαῖος ἐκεῖος, ὦ ἐταῖρε, Κάλβας (al. Κάββας, ut inf. V, 4. Schol. Gabba pro Galba) είστία Μαικήναν, ως εωκεν, είτα ιρων διαπληκτιζόμενον άπο νευμάτων πρός το γύναιον, απέκλινεν ήσυχή την κεφαλήν, ως δή καθεύδων έν τούτω δέ รณิง อไมรรณิง รางอิธ สออออุบร์งรอธ รัฐษอิยง รฏิ รอนสร์ไฏ, หน่ รอง อไงอง บ้อนออบุนร์งอบ อิเนβλέψας, Κακόδαιμον, είπεν, οὐκ οίσθα, ὅτι μόνφ Μαικήνα καθεύδω; Τοῦτο μὲν ούν Ίσως ου δεινόν έστιν ήν γάς ο Κάλβας γελωτοποιός. Leno accipit mæchi bona: si uxor ejus jure impediatur adultero succedere, ipse maritus leno succedit adultero heres, ut per fideicommissum res adulteri ad adulteram veniant; Schol. Ita fraudem legi factam putant, quia Domitianus, teste Sueton. c. 8., probrosis feminis lecticæ usum ademerit jusque capiendi legata hereditatesque; quo referunt h. l. verba mæchi bona capiendi jus nullum uxori. Sed hac interpretatione Jus ipsum et sententiam poetæ vanis erroribus implicari, docet Heinrich, qui, adjutus commoda admonitione Crameri, JCti eruditissimi, ita disputat: " Probrosa igitur hæc uxor, indeque illi capiendi jus nullum. Quasi vero omnis femina statim de jure legitimo probrosa esset, quæ probrum meruit turpitudine! Quin potius, quum de occultis rebus

Prætor judicet non magis, quam ecclesia, uxor legitime probrosa non est, quæ peccat clam judice, conscio marito, et adeo istud turpe uxorum vulgus, quod hic Satiræ aculeis poeta insectatur, edicto Imperatoris haudquaquam esse poterat obnoxium. Neque omnino verius isto est alterum, quod Scholiastes narrat de fideicommisso, per quod nempe bona adulteri hereditate venissent ad adulteram. Nam posteaquam Augustus primus in fideicommissis jusserat. Consules auctoritatem suam interponere, conversumque id paulatim erat in assiduam jurisdictionem, ut Prætor etiam proprius crearetur, qui de fideicommissis jus diceret, fideicommissarius appellatus : (v. Institutt. l. II. tit. 23. § 1.) nec fideicommisso uxor heres poterat institui, nisi quam directe licebat instituere. Si talis uxor fuit, quæ non jure hereditatem posset capere, frustra plane fuisset, que de fideicommisso voluisset postulare maritum, si forsan, facto posthac divortio, negaret, redditurum se hereditatem. Contra ea longe est alia Juris ratio atque diversa mens Satirici. Bona accipere est, heredem ex asse fieri: neque sine vi singulari et delectu positum videtur accipere, quod mox capere, ea aliqua differentia, ut qualicunque modo accipiamus, quod honeste capere non possumus. v. Gesner. ad Plin. Pan. LXI, 5. Jam vero, quæ ex lege testamentaria Voconia ab omni hereditate exclusæ erant, mulieres non magis scribi ex asse secundum Papiam Poppæam poterant, nisi jus liberorum haberent; sed mariti scribi poterant, vel solitarii. v. Heinecc. ad leg. Pap. Popp. p. 291. 293. Maritus igitur leno, solidæ avidus hereditatis, nunc lubens indulget adulterio, ut, quum uxor bona mœchi capiendi jus non habeat eaque heres scribi non possit, scribatur ipse, quippe concessa adultero licentia, qui ipsum solitarium faceret. Propter rem conf. Schulting. in Jurisprud. Ante-Justin. p. 606. ad Ulpiani Tit. XIII. Quin optime Juvenalis saum ipse sensum illustrat Sat. IX, 82. seq., inpr. verbis mœchi ad virum, cujus uxorem fecerat gravidam, v. 87. 88. Nibil autem refert in omni hoc negotio, ut per fideicommissum ad solam uxorem veniat hereditas; quandoquidem id tantum agit nobile par conjugum, ut parta communiter præda communiter etiam perfruatur." 56. Lacusar, tectum triclinii cælatum aut pictum, e tabulis ligneis; de quo v. Ernesti clay, Cicer.

58 seq. curam, præfecturam, cohortis, cohortium prætorianarum; munus præfecti prætorio. Scholiastes vetus accipiebat de tribunatu militum, de quo v. Lips. de Mil. Rom. II, 9. ubi non male suspicatur, poet Polybium, sociis jam admissis in legiones, numerum Tribu-

norum militarium auctum esse, et decem legionis cohortibus totidem præfuisse tribunos. Tribuni certe cohortium memorantur a Cæs. B. C. II, 20. et Plin. Epist. III, 9, 18. Cf. inf. X, 94. bona donavit. insumsit, impendit, præsepibus, equis alendis. (lupanaribus, judice Plathnero.) caret omni majorum censu, quia eum dilapidavit. Alii Tigellinum, alii vero Cornelium Fuscum intelligi, et alterutrum quoque ficto Dámasippi nomine VIII, 185. designari suspicantur. De Tigellino v. inf. ad v. 155. de Fusco ad IV. 112. In gratiam Neronis multos nobilium aurigandi studio captos fuisse, haud ignoro: sed Fuscum puerum ei aurigæ officium præstitisse, (lora tenuisse v. 61.) quod Britann. et alii monent, nullibi legere memini. 23 60. Nota Hein. est: "Verba dum pervolat axe c. F. refert Brit. ad proxime antecedentia, ut hoc dicatur: consumpsit bona sua, dum in gratiam Neronis aurigat. Sed vix puto, Tigellinum, aut quisquis intelligendus est, si Neroni officium aurigæ præstitit, id suo ære fecisse. Suspicor potius, sensum h. l. esse: Quum is, qui bona censu, i. e. qui bona omnia dilapidavit, præfecturam Prætorianorum speret, dum pervolat cet., quia Imperatoris auriga est. Talem constructionem non inauditam esse, docent intpp. ad Tac. Ann. I, 7." pervolat axe, curru, citato, ut fere ap. Virg. Ge. III, 107. Flaminiam viam, omnium antiquissimam et celeberrimam, Roma per Etruriam Arimino tenus a C. Flaminio Censore A. U. DXXXIII. perductam, (Strab. V. p. 333.) et ab Augusto munitam: (Sueton. c. 30.) a qua diversa est alia, quam C. Flaminius Consul a Bononia ad Arretium stravit, teste Liv. puer Automedon, Fuscus, vel alius (nescio quis?) auriga Neronis, ut Automedon inioxos Achillis, de quo v. Homer. Il. s., 145 seq. e, 429 seq. 459-537. r, 395 seq. Virg. Æn. II, 477. et al. Pro quovis etiam auriga Automedontis nomine utitur Cic. pro Rosc. Am. c. 35. 62. Ipse Nero: nam ipse, ut ille v. 97. et auros et exeños, sæpe auctoritatis, honoris et reverentiæ significationem habet, et hinc exquisite ita magister dicitur, quum discipulus, (unde illud Pythagoreorum avede soa) dominus, quum servus, imperator, quum miles loquitur, patronus, si de clientibus, animus, si de corpore agitur, Imperator e. s. p. ubi ex oppositione intelligi potest, ad quod referatur. 24 Jactare se

ria, ut ap. Cic. in Pis. 18. et Claud. in Eutrop. I, 68. Sic etiam párm ap. Ælian. et stabula ap. Claud. l. c. v. 61.

Cic. Phil, II, 28. et Plaut. Pæn. I, 2, Idem arrisit Double de la ferma ap. Claud. l. c. v. 61.

Sobra l'execute l'amine specum assellum inf. IX, 92. Idem arrisit Double de la fellum inf. IX, 92. Idem arrisit Double de l'est (in Præcid. ad Petron. III, 8.) et Hein.

Schol ad Petron. III, 8.) et Hein.

<sup>22</sup> Plathnerus putabat, poetam h. l. in 56. Eodem referebat Plathner. bipedem asellum inf. IX, 92. Idem arrisit Dou-see (in Precid. ad Petron. III, 8.) et

amicae, quod jam Casaub. ad Pers. IV, 15. monuit, est fere Græcorum ώρατζισθαι et καλλωπ/ζισθαι, vel translatum a pavonibus, qui, quum picta pandunt spectacula cauda collumque incurvant, creduntur jactare se feminis easque voce sua ad Venerem tum illicere. Conf. ad Liv. III, 1. not. 3. Britann. et alii jactare se alicui dici putant pro, se ipsum illi dare, ingerere, insinuare, adeoque h. l. per multa lasciviæ blandimenta comitari amicam et sæpe osculari vel amplecti. na, habitus virilis, non muliebris: unde amica lacernata per ludibrium dicitur puer vel vir, qui amicæ loco habetur, ac si quis amicam masculam sive bracatam vocaret; ut fere sponsæ turpes inf. v. 78. Significatur enim Sporus, quem puerum Nero, teste Suet. c. 28., exsectis testibus, etiam in muliebrem naturam transfigurare conatus est, atque cum dote et flameo, nuptiarum celeberrimo officio, deductum ad se, pro uxore habuit: quemque, Augustarum ornamentis excultum lecticaque vectum, et circa conventus mercatusque Græciæ ac mox Romæ circa Sigillaria comitatus est identidem exosculans. Cf. ad v. 78.

63. Nonne libet, impetus mihi sit scribendi et prurigo, nonne cupiam, ceras, tabulas ceratas, capaces, quæ multa capiant, h. e. amplas, implere versibus, carmine satirico, in medio quadrivio, in ipsa via, ubi hujus carminis materia occurrit, et quidem in quadrivio, ubi quatuor viæ concurrunt adeoque plura eo carmine digna, et ab omni parte, sub adspectum veniunt. Ibi itaque summus etiam scribendi impetus oboritur summaque ira et indignatio, quæ defervescunt domi, ubi memoria repetimus, quæ oculi viderunt, et ex tam multis jam quædam animo effluxerunt. Grangæus verba in quadrivio exponit: palam, sine ullo timore edicti Domitiani, quo scripta famosa abolevit. Rectissima hæc videntur Heineckio, illa vero aliena. Judicent acutiores!

64. 65. Lecticam et sellam, et quidem laxiorem, ditiorum ac potentiorum, ferebant servi (lecticarii) plerumque sex, nonnumquam octo: unde illa hexaphoros, (Mart. II, 81. IV, 51, 2.) hæc octophoros dicebatur. Minutam et arctam, tenuiorum, vel duo servi portabant; de quo v. IX, 142 seq. Cf. Lips. Elector. I, 19. et Böttigeri Sabina c. 8. p. 427. 428. 443 seq. ed. pr. Hinc atque inde patens signator,

Arist. Nub. 195. Casaub. ad Theophr. rent. Andr. II, 2, 23. Valkenar. ad Char. II. Fischer Ind. Theophr. v. abris, Theocrit. III, 38. Kuster. ad Aristoph. Bach. ad Xenoph. Œcon. p. 14. Menag. ad Diogen. Laert. VIII, 46. Alberti Pericul, Crit. p. 2. Westerhov. ad Tedorf ad Calpurn. I, 46. rent. Andr. II, 2, 23. Valkenar. ad Theocrit. III, 38. Kuster. ad Aristoph.

proprie sella vel lectica, quoniam aperta est, non tecta. Britannicus hominem, qui ab utraque parte conspici possit, quum solus sit in lectica, designari, idque delicati esse et luxuriosi, putabat. ut xabidea, h. l. simpl. sella, et delicatorum : nam proprie sella erat mulierum, et quidem sublimior, (species Seórou, quæ digeal dicitur Theoer. XIV, 41. ubi v. scholia) in qua sedebant et nonnumquam gestabantur, dorsum acclinantes fulcris affabre factis et brachia cubitosve reponentes in aliis fulcris, quæ etiam scribentibus pulpitorum instar erant. Conf. ad VI, 91. IX, 52. Martial. III, 62, 7. IV, 79. Plin. XVI, 37. s. 68. Burm. et Schwabe ad Phædr. III, 8, 4. Passerat. ad Prop. IV, 5, 37. Scheffer de re vehic. II, 4. p. 64 seq. et Böttiger in Sabina p. 4. 29. 30. 66. ed. pr. Lecticis sellisque vehebantur nobiliores Romani, pilentis et carpentis solæ Vestales et Augustæ. cas et sellas earumque pluteos, quibus capita acclinabantur, (lehas) quatuor pedes et cervicalia (non asseres immissos, quibus gestabantur) expressa vide in Böttigeri Sabina Sc. VIII. Tab. XII. Sellam a lectica (tragesessel, tragbarem lotterbett, palankin) ita diversam fuisse suspicabatur Lipsius l. l., ut illa ad sedendum, heec ad jacendum aptior et in illa cervical tantum, ad caput reclinandum, (v. ad VI, 353.) in hac vero lectus fuerit. 25 Idem monet, ante Claudium Imp. semper lecticæ, et post eum plerumque sellæ mentionem fieri. non tecta, sed aperta; quod h. l. non civilitatis, (ut ap. Sueton. Aug. c. 53. et al.) sed superbise et impudentise indicium est. sella memoratur inf. v. 124. Sellæ vel lecticæ apertæ forma (ut verbis Lipsii l. l. utar) simplex, asseres aliquot compacti, qui capere pulvinum oblongum possent, in quo homo porrectus jaceret, (cf. ad III, 245. et VII, 132. ubi asser pro ipsa lectica) et pedes quidam breviores, quibus lectica depesita insisteret: eadem omnia in lectica tecta, nisi quod hæc majorum deliciarum fuit contraque adspectum hominum sive injurias aëris clausa undique ac munita, et quidem pellibus atque velis, (s. plagulis, quæ dimoveri poterant) ad fenestras oppansis. 96 - 66. multum referens, exprimens, imitans, de Maccenate, h. e. ei simillimus; ut fere ap. Virg. Æn. IV, 329. X, 766. Tac. Germ. 43. et al. Supinus et resupinus dicitur, qui vel supine jacet

<sup>\*\*</sup> Cf. Wernsdorf. ad Calpurn. Ecl-VII, 27. in Poet. Lat. min. T. II. p. 166. Scheffer de re veh. II, 4. p. 75. intpp. Phædr. III, 8, 4. Böttigeri Sabina l. l. et not. seq. \*\* Cf. III, 242. et IV, 21. Drak. ad

Liv. XXXIX, 6. Ernesti ad Suet. Tib, 64. Lips. Elect. I, 19. Scheffer de re veh. II, 4. p. 77. II, 5. p. 89. Gruter. Inscriptt. CCCVI, 1. et DCCCCLIV, 8. et Böttiger l. l.

ant in lecto jacere amat, adeque tum socors, otiosus et negligens, (ut ap. Qsinctil. V, 12, 10. X, 2, 17. XI, 3. al.) tum delicatus et mollis, vel qui supinus incedit, erecto corpore et oculis cœlum intuentibus, adeoque superbus. Supina cathedra Plin. XVI, 87. delicies supiniores Martial. II, 6, 13. Supinus Macenas h. l. dicitur, ut XII. 89. tener M. et ap. Vellei. I, 88. Mæcenas otio et mollitiis pæne ultra feminam fluens. De mollitie ejus in habitu, oratione et tota vita v. Senec. Ep. XIX. CI. CXIV. et CXX. Quintil. X, 4. Plin. XIV, 6. 27 Signatores testamentis aut causis signacula imponebant, aut subscribebant; et illos septem esse oportebat, qui tamen omnes, ut tradit Justinianus, poterant uno annulo signare testamentum; Brit. so h. l. non est adverb. sed falsum in jure Rom. dicebatur corruptio, inpr. testamenti, et notissima lex Cornelia de falsis, adversus falsarios Cf. Var. Lect. Lautus, qui laute, delicate et magnifice vi-Beatus, dives. v. ad v. 39. Exiguis tabulis, compendiosa et brevi opera falsas testamentorum tabulas condendi; vel potius, paucis verbis scriptis, quum falsarius se heredem ex asse scripserit; Farnab. Sic inf. XII, 125. omnia soli Forsan Pacuvio breviter dagemma uda, annulo signatorio, cui gemma est inserta, et qui saliva humectatus imprimitur ceræ, ne eam ad se trahat. 28 Nota H. Valesii est: Ex Festo Paullus docet, adulterina signa dici alienis annulis facta: ergo gemma uda, ut obliterato hujus signo alterius annuli gemma tabulæ suppositivæ obsignarentur. — 69. Calenum vinum Campanum, a Caleno s. Calibus, Campaniæ oppido, sic dictum, pro quovis generoso. Conf. Athen. I, 21. (48) p. 27. et Mitscherl. ad Horat. Od. I, 20, 9. Ei tamen, ut et Cæcubo, sua ætate nullum amplius honorem fuisse dicit Plin. XIV, 6. molle, scil. vetustate, vetustum, vel quod vini novitii acritudinem exuit, mite, lene, ut durum

adee erecto corpore atque Auxuns, ut in coelos oculi eorum ferantur non multo secus ac resupinatorum, quod Gr. σοβιῖν, ὑψαυχτῶν et ἰξυντειάζων dicitur. Cf. Mar-tial. V. 8, 10. et Sen. de Ben. II, 13. Ovid. Met. VI, 275. Sen. Ep. 80. Henninius monet, forte et hoc vitium, seu naturale, seu adscititium, Mecenati fuisse. Sed mollities ejus et minus dubia, et huic loco aptior est. Gurlitt (v. not. 4.) hæc adnotavit: "Supinus jacere solet ignavus, negligens, supinus incedere amat vel mol-

<sup>27</sup> Supini et resupinia quod Casaub. ad lis et delicatus, vel superbus. Hinc fac-Pers. I, 129. observavit, vocantur arro-gantes, qui superbia inflati ingrediuntur per se diversas, ignavies dico, mollitièi delicatulæ et superbiæ, exprimendas adhibe. retur. Catull XVII, 25. animus supinus est ignavus et negligens. Recte quoque Casaub. ad Suet. Aug. 16. Antonium Octavio ignaviam exprobrasse monuit, quum diceret sepinum, corlum intuentem, stupidum cubuisse.'

> 25 Cf. inf. ad XIII, 139. XIV, 132, et, quem Grang. laudavit Ovid. Amor. II, 15, 15 seq. Trist. V, 4, 5, 6, et ex Ponto II, 9, 69.

Sic et olios madands et contra exdnvinum dicitur acre vel austerum. eds ap. Athen. et Theophr. 29 rubetam, ranam, a rubis et vepribus, in quibus degit, ita dictam et venenatam; unde h. l. et inf. VI, 659. pro veneno ponitur. Conf. III, 44. Plin. VIII, 31. XXV, 10. et de veneno rubetarum tam sumto, quam afflatu indito, Ælian. hist. anim. XVII, 12. et Plin. VIII, 31. XXV, 10. XXXII, 5. 6. matrona, venefica quæcumque; sed, quia potens dicitur, Agrippina potius, Neronis mater et Claudii Imp. uxor, cui tam a marito, quam a filio, summa rerum permissa, (v. Tac. Ann. XII, 7. 22. 25-27. 42. XIII, 5. 12. Suet. Ner. 9.) quæque Claudium veneno necavit, quod notum ex Tac. Ann. XII, 67. Suet. Claud. 44. et al. Verba autem h. l. sic jungenda: matrona potens, quæ viro sitiente miscet rubetam, porrectura ei molle Calenum. - 71. et Locusta melior, veneficii peritior, instituit, docet, propinquas rudes, imperitiores veneficii, efferre cet. nisi malis: matrona, quæ miscet rubetam et propinquas instituit tamquam Locusta melior h. e. venefica peritior, ut ausimus et zerir-Locusta venefica notissima ex Tac. Ann. XII, 66. XIII, 15. efferre domo mortuos, et quidem h. l. veneno et Suet. Ner. 33. 47. necatos, sepelire, ut VI, 175. 567. et XIV, 220. Hinc h. l. conseq. pro anteced. et efferre pro necare veneno. nigros, veneno sublatos, ab effectu et colore lurido lividoque, quem venenum efficit iisque inducit; quo sensu pocula nigra dixit Prop. II, 27, 10. Meursius de Fun. c. 1. nigros referebat ad efferendi ritum in toga nigra, ut contra Græci in albis vestibus elati sint, teste Artemid. II, 2. per famam et mam, ne clam quidem, sed palam, fama rei vulgata. populum, per confertam multitudinem populi, de hoc scelere ac funere confabulantis, 30

73. 74. Poeta animo commotus et indignatione incensus civibus suis consilium dat, accommodatum moribus illius ævi ac civitatis. Cf. Plin. Ep. II, 20. extr. et inf. VI, 557—564. Gyaros, Gyarus s. Gyara et Gyari, brevis insula, h. e. parva, quæ et fuit admodum sterilis, immitis, sine cultu hominum, egena aquæ asperrimaque fere insularum Cycladum in mari Ægæo, (hod. Calairo s. Caloiera, vel

tur veneno nigri mariti esse elati; Hennin. ut carpantur judiciorum et legum neglectus atque despectus scelerumque impunitas, nec non pompa et ostentatio exsequiarum: nam cadavera mortuorum olim elata mane et ante lucem, minore sumtu et strepitu, ad faces et cereos.

Quod jam monuere Grang. ad h. l. Heyne ad Virg. Ge. I, 341. IV, 102. et intpp. Hor. Od. I, 7, 19.

Der famam et populum, per famam populi; Grang. susque deque habens 'a-ma popularis susurros, qua vulgo jacten-

potius Jura, inter Andrum et Ceam ins. de qua v. Tournefort Voy. au Levant Lettre VIII.) in quam damnati Imperatorum temporibus relegari ac deportari solebant; (v. VI, 563. 564. X, 170. Tac. Ann. III, 68. 69. IV, 30. Plin. IV, 12. VIII, 29. 57.) ut alii in Seriphum, (VI, 564. X, 170. Tac. Ann. II, 85. IV, 21.) Amorgum, (Tac. Ann. IV, 13. 30.) Donusam, (Tac. Ann. IV, 30.) Pandatariam, (Tac. Ann. I, 53. XIV, 63.) Oasin, (v. Kænig ad Claud. XVIII, 178.) Planasiam aliasque steriles et saxosas insulas, ubi fame enecabantur. itaque h. l. pro quavis ejusmodi insula et pro pœna relegationis atque deportationis; de qua v. Heynii Progr. in Opuscul. Academ. Vol. IV. p. 268 seq. s. Neues Magazin für Schullehrer, Vol. I. P. I. vis esse aliquis, h. e. in honore et pretio, ut ap. Cic. ad Att. III, 15. et Pers. I, 129. Nam aliquis est magnus, eximius, insignis quis, qui ceteris præstat et eximiæ est dignitatis, ut r/c id. qd. µéyac; v. c. dexar uir ric circu, ar d' oùdeic ap. Arrian. Epict. II, 24. Cf. Hoogeven. ad Viger. p. 149. Schleusneri Lexic. N. T. voc. v/c p. 866. et Var. Lect. Probitas, virtus, laudatur ab omnibus, etiam a malis, quia tam pulcra est, sed nihilo secius alget, frigore, h. e. fame urgetur, eget, non magnum fructum affert, nec meritis afficitur præmiis.

75. 76. Per scelera vero divitiæ parantur, ea nunc opes afferunt et debent, accepta referunt nunc homines, qui ea possident. hortos amplissimos et magnificos, in quibus sunt villæ aliaque ædificia, ambulationes, piscinæ, lacus, fontes salientes, nymphæa, statuæ cet. Nam hi proprie horti dicebantur, ut minores viridaria et nemora. Prætoria sunt villæ, vel quævis ædificia magnifica, palatia, ut X, mensas marmoreas, eburneas et inpr. citreas, (e ligno odorato citri, arboris in Africa nascentis) quas Romani insano pretio emebant. 32 — 76. Argentum vetus, vasa argentea, a vetere quodam artifice elaborata. Cf. simil. loc. Martial. XI, 71, 8. stantem extra pocula, exstantem, in cælatura prominentem, caprum, ejus signum, h. e. pocula, in quibus sunt emblemata, sigilla aseipain s. eminentia, statuis similia et extrinsecus alligata, ut in aliis crustæ, πρόστυπα, quæ non. ut illa, totam ex omni parte rem, sed unum modo ejus latus ostendunt, neque admodum eminent; de quibus v. Ernesti clav. Cic. v.

Mitscherl. ad Horat. Od. IV, 1, 20. Intpp. Petron. Sat. c. 119. Meurs. de luxu Rom. c. 9. Kobierz. de luxu Rom. w. inf. ad v. 157. Sen. de Ben. VII, II, 10. Kænig ad Pers. I, 53, et Bötti9. Plin. XIII, 15. (ubi cf. Harduin.) geri Sabina p. 305 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cf. Perizon. Diss. de prætorio VIII, 15. Ernesti ad Suet. Aug. c. 72. ad Tiber. c. 39. et clav. Cic.

crusta et emblema, inpr. vero Salmas, ad Solin. p. 785 seq. Conf. Martial. VIII, 51, 9. Stat caper Æolio (al. in phiala) Thebani vellere Phrixi Cultus, Ovid. Met. V, 81. altis exstantem signis cratera, et ejusd. Met. XII, 235. Forte fuit juxta signis exstantibus asper Antiquus crater. — 77. dormire, silere, neque ad satiram scribendam imcorruptor, stuprator, nurus, ipse socer. avaræ, quæ pecunise cupida se corrumpi et pudicitiam suam muneribus expugnari ab adultero (qui inde propr. corruptor dicitur) passa est. Sunt qui hæc referant ad Silanum et Juniam Calvinam: sed ille frater, non socer Juniæ fuit neque eam vitiavit. v. Tac. Ann. XII, 4. et ibi Lips. --78. sponsæ turpes, viri viris nubentes. 33 prætextatus adulter, vel puer nobilis, qui nondum egressus annum XV. et in prætexta adhuc. didicit adulterum agere ac pædicatur; vel magistratu sive sacerdotio præditus, quem omnium maxime hæc flagitia vitare oportebet: Prætextati vocabantur, quicumque prætexta, toga alba, cui prælextus limbus purpureus, utebantur, inpr. magistratus, sacerdotes et pueri ingenui ac nobiles, qui quidem pueri eam forte gestabant, ut generis nobilitas manifesta esset, sed, si Macrobio Sat. I, 6. et Quintil. declam. 340. fides habenda, ut ab omni injuria essent tuti, quique cam ineunte anno vitæ XV. cum toga virili permutabant; de quo v. ad Tac. Ann. 12, 41 pr.

79. Si natura negat versuum faciendorum facultatem: nam, ut verba Cic. pro Arch. c. 8. mea faciam, ceterarum rerum studia et doctrina et præceptis et arte constant; poeta natura ipsa valet et mentis viribus excitatur et quasi divino quodam spiritu inflatur. indignatio, quam tot tamque varia flagitia, ubivis visa, vel comperta et vulgata, movent. versus, quales ego, vel Cluvienus facit: illud modeste dictum, hoc sum raw. Cluvienus vel fictum vel verum nomen mali poetæ, cujus non alibi fit mentio; nisi forsan ap. Ennod. Ep. V, 8. et in præf. carm. ad Faustum pro Glovidenus et Glubidenus leg. Cluvienus, quæ conjecturæ Gron. in Obss. II, 22. maxime probantur Heineckio, "Satirice h. l. Juvenalis meritum suum extenuat, ut licentius Cluivienum carpat: solent autem poetæ satirici breviter et urbaniter per transitum homines notare, et in medio discursu obliquo aliquem dissecare ictu;" Brit. et Grang.

81-86. His versibus, proœmii loco scriptis, continetur argumen-

<sup>\*\*</sup> Cf. sup. ad v. 69. inf. II, 117. 134. Heins.) Tac. Ann. XV, 37. (ubi v. Martial. XII, 42. Suet. Ner. 29. Gell. Lips.) et Kænig ad Claudian. XVIII, VII, 12. Ovid. A. A. I, 524. (ubi v. 223.

tum et summa omnium, quæ poeta in carminibus suis dicere atque pertractare constituit. Cf. Casaub. ad Pers. I, 1. Quidquid agunt et egerunt homines, ex quo tempore Deucalion cet. h. e. inde ab ultima hominum memoria, a veræ et certioris historiæ initiis usque ad hæc tempora. Cf. Virg. Ge. I, 61 seq. Sic inf. XV, 30. a Pyrrha. 81-84. Cf. Ovid. Met. I, 260 seq. et Heyne ad Apollod. I, 7, nimbis, imbribus, æquor tollentibus, augentibus aquarum Navigio rudi, quod auctores Græci κιβωτὸν et λάρνακα, (Moses Gen. VI, 14 seq. חבה) Ovidius parvam ratem adpellat, qualis in Apamensium numis conspicitur, de quo vid. Falconerius; Henmontem, Lycoream Parnassi. v. Heyne l. c. et Muncker. ad Hygin. fab. 153. sortes, responsa oraculi Delphici, quod, ut alia, olim etiam edebatur per sortes h. e. per fabas nigras et candidas, vel glebulas, vel pumices, sed inpr. per tesseras s. talos et calculos, (πλήρους, ψήρους, πύβους, ἀστραγάλους, πισσούς) vel tabellas, versibus aliisve notis inscriptas, quæ in urnam s. situlam conjiciebantur, ex qua sortes ducebat vates; de qua κληςομαντεία ε. ψηφομαντεία v. Potter. Archæol. II, 16. et Spanhem. ad Callim. H. in Apoll. 45. Oracula verius dicuntur, quæ vaticinatione funduntur, sed et sortes, quæ ducuntur, Cic. de div. II, 33. Romani sortes appellabant quævis oracula eorumque responsa, tam per sortes, quam ore edita, quoniam illa oraculorum genera iis sola fere nota et vicina erant, v. c. sortes Prænestinæ, Antiatinæ et al. Sed h. l. sortes etiam proprio sensu accipoposcil sortes, ut poscere oracula ap. Virg. Æn. III, 456. et Sil. I, 121. Ceterum alii Apollinem, alii Themidem, (quæ post Tellurem et ante Apollinem responsa Delphis dedisse traditur) alii ipsum Jovem a Deucalione consultum memorant. v. Muncker. ad Hygin. fab. 140. et 158. anima, cujus naturam multi olim philosophi igneam esse putabant, caluerunt mollia saxa; quæ fabula, ut alize, ex inepta etymologia orta, quum vetus quidam poeta λακύς ex λάας duxisset. v. Heyne ad Apollod. I, 7, 2. et Herrmanni Mythol. T. II. p. 305. — 84. Rigaltius in Diss. de Sat. Juven. notat, his verbis subtiliter innui, futile esse ac perabsurdum, quod poetæ fabulentur de sanctitate morum, ob quam Deucalion et Pyrrha servati sint tamquam exempla reparandæ posteritati, neque castam fuisse Pyrrham, sed potius magam et lenam, quæ projectis post terga sua saxis nudas puellas ediderit, quas maribus conciliaret. At Hein. "Veror, inquit, ne hoc Rigaltii commentum venerit per portam eburneam: nam ut vel maxime Juvenalis obscure notet homines sui temporis, tamen in

cascis illis hoc perabsurdum esset."—86. Vocem discursus Brit. non ad corpus refert, sed ad animum, ut significet affectus et perturbationes ejus, quibus quasi quibusdam furiis mens hominis nunc huc, nunc illuc agitur; vel ad quotidianum salutandi officium, ut ap. Martial. VII, 38, 1. Discursus varios vagumque mane Et fastus et Ave potentiorum cet. Cf. ad V, 21 seq. Potest etiam proprie accipi de discursu et studiis hominum, qui ad divitias vel honores et gloriam nituntur, multisque propterea et variis occupationibus distinentur. farrago, argumentum varium et mixtum; proprie pabulum quadrupedum, e tritici genere, de quo v. Casaub. ad Pers. V, 77. Cf. sup. Vol. I. p. XCVIII.

89. Grangæus comparat verba Senecæ in Octavia: Collecta vitia post tot ætates diu In nos redundant, sæculo premimur gravi. Non falsus vates fuerat Horatius Od. III, 6, 17 seq. et 45 seq. Cf. inf. v. 147 seq. Henninius observat, uberiorem semper esse vitiorum copiam, quando sæcula sint erudita cum longa pace et rebus prosperis conjuncta, quum adversa et calamitates homines reddant paulo magis pios; inde poetam VI, 292. queri, Romanos pati longæ pacis ma-Quando major avaritice patuit sinus, metaphorica dictio, quam alii putant desumtam esse a sinu togæ, in quo pecunia sive marsupium e collo pendens aliæque res condebantur et in quem, quo laxior erat toga majorque sinus, eo plura demitti poterant : alii vero a navigantibus, quorum vela, quo majorem explicant sinum, eo majorem ventorum vim excipiunt. quando alea hos, tot, animos sc. cepit, occupavit? Abrupta oratio affectui consentanea est. neque enim, neque etiam (v. ad XI, 30.) vel neque vero (v. ad VII, 124. in Var. Lect.) loculis comitantibus cet. Ita his verbis magnitudo jacturæ et insania ludentium, illis vero horum multitudo adumbraretur: utrumque autem poeta designare voluisse videtur. Heinecke hæc adnotavit: " Alea tam nude, ubi requiritur comparativus, me semper offen-Britannicus subaudiendum esse ait magis vexavit vel aliud quid. Ellipsis verbi satis usitata, non vero cum magis. Vel ex anteced. major assume comparativum, qui huc conveniat, et hos deixeixão accipe, hos Romanos; (v. Oudend. ad Lucan. I, 363.) vel potius corrige: alea quando Hæc animos, quando alea hæc i. e. talis, ut nunc est, talis aleze cupiditas animos, homines, sc. cepit. Corruptus est locus ab imperitis librariis, qui putarent, hæc referendum esse ad animos." Quæ si ego adnotassem, ille dixisset fortasse, inutilem esse hanc conjecturam, ineptam vero interpretationem illam. Alea (quo voc. omnis designatur ludas, qui fortuna magis quam arte regitur nobisque Hazardspiel dici solet) Romæ et turpis erat et legibus vetita: 34 sed ipsi quoque Imperatores nullo lusus genere magis, quam hoc, oblectabantur exemplumque dabant. 35 Loculi, capsula vel crumena, quæ aliquam pecuniæ summam continet. 90. Ad casum, fortuitum ludum, fortunam, tabulæ, aleæ, in quo lusu tali vel tesseræ in abacum seu tabulam lusoriam mittuntur. Cf. ad XIV, 5. posita, apposita in ludo, ut nos: aufs Spiel setzen. arca, theca numaria, in qua, quidquid pecuniæ numeratæ aliquis habet, reconditur. 91. Dispensator et curator rei familiaris, οἰχονόμος, post actorem princeps servorum, qui domino est a rationibus accepti et expensi, pecuniamque dispensat. Cf. VII, dispensatore armigero, domino ludenti arma, non tam talos, (ut XIV, 5.) ludi instrumenta, quam potius pecuniam, subministrante: (nam sunt ablat. absol.) metaphora a bello petita; unde et prælia, que dicta putant pro rixis, jurgiis, et quidem vel collusorum, vel dominorum cum dispensatoribus. Ita H. Vales. "quanta prælia, quantas rixas pugnasque, videbis dispensatore, qui dominum secutus est et arcam attulit, armigero, arma, arcam, gerente et clamante, quoties de arca domini promendum est." Sed præferenda forte interpretatio Grangæi: "Quantas nummorum summas ludere videbis? Ludus enim aleæ quodammodo præliis comparatur: hinc jocus Romanorum in Cæsarem Augustum aleatorum permaximum ap. Suet. Aug. c. 70." Optime hæc ita explicari.dicit Hein. qui multa perperam adversus me disputavit. 92. Simplexne furor est, num parva tantum vel una insania est? Sic simplices cogitationes magnis opponit Tac. Germ. c. 22. Hæc autem non verba dispensatoris, dominum perdentem objurgantis, ut quidam putant, (v. Hennin. ed. p. 762.) sed ipsius poetæ, ut horrenti frigore, ut ap. Ovid. Art. Am. reliqua, esse crediderim. reddere, h. l. simpl. dare, non, ut quidam II, 213. ubi v. Heins. putant, restituere, quasi aliquis servorum tunicam suam commodaverit domino, qui suam perdiderit alea et nunc servilem reddere non possit.

94. Quis avus, quis e majoribus nostris. totidem villas, quot nunc multi exstruxerunt. 36 secreto, privatim, solus, sine hospitibus,

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> v. Heubach de politia Roman, Gœtt. 1791. § 41. intpr. Horat. Od. III, 24, 58.

<sup>58. \*\*</sup> v. Sueton. Aug. c. 70. et 71. Calig. c. 41. Claud. c. 33. et Domit. c. 21. Cf. inf. VIII, 10. XIV, 4. 5.

<sup>&</sup>quot;Villarum Rom. multitudinem, magnificentiam et amplitudinem descripserunt Lipsius de magnitud. Rom. III, 14. Castell. Lond. 1728. Zuggeri Ven. 1746. Adam Lond. 1764. Contini, Felibien et alii. Cf. inf. XIV, 88 seq.

fercula septem coensuit: nam, quod Servius ad Virg. Æn. I, 637. e Catone notavit, in atrio et duobus ferculis epulabantur antiqui. Conf. Val. Max. II, 5, 5. et Lips. Antiq. Lectt. Lib. III. Ferculum, vel quodvis ciborum genus et quævis patina; vel patinæ, quæ simul apponuntur in mensa, missus ciborum carniumve, quam propriam vocis vim esse docet Nonius. Cf. VII, 184. et XI, 64. Cœnare fercula dicitur, ut c. patinas ap. Horat. Epist. I, 15, 34. Nota Ramiresii ad Martial. de spect. Ep. 6. est hæc: "Juvenalis non notat sui temporis luxuriam eo nomine, quod septem fercula secreto conarent: id enim, si ejus temporis mores inspicias, sobrium esset; sed acutum est argumentum a majori, ut aiunt. Avi nostri, quando secreto coenabant, quo hominum oculos vitarent, ne luxuriosi audirent, numquam ita splendidi fuerunt, ut septem coenarent: vos non secreto, sed publice innumera fercula cœnatis." Hæc ingeniose disputata esse putat Hein., sed fortasse vulgarem interpretandi rationem præstare propter v. 136.

95 seq. Nobiles Romani non aliquando, ut olim, pauperiores clientes ad justam s. rectam coenam invitabant, sed propter quotidiana salutationum officia sportulam dabant s. sportellam, h. e. corbulam, quæ vel cibaria, (et quidem, ut putant, qualia nos vulgo kalte Küche vocamus) vel centum quadrantes continebat. 37 Dabatur etiam publica sportula et cœna recta. v. Suet. Ner. 16. et Dom. 7. mine, in prima ejus parte, ante fores ædium et atrium, in vestibulo. parva, nam sportula in dies im-Cf. Virg. Æn. II, 469. VI, 427. sedet, stat, apponitur. Cf. ad II, 120. famelicis, qui eam non distribui patiuntur, sed alter alteri præripiunt. Turbam togatam eo sensu accipere possis, quo Virgilius Æn. I, 282. (ubi v. Heyne) Romanos rerum dominos gentemque togatam dixit, ut res Romano cive indigna significetur. Cf. mox v. 100. et Prop. IV, 2, 56. Sed h. l. contemtim potius poeta loquutus videtur. Cæsarum temporibus toga non amplius vulgo in usu erat, neque fere gestabatur nisi a pauperibus et plebeii vel tenuioris ordinis hominibus, clientibus, servis, causidicis et meretricibus, qui inde passim togati et togatuli vel poetis toga vocantur. 38 - 97. Ille, non servus, opi-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Conf. inf. v. 120. III, 127 seq. 249 seq. Martial. I, 60, 1. III, 7. et 14, 3. VIII, 50, 10. X, 27, 8. 75, 11. Suet. Ner. 16. et Domit. 4. et 7. Potteri Archesol. Gr. T. II. L. IV. c. 17. p. 627. 628. vers. Germ. Casaub. ad Athen. VIII, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cf. ad II, 70. III, 127. VII, 136. 142. VIII, 49. Horat. Sat. I, 2, 63. 82. Martial. II, 57, 5. III, 46, 1. X, 18, 4. 47, 5. 74, 9. XI, 25, 11. Ernesti clav. Cic. et Ferrar. R. Vest. I, 33.

nor, qui sportulam distribuit, (balneator ap. Martial. III, 7.) sed dominus patronusque sordidus, ad quem etiam trepidat, certe jubet v. 99. referendum est. Cf. ad v. 62. Nomenclatorem designari putabat Plathnerus, qui et mox v. 99. præco dicatur, et cujus officium fuerit, nominibus ciere salutatores, illos ordinare in vestibulis sportulamque dividere. v. Sen. Ep. 19. et de Ben. VI, 3. inpr. Ammian. Marcell. XIV, 6. (16.) Sed durior est hujus quam illius subjecti ellipsis, quippe que latet in v. 94. 95. Illo tamen sensu proconem ac-Suppositus, qui, inter clientes non receptus, in eorum nucinio. merum irrepere constur. 99. Agnosci dicitur, qui olim notus fuit, cognosci ignotus. 100. Trojugenas, ut Trojades ap. Pers. I, 4., nobiliesimos viros, qui a Trojanis adeoque omnium antiquissimis familiis originem ducant, vel potius se ducere gloriantur: nam homines veteris prosapiæ multarumque imaginum, ut a novis hominibus et a fæce civium, qui, lege a L. Julio Cæsare, de civitate cum sociis et Latinis communicanda, bello Sociali A. U. DCLXIII. lata, civitatem et tribum acceperant, discernerentur, Trojanam originem affectabant. Posteriores quoque gentes patriciæ (Patres minorum gentium) contemnebantur ab antiquissimis, quæ a Trojanis oriundæ vel ex Albanis certe principibus in Patres lectæ vulgo credebantur, ut v. c. Æmilia, Antonia, Attia, Clœlia, Cluentia, Fabia, Gegania, Julia, Junia, Nautia, Quinctia, Sergia, Servilia. Conf. VIII, 41 seq. 46. 56. 181. Limen vexare, dinis pro frequentare, ut l. terere ap. Martial X, 10, 2. nobiscum pauperibus clientibus et plebeiis. nobilissimi, quos hujus rei pudere debebat: sed multi eorum ad incitas erant redacti. Conf. III, 128 seq. Martial. X, 10, 1 seq. primam sportulam Prætori, da deinde, alteram, Tribuno: verba non dispensatoris, sed quæ ei vel dominus dicit et patronus, vel Prætor et Tribunus, manum porrigentes: da scil. mihi. 102. Sed libertinus prior est, vobis præferendus est: verba dispensatoris. inquit libertinus, cujus verba sunt v. 102fui, ad limen veni. 109. Ceterum tirones caveant, ne libertinos putent esse libertorum filios, quum potius iidem sint qui liberti et adjecto patroni nomine liberti dicantur: de quo v. Ernesti ad Suet. Claud. 24. - 104. Natus ad Euphralen, in Oriente, in Armenia vel Cappadocia vel Mesopotamia vel Syria, ex quibus regionibus multi servi Romam ducebanquamvis natus ad E. etsi olim servus fui. Fenesira propr. dicitur quodvis foramen, apertura, fissura. Fenestras h. l. putant esse inaures vel annulos aureos, quos in Oriente non solum mulieres, sed Vol. II.

١.

etiam viri, vel ornamenti causa, vel amuletorum instar, ad mala averruncanda, gestare solebant. 39 Sed recte notavit vet. Schol. h. l. argui homines, qui, quum propter libidinem libertatem meruissent, (unde molles) et in libertinorum corpus et tribus relati essent, pertusis auribus signa libertinorum celare non poluerint. Aurium enim perforatio servitutis signum fuit apud multos Orientis populos, v. c. apud Israelitas, 40 Arabas, 41 Indos, Persas, Turcas et Tartaros, qui pueris etiam, Deorum cultui et ministerio, ut tamquam illorum mancipia essent, consecrandis, aures perforabant. 49 molles fenestræ pro molli aure, qua nihil mollius, 43 vel quod hominem mollem ostendunt; Grang. Aurem foratu effeminatus dixit Tertull. de Pall. 4.44 probent, indicent. 105. Tabernæ quinque mihi sunt, quæ a me locantur et quotannis mihi parant, reddunt, fenerant, ut statum reditum præstant (ut v. 118. referat et rationibus addat) quadringenta sestertia, censum equestrem, de quo v. inf. ad XIV, 323 seq. bernæ ædificia vilia, inpr. circa forum, in quibus tabernarii, opifices aliique de infima plebe homines vel faciebant venalesque exponebant merces, vel artes exercebant; unde tabernæ librariæ, unguentariæ, tonsoriæ, cauponiæ, argentariæ, medicæ, sutrinæ, literariæ, (Liv. III, 44.) novæ ac veteres argentariæ in foro Rom., (Liv. III, 44. 48. XLIV, 16.) lanienæ. (Liv. III, 48.) Conf. Nardin. Rom. vet. V, 8. Harduin. ad Plin. XXXV. s. 8. et 37. Adleri Beschr. d. St. Rom. Quinque argentariæ tabernæ, pars fori, argentariis et feneratoribus reservata, (v. Liv. XXVI, 27. et XXVII, 11.) quadringenta, reditum annuum, parant ex fenere et negotiis, in quinque tabernis (à la bourse) inter argentarios peragendis; Dusaulx et Ach. 106. purpura major, consulatus, ut toga major ap. Claud. in IV. Consul. Honor. v. 656. vel tunica laticlavia, h. e. dignitas senatoria, ut purpura latior dicitur Plinio, p. felix Martiali VIII, 8, 4. latus clavus Plin. Ep. II, 9. major clavus Stat. Silv. III, 2, 124. et contra pauper

<sup>50.</sup> Harmari Beobachtungen über den Orient. T. III. p. 309-315. Michaelis Jus Mos. T. III. § 127.

<sup>40</sup> v. Rosenmülleri Schol. ad Exod. XXI, 6. et Michaelis l. l.

<sup>41</sup> Petron. Sat. LXIII. al. CII.

<sup>\*</sup> v. Intpp. Genes. XXXV, 4. et rius in aperta porta ad occlusum ethnicis-Exod. XXXII, 2. 3. Plin. XI, 37. s. mum P. I. c. 7. Olearii Itiner. Pers. mum P. I. c. 7. Olearii Itiner. Pers. L. V. c. 41. Straus in Relat. Itiner. III, 12.

<sup>43</sup> unde proverb. auricula mollion, de quo v. Cic. ad Qu. Fr. 11, 15. Erasm. in proverb. et Scalig. ad Catull. epigr.

<sup>4</sup> Henninius: " forte ideo molles, quod 42 v. Plut. Sympos. II, 1. Xenoph. de ex iis dependerent jam inaures, divitiarum Eaped. Cyri III, 1. § 21. Cotovici argumentum." Cf. Sen. de Ben. XII, Itines. Hierosol. et Syr. 1V, 9. Roge. 9.

et angustus clavus pro ordine equestri Stat. Silv. V, 2, 18. et Vellei. II, 88. Latus enim clavus insigne erat senatorum, etsi sub Cæsaribus Equites etiam illustres, (v. Suet. Aug. 38. et Ner. 26. ad quæ loca cf. Ernesti) immo tribunos (Suet. Domit. 10.) et præcones (Plin. XXXIII, 1.) eum gestasse legimus. — 107. custodit, pascit, oves conductas, alienas, vel potius in agro, quem conduxit. quovis nobilissimo ad inopiam redacto. Cf. ad VIII, 5. Britann. tamen suspicabatur, poetam respexisse ad M. Valerium Corvinum, qui exacta jam ætate agros coluerit. 109. Pallas, Claudii libertus, cujus potentia et divitiæ satis notæ. 45 In gente Licinia familiæ erant ditissimæ, inpr. Licinii s. Licini Calvi Stolones, pater ac filius, (v. Liv. VII, 16.) et Crassi, cognomine etiam Divites dicti, de quibus v. Cicero, Plut., Dio, et quæ dixi in Tabulis geneal. gentt. Rom. prædives etiam fuit Licinius, Augusti libertus, de quo v. ad XIV. Hone potissimum h. l. intelligendum putant intpp. nec male, quoniam libertinus loquitur et cum Pallante eum conjungit.

109 seq. Verba poetæ indignantis impudentem arrogantiam hominis, qui servus quondam fuerit, et temporum suorum conditionem, quibus divitiæ dent honorem et plus meritis valeant. 110. sacro homori, tribuno, homini sacrosancto, quod vel tironibus notum ex Liv. II, 33. III, 19. 55. Dionys. VI, 89.—111. pedibus albis, h. e. cretatis vel gypsatis, quod signum erat et indicium servorum trans mare ex barbaris terris advectorum, qui vilissimo pretio vendebantur. 46—113 seq. Pecunia a Romanis quidem in Deos relata, sed neque ara, neque templum ei exstructum; 47 non culta, ut Pax, Fides, Victoria, Virtus et Concordia. 48 funesta, exitiabilis. salutato nido, scortagi, pro inviso; nam proprie templum, Dii, numen, augurium salutari dicuntur, ut ap. Cic. Rosc. Am. 20. Ovid. Pont. II, 8, 15. Virg. Æn. XII, 257. Concordia, quæ crepitat, satirice pro Concordia, in

<sup>4</sup> v. Suet. Claud. 28. Tac. Ann. XII, 53. (ubi cf. intpp.) XIV, 65. Plin. H. N. XXXIII, 10. Plin. Ep. VII, 29. VIII, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Conf. ad V, 53. et VII, 16. 120. Heyne ad Tibull. II, 3, 60. Casaub. ad Suct. Octav. c. 69. Plin. XXXV, 17, 18. Dig. I, 21. t. 1. l. 1.

<sup>&</sup>quot;Cf. Sen. de Prov. c. 5. Turneb. Advers. XI, 22. Augustin. de Civ. D. IV, 21. et 29. Arnob. III.

<sup>\*</sup> De templis Pacis v. Suct. Vesp. 9. LXXXI, 1. Nardin. l. c. V, 6. D. Plin. XXXIII, 8. XXXVI, 15. He- de Urbe Roma II, 14. Gyrald. l. l.

rodian. I, 14. Filei Dionys. II. c. ult. Cic. de N. D. II, 23. Plin. XXXV, 10. Victories Nardini Roma ant. V, 8. VII, 11. Panvin. ap. Rosin. Antiq. Rom. I, 13. Liv. XXII, 37. XXVI, 23. XXXV, 9. Virtutis Liv. XXVII, 11. XXIX, 11. Nardin. l. c. III, 2. Rosin. l. c. II, 18. Plin. XXXV, 10. Gyrald. de Diis Gent. Synt. 1. Concordies Rufus et Victor Descr. U. R. Reg. III. IV. et VI. Plut. in Camillo c. 21. Ovid. Fast. I, 647. Sallust. B. C. 46. Plin. LXXXI, 1. Nardin. l. c. V, 6. Donat. de Uibe Roma II, 14. Gyrald. l. l.

cujus templi fastigio ciconia nidum posuit et, ubi pullos revisit, rostro crepitat. Crepitare propr. voc. de ciconia, ut ap. Ovid. Met. VI, 97. ad quem locum poetam respexisse suspicabatur Farnab.

117 seq. Si vel summus honor, h. e. summi magistratus (cf. sup. v. 101.) tam sordide et sine omni pudore sportulam petant, quia id non minus quæstuosum quam commodum est; quid facient comites h. e. cur sportulam petere erubescant pauperes clientes, quibus hinc est, paratur, emitur, toga cet., i. e. quibus sola sportula et cultum et victum suppeditat? Conf. Martial. III, 30. et X, 10. cepti. 119. comites, clientes, ut v. 46. ubi v. not. 120. fumus domi, ligna, et quidem, qualia pauperibus emenda sunt, non ea, quæ Martiali XIII, 15. acapna et JCtis recocta vocantur, sed viridia, quibus magna vis fumi excitatur; Grang. et Brit. Alii intelligunt domum fumo fuscam. Cf. Martial. III, 30. 3. densissima lectica, plurimi pobiles et summi magistratus, lecticis vecti. centum quadrantes. languida, ægrota. sportulam. v. ad v. 95 seq. prægnans, gravida. 123. absenti uxori, quam in sella jacere dicit. nunc jam satis nota est. Ea festive h. l. adumbratur. 124. sellam. clausam, v. ad v. 65. vacuam, ut contra plena v. 33. Galla fictum uxoris nomen, ut passim ap. Martial. inquit, maritus dicit servo, qui sportulas distribuit. 126. Profer e sella caput, verba dispensaquiescit, dormit. toris, et noli v. q. mariti.

127. De vulgari negotiorum diurnorum ordine ac serie v. Mar-Sportula petitur prima et secunda pulcro, elewoixãs. hora, qua clientes salutant patronos. v. Martial. l. l. rum petitur, causarum ibi agendarum patronorumque illuc deducendorum causa, et potissimum quidem Augusti, in quo statua eburnea Apollinis, (v. Plin. VII, 53. coll. Horat. Sat. I, 9, 78.) et triumphales statuæ summorum ducum, quas Augustus in utraque fori sui porticu dedicaverat, teste Suet. Octav. 31. Ita Grang, qui etiam recte vidit, Apollinem facete juris peritum vocari, ut Marsyan caussidicum Martial. II, 64, 8. quod utriusque statuæ in foro fuerint et quotidie illi lites quasi audiverint. Facetius dixit Horat. Sat. I, 6, 119 seq. non sollicitus, mihi quod cras Surgendum sit mane, obeundus Marsya, qui se Vultum ferre negat Noviorum posse minoris. - 130. Nescio quis, contitulos, imagines cum titulis. De temtim de vilissimo homine. verbis Ægyptius atque Arabarches v. Varr. Lectt. et Excurs. I. cujus ad effigiem, statuam, fas est non tantum meiere, (quod tamen insignis contumeliæ loco aut rei illatæ indicium est, ut VI, 309 seq. et Pers. I. 113. pueri, sacer est locus: extra meiite, qualia etiam in titulis tumulorum leguntur, adjectis sæpe diris; v. Anthol. Lat. Burm. T. II. p. 145.) sed etiam alvum exonerare. Ita Brit. et alii. 49 - 132. Vestibulis, ad quæ deduxerant ex foro patronos, non ulterius admissi; Grang. Ibidem potius sportula iis apponebatur, primo limine sup. v. 95. 96. lassi, et quidem non tantum salutando, occurrendo, deducendo, sectando, sed etiam longissima cana rectæ spe. quam per maximam diei partem frustra aluerant. veteres clientes : etiam hoc ad indignitatem rei augendam valet. 133. Vota deponunt, spem cœnæ rectæ abjiciunt, quamquam longissima cænæ spes homini, hominibus, clientibus est, hæc cænæ spes diutissime ab hominibus clientibusque ali solet. Heinecke hæc adnotavit: " Ego sic construo: votaque deponunt (cænæ), quamquam longissima cænæ spes homini. Ad verba priora vox cænæ assumenda est ex cænæ sequenti. Cf. Era. ad Tac. Ann. II, 71. Jam sensus verborum hic: Clientes omnem cœnæ spem abjiciunt, quamvis homines, ubi comedendi spes adest et aliquid cibi accipiendum, quia hoc vita sustentatur, longissimum tempus exspectando trahere, maxime animum durare possint ad longissimam exspectationem, id quod in aliis rebus non ita est. vertam: Ermüdet gehen die clienten weg und geben alle hoffnung der mahlzeit auf, und doch kann der mensch, wo es etwas zu essen giebt, recht lange warten, wenn ihm nur die mahlzeit nicht entgeht." Eodem sensu ego semper cepi hæc verba; illa tamen constructio eorum mihi non in mentem venit : quæ enim vota h. l. intelligenda essent, per se patere arbitrabar. Comparanda autem h. l. verba Luciani meel ruis έπι μισθώ συνόντων § 7. et 8. ubi clientes dicit δι' ήδοιης έλπίδα μόνον πολλας απδίας υπομένειν et σέπρακται αυτοίς ουδέν έν απαντι τῷ βίφ πέρα τῆς έλ-

Grangæus ita contra mentem poetæ explicari credebat, qui tam sanctam potius Agyptii hujus statuam a Romanis dicat habitam, ut ne quidem ad eam, tamquam si fuisset Principis statua, meiere auderent. Cf. Casaub. ad Pers. I, 113. ubi monet, simulacris statuisque Principum non minorem reverentiam fuisse exhibitam, quam locis sacris, in quibus urinam facere summæ impietati tribuerint veteres, etsi per lasciviam a multis id fleri solitum legamus apud Juvenalem, (inf. VI, 309 seq.) Aristoph. et alios. Enimyero h. l. omnino de homine, loco humili nato, (nescio quis) agi videtur, et quis umquam gressus sit. Aliena itaque si non tantum pro ne quidem dixit? Præ-stiterit non tantum dictum accipere pro dictione tantum non disputavit.

vulg. tantum non, vel, quia hoc sensu non occurrit, ita legere, ut dictum sit pro pæne, propemodum, hoc tantum excepto, ut Gr. μόνον οῦ s. οῦκ. Exempla laudata vide a Drak. ad Liv. IV, 2. et Schellero in Lex. Vulgarem interpretationem firmat Hein. laudato loco Plin. Ep. III, 14. rem atrocem, nec tantum epistola dignam, h. e. non modo dignam, quæ epistola narretur, sed quæ vel carmine lugubri, tragædia tractetur. (Conf. ibi Gesner. et Gierig.) Ipse etiam hanc explicandi rationem secutus sum et aliam dixi præferendam saltem esse ei, quam Grang. in-gressus sit. Aliena itaque sunt, quæ Hein. adversus me, falsa autem, quæ de riδος. Conf. et inf. ad V, 166. et h. l. Var. Lect. Caulis s. caulcs pro quovis vilioris cibi genere. — 135. interea, dum illi caulem emunt et cœnant. vorabit, δινῶς, tamquam heluo, qualis mox describitur v. 137. 138. Reges, βασιλεῖς, (ut passim ap. Lucian. στερὶ τῶν ἐπὶ μισθῷ συνόντων) ut et domini, patroni, amici divites ac potentes, eorumque patrocinia regna, appellabantur, potissimum a parasitis, qui sæpe ab iis convivio excipiebantur: poetæ etiam specialem notionem generali substituere solent. 50 — 136. ipse tantum, solus, (v. ad VI, 373.) jacebit in vacuis toris, lectis. Cf. Mart. VII, 55. In conviviis viri jacebant in lectis, uxores in sellis sedebant. v. Böttigeri Sabina Sc. VIII. Tab. XII. et inf. ad II, 120.

137. 138. Orbes dicuntur vel patinæ, vel, ut h. l. et XI, 122. 173., mensæ, quæ primum quadratæ erant, postea rotundæ, teste Varr. L. L. IV, 25. 51 una mensa, unica cœna, vel adeo lance, (ut τεάπεζα, de quo v. Polluc. Onomast. VI, 12.) comedunt patrimonia vel sua, vel ampla, exemplo Æsopi, Cleopatræ aliorumque, de quibus v. Plin. IX, 35. X, 51. Suet. Cal. 37. et Vitell. 13. al. De prima mensa, qua carnes piscesque appositi, accipiebat Græv. coll. Virg. Æn. I, 216. ubi v. Heyne. Digna omnino est, quæ h. l. legatur, docta Henninii nota: "Servius ad Virg. Æn. I, 740. notat, apud majores ipsas mensas appositas fuisse cum lancibus, non vero lances in mensam; habuisse autem illos duas tantum mensas, unam carnis, alteram pomorum, unde prima et secunda mensa. (Sic et «ρώτη, διντίρα τράπεζα, quod tamen ad missus etiam ciborum referri potest.) Scilicet postquam prima mensa saturati essent, illa removebatur, et secunda mensa admovebatur, non, ut hodie et Servii ætate, novus missus eidem mensæ inferebatur, sed una cum missu mensa mutabatur. Athenæi L. IX. c. 2.) Mensæ autem illæ, quamdiu triclinia durarunt, in longum quadratæ ad lectorum mensuram erant: postea rotundæ mensæ invectæ sunt seu orbes, quum stibadia sive accubita (sigmata Martial. X, 48, 6. XIV, 87. semirotunda Apul. Met. V. p. 160.) in usum inducerentur, quæ quum semirotunda essent, necesse erat Invalescente demum luxu non duabus, sed plurimensas rotundari. bus utebantur mensis, et aliquando ad singulos missus singulas mensas variebant; et vel loco eodem recumbentes novos missus mensasque exspectabant, vel locum mutantes aliis mensis accumbebant, unde

<sup>20</sup> Cf. inf. V, 14. 81. 92. 137. 147. III, 2, 2. et Asinar. V, 2, 69. ubi v. VIII, 161. al. Horat. Epist. I, 17, 43. Gronov., et Casaub. ad Theophr. Char. II. Mart. III, 7, 5. V, 23, 14. Plaut. Stich.

A Cf. ad IV, 132. V, 2. inpr. XI, 122.

ambulans cana festive dicitur Martial. VI. ubi Annii luxum taxat, qui ducentis fere mensis epulabatur. Mensæ autem seu orbes illi apud delicatos erant citrei, quorum adeo immane pretium, ut aurum vincerent. v. Martial. XIV, 89. Sen. de ben. VII, 9. Plin. XIII, 15. ubi cf. Harduin. Jam h. l. de tot, notanter, quum luxuriarent copia citrearum mensarum; latis, quo enim latiores, eo pretiosiores erant, quandoquidem tanta solum erat earum amplitudo, quantum arbor ipsa pateretur: et pulcris; pulcriores censebantur orbes citrei, quo plures nodos et maculas haberent. (v. Sen. l. l. et de trang. p. 677.) Petronius ideo queritur in bello civ. citrearum mensarum Africa erutarum maculas mutari auro viliori, et censum ita turbari. Cur eos orbes vocet Juven., patet ex superioribus. et tam antiquis, h. e. per multas elegantium dominorum successiones civitati notis, ut loquitur Seneca. (a Cethegis descendens Rlin. l. c. ubi v. Hard.) Una mensa i. e. ne variatis quidem orbibus, ne tota quidem cœna, ne uno quidem missu, sed vel una lance. Speciatim videtur tangi patina Clodii Æsopi histrionis, ejusque filii, de qua v. Plin. IX, 35. X, 51. Horat. Sat. II, 3, 239 seq." Ita Henninius. Cf. Lips. de ritu conviviorum ap. Rom. et Antiq. Lectt. III, 1. ac de citreis mensis sup. ad v. 75. Alia prodigiosæ luxuriæ exempla, ad quæ poeta respicere potuit, alii memorant. 52 - 139. Nullus jam parasitus erit, qui oblectationis causa convivio adhibeatur, si divites porto soli cœnaverint. 140. Sordes, sordidam avaritiam luxuriæ, cum luxuria conjunctam: nam divites pauperibus amicis et clientibus nihil dant, sed soli saginantur et genio suo indulgent. alibi gurges, et II, 114. guttur, voracitas, et hinc homo gulosus et edax, heluo et polyphagus. O quanta est gula, centies comesse! Marsibi ponit, apponit, et hoc pro apponi jubet. 141. Totos, integros, apros in conviviis, et quidem in magnis quadratisque lancibus, apponere solebant Romani; idque caput cœnæ nonnumquam erat. Solidum aprum primus in epulis Servilius Rullus, (Plin. VIII, 51. s. 78.) octo apros Antonius, (v. Plut.) singulos singulis convivis Caranus quidam, (teste Athenæo IV, 1. s. 3. p. 129.) binos ternosque in ipso cœnæ principio alii (v. Plin. l. c.) apposuerunt. Cf. V, 115. Macrob. Sat. III, 18. Lips. Poliorc. IV, 1. Mart. VII, 58.

<sup>173.</sup> Martial. II, 43. 9. IX, 60, 7. V. p. 149. Plin. IX, 35. (de Cleopatra, Athenæi IX, 12. XI, 12. quæ una cœna centies HS. absumsit, de

qua v. et Macrob. Sat. II, 13.) Suet.

Plut. Lucull. p. 318. 319. et Anton.
Calig. 37. et inpr. Vitell. 13. aliique.

Suet. Tiber. c. 34. et Athen. IV, 2. (6.) p. 131. propter convivia, ut pluribus in convivio, non uni, apponeretur et sufficeret. Id sumtum putant ex Varr. R. R. II, 4, 10. Suillum pecus donatum ab natura dicunt ad epulandum. Clemens Alex. Strom. II. memorat, philosophum quemdam existimasse, την διν είναι, suem Græcis δν tamquam θον dictum esse, ως είς θύσιν καὶ σφαγήν μόνον ἐπιτήδειον, quod epulis tantum aptus esset.

142-144. Pœna luxuriæ atque voracitatis morbi et mors sæpe repentina. 53 Pana heluonis prasens, prasentanea ac subita est, confestim sequitur, ut ap. Cic. de Nat. D. II. 59. Britannicus bene comparabat similem locum Plin, XIV, 22. de ebrietate: hinc pallor et genæ pendulæ, oculorum ulcera, tremulæ manus, effundentes plena vasa; et quam sit pæna præsens, furiales somni et inquies nocturna ostendunt. Grangæus poetam respexisse putabat ad illud Horatii Od. IV, 5, 24. Culpam pæna premit comes. Cf. Hor. Od. III, 2, 31. 82. deponis amictus in balneo, (conf. ad VI, 418.) et quiet ibi intor. dem in apodyterio, ubi capsariis tradebantur. Amictus propr. genus vestimenti, quod superinjiciebatur, (amiciebatur, ueberwurf) ut indumentum, quod induebatur. v. Böttigeri Sabina p. 416. ut ap. Horat. Epist. I, 6, 61. crudi tumidique lavemur, et ap. Pers. III, 98. Turgidus hic epulis atque albo (distento) ventre lavatur. Causam tradit Columella Præf. § 16. ut apti veniamus ad ganeas, quotidianam cruditatem Laconicis excoquimus. Cf. Cels. II, 17. al. dum, indigestum, non concoctum. Pavonem Romanis in deliciis habitum, (v. Cic. ad Div. IX, 18. et 20. al.) sed omnium difficillimæ digestionis esse, cujus mortui caro numquam putrescat, (v. Augustin. Civ. Dei XXI, 4.) monuit Ascens. Pavonem Romæ primus apposuit Hortensius orator, et saginavit M. Aufidius Lurco. 54 144. Hinc, ex nimia ciborum copia et indigestione. intestata senectus, mors repentina senis, qui idcirco intestato moritur. 145. fabula, fama et rumor de morte talis senis, it, divulgatur, per cunctas cænas, ubi scil. ne novis rebus sermones seruntur. nec tristis fabula: quoniam enim clientibus amicisque nec bene fecit vivus, nec quidquam legavit, ab intestato mortuus, nemo quoque ejus mortem luget;, unde plaudendum funus et iralis amicis. Fabula etiam h. l. dici potest ipse senex, quatenus multi de eo loquuntur. Cf. Var. Lect.

<sup>\*\*</sup> v. Plin. X, 20. Varr. R. R. III, 11I, 98 seq. Senec. Natur. Quæst. V, 6. Macrob. Sat. II, 9. Ælian. H. A. V. 4. et Columell. Præf. § 16.

147-149. Cf. ad v. 87 seq. Nil vitii flagitiique. minores scil. natu, posteri, ut inf. II, 146. VIII, 234. XIV, 189. ubi veteribus opponuntur, ut majoribus ap. Ovid. Trist. IV, 10, 55. 55 149. Omne vitium jam stetit in præcipiti, in summo quasi fastigio, ultra quod adscendere nequest. - Verbis, utere igitur velis; totos pande simus, poeta se ipsum ad scribendum exhortatur, quum tam larga ad id suppetat materies. Metaphora passim obvia et petita a navigantibus, qui, secundum nacti ventum, sinus velorum pandunt, vento inflandos. 56

150. unde priorum, veterum poetarum, iisque fuerit ingenium par materiæ, et illa simplicitas scribendi, vel potius: unde mihi sit vis et facultas ingenii, argumento tam difficili et copioso, operi periculosae pleno alex, pro dignitate pertractando par atque idonea? Huic tamen objectioni h. l. non respondet poeta: diluerat eam jam v. 15 seq. 80. Ingenium itaque par materiæ, ni fallor, est libertas judicii, qualem talis materies ejusque tractatio requirit, illa priorum, veterum poetarum, Lucilii, Catonis Censorini, Terentii Varronis, Horatii aliorumque, scribendi simplicitas h. e. libertas, sagensía, que simpliciter et aperte, sine dissimulatione vel ambagibus, sine respectu periculi vel potentiæ ac gratiæ hominum, expromit quod sentit. Ea non modo legibus restricta erat, 57 sed et penitus oppressa metu delatorum judiciisque majestatis, a Tiberio institutis et reductis a Domitiano. 58 Illa tamen sublata atque denegata ipsum quoque ingenium hebetatur, poetarum inprimis satiricorum, qui hinc fictis nominibus ac sermone obscuro verbisque tecto uti solebant. 151. priorum sc. poetarum satiricorum. Juvenalis tamen, quod vel ex v. 154. intelligitur, h. l. potissimum Lucilii gabonoiar respexit, de qua v. Horat. Sat. II, 1, 62 seq. et Pers. I, 114. (Secuit Lucilius urbem, Te, Lupe, te, Muci, et genuinum fregit in illis.) 152. animo flagrante, irato, propter scelera cujuscumque generis et ubivis obvia. Conf. v. 79. 153. Simplicitas. cujus non audeo dicere nomen: ita libertas scribendi (nec non cogitandi et loquendi) periit, ut ne audeam quidem eam nominare, quasi

ss v. Heyne ad Virg. Æn. I, 532. Drakenb. ad Sil. XVI, 44. Bul. et Burm.

ad Valer. Fl. III, 455.

v. Cerda ad Virg. Ge. II, 41. IV,
116. Tollius ad Longin. weel vives c.
IX. n. 21. Jani et Mitscherl. ad Horat. Od. I, 34, 4. II, 10, 23. IV, 15, 4. Intpp. Plin. Ep. II, 11, 3. IV, 20, 2. VIII, 4, 5. Ernesti clav. Cic. v. velum. F v. XII Tabul. et quidem Tab. VII.

Cic. Tusc. Qu. IV, 2. et de Republ. IV. in Fragm. ap. Augustin. de Civ. Dei II, 9. in ed. Ernest. Vol. IV, p. 1080. Hor. Sat. II, 1, 80 seq. et Epist. II, 1, 152 seq. coll. Suet. Do.

mit. c. 8.

\*\* De iis v. intpp. Tac. Ann. I, 72.
78. Plin. Paneg. c. 11. Senec. Benef.
III, 26. 28. Suet. Tib. 25.

\*\*The control of the cont 12, ach, in Trajano p. 27 seq.

nefas sit; nam ea non audemus nominare, quæ fæda abominandaque sunt; Brit. Sed et periculosa. — 154. Verba hæc Bahrdt Lucilio tribuit et Grangæus poetæ, qui monitori respondeat. Sed bene, opinor, monuit Brit., et hæc et omnia illa a v. 150-157, esse occupationem vel præsumtionem, πεδληψη poetæ occupantis, quæ objici Similiter Heinecke: "Poeta inducit aliquem sibi objicientem: An tu eadem libertate, qua priores Satirici, homines vituperare Minime profecto. Vix audere possumus libertatem nominare, de ea loqui, timentes, ne pœnas demus. Apud avos nostros aliter res se habebat, et Lucilius non curabat Mucium, si vel maxime succenseret, sed nunc magna rerum mutatio, et gravissimas pænas dabis, si Tigellinum læseris." Resert et ignoscat dixit recte et iupariκῶς, quamvis in re præterita atque erepta, pro: aliquando sane, dum Lucilius viveret, impune licebat castigare Mucios ac Muciorum similes; Heinr.

155. Pone loco Mucii Tigellinum, propter similitudinem morum vitiorumque Neroni et Galbæ amicissimum; de quo v. vet. Schol. ad h. l. Tac. Ann. XIV, 48. 51. (ubi cf. Lips.) 57. XV, 37. 40. 50. 72. XVI, 17. 19. et Hist. I, 72. Suet. Galb. 15. Possis etiam ponere docte positum accipere pro effingere, describere; propr. fingere, formare, de pictoribus et statuariis, ut ribirai et ponere ap. Pers. I, 70. (ubi v. Kœnig) Hor. A. P. 34. al. - 157. 158. Tæda lucebis in illa scil. tunicæ molestæ, (de qua v. ad VIII, 235.) qua ardent stantes, ad palum deligati, qui fumant fixo gutture, stipite per guttur adacto, (cf. Sen. Ep. XIV.) et latum sulcum in media arena diducis, proprie diduces, defossus et igne circumdatus (ut ap. Sen. de ira III, 3 extr.) mediam arenam sulco divides, diffindes. Plura harum crudelitatum exempla memorarunt intpp. ad Sen. ll. ll. et Gell. III, 14. Diversa autem verborum tempora, ut h. l. lucebis et diducis, sæpissime jungi monent Hein. et, quos laudavit, Ruhnken. ad Rutil. Lup. I, 13. et Gron. ad Sen. de ira III, 3. Cf. Excurs. ad h. l.

158. 159. Responsio poetæ: patienterne ferendum est, sceleratissimos homines superbos et sublimes ferri in lecticis et nos despicere? — 158. Hæc verba proprie ad Tigellinum spectant, si fides habenda Probo Grammatico: (nam aliud testimonium desideratur) Tigellinus, homo omnium nequissimus, tres patruos habuit, quos omnes, ut eorum hereditatibus potiretur, veneno absumsit, subtractisque annulis et falso tabulis signatis hereditates summo scelere consecutus est. Aconita,

venenum; propr. herbæ genus, quod nobis dicitur Wolfswurz, Eisenhütlein, Sturmhut, Mönchskappe. 59 plumis, in lectica, in qua lectus est s. pulvinus, plumis fartus adeoque mollissimus, qui pluma mollis dicitur Pentadio de vita beata v. 5. 60 Pensilibus, in lectica, quæ sublimis s. sublime fertur a servis.

160-170. Verba et consilium admonitoris. Quum veniet Tigellinus vel ejusmodi homo contra, obviam, (ut ap. Martial. V. 4, 5. XIV, 62.) compesce labellum, coerce linguam, digito indice s. salutari, vel digitis, manu, (leg' die hand auf den mund) h. e. tace, ut ne suspicio quidem ullius verbi prolati in te cadere possit. 61 - 161. Accusator enim erit, ut accusator ejus gravissimas pœnas luet, qui verbum hoc tantum dixerit : hic est ! scil. nefarius ille : H. Vales. Sed recte sensum h. l. cepisse videtur Hein. qui hæc adnotavit: Responderat poeta monitori, se vix sibi temperare posse, quin eum, qui patruos tres veneno necasset et tamen summa pompa per urbem veheretur, acriter carminibus perstringeret. Huic monitor: cave facias; non modo satiram in eum ne scribas, sed si tibi forte occurrat, ne verbum quidem proferas, quod eum offendere possit, nam etiam accusator erit scil. ejus vel ei, (quæ ante qui sæpissime subintelligenda esse, docent Gron. ad Liv. XXIII, 15. Duck. ad Flor. I, 1. Cort. ad Sall. Cat. XIII, 2. et ad Cic. Ep. ad div. III, 6, 7.) i. e. accusabit eum, qui tantummodo hæc paucula dixerit: hic est sc. ille sceleratus homo. Sententia itaque est: Non solum, si satiram scripseris, maximas pœnas dabis, sed si vel, ubi ille tibi occurrit, alteri dicas: hic est ille sceleratus. Verba autem hic est cum contemptu pronuncianda sunt, plane ut nos: das ist der, ubi ex modulatione vocis intelligitur, laudemne et admirationem indicet, an vituperationem." Similiter jam Beckius: "Acclamatio hic est malo quodam prætereunte si audiatur, reus mox calumniæ eris et injuriæ illatæ: quam calamitatem ut subterfugias, melius est tacere, quam dicendo supplicium mereri." Grangæus: " Hic est fit per demonstrationem, quæ aut laudi aut vi-

v. intpp. Ovid. Met. VII, 419. Plin. VI, 1. XXVII, 2. et 3. Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 791. et ill. Voss ad Virg. Ge. II, 152.

<sup>66</sup>Cf. VI, 88. X, 362. Martial. XII, 17, 8. XIV, 146, 2. Plin. XXVI, 3. et Lips. Elect. I, 19.

inguam, digito indice, qui alio nomine salutaris dicitur, quod eo protenso vete-

res salutarent, quodque silentium, quæ res maxime salutaris est, (!) eo indiceretur; unde et Martianus Capella digito salutari silentium commovere dixit: nec alism ob causam Ægyptii Harpocratem, aut Romani Angeronam, Deos silentii, digito ora comprimere finxerunt; Grang. Cf. Scalig. Lect. Auson. I, 29. Turneb. ad Varr. L. L. lib. V. et Augustin. de civ. Dei XVIII, 5.

tio vertitur pro ratione digiti, quo facta fuit demonstratio: indici enim laus, medio vituperium: unde proverbium medium ostendere divitum, de quo v. inf. ad X, 53." In laudem passim hic est et Gr. ADECC SALFROS dicitur de homine celebri, qui digitis prætereuntium monstratur. Conf. intpp. Hor. Od. IV, 3, 22. Pers. I, 28. Martial. V. 13. IX. 98, 4. Lucian. in Harmon. c. 1. et in Somnio c. 11.

162-164. Tutius ac sine periculo tragicum vel epicum scribes carmen mortuorumque vitam ac facta expones. Suspicor poetæ h. l. ante oculos fuisse Horat. Sat. II, 1, 10 seg. ubi Trebatius idem conlicet - committas, carmen scribere licet, quale silium dat Horatio. Virgilius scripsit, de prœliis certaminibusque Eneæ et Rutuli ferocis, fortis, h. e. Turni. Committere ut comparare et componere par pari, vocab. propr. de gladiatoribus, athletis, histrionibus, pantomimis et certaminibus vel oratoriis vel poeticis. 62 nulli gravis est, timendus et periculosus; quia neminem offendit, Achilles, historia de Achille, (ut mox Hylas) percussus, a Paride per insidias sagittis transfixus, quare non amplius nocere potest. v. Hom. Il. x, 359. et Odyss. a, 36 seq. Virg. Æn. VI, 57. Hygin. Fab. CVII. ubi v. Muncker. Grangæus putabat, Juvenalem legisse et in animo habuisse locum Ovid. Trist. II, 411. 412. - Hylas, multum, diu, quasitus ab Hercule urnamque seculus, una cum urna delapsus in Ascanium flumen et raptus a Nymphis: quæ fabula, a multis poetis (nam cui non dictus Hylas puer? Virg. Ge. III, 6.) variis modis est tractata. 63 Si vero poeta satiricus, qualis fuit Lucilius, hominum, præcipue vivorum, vitia notat, hi criminibus, criminum conscientia, (ut mox tacita culpa) frigidi, exagitati, anxii, (quibus formidine turpi frigida corda tremunt, ut utar verbis Sil. II, 338. et tacita sudant præcordia culpa) rubent. rubore suffunduntur, et inde iræ sunt, ad vindictam inflammantur, in ultionem excandescunt. Verbis ardens infremuit sc. indignabundus, et ense velut stricto vis et acrimonia Lucilianæ satiræ exprimitur, de qua v. Pers. I, 114. 5. Horat. Sat. I, 4, 1-6. II, 1, 62 seq. Venuste autem h. l. verba a rebus corporeis ad animum transferuntur et simul opposita illa frigere et sudare de eadem fere adhibentur re. Conf. ad VI, 649 seq. et Huschkii Anal. crit. p. 32.33. Grangæus suspicabatur, poetam memorem fuisse dicti Caligulæ, qui

\*\* Cf. inf. ad VI, 378. et 436. ad Sil.

39. X, 70. XVI, 616. Casaub. et Fab. XIV. et ad Anton. Lib. 26. Intpp. Propert. I, 20. et Theocr. Id. XIII. http. Plin. Ep. VII, 24. et Lucan. I, 97.

4 v. Burm. Catal. Argon., Heyne ad Stat. Theb. V. 445.

Cf. inf. ad VI, 378. et 486. ad Sil. I, 39. X, 70. XVI, 616. Casaub. et Ern. ad Suet. Octav. 89. et Calig. 53. Intpp. Plin. Ep. VII, 24. et Lucan. I, 97.

peroraturus, stricturum se lucubrationis suæ telum, minatus sit, teste Suet. Calig. 53. Possunt etiam jungi verba ense velut stricto rubet auditor et ad auditorem referri, qui sceleris conscientia et metu cruciatur, velut destrictus ensis cui super impia cervice pendet, ut poeta respexerit ad locum Horat. Od. III, 1, 17 seq. et ad historiam de Dionysio tyranno et Damocle, notissimam vel ex Cic. Tusc. V, 21.—auditor rubet non tam pudore suffusus, quam ira in poetam; et tacita sudant præcordia præ animi anxietate et labore, ob conscientiam scelus objicientem, et timore, ne satira tacitam detegat culpam; Ach.

166. 7. Mira metus sceleratorum et malæ conscientiæ descriptio. qua rei ac conscii modo frigore, modo calore alternis vicibus torquentur: illud fit propter metum, hoc ob pudorem; nam utrumque malæ conscientiæ inest; Lubin. 168. Inde iræ in te et lacrimæ, non pænitentiæ, sed quales effundit rabies et ultionis ardens sitis; Ach. Poeta respexit locum Terent. Andr. I, 1, 99. Hinc illæ lacrumæ. - Ergo tecum hæc, quæ dixi et monui, ut caveres, pericula satiricis imminentia, invidiam, odium et pœnas, voluta prius animo, (ut ap. Virg. Æn. IV, 533. VI, 158. 185.) solertius perpende, ante tubas, antequam tuba classicum canatur et in hostem impetum facias, ante initium pugnæ, (ut et ap. Virg. Æn. XI, 424. et hinc ap. Sil. IX, 52. Claud. in Rufin. I, 333. et laud. Stilich. I, 192.) h. e. antequam scribas et satiris aliquem, inpr. potentiorem, lædas et perstringas. Pænas illas minabantur etiam leges XII tabularum, si mala condidisset in quem quis carmina; quod facete interpretatur Horat. Sat. II; 1, 80 seq. lealum militem, armatum, qui jam galeam armaque induit et prœlium iniit, unde pedem referre non possit, duelli, pugnæ, pænitet sero, postquam victus et vulneratus est. Ita te consilii sero pœnitebit, si aliquem lacessiveris carmine et ad vindictam provocaveris. Adnotatio Heinr. est hæc: "Illud ante tubas suppeditavit Virgilius Æn. XI, 424. (unde et petiit Claudian. laud. Stilich. I, 192.) nisi vero, propter hunc ipsum, archetypa scriptura h. l. videatur tubam. Convenientissimum est loco ingenioque Juvenalis, qui sæpissime sumtas a Virgilio loquendi formas, bono cum effectu, in suam rem convertit. Vide saltem supra v. 61. coll. Virg. Æn. II, 477. (ubi tamen non puer Automedon, sed equorum agitator Achillis Armiger Automedon) Sat. II, 99. 100. VI, 44. (v. sup. ad v. 36.) XII, 94. etc. Nimirum Æneidi Virgilianæ plurimum ista ætas tribuit: cujus quum singuli pæne versus Romanis lectoribus promti essent, id commodum accidit

Juvenali et aliis scriptoribus, unde sibimet ipsi auditorum plausus colligerent. — Galeatus non est simpl. miles, ut fere VIII, 238. sed est, ut mulier galeata VI, 252., galea indutus, sive, qui capiti galeam imposuit, prœlium ingressus. Id enim fiebat ex more, ut milites, quemadmodum res oculis subjicitur in Columna Trajana, galeam ante pugnam ad humerum dextrum appensam gererent eaque caput obtegerent tum demum, quum prœlium inciperet. Cf. Hirt. de b. Afric. 12. Parum recte hac de re dubitat Fabrettus ad Column. Traj. pag. 213." Cf. Var. Lect.

170. 171. Poeta respondet monitori: Si vivos sine periculo carpere non possum, mortuorum vitia vocis libertate perstringam. Huic quidem promisso non satisfecit, et passim vitia sui ævi et hominum tunc temporis viventium notavit, sed numquam fere aliorum, quam ignobilium et qui minus gratia Imperatorum valebant adeoque minus ei nocere poterant; de potentibus autem vel ipsis adeo Cæsaribus mutatis tantum et fictis nominibus egit, vel ita, ut, quæ diceret, ad alios etiam referri possent. 171. Ad vias, præcipue Flaminiam, (vid. sup, ad v. 61.) Latinam et Appiam, Romani exstruere solebant sepulcra, quorum latebris sæpe latrones se occultasse notum est; unde multa exstant epigrammata in viatores et in inscriptt. passim fit mentio viatorum. 64 Latina via teste Strab. V. inter Appiam et Valeriam sita et lapidibus strata ab Urbe ad Sinuessam, opp. extremum Latii, per Algidum et Tusculanos colles ad Ferentum, Frusinonem aliasque civitates nobiles tendens: ad quam exstructa sepulchra, quoniam lege XII tab. sancitum erat, ne quis in Urbe sepeliretur; Ach.

<sup>44</sup> Cf. inf. V, 55. et VIII, 146. Martial. VI, 28, 5. XI, 14, 1. Kirchman. de fun. Rom. II, 22.

## SATIRAM II.

1. ULTRA Sauromatas, ad extremum terræ terminum, ad barbaras et remotissimas orbis terrarum gentes, fugere. 1 Sarmatæ, populus septemtr. in Sarmatia, quæ et Europæa et Asiatica est, ac dirimitur Tanai fluvio, qui terminus Europæ atque Asiæ a ve-Oceanum glacialem, septemtrionalem, borealem. teribus habebatur. audent sc. disputare s. præcipere. 2 - 3. Simulant Curios se esse, vel imitantur, scil. externo habitu, specie et vitæ ratione. Cf. Martial. I, 25, 3. VII, 57, 7. et IX, 28, 6 seq. Sic simulare Catonem dixit Horat. Epist. I, 19, 13. s. nimbos Virg. Æn. VI, 591. et al. M'. Curius Dentatus, perfectissimum virtutis ac frugalitatis vel continentiæ exemplum. v. inf. ad XI, 78 seq. Bacchanalia sc. sacra, in quibus sub prætextu religionis omnia scelerum genera exercebantur; de quo v. Liv. XXXIX, 8-18. Conf. inpr. Creuzer's Symbolik T. III. p. vivunt Bacchanalia, h. e. Bacchice, ritu eorum, qui hæc sacra celebrabant, vel Bacchanalium modo, ita ut ea vivendo exprimant.

4 seq. Hæc est descriptio horum hominum. Primum sunt indocti; deinde (v. 8 seq.) fronti nulla fides est; præterea (v. 11 seq.) hispida membra quidem cet.; denique (v. 14 seq.) rarus sermo illis cet.—

lici casu remanserant, mediis inter leg. et docent omissis. Dictio enim illa aliquid de moribus audere etiam nunc mihi haud sincera videtur, sed emendatio satis probabilis nondum succurrit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. ad XV, 171 seq. Prop. I, 6, 4. II, 30, 2. Hor. Od. II, 6, 1 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delenda sunt tria verba in edit. min. de moribus audere etiam this subjuncta, quæ ex pluribus margini sincera videtur, sed emer primum adacriptis et deinde inductis infe-babilis nondum succurrit.

omnia eorum musea s. bibliothecæ, (quas virorum doctorum imaginibus plerumque ornatas fuisse, docet Grang.) 3 vel omnes ædium partes, inpr. atrium ejusque parietes. gupso, statua s. imagine gypsea, ex gypso. Cf. Plin. XXXV, 12. s. 44. 45. XXXVI, 24. Stoici. 5. perfectissimus horum est, ipsorum scil. sententia, vel iis vi-6. Si quis, pro simpl. qui. Aristotelem similem, h. e. statuam s. imaginem Aristotelis, ei similem, quæ eum ad vivum referat; ut fere ap. Hesiod. "Εργ. 71. Παρθένω αἰδοίη ἔχελον, scil. εἴδωλον, s. ἄγαλμα, ποίημα, πλάσμα. 4 Pittacus, Mitylenæus, unus ex septem Græciæ 7. Et jubet, pluteum (v. Excurs. ad h. l.) servare, in eo sapientibus. reponit, recondit, Cleanthas, Cleanthis Stoici imagines. adject. ut ap. Græcos et Martial. VII, 10. XII, 70. 'Agyéruror, exemplar primum, ad quod alia effinguntur, (Germ. original) quodque maximi putatur. Sermo est de hominibus, quales etiam nunc reperiuntur, qui, quamvis sint indocti, ut fucum faciant imperitis utque docti doctorumque virorum et bonarum artium cultores videantur, ostentationis causa musea ornant magna picturarum copia et librorum, quos neque legunt neque intelligunt. Conf. Senec. de tranquill. an. c. 9.

8. Fronti nulla fides sc. est, vel habenda est, Sic nolito fronti credere ap. Martial. I, 25, 4. et verissima frons opponitur mentienti a Cic. ad Qu. Fr. I, 1, 11. et Rabir. Post. 2. Frons sedes pudoris, (v. VIII, 189. XIII, 242. Pers. V, 104.) severitatis (v. Cic. ad div. IX, 10. et Ern. clav. Cic.) et tristitiæ. Cf. ad XIV, 56. 109. 110. Sed h. l. est potius omnis externa species et forma; ut ap. Pers. V, 116. fronte politus Astutam vapido servat sub pectore vulpem simulator, qui probus homo esse videtur. Cf. mox v. 11 seq. 9. Tristibus, hominibus fronte severis ac gravibus, iisdemque obscænis, vita moribusque turpissimis. Talis fuit Sextus inf. v. 21 seq. et ille, qui notatur a Lucillio Epigr. VI. in Brunck. Anal. T. II. p. 318. Conf. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. II. p. 441. Philosophos vultum et tristitiam et dissentientem a ceteris habitum pessimis moribus prætendere dicit Quintil. lib. I. Procem. § 15. ubi Spalding: "Tristitia, inquit, propr. vocab. de affectata morum severitate, unde et Quintil. II, 1, 34. barbam et tristitiam jungit, agens iterum de ostentantibus ex professo philosophiam." - 9. 10. Cf. Martial. I, 25. VI, 64. IX, 28 et 48. Fossa,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Laudavit Plin. XXXV. 2. Suet. <sup>4</sup> Cf. Stat. Silv. I, 1, 101. II, 7, 129. Tib. 70. Euseb. hist. eccl. II, 18. Sen. Martial. IX, 103, 1. de tranq. an. c. 9. Lips. de biblioth.

cunnus, ut βόθρος, scrobs ap. Arnob. adv. Gent. IV. caverna ap. Auson. et vesica I, 39. (unde et fodere sensu obscœno dicitur, de quo v. ad IX, 45. hinc h. l. ὁ λακκότρωκτος, qui Ausonio fossor vocatur; Grang. Cf. Pollux VI, 30.) Cinædus (κινῶν αἰδοῖα) id. qd. pathicus inf. v. 99. vel draucus, qui muliebria patitur. Socraticos cinædos, qui, quum turpissime vivant, de moribus tamen more Socratis disputant ejusque disciplinam et philosophiam profitentur. Conf. Var. Lect.

11-13. Exterior quidem, quam præ se ferunt, species horrida est et vere mascula videtur, sed clam muliebria patiuntur et fædis libidinibus indulgent. Cf. inf. ad IX, 15. XIV, 194. Ovid. Met. XIII, 850. et inpr. loca simil. Martial. II, 36, 5. 6. et VI, 56. — 12. Promittere, ut spondere VII, 134. προσδοχίαν παραστήσαι, excitare exspectationem, vel ἐκαγγέλλεσθαι et στεῦσθαι ap. Hom. Il. s, 832. al. quod jam monuit Cassub. ad Theophr. Char. XXIII pr. Sic et promittere ap. Valer. Fl. I, 272. et Claudian. VIII, 521. animum atrocem, gravem et masculum. Cf. Hor, Od. II, 1, 24. podice levi, λείω, levigato, depilato; nam homines et elegantes delicatique et molles solebant olim aut cutem pumice levigare, xarazioone/¿uv, aut barbam pilosque, pudendis, pedibus et aliis corporis partibus a natura obductos, radere et tondere, vel forcipe evellere, vel resina, pice, (πίσση) dropace, (δεώπαχι, emplastro piceo) et psilothro (ψιλώθεω, unguento, Rusma Turcorum) oblinere, ut exciderent: cujus ξυρήσεως, παρατιλμοῦ, πισσώσεως, πισσυχοπίης, δεωπαχισμοῦ frequens fit mentio, v. c. VIII, 16. 114. 115. IX, 14. 95. locisque class. Perf. IV, 35 seq. Martial. III, 74. IX, 28. Plin. XIV, 20. XXXVI, 21. et ap. Athen. XII, 3. (14.) p. 518. ubi Theopompus de Etruscorum pueris juvenibusque hæc tradit: Γίνονται πας' αὐτοῖς πάνυ χαλοί τὰς ὅψεις ἄτε τρυφερῶς διαιτώμενα και λεαινόμενοι τὰ σώματα. Πάντες δε οί πρός έσπεραν οίκουντες βάρβαροι επτούται και ξυρούνται τὰ σώματα και παρά γε τοῖς Τυβρηνοῖς ἐργαστήρια κατεσκεύασται πολλά και τεγνίται τούτου του πράγματός είσιν, ώσπερ παρ' ήμιν οί πουρείς: παρ' εύς δταν είσελθωσι, παρέγουσιν έαυτούς πάντα τρόπον, οὐδεν αίσγυνόμενοι τους όρωντας, ούδε τους παριόντας. Cæduntur, ut eamdem turpitudinem repetere possint. Marisca, genus ficorum, h. l. pustulæ podicis, ulcus, quod et ficus ac fungus Græcisque σύχωσις dicitur. v. Cels. VI, 3. Martial. I, 66, 1. IV, 52, 2. VII, 70. XIV, 86. dico ridente, quoniam nota ei est causa turpis. — 14. Proprium esse hominibus, gravitatis opinionem inepte affectantibus, ut sint argoniyoew, jam monuit Casaub. ad Theophr. Char. XV. pr. Grangæus: ut Vol. II.

Pythagoricæ sectæ germani appareant imitatores, cujus auctor nihil prius discipulos suos docuit, quam tacere, vel linguam coercere ac meditari. Quæ tamen de Pythagora traduntur, quidam referunt ad discipulos ejus, qui aliquamdiu tacentes audire jussi sint, (v. Gell. I, 9.) rectius yero alii ad arcanam illius disciplinam, vel per symbola docentem nonnulla, vel potius non divulgandam, alios celandam. v. Menag. ad Diog. Laert. VIII, 15. et 17. Meiners de vero deo p. 286. et Kænig ad Claudian. XVII, 90. Conf. potius Luciani verba in Hermotimo c. 18. 'Κώρων γάρ αὐτούς ποσμίως βαδίζοντας, ἀναβεβλημέτους εὐσταλῶς, φροντ/ζοντας ἀελ, (meditabundos semper) ἀξέρνωπους, ἐν χρῷ κουείας τους πλείστους, ουδέν άβερν ομό αυ πάνυ ές το άδιάφορον υπερεκπίπτον, ως Εκπληκτον είναι και κυνικόν άτεχνῶς, άλλ' ἐπὶ τοῦ μέσου καταστήματος, ὁ δή άριστον άπαντες είναι φασίν. — η τούτων όλίγον σοι μέλει, άχρις αν εύσταλης ή άναβολή και ο πώγων βαθύς και έν χεῷ ή κουξά; — και χεὴ ἀπό σχημάνων και βαδισμάτων και κουράς διαγιγνώσκιν τους άρίστους. δς δ' άν μή έχη ταῦτα μηθε σκυθρωπός ή και φροντιστικός το πρόσωπον, αποδοκιμαστέος και αποβλητέος; - 15. Coma iis est brevior supercilio, ut Stoici videantur, quorum secta ac disciplina omnium rigidissima erat ac severissima. Cf. ad v. 64. 65. et IV, 76. Ita vulgo hec verba et bene exponunt: nam Stoici non crinem barbamque promittere solebant, ut reliqui philosophi, 5 sed comam strictim ad cutem tondere, in χρώ κείρει, qui mos fuit frugi hominibus et elegantiarum incuriosis; quod ex Phocylidis sententia, ἄρσεσιν οὐχ ἐπίοικε χόμη, factum monet Grang. 6 Hinc Stoici Luciano l. l. ir yew zovećas dicuntur eorumque discipuli detonsa juventus Pers. III, 55. ubi v. Casaub. Quoniam vero superciliorum fit mentio, suspicari possis, salse perstringi simul philosophorum illius ævi singularem superbiam arrogantiamque, quam inpr. supercilio adducto et alte sublato (Sen. de Const. Sap. 3.) prodebant; unde dicebantur ἀνατείνει, ἀνάγειν, ἐπαίρειν, ἀνασπῷν, ὑπεραίρειν τὰς ὀφρῦς, de quo v. Heyne ad Epictet. c. 22. et, quos ibi laudat, Bergler. ad Alciphr. p. 140. Hemsterh. ad Lucian. T. I. p. 373. et ad Aristoph. Plut. 756. it. Abresch. Lect. Aristæn. p. 336. Conf. Luciani Timon § 54 pr. et Dial. Mort. X, 6. et 9. Re itaque festive et σχωπτικώς in majus aucta coma eorum dicitur brevior fuisse supercilio per fastum quasi extento et alte sublato. Hinc et supercilium, ut sopeis, simpl. de fastu adhibe-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> de quo v. Salmas, ad Tertull. de pal-lio p. 3 seq. Intpp. Gell. IX, 2. XIII, ubi cf. intpp. 8. Horat. Sat. II, 3, 35, et inf. ad XIV, • Cf. Casaub. ad Theophr. Char. X, 4.

<sup>12.</sup> Stoici barbam alebant, sed caput et ibid. Fischer, in Indice voc. is et microtte tenus tondebant; Koenig ad Pers.

tur. v. ad V, 62. Hæc prorsus aliena esse contendit Hein., quoniam in omnibus, quæ poeta disputaverit, non sermo sit de superbia, sed de simulatione. Nonne vero hæc est simulatio, si homines, de quibus agitur, illo modo superbiam produnt, ut philosophi esse videantur? Nonne eamdem ob causam plura facere possunt? Verius, apertius et simplicius sc. facit, agit, qui vitia sua non dissimulat, sed palam profitetur. Sic vere agere, h. e. sine dissimulatione, dixit Cic. Or. II, 86. Peribomius, homo impudicus. v. Varr. LL.

16 seq. Ejusmodi homines non malitiose et repugnante intus ratione, vel scientes prudentesque peccant, sed vel inviti et tam cœco ad voluptates et flagitia rapiuntur furore h. e. impetu, vel motu furentis animi et affectuum, ut de virtute ne quidem cogitent, neque sciant se male agere, quasi penitus sit in iis exstincta ratio, unde poeta h. l. eorum morbum atque intemperantiam fatis imputat, quemadmodum Aristoteles eos Nicomach. II. natura sive naturæ vitio peccare, et Philo Judæus (in libro de herede rerum divinarum) (ne xarà yéman dicit: horum, Peribomii et qui ei similes sunt, simplicitas, ignorantia virtutis et vitiorum, vel potius ingenua confessio morbi ac vitii, quod scil. facie et incessu produnt, (ut vera, non simulata, simplicitate bomus dicitur Mart. I, 40, 4.) miserabilis, commiseratione digna, (rovτους ελεεδεθαι προσήπει Galen. de usu partium XI.) et furor veniam meretur, nam ὁ μηδέν είδως μηδέν έξαμαρτάνω, et οὐδείς έκων συπρός, οὐδ' ἄκων μάχας. Conf. Pers. III, 31—34. (ubi v. Casaub.) et Luciani 'Απολογία σερί των έπί μισθώ συνόντων cap. 9. άρά μωι χράτιστον, έθελοχαχήσαντα καί τά νώτα έπιστεέ-λαυτα και άδικεδ ούκ άρνούμωνον έπι την κοινήν έκείνην άπολογίαν παταφυγείν (λέγω δε την τύγην και μοϊκαν και είμαρμένην) και παραιτείσθαι συγγνώμην έχει μοι τους έπιτιμώντας, είδοτας, ως ούδειος ήμεις χύριοι, άλλ' υπύ τπος πρείττονος, μάλλον δε μιᾶς τῶν προειρημένων ἀγόμεθα, οὺχ ἐπόντες, ἀλλ' ἀναλτιοι παντάπασιν ὅντες, αὰ αν λέγωμεν, ἢ ποιῶμεν. hunc ego fatis imputo, qui cet. vid. Var. Lect. Grangæus fata h. l. accipiebat de influxu astrorum ac nativitate, coll. Manil. V, 105 seq. quem locum a Juvenali expressum censebat. incessu fatetur, indicat, manifestat, ostendit, prodit, (ut X, 172. et XV, 132.) morbum, v. ad IX, 49.

19—21. Pejores his simplicibus sunt illi, qui talia vitia, quibus et ipsi contaminati sunt atque obruti, dissimulant et verbis invadunt, castigant, insectantur, increpant, reprehendunt; verbis Herculis,

<sup>7</sup> Cf. Plin. Ep. VIII, 22, 1. Valer. Max. VIII, 6. Gruter. ad Aurel. Vict. Epit. c. 1.

grandibus ac magnificis, qualibus Hercules uteretur; vel gravissimis ac severiseimis, qualibus Hercules ille Prodicius Voluptatem increpuit et a se repulit, quod vel tironibus notum e Xenoph. Memor. Socr. II, 1. Conf. omnino verba Hermeæ Curiensis, jam a Grang. laudata ad v. 64., quæ leguntur ap. Athen. XIII, 15. p. 563. (T. V. p. 34. et Schweigh.) 'Απούσατ', ω Στώαπες, (al. Στόαπες) έμποςοι λήςου, Λύγων υποπριτήρες, οί μύνοι πάντα Τὰ 'ν τοῖς πίναξι, πρὶν ἢ τῶ σοφῷ δοῦναι, Αὐτοί καταρροφείτε καθ άλίσκεσθε 'Εναντία πράσσοντες οίς τραγωδείτε, (deprehendimini contraria his facere, quæ pompose, tragico sermone dicitis, ut h. l. verbis Herculis) Naudosissas örreç, (puerorum cupidi speculatores) — και τουτο μόνον έζηλωκότες τον άρχηγον υμών της σοφίας Ζήνωνα, ος οὐδέποτε γυναικί έγρήσατο, παιδικεῖς δ' ἀεί. Βρυλλεῖτε γάρ, ὅτι δεῖ μὴ τῶν σωμάτων, άλλά τῆς ψυχῆς ἐρᾶν οίτινες μέχρι δατά καὶ είκοσι ἐτῶν δεῖν λέγοντες συνέχειν τούς έρωμένους. Clunem agitare id. qd. cevere, quod proprie significat σαίνειν πέρκω, de canibus hero adulantibus, deinde τὸν πρωκτὸν aloγεως κικό, more lascivorum et libidine in coitu inflammatorum. 8 Græci explicant τον πρωχτόν αίσχρῶς κινών vel uno verbo σαλακωνίζειν, a Salacone Antocli . patre molliculo et deliciis diffluente; Grang. 9 Ego te ceventem, mollem et effeminatum, cinædum, verebor, reverear Sextus non Stoici pathici nomen, sed, quod vet. Schol. et colam? Infamis stupro, libidine, flagitiis. monet, Senatoris, nam re, quo modo, quam ob rem, te deterior sum? Cf. Hor. Sat. II, 7, 40 seq. — 23 seq. Quicumque alteri exprobrat naturæ vitia, iis ipse careat necesse est. 10 Loripes, iμαντόπους s. βλαισόπους, valgus, cui pedes vel crura distorta sunt in modum lori, inárros. Cf. Plin. V. 8. extr. et ibi intpp. Rectus opponitur curvo. 24. Quis tulerit pa-Gracchos, Tiberium et Caium, tribunos pl. ac fratres, agrariis aliisque legibus rogatis multisque motis turbis trucidatos. 25. Similiter cœlum ac terras miscere dixit Liv. IV, 3. ut Lucian. in Prometh. c. 9. τρ γρι τον εὐρανον ἀναμεμίχθαι, ac nos: himmel und erde bewegen, h. e. magnos motus turbasque concitare, de homine, qui indignatione et iracundia furit, vel qui monstra vidit atque audivit, et tum clamando elementa ciere solet. Conf. inf. VI, 283. 284. et Virg. Æn. I, 133. V, 790. Sententia devas expressa! 26. Verri, cujus furta in Gallia, Cilicia et præcipue Sicilia nota e Cio. Verr. I, 17 seg.

Cf. Hor. Sat. II, 7, 50. Passerat.
 ad Prop. II, 16, 27. Misc. Obes. Vol. V.
 T. I. p. 119. Sciopp. Comment. in Lus.
 e. 18. v. 4.

Cf. inf. IX, 40. Martial. III, 95, 13.
 Pers. I, 87.

<sup>16</sup> Grangeus comparabat Plaut. Trueul. I, 2, 58. Terent. Phorm. V, 9.

36 seq. et Act. in Verr. Lib. III. IV. V. Miloni, qui Clodium interfecit. Clodius infamis incestu sororis suæ et adulterio Pompeiæ, uxoris Cæsaris. C. Cethegus socius Catilinæ in conjuratione. Cf. ad VIII, 231. et X, 287. tres discipuli, imitatores, Sullæ, qui idem, quod Sulla, fecerunt ejusque exemplum imitati sunt, Octavius, Antonius et Lepidus, triumviri, (quorum proscriptio propterea Sullana dicitur Floro V, 4.) non, quod alii putant, Cæsar, Pompeius et Crassus. tabulam proscriptionis. Dicere in, contra, aliquid, de judice, sententiam dicente, vel de accusatore.

29-33. v. Annotata ad Argum. Qualis rigidus aliorum censor fuit Domitianus, qui Juliam, Titi fratris filiam, adhuc virginem, oblatam in matrimonium sibi, quum, devinctus Domitiæ nuptiis, pertinacissime recusasset, non multo post alii collocatam ultro corrupit, et quidem vivo etiam tum Tito; mox patre ac viro orbatam ardentissime palamque dilexit, (v. Dio LXVII, 3.) ut etiam causa mortis exstiterit, coactæ conceptum a se abigere. Ita Sueton. Domit. c. 22. quocum conf. Plin. Epist. IV, 11, 6. Philostrat. de vita Apollonii VII, 7. et de iniqua Domitiani censura Spanhem. de U. et P. N. Diss. tragico, horrendo, nefando. Tragicum proprie vocatur, quod a Tragicis describi solet, vel dignum, quod a tragico quodam poeta tractetur. Sed quis hanc rem tragici argumenti esse dixerit? Heinecke hæc adnotavit: "Sed tragicum non per se habet significationem horrendi, nefandi, sed hæc notio translata est a tragædiis, quia in iis ejusmodi res tractatæ sunt. Ita concubitus tragicus h. l. qualis fuit Œdipi et Jocastæ, eorumque historia tamen sæpissime tractata est a Tragicis." Hæc ergo cum illa plane congruit? ges de adulteriis, Juliam scil. et Scatiniam, revocabat amaras omnibus adulteris. 11 Idem Domitianus mares castrari vetuit; de qua ejus lege v. ad VI, 368 seq. 31. Veneri Martique facete, diis adulteris et a Vulcano etiam in concubitu deprehensis: nec minus salse omnibus, quo ingens adulterorum copia innuitur. abortivis scil. medicamen-Fecunda vulva et plurativum offas ad tis. Cf. VI, 368. 595. 596. partum tergeminum quadrigeminumve referri possunt, (cf. VI, 599.) nec tamen opus est. offas, massas deformes, fetus immaturos s. embryones, patruo similes, quia Domitianus, Juliæ patruus, eam incestaverat, gravidam fecerat; Brit. Grangœus et alii hac similitudine

Erasm. Prov. III, 2, 21. Cf. et Cato Domit. c. 7. et 8. ibique intpp. Zonar. Dist. de mor. I, 30. Annal. T. II. Msrtial. I, 5. VI, 2. et 4.

non modo incestum Domitiani, auctoris et patris, significari putant, sed etiam deformitatem ejus, quoniam Domitianus deformis calvitie, obesitate ventris et crurum gracilitate fuerit, (v. Suet. Dom. c. 18.) et offa proprie sit massa carnis aliarumve rerum deformis atque in tumorem crescens. (v. ad XVI, 11.) - Dodwellus in Annal. Quintil. p. 127. ex verbis tot abortivis colligit, Juliam plures uno fecisse abortus. Sed unus tantum a Suet. et aliis, nedum permulti (tot) memorantur abortus Juliæ, a Lexicographis vero vix unicus laudatur locus, ubi abortivum omnino pro abortu dictum: aptior etiam videtur h. l. poetæ nostri vulgaris hujus vocis significatus probabiliusque, Juliam periisse sumtis tot abortivis, quum unum alterumve non suffecisset, (abortivis erat opus, non abortivo, ut VI, 368.) et ipsa, Suet. teste, conceptum abigere coacta esset, quam tot fecisse abortus. 12 ma, extrema, summa, maxima, vilia, h. e. vitiosissimi, flagitiosissimi homines, ut labes ac cænum ap. Cic. scelus, scelus viri, scelus hominis, stabulum nequitiæ vel flagitii cet. passim ap. Plaut. vel stabula de equis stabulantibus ap. Sil. III, 383. ubi v. not. Conf. Var. Lect. inf. ad v. fictos Scauros, h. e. homines improbos et simulatores, (ut ap. Horat. Sat. I, 3, 62.) qui vitia sua dissimulant et occultant, similes M. Æmilio Scauro, qui teste Sallust. Jug. 15. (al. 18.) nobilis homo fuit, impiger, factiosus, avidus potentiæ, honoris, divitiarum, ceterum callide vitia occultans. Possunt tamen ita quoque dici homines, qui, quum flagitiosi sint, veris moribus dissimulatis, speciem Scaurorum, h. e. bonorum graviumque hominum, (ut XI, 91.) vel morum sanctitatem gravitatemque præ se ferunt. vitia castigata remordent, h. e. improbi verbis castigati, similes canibus remordentibus, vicissim castigant et mordacibus verbis vel dente jocoque mordente lacessunt improbos censores suos, qui iisdem vel aliis vitiis dediti sunt. Cf. Horat. Epod. VI, 1-4. et Lucret. III, 839. IV, 1128.

36. ex illis simulatoribus. Lauronia, mulier impudica et dicax. Cf. Var. Lect. quemdam torvum, severum, qui semper temperantiam crepabat et virtutem : nisi malis jungere clamantem torvum, ut ap. Virg. Æn. VII, 399. et Sil. XI, 99. lex Julia de adulteriis s. pudicitia, ab Augusto, non a Julio Cæsare, lata, quod hodie satis nodormis, nonne vim amplius habes et exerces? num im-

<sup>18</sup> Dodwello suffragatur Heinrich, neque ejus sententiam in dubium putat vodidicerit, minime inauditam esse Latinis cari posse a quoquam, qui oculos habeat abortivi significationem, qua ponatur pro



et cernere queat expressa tot abortiva et abortu.

punita dimittis tot scelera? Similiter ferulæ et pessuli dormiunt ap. Martial. X, 62, 11. Plaut. Curc. I, 2, 66. et quæ propius huc spectant, laudata a Rigaltio, verba Appiani in Pun. c. 112. Οἱ Λακιδαιμόνω, λύστες ἐν χρεία τὴν ἀτιμίαν τῶν ἀλόντων περί Πύλον, ἔφασαν Κυμάσθων οἰ κόμοι τήμεςου. 38. Ad quem subridens Lauronia dixit, non irata vel indignabunda, sed cavillans et ludibrio eum habens. Quæcumque enim respondet, siewwwis dixit. Cf. Var. Lect. te tamquam exemplar virtutis opponunt moribus pravis. habeat jam Roma pudorem, pudeat jam Romanos peccasse, aut nunc peccare te præsente, vel quum tale probitatis exemplum habeant. 40. Tertius e cœlo cecidit Cato paulo liberius dictum, tanquam Urbs duo habuisset Censorios; Heinr. Nonne vero poeta, qui contrarium ignorare non poterat, si ad solum respexisset Censorium, pro tertius dixisset alter aut secundus? Malim itaque interpretari: tu tertius quasi Cato es, post Censorium illum et Uticensem, viros summa gravitate ac severitate conspicuos. Ita Sappho Musarum decima et Stertinius sapientum octavus ap. Horat. Sat. II, 3, 296. Similiter Euphron, comicus poeta, dixit ap. Athen. ΙΧ. 6. (24.) p. 379. Οδτει μετ' ἐκείνους τοὺς σοφιστάς τοὺς πάλαι Γεγόναση ήμῶν ἐπτὰ, δεύτεροι σοφοί. Seneca Epist. 120. Quidam alternis Valinii, alternis Catones sunt; et alio loco, Omne ævum Clodios fert, (cf. inf. VI, 345.) sed non omne tempus Catones producit. - e cœlo cecidit, singulari deorum beneficio ac favore nobis datus est. De calo venisse vel demissum dicebatur ac putabatur olim, quodcumque vel repente ac præter omnium opinionem conspiciebatur ac potissimum hominibus insperantibus et in summo periculo versantibus saluti erat, (v. Liv. XXII. 29.) vel tam eximium, singulare et admirabile videbatur, ut prorsus divinum et a vi aliqua superiore profectum existimaretur: (cf. XI, 27.) populi enim, in rerum causis indagandis rudes, omnia insolita et quæ præter naturam fieri putant, vel bona vel mala, ab immediata deorum vi, ope et influxu repetere solent. Conferunt Ammian. Marcell. lib. XXII, 2, 4. Macrob. Somn. I, 9. et Muret. Varr. XIII, 7.

40 seq. Facile sentis vim interrogationis et sarcasmum, quo hypocrita mollitiei convincitur. Cf. Martial. XIV, 59. opobalsama, unguenta. De balsamo, opobalsamo, xylobalsamo et carpobalsamo v. Plin. XII, 25. hirsuto collo, cf. v. 11 seq. tabernæ unguentariæ, ubi opobalsama emisti. 43. si leges vexantur, vexandæ quasi in somno, ex eo excitandæ sunt, h. e. citandæ et in memoriam hominibus revocandæ, ut tu semper crepas legem Juliam: nam eas dormire v.

37. dixerat simulator. Alii: si negotium est legibus exhibendum et si advocandæ sunt contra vitia; qui enim vocantur, ut veniant, iis Scatinia vel Scantinia lex (v. labor injungitur et vexari videntur. Var. Lect.) in molles et effeminatos, qui nefanda Venere uterentur. h. e. aut ipsi muliebria paterentur aut vim pueris facerent, quibus pænam decem millium nummorum statuit, lata a P. Scantinio Pont. (Liv. XXIII, 11.) vel a Scantinio trib. pl.; nam a Scantinio, qui ea damnatus sit, illam nomen accepisse, e Valer. Max. VI, 1, 7. judicio parum probabili colligitur. 13 - 45. plura reprehensione et pænis digna. 46. Peccantium multitudo et consuetudinem et licentiam peccandi parit. Comparant Senec. de clem. I, 22. de benef. III, 16. Lucan. V, 259. 260. et al. Se invicem junctis viribus tuentur a legibus judicibusque, ut milites se ab hoste tutantur facta et densata phalange, (μάχη αὐτοσχεδία, συιασπισμῷ, testudine) qua impetus vel hostis excipitur vel in eum fit, et viris atque umbonibus, h. e. scutis, junctis. 14 - 47. Grang. conf. proverb. Simile simili gaudet, Catull. Epig. LVIII. (Pulcre convenit improbis cinædis), Martial. VIII, 35. et al. - molles, pathicos, cinædos. 49. lambit, v. ad IX, 4. Flora et Catulla nomina ficta mulierum impudicarum, ut Hispo (al. Hippo) viri cujusdam infamis. Catulla forte eadem memoratur X, 322. et Martial. VIII, 53. subit, pædicat. Cf. Prop. III, 19, 14. morbo utroque, lambendo et patiendo, vel fellando et pædicando, vel quia cum utroque sexu rem habet. De voce morbus v. ad IX, 49.

51 seq. Nos non virilia agimus, ut vos muliebria. 52. fora, judicia, non movemus, turbamus, causas agimus. Sed v. VI, 242 seq. Luctantur paucæ, v. ad I, 22. 23. — 53. Coliphia dici aridam validamque carnem in coxis boum, alibilem athletarum cibum, (v. ad XI, 20.) Germ. ziem, docent Schneider ad Script. rei rust. T. IV. p. 104. et Böttiger in London und Paris V. Jahrg. No. III. a. 1802. p. 262. 263. Κωλῆ, κωλῆν et diminut. κωλήφιον s. κωλήσιον, femur, perna. Cf. Salmas. ad Tertull. pall. p. 262. et intpp. Martial. VII, 66, 12. Lanam trahere, ducere e filo, vel potius carere, carminare. Cf. Heins. ad Ovid. Ep. Her. XIX, 49. Scalig. et Heyne ad Tibull. I, 6, 80. peracta vellera, lanam et stamina in filum deducta. Calathus, κάλαθος,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> v. Christii hist. legis Scatiniæ, Halæ 1727. 4. Ernesti clav. Cic. in Ind. legum, Bachii hist. jurispr. Rom. p. 146. et qui ab his laudantur.

<sup>14</sup> De hac phalange densata v. Polyb.

XVIII, 12 seq. Clarke et Kæppen ad Hom. II. A, 72 seq. N, 130 seq. II, 212 seq. Klotz. ad Tyrt. II, 30. p. 101. Cerda et Guell. ad Virg. Æn. X, 361. Liv. XLIV, 9.

χαλάθιου, καλαθίσκος, corbis vimineus, eleganter flexus, (arbeits-blumenund fächel-körbehen) cui ancillæ, lanam facientes, pensa diurna referebant, h. e. in quo ea reponebant, τάλαρος είροχαρής s. είροχόμος. v. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. I. P. II. p. 68. Böttigeri Sabina p. 176. XIX. XXIV. ed. pr. et Spanhem. ad Callim. H. in Cer. v. 1. - 55. fusum tenui stamine prægnantem, plenum, repletum, levius, velocius, torquetis, ut levi teretem versabut pollice fusum Arachne ap. Ovid. Met. VI, 22. et Penelope λέπτ' ήλάχατα στεωφῶσα ap. Hom. Od. ε, 97. Ars Peneloves nota ex Hom. Od. r. 137 seq. et Arachnes ex Ovid. Met. VI, 5-145. 57. Codex, ligneus stipes, quem alligati servi, qui deliquerant, trahebant, cuique insidebant vincti; (Germ. der stock) Turneb. Advers. XXIII, 21. Cf. Prop. IV, 7, 44. et Plaut. Poen. V. quale stamen facit horrida, inculta, pellex, ancilla, cui hæc pæna infligitur ab uxore viri, cujus pellex fuerat ante nuptias vel post eas adhuc est aut esse putatur. Cf. Böttigeri Sabina p. 426. 442. ed. pr.

58. Hister Pacuvius, homo infamis et captatione testamentorum cur liberto eodemque drauco s. pathico ditatus. Cf. XII, 111 seq. solo tabulas testamenti impleverit, h. e. eum heredem ex asse testamento reliquerit vel scripserit. Cf. VI, 601. — 59. cur vivus multa dona dederit puellæ, uxori, ut scil. pateretur draucum in eodem lecto secum dormire, cubare, (v. vs. seq.) et ut ejus maritique turpitudinem Puellæ et virgines poetis Rom., celaret: unde arcana cet. v. 61. ut παρθένος et νύμφη Græcis, dicuntur etiam uxores juvenes, recens nuptæ et dilectæ; quæ in flore ætatis sunt, etiam eæ, quæ jam alicui nuptæ sunt vel adeo pepererunt. 15 60. Dives erit, multis donis a marito acceptis, quæ tertia, cum marito et pathico, dormit, cubat, ut ap. Martial. III, 73, 1. magno in lecto, qui tres capere potest. Aliis lectus divitis vel maritalis esse videtur. 61. arcana, silentium. Cylindri lapilli pretiosi, teretes, oblongi instarque cylindri, quo in areis æquandis utimur, volubiles; Grang. coll. Plin. XXXVII, 5. et Tertull. de habitu mul. c. 7.

62. De nobis miseris mulieribus, scil. si in aliquam, etsi falsam, impudicitize suspicionem inciderimus, vel ex infirmitate et simplicitate forsan peccaverimus.

post hæc flagitia vestra; h. e. quum vos contra impune feratis scelera.

tristis, severa ac dura, sententia fer-

 <sup>15</sup> v. ad 6, 258. 9, 74. intpp. Horat.
 Od. 1I, 8, 23. III, 11. 35. 14, 9. 22, 2.
 Kæppen ad Hom. II. γ, 136. Heyne

## COMMENTARIUS

tur, a maritis, ædilibus, senatu vel Imperatoribus. Impudicitia matronarum severis utique legibus (inpr. Julia, cujus poena fuit relegatio in insulam cum publicatione dimidiæ partis dotis et tertiæ bonorum) ac poenis coercebatur. 16 — 63. Simili apophthegmate Democrates, Zaleucus et Anacharsis leges comparasse dicuntur aranearum telis, retinentibus infirmiora animalia, validiora transmittentibus. v. Stob. Serm. LXVI. et CLI. Plut. vit. Solonis Opp. T. I. p. 81. A. Valer. Max. VII, 2. ext. 11. Erasmi Adag. Chil. III. Cent. V, 73. Similiter nos dicimus: Kleine diebe hängt man, grosse lässt man laufen. Cf. Terent. Phorm. III, 2, 16 seq. censura, cognitio et judicium. corvis, h. e. iis, qui multa ac magna commiserunt delicta, h. l. viris malis et improbis. vexat, exagitat, castigat, punit. columbas, eos, qui minus vel nihil deliquerunt, innocentes; h. l. mulieres.

64. 65. Stoicidæ contemtim dicuntur homines libidinosi flagitiosique, sed Stoicorum speciem præ se ferentes eorumque more de virtute disputantes; ut Στώακες vel Στόακες diminutive et per contemtum pro Στωϊκοί in loco Athenæi sup. ad v. 19. adscripto. Cf. ad v. 15. Vetus Schol. et alii putabant, voc. Stoicidæ femineum esse et contumeliose dici, ut Phrygiæ ap. Virg. Æn. IX, 617. et Troiades ap. Pers. I, 4. cánentem vera Laroniam, quæ pudorem iis incusserat. Canere significat clare dicere et indicare, (ut cantare passim ap. Plaut. v. c. Bacch. IV, 9, 61. Most. IV, 2, 64. et Rud. II, 5, 21.) vel simpl. loqui aut docere, quoniam antiquissimis temporibus omnia et dicta et præcepta versibus continebantur. quid falsi dixerat?

65 seq. Quid non facient alii, quum judices et cognitores vitiorum ipsi iis dediti ac molles sint? Multicia scil. vestimenta, ut v. 76. et XI, 186. vel multicia synthesis ap. Tertull. de Pall. 4. et m. tunica ap. Flav. Vopisc. in Aurel. 12. vestes subsericæ s. bombycinæ et Coæ, tenuissimæ et perlucidæ, (unde v. 78. perluces; de quo v. Heyne ad Tibull. IV, 6, 13. et Jacobs ad Anthol. Gr. T. II. P. II. p. 279.) quibus tunc temporis etiam viros uti non pudebat, quamvis ne feminas quidem decerent. Cf. ad VI, 259. 260. VIII, 101. Horat. Serm. I, 2, 131. Senec. Ep. 90. 115. 123. et de Ben. VII, 9. extr. Lucan. I, 163 seq. Petron. Sat. c. 119. Plin. XI, 22. extr. et 23. extr. Clemens Alex. Pædag. III, 3. Lips. Excurs. ad Tac. Ann. II, 33. Salmas. ad Tertull. de Pall. p. 226 seq. et Vopisc. l. l. Dicta autem multicia Salmasius putat a multum et icio, bene densata et radio percussa, ideoque

<sup>16</sup> v. Intpp. Suet. Tib. c. 35. Lips. not. et Exeurs. ad Tac. Ann. II, 85.

tenuia et levia. Minus probabiles sunt aliorum conjecturæ. v. Voss. Etymol. p. 331. et Ferrar. de re vest. I, 20. sumas, induas, ut contra ponere et deponere vestem pro exuere; Grang. 67. Creticus nomen cujuslibet nobilis, ut VIII, 38. Cf. Annot. ad Argum. in Proculas et Pollitas, contra adulteras et meretrices, lege Julia damnandas. Procula, nomen Rom. ut III, 203. et ap. Gruter. passim. Pollitas, v. Var. Lect. — 70. togam talem, multicia. Interpretes h. l. monent, matronis stupri damnatis deponendas fuisse stolam, institam, vittam, sumendamque togam meretriciam. 17 Eo tamen non respexisse videtur poeta. 18 — Sed Julius ardet, æstuo, verba Cretici, causantis, se tam tenui veste uti propter nimium Julii mensis æstum. Julius ardet, ut Tostam fervens Julius coquit messem ap. Martial. X, 62. 7.

71-76. Locus difficillimus, cujus sententia nunc, re solertius perpensa, sic mihi expedienda videtur: Respondet poeta v. 71. causam (ut perores v. 67.) nudus, sola vestitus tunica: (ut yuund; et passim nudus; v. ad Liv. III, 19, 9.) minus est insania turpis, minus turpe est, insanum haberi, quam tam mollem et effeminatum. Quibus hæc reponit Creticus ridens v. 72-74. En habitum, quo te (nisi malis me) leges cet., habitus hic, quem sumere mihi suades, sane tam ridiculus est, ut, si sola indutus tunica leges et jura ferres, in tribunali sederes, vel populus modo victor, qui modo, vix rediit victor vulneribus crudis, recentibus, nondum sanatis, et montanum vulgus positis aratris, relicto opere rustico, te audiret, te videndi audiendique cupiditate accurreret. His poeta regerit ista v. 75. 76. Vere et recte; at quid non proclames, quanto magis stupeas necesse est, si in corpore judicis videas ista multicia, vestimenta ejusmodi perlucida, quæ ne testes quidem decent, nedum judices? Sic oratio magis nitebit, quam si omnia hæc tribueris poetæ et habitum v. 72. ad multicia spectare credideris; quam rationem et ipse olim sequutus sum, quaque admissa languent saltem vs. 75. et 76. - Editores, quotquot consului, vss. 72-74. hoc sensu ceperunt: O quam dignus habitus et judex, quem spectent prisci illi Romani militiæ et agriculturæ adsueti! Quæ interpretatio neque his, neque proximis verbis v. 75. 76. satis convenit, quamvis huc referantur, quæ de voc. modo notavi inf. ad v. 160. Dis-

putabat, quod toga fuerit vestis mulicrum in luctu, et damnati veste incesserint lugubri. Cf. Rittershus. Comm. ad XII Tab. I, 4. Godofr. ad L. XV. § 15. de Injur. et Schott. nod. Cic. lib. I.

tr Cf. sup. ad I, 96. Porphyr. Acron. et Lambin. ad Horat. Sat. I, 2, 63. et 82. Heyne ad Tibull. I, 6, 67. IV, 10, 5. Isps. Excurs. ad Tac. Ann. II, 85. Martial. II, 39. X, 52.

Plathnerus hæc verba eo referenda

plicuit etiam Heineckio, cui tamen mea, (antiquior illa, quæ omnia quidem tribuebat poetæ, non vero ad priscos referebat Romanos) videtur multo pejor. Audiatur itaque octavus sapientum, cujus verba sunt hæc: "Mecum sic interpunge et explica:

Nudus agas. Minus est insania turpis? En habitum, quo te leges — aratris. Quid? non proclames, in corpore cet.

i. e. tu potius nudus age causam tuam. His respondet Creticus: Ergo me insanum esse vis, atque hoc minus turpe putas. Profecto tali habitu me nemo hac tempestate audire sustineret; si coram priscis illis agerem, qui sæpius in forum ad causas audieudas ibant modo victores i. e. redeuntes ex pugna, ubi victores fuerant, (notissimum enim est, initio Romani imperii bella sæpius uno paucisve diebus finita esse, populusque igitur in forum ibat, ubi paulo ante, modo victor exstitit vulneribus adhuc crudis) si coram illis et præsente illo montano populo, (Sabinis tetrica sua disciplina) qui ab aratro ad negotia civilia vocabantur; Cic. de sen. 16., nudus in Proculas et Pollitas perorarem, non pro insano haberer, quod nostris temporibus secus est. Poeta Cretico respondet: Quid ? ergo tali habitu te nunc insani speciem non evitaturum putas, at non proclames, nonne terram et cœlum moveas, si ea, quibus tu indutus es, ista, in corpore judicis videas? Significationem vocis nudus non urgendam esse puto, si quidem nudus sæpius dicitur, qui modo tunica indutus est. Conf. Burm, ad Petron, c. 92. Tunica vero ad dicendum procedere, nefas habebatur, et vel in toga rite componenda accurati erant dicturi. Cf. intp. ad Plin. Ep. II, 3." Ergo hoc est sapere! Mihi quidem et hæc, pæne omnia, et ea, quæ contra me disputavit vir doctus, multas ob causas, quas memorare nihil attinet, non minus absona videntur, quam illi mea, licebitque ei reponere idem, quod mihi dixit: Si Juvenalis hæc et dixisset et ita expressisset, quovis tirone pejus bulbutiret. Judicent nobis acutiores! 72. En habitum, amara irrisio, ut ap. Virg. Æn. 1V, 597. XII, 359 seq. et al. Similiter Ecce iterum Montani s. pagani dicebantur cives Romani, Crispinus inf. IV, 1. ruri et in locis montanis habitantes. v. Ernesti clav. Cic. v. montani et pagani. 74. positis, depositis, relictis, aratris. - 75. Quid non proclames? Proclames forte, ut Tullius, O tempora, O mores! (cf. Mart. IX, 71.) vel, ut Plautus, Mare, terra, cælum, Dis vostram fidem! Grang. Cf. ad v. 25.

77. Creticus, vir nobilis, etiam Stoicida (v. 65.) fuisse videtur, et tam sane aptissima hæc verba, quæ olim a me ad intemperantiam libidinum immoderatamque vivendi licentiam relata sunt, sed rectius a Grangeo ad philosophum Stoicum et quidem tam ad paradoxum Stoicorum, qui sapientem àmahi et vel in tormentis beatum (v. Cic. Tusc. Qu. II, 7.) prædicabant, quam ad dogma ipsorum, δτι μόνος ό σοφός έλεύθερος και κάς άφρων δοῦλος. Acer, nam Stoicorum disciplina omnium erat rigidissima; indomitus, ἀπαθής, immunis et ab affectibus animi et a corporis doloribus; magister libertatis, ελευδερίας, quam Stoici dicebant esse iguoiav aurongaylas, (v. Diog. Laert. VII, 121.) et Cicero (Parad. V, 1, 4.) libertatem vivendi, ut velis. Conf. præclara loca Horat. Sat. II, 7, 81-94. et Epist. I, 16, 63 seq. ad quæ loca 78. perluces, h. e. veste perlucida indutus es. v. sup. ad v. Wieland. Sic perlucidus homo dicitur Sen. de constant. 18. et perlucidus ostro Martial. XII, 38, 3. — hanc labem, animi maculas et morbos, vitia, inpr. mollitiem, dedit tibi et aliis, vel potius vulgavit, diffudit, (ut mox dabit) contagio, commercium, consuetudo hominum malorum ac mollium. Comparant Sen. de Tranq. animi c. 7. et de ira III, 6. Ovid. Rem. Am. 613 seq. et al. Cf. ad v. 166.

79. 80. Cf. Colum. VII, 5. Virg. Ge. III, 441 seq. 468 seq. et qui Scabiem describit Cels. V, 28. sect. 16. et ibi laudantur ab intpp. porriginem hominum (erbgrind) pecorumque (räude) idem VI, 2. et Seren. Sammon. de Medic. III, 34. 35. (ubi cf. Keuchen.) Plin. XXVI, 6. 8. Cf. Var. Lect. - 81. Hoc ex vulgi opinione dictum, consentis, ubi livere et nigrescere cœperit unus uvæ acinus, protenus propinguum eo conspecto, velut invidia quadam, similem ab eo trahere vel ducere colorem; Turneb. Adv. XV, 17. Quæ opinio abiit in proverbium, quale ap. Suid. Βότεος πεδς βότεον πεπαίνεται, et Uva uvam videndo varia (h. e. vario colore conspicua, dum maturescit, ut contra uva unicolor, que jam matura est) fit; Grang. nigrum colorem, quem ducunt uvæ maturescentes, βότρυες μέλανες s. μελανόχουτες. Cf. Hom. Il. 2, 562. Anacr. LII, 1. Horat. Od. II, 5. conspecta, etiam ab inanimatis, quæ prope 10. Prop. IV, 2, 13. adstant, et propinqua vel opposita sunt. v. Wernsdorf. Poet. Min. T. V. P. I. p. 163. ad Rutil. Itin. I, 489.

82 seq. Aliquando etiam, quod turpius est, vestes feminarum indues, earumque sacra, vitam, vultum, incessum ac mores imitaberis; ita paulatim, velut per gradus, ad majora turpioraque scelera progredieris. amictu, v. ad I, 142.—83. venit, v. ad VII, 29.—Acci-

pient, recipient te in consortium. 84 seq. Quinam sint ii, de quibus h. l. agatur, non liquet. Interpretes tantum non omnes hæc referunt ad Albanos vel Flaviales sacerdotes, quorum collegium Domitianus Minervæ (quidam intpp. perperam dicunt Cereri, et alii Dianæ) in Albano prædio instituerit, (cf. ad IV, 61. 100. 145.) et a quibus Quinquatria non minore turpitudine celebrata sint, quam sacra Bonæ Deæ (Bonam v. 86. pro, Minervam, eo ritu, quo matronæ, redimiculis monilibusque ornatæ, Bonam Deam placant, hoc tantum discrimine, ut non mares, sed feminas excludant et arceant a sacris) et Orgia Græcorum vel·potius Bacchanalia Romanorum. Sed de his illorum sacerdotum ritibus nihil alicubi legere memini. Videntur potius Romæ illis temporibus alii homines effeminati fuisse, qui clandestina sacra peragerent, imitati matronas Bonam Deam colentes, viri nubentes, qui mulieres vel matronas illas, habitu, vultu, incessu moribusque, quin etiam prostibula obscœnitate factorum verborumque (v. v. 95. Redimicula fimbriæ s. fasciæ pendulæ, 107. 110 seq.) referrent. 19 quæ subligabantur mento et vel pendebant de pectore, vel frontem ornabant. De hoc mulierum ornamento v. ad III, 66. et Winkelm. Monum, antt. ined. p. 155. et Gesch. der Kunst p. 308. De monilibus monolinis, dilinis et trilinis v. Böttigert Sabina p. 405. 406.

86 seq. Cf. VI, 314 seq. abdomine porcæ et magno cratere, obvoluta vini amphora, vel mellario vase. 30 more sinistro, perverso, contrario: nam ad sacra Bonæ Deæ feminæ tantum admittebantur. 21 — 89. Nota est formula initiorum, qua profani, non initiati, βίβηλοι, ἀπέλιστοι, ἀμύητοι, voce præconis vel sacerdotis a sacris submovebantur: ἐκὰς ἐκὰς, δοτις ἀλιτεδς, vel ἐκὰς, ἐκὰς ἐστὶ βίβηλοι, procul, O procul este profani. 22 — 90. Sententia h. l. est, ab illo turpissimo cœtu semivirorum, sacra Bonæ Deæ celebrantium, feminas omnes, tamquam profanas,

p. 445.

a) De quo v. Heins, l. l. Tibull. I, 6.

22. (ubi cf. Heyne) Plin. X, 56. Plut.
Lactant. et Macrob. ll. cc. Cic. Parad.

<sup>19</sup> De quibus vide, quos Grangœus laudavit, Dionys. Gothofr. ad l. cum vir nubit w. ad L. Juliam de Adult., et Salvian de Gubernat. Dei Lib. VII. cujus hac sunt verba: Quum muliebrem habitum viri sumerent et magis, quam mulieres, gradum fingerent, quum indicia quædam monstrosæ impuritatis sibi innecterent et femineis tegminum illigamentis (ut v. 84 longa redimicula) capita velarent, atque hoc publice in civitate Romana, urbe summa ac celeberrima: quid aliud quam Rom. imperii dedecus erat, ut in medio reip. sinu exsecrandissimum nefas palam liceret admitti?

v. Macrob. Sat. I, 12. Lactant. Inst. I, 22. Plut vit. Cæs. c. 7. Gyrald. Synt. IV. p. 144. Dempster. ad Rosin. III, 19. et inpr. Heins. ad Ovid. A. A. III, 244. (ubi et de Bonæ Deæ sacris copiose disputat) et Fast. III, 418. De Bona Dea v. Creuzer's Symbolik T. II. p. 445.

v. Spanhem. ad Callim. H. in Apoll. v. 2. et in Cer. v. 3. Virg. Æn. VI, 258. Sil. XVII, 28. Suet. Ner. 34.

submotas fuisse, ita ut nulla ibi tibicina cornu inflaverit, ut in veris acris Deæ illius aliorumque Deorum factum, sed omnia semivirorum ministerio sint peracta; Ferrar. Elect. II, 14. A tibicina non tibiam, sed cornu inflari, non est quod nos offendat: non enim omnes tibiæ rectæ, sed quædam incurvæ vel obliquæ erant, shaγίαυλω et γίγγεω s. γίγγεω dictæ, inpr. Phrygia, cujus frequens in sacris usus, et quæ inde cornu passim vocatur. 23 quovis sono et strepitu. Cf. VII, 71. et ad Sil. I, 425. in Var. Lect. - 91. 92. Talia, non minus nefaria et obscœna, Orgia, sacra nocturna et enthusiastica, coluerunt, egerunt, Baptæ, Bánras, molles effeminatique sacerdotes Cotyttus, quo titulo Eupolis comœdiam, quam alii Cratino tribuunt, (nisi hæc alia est) scripsit, in qua, teste vet. Schol.. Athenienses induxit ad imitationem feminarum saltantes et præcipue perstrinxit Alcibiadem, quare ab hoc, vel ab illis necatus est. v. Schweigh ad Athen. IV, 82. p. 678. Dicti forte Baptæ ἀπὸ τοῦ βάπrun, inficere, fucare; non, quod sacris initiandi aqua calida lavarentur. vel quod omni vitiorum genere tincti essent, aut post illas nefandas pollutiones sola aquæ tinctione sese purgatos arbitrarentur, quæ Britan. et Grangæi conjecturæ mihi certe minus probabiles viden-Cotytto, dalpun poerixòs ap. Hesych. h. v. Des nefandæ libidinis, cujus sacra Korveria s. Korveria ab Edonibus in Thracia primum culta et deinde in Phrygiam, inde vero Athenas translata; unde h. l. dea Cecropia, h. e. Atheniensis, vocatur. Ab ea forte non diversa, certe ei similis Cotys, Kórve, s. Cotyto et Cotytto, libidinum Dea, a Corinthiis et Chiis culta; unde homo mollis et effeminatus Korvos Siasúrns, Cotyos sodalis, dictus putatur: nisi forte et proverbium hoc et ipsa Dea originem debet Cotyi, libidinosissimo Thraciæ regi, de quo v. Athen. Deipnos. XII, 8. 24 tæda secreta, nocturna s. mystica, soliti lassare ipsam Cotytto, qualem gestabant δαδοῦχοι in Eleusiniis.

v. c. ap. Horat. Od. I, 18, 14. Ovid. Met. III, 533. XI, 16. et Fast. IV, 181. ubi Neapolis observat, eam propterea corns dici, quod, si fides habenda Polluci et Hesychio, sodoma habuerit a. amplius orificium, ex cornu adnexum, ejusque inferior pars incurvats fuerit. Cf. inf. ad III, 63. 64. et VI, 315. inpr. vero Spanhem. ad Callim. H. in Del. v. 253. et Gronov. Obss. I, 17. ubi et insulssis mi erroris arguitur Rigaltius, qui in Diss. de Sat. Juven. putabat, hec verba ad Clodium spectare, qui vestitu cultuque psal-

triæ seu tibicinæ sacris Bonæ Deæ affuerit et intulerit cornu, nempe virum patrando stupri flagitio paratissimum.

<sup>84</sup> Cf. loc. class. Strab. X. p. 470. al. 721. B. Mitscherl. ad Horat. Epod. XVII, 56. intpp. Ovid. ex Ponto II, 9. Heyne ad Virg. Catal. IV, 19. Synes. Epist. 44. Suidas v. Κότυς, Gyrald. de Diis Gent. Synt. VI. Politian. Miscell. c. 10. Jun. ap. Erasm. Adag. cent. I. p. 317 seq. Schweigh. ad Athen. IV, 77. p. 644. et IV, 82.

cujus tamen libido insatiabilis est. Poeta, opinor, fingit, homines istos in fœdas libidines adeo se mergere, ut ipsa Cotytto eorum adspectum velut refugiat, vel prius, quam ipsi, delassaretur atque satiaretur, si iisdem voluptatibus se dederet.

93-95. Similiter Pollux V, 16. τὰς ὀφεῦς μελαίνει, τοὺς ὀφθαλμοὺς υπογράφει. Alii ex illis, more mulierum, decoris studiosi, supercilia fuco illinunt, et fuligine denigrant: nam nigra supercilia olim et delicatis pulchra videbantur, de quo v. Junius de pictura III, 9. Fischer ad Anacr. XXVIII, 16. et Guys Voy. en Grece T. I. p. 106. De toto hoc fuliginis apparatu, quem Varro ap. Non. p. 607. et Plin. XXXIII, 6. Calliblepharon (schönauge) appellant, de obliqua acu, et de acu discriminali (schmucknadel) docte, ut solet, disputat Ill. Böttiger in Sabina p. 22 seq. 49. 50. et 148 seq. Fuligo pulvis fucusque subniger, (schminkschwärze) similis fuligini, (russ) aqua infectus (unde h. l. madida) et superciliis ulcerive infricatus, (Colum. VI, 32. extr.) Gr. στίβι (unde stibium) s. στίμμι et στίμμις, vel galena fossulata et plumbago, (feine schwärze von bleyerz, von gepulvertem, zerstossenen bleyglanz, Turc. surmé, Gall. galene de plomb) vel antimonium nigrum, (Gall. oxyde noir d'antimoine, Germ. spiessglas, spiessglaserz, Arab. cohel, chohol, alchohel) Hebr. פוך et פוך, (unde Lat. fucus) 4 Reg. IX, 30. Ies. LIV, 11. Jerem. IV, 30. Ezech. XXIII, 40. quibus locis LXX intpp., Aquila et Symm. vertunt στίβη, στίμις, στιβίζεσθαι et στιμμίζεσθαι. 25 Ille, hic, alter. docte dicitur pro tingere, imbuere, adspergere. 26 Supercilium producit, ut s. proferre de pyxide ap. Petron. c. 110. et Martial. IX, 38, 6. (quod tamen Böttiger facete dictum putat: die Augenbraunen, Augenbramen, aus der schminkbüchse holen) vel medicamenta ex fuco, quibus lanæ (leg. malæ) colorantur, illum nigrum pulverem, quo oculo-

I. p. 156. Russel's natural history of A-leppo p. 102. Niebuhrs Reise nach Arabien T. I. p. 292. Hieron. Ep. ad Fur. 10. Spahem. hist. Jobi c. 15. § 11. Casaub. ad Athen. XII, 2. extr. (cap. 10. ed. Schweigh.) et Lichtenstein prolusio philol. de luce, quam auctorum class. interpretatio ex hist. nat. lucratur, Hamb. 1782. p. 10 seq.

1782. p. 10 seq.

w. Turneb. Advers. XV, 17. Gronov.
Obss. III, 18. Heins. ad Ovid. A. A.
III, 269. Broekhus. et Heyne in Obss.
ad Tibull. I, 8, 52. Burm. ad Ovid.
Epist. XIX, 41. et qui ab his laudan-

Digitized by Google

<sup>28</sup> Cf. Dioscor. V, 99. Plin. XI, 37. s. 56. XXVIII, 11. et 17. XXX, 15. XXXIII, 6. XXXVIII, 8. inpr. Claudian. X, 268. (ubi v. Kœnig) Ovid. A. A. III, 201. (ubi v. Heins. et Burm.) Schneideri Lex. Gr. v. στίμμις, Grandi in Ep. ad Ludolf. p. 117. (in Ephemerid. Naturæ curiosorum Anni VI. Decur. II. p. 81 seq. Append.) Savary's Briefe I. p. 103. Forskol Flora Ægypt. p. XXIII. Sandy's Travels p. 67. Shaw's Travels p. 294. Rauwolfs Reisen I. 7. la Roque mœurs des Arabes c. 17. Thevenot Voy. de Levant I, 42. Lady Montague Briefe T. II. p. 21. Chardin. Voy. en Perse T.

rum exordia producuntur cet. ap. Tertull. de hab. mul. c. 2. Grang. Conf. loca class. Plin. XXXIII, 6. Vis ejus, (stibii) adstringere ac refrigerare, principalis autem circa oculos; namque ideo etiam plerique Platyophthalmon id appellavere, quoniam in calliblepharis mulierum dilatat (ut h. l. producit) oculos; et fluxiones inhibet oculorum exulcerationesque: et Mémoires d'Arvieux T. III. p. 297. " Elles noircissent légèrement les bords de leurs paupières avec une poudre composée de tutie (zinkkalk) qu'on appelle kohel, kehel, et tirent une ligne de la même couleur au coin de l'oeil, pour les faire paroître plus grands et plus fendus; car la grande beauté des dames Arabes et de toutes les femmes de l'Orient est d'avoir de grands yeux noirs bien fendus et à fleur de tête. - Obliqua acu, quæ Galeno dicitur μήλη, specillum, Germ. sonde. Eadem vel duobus potius graphiis, quorum superior pars aliquantum inflexa est, (unde h. l. obliqua acus) etiam nunc ita utuntur Turcarum feminæ. v. Böttiger's Sabina p. 23. ed. pr. pingit, fucat. culos tremenles, pætos, palpitantes, tremulos, ut solent esse scortatorum: oculos udos ae tremulos ae prona libidine marcidos, jam jamque semiadopertulos, Apul. Met. III. p. 135. ed. Elmenh. Putres dixit Horat. Od. I, 36, 17. Cf. VII, 241. Ovid. A. A. II, 721. Intpp. Virg. Ecl. III, 8. Douza Præcid. ad Petron. III, 7. Casaub. et Kænig ad ille bibit e vitreo Priapo h. e. pene; drillopota, vet. Schol. Designatur poculum, formam membri virilis vel ipsius Priapi referens; quemadmodum similis formæ penis Martiali XIV, 69. Priapus siligineus dicitur. 97 - 96. Reticulum, muliebre capitis tegmen, zenelogados, (Non. 14. n. 8. et 32. Varr. L. L. IV, 67.) aureum ap. Petron. 67. Cf. Varr. L. L. IV, 67. et Salmas. Obss. ad Jus Att. c. 5. p. 162. Henninius non male auratum putabat dictum, vel quod auro intextum esset, vel quod comæ illæ ingentes, quæ signum sint animi plane effeminati, auri pulvere essent respersi, quales in Othone delicias, nec non in Elagabalo notarunt auctores. - 97. Color cœruleus et galbinus sive galbanus (v. Var. Lect.) mulierum est, non virorum, unde galbini mores et galbinati pro mollibus Martial. I, 97, 9. III, 82, 5. et forte Tetricus tunica galbina ornatus, ut ignaviæ symbolo, ap. Vopisc. in Aurel. c. 34. ubi v. Casaub. Cf. Lips. Elect. I, 13. extr. Turneb. Advers. XVII, 8. et 15. Ferrar. de Re Vest. I, 17. III, 22. Hi docent, galbum in Glossis exponi χλωςω, h. e. her-

<sup>&</sup>quot; Ejus effigiem exhibent Rhodius de 22. XXXIII. Præf. et c. l. Salmas. ad Acia Cels. c. 5. p. 59. 60. et Pignor. de Hist. Aug. p. 552. Gonsalez ad Petron. Servis; Hemnin. Cf. Pkin. XIV, 2. 13. p. 429. Rutgers, L. VI. p. 506.

Vot. II.

baceum, viride, pallidum, flavum; et hinc quoque galbeum, galbinum et galbineum dici hunc colorem. Alii galbanum rectius scribi putant et galbani colorem designari. Galbanus s. galbanum gummi s. resina male olens et succus viscidus ferulæ, κάρθηκος, in Syria nascentis. Plantæ delineationem dedit Nic. Jos. Jacquin in horti Vindobon. T. III. tab. 36. descriptionem ejus et succi Celsius Hierobotan. T. I. p. 267. Intpp. Virg. Ge. III, 415. inpr. Jo. Andr. Murray adparat. medicam. T. I. p. 262-266. et intop. Plin. XII, 25. s. 56. XXIV, 5. s. 13. Græcis dicitur מאל הווע חלכניתא, et Hebr. חלכנית, Chald. et Syr. חלכניתא, unde chalbanum rectius forte scribitur. Color galbani exterior flavus est, et ipsa ferula, quæ initio albet, vetus flavescit, albicantibus tamen maculis distincta. Res hæc, ex oriente a Phænicibus forte ad Græcos primum perlata, dicta videtur ab Hebr. and lacte (scil. arboris fruticisve) vel Syr. חלב gummi, et לבן albus : inde vero color albidus et flavus, qui galbano est, Lat. galbus et galbanus vel galbinus. - scutulata scil. vestimenta, forte non eadem quæ virgata, ἐαβδωτὰ, dicuntur, a σχυτάλη, virga, nobis gestreift; (de quibus v. ad Sil. IV, 155.) sed «λίνθια, texta in formam scutularum, h. e. quadrarum, quales in retibus vel tela aranearum cernimus; Stoffe mit rauten oder würfeln, gewürfelte oder mit queerlinien durchschnittene kleider, à la quadrille. v. Harduin. ad Plin. VIII, 48. s. 73. et Böttigers Vasengemälde T. I. Fasc. II. p. rasa vestimenta, Esoras isonras, sine villis vel pilis, ut toga rasa ap. Martial. II, 85, 4. et Plin. VIII, 48. s. 74. cui opponitur toga s. vestis pexa, ή μαλλωτή ἐσθῆς, eminentioribus villis. Ad illustrandum h. l. plurimum facit Plin. VIII, 48. s. 73. Lana Istria Liburniaque pilo propior quam lanæ, pexis aliena vestibus, et quam Salacia scutulato textu commendat in Lusitania. Cf. etiam Plin. XI, 24. s. 28. et ad hh. ll. Harduin. ac Scalig. it. Turneb. et Ferrar. ll. cc. - 98. Mulieres Romæ per Junonem vel aliam Deam, et servæ per Junonem ac Genium heræ, viri autem per Jovem, Herculem, Genium suum et Principis. ac servi per Genium heri jurare solebant. Cf. Heyne ad Tibull. III, 6, 48. En itaque novum mollitiei indicium! Virorum effeminatorum Genius est Juno, per quam jurant more mulierum, et quam maxime colunt; hinc et ministri h. e. servi, qui per Genium heri jurare solent. per Junonem domini jurant.

99—101. Aliud muliebris mollitiæ argumentum frequens speculi usus et vesanum tam formæ ad id explorandæ, quam comæ ad illud ornandæ studium; quod ne moratas quidem virgines ac matronas, nedum militem ac ducem decet. Quæ vero major insania fingi pot-

est, quam quod Imperator eo ipso temporis momento, quo ancipiti prœlio de salute, vita et imperio contendendum est, formam suam in speculo contemplatur ejusque elegantiam curat? Cf. Spanhem. ad Callim. H. in Pallad. v. 17. Speculum tale h. l. innui, quale describit Seneca Nat. Quæst. I, 16., suspicabatur Hennin. 28 gestamen Othonis, non, quod Otho olim gestarat, quodque ille, de quo h. l. agitur, ei occiso abstulerat, sed potius, quale Otho gestare solebat; etsi illi explicationi favent loca Virgilii, e quibus heec et seqq. verba facete huc translata sunt, Æn. III, 268. (clipeus, magni gestamen Abantis) et Æn. XII, 94. Actoris Aurunci spolium, h. e. quod speculum Otho non minori in pretio habebat, aut quo non minus gloriari solebat, quam Turnus hasta, qua Actora Auruncum spoliaverat: nam ita heroum arma ornantur a poetis et commendantur. 29 Conf. ad I, 169. pathici, radixov. cf. ad v. 10. De Othonis Imp. voluptatibus muliebribusque munditiis v. Suet. Oth. c. 2. et 12. Tac. Hist. I, 71. et al. - 100. ille, Otho. 101. In his verbis obscœni quid latere putabant Grang. et Turneb. Adv. IV. Vexillum tunica russa sive velum purpureum, signum futuræ pugnæ, quod a duce proponi, et in prætorii fastigio extendi in hasta ac tolli solebat, ut eo conspecto milites se et arma pararent dispersique convenirent. v. Lips. de Milit. Rom. IV, 12. - 102. Speculum inter sarcinas militum esse, tam stolidum est et inauditum, ut singulari historia dignum sit. Hæc δεινῶ; magis, quam sipawxãs dicta. Cf. Tac. Hist. I, 88. belli civilis, inter Othonem et Vitellium, prœlio apud Bebriacum, vicum inter Veronam Cremonamque situm, confecti, quo Othoniani a Vitellianis victi: quod notum e Tac. Hist. II, 14-62. et Suet. Oth. 8. 9.

104—107. Suetonius in Oth. c. 9. et 12. memorat, multos, nec frustra, credidisse, Othonem, nuntio accepto de infelici pugnæ Bebriacensis eventu, magis pudore, ne tanto rerum hominumque periculo dominationem sibi asserere perseveraret, quam desperatione ulla aut diffdentia copiarum, necem sibi ipsum conscivisse, et magnam partem hominum, incolumem gravissime detestatam, mortuum laudibus tulisse, multos etiam militum fortissimum virum, unicum Imperato-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Specula veterum non ex vitro erant facta, ut nostra, sed ex ære, stanno, argentoque polito, nonnumquam et auro. v. intpp. Plin. XXXIII, 9. Stat. Sylv. III, 4, 94. et Sen. Quæst. nat. I, 17. (qui specula totis paria corporibus memorat) Spanh. ad Callim. H. in Pall. v. 21.

Beckmanns Beytr. z. Gesch. der Erf. T. 111. p. 291. Böttigeri Sabina p. 400 seq. et 419.

<sup>\*\*</sup> v. Heyne ad Virg. Æn. V, 260 seq. 1X, 359 seq. X, 700. et nos ad Sil. V, 137 seq. 321 seq.

rem, prædicasse. Hine Henninius ad h. l. recte ita commentatur: " Hoc iniquum vulgi judicium Juvenalis nequibat concoquere, atque hinc examples satirica antithesi exclamat : scilicet id vero summi ducis fuit, occidere Galbam, (v. Suet. Galb. 19. et Tac. Hist. I, 41 seq.) virum nihil minus, quam id, de se meritum; (senem præterea, manibus pedibusque articulari morbo distortissimis; Suet. Galb. 21. 28.) et ea fuit Othonis in asserenda libertate Romana constantia, ut cutem curaret! Monstrum potius fuit hominis, qui Bebriaci in campo de imperio decertare ausus vir muliere corruptior insano formæ studio marcescebat. Cœcus vero sit oportet, qui hic non advertit reconditum, quo Romanorum inertiam pungit, aculeum; qui sibi patiebantur ita ab hoc semiviro illudi." Nimirum sigurinas et amare dicitur, ut scilicet v. 122. V, 76. VI, 239. VII, 159. XIV, 156. et nostrum freilich, traun. Sic illa negant cum et sine interrogatione. Cf. XIV, 54. ad Sil. V, 114. Bentl. ad Hor. Sat. II, 2, 106. Curare cutem. ut pinguem et nitidum bene curata cute ap. Horat. Epist. I, 4, 15. nam pinguium cutis nitet. Sic et curare pelliculam, genium, corpus. Cutis quoque pro toto corpore ponitur, ut Gr. χεως passim, de quo v. Spanhem. ad Callim. H. in Jov. v. 17. Sed heec verba referenda potius ad mollitiem, levorem nitoremque cutis vel corporis, inpr. faciei, quam Otho in speculo assidue contemplabatur. Molles homines amabant cutem lotam (VI, 464.) lacte asinino (v. ad v. 107.) aquisque suaviter olentibus, mollem, nitidam et levigatam smegmate, σμήγματι s. ounware. Cf. Athen. IX, 77. Salmas. ad Scriptt. hist. Aug. T. I. p. 42. et Böttigeri Sabina p. 19 seq. ed. pr. summi civis, Imperatoria. - 106. Cf. ad v. 103. Bebriacum aliis Bedriacum, Plut. in Othone p. 1070. Byrevaxiv, et Josepho B. Jud. IV, 23. Denydraxiv dicispolium affectare Palatii, ad summum imperium adspirare: nam imperium quidem Otho jam susceperat, sed eodem tempore Germaniciani exercitus jurarant in Vitellii verba, et pugna Bebriacensi decernendum erat, quisnam ex illis regnaret, adeoque Palatism, domum sedemque Augustam, obtineret. Spolium Palatii denaic de imperio, quod illis temporibus vi rapiebatur. — 107. Otho fuisse traditur munditiarum pæne muliebrium; vulso corpore: quin et faciem quolidie rasitare, ac pane madido linere consuetum: idque instituisse a prima lanugine, ne barbatus umquam esset; Suet. Oth. c. 12. pressum panem,

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cf. Lips. et Broter. ad Tac. Hist. X, 49. Cluver. Ital. ant. lib. I. p. II, 23. Intpp. Suet. Oth. c, 9. et Plin. 261.

madidum lacte asinino, quod psilothri loco erat, cujusque illitu splendor genis conciliabatur, facie siligineo hoc tectorio inducta, vel cute hoc smegmate attrita: (v. Heyne et Scalig. Obss. in Tibull. I, 8, 11.) nam molles Romani cutem in faciem erugari (vel extendi) et tenerescere, et candorem custodiri lacte asinino putabant; unde Poppæa uxor Neronis, quocumque ire contigisset, secum sexcentas asellas ducebat, si fides habenda Plinio XXVIII, 12. Apud eumdem lib. XI. c. 41. s. 96. hec leguntur: Lac crassissimum asinæ, quod conferre aliquid et candori in mulierum cute existimatur. Poppæa certe quingentus secum per omnia trahens fetas, balnearum etiam solio tolum corpus illo lacte macerabat, extendi quoque cutem credens. Idem de Poppæa memorat Dio Cass. LXII. p. 714. ubi v. Reimar. T. II. p. 1024. 146. Cf. inf. ad VI, 461-473. ex quo loco recte, opinor, Casaubonus (ad hist. Aug. p. 22.) collegit, panem istum non modo ex oryza et fabis, ut apud Medicos in compositione psilothrorum legimus, sed etiam ex farina siligines factum esse. 108. 109. Tantum formæ explorandæ ornandaque studium in ipsis castris et acie ne impudicissimis quidem kuxuriosissimisque mulieribus fuit. Quod nec fecit scil. in castris et Semiramis, Assyriæ regina, non magis animi magnitudine ac rebus gestis, quam mollitie et libidinibus famosa, unde et A. Gabinius Cic. Prov. Cons. 4. Semiramis appellatur. De ea v. Creuzers Symbolik T. II. p. 67-80. T. IV. p. 254. Orbis Assyrius, ut orbis Romanus. Cf. Var. Lect. Epitheton pharetrata ad virtutem spectat. Eam ex monimentis Ægyptiis Kircherus in Turre Babel cum arcu et Cleopatra, regina Ægypsagitta ut jaculatricem exhibet; Hennin. ti. cujus mollities notissima. 31 Mæsta, victa navali prælio ad Actiam prom. 32 Ipsa vehebatur aurea navi cum velis purpureis. v. Flor. IV, 11. Plin. XIX, 1. - 110. Hic, in consortio conventibusque turpissimorum horum hominum, de quibus inde a v. 84. agitur, inter eos vel iis est. Romæ; Grang. reverentia mensæ, quæ veteribus sacra erat: τράπεζα μέν hebr χεήμα, δι' ής ο θεός τιμάται φίλιός τε και ξέmc, Synes. Epist. LVII. 33 — 111. Hic est turpis libertas Cybeles, h. e. quali in Megalesiis aliisque enthusiasticis Cybeles sacris utebantur ejus sacerdotes, Corybantes vel Curetes, Idæi et Galli, semiviri ob-

<sup>\*\*</sup> V. Suet. Cers. 35. 52. Horat. Od. I, 37, 9 seq. Plut. vit. Anton. Dio XLVIII, 229. Meurs. ad Lycophr. Cassandr. v. 24. XLIX, 33. L, 4 seq. Appian. B. C. 136. et Potteri Archæol. Græca Lib. IV. cap. 20. pag. 665. 666. edit. German. LI, 3. Plut. Ant. et al.

scœni et furentibus similes. De Cybeles cultu et sacerdotibus v. Creuzer's Symbolik T. II. p. 33—68. 318. Cf. Var. Lect. fracta, delicata, molli et feminea: nam frangere significat vigore et vi sua aliquid privare, imminuere, mollire, effeminare; unde et Gr. Sρίνις ας χεκλασμένω. Cf. Hennin. ad h. l. Casaub. ad Pers. I, 18. et 34. Burm. et Petron. 128. et intpr. Claudiani in Eutrop. I, 262.

112 seq. Quod indignationem auget, inter hos nuptos, qui ritu et more sinistro saora Bonæ Deæ celebrant, (v. ad v. 84 seq.) reperiuntur decrepiti, quos ætas et experientia sapientes et continentes reddere debuerat, immo antistes eorum senex est et gulosus : tangit autem poeta aliquem sui temporis, nobis incognitum; Grang. Plathnerus putabat, toto h. l. non Cybelicos revera tangi, sed cinædicos illius sæculi homines, imitantes in omnibus fanaticos Cybeles sacerdotes, luxuriosissimum genus hominum, a sola autem absistentes eviratione. albo, cano. senex fanaticus, numine afflatus et ab eo in furorem actus, θεοφορούμενος, ενθεος, ενθουσιάζων. 114. Gutturis, ut gula I, 140. conducendus magister ad erudiendos et instituendos gulo-115. 116. Quum tamen molles isti et effeminati homines sos: Grang. habitu et moribus mulieres sacerdotesque Cybeles imitentur ac muliebria quoque patiantur, quid, ví h. e. did ví, cur exspectant, cessant ac dubitant, (ut ap. Ovid. Ep. Her. III, 83.) more Phrygio h. e. sacerdotum Cybeles, Deæ Phrygiæ, abrumpere cultris carnem supervacuam, genitalia, quibus non opus est iis, (pondus inutile pathicis) ut per omnia Gallis mulieribusque similes sint, nec ullum virorum argumentum relinquatur? Sic fere vilia membra a Gallis cædi vel secari dixere Ovid. Fast. IV, 243. et Tibull. I, 4, 70. (ubi v. Heyne.) Inguinis et reliquum Phrygiis abscindere cultris Claudian. in Eutrop. I, 280. Cf. Var. Lect. et inf. ad VI, 513.

117 s. De aliis exemplis virorum viris nuptorum v. ad I, 62. et 78. Gracchus fictum nomen viri nobilis ac divitis, quem poeta notat. dedit dotem, pro dote, dotis nomine, quadringenta sestertia, h. e. ingentem vel maximam dotem, (v. inf. ad VI, 137.) Cornicini, sive hic recto cantaverat ære, h. e. aut tubicini. Tuba directi, æris cornua flexi Ovid. Met. I, 98. — tabulæ dotales s. dotis, s. nuptiales, de quibus v. Lips. ad Tac. Ann. XI, 30. Feliciter! vel felix hoc sit! (glück zu!) fausta et boni ominis acclamatio, præcipue in conditione nuptiarum aliisque pactis conventis. 120. Ingens cæna sedet, h. e. ingens convivarum multitudo, multi cænantes sive convivæ accumbunt. Cæna pro cænantibus, ut convivia pro convivis V, 82.

Cf. ad v. 34. Alii sedet dictum putant pro ponitur, apposita est, ut I, 96. et ap. Ovid. Trist. II, 481. ubi v. Heins. nova nupla. Gracchus, jacuit gremio, in sinu, mariti, cornicinis, more nuptiali, de quo v. Lips. ad Tac. Ann. XI, 27. Idem Lipsius ad Tac. Ann. XI, 2. monet, mulieres olim cubantibus viris sedisse, (v. ad I, 136.) postea etiam accubuisse, et quidem ita, ut uxores in virorum, amicæ puerique meritorii in amatorum sinu recubuerint, quod vocaverint infra aliquem accubare, vel interiorem (forte inferiorem) jacere. 34 -121. Exclamatio cum indignatione ad primores civitatis, quod ii ejusmodi vitiis magna parte infecti; Grang. Censore, qui mores turpissimos corrigat et talem furorem pœnis legum comprimat. ruspice, qui inspectis extis futura prædicat et sacrificio portenta hæc iramque deorum expiet. an, v. Heins. ad Ovid. Fast. II, 394. -122. 123. Quasi majus monstrum esset, si bos agnum vel mulier vitulum pareret, quam videre virum viro nubentem et mulieri habitu moribusque similem. Monstra appellantur omnes res insolitæ et portentosæ, vel quæ præter naturam fiunt, v. c. monstrosa scelera, phænomena, ostenta, prodigia, ut v. 143. IV, 2. 45. 115. VI, 286. Scilicet, v. sup. ad v. 104.

123. Ejusmodi monstra ac prodigia (quorum vanitatem occulte poeta ridere videtur) ut et procuratio corum vel tironibus e Livio nota. Cf. de ostentis, prodigiis et monstris eorumque generibus et causis Commentatt. II. in Heynii Opusc. Acad. Vol. III. p. 198 seq. p. 255 seq. — 124. Segmenta, qs. secamenta, a secando sic dicta, erant laminæ, quæ priscis temporibus, quibus nostra ars textoria picturaque auraria ignota erat, percuti, dissecari et tunicæ s. stolæ matronarum, et quidem ejus institæ (schleppe) aliisve rebus adsui solebant, Germ. fein geschlagene, zerschnittene und aufgeheftete, aufgenähete goldbleche. Conf. ad VI, 89. Valer. Max. V, 2, 1. Ferrar. R. V. III, 17. Salmas. ad Scriptt. H. A. T. II. p. 569 seq. Beckmanns Beitr. zur Gesch. d. Erfind. T. III. p. 63. et Böttigeri Sabina p. 360. 378. 379. ed. pr. habitus longos, muliebres, stolas et syrmata. Flammeum aut flameum velum, pannus bombycinus vel rica, tegmen capitis rutilum, lutei vel ignei coloris, (unde flammeum, non flameum scribendum videtur) quo

loquendi formulæ etiam ad proximum in lecto locum referri possunt: nam veteres in tricliniis ita accumbebant, ut caανακώσθαι et ίναι ir τῷ κόλπφ τινὶς Joh. sibi proximi tangeretur et expleretur. Cf. XIII, 23. Luc. XVI, 22. 23. Sed illæ ad V, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cf. Ovid. Amor. I, 4, 5. 6. 35. 36. Suet. Cæs. 49. et Calig. 24. pr. Liv. XXXIX, 43. Cic. ad Div. IX, 26. pr. Gell. V11, 12. extr. ubi v. intpp. Sic et pite alterius sinus quasi pectusque alterius

nupta, velata sponsa tradebatur sponso, unde orta loquendi formula nubere alicui. Conf. ad I, 62. X, 334. Fest. et Voss. Lex. Etymol., Ferrar. l. c. Sed ap. Plin. XXI, 8. flameo luteus color tribuitur, ut ap. Lucan. II, 361. et hæc laudantur Verrii Flacci verba: Flameune nuptæ amiculum vocabant, non quidem a flammæ colore, sed quia Flaminica, cui divortium façere non licebat, eo perpetuo utebatur. Eadem dicit Festus, et ex his verbis simul intelligitur, signate et acerbo cum aculeo dici VI, 225. flamea priora conterit, lacerat, vel quasi conculcat, quod contemtus signum est, h. e. priora connubia adspernatur et sæpius nubit. 125. 126. Gracchus, qui et nobilissimus nunc ditissimusque est, et olim Salius, sacerdos Martis, Dei bellicosi et animi maxime virilis, fuerat, nunc habitum sponsæ induit ac nubit. era scuta, ancilia, nutantia, huc illuc vergentia ac sursum deorsum jacta motu saltantis, ferens læva manu, loro arcano, occulto, quippe quod interius adnexum erat. 35 clipeis ancilibus, ut arma ancilia dixit Valer. Max. I. 1. 9. Nam ancile adject. est, ita dictum, non quod ab omni parte ancisum vel recisum esset et omnis abesset angulus, quæ Ovidii (Fast. III, 377.), Varronis, Festi aliorumque sententia est, sed quod reservices sinuosam, passim incurvatam et in apices excurrentem, (non circuli vel peltæ formam) haberet, teste Plut. in Numa p. 69. unde ἀγχύλιον ab ἀγχύλος, curvus, appellatum, et ancyle, non ancile, scribendum est. Sudavit ferendo ancilia et saltando: nam Salii δργησιν ύποργούνται διαπορευόμενοι την πόλιν αινούνται δε έπιτερπώς. έλιγμούς τινας και μεταβολάς έν ξυθμῷ τάχος έχοντι και συκότητα μετά ξώμης καλ κουφότητος άποδιδόντες, Plut. l. c.

126—132. Summa vis indignationis in hac expostulatione et compellatione Martis, inpr. in vss. 131. 132. Cf. Casaub. ad Pers. I, 87. Pater Urbis h. l. non Romulus, sed Mars; et exquisite pro ejus nomine. Poeta Deum quasi admonet paternorum officiorum, quæ negligat. 127. Latiis pastoribus, Romanis, oriundis a pastoribus, quorum majores fuere homines rudes et agrestes, omnium voluptatum ignari. Conf. III, 67. et ad VIII, 275. 128. urtica, quævis cupido, inpr. pruritus libidinis, ejusve stimulus, ut inf. XI, 166. ubi est synon. τοῦ irritamentum Veneris. Sic et ανίδη, ανίδωσις et απομός. v. Jacobs ad Anthol. Gr. T. II. P. I. p. 141. et 201. nepotes, posteros, ἀπογόνους. Cf. Hor. Od. I, 2, 35. Traditur viro vir, tamquam res

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Alii epith. arcano ad sacra referunt, cui ancile sub pallio anuexum fuisse vel ad cœleste ancile, pluribus ejusdem perperam tradit. Quod nulli, præter Saformæ immixtum, et Bahrdt ad balteum, lium liceret ferre: Britan.

emta, ritu nuptiali: vir viro nubit. Conf. ad v. 117. vir. amator. pædico. Conf. Heins, ad Ovid. A. A. I, 524. - 130. Hæc duras dicta pro: nec irasceris, nec ira ardes? Conf. XIII, 113 seq. ibique not. Mars irstus quassat galeam (ut ap. Virg. Æn. VII, 292. Valer. Fl. I, 528. VII, 577. al.) et caput, ut 'Ενοσίχθων κινήσας κάρη ap. Hom. Od. 5, 285. — 131. Nec quereris Patri tuo, Jovi, mollitiem ac scelera Romanorum, vel de iis apud patrem tuum? Martem sine patre fuisse, non nisi Romanorum poetarum commentum est. Summa vero vis indignationis in his et reliquis verbis; quasi Mars ipse talem ignominiam morumque pravitatem ulcisci et avertere nequest. 131. 132. Curam gentis, cujus auctor es, et quam tu negligere videris, alii Deorum permitte! Cf. Hor. Od. I, 2, 35. 36. cede, discede a jugeribus campi, a campo, eum relinque. Omnia summum indignationis affectum spirant. Campun Martium exquisite poeta pro tota Urbe ejusque imperio posuit, quod is locus Marti potissimum consecratus erat et in eo comitia magistratibus creandis, ferendis legibus et judiciis quoque publicis extra ordinem exercendis habebantur; unde h. l. severus dicitur, quod epith. Grangæus ad ipsum Martem referebat.

132 seq. Satiricorum more aliquos repente colloquentes inducit poeta. Officium Romanis dicebatur, quidquid honoris aut studii et eperæ, humanitatis ac benevolentiæ, vel patronis a clientibus, salutando, deducendo, sectando, occurrendo cet., vel amicis et cognatis, solenni aliqua occasione, significabatur et præstabatur, τὰ ααθήκοντα, ν. c. si quis, ut Plinii verbis Epist. I, 9. utar, officio togæ virilis interest, sponsalia aut nuptias frequentat, ad signandum testamentum, in advocationem, in consilium rogatur. 133. primo sole, p. solis ortu. in valle Quirini, collis Quirinalis. Sic Horat. Epist. II, 2, 68. de simili re dixit: cubat hic in colle Quirini, Hic extremo in Aventino; visendus uterque. Cf. Bentl. ad Horat. Od. I, 2, 46. 134. quid quæris? quasi id non facile divinare possis, quum his temporibus non raro eveniat. nubit amicus, cf. ad v. 117. et I, 62. 78. Nec multos adhibet testes, vel ad nuptiarum solennia et cœnam.

135. 136. Si modo paululum vixero, hæc, quæ Scatinia aliisque legibus vetita sunt, palam fieri videbo. Verbum fient dună; repetitur. Cupient liberos habere eorumque nomina et ista matrimonia et in Acta publica s, populi referri, quibus res rationesque populi, judicia publica, supplicia, comitia, ædificia, nativitates, illustres mortes, matrimonia, divortia continebantur, de quo v. Lips. Excurs ad Tac. Ann. V, 4. ubi etiam monuit, matrimonia divortiaque, propter præ

mia pœnasque legum, jam ante Juliam Papiamque, in Acta fuisse relata. C. IX, 84. Salmas. Exerc. Plin. p. 717. et de actis senatus ac populi ad VII, 104. Lips. l. l. et Ernesti Exc. ad Suet. Cæs. c. 20.—137. tormentum animi, dolor, ægritudo, nubentibus viris hæret, eos perpetuo angit. 138. partu retinere maritos, maritorum amorem firmare: nam liberi amoris conjugiique vincula sunt ac pignera, steriles autem uxores sæpe minus amantur, nec raro etiam repudiabantur a Romanis. Conf. VI, 142 seq. et Claudian. XVIII, 72 seq. Femina quum senuit, retinet connubia partu cet.

139. 140. Bene consuluit hominibus natura, quæ prohibuit, mares concipere, etsi maxime id cupiant. Lyde nomen unguentariæ, promittentis ac venditantis medicamina, sterilitatem amoventia, qualia a medicis commendantur, et quibus pyxis ejus condita h. e. referta est. Pyxis, Gr.  $\pi v \xi l \epsilon$ , (schmuck- und toilettenkästchen) primum ex buxo,  $(\pi b \xi \psi)$  ligno facile poliendo, deinde ex auro argentove confecta. Cf. Böttigeri Sabina p. 69. et 87. ed. pr. turgida, epitheton anui conveniens; Beroald. turgentes et gravidas reddens matronas; Grang. 142. Luperci, Panis sacerdotes, nudi per urbem discurrebant, (unde h. l. agili L.) et scuticis vel ferulis, e caprino corio factis, terga vel humeros (h. l. palmas s. manus, ut ap. Plut. in Cæs.) cædebant obviorum, præcipue mulierum, quas inde fecundas reddi putabant: quod notum ex Ovid. Fast. II, 425 seq. et V, 102. ubi v. Heins.

143-148. Viros nubere turpissimum quidem est, sed turpius, quod nostris temporibus vidimus, viros nobilissimos arenæ operam edere et ad artes inhonestas gladiatorum, qui omnes infames habiti, (v. Leg. I. § 2. ss. de testibus) descendere. Cf. IV, 99 seq. et simil. loc. VIII, 192-194. et 198-210. ubi singula illustrata videbis. Vicit, superavit rei turpitudine, hoc monstrum, hanc rem inauditam ac fædam, scil. quæ de viris nubentibus dixi. Cf. ad v. 122. et galerus habitus Retiarii, ut arma ejus fuscina et rete. v. ad VIII, Lustravit, percucurrit, arenam fuga, ut fugit VIII, 208. 145. Generosior, antiquiori ac nobiliori genere natus, Manliis Capitolinis, Marcellis, Catulis et Æmilii Paulli minoribus, h. e. posteris, ut I, 148. ubi v. not. Generosior, nobilior, ut VI, 124. VII, 191. (ubi tamen hæ voces vario sensu capiendæ) VIII, 30. 224. — 147. Omnibus ad podium spectantibus, h. e. nobilissimis aliis. Podium in circo et amphitheatro dicebatur projectura seu pars projectior et prominentior muri, arenam proxime cingentis, inter arenam et imum orchestræ gradum, in quo gradu primi e Patribus sedebant. v. Lips. de Amphith. c. XI. qui tamen non male suspicabatur, inter ipsum podium imumque orchestræ gradum planum aliquod et vacuum latioris spatii fuisse, et in eo spectasse magistratus curules, Prætores vel Editores munerum, in sellis curulibus ac tribunalibus, ipsosque deinde Principes in suggestu vel cubiculo, (loge) idque proprie dictum esse, ad podium spectare; in hoc enim plano commodissime sellas curules potuisse poni, non in ipsis gradibus. — 147. 148. His nobilissimis viris licet ut admoveas, h. e. addere poteris, ețiam ipsum, qui tunc munus edidit, in quo Gracchus retia misit, Retiarii partes egit, h. e. Prætorem, munerarium, vel potius Imperatorem, Neronem aut Domitianum. Tum sensus est: ipsi quoque Imperatori antiquitate ac nobilitate generis antecellit Gracchus, quem non puduit, infames gladiatorum artes exercere.

149 seq. Quomodo hæc verba intelligenda sint, non perspexisse videntur interpretes, qui tantum non omnes hunc eorum esse sensum putarunt: heec scelera inde oriuntur, quod inferos fabulas esse aniles credant omnes, nec quisquam ullo futurarum metu pœnarum vel religionis pietatisque sensu a peccando absterreatur; tu vero, qui virtuti convenienter vivere cupis, cave iis adsentiaris et puta inferos esse. Sed ipse poeta noster Manes et inferos tamquam vana nomina ac nugas irridet v. 150. exemplo Aristophanis in Ranis Act. I. Sc. 4. Petronii Sat. 121. extr. aliorumque, inpr. Stoicorum et Epicureorum. 36 Non magis probanda Bahrdtii explicatio: Manes et inferos esse, nemo quidem hodie credit præter perpusillos pueros; at tu certe id tibi persuasum habere debebas, quum tibi potissimum opus sit hac ratione, qua deterrearis a peccando. Planissima vero sunt omnia, si hoc sensu ea ceperis: Nemo quidem hodie, præter parvulos pueros, sibi persuadet, Manes et inferos esse aliquid: (v. Excurs. ad h. l.) quis enim non rideat certe, si in poetis legerit, in Styge nigras esse ranas, et a Charonte cymbam conto (conf. Excurs. ad h. l.) propelli, vel tot millia umbrarum una cymba vadum, h. e. fluvium vel aquam Stygis, (v. ad Sil. I, 52. et Gronov. Obss. I, 19.) transire ? (cf. Virg. Æn. VI. 302 seq.) sed tu (Gracche, et vos, turpes mollesque homines) puta, fac, pone, vera esse, quæ tibi falsa et vana videntur; (ut V, 7. hoc ipsum defeciese puta) quid tum censes sensuros esse Curium aliosque viros

Plin. VII, 55. Eurip. Alcest. 787 seq. Consol. ad Marc. c. 19. de Ira II, Lucret. III. Ovid. Met. XV, 153. 154. (ubi Pythagoras loquitur) Cic. Tuscul. de luctu, al.

præclaros fortissimosque, qui patriam olim defenderunt ab hostibus et nunc in inferis sunt, perfectissima illa piæ simplicitatis, continentiæ, fortitudinis aliarumque virtutum exempla, quoties talis umbra hinc ad illos veniret, tam spurci effeminatique homines ex superis locis ad inferos descenderent? Conf. simil. loca XV, 172 seq. et Silii V, 595 seq. et inpr. XVII, 465 seq. ubi vid. quæ dixi in Var. Lect. pueri, impuberes, nondum quadrimi, qui nondum lavantur in balneis vel thermis publicis ære: nam, qui lavabantur, quadrantem solvebant; unde quadrantaria res dicitur Senec. Epist. 86 med. 37 Scipiadæ, Scipiones, ut Memmiades pro Memmius dicitur Lucret. I, 27. ubi v. Lambin. 38 ambo Scipiones sunt vel duo fratres, pater et patruus Africani majoris, ut ap. Sil. VII, 107. vel potius Africanus major et minor, ut gemini Scipiades ap. Virg. Æn. VI, 843. qui xur' Koyh ita appellantur. 155. Cremeræ legio, Fabii, ad Cremeram fl. a Veientibus cæsi, sex et trecenti milites, omnes patricii et unius gentis, qua non alia legio, h. e. exercitus, vel minor numero vel fama clarior fuit. Res nota ex Liv. II, 48 seq. Dionys. IX, 22. Sil. VII, 40 seq. Cannis, ad Cannas, consumta juventus, ab Hannibale cessa et aliis. ac deleta. 156. Tot anima bellarum, virorum, qui in bellis perierunt; vel anima bellomm sunt at bellatorum, et hinc simpl. bellatores, viri fortes, quo sensu Hom. Il. I, 3. πολλάς Ιφθίμους ψυχάς ήρώων et Tac. Hist. IV, 32. servilia ingenia dixit animas servientium. 157. Cuperent lustrari, tamquam polluti talium umbrarum visu et contagione, si qua darentur, essent, scil. in inferis, sulphura, et si laurus foret ibi. tratio fiebat circumlatis circa aliquem sulphure vel tædis. 39 Taurus humida, laurea virga immersa in aquam, qua adspergi solebant, qui lustrabantur. Sic uda laurus ap. Ovid. Fast. V. 677. 40

159. Illuc heu! miseri traducimur, eo turpitudinis flagitiorumque

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Cf. Heubach Comm. de politia Roman. Goett. 1791. § 78. 79. inf. VI, 447. Horat. Sat. I, 3, 137. Martial. III, 30, 4. XIV, 163.

Conf. Heyne ad Virgilii Æneid. VI, 843. Drak. et nos ad Sil. VII, 107.

Servius ad Virg. Æn. VI, 226. "Circumtulit, purgavit: antiquum verbum est, ut ap. Plaut. (Amph. II, 2, 14S.) nam lustratio a circumlatione dicta est vel tædæ vel sulphuris." Hujus ritus graphica descriptio est ap. Claud. VI.

Cons. Honor. v. 324 seq. Cf. Casaub. ad Theophr. Char. XVI, 3. De tali sulphuris usu v. Potteri Archeol. T. I. L. 2. c. 4. p. 528 seq. Germ. vers. et quos Grang. laudavit. Plin. XXXV, 15. Ovid. Fast. IV, 739. 740. Metam. VII, 261. et Art. Am. II, 329. 330. Tibull. I, 5, 11. Hom. Od. X, 481. (ubi conf. Clarke) Passer. ad Prop. IV, 9. De tædis v. Heyne ad Tibull. I, 2, 61. et. Potter l. c. Cf. Burm. ad Val. Fl. V, 349.

<sup>\*\*</sup> Cf. Potter I. l. p. 525. et Plin. XV, 30.

venimus, prolabimur et jam prolapsi redactique sumus: arma quidem cet. h. e. armis expugnavimus notum orbem terrarum; sed qua turpia, fœda, scelera, monstra, nunc populi fiunt cet. Vulgo verba illuc traducimur exponunt: ad inferos post mortem venimus; quod languet et minus aptum est. Illam interpretationem, quam nova mihi meditatio suggesserat, a Cl. Achaintre jam propositam fuisse, nune demum vidi. Ille tamen distinctionem lectionemque mutandes censet, v. Var. Lect. Juvernæ aut Jubernæ, Hiberniæ, quæ Romanis parum nota erat ante et post Agricolæ tempora, qui eius occupandæ consilium propter aliarum gentium motus exsequi non poterat. v. Tac. vit. Agric. c. 24. Quomodo itaque poeta dicere potuit, arma a Romanis vel ultra Hibernia litora fuisse promota? Non ob ignorantiam, opinor, veritatis, sed ut magniloquentiam Romanorum, illo ævo viventium, vel nonnullorum, talia credentium, derideret, et sic verbis suis majus daret pondus. cadas insulas, supra Scotiam sitas, quæ nunc Orkneys dicuntur, et in quarum numero definiendo non consentiunt veteres geographi. v. Cellar. Geogr. et Harduin. ad Plin. IV, 16. modo captas Oroadas, nam Agricola has incognitas ad id tempus insulas invenit domuitque, quod refert Tac. in ejus vita c. 10. Eusebius tamen in Chronico tradit, Claudium Imp. jam de Britannis triumphasse et Orcadas insulas Rom. adjecisse imperio. Tum voc. modo de longiori tempore accipiendum, ut passim modo et nuper. Cf. IV, 77. Duk. ad Flor. I, 11. Gron. Obss. IV, 18. et Ernesti clav. Cic. hh. vv. Britannia Romana Cæsaris et Claudii adhuc temporibus exiguis finibus continebatur, qui prolati sunt sub Nerone ac Flaviis, virtute Suetonii Paullini et Agricolæ, ac deinde sub Hadriano et Anminima contentos nocte Britannos; conf. Plin. II, 75. (ubi v. Hardnin.) Cass. B. Gall. V, 10. et Tac. vit. Agric. c. 12. ubi v. Lips.

168—166. Qui tamen Romam veniunt, mox nostros induunt mores et in patriam suam referunt. Sed malim hunc locum διαλεγπῶς explicare, ita ut verba adversarii sint et tamen — Tribuno, ad quæ poeta v. 166. respondeat. Sic pictura personis animatur, et in v. 166. major est sarcasmi vis. 164. 165. Caligula quosdam obsides dilexisse ferebatur commercio mutui stupri, teste Suet. c. 36. Eo respexisse h. l. poetam et Imperatorem ab eo Tribunum esse dictum, (v. ad XI, 7. in Var. Lect.) suspicari licet cum Ach. Zalates no-

men proprium obsidis. Armenius cum dilectu dicitur: nam ab Armeniis poetse temporibus obsides Romanis fuisse traditos, memorat Tac. Ann. XIII, 9. et XV, 1 seq. mollior cunctis ephebis, quippe qui ad libidinem proniores sunt. sese indulsisse, tradidisse, exhibuisse, ad fœdum scil. obsequium. Conf. Stat. Silv. IV, 6, 37. ardenti amore acri ac libidinoso. Adspice, vide en. v. ad V, 67. commercia populorum, vel conversatio cum malis. Φθι/gουσιν ήθη χρηστὰ ὁμιλίαι παπαὶ D. Pauli dictum 1 Cor. XV, 33. verissimum; Ach. Cf. ad v. 78.

167. Hic, Romæ, homines fiunt, præclare formantur, instituuntur; quod σχωσνικῶς dicitur. Si mora longior Urbem Indulsit, commorationem, præsentiam in urbe nostra concesserit pueris illis exterorum, qui vel inter obsides Romam missi sunt, vel alia occasione ad nos venerunt, h. e. si diutius Romæ commorati fuerint; non umquam deerit amator vel cinædus, qui eos corrumpat.

169. 170. Mittentur pueris ab amatore bracæ, cultelli, frena, flagellum, munera, quibus solent delectari etiam in patria sua et facilius. quam pecunia, capi; Brit. Sed aptior est aliorum interpretatio: mittentur, omittentur, abjicientur, bracæ, vestimenta, quibus in patria utebantur, et cultelli venatorii, (cultelli, quia de pueris agitur) frena, flagellum, arma patria et studia venationum exercendorumque equorum; et pro virilibus institutis patriisque moribus, simplicibus atque honestis, mores prætextatos, Romanos, qui perditissimi sunt ac profligatissimi, Artaxata, domum vel in patriam, referent. Braccæ s. Bracæ (v. Var. Lect.) non modo Gallis Narbonensibus, qui inde Bracati VIII, 234. dicuntur, in usu erant, sed et Dacis, Getis aliisque Ponti populis, Phrygibus, Lydis, Persis, Indis, Medis. 41 Laxa autem erant feminalia s. femoralia, avagueides; sed Scythæ totum bracati corpus et, nisi qua vident, etiam ora vestiti, teste Mela II, 1. Conf. et Ovid. Trist. III, 10, 19. 20. D. Hieron. ad Fabiolam bracas ait fuisse ab umbilico ad genua usque, porrectas, quibus verenda celan-Artaxata, caput Armeniæ, ad Araxem fl. mores, ut verba prætextala, (quæ puris honestisque opponuntur jungunturque impudicis et dicacitati sordidæ scurrilique ap. Gell. IX, 10. Macrob. Sat. I, 1, med. et Suet. Vesp. 22.) dicuntur vel mores præ-

u v. Scalig. ad Prop. IV, 10, 48. Ca-63. 64. Reland. Diss. miscell. P. II. saub. ad Suet. Aug. c. 82. Ovid. Trist. Diss. 8. inpr. Perizon. ad Ælian. V. H. V, 10, 34. Brisson. de regno Pers. I. § XII, 32.

textatorum, nobilium ac primorum civitatis et, qui iis sunt, filiorum; qui prætexta utuntur et perditis nunc moribus sunt; vel potius, quod alii putant, turpes, qui solent prætexi ac velari vel prætendi. Olim in usu fuisse videtur verbum prætextare, synon. vel frequentat. reŭ prætexere, h. e. speciosa nomina vel verba et causas alicui rei prætendere, specioso verborum prætextu in ea exprimenda uti. Cf. Gron. ad Gell. IX, 10.

## SATIRAM III.

- 1. QUAMPIS confusus, perturbatus, commotus, tristis sum. Conf. Wernsdorf Poet. Lat. Min. T. IV. p. 696. amici, Umbricii, de quo v. ad v. 21. veteris, quod jacturam doloremque auget. Cumæ, urbs Campaniæ, unde Sibylla Cumæa, cujus ibi antrum fuit s. µarriðv. Cf. Virg. Æn. VI, 1 seq. et ibi Heyne. vacuis, infrequentibus et quietis vel otiosis, respectu Romæ, urbis celeberrimæ ac turbulentæ. Cf. X, 102. Virg. Ge. II, 225. Horat. Epist. I, 7, 45. et I, 2, 81 seq. unum civem donare, addere, Sibyllæ, Cumis. Conf. Plaut. Pers, IV, 3, 6.
- 4. Laudatur consilium amici, quod amœnissimum petiit locum. Cumæ sunt quasi janua Baiarum, quæ Baias euntes excipiat atque emittat; h. e. Baias proficiscentibus Roma per Cumas iter est. ad VIII, 160. Baias autem Romani æstivo tempore, tam voluptatis, quam valetudinis, aquis calidis firmandæ, causa petebant. litus amæni secessus, nam et Cumæ et Baiæ sitæ in ora maritima et amœnissima regione Campaniæ, ubi ditiores Romani passim non in continenti tantum, sed in ipso quoque mari, prospectus ac frigoris gratia, villas exstruxerant. 5. Quodsi vero amicus meus vel ad locum minus amœnum migrasset, non damnarem ejus consilium: ego certe in deserta insula mallem, quam Romæ commorari. Pro Roma exquisite ponitur Subura, vicus regionis secundæ, ad radices Cœlii montis, frequentissimus atque infamis, ubi fures et scorta habitare et cibaria aliæque res vendi solebant, (v. Adlers Beschreib. von. Rom. p. 145 seq. et Böttigeri Sabina p. 82. ed. pr.) unde clamosa Subura

dicitur Martiali XII, 18, 2. 1 Prochyte (hod. Procita) insula, in sinu Cumano s. Baiano, Cumis et Miseno prom. objecta. 2 Eam asperam vocavit Stat. Silv. II. 2, 76. ut sterili locatas colle Pithecusas Ovid. Met. XIV, 89. ubi tamen Inarime s. potius Ænaria (hod. Isehia) et Prochyte a Pithecusis distinguuntur, (si lectio sana est) quas geographi vulgo confundant.

6-9. Quis enim locus est tam miser, inamœnus ac tristis, vel solus, h. e. solitarius ac desertus ab incolis, (de quo v. Drak. et nos ad Sil-III, 429.) ut non Romee eum præferas, vel ibi malis esse, quam in hac urbe, ubi adsidue varia pericula horreas, metuas necesse est, quod multo deterius censendum, quam quod in locis desertis habites. quentissima fuisse Romæ et incendia et ruinas ædificiorum, quæque utriusque rei causæ fuerint, docent Sen. controv. IX, 2. Lips. ad Tac. Ann. XV, 48. et Heubach in Comm. de politia Roman. § 17. et 45. 8. Urbis sævæ, in qua tot sunt, quæ nos terrent, pericula; Grang-9. Facete inter summa Urbis pericula atque incommoda recensetur importuna malorum poetarum recitatio, quasi ea non minus misera sit ac metuenda, præcipue mense Augusto, quo enecantur auditores et flagrantissimo æstu et recitatione poetarum, quorum et numerus et studium scribendi recitandique est tantum, ut eo quoque anni tempore, quo plerique a negotiis se subtrahunt, miseros homines vel precibus, vel auctoritate ac præmiis ad audiendum alliciant. Conf. ad I, 1 seq.

10. tota domus, familia et supellex Umbricii. una reda, quo tenuitas supellectilis denotatur. Reda vehiculum, quo utebantur itmera facientes, (reisewagen) et quod quatuor habebat rotas, ut cisium (cabriolet) duas. Vox Celtica et Saxon. (Germ. reiten, Angl. to ride), ut carruca matronarum; unde reda scribendum, non rheda. v. Var. Lect. Quintil. I, 5, 57. et 69. Scheffer de re veh. II; 18. p. 237 seq. et Böttigeri Sabina p. 315. ed. pr. Substitit, Umbricius, cum poeta, pedibus redam prægressus, moratur, exspectans currum et extremum contemplaturus varias ae sæpius a se visitatas partes urbis, quam nunc relinquit, ut solent, qui aliquo emigrant. Veteres arcus forte aquæductuum. Ita et Hein. qui conferri jubet Burm. ad Petron. c. 44. Quidam intelligunt arcus tergeminorum Horatiorum, quibus

Vol. II.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. inf. X, 156. XI, 51. 141. Martial. VI, 66, 2. VII, 30, 12. X, 94, 5. Pers. V. 32. et Burm. Anthol. Lat. II, 41. p. 514.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Heyne in not. et Exc. II. ad Virgilit Æneid. IX, 715. Burn. ad Val. Fl. II, 24. et nos ad Sil. VIII, 540.

tamen non arcus, sed pila, γωναία στυλίς, exstructa; (de qua v. Liv. I, 26. et Dionys. III, 21.) alii arcus Romuli, qui lateritii primum et postea marmorei fuerunt, quam sententiam propter epith. veteres ceteris præferrem, modo constaret, hos arcus ad portam Capenam fuisse. Capenam portam, per quam Capuam itur, ad viam Appiam, unde etiam Appia dicebatur, hod. porta di S. Sebastiano. madidam, quia supra eam aquæductus est, quem nunc appellant Arcum stillantem; vet. Schol. Alii portam rectius ita dictam putant a fontibus, qui ibi erant, unde et Fontinalis vocabatur, de quo v. Fest. et Liv. XXXV, 10. extr. Cf. Martial. III, 47, 1. seq. (Capena grandi porta qua pluit gutta cet.) et X, 35, 13. 14. (Egeriæ jocos udo Numæ sub antro).

12 seq. Lucus erat in valle Aricina, Dianæ sacer, et Camenis a Numa sacratus, quem medium ex opaco specu fons perenni rigabat aqua, et ubi rex ille simulabat sibi cum Dea Egeria (v. 17.) congressus nocturnos esse; unde h. l. nocturnæ amicæ. 3 — Hic, ubi cet. v. constituebat amicæ horam tempusque congressus concubitusque: haud dubie enim poeta his verbis significat, Egeriam non Nympham vel Musam, sed amicam h. e. pellicem Numæ fuisse, quod etiam illis temporibus fama vulgaverat. Constituere dicuntur, qui de aliqua re paciscuntur, inter quos de ea convenit. Venuste h. l. de nocturna amica. Similiter ad constitutum (scil. locum vel tempus) venire dixerunt Varro R. R. II, 5, et Hygin. fab. 148. -13. nemus, lucus Camenarum, in quo fons et delubra, a Numa iis sacrata. De æde v. Plut. in Numa ; de fonte Camenarum idem et Liv. I, 21. Ovid. Fast. III, 263 seq. et Lips. Synt. de Vesta c. 10. cri, ut omnes fontes, fluvii, aquæ, propter numen aquæ inf. v. 19. v. Spanhem. ad Callim. H. in Apoll. v. 112. Numa lucum præterea campumque, quem fons irrigat, Camenis consecraverat et vous isou ἀπέδειζε ταῖς Εστιάσι παρθένοις, ὅπως λαμβάνουσαι καθημέραν ἀγνίζωσι καὶ gaires το dráxτοςον, teste Plut. in Numa p. 68. Cf. Lips. l. l.

14—16. Judæis primum Claudii, deinde Domitiani temporibus Roma pulsis, (quæ tamen urbs paulo post iis abundabat, de quo v. VI, 542 seqq. Walch in Comment. nov. Soc. Gott. class. philol. T. III. p. 8 seq. et de Bynkershæk de cultu religionis peregrinæ apud

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. Livius I, 19. et 21. Dionysius div. I, 22. Salmasius de mod. usur- c. II, 60 seq. Plutarch. in Numa, Ovidius 15.

Fast.! III, 261 seq. et Metamorphos.

XV, 482—491. 547 seq. Lactant. Inst. 14 seq. et Passerat. ad Prop. IV, 9.

vet. Rom. Opp. T. I. p. 341.) locatus erat lucus, Camenis olim sacer, (unde hae deras ejectæ dicuntur) ita ut quotannis mercedem, pretium locationis s. tributum, penderent, quod acerbissime exactum a Domitiano dicit Suet. Dom. 12. ubi v. intpp. Hinc poeta perstringit avaritiam Imperatorum, qui cum loca religiosa profanarent et ex iis facerent lucrum, tum tributa a pauperrimis quoque hominibus exigerent, qui nihil haberent præter cophinum fænumque et mane ex luco ... Urbem mendicatum vaticinatumque venirent, similes hodiernis Ægyptiis et Bohemis s. Zigeunis. Ordinis res est, ut Ægyptius Pharao incedat cum diademate, Israëlita cum cophino, Sidon. Epist. VII, 6. Cf. inf. ad v. 296. VI, 542 seq. et Burm. de vectig. pop. Rom. c. 2. p. 15. ubi non male ab aliis hæc referri dicit ad Judæos sacra et acossuxàs in sylvis et sub arboribus peragentes, adeoque ad opima templorum vectigalia, quibus sacrificia sacerdotesque aluerint; unde VI, 544. magna sacerdos arboris. — Conhinus, xóomoc, canistrum, corbis omneque vas vimineum. Judæi, itinera facientes per gentilium aut Samaritanorum terras, quod jam alii notarunt, cophinis secum ferebant et quisquilias suas, et edulia, ne gentilium cibis pollueren-Fænum, quo jumenta sua alebant Judæi, vel potius durum cubile, quo in sylvis pernoctantes utebantur: unde VI, 542. fano relicto Romam venire dicuntur mendicandi vaticinandique causa. — 16. Omnis arbor id. qd. sylva, h. e. omnes Judæi in sylva vel luco Camenarum habitantes. Malim tamen versum 15. referre ad verbum locantur, et v. 16. ad illa: quorum cophinus fænumque supellex. Tum sensus est: Populus Rom. vel Imperatores tam avari sunt, ut quævis loca, etiam sacra, locent, vel ex omni arbore, ex omnibus, etiam levissimis rebus, luccum capiant, et tributa exigant a sylva, h. e. a Judæis, in sylva s. luco Camenarum habitantibus : Judæi autem, quibus lucus est locatus, tam pauperes sunt, ut mendicare cogantur.

17. descendinus Umbricius et ego. speluncas, antra (grotten) distimiles veris, naturalibus ac simplicibus, ut mox ingenuum tophum.

18 seq. v. ad XI, 116. Quanto præstantius esset numen aquæ, h. e. fons sacer, ut sup. v. 13. Bahrdt: O mie weit göttlicher wär diese quelle!

Cf. tamen Var. Lect. — 19. 20. Cf. Ovid. Met. III, 157—162. viridi, gramineo, margine, ut olim, non, ut nunc, muro marmoreo. nec ingenuum, naturalem, airopvi, non opere aut arte factum

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Cf. Intpp. Matth. XIV, 20. XVI, 7—10. Marc. VI, 43. VIII, 19. Luc. IX, 17. Joh. VI, 13.

atque expolitum, tophum (qui lapis ex aquis calci mixtis ac destillantibus oritur mirasque sæpe figuras effingit) marmora, arte posita, violarent, dedecorarent: nam ars naturam et adscititus color nativum φθήρι, corrumpit; unde μισίνιν ἐλέφαντα φούνει dixit Hom. Il. IV, 141. et hinc ebur ostro violare Virg. Æn. XII, 67. (ubi v. Heyne) Aretinæ violant crystallina testæ Mart. I, 54, 6. millo violatus Jupiter auro inf. XI, 116. ubi v. not. 21. Hie tunc Umbricius hæc mihi dixit. Umbricius haruspicum in nostro ævo peritissimus, Plin. X, 6. Cf. Tac. Hist. I, 27. et Plut. in Galba T. I. p. 1064.

21-25. Imitat. Plaut. Mercat. V, 1, 7 seq. Grang. Res familiaris proborum hominum hodie minor est, here quam fuit: nam artes laboresque honesti Romæ neque in honore ac pretio sunt, neque commoda ac præmia consequentur. here ἀρχαϊκῶς et metri causa Deteret, minuet, imminuet. Proprie res familiaris deteritur, non deterit. 25. Ire illuc, ubi Dædalus exuit alas, h. e. Cumas. Cf. ad Sil. XII, 89 seq. et Heyne ad Virg. Æn. VI, 14-Nova canities est ejus, cui capillus canescere incipit. Donec virenti canities abes Morosa, Horat. Od. I, 9, 17. est ejus, qui erectus adhuc vadere potest necdum incurvus est, qui pedibus se portat suis, nullo cet. 27. Quamdiu vitæ quid mihi superest et per fata licet. Dum res et ætas et Sororum Fila trium patiuntur atra, Horat. Od. II, 3, 15. 16.7 superest scil. filum, et quidem h. l. Torquere, ut et versare, de fuso et de ipso stamine ac filo, pro nere. Cf. Heyne ad Tibull. II, 1, 64. 29. Cedamus, excedam, discedam, ut sup. II, 131. Artorius et Catulus, ignobiles et sordidi ac malis artibus viventes homines, qui ex sordidis rebus divites sunt facti; vet. Schol. Tales homines nunc Romee gratiosi sunt et felinigra in candida, falsa in vera, vitia in virtutes vertunt; cf. Ovid. Met. XI, 313-315.

31 seq. Designantur homines sordidæ olim conditionia, qui redemturis auxerunt patrimonia, (Liv. XXIII, 48.) vel aliz quacumque via ad tantas opes provecti sunt, ut nunc publicani aut certe redemtores esse possint. oonducere h. l. id. qd. redimere, cui locure opponitur. Romæ non modo pleraque, quæ publico, sed et multa, quæ privato sumtu perficiebantur, opera et ædificia vel exstruenda vel resercienda.

<sup>\*</sup> v. Priscian. p. 1011. Charis. Inst.
Gramm. p. 180. ed. Putsch. et Spalding colum gestat, Lachesis net et Atropos ad Quintil. Instit. Or. I, 4, 8.

Notus est versus, Clotho fert fusum,

Lachesis rotat, Atropos occat, vel Clotho colum gestat, Lachesis net et Atropos occat. Conf. loc. praciarus Catali. LXI.

Epithal. Pel. et Thet. v. 312 seq.

locari h. e. redemtori minimum poscenti addici solebant, et quidem illa fere a Censoribus Ædilibusque, hæc a privatis hominibus; conduci vero vel redimi ab iis, qui ea curanda suscipiebant, et redemtores, conductores, mancipes (entrepreneurs) vocabantur. Publicani, homines ditissimi, qui plerumque Equites erant, publica vectigalia, scripturam, decimas et portorium, redimebant, unde scripturarii s. pecuarii et decumani dicebantur: sed iidem quoque sæpe redemtores erant ædificii alicujus aut operis publici. Quis, quibus, facile est propter divitias, astutiam, blanditias et dona. conducere ædem vel sacram, vel publicam, vel etiam privatam, (v. Var. Lect.) scil. faciendam, exstruendam, vel reficiendam, ut portus et flumina sc. purganda. Censores sarta exigebant tecta et opera locata probabant. alveos fluminum, inpr. Tiberis, purgandos: nisi hæc vox spectat ad piscationem vel æs piscatorium, de quo v. Fest. Sic et lacus a Censoribus locari solebant propter piscationem, qui fructus eorum est. v. Burm. de vectig. pop. Rom. c. 1. p. 10. portus faciendos vel reficiendos vel purgandos: nisi capere malis de portorio, vectigali, quod ex portubus Italiæ et provinciarum exigebatur pro invehendis atque evehendis mercibus, quodque proprie vectigal appellabatur. v. Burm. L l. c. 5. Cic. Verr. Act. II, 2, 70. 74. III, 7. — 32. Siccandam eluviem conducere, h. e. cloacas, quarum cura olim ad Censores, et postea sub Imperatoribus ad Curatores pertinebat, purgandas et reficiendas redimere. v. Burm. l. l. c. 11. p. 198. - Verba portandum ad busta cadaver recte referentur ad redemtores funerum, (designatores, libitinarios) qui in templo Libitinæ apparatum exsequiarum vendebant: de quibus v. Kirchman. de fun. Rom. I, 9. p. 58 seq. - 33. Hunc versum multi referunt ad capita servorum, quæ venalia exposuerint Artorius et Catulus: quæ negotiatio venalitiaria admodum quæstuosa erat. Quum vero de hominibus ditioribus, qui vectigalia redemerint, h. l. sermo sit; crediderim his verbis non ipsos mangones s. venalitiarios designari, sed redemtores vectigalis rerum venalium, quod exigebetur pro rebus, quæ in foro (non quæ alibi) vel sub hasta, publice posita, venales erant, quo præcipue pertinebant mancipia s. servi, qui proprie venales s. venalitii vocabantur et coemebantur a venalitiariis, ut iterum eos venderent. Augustus quum pecunia egeret ad bella et nocturnos vigiles alendos, vectigal quinquagesimæ mancipiorum venalium instituit, teste Dione Cass. LV. extr. Quinta et vicesima mancipiorum venalium, cujus Tac. Ann. XIII, 31. mentionem

facit, postea, Caligulæ forte temporibus, exacta videtur. 8 h. l. vel proprie dicitur, vel, ut passim, de hominis statu, libertatis ac civitatis jure, atque adeo vita. Hasta, in foro posita, signum auctionis publicæ, (forte etiam privatæ, de quo v. Duker. ad Flor. p. 346.) unde sub hasta vendere ac venire, ad hastam locare, subhastare cet. Præbere caput venale sub hasta, ut, quod Hein. monet, Principum sub civili hasta capita venalia ap. Sen. de ira I, 2. mina, v. Heins. ad Ovid. Ep. Her. III, 100. et Wagneri Obss., catalogo lectt. hiem. Marburg. a. 1815. præmissæ p. 4. 5. ubi hæc leguntur: "Auctio semper erat venditio publica, que hasta posita per præconem fiebat, ita ut res ei subjectæ plurimum licitantibus a magistratu addicerentur. Hæc addictio quum non nisi imperii, quo magistratus ille ornatus erat, vi fieret, Tibullus II, 4, 54. dixit: ile sub imperium sub titulumque, Lares, bona paterna, auctionis lege vendenda. Hasta autem quum in auctionibus poneretur eique venumdanda subjicerentur, propterea quod ipsa, quoties Romæ pars aliqua imperii aut jurisdictionis, adeo et potestatis summæ, exerceretur, signi adhiberetur loco, a Juvenale domina appellatur. Conf. Sigon. de ant. jur. pop. Rom. T. I. l. 1. c. 11. p. 149. (Jus auctionis earum rerum fuit, quæ publice per præconem sub hasta præsente et addicente magistratu venderentur: in auctionibus enim ei, qui plurimum auget, res addicitur; et quoniam ex auctione illa dominium sibi justum in eam rem comparant, hinc etiam auctoritas jus auctione quæsitum dicitur et auctor is appellatur, a quo quis auctoritatem i. e. jus dominii in quampiam rem accepit.) et T. II. l. 1. c. 7. p. 419."

34—36. Homines illi, qui quondam fuerant cornicines in ludis scenicis vel theatris, (non in muneribus gladiatoriis vel amphitheatris) et perpetui comites municipalis arenæ, operam locantes gladiatoribus et ne Romæ quidem, sed in municipiis, notæque per oppida buccæ, phonasci citharædorum, (v. Marm. Arundel. n. III.) vel municipales vilesque causidici, (ut XI, 34.) vel potius præcones, qui buccas inflare solent, — hi itaque sordidi homines et peregrini malis artibus nunc Romæ tantas collegerunt opes, ut etiam munera edant. Conf. Ferrar. Elect. II, 26. et Hennin. ad h. l. 36. Munera magnis sumtibus olim a magistratibus, postea a Principibus et denique ab omnibus, etiam privatis et vilissimis, qui tum utebantur insignibus magistratuum, (ut a

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> v. Burm. l. l. c. 5. p. 68-76. Lips. c. Cuiac. Obss. VI, 28. Fabrett. Inscr. et Ernesti in not. et Excurs. ad Tac. l. c. l. p. 36.

sutore et fullone ap. Martial. III, 16. et 59.) edebantur, ut ita gratiam populi captarent et viam sibi munirent ad honores. Insania variis sensim SCtis legibusque coercebatur. 9 Munera edunt vocabula propria de spectaculis gladiatoriis, (ut ludos facere s. dare de scenicis) unde munerator, munerarius, editor, editio. - Populus si victum gladiatorem occidi vellet, pollicem vertebat s. convertebat, (ut h. l. et ap. Prudent. adv. Symm. II, 1097.) si servari, pollicem premebat. (v. Plin. XXVIII, 2. et Hor. Ep. I, 18, 66.) Cf. Lips. Saturn. I, 7. et II, 22. Versus pollex etiam infestus dicitur Quinctil. XI, 3, 119. et Apul. Met. II. p. 124, 3. ed. Elmenh. (cf. Wernsdorf Poet. Min. T. III. p. 230.) nam infestus est in aliquem vel aliquid directus, id petens. (v. ad Liv. I, 13.) et pollex vertebatur h. e. dirigebatur in pectus, quo indicabatur, ni fallor, illud gladio transfigendum esse; non, ut alii putant, in altum tollebatur, quod non bene verti dicitur, vel sub veste recondebatur, quæ Heinsii ad Sil. VIII. sententia est, vel denique comprimebatur, reliquis digitis erectis, quod contendebat Plathneverso pollice vulgi, eo postulante, quemlibet occidunt, occidi patiuntur et jubent, vel occidendos curant: (v. inf. ad v. 116.) nisi invidiose tribuitur munerariis, quod spectatoribus proprium, vel qui muneris effectus et cujusque rei auctores illi sunt. studio gratiæ populi captandæ: nam popularis dicitur studiosus populi, qui ejus gratiam affectat. Alii exponunt, cum applausu populi eoque favente; alii, ejus delectandi causa. Vox proprie spectat ad editionem muneris, qua populi favor captabatur; sed h. l. invidiose etiam ad effectum ejus, cædes scil. hominum transfertur. locus est ap. Prudent. adv. Symm. II, 1095. seq. de virgine Vestali, munus edente: Et quoties victor ferrum jugulo inserit, illa Delicias ait esse suas pectusque jacentis Virgo modesta jubet converso pollice rumpi. Cf. Var. Lect. 37. 38. Vulgo hæc ita exponunt: inde, a muneribus et amphitheatro, reversi domum et immensis spectaculorum sumtibus exhausti non amplius honesta ac majora vectigalia conducunt, redimunt, (v. ad VI, 597.) sed sordida ac minora, ut foricatum aliaque his similia, quæ avari Imperatores commenti sunt: (v. c. quæ fimo equino et urinæ imposuit Vespasianus; de quo v. intpp. Suet. Vesp. c. 23.) ex munerariis fiunt foricarii. Sed aptior est Achaintrii interpretatio: " Eo (!) sordidi et viles et avidi lucri istiusmodi homines,

<sup>•</sup> v. Suet. Cas. 10. Dio LIV. Tac. Ann. IV, 63. XIII, 49. Lips. Saturn. I, 9. et 12.

ut reversi a spectaculis magno sumtu a se editis de latrinis etiam curandis cum Ædilibus tractare non erubescant, nihil vile ac sordidum respuentes, dummodo lucrum inde proveniat." Non enim sermo est de hominibus, qui propter impensas in munera factas ad inopiam rediguntur, sed qui ea edunt, ut viam ita sibi ad gratiam populi summosque honores muniant, et qui omnia soli conducere possint, quum sint, quales cet., h. e. quum ditissimi sint. Foricæ sunt latrinæ publicæ, in quibus prætereuntes alvum exonerare poterant, et quæ vilibus locabantur hominibus, qui inde foricarii dicebantur et vectigal exigebant ab his, qui subita necessitudine deprehensi ventris ibi onus deponere cogebantur. 10 - 40. Fortuna, (ut et dii) si indignos : ex humili loco s. fastigio extollit et dignos deprimit, deinde vero hos extollit et illos iterum deprimit, (unde improba VI, 605.) dicitur ludibrium casus edere, (Liv. XXX, 30.) vel jocari ac ludere, h. e. pro ludibrio habere homines, eos quasi ludum jocumque facere.11

42. Nescio ita adulari, ut, qui nunc mos hominum est, maluna librum, qui recitatur, laudem, et poscam legendum aut transscribendum. Hæc enim olim edendorum divulgandorumque librorum ratio erat, ut recitarentur amicis et ab his describerentur. 43. 44. Ignoro astrologiam s. mathesin, quæ ars hodie in tanto pretio est, cuique et viri et mulieres deditæ sunt. Cf. ad VI, 553-571. et XIV, 248 Promittere voc. propr. de sortilegis, qui omnia promittunt, nil præstant, ut ap. Virg. Æn. IV, 487. Grang. Sic et spondere VI, 548. ubi v. not. promittere funus, mortem, (ut VI, 565. et al.) patris vivacis, qui diutius vivit, quam filius perditus ac dissolutus optat. Cf. ad VI, 565 seq. XIV, 248 seq. Casaub. ad Pers. II, 10 seq. Gierig ad Ovid. Met. I, 148. et verba Luciani in Hermot. c. 6. บังรัฐ รฉิง รักอธาง έτων, δτι βιώση τοσαύτα, πότερον ο διδάσκαλός σου καθυπέσχετο, ου μόνον σοφός, άλλα και μαντικός ων η γρησμολόγος τις, η οσω τας Χαλδαίων μεθόδους έπίστανται; φασί γοῦν εἰδέναι τὰ τοιαῦτα. ranarum, rubetarum, viscera numquam inspexi, ut scil. venenum ex iis pararem; h. e. veneficas artes non polleo, ut hodie multi. Cf. ad I, 70. Verba viscera inspexi non ad vaticinationem spectant, sed facete iis usus est poeta; nam loquitur h. l. Umbricius haruspex, qui propr. viscera s. exta in-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> De foricariis v. Paulum leg. 17. § Fiscus Dig. de usuris, Cuiac. Obss. XXII, 24. 93. 94. Burm. de Vectig. Pop. Rom. c. XI. p. 199. Casaub. ad Suet. Vesp. c. 28. Salmas. de usuris c. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cf. inf. VI, 608. VII, 197. Mitscherl. ad Horat. Od. I, 35, 1 seq. III, 29, 49 seq. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. III. p. 47. et 256. intpp. Plin. Epist. IV, II. Barth. ad Stat. Theb. III, 179. et ad Claudian. in Eutrop. I, 23 seq.

spicere dicitur: de quo v. Heins. ad Ovid. Met. XV, 577. - 45. que mittit, literas et dona. qua mandat nuptæ dicenda, occulta consilia cet. - 47. Fur vel proprie h. l. dicitur, vel in genere pro homine nequam ac scelesto. Adulterum s. alienæ uxoris corruptorem intelligebant Grang. et Brit. quia furtum ac res furtivæ eo sensu dicantur, -ideo, quoniam nesariæ artes, quæ nunc vigent, mihi et ignotæ sunt et displicent, nulli comes exeo, nemo me sibi comitem sociumque jungit. - 48. Homines scelesti me repudiant et spernunt, tamquam eum, qui sibi inutilis ad operam præstandam et nullius vel pretii sit vel ingenii ad artes, quas tractant. corpus, truneus. emortuse. 49. conscius scelerum occultorum. Conscius etiam absolute dicitur socius alicujus et adjutor in rebus gerendis. Vis fieri dives, Bithynice, conscius esto, Martial. VI, 50. - cui æstuat animus, agitatur, torquetur occulto metu et anxia hæsitatione, quia dubius est, taceatne secreta consilia, an proferat. Præclare de curis ac sollicitudine hominis scelerum sibi alienorum conscii. semper tacendis, flagitiis, que numquam divulganda, queque omni tempore probro sunt ac Nam honesta etiam possunt esse arcana, quæ aliquamdiu dedecori. tacenda sunt.

51. 52. Comparant Martial. VI, 50. nil conferet scil. præmii tibi, ut contra ii, quorum scelera tibi nota sunt, ne commissa enuncies. 53. Carus et acceptus erit scelerato viro, qualis Verres fuit, qui nefaria ejus consilia ac facinora noverit, quique adeo quovis tempore, quo vult, eum accusare potest: quin munera ab eo accipiet, ut taceat. Cf. Tac. Ann. VI, 4. et intpp. Ammiani Marc. XXVIII, 6, 20.

54—57. Sapiens ne amplissimorum quidem præmiorum summique lucri spem sibi oblatam tanti faciet, ut scelestorum alicujus consiliorum secretorumque particeps fiat et idcirco semper tristis sit, h. e. sollicitudine et curis angatur, quibus ne per somnum quidem vacuus sit animus, quoniam perpetuo verendum est, ne arcana divulgentur et ipse quoque supplicium solvat, vel adeo ab amico magno, potente vel divite, (v. ad I, 33. et VI, 313.) qui conscios timet, occidatur. 55. Tagus (hod. Taio s. Teio) fluvius Hispaniæ χρυσοξέδας, qui in mare Atlanticum influit adeoque aurum volvit, et in quo etiam nunc non arenæ quidem, sed numi tamen et globuli aurei aliorumque metallorum partes reperiuntur. opaci, umbrosì, umbris arborum obscuri. Cf. Martial. I, 50, 16. qui ipse Hispanus fuit. 56. præmia ponenda, quæ ab amico proponenda, constituenda, (ut Gr. τιδίναι ἄιδλα) promittenda sunt, ut ad societatem sceleris cum eo coeundam

te perliciat; (ut ap. Virg. Æn. V, 292. et 486. Invitat pretiis animos et præmia ponit) nisi malis exponere cum aliis deponenda, h. e. abjicienda, spernenda, recusanda, non sumenda; nam cum sumere jungitur eique opponitur. Quæ postea cogaris ei reddere; Brit. Quæ serius ociusve, certe cum vita, relinquere cogaris; Ach. Heinecke hæc adnotavit: "Quocumque modo verba accipias, ridicula Hercle sententia prodit: maxima præmia ne te commoveant, ut præmia accipias. Hæc tam absurda evitabis, si præmia ponenda mecum explices: præmia, quæ magnus amicus conscio dat, ut aliis proponat ad scelus aliquod perficiendum." Quæ si excidissent mihi, iterum dixisset: cave tibi ab hac interpretatione contorta. Neque absurda sunt, quæ alii his verbis exprimi putant.

gens, scil. Græca. 60. Nec pudor 58. acceptissima, gratissima. obstabit, etsi ne sine pudore quidem de hoc hominum genere loqui et quale sit dicere possim. Quirites, cives Romani, quo nomine poeta non tam usus est more eorum, qui in orationibus ad populum habendis eum ita alloquuntur, quam quia Græcis h. l. vel potius Romanis, Græcorum ritu viventibus, opponuntur. Græcam urbem. Romam. quæ Græcorum nunc lingua, moribus, gustu, luxuria, cultu, deliciis, ludis vitiisque corrupta est et a prisca virtute degeneravit, cujus cives sunt molles et effeminati. Sic Græca et Græcula passim per contemtum dici et Romanis opponi solent, ut forte Graia Saguntos Sil. III, 178. (ubi v. Drak.) certe Graia munimina, vel tecta, quæ Graia manus defendit, et Graiæ urbes Sil. XII, 41. 49. 69. Cf. Meurs. Auctar. Philolog. c. 7. Burm. ad Petron'. Sat. c. 46. p. 229 seq. Böttigeri Sabina p. 286. 311 seq. ed. pr. Lucian. σερί τῶν ἐπὶ μισθῷ συνόντων § 17. et Kænig ad Pers. VI, 38. ubi hæc ejus nota est: "Communis querela erat omnium Romanorum, apud quos antiqua simplicitas adhuc in pretio erat, jam ab iis temporibus, quæ Ciceronis ætatem præcesserant, disciplinam Romanam Græcarum doctrinarum subtilitate morumque pravitate et mollitia fuisse corruptam. Ex hoc quasi fonte manavit etiam odium in istam gentem, quæ devicta jam victoris superbiæ despectui erat. Quo odio nonnulli ita inflammati erant. ut literas quoque et sapientiæ studium, quippe a Græcis ortum, respuerent et contemnerent. v. Juvenal. III, 60 seq. VI, 16. 185 seq. 291 seq. XV, 110 seq. ex quibus locis apparebit etiam, quantopere omnia Romæ composita fuerint ad Græcorum instituta." Cum descriptione vero morum ingeniique Græcorum v. 58-125. conf. Cic. orat. pro

Flacco, cujus major fere pars ad perfidiam eorum levitatemque probandam spectat.

61-85. Neque tamen id satis est vel maxime dolendum, quod Achæi, Græci, Romam migraverint; hæc enim est minima portio, pars, fæcis, vilissimorum turpissimorumque hominum: jam pridem huc ex Asia confluxere etiam Syri aliique exteri et nullius frugis homines, qui novis artibus deliciisque opes nanciscuntur. Cf. VI, 295. VII, 14 seq. VIII, 198 seq. Martial, III, 4. V, 57. Suet. Vesp. 19. Syrus in Tiberim defluxit Orontes, præclare pro, Syri, Orontem fluvium Syriæ accolentes, cum vitiis suis Romam, ad Tiberim sitam, confluxerunt. Conf. Böttigeri Sabina p. 446. qui huc refert verba Athensei I, 17. (I, 36. T. I. p. 75. ed. Schweigh.) όλα τὰ ἔθτη ἀθρόως αὐτόθι (Romæ) συιψαισται, ως τὸ Καππαδοκῶν και Σύζων (ita legit pro Σχυθών) και Ποντικών και άλλων πλείονων. Similis imago in sacris literis reperitur Esai. VIII, 6. 7. (ubi v. Lowth.) et ap. Claudian. in Eutrop. I, 434. (Scribat sc. nomen Eutropii consulis in fastis Halys, fame scribat contentor Orontes cet.) ubi fluvii etiam, ut h. l., memorati pro regionibus suis, Phrygia et Syria, earumque incolis. Cf. ad XV, 110. Ad delicias potissimum Antiochenas h. l. respici, quam urbem Orontes alluat cujusque luxum incredibilem eleganter perstringat Julianus Imp. in Misopog. (ut et Herodian. II, 7, 15.) non male suspicabatur Henninius. Potest tamen et universe ad luxuriam peregrinam, ex Asia primum in Urbem a Cn. Manlio invectam, referri, de quo v. loc. class. Liv. XXXIX, 6. quem Juvenalis etiam in seq. verss. expressit. Syri aliique orientis populi luxu et lascivia infames erant. Cf. VIII, 158. 159. — 63. cum tibicine, cum tibiis, tam obliquis, (πλαγιαύλοις) quam rectis, chordas obliquas, sambuca, lyras, citharas cet. Verbis cum tibicine chordas obliquas πλαγίαυλου s. obliquam tibiam, quæ, 'si eam inflent tibicines, efficiat, ut ipsis quoque obliquum sit caput, manifeste designari, et chordas seu fides non de cithara semper aut lyra aliisque id genus έγχωρους vel έντατοῖς instrumentis, sed de tibiis etiam dici, viceque versa citharas accipi pro tibiis et αὐλισμὸν pro κιθαρφδία ap. Lucret. IV, 587. 8. Platonem et alios, contendebat Voss. Obss. ad Catull. p. m. 166. et 167. Copiose atque erudite contra eum disputavit Spanhem. ad Callim. H. in Del. v. 253. ubi præter alia hæc reperies verba: " Notæ abunde obliquæ veterum tibiæ s. plagiauli, ac præterea Phænicum s. Syrorum, qui confundi a Romanis et Græcis etiam scriptoribus solent, tibiæ, γίγγεω aut γίγγεω, ac Sarranæ vel Serranæ, h. e. Tyriæ, dictæ. Sed utrumque Musici

instrumenti genus, tam iyyogdor quam ipareserte, tamquam a voluptariis Syris in Urbem illatum, h. l. tangi, ut ab Horat. Epod. IX. 5., ubi de utriusque concentu agitur, probabile fit ex eo, quod obliqua tibia a. plagiaulus, haud aliter ac recta etiam tibia, Phrygum inventum olim habitum ac inde tibicinæ vulgo Phrygiæ et Berecyntiæ appellatæ; quodque pleraque illa žyzeda vel irrarà veterum organa peregrina fuere, ex illo tractu, Syriæ nempe ac Phœniciæ, unde et barbara iis indita nomina, v. c. nabla, barbitos, magadis, psalterium, sambuca, cithara (בנהי). Insigniter huc facit Livii locus XXXIX, 6. ubi, luxuriæ, ait, peregrinæ origo ab exercitu Asiatico invecta in Urbem est; omissaque ibi omni tibiarum aut tibicinum mentione, tum psaltria sambucistriæque et convivialia ludionum oblectamenta addita epulis. Sambucum vero trigonale fuit et cum inæqualibus nervis s. chordis; obliqua etiam ipsa lyræ seu citharæ aliorumque id genus ప్రాజరంలు instrumentorum latera et cornua, anxeia, xigara Polluc. p. 187." Conf. Spanhem. ad Callim. H. in Dian. v. 243-246. et Böttiger in Wielandi Attico Museo T. I. Fasc. 2. p. 345 seq. — Tympanum, rhumano s. rhuwaws, Hebr. դի, Arab. դդ, Turc. diff, Barbar. tarr, Hispan. adufe, lignum excavatum corioque obductum, quod manibus, a virginibus plerumque, pulsabatur, et nonnumquam in laterum incisuris hinc illinc crepitacula ænea habebat, quæ in axiculo inter se collisa tinnitu suo suaviter temperabant complosæ membranæ boatum; instrumentum musicum, in Oriente frequentissimum, (unde h. l. gentilia) et inde in Hispaniam translatum, quod in festis potissimum vel lætis diebus ac tripudiis, non vero in bellis, adhibebatur, variique generis ac formæ erat: v. c. illud, quo in sacris Cybeles et Bacchi utebantur, ad cribri similitudinem effictum, de quo v. Isidor. Orig. III, 21. et monumm. antt. Inde intelligitur, hæc tympana non plane respondisse iis instrumentis, quæ nobis hodie pauken et trommeln, Gallis tambourins et tambours dicuntur. 19 — 65. Quidam h. 1. interpretantur de prostibulis scenicis, quæ theatrum, immo scenam et proscenium obsidebant; (v. Lips. Elect. I, 11.) Plathnerus vero non male de ambubaiis Syriis, peregrinis scortis, (v. Suet. Ner. 27. et Horat. Sat. I, 2, 1.) sed rectius alii de meretricibus Submænianis, ad

<sup>12</sup> Cf. Lucret. II, 618. Joseph. Antt. Jud. VII, 12. § 3. Suid. v. σύμπανον, Montfaucon. Antiq. Expl. T. III. p. 346. ac Suppl. T. III. p. 197. et qui tam descriptiones tympanorum, quam figuras æri incisas exhibent, Shaw's Travels p.

<sup>269.</sup> Russel's Natural History of Aleppo p. 94. 95. tab. 14. Niebuhrs Reisebeschreib. T. I. p. 180. 181. tab. 26. 27. T. II. p. 84. 173. Antiq. Herculan. T. II. tab. 20.

Mœnianum (al. Mænianum) ædificium in Circo prostantibus. 18 prosture, v. ad VI, 123. - 66. Ite in malam rem! Conf. ad VI, 306. barbara lupa, Syra meretzix, cum mitra Phrygia, fascia capitis et redimiculis, picta acu. 14

67. Magna vis in apostropho ad Quirinum, Romulum, et sup. II, 128. ad Martem. Rusticus ille tuus populus, civis, rustico antea operi intentus. Cf. ad II, 127. et VIII, 275. Trechedipna vulgo exponunt vestimenta parasitica, quibus indutus ad salutsndum aliquis commun vel sportulam promeriturus, vel ad ipsam caenam cucurrerit, a reexa et demon: nam poeta, de Græcis loquutus, Græca affectat verba, ut mox plura. Vetus Schol. est: "Trechedipna vestimenta parasitica. ut caligulas Graias currentium ad cœnam: vel Rechedipna est ipse, qui cœnam facit." Parasitus quidem resxidurnos dieitur, (quam vocem haud incommode canipetam reddi posse monet Reines, var. lect. lib. III. p. 866.) v. c. apud Athen. I, 4. VI, 9. (ed. Schweigh. I, 6. et VI, 41.) Plut. Sympos. VIII, 6. et Alciphr. epist. III, 4. (ubi irde factum nomen propr. parasiti famelici) quoniam festinanter ad cœnam accurrere solet: neque obstat, quod vs. seq. palæstræ mentio fit alindque mollitiei genus notatur. Vestes tamen vel calceos parasiticos resgidura usquam appellari haud memini, et de culta peregrino h. l. agitur. Vestes innui peculiaribus familiarum coloribus distinctas, Ital. et Gall. livréas, (thoraca viridem inf. V, 143.) quo signo cogniti convivæ ad cœnas cucurrerint, suspicabetur Rutgers. var. lect. VI. 13. Vossius autem in Lex. et de vit. serm. I. 33. Scalig. de Emendat. Temp. lib. V. et Rigalt. ad h. l., hieronicas, de publico comantes is rip sugars/ et ad eas epulas currentes, ut hora comæ alius alium præterverteret in occupando loco κατακλίστως, proprie τρεγεδώτενος vocatos esse, τρεχέδειανα vero vel τροχάδας niceteria eorum, i. e. victorize przemia, quæ collo gestaverint, ut hoc symbolo agnitì admitterentur ad eirnen envermen in rou nevermen, que hieronicis in omni agone sacro communis fuerit. Non minus argutæ sunt explicationes Ferrarii R. Vest. III, 12. et Turnebi Adv. III, 17. Henninius

Virg. Cop. v. 1. Gierig ad Ovid. Met. XIV, 654. Wernsdorf Poet. Min. T. II. p. 292. Μίτρα μιν άναδιδιμίνος την πέμην et τη μίτρα τούτος βοστρύχους άνειλημαίτ reg ap. Lucian. dial. deor. XVIII. T. I. quas Euphrates et quas misit Orontet.

p. 247. et T. II. p. 206. ed. Reitz.

p. 247. et T. II. p. 206. ed. Reitz.

p. 247. et T. II. p. 206. ed. Reitz.

orbem tereti mitra redeunte ca

IV, 216. IX, 616. idem et Scalig. ad

Strinserat ap. Claudian. XX, 185. p. 247. et T. II. p. 206. ed. Reitz. Inque orbem tereti mitra redeunte capillum

<sup>&</sup>quot;Cf. Isidor. XVIII, 42. Martial. I, 35, 6. III, 82, 2. XI, 62, 2. XII, 32, 22. Intpp. Suet. Calig. 18. Ascon. ad Cic. in Cacil. 16. et de his scortis ex Sy-ria advectis Propert. II, 23, 21. qui dicit:

instrumenti genus, tam iyyeedor quam iusverorir, tamquam a voluptariis Syris in Urbem illatum, h. l. tangi, ut ab Horat. Epod. IX. 5., ubi de utriusque concentu agitur, probabile fit ex eo, quod obliqua tibia s. plagiaulus, haud aliter ac recta etiam tibia. Phrygum inventum olim habitum ac inde tibicinæ vulgo Phrygiæ et Berecyntiæ appellatæ; quodque pleraque illa lyxæða vel imarà veterum organa peregrina fuere, ex illo tractu, Syriæ nempe ac Phœniciæ, unde et barbara iis indita nomina, v. c. nabla, barbitos, magadis, psalterium, sambuca, cithara (בנה). Insigniter huc facit Livii locus XXXIX, 6. ubi, luxuriæ, ait, peregrinæ origo ab exercitu Asiatico invecta in Urbem est; omissaque ibi omni tibiarum aut tibicinum mentione, tum psaltria sambucistriæque et convivialia ludionum oblectamenta addita epulis. Sambucum vero trigonale fuit et cum inæqualibus nervis s. chordis; obliqua etiam ipsa lyræ seu citharæ aliorumque id genus క్రాన్రంలు instrumentorum latera et cornua, πηχεῖα, πέρανα Polluc. p. 187." Conf. Spanhem. ad Callim. H. in Dian. v. 243-246. et Böttiger in Wielandi Attico Museo T. I. Fasc. 2. p. 845 seq. — Τηπραπαπ, τύμπανοι 8. τύμ-שמיסכ, Hebr. אָרָן, Arab. אָדֹן, Turc. diff, Barbar. tarr, Hispan. adufe, lignum excavatum corioque obductum, quod manibus, a virginibus plerumque, pulsabatur, et nonnumquam in laterum incisuris hinc illinc crepitacula ænea habebat, quæ in axiculo inter se collisa tinnitu suo suaviter temperabant complosæ membranæ boatum; instrumentum musicum, in Oriente frequentissimum, (unde h. l. gentilia) et inde in Hispaniam translatum, quod in festis potissimum vel lætis diebus ac tripudiis, non vero in bellis, adhibebatur, variique generis ac formæ erat: v. c. illud, quo in sacris Cybeles et Bacchi utebantur, ad cribri similitudinem effictum, de quo v. Isidor. Orig. III, 21. et monumm. antt. Inde intelligitur, hæc tympana non plane respondisse iis instrumentis, quæ nobis hodie pauken et trommeln, Gallis tambourins et tambours dicuntur. 19 - 65. Quidam h. l. interpretantur de prostibulis scenicis, quæ theatrum, immo scenam et proscenium obsidebant; (v. Lips. Elect. I, 11.) Plathnerus vero non male de ambubaiis Syriis, peregrinis scortis, (v. Suet. Ner. 27. et Horat. Sat. I, 2, 1.) sed rectius alii de meretricibus Submænianis, ad

<sup>18</sup> Cf. Lucret. II, 618. Joseph. Antt.
269. Russel's Natural History of Aleppo Jud. VII, 12. § 3. Suid. v. τύμσανν, p. 94. 95. tab. 14. Niebuhrs Reisebe-Montfaucon. Antiq. Expl. T. III. p. 84. 95. tab. 14. Niebuhrs Reisebe-schreib. T. I. p. 180. 181. tab. 26. 27. T. II. p. 84. 175. Antiq. Herculan. T. III. p. 84. 175. Antiq. Herculan. T. descriptiones tympanorum, quam figuras æri incisas exhibent. Shaw's Travels p.

II. tab. 20.

Mornianum (al. Mænianum) ædificium in Circo prostantibus. 13 prosture, v. ad VI, 123. - 66. Ite in malam rem! Conf. ad VI, 306. barbara lupa, Syra meretrix, cum mitra Phrygia, fascia capitis et redimiculis, picta acu. 14

67. Magna vis in apostropho ad Quirinum, Romulum, et sup. II, 128. ad Martem. Rusticus ille tuus populus, civis, rustico antea operi intentus. Cf. ad II, 127. et VIII, 275. Trechedipna vulgo exponunt vestimenta parasitica, quibus indutus ad salutendum aliquis cceram vel sportulam promeriturus, vel ad ipsam caenam cucurrerit, a rρέχω et diferor: nam poeta, de Græcis loquutus, Græca affectat verba, ut mox plura. Vetus Schol. est: "Trechedipna vestimenta parasitica, ut caligulas Graias currentium ad cœnam: vel Rechedipna est ipse, qui cœnam facit." Parasitus quidem resxiduros dicitur, (quam vocem haud incommode canipetam reddi posse monet Reines, var. lect. lib. III. p. 366.) v. c. apud Athen. I, 4. VI, 9. (ed. Schweigh. I, 6. et VI, 41.) Plut. Sympos. VIII, 6. et Alciphr. epist. III, 4. (ubi inde factum nomen propr. parasiti famelici) quoniam festinanter ad cœnam accurrere solet: neque obstat, quod vs. seq. palæstræ mentio sit alindque mollitiei genus notatur. Vestes tamen vel calceos parasiticos reszidorna usquam appellari haud memini, et de cultu peregrino h. l. agitur. Vestes innui peculiaribus familiarum coloribus distinctas, Ital. et Gall. livréas, (thoraca viridem inf. V, 143.) quo signo cogniti convivæ ad cœnas cucurrerint, suspicabatur Rutgers. var. lect. VI. 13. Vossius autem in Lex. et de vit. serm. I, 33. Scalig. de Emendat. Temp. lib. V. et Rigalt. ad h. l., hieronicas, de publico comantes in rip sugarrio et ad eas epulas currentes, ut hora coense alius alium præterverteret in occupando loco χαταχλόσως, proprie receptationes vocatos esse, receptatione vero vel receptation niceteria ecrum, i. e. victorize przemia, que collo gestaverint, ut hoc symbolo agniti admitterentur ad είτηση δημοτικήν εν τῷ πρυτανείφ, quæ hieronicis in omni agone sacro communis fuerit. Non minus argute sunt explicationes Ferrarii R. Vest. III, 12. et Turnebi Adv. III, 17. Henninius

<sup>™</sup> Cf. Isidor. XVIII, 42. Martial. I, 95, 6. III, 82, 2. XI, 62, 2. XII, 92, 92. Intpp. Suet. Calig. 18. Ascon. ad Cic. in Carcil. 16. et de his secreis ex Syria advectis Propert. II, 23, 21. qui dicit:

Virg. Cop. v. 1. Gierig ad Ovid. Met. XIV, 654. Wernsdorf Poet. Min. T. II. p. 292. Μίτρα μιν άναδιδιμίνος την πόμην et τη μίτρα τούτος βοττρύχους άνωλημαί-res ap. Lucian. dial. deor. XVIII. T. I. quas Euphrates et quas misit Orontes.

10 v. ad II, 84. Heyne ad Virg. En.

11, p. 247. et T. II. p. 206. ed. Reitz.

12, orbem tereti mitra redeunte ca

12, 216. IX, 616. idem et Scalig. ad

Stringerat ap. Claudian. XX, 185. p. 247. et T. II. p. 206. ed. Reitz. Inque orbem tereti mitra redeunte capillum

existimabat, trechedipna in scholiis vett. ad galliculas (ita enim leg. pro caligulas) Graias, h. e. calceamenta pastorum, (nam ita in Gloss. MS. ap. Carol. du Fresne, teste Scriverio, exponuntur, ut recyclès in gloss. vulg.) et quidem rectissime trahi, ut adeo indignetur Satiricus. etiam rusticos Graio more jam calceari, fastidito patrio. 68. Poeta perstringit insanum artium gymnasticarum studium, ex Græcia Romam translatum, ut Horatius Epist. II, 1, 32. 33. et Plin. XXXV, 12. Vile autem et infame apud Romanos veteres et adhuc rusticos certamen agonicum et gladiatorium exercitium; Ach. v. ad II, 143. Niceteria victoriæ signum, quod pro magnæ laudis insigni parasito gestabatur alios edacitate superanti : Omnibonus ab Ach. laudatus. qui etiam pro trechedipna legendum putabat richidimna, sudarium, quo parasiti sudantes in cœnaculo, quum vino ciboque replentur, absterguntur, sic dictum a Gr. riclis, sudarium. Niceteria, พหกรท์คเฉ, præmia victoriæ et insignia pugilum. Collum ceromaticum, ceromate unctum. Ceroma, χήρωμα, unguentum athletarum, ex oleo, cera certisque terræ partibus confectum. v. Plin. XXVIII, 4. s. 13. XXXV, 12. 18. Spanh. ad Callim. H. in Pall. v. 25. et 29.

69-74. Græci (nam ad hos oratio redit) ex omnibus Græciæ partibus ac locis Romam confluent et alienis pecuniis locupletantur. Cf. Sicyon, urbs Achaiæ antiquissima in Peloponneso, ad VII, 14 seq. iπi λόφοι ieuμνòι, teste Strab. VIII. p. 587. unde h. l. alta. 15 don, opp. Pæoniæ, partis Macedoniæ, notum etiam ex Hom. Il. B. Andros ins. in mari Ægæo e Cycladibus. Tralles oppidum Ioniæ, (sec. Strab. p. 648.) vel Cariæ, (sec. Plin. V, 29. et Ptol.) vel Lydiæ, de quo v. Wesscling. ad Alabanda, urbs Cariæ ditissima, cujus cives luxu-Hierocl. p. 659. ria diffluebant. 16 - 71. Esquiliæ mons et Viminalis collis pro tota Urbe ponuntur, et quintam ejus regionem complectebantur, quæ omnium erat amplissima et latissime patebat. collem a vimine dictum, a sylva viminum vel viminetis, ubi et ara Jovi Viminio consecrata: Fest. et Varr. L. L. IV, 8. Viscera magnarum domuum, Græci ingenio et artibus suis in secreta intimamque familiarum ditissimarum familiaritatem se insinuantes, et ita domini futuri in ædibus

15 Id nemo intpp. notavit, et plerique tali insula nusquam legere aliquid memini.

Sicyonem h. l. dicunt esse insulam in mari Ægeo contra Epidaurum, quam altam esse et eminentem doceat Pa

<sup>14</sup> v. Strab. p. 658. 660. Plin. V, 29. et 30. Cic. N. D. III, 15. 19. Mém. de l'Ac. nius, nescio quo loco. Equidem de des Inscr. et B. L. L. T. IX. p. 114 seq.

alienis, dum omnia vivis dominis legitimis arbitrio eorum permittuntur, vel adeo, his mortuis, jure hereditario iis obveniunt. ut vence ac medullæ, interior alicujus rei pars. Viscera etiam sensu bono de amicissimo ap. Marium Victorem in Wernsd. poet. Lat. min. T. III. p. 104. adhiberi dicit Hein. Ingenium eorum est velox, acutum, solers et promptum ad omnia, quæ opus sunt, celeriter invenienda; ut contra ingenium tardum dicitur. Conf. Ovid. Met. VIII, audacia perdita, ἀπόνωα in Theophr. Char. VI. ubi v. Casaub. 255. ad princ. cap. — 74. Duo exstiterunt Isai, præstantissimi rhetores, unus Demosthenis præceptor, qui Chalcide Athenas migraverat, (v. Quintil. XII, 10. et Philostr.) alter Assyrius, quem Suidas Romæ sub Hadriano viguisse et plurima scripsisse tradit, cujusque facultatem, copiam atque ubertatem pleniore ore laudat Plin. Ep. II, 3. Vox Isao h. l. adject. ponitur. torrentior, concitatior, uberior, sermo, ut X, 9. 128. Quintil. III, 8. § 60. Plin. XXVI, 3. et alibi flumen ac torrens dicendi copia dicitur ubertas ac vis ingenii vel orationis, quæ torrenti vel rapido amni comparatur. Τοῦ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυχίων páss avon Hom. Il. a, 249. Largus et exundans ingenii fons X, 119. Cf. Horat. Od. IV, 2, 5-8. ubi v. intpp.

74. Ede, dic, (ut inf. v. 296. et passim) quid illum, Græculum, Græcos Romæ nunc viventes, esse putes? quales censeas eos esse homines? Conf. Var. Lect. ad I, 74. et XI, 83. Heins. ad Ovid. Ep. hominem, quem vis, secum attulit ad nos, Græci, qui Her. XII, 31. huc confluxere, tam astuti sunt atque versuti ad omnia, ut nulla sit ars, quam non profiteantur: sunt enim Grammatici, Rhetores cet. et Aliptes, ἀλείπτης, seu unctor, vel servus dierunt, quidquid velis. citir, qui dominum, et minister balnearius, qui lavantes, postquam sudarunt, in balneo, et quidem in elæothesio s. άλειστης/ψ, (ut VI, 422.) vel, ut h. l., is, qui athletas in gymnasiis ungebat, quique præ-. terea eos in arte gymnastica instituere, (ut Melesias ap. Pind. Olymp. VIII.) diætæ vel victus eorum curam agere unguentisque et perfrictionibus corporis morbos sanare solebat, unde et largalsiarns vocabatur. 17 Possis etiam intelligere medicum ocularium, qui lippos ungebat et oculis illinebat collyria. Schænobales, σχωιοβάτης, funambulus. - 78. Præclare de hominibus, qui omnia se posse profitentur, inpr. si esuriunt, si fame premuntur, quæ ingenia studiaque excitat et

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> v. Faber Agonist. II, 5. Potteri Archæol. Gr. T. II. p. 655. T. III. p. 577. 581 seq. vers. Germ. Sen. Ep. 56.

omnes reddit dociles ad omnia; unde Persius Prol. v. 8 seq. dixit: Quis expedivit psittaco suum vaire Picasque docuit verba nostra conari? Magister artis ingenique largitor Venter, negatas artifex sequi voces, et Chrysost. in orat. IV. ad Antioch. 'H assia els oasudin inavays nal πεπλανημένην έξω παλ περλ πολλά την διάνωση πεχηνυίαν πρός έσυτην έπιστρέφει. Cf. inf. ad VII, 58 seq. Græculus (per contemtum, v. sup. ad v. 61.) esuriens, ut an. Gall. Epigr. II. 9. in Wernsdorf. Poet. Min. T. III. p. 197. Ibid. p. 237. in carm. Sulpic. Luperci v. 22. Hoc calo jubeas ut petat, inde petet. - in calum, si jusseris, ibit, volabit, (conf. Horat. Od. I. 3. 88. ibique Mitscherl.) h. e. se iturum profitebitur, (actus pro conatu, ut passim; v. ad Sil. I, 14. XI, 551.) Dædali exemplo, qui Græcus fuit, medüs, ipsis, Athenis natus, filius vel nepos Metionis, qui Erechthei, regis Atheniens., filius fuit. v. Apollod. III, 14, 8. Diodor. IV, 76. et 78. al. Sed viderunt jam alii, poetam h. l. ludere in ambiguo, nec tam Dædalum volatumque ejus fabulosum (de quo v. sub. ad I, 54.) tangere, quam Græculum, (modo constaret, hunc Græcum et Atheniensem fuisse) qui Dædalum imitaturus Neronis tempore pennas sumsit, sed, ut Icarus, primo statim conatu decidit. v. Suet. Ner. 12. et Martial. de Spectac. VIII. 18 mam, (ut in summa et in universum) breviter, ut paucis multa dicam, artifices, qualis Dædalus fuit, non nisi Athenis, in Græcia, nascuntur. 81. Nonne ego Roma profugiam, ubi non sine indignatione videre possum Græculos illos tam divites factos ac superbos vel nobiles, ut conchyliatis h. e. purpureis vestibus, conchyliarum liquore infectis. ntantur? Cf. inf. ad VIII, 101. et Plin. VIII, 1.

82. 83. Heec summa cum indignatione dicta. Huic Greeculo principatum concedam? Ille primarium obtimeliit locom, et me prior, prins, signabit tabulas nuptiales, testamenti cet.?—fultus capite, (ut ap. Prop. III, 6, al. 7, 50.) vel potius cubito, ut ipiden dynum. recumbet toro, in lecto tricliniari. meliore, aulæis ditioribus strato, aut pluma delicatiore farto, aut potius digniore, scil. in medio lecto, qui locus honestior erat; Grang. 83. Græculus ille vel Syrus, qui Romam venit e Syria eo vento eaque navi, qua pruma et cottana sunt advecta, ut rerum vilium mercator, vel potius ipse venalis, ut micius Phariis venalis mercibus infans ap. Stat. Silv. II, 1, 73. pruna Dumascena, quæ cum cottanis etiam junxere Plin. XIII, 5. s. 10. XV, 13. s. 12. et Martial. VII, 52, 7. Cottana parvarum ficuum genus

<sup>16</sup> Hunc Simonem Magum fuisse, vereor ut multis persuaserint Grang. et Claver.

e Syria. 19 Bochartus Geogr. Sacr. II, 6. p. m. 805. cottana dicta putabat ab Hebr. μωρ, parvus. Hesych. Κότνακα, είδος σίπων μικερῶν. Cf. Var. Lect.

84. 85. Loquitur Romanus et generosse indignationis plenus. Tam parum itaque nobis prodest, neque ullum dignitatis principatum nobis dat, quod colum Aventinum, aërem Romanum, hausimus, h. e. Romas et nati sumus et nutxiti? hausit colum, ut ap. Virg. Æn. X, 899 bacs Sabina, fructibus patriis Italicisque, ut eontra pruna et collana Syra. Bacca h. l. pro olivis, quibus abundabat ager Sabinus. Conf. Virg. Æn. VII, 711. Sil. III, 596. Martial. IV, 4, 10.

86 seq. Juvenes comparent de adulatoribus Horat. A. P. 428 seq. Terent. Eun. II, 2. III, 1. Ammiani Epigr. XXV. in Brunck. Anal. T. II. p. 389. (cui conf. inf. v. 100 seq. Ovid. A. A. II, 200 seq. et Plaut. Amphitr. III, 3, 4 seq.) Theophr. Char. V. well nodansias, Athen. VI, 5-18. (26-80.) Plut. de discrimine amici et adulatoris, et Lucian. passim. 88. Collum longum infirmitatis et invaliditatis signum, ut breve roboris. In palæstrita procerius collum (pectorosa cervicis repandæ ostentatio Plin. XIV, 22.) desiderabatur maxime : Grang. Athletis mos erat in gymnasiis cervicem dilatare; Brit. Cf. Martial. XIV, 48. Hercules μορφάν βραχύς, ψυχάν δ' ἄκαματος cet. Pind. Isthm. IV, 83-89. Herculis, Antaum procal a tellure, matre sua, cujus tactu novas vires colligebat, tenentis et elidentis brachiorum lacertorumque vi; de qua lucta v. Lucan. IV, 590-655. Apollod. II, 5, 11. ibique Heyne. - 90. 91. v. Excurs. ad h. l. - voceni angustam, ut vocis acutæ mollities ap. Claudian. XVIII, 340. - 92. illis, Græcis tantum, non nobis creditur, fides habetur. Comparant Suet. Ner. c. 22. extr.

93 seq. Neque mirum est, illis fidem haberi, quum omnes quasi formas induere et quascumque velis partes agere exacte possint. Non tantum egregii adulatores sunt, sed et histriones. Num quisquam Græcis melior est comcedus, quum alienam personam et partes, vel mulierum, sustinent? Thaida, meretricem. Nomen in Terentii aliorumque comcediis passim obvium. 94. Uxorem, matronam. Dorida nullo cultam palliolo, scortum nudum; non Dea marina, Oceani filia, Nympharum more nuda. Dorice et Spartanze

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> v. Plin. XIII, 5. s. 10. Casaub. et IV, 9, 28. Cottana parva dixit Martial. Schweigh. ad Athen. III, 32. p. 119. b. IV, 89, 6. VII, 52, 7. XIII, 28. et 1X, 8. p. 385. a. Barth. ad Stat. Silv.

puellæ φαινατηρίδες, et veste pellucida utebantur, in primis quum saltarent vel exercerentur, unde et Δωριάζων pro παραφαίνων καὶ παραγυμικῶ πολὺ τοῦ σώματος τὰς γυναῖκας σημαίνω. v. Eustath. ad Hom. Il. XIV, 170. et Hesych. Palliolo caput obnubebant meretrices, (Martial. IX, 33. 1. XI, 28, 8.) molles et ægroti: atqui Græculus in scena, ne palliolo quidem tectus, coram tot spectatoribus meretricem pudore prostituto scientissime agit. 20 Persona, πρόσωπον, larva, facies ficta histrionis; vel vir personatus, histrio, qui personas fert, gerit, tuetur. 96. 97. Jurares, omnia, etiam pudenda, illis muliebria, non virilia, esse; tam bene mulierum partes agunt. rima cunni. σχίσμα Polluc. lib. II. p. 126. Cf. Macrob. VII, 16.

98 seq. Nec tamen mirabiles tantum erunt præstantissimi histriones, e Græcia oriundi, illic, in arte fallendi et decipiendi; Ach. Hæc utique est sententia poetæ: sed ita omnino legendum videtur illinc, hinc, ob hanc artem histrionum. Minus aptum est illic, sive exponas: in Græcia, patria sua; sive: Romæ. Illud tamen neque mutandum videtur, neque dictum pro tandem, quod contendit Hein. qui conferri jubet Ruhnken. ad Rutil. Lup. I, 14. Passerat. et Broukh. ad Prop. II, 1, 76. natio enim tota Græcorum est comæda, a natura ad artem histrionicam aptissima est, eo ingenio nata. Demetrius et Stratocles clarissimi histriones, notissimi ex Quintil. Inst. XI, 3. De Hæmo cf. inf. VI, 198.

100-103. Festiva imago adulatoris, qui se totum fingit ad arbitrium ingeniumque amici eique placere studet. Ut indicet, quantopere magni amici jocos salesque probet, non contentus ridenti arridere, in effusiorem risum solvitur. Cf. ad v. 86 seq. Terent. Eun. II, 2, 18. Plut de discr. amici et adulat. (Σὶ μὶν ἐγέλας, ἐγὼ δ' ἐξέβνησκον γέλωνι) et Theophr. Char. II. σκώψαννι πικρῶς (vel ψυχρῶς) έπιγελάσαι, τό τε Ιμάτιον ώσαι είς τὸ στόμα, ως δή οὐ δυνάμενος κατασχεῖν τὸν γίλωτα, ad quæ verba v. Casaub. cachinno concutitur, v. Wakef. ad Lucret. I, 918. et V, 706. - Nec dolet revera, sed dolorem fingit, 102. brumæ, hyemis. 103. Endromis, vestis Gallica, ut omnia. crassior et villosa, qua potissimum utebantur in gymnasiis post cursum aliasque corporis exercitationes, ne calefacti frigescerent. 'Edespuides tamen Græcis non vestimenta dicebantur, sed calceamenta, quibus cursores utebantur in certamine. 21

<sup>\*\*</sup> v. Ferrar. R. V. II, 4, 25. Heins. ad Ovid. Art. Am, I, 734. Salmas. ad Vopisci Aurelian. c. 45. et intpp. Suet. Claud. 2. Dian. v. 16.

104. pares Græco moribus venustis, artibus et ingenio, vel potius h. l. gratia divitum; unde et melior, qui magis placet hominibus, magis amatur et colitur. 106. Manus a facie, ab ore, quo eas osculatus est, jactare et porrigere, h. e. jacere oscula, quod adulationis venerationisque signum est, ut pariter geminas tendere in ora manus ap. Mart. X, 10, 10. v. ad IV, 118. Interpretes heec male expolaudare, ad laudandum, paratus, vel laudare solitus, siu 906, ut VI, 16. 207. IX, 7. 49. XII, 106. XIII, 108. et passim alibi: nam hæc loquendi formula poetæ nostro familiaris est. - 108. trullam, pateram profundiorem, ebibit, ita ut fundum inverterit et epoto toto vino labris sugens crepuerit strepitumque dederit. Turneb. Adv. X, 26. Cf. Alciati Parerg. Jur. VI, 3. ubi monet, his verbis bibacitatem divitis exprimi trullam exhaurientis et labellorum crepitu id testantis. Alii h. l. agi putant de ludicro cottaborum, (χοττάβψ) quo id, quod a potu reliquum erat in poculo, (ἀγχύλη) ita in altum jaciebatur, ut in æreas caderet phialas et strepitus (λάταξ) Trullam auream quidam de calice, e manu divitis cadente sonumque dante, explicabant, teste Schol. vet. rectius vero hic et alii de lasano s. sella familiarica, in quam fundus invertatur, sordes alvi cum crepitu ventris immittantur, vel de ipso divitum ventre crepium edente, fundo inverso, h. e. ore ejus s. ano ima spectante; metaphora petita a vase, quod fundum inversum habeat, quum os spectet ima, sed ad fundum sublimia. Omnia saltem bene ita cohærent: Græcus quavis occasione laudat amicum, si vel bene ructavit, minxit, pepedit. Firmatur etiam hæc interpretatio verbis simillimis Diodori Sinopensis ap. Athen. VI, 9. (36.) p. 239. υστερον τον Ηρακλέα μιμούμενοι Των εύπορων τινές, παρασίτους ελόμενοι Τρέφειν, σαρεκάλουν ούχ) τούς χαραστάτους 'Εκλεγόμενοι, τούς δε κολακεύειν δυναμένους Καὶ σάντ' ἐπαινεῖν. ολς ἐπειδή προσερύγοι, 'Ραφανίδα καὶ σαπρὸν σίλουρον καταφαγών, "Ια και είδο εφασαν αυτόν ήριστηκέναι. 'Εάν δ' άποπάρδη μετά τινος κατακείμειος, Τούτω προσάγων την ένια δείτ' αὐτῷ φράσαι, Πόθεν το θυμίαμα τοῦτο λαμβάτως; De parasitis autem et adulatoribus prolixe agit Athen. VI, 5-18. (26-80.)

109. nihil sanctum et venerabile est Græcis ac Romanis. inguine, libidine. laris, domus, matrona, materfamilias. Levis, laris, proprie politus, non asper tactu; hinc tener, mollis, imberbis.

v. Potteri Archæol. Gr. II, 4, 20. Pollux. VI, 19. et inpr. Athen. XI, 22. 58. 75. et XV, 2—7. p. 666 seq.

112. Si tales non adsunt homines in domo amici ditioris, nec quisquam alius reperitur, cui stuprum inferre possit, avias seu vetulas resupinat, h. e. cum iis concumbit. Cf. VI, 126. et VIII, 176. — 113. Cum mulieribus, quæ in domo sunt, etiam vetulis, rem habent Græci et quocumque modo in earum familiaritatem se insinuant, ut ita resciscant secreta domini et propterea ab eo timeantur. Cf. ad v. 49 seq.

114. 115. Transi silentio res inhonestas minoris momenti, omitte nunc vulgus Græcorum et gymnasia, artes exercitationesque eorum, de quibus supra dixi; (cf. ad v. 68.) nisi malis cum aliis interpretari, transi cogitationibus quasi tuis a plebe ad gymnasia, h. e. ad philosophos Græcorum, in gymnasiis disputare solitos. atque audi facinus, scelus, abollæ, philosophi Græci, Egnatii. Abollæ sagum militum, vel lacerna ac toga aliorum, inpr. philosophorum. majoris, quia philosophica erat fusior, longior, amplior, major instar pallii; vel abollæ major dicitur pro philosophis sanctiorem vitam professis, pro Stoicis, quorum secta erat rigidissima. Egnatius, teste Tac. Ann. XVI, 32., auctoritatem Stoicæ sectæ præferebat, habitu et ore ad exprimendam imaginem honesti exercitus, ceterum animo perfidiosus, subdolus, avaritiam ac libidinem occultans. 23

116 seq. Designatur non Heliodorus Stoicus, qui Licinium Silanum, non Baream, detulit, (v. ad I, 33.) sed P. Egnatius Celcr, Stoicus, qui Baream Soranum, exemplar virtutis (v. Tac. Ann. XVI, 21.) et præterea amicum suum ac discipulum, (utrumque ad augendam rei indignitatem valet) falso testimonio circumventum, (ut filiam ejus delatione; v. ad VI, 552.) occidit, h. e. perfecit, ut damnaretur occidereturque, quo sensu etiam damnare et condemnare passim dicitur causa et auctor damnationis, inpr. accusator. Cf. ad v. 37. VI, 481. ad Liv. VII, 16, 5. ad Tac. Ann. III, 36. IV, 66. et Hist. IV, 40. et 45. Ernesti clav. Cic. et ad Suet. Tib. c. 8. Ita etiam pignerat VII, 73. vendit VII, 135. punire XVI, 13. et al. Historia ipsa notissima ex Tac. Ann. XVI, 32 seq. et Hist. IV, 10. 40.

117. 118. Nonnulli et in his vetus Schol. hæc referunt ad Tarson, Ciliciæ urbem, ad Cydnum fl. sitam, cujus conditor fuerit Perseus, qui nomen ei indiderit ànd rou ragono, quia ipsi sive Pegaso ibi una ex talaribus pinnis exciderit, aut Pegasus ibi plantam pedis, ragono,

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cf. Ferrar, de Re Vest. II, 12. E- de mod. usur. c. 2. 5. et Voss. in Etylect. II, 9. et Analect. c. 8. quibus locis mol. p. 2. etiam bene refutavit explicationes Salmas.

fregerit, aut Bellerophon ex eo delapsus sit, quum cœlum adscenderet; alii ad Cretam; alii ad Thebas Bæotiæ et Heliconem, in quo Pegasus terram scalpendo fontem eduxerit Hippocrenen; alii denique ad Corinthum, cujus urbis insigne fuerit Pegasus et ubi primum Bellerophon eum prehenderit. Possis etiam de alio, nescio quo, loce cogitare, ubi penna caballi Gorgonei delapsa sit, h. e. Pegasus, equus alatus, devolaverit. Quod liqueat, non habemus, quia ignoramus, que Egnatii finerit patris. Dio Nicœus eum Berytium facit. Quod si verum est, poeta forte ad mythum nobis ignotum respexit. balli Gorgonei, Pegasi, equi alati, e sanguine Medusse Gorgonis, e Neptuno gravidæ, nati, quum Perseus vel Minerva caput ejus recidisset. Mythum de Pegaso docte illustrarunt Heyne ad Apollod. II, 8, 2. 4, 2. Herrmann. Mythol. T. I. et III. inpr. Lenz. im N. T. Mercur 1796. T. II. p. 268 seq. Caballus, zaβάλλης, propr. quidem jumentum dossuarium aut pistrinense, (quare poetam vocabulo inhonestiori usum esse suspicantur nonnulli, ut fabulam derideret, vel quia Greecos oderit, nominatim Corinthios) sed deinde quodvia equorum genus. Cf. X, 60. Pers. Prol. 1. et Auson. Epist. IV, 8. 119. Cf. v. 21. 22. - 120. Nomina adulatorum Græcorum, ut vulgo putant, ficta. Cf. Var. Lect. Protogenes tamen temporibus Caligule crudelissimus delator fuit. v. Dio LIX.

121.122. Græci artibus suis alios omnes a gratia excludunt patronorum, et soli in ea esse volunt, ut soli fructum inde percipiant. possidet; amantium verbum, ut ap. Virg. Ecl. 1, 31. (III, 107.) et έχω Λαίδα, οὐκ ἔχομαι, ap. Laert. quæ verba vertit Cic. ad Div. IX, 16. habeo, non habeor a Laide; Grang. - 122. stillavit in aurem, ut ap. Horat. Epist. I, 8, 16. vel insusurravit in aures. Cf. Heins. ad in aurem facilem, amici et patroni, qui Ovid. Ep. Her. III, 23. facile credit mala, que calumniator Grecus de aliis resert. Cf. Venenum, calumnia, v. Barth. ad Stat. Theb. I, Venenum naturæ patriæque, calumnia, vitium Græcis naturaliter quasi insitum atque innatum: nisi Erimarchus forte Afer fuit et hec eo sensu dicta sunt, quo Massylæ fraudes, bilingues insidiæ et verba soli (quasi venenati Africæ) spirantia virus ap. Claudian. XV, 285. — 124. Limine, domo patroni, vel ut I, 96. Servitii, propter multa ac molesta clientum officia. Cliens vetus fidusque cedit minor est, minus curatur et æsnusquam, quam Romæ. novo. timetur, levior ducitur.

126-130. Cf. ad I, 95 seq. 100 seq. Quod officium, quale

et quam onerosum, salutandi, deducendi, occurrendi cet. Cf. ad meritum, præmium. ne nobis blandiar, ut verum dicurat togatus, pauper cliens, (v. ad I, 96.) nocte currere, summo mane salutatum ire ac sportulas petere; quod et Prator facit. Currere cogitur, ne Prætor sportulam ei præripiat. Cf. ad I, 96 seq. Martial. III, 36. IV, 8. X, 82. Possit etiam h. l. togatus esse amicus, qui non ipse patronum salutat, sed salutaturum Prætorem comitatur vel sectatur, anteambulo, togatus ante pedes VII, 142. Cf. Martial. II, 18. III, 7. et X, 74, 1 seq. Togatus, quia civis est Romanus: nam sine toga foras ire indecorum videbatur; Ach. bina et Modia matronæ orbæ ac divites, quas et Prætor salutat, ut sportulas petat et simul forte hereditatem captet. Prætor, sportularum competitor. 131. Hic, Romæ, filius ingenuorum, ingenuus, claudit latus servi, libertini, (qui nuper servus fuerat et serviles nondum mores exuit: unde etiam nunc servus salse dicitur) divitis, ad ejus est latus, eum comitatur; (qualis comes hinc latus dicitur Mart. II, 46, 8. et VI, 68, 4.) vel potius, ad sinistram, lævus, loco inhonestiore incedit, quo sensu latus alicujus claudere vel tegere, latus alicui dare et exteriorem esse passim dicitur. Cf. Horat. Sat. II, 5, 17. 18. et Lips. Elect. II, 2.

132 seq. alter, non filius ingenui luxuriosus, sed servus dives. Sententia h. l. et ratio, a poeta allata, hæc est: nam ille servus dives est, ingenuus vero pauper. Hanc notionem, more suo et poetarum, non generaliter, sed specialiter expressit. Tribunorum militum salaria proverbii velut loco pro magna pecuniæ summa ponuntur etiam ap-Plin. XXXIV, 3. Eorum stipendium a temporibus Domitiani, qui novem aureis, quos gregarius miles habebat, tres addidit et sic omnia auxit stipendia, XLVIII aurei erant: nam quod pedes accipiebat, (XII aurei) id duplex centurioni, triplex equiti, quadruplex tribuno Calvina et Catiena nobiles meretrices. Illius forte mentio fit ap. Tac. Ann. XII, 4. 8. ubi v. Lips. Cf. Gonsalez a Petron. p. 34. 134. palpitet h. l. sensu obscæno dicitur. ingenue, qui pauper es. 135. Scortum vestitum sc. bene, nitide, venuste; nisi malis togatum, more meretricum, (v. ad I, 96. et II, 70.) nam toga proprie vestis dicitur. Ita Ferrar. Elect: II, 8. ubi et recte, ut in Scholiis vett., versus 136. ita explicatur: Meretrices in

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cf. Lips. de Mil. Rom. V, 16. et 8. Dalec. ad Plin. l. c. et Salmas. de inpr. I. Fr. Gronov. de Sestertt. III, 2. Mod. Usur. c. 6. p. 129. ubi refutavit Meurs. de Luxu c.

alla sella sedebant, ut accedentes scortatores venalem mercem adtentius considerarent, ac membra omnia curiosius perlustrarent, sicut servi etiam venales in catasta prostabant; nam licet togatæ essent, pellucebant nihilominus, Cois indutæ: et tale tamen scortum diobolare non audebat pauper ex alla sella deducere, quod paucis obolis careret. Cf. Sen. de Ben. I, 9. Plaut. Pœn. I, 2, 54—58. et Horat. Sat. I, 2, 101 seq. Idem Ferrarius et vet. Schol. ab illa meretricum sella denominatos putabant sellarios, sellularios, sellariolas popinas et sellarias, de quibus v. Tac. Ann. VI, 1. Martial. V, 71, 3. et Suet. Tib. c. 43. ad quæ ll. cf. Intpp. Sella servorum cervicibus elata ab h. l. aliena est. Chione nota e Martiali I, 35. 93. III, 30. 34. 83. 87. 97. XI, 61. et al.

137 seq. De contemtu pauperum queritur, quibus, vel sanctissimis, nulla fides Romæ haberetur; Ach. Dare verbum forense, ut dare testes, judices, cognitorem, litem, judicium, cognitionem cet. numinis Idai, P. Cornelius Scipio Nasica, qui, a senatu vir optimus de toto populo Rom. judicatus, simulacrum et sacra Matris Deûm, e Phrygia advecta, hospitio excepit, (ut olim Abinadab et Obed Edom arcam fœderis, oraculum signumque præsentiæ divinæ, 1 Sam. VII, 1. 2 Sam. VI, 10 seq.) et deinde templum Deæ conditum consecravit. Cf. Liv. XXIX, 14. XXXV, 10. et Plin. VII, 34. rex, vir justissimus idemque religiosissimus, instructus disciplina tetrica ac tristi veterum Sabinorum; quod vel tironibus notum e Liv. I, 18. — 139. Intell. L. Cæcilius Metellus Cos. A. U. DII. et DVI, Dictator, Mag. Eq. et-Pontifex Max., qui, quum Palladium ex incendio ædis Vestæ raperet, oculos amisit, unde VI, 265. cœcus dici-Trepida fingitur Minerva templo ardente, propter pericutur. 25 lum et suum, et Rom. imperii, cujus pignus erat Palladium, de quo v. Creuzer's Symbolik T. II. p. 314.

140. Protenus ad censum oratio flectitur, confestim quæritur, quantas possideat opes? Cf. Cic. Off. II, 20. extr. de moribus ultima fiet quæstio, cf. Hor. Epist. I, 1, 53 seq. — 141. Primæ quæstiones sunt, quot pascit servos cet. Divitiæ etiam ex numero servorum æstimabantur. pascit, alit, ut VII, 76. 93. IX, 67. 136. XII, 28. Paropsis, \*ago...ic, vas, in quo opsonia apponuntur, patina, lanx. Cf. Var. Lect.

<sup>25</sup> v. Plin. VII, 43. Liv. Epit. XIX. Ovid. Fast. VI, 437 seq. Sen. Controv. IV, 2. Valer. Max. I, 5.

143. 144. Comparant Horat. Sat. I, 1, 62. Ovid. Fast. I, 217. 8. et al. Lucilius, a vet. Schol. laudatus: Aurum atque ambitio specimen virtulis utrique est. Tantum habeas, tantum ipse sies tantique habearis; quæ verba Horatius l. c. ante oculos habuisse videtur. Pauperi, etiam juranti, nulla fides habetur. iures aras h. e. per aras, quas jurantes tangebant, (v. ad XIV, 219.) et hoc pro: per Deos, Samothracum et nostrorum, h. e. deos et peregrinos et Romanos; ut ourous rous Books. 26 Samothracum aras h. e. per eorum deos Cabiros seu magnos, 27 - 145. 146. Pauper, quem fames urget cujusque præsens malum futuri metura vincit, ad periuria pronior esse et hinc deos eorumque iram ac pœnas minus timere creditur divitibus: Dii quoque ipsi facilius ignoscere putantur, quod necessitate magis quara improbitate peccaverit. Bahrdt hanc poetse mentem fuisse putabet: Dii non curant injuriam, a mendicis ultimæque sortis hominibus sibi illatam; sed divite pejerante, ambitio eorum et ira movetur: hinc pauperes peierare creduntur nec deos timere.

148 seq. Casaub. ad Theophr. Char. XIX, 3. Veteribus, inquit, in foro honeste vestiri moris erat, domi quod satis esset: aliud enim homini, aliud humanitati satis esse censebant, ut ait Varro. Cf. Sen. Ep. 93. Suet. Aug. 73. Plut. in Sulla. Qui igitur feede vestiti in publicum prodirent, odio erant et irrisui. hic idem pauper. fæda - pelle patet: comparant Martial. I, 104, 5. 6. et Horat. Sat. I, calceus, v. ad VII, 192. vulnere, ruptura, rima, fissura, ut ap. Valer. Fl. I, 480. ubi v. Burm. cicatriz, sartura. — 152. 153. Comparant XI, 2, 3. Plaut. Stich. I, 3, 20 seq. Horat. Od. III, 24, 42. 48. et quæ Crates comicus ap. Stob. tit. sissas voyos dixit: Ουκ έστι σενίας οδόεν άθλιώτερον "Εν τώ βίω συμπτωμα και γάς αν φύσει Σπουδαΐος ής, πένης δε, κατάγελως έση. Cf. Wetsten. ad Matth. V, 3. et inf. V, 157. 158. - 153 seq. Cf. Martial. V, 26. al. 25. de Chærestrato. Homines ad inopiam redacti etiam publice irrisui sunt, et de loco honestiore, quem olim occupaverant, nunc dejiciuntur. quit sc. designator, qui in ludis spectaculisque ordinis curam agit et cuivis suum designat locum. Sed dura est ellipsis talis subjecti, et yel leg. inquis, vel inquit positum pro inquis, inquitis, inquiunt, quo

v. Drak. et nos ad Sil. VIII, 105. Broukh. et Heyne ad Tibull. IV, 13,

De Samothracibus et Cabiris v. Macrob. Sat. III, 4. Bergsträsseri Realwörterbuch cet. v. Cabiri, Heyne in Exc. 1815.

IX. ad Virg. Æn. II. Herrmann. Mythol. T. III. p. 159—176. Crepzer's Symbolik T. II. p. 14. 28. 285—335. 548. 489. IV, 374 seq. et Schelling über die Gouheiten von Samothrace, Tüb. 1815.

tamen sensu non fere adhibetur, nisi quum aliquid ex adverso nobis objici fingimus. v. ad X, 291. - 154-159. Cf. omnino inf. ad XIV, exeat e quatuordecim. pulvino equestri: Caligula primus Senatoribus, ne nudis asseribus insiderent, pulvillos substerni jussit; idque postea Equitibus etiam concessum videtur. Conf. Lips. cujus res familiaris non sufficit legi, non tanta de Amphith. c. 13. est, quanta debet esse Equitum, secundum legem theatralem Roscii Othoris, de qua v. ad XIV, 323 seq. lenonum pueri, præconis filius et juvenes lunistæ hic in quatuordecim sedeant, quia censum habent equestrem, vel artibus suis, que questuose erant, vel alio quocumque modo, v. c. connubiis malisque artibus, paratum. Præconum itaque filii eodem jure, quo lenonum et gladiatorum, censentur. Cf. Fornices cellæ fornicatæ s. concameratæ ac subterraneæ, quas scorta inhabitare solebant. Cf. XI, 171. Hor. Sat. I, 2, 30. — 157. nitidi, unguentis delibuti vel lauti, et id. qd. mox culti : plaudat, exquisite pro, sedeat. Applaudi solebat et histrionibus, et Imperatoribus aliisque viris apud populum gratiosis, quum theatra ingrediebantur, v. intpp. Hor. Od. I, 20, 3. 4. sirapus, gladistor, qui, cum Samnite compositus, ejus pinnas h. e. eristas rapit. Varro: Pinnas insigniti milites in galeis habere solent et in gladiatoribus Samnites. Cf. Lips. Saturn. II, 11. et Turneb. Adv. III, 8. - 159. vano cum vi et indignatione dictum; qui in hac lege fenenda non mores virtutesque hominum, sed opes tantum et divitias (res vanas atque inutiles) respexit.

160. Rectius Themistocles: Malo virum sine pecunia, quam pecuniam sine viro; Ach. — 161. Surcinulas, supellex, vel id. qd. census, bona, quae quis possidet, opes, facultates. Doti, vet. Schol. At melius, quad Galli dicunt le trousseau, quad æque nuptæ et sponsæ convenit; Ach.

vocantur judices, assessores magistratus, qui privato vel publico judicio præest ecaque in consilium advocat, adhibet. Edilibus, vel infimis judicibus magistratibusve. Ediles fuisse præter Cereales, a Jul. Cæsare institutos, eurules et plebeios, vel tironibus notum est: sed quæ his illisque propria fuerint munera, minus constat. — 168. Gravis sententia: tenues Quirites, pauperes Romani, olim, quum ære alieno obruti et a patriciis vexati in Sacrum montem secessissent, (quod notissimum e Liv. II, 32. 33. III, 50—52.) debuerant agmine facto, omnes simul, (cf. ad X, 218.) migrasse, prorsus deseruisse Ur-

bem, neque umquam rediisse, quia exinde semper contemtu laborarunt atque oppressi sunt. — 164. Haud facile ullibi emergunt quasi ex fluctibus, quibus obruuntur, vel ex luto vilitatis, (ut ¿¿avaðivas h. e. ex inopia et humilitate, atque ad honores adscendunt pauperes, quorum virtutibus obstat res familiaris angusta, exigua, tenuis; ut ap. Lucret. II, 13. ad summas emergere opes et ap. Sil. XIII, 773. Pigra extulit arctis haud umquam sese virtus. 165. 166. Romæ durior, difficilior, quam alibi, conatus emergendi, ubi omnia magno pretio constant.

167—196. Similis sententia orationisque color est inf. XIII, 162— 173. qui locus est conferendus. — 168. Fictilibus vasis cœnare pudet hodie Romanos, qui ad Macedonica usque tempora iis usi erant; de quo v. Athen. VI, 3. (15.) p. 229. quod turpe esse negavit, h. e. negare solet, (ἀορίστως) scil. videns, hæc ingenio horum hominum morumque simplicitati consentanea esse. Nonnulli verba hæc ad P. Cornelium Scipionem, plerique vero ad Curium Dentatum (cf. ad II, 3.) referunt : sed præstat ea universe dicta accipere. 169. Conf. ad XIV, 180. — 170. Vulgo legitur: Veneto vel veneto (cœrulei coloris) duroque (crassioris villi, denso, vili, villoso) cucullo, h. e. humerorum capitisque tegmine, (kappe, capuchon) quo imber frigusque arcebatur et quo non viri tantum sed mulieres quoque, neque servi solum, sed, quod vel ex h. l. intelligitur, ingenui etiam utebantur, inpr. noctu, vagantes per tabernas et lupanaria, ne cognoscerentur. Cf. VI, 118. 330. VIII, 145. XVI, 13. not. 6. Ferrar. R. V. III, 23. IV, 20. et 21. intpp. Martial. V, 14, 6. X, 76, 8. et XIV, 189. ubi vocantur cuculli Liburnici et lacernæ callainæ, cœrulei coloris, ut callais gemma, de qua v. Plin. XXXVII, 10, 56. Sed cucullus h. l. parum aptus, ubi de cœnis et ficilibus poculis agitur; aptissimus autem culullus, quod jam monuit H. Valesius, qui ingeniose emendavit Veneto duroque cu-Enimvero culullos, quod ille putabat, Venetos dici, quoniam in Venetia provincia fieri et inde in ceteras Italiæ regiones importari consueverint, vix crediderim. Pocula quidem fictilia a regione, ubi parari solebant, passim denominantur, v. c. Aretina, Surrentina, Saguntina, Cumana aliaque, at nusquam, quantum memini, Veneta. Hinc substitui veneto duroque culullo, h. e. luteo et fictili poculo ansato. Cubillus (forte culeolus, culeus parvus) grandius poculum ansatum, initio fictile, postea et aureum. v. intpp. Horat. Od. I, 31, 11. et A. P. 434. veneto, ex luto s. argilla facto; unde veneto, cæruleo, (al. Veneto) luto dixit Martial III, 72, (al. 74,) 4. Saguntino cymbia

et pocula ficta luto idem VIII, 6, 2. XIV, 108, 2. Fictilia antiquus primum sibi fecit agrestis Pocula, de facili composuitque luto Tibull. I, 1, 40. 171 seq. In parte magna Italiæ non ultra vires nitor habitus, ut Romæ, v. 180 seq. Nova Romæ deserendæ causa. In municipiis vix togam, nedum pictam vel purpuream, induebant, contenti tunica. conf. v. 179. Martial. IV, 66, 3. Plin. Ep. VII, 3. Lips. Epist. Quæst. I 5. - 172. In Italia mortui toga, ut in Græcia pallio, operiebantur, et quidem censores purpurea, magistratus summi prætexta, cives honestiores candida, viliores alba eaque vili et trita. Conf. Cuper. Obss. II, 9. extr. Ælian. V. H. VI, 6. intpp. Mart. IX, 58, 8. Artemidor. II, 3. et Lips. Elect. I, 6.28 — 173. theatro herboso, non ligneo vel lapideo, sed e viridi cespite, servata simplicitate antiqua. Conf. Ovid. A. A. I, 103 seq. Prop. IV, 1. et Virg. Æn. V, 286 seq. ubi conf. Heyne. Ferrarius monet Elect. II, 9. nihil vetare, quin et accipere possimus de vero theatro, sed propter infrequentiam ludorum herbescente: dici enim si quando h. e. raro. tandem, anno vertente, quia ludi anniversarii; Grang. 174. ad pulpita, in scenam. cf. ad XIV, 257. Exodia, ἐξόδια, carmina risum moventia, (nachspiele) quæ fine fabulæ, Atellanæ potissimum, ut slofδια initio et ἔμβολα medio, cani solebant. Exodiarius apud veteres in fine ludorum intrabat, quod ridiculus foret, ut, quidquid lacrimarum atque tristitiæ coegissent ex tragicis affectibus, hujus spectaculi risus detergeret: cujus et Lucilius meminit, Principio exitus dignus exodiumque sequetur; vet. Schol. 29 notum, non novum, sed sæpius recantatum; quod non minus priscæ rudique simplicitati convenit. Exodium etiam de exodiario accipi potest.

175. 6. Poeta adunco naso suspendit speciem non minus ridiculam, quam horribilem personarum s. larvarum, (nam persona, segotomos, ficta facies, qua histriones olim utebantur) inter quas in fabulis, præsertim Atellanis, circumferebantur etiam manduci s. μορμολυκεία, magnis malis lateque hiantia, s. ore immodice patente deformia et clare crepisantia dentibus. Στόμα κεχηνός πάμμεγα ως καταπόμενος τους θεατάς,

extendant ultra mortem. Cf. Horat. Epist. I, 5, 13 seq.

<sup>\*\*</sup> Casaub. ad Athen. X. p. 414. et ornari cupiant, adeoque ambitionem suam Pers. VI, 33. hæc eo spectare dicit, quod et Græcis et Latinis, utpote ander isra-pier stadiosissimis, id moris fuerit, ut mortui in quam honestissima veste et comtiores efferrentur quam vixissent, ideoque a Juvenale seque ac Persio tangi dementiam avarorum, qui, quum sordide vixerint, efferri splendide et toga, quam vivi nunquam induerint, in funere demum

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cf. inf. VI. 71. sup. Vol. I. p. lxxv. Livius VII. 2. Salmas. ad Hist. Aug. p. 384. et T. II. p. 529. Vales. ad Ammian. Marc. XXVIII, 4, 33. et Curtius Anmerk. zur Dichtk. des Aristot. p. 177 seq.

Lucian. 412 bezho. c. 27. 30 pallentis forte, quia peruncti facibus ors, ut utar verbis Horatii A. P. v. 277. qui est locus class. de veteri comædia. 177. illic, in multis Italiæ oppidis. similem habitu Orchestram, h. e. decuriones s. senatores, et populum, h. e. plebem. 178. clari velamen honoris, Ædilium habitus, tunicæ albæ, quales vulgo omnibus erant, sed eo forte discrimine, ut Ædilium tunicæ essent candidæ vel recens lotæ. Cf. Lips. Elect. I, 13. et Ferrar. R. V. III. Ædilis magistratus municipalis et in quibusdam municipiis 10. coloniisque vel unicus, vel summus. Conf. Cic. ad Div. XIII, 11. et Everh. Otto de Ædil. col. et municip. 180 seq. Conf. ad VII, 138. Hic, Romæ. ultra vires, opes, facultates. 181. sumitur habitus, vestitus aliena arca, ære alieno, mutuato; vel ex cista aliena, h. e. vestis ipsa mutuata, conducta, ut VI, 352. — 182. Ambiliosa pauperlas est ejus, qui, quum pauper sit, dives vult videri, et majores facit impensas, quam facultates patiuntur: qualis paupertas describitur VI, 352 seq. Casaub. ad Theophr. Char. XXI. pr. hanc esse ait μακροφιλοτιmar corum, qui cupiant quidem laudem posse mereri alia ratione. sed, quia inopes sint et iis præsidiis destituantur, quæ ad consequendos honores veros desiderentur, qua possint ratione tentent innotescere cet. Cf. ad VII, 50. - 183. Omnia Romae cum pretio, magna impensa fiunt, magno constant et comparantur. 184. 185. Qui ad nobiles viros admitti cupit, ab eo domesticis illorum ac servis munera sunt danda. Cf. Horat. Sat. 1, 9, 57. et Lucian. riel rar eri μισθώ συνέντων cap. 10. (ὑπὸ θυρωρῷ κακῶς συρίζοντι και διομακλήτωρι Διβυκῷ γαντόμενον και μισθον σελούντα της μινήμης του διόματος) 87.38. quantum servis dare cogeris? Ut te respiciat clauso labello, ut te nutu tantum, non sermone s. colloquio dignetur; quo superbia hominis significatur. Comparant Martial. X, 10, 5. Suet. Ner. 37. extr. et Sen. de brev. vit. c. 2. De Fabricio Veientone cf. inf. ad IV, 113. — 186. Si ille, patronus, dives, amati servi sui et catamiti barbam metit, metendam curat, (v. ad VI, 481.) hic, alius, crinem ejus deponit, capillum tondendum curat; Hein. et Ach. Ille et hic sc. cliens; Lubin. et Prat. quos per incuriam sequutus eram. Conf. tamen Var. Lect. 187. Festus erat dies apud Romanos, quo prima filiifamilias barba s. lanugo, ut apud Græcos, quo crinis (cirrus, μαλλός, σπόλλυς)

Cf. Scalig. ad Plaut. Rud. II, 6, 124. Rubnken. Epist. crit. II, p. 26. et
 Barth. ad Claudian. in Eutrop. I, Bættiger de personis scen.

tonderi et tonsa deo alicui tamquam ἀνάθημα consecrari solebat: in unde quidam eo sensu verbum deponere (sc. in templo, avaribirai) h. l. accipiunt. Eodem die a clientibus liba aliaque munera dabantur. (Conf. Lips. ad Tac. Ann. XIV, 15.) Ceterum ex h. l. constat, tum, quod de crise modo dixi, etiam Rome in usu fuisse, tum honorem, filiisfamilias præstitum, servis quoque, qui dominis fuerint in deliciis, habitum et ab his, et a clientibus, patronorum gratiam demerituris. Hinc et Martialis IX, 17, 1 seq. dixit: Consilium formæ speculum dulcesque capillos Pergameo posuit dona sacrata deo Ille puer tota domino gratissimus aula. - libis, placentis, (πλακοῦς ἐκ γάλακτος, Ιτρίων τέ και μέλιτος, δι Ρωμαδι λίβοι καλούσι, Athen. III, 36. s. 100. p. 126.) quæ priscis hominibus pro panibus, et (ut puls XIV, 171. et XVI, 39.) tum cibi, tum munera sacrificiaque simplicissima erant, adeoque diis libari in omnibus sacris, et mitti afferrique solebant diebus festis lætisque, inpr. die natali. Cf. Broukh. ad Tibull. II, 2, 8. libus, v. Var. Lect. 187. Accipe, audi, disce, et istud fermentum, hanc iræ causam, tibi habe: præstare cet. Cf. Var. Lect. tum farinam fervefacit, attollit tandemque rumpit, et tam acorem, quam tumorem habet; unde vox illa transfertur ad animi affectus, præcipue iram, quæ et tumorem, et acerrimum motum ebullientis sanguinis excitat. 32 189. Peculium, pecunia ac bona, que servus colligit permissu domini. cultis, ut v. 186. amati.

190-222. Nova Urbis relinquendæ causa, a frequenti ædium ruina et incendiis petita. Hic nimium casus in Urbe frequens, Martial. III, Causas memoravit Heubach de politia Rom. Gott. 1791. § 46 52, 2. Præneste urbs Latii, celebris Fortunæ templo, oraculo ac seq. sortibus, haud procul Roma, in monte amœno sita, teste Strab. V. p. 365. (unde h. l. gelida, ut frigidum Hor. Od. III, 4, 22. et altum Virg. Æn. VII, 682.) hodie Palestrina, in vallem deducta. พรี s. Vulsinii, (nunc Bolsena) Etruriæ opp. in summo lacu Volsiniensi situm, quod totum fulmine concrematum est v. Plin. II, 52. Gabii urbs Latii, inter Romam et Præneste, Sex. Tarquinii 53.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> De barba v. intpp. Petron. c. 29. 104. et 107. Martial. I, 32. IX, 17. et 18. Suet. Ner. 12. Lips. not. et Excurs. ad Tac. Ann. XIV, 15. de coma. quam ίφηβοι, saltem Græcorum, a parentibus ad tribules adducti tondere et deo alicui, ad träbules adducti tondere et deo alicui, plerumque Heruli Apollinive Pythio consecrare solebant, et de hoc festo, (và 4, 9. Casaub. ad Pers. I, 24.

olvierneux) v. Casaub. ad Theophr. Char. XXI. pr. (ubi conf. Fischer in ind. v. & TONE (ubi conf. Fischer in ind. v. & TONE (ubi conf. Fischer in ind. v. & TONE (ubi conf. p. ). Athen. XI, 88. pr. Salmas. de coma p.

dolo capta, (v. Liv. I, 53. 54.) unde h. l. simplicibus; etsi vet. Scho... Tibur, (hod. Tivoli) opp. Latii, in acclivi explicat: non ornatis. arcis, h. e. montis s. collis, (nam arx, ut Gr. axea et axeo, poetis proprie quidquid altum est, adeoque mons et collis, vel ejus vertex, deinde quod in colle et editis locis positum est, inpr. ἀκεόπολις, et hinc simpl. urbs dicitur) latere conditum, unde h. l. proni, et supinum ap. Hor. Od. III, 4, 23. Cf. ad Sil. IV, 187. - 193. Tibicen, fulcra, adminicula ædificiorum. Festus: dici ita existimantur tibicines a similitudine tibiis canentium, qui ut canentes sustinent, ita illi ædificia, h. e. eorum tecta. Vet. Schol. explicat: tibicinatam, tamquam tibicina i. e. gracili materia. 194. sic, fulciens ædes tenui tibicine, appositis tibicinibus levissimis, exilibus fulcris atque columellis, labentibus, ruentibus, aut certe mox lapsuris, casuris, ruinam minantibus ædificiis, obstat, subvenit, lapsum et ruinam ædium prohibet, Villicus cet. Villicus proprie dicitur, qui villæ, et deinde, qui aliis quoque rebus est præfectus, v. c. villicus ærarii, hortorum, aquæ : sed h. l. villicus est vel dominus, eo modo ædes reparans, quo villicus rustica ædificia, contentus obducere vel obstruere rimas parietumque vitia, ut sumtibus parcat; vel Præfectus Urbi, qui et inf. IV, 77. satirice ita dicitur, et forte sub Imperatoribus aliquam ædium privatarum curam gessit; vel Ædiles, qui certe hanc curam rei publicæ et Papiniani temporibus habuere: nam qui ante Papinianum et post Augustum eam habuerit, non satis constat. Cf. Ferrar. Elect. II, 9. Nota Ach. est: "Ego malim intelligi subrusticum murorum structorem, (un maçon de village) cui dominus resarciendæ domus labentis curam mandat, ne nimios sumtus facit." Sic h. l. ut ovrus, pro negligenter, languide dictum putat Hein. Cf. Passerat. et Broukh. ad Prop. I, 3, 34. Schol. ad Sophoel. Aj. 1198. (outus arri rou, is rrugs) intpp. Hor. Od. II, 11, 14. et Evang. Joh. IV, 6. Sed vulgaris quoque vocis significatio h. l. convenit. 196. jubet dormire securos, eos, qui in ædibus habitant, vel inquilinos ædium privatarum insularumque, quasi sarta tecta sint, ruina pendente, impendente. 197. Vivendum est illic, Gabiis, Volsiniis, Præneste, Tibure aliisve oppidulis. Conf. v. 190 seq. 223. 224. sed et h. l. Var. Lect. — 198. poscit aquam, quia domus ardet. Grangæus, coll. Quinctil. Declam. XII., hæc verba refert ad ritum antiquum, quo aqua incendio inclamari publice solebat. jam frivola, res, sarcinas et vasa viliora, transfert, postquam res majoris pretii jam servavit. 199. Ucalegon, is, cujus ædes ardent. Poeta hoc nomen petiit e Virg. Æn. II, 312. ubi v. Heyne.

199—201. Si domus ardet, dominus vel frivola quavis prius exinde transfert, quam de periculo imminente inquilinos pauperes, quibus summa ædium tabulata locavit, certiores faciat, vel iis subveniat. tabulata tertia, cœnaculum, inqua pauperes habitant. cf. ad VII, 118. et X, 18. Hor. Epist. I, 1, 91. Plaut. Amph. III, 1, 3. et Suet. Vitell. 7. tibi, in perniciem tuam. 200. ab imis gradibus, tabulatis. trepidatur vox præcipitem eorum actionem, qui restinguendo vel evitando student incendio, apprime depingens; Ach. 201. Ultimus ardebit, postremo ardebit cœnaculum summum, quod pauper conduxit sub tegulis.—202. Poeta forte respexit ad originem ac vim voc. vareção, quod quidam compositum putant ex varie et àdo, ut sit quasi locus, in quo columbæ ova sua ponant. columbæ molles, quæ et teneræ sunt et lascivæ.

203-222. Pauperi bonis suis exuto nemo est qui subveniat; sed divitem, eadem calamitate afflictum, omnes fere juvant. Cf. Martial. V, 82. ad Æmilianum. Codro, pauperi cuidam. v. ad I, 2. tus Procula minor, uxore brevior. Grangæus suspicabatur, poetam respexisse ad proverbium Gr. Κλεομένης της κοίτης ὑπερέχει, Cleamenes cubile superat, h. e. tam pauper est, ut ne lectum quidem sibi æqualem comparare possit: quem verborum sensum non perspexit Erasm. Prov. LII. Chil. V. Cent. VII. - 204. Abacus mensa marmorea, quæet Delphica, ministerium ac repositorium vocabatur, et in qua tam ad usum, quam magnificentiam exponebantur vasa aurea et argentea, inpr. potoria, h. l. sex urceoli s. vasa potoria, quæ non pretiosiora, quam ipse abacus, quem ornant, censenda sunt. 33 Cantharus, poculum capax et ansatum, ex quo vinum in urceolos, minora pocula, sub eodem marmore, sub mensa marmorea et ex eadem materia, Chiron, trapezophorus, statua s. columna vel pes mensam sustinens et effigiem Chironis Centauri referens. marmore vulgo ironice dictum et de argilla capiendum putant, quia Codrus pauperrimus fuerit. Marmoreos tamen abacos Romæ vulgares, et ditioribus mensas potius citreas cum eburneis fulcris fuisse, observat Ferrar. Elect. II, 9. Cf. ad XI, 122 seq. sed et h. l. Var. Lect. 207. divina carmina sigurnos, dici existimant de Theseide Codri, de qua v. ad I, 2. Sed possunt etiam proprie carmina præclara Græcorum poetarum significari. Sic dia poemata dixit Pers. I, 31. Opici vel Opsci et

<sup>\*\*</sup> Cf. Hardnin, ad Plin, XXVIII, 2. nesti clav. Cic. Cuiac. Obss. X, 3. et XXXIII, 11. XXXIV, 3. XXXVII, 8almas. ad Jus Att. et Rom. c. 23. p. 2. Intpp. Hor. Sat. I, 6, 116. 117. Er. 450 seq. 486 seq.

Osci prisca Ausonum gens, quæ cis et ultra Lirim, in Latio et Campania, habitabat. "Eam postea inter Romanos receptam barbara sua lingua dissonisque moribus multa de prisca illa et præclara rei publicæ disciplina in pejus innovasse, verisimile putat Dionys. Hal. I, 89." Manso. 34 Hinc facete mures Opicos dici, quasi barbaros et Græcæ linguæ ignaros, rudes, imperitos ac simplices, recte monent viri docti. Cf. ad VI, 455. Intpp. Gell. II, 21. XI, 16. XIII, 9. et Plin. XXIX, 1. quibus locis Apollin. Sidon. Epist. VII, 8. (turbida et præceps et opica translatio) adjecit Manso. 35 - 212. Asturii, divitis ac nobilis viri: nomen fictum. Cf. Var. Lect. horrida, inornata, inculta, mater est, h. e. tum matronæ sordidæ sunt ac squalidæ, ut in publico luctu. 213. Pullati proceres, Patres Equitesque vestes mutant, et togas pullas, fuscas s. nigricantes squalore, induunt, quod in publico luctu et calamitate fit. Cf. Lips. ad Tac. Ann. II, 82. Color pullus est ferrugineus, nec purpureus nec ater, sed inter utrumque medius, violaceus aut pavonaceus, cujus coloris vestibus honoratiores olim, ut nunc reges quidam, in luctu utebantur, etsi atris quoque induti erant; Voss. ad Catull. p. 168. 169. 218. Conf. Kirchman. de Fun. IV, 2. differt vadimonia Prætor, justitium edicitur, ut in luctu publico. v. Lips. et Kirchm. Il. Il. Fabri Semestr. II, 10. - 214. Tunc gemimus casus Urbis, quasi hac calamitate tota urbs, non unus homo affligeretunc odimus ignem, exsecramur: nam odium iramque in causas malorum, etiam inanimas sensuque vacuas, evomere solemus. Lugentes, ut notat Schol. vetus, focum in domo sua fieri non patiebantur: quare Grangæus non ignem incendii, sed cujuslibet foci intelligebat.

215—222. Vividis imaginibus coloribusque adumbratur summuin studium, quo amici divitibus opitulantur. Collatum est decies Mart. III, 52, 3. Ardet adhuc domus ditioris nobilisque viri. occurrit, v. Var. Lect. donet marmora et conferat impensas ad novas ædes exstruendas. 216. Signa nuda, v. c. Achillea, quæ opponuntur velatis, palliatis, togatis, paludatis, loricatis, chlamydatis. Conf. Plin. XXXIV, 5. s. 10. Signa candida, e candido marmore. 217. aliquid

<sup>\*</sup> Cf. Strab. V. p. 242. C. et Heyne Exc. VIII. ad Virg. Æn. VII, 730.

<sup>\*\*</sup> Schol. vet. " qui foedam vocem habent, vel qui imperite loquuntur, bri-¿ver." Alii, ut Lips. Epist. Quest. V, 6. Opicos existimant turpes dici ac foedos

a lingendo vel liguriendo, quoniam Oscis frequens rerum turpium usus, (v. Festus v. Oscus) unde Eunus Syriscus inguinum ligurritor Opicus magister ap. Auson. Epigr. CXX, (CXXVIII) 2. Idem Auson. dixit excess tincis opicasque evolvere chartas de Profess. XXIII, 3.

præclarum, aliquam imaginem vel statuam, mira arte effictam. Euphranor, statuarius et pictor celeberrimus Olymp. CIV. v. Plin. XXXIV, 8. XXXV, 11. et Quinctil. XII, 10. De Polycleto v. ad VIII, 103. - 218. v. Var. Lect. 219. forulos, capsulas, armaria, in quibus libri aliæque res reponuntur. Minerva sapientiæ symbolum artiumque præses, cujus statuæ vel imagines in bibliothecis reponi solebant. Minervam mediam, h. e. statuam Minervæ, non in medio reponendam, sed diuturnitate temporis jam imminutam ac mutilatam, (ut dimidius VIII, 4. 5. XV, 5.) vel potius dimidiatam, a vertice ad umbilicum seu humeros usque effictam, quales statuæ proprie imagines, nonnumquam et thoraces, Græcis neoroual, nobis büsten et brustbilder, ut contra integræ statuæ iconicæ vel similares, Gr. ἀγάλματα είχουχά, ίσομέτεητα, nobis statüen in lebensgrösse dicuntur. reponit, in locum eorum, quæ incendio periere, substituit. sicus, divitis, cujus ædes conflagrarunt, nomen fictum, eo quod Persæ divites; vet. Schol. Reliqui intpp. designari putant Fabium Persicum, de quo v. ad VIII, 14. " Enimvero est noster Persicus unus idemque cum Asturio v. 212. desumto agnomine a gente, unde ipse aut majores ejus originem duxerant: quod nisi quemque rei ratio totiusque orationis nexus doceret, docere debuissent, saltem potuissent Asianorum ornamenta Deorum, quæ homini Asiatico gnavi strenuique amici, sed lucri cupidi et orbitatis bene memores, ad incendii damna reparanda ultro v. 218. offerunt;" Manso. Persicus plura recipit, quia et orbus est, sine liberis, et ditissimus: duæ rationes cur ei plus adulentur heredipetæ; Ach. 222. Cf. simil. loc. Martial. III, 52. 223. Si potes avelli, carere, Circensibus ludis. Avelli, dinac, quasi vi, violentia. Præclare et σαρκαστικώς de insano ludorum studio, de summis voluptatibus ac deliciis Urbis: nam Romani his ludis maxime delectabantur. Conf. VI, 87. VIII, 118. X, 80. 81. XI, 53. et 193 seq. XIV, 262 seq. Plin. Ep. IX, 6. Sora, Fabrateria et Frusino urbes Latii, quas etiam conjunxit Sil. VIII, 394-8. tenebras, domum tenebrosam, ut ap. Martial. II, 14, 12. Hortulus hic, in his oppidis tibi est, vel potius una cum ædibus paratur eodem pretio. puteus brevis, non altus vel profundus, nec reste movendus, unde aqua non fune, sed manu potest hauriri. 227. In tenues et hinc rigandas plantas diffunditur, aqua ejus late et ubivis dispergitur. 228. Vive, sis ibi, amans bidentis, ovium, vel potius rastri, h. e. rei rusticæ, agriculturæ intentus. Cf. Heins. ad Ovid. Amor. I, 13, 15. Bene Bahrdt: Da lebe froh bei deiner hacke. 229. Cujus horti fructibus centum alere Vol. II. н

possis homines. Puthagorei oleribus, herbis leguminibusque plerisque vescebantur et quibusdam leguminibus, (fabis, lathyro, erebintho) animaliumque carne abstinebant, ob frugalitatem et μετεμινύχωση. 36

230. Est aliquid h. e. magnum, eximium quid, ut ap. Ovid. Trist. I, 2, 53. 55. Gr. iori 71. Cf. Var. Lect. sup. ad I, 74. - 231. v. Excurs. ad h. l.

232. hic, Romæ. 233. Languorem, morbum. cibus imperfectus, haud concoctus, vel potius non satis ac bene coctus, crudus, adeoque non facilis ad concoquendum. 234-248. Conf. Martial. XII, 57. Meritoria dicuntur, quæcumque mercede locantur, h. l. forte non deversoria, Esvodoysía, ut putant, sed cubicula (ut ap. Papin. Dig. XXXII, 1, 91. et Ulpian. Dig. VII, 1, 13.) vel tertia illa tabulata, a pauperibus conducta, de quibus v. ad v. 199. Nam de pauperibus h. l. agi, qui Romæ dormire nequeant, probabile fit ex Martial. l. l. et verbis, quæ sequentur: magnis opibus dormitur in Urbe, h. e. Romæ magni paratur domus, quæ cubicula habeat remota a strepitu, qui in vicis est. Loquitur etiam h. l. Umbricius, pauper et Urbe discedens, ubi aliquamdiu habitaverat et ubi non tot fuere deversoria, ut pauci habitare ibi potuerint, quorum somnum non interruperit illorum strepitus. Hinc etiam haud innui crediderim lupanaria aut. quod alii suspicantur, tabernas vel officinas ærariorum, numulariorum, pistorum, malleatorum cet., qui eas mercede conduxerint. aut in illis diurna nocturnaque opera meriti sint victum et continuo strepitu somnum vicinorum interruperint. Manso hæc adnotavit: "Meritoria omnino (!) sunt ζενοδοχεία, quæ recte somnum non admittere et vigilando ægros occidere dicuntur, quum omnis generis homines, qui hospite et hospitii beneficio in urbe carerent, ad ea deverterent et confluerent; eoque sensu Valerius Max. I, 7. ext. 10. dixit in tabernam meritoriam devertere, et Ulpianus Dig. VII, 1, 13. meritoria fa-236. caput, origo, prima ac præcipua causa. transitus, fragor et strepitus curruum, clamor aurigarum, concurrentium hominum simul ac redarum confusio, arcto vicorum in flexu; nam erant certe veteris Romæ vici angusti et parum directi, quod ex Liv. V. extr. patet; Ach. Conf. Tac. Ann. XV, 38. 43. Flor. I. 13

χισθαι, disputat putatque, πυάμους non fabas fuisse, sed ova, quasi πύπσιν, feturam T. inf. ad A V, 173. 174. Gell. 1 V, 2100 A, disputar putatque, πυάμους non factorium VII, 16. X, 5. Plin. XVIII, 12. conceptumque animalium, propter verba XXIII, 7. Plut. Sympos. VIII, 8. Laert. lib. VIII. vir doctus in Miscell. Obss. crit. Vol. VI. T. II. p. 417—451. τὰ τὰ τὰ τοῦ χεῦσθαι τοῦς τἰπτουσι τὰ τὸ ἰνθίως .) Creuzers Symbolik T. I. (ubi de Pythagoræ symbolo, πυάμων ἀπί- p. 126. T. IV. p. 291.

<sup>\*</sup> Cf. inf. ad XV, 173. 174. Gell. IV,

Diodor. XIV, 116. et Donati Roma vet. I, 25. Redarum (v. ad III, 10.) quoque transitus et occursus difficilis, quia mandræ, h. e. jumenta vel plaustra, in unum coacta, vias, inpr. in flexibus earum, occupant et claudunt, ut transiri non possit; unde convicia stantis mandræ, h. e. quæ mulio vel redarius dicit aliis redariis et mandræ suæ stanti nec ulterius progredienti, quoniam aliæ mandræ in arctis obliquisque vicis obviam veniunt. Mandra, µárdea, spelunca, stabulum, caula, ovile, (v. Schol. ad Theocrit. IV, 61.) sed h. l. et simili Martial. V, 23, 7. jumenta vel carri, et hinc quoque aurigæ s. equisones. 238. Vid. Excurs. ad h. l. 239. officium, negotium, vel honos, qui alicui habetur salutando, deducendo, occurrendo cet. vocat, aliquo ire jubet divitem, ut nos dicimus, ein geschäft ruft mich. vehetur lectica vel 240. Liburno, servo e Liburnia, ut IV, 75. et VI, 477. h. e. humeris ejus cervicibusque; vel lectica, ab eo gestata. Liburno, ut longorum cervice Syrorum VI, 351. nam ut sublimiores ferrentur Romani, servos eligebant tum grandes et erectos, tum robustos, quales erant Liburni; unde horridus Liburnus ap. Martial. I, 50, 33. Cf. Lips. Elect. I, 19. et Böttigeri Sabina p. 438. 458. ed. pr. curret super ora, quo sensu Plinius dixit Paneg. c. 24. illos humeri cervicesque servorum super ora nostra vehunt, et Seneca, quos supra capita hominum supraque turbam delicatos lectica suspendit. — 241. obiter h. l. propr. ob iter, h. e. in itinere, dum vehitur; vel παρίργως, ir παρίργω, ir παρόδω, (Gall. en passant) ut VI, 481. intus, in lectica. Cf. Heins. ad Ovid. Ep. Her. XXI, 19. - 242. Fenestræ, quæ in lectica undique clausa ad prospectum erant, velo sive linteo tegebantur, quod et dimoveri et adduci poterat. Conf. sup. ad I, 65. et Lips. 1.1. 248. Ante, prius quam nos pauperes, tamen, etiamsi legit ac dormit, veniet, quo volet. 244. Unda, multitudo populi, ut ap. Virg. Ge. II, 462. et Sil. IV, 159. ubi v. Drak. et nos. multitudo clientum, qui officii causa patronum deducunt et lecticam præcedunt, quibus opponitur populus, qui sequitur lecticam. 245. assere, ligno, pertica, amite oblongo ac prominente, quo lectica sustinetur. Conf. ad I, 65. et Gonsal. ad Petron. p. m. 103. — 246. Metreta, ὁ μετρητής, mensura liquidorum Attica, cadus vel amphora. 37 - 247. Pinguia sunt, fiunt, opplentur luto crura mea. magna, ut XVI, 14. grandes suræ militis. 248. clavus, caligis infixus et inde caligaris dictus. 38 in digito pedis.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Conf. Isidor. Orig. XIV, 25. et <sup>38</sup> v. ad XVI, 25. Hard. ad Plin. IX, Eisenschmidt de Pond. et Mens. p. 80. 18. XXII, 22. XXXIV, 19. Isidor. H 2

249 seq. Alia hominum multitudo describitur, qua pauperes in Nonne vides duxrixãe dicitur. vicis premuntur et conculcantur. sportula h. l. non centum quadrantes, sed cœna, cibaria, defenor is servquanto fumo celebretur sportula, quanto eld. Conf. ad I, 95 seq. hominum confluxu et studio petatur sportula, quod ex fumo intelligitur, quem vides. 250. convivæ, qui acceperunt sportulam et domum redeunt: hos sequitur sua quemque culina, h. e. servus capite ferens sportulam s. cibaria, foculo vel calefactorio imposita, ne in reditu intepescant aut frigescant. Hinc Mart. XII, 32, 14. Focum ferentis suberat amphoræ cervix, et Sen. Epist. 79. al. 78. Tumultus est coquorum, ipsos cum opsoniis focos transferentium: hoc enim jam luxuria commenta est, ne quis intepescat cibus, ne quid palato jam guloso (al. calloso) parum ferveat, cœnam culina prosequitur. 251. Corbulo, h. e. vir tam robustus ac validus, quam Corbulo fuit. Schol. vetus: " Alii dicunt athletam illius temporis fortem Corbulonem fuisse; alii genus navis." Alii Domitium Curbulonem, ducem Claudii ac Neronis fortissimum et corpore ingentem. v. Tac. Ann. XIII, 8. - 253. ventilat in cursu ignem illum opsoniis subjectum, (de quo v. ad v. 250.) ne exstinguatur. Scinduntur in turba hominum tunicæ sartæ, quales servis ac pauperibus esse solent.

254 seq. Aliud impedimenti periculique genus a longo vehiculorum ordine, quo, ut verbis Sen. Ep. 90. utar, pinus aut abies defertur vicis intrementibus. Heubach in Comm. de politia Roman. Gætt. 1791. § 16. "Quodsi hominum, inquit, multitudinem, civitatem, in qua turba per latissima itinera sine intermissione defluens elidebatur, et pericula cogites, quæ inde a vehiculis et plaustris, quibus non facile cedere posses, prætereuntibus imminerent, nullus miraberis, etiam huic malo esse provisum. Huc quidem spectat legis antiquæ fragmentum, (a Mettario in lucem emissum 1738. post biennium vero a Conrado in Parergis egregie illustratum et a Mazocchio inde ad Tabb. Heracl. repetitum) qua cautum, ne quis plostrum interdiu post solem ortum neve ante horam X diei duceret, nisi ædium sacrarum ædificandarum operisve publici faciundi, vel sacrorum publicorum, ludorum triumphorumque causa. Hora diei decima plaustra in urbe duci lex ideo permisit, quia, quum a negotiis jam cessarent Romani et post lavationem cœnam sumerent, parcius tum per vias commeantibus a plaustris

XVI, 20. Alciat. l. IV. ff. de V. S. liga c. 4. Leunclav. ad Dionem p. 152. Turneb. Adv. IV, 7. Nigronius de Ca-Casaub. ad Suet. p. 160.

obviis non adeo timendum erat. Legem vero istam Juvenalis tempore fuisse obliteratam, ex his Umbricii querelis licet colligere. Quare Hadrianus teste Spartiano c. 22. denuo prohibuit, vehicula cum ingentibus sarcinis Urbem ingredi, quod jam Trajanum fecisse ex Plin. Paneg. c. 51. discimus." — Grangæus h. l. imitationem Horat. Epist. II, 2, 72 seq. et Sat. I, 6, 42. 43. deprehendisse sibi videbacoruscat, ultro citroque movetur, tremit, nutat. 255. Sarraco, plaustro. Utrumque conjunxit etiam Vitruv. X, 1. Conf. Var. nutant altæ populoque minantur verba Virg. Æn. II, 628. 629. — 257. Saxa Ligustica, marmor, quo omnis Alpium maritimarum tractus totumque litus Ligusticum, præcipus vero Luna, urbs Etruriæ, ejusque portus, litori Ligustico adjacens, abundabat. v. Strab. V. p. 158. al. 222. al. 389. Plin. XXXVI, 6. et 18. Intpp. Sil. VIII, 480. Suet. Ner. 50. et Gron. Diatr. Stat. c. 10. agmina, hominum turbem. Montem pro ingenti saxo, e montibus exciso, dixit poeta, augendi phantasmatis gratia, ut Virg. Æn. XII, 687. et Stat. Theb. I, 145. ubi marmor, ut h. l., mons vocatur. 260. 1. Corpora tam minutatim concisa obteruntur, ut non magis fere conspiciantur, quam anima, et prorsus evanescant vel oculorum aciem fugiant.

261 seq. Lepido commento rem imaginemque exornat poeta, fingens, servum, qui sportulam petierit, (v. sup. v. 250 seq.) tali plaustro vel saxo obtritum periisse, et conservos, hujus calamitatis ignaros ejusque adventum exspectantes, cœnam balneumque parasse domino, sportulam cum servo petenti. secura, non sollicita de morte servi, ignorans eum plaustri casu periisse. domus, ut familia, servi. bucca, buccarum halitu, foculum excitat, ignem accendit. Cf. Heins. ad Ovid. Fast. V, 507. - 263. Balneum paratur, quo ante cœnam Strigilis, Eusrea, Eusrels, instrumentum balneare utehantur veteres. et unctorium, quo corpus radi vel defricari et oleum sudorque destringi seu detergi solebat post unctionem et balnei usum. 39 unctis, unquento delibutis, ut minus læderent suavemque spargerent sonat, apposite: erant enim strigiles aureæ, argenteæ, odorem. zeneze, licet ditiores spongiis purpureis uterentur strigilum loco; lintea vela, quibus corpus madidum siccabatur. Grang.

v. intpp. Petron. 91. et Eschenbach
Diss. de unctionibus c. 3. p. 478 seq. descriptionem Apul. Flor. II. p. 346, 27.
Figuras strigilis exhibent idem p. 483.
Pignorius de servis, Mercurialis art.

tus, vas unguentarium, guttatim oleum fundens, (v. Varr. L. L. IV. 26.) λήχυθος, ampulla, μυροθήχιου, ελαιοφόρου. Oleo odorifero vel unguentis non lintea illa, ut quidam putant, sed corpora lota linteisque jam siccata perfundebantur in unctuario s. elæothesio, άλειπτηρίφ. 264. pueros, servos. ille servus, plaustro saxove obtritus. 265. sedet in ripa Stygis, cupiens transmitti a Charonte et cymbam ejus exspectans, (conf. Virg. Æn. VI, 313. seq. et Prop. II, 27, 18 seq.) vel tristis, quia non transmittitur: nam inhumatus est, de quo v. Virg. 1. l. v. 325 seq. Hanc tamen causam, etsi præcipua est, prætermittit poeta satiricus, (nisi latet in verbis, horret porthmea, nec sperat c. g. a. I.) utque fabulas poetarum ως ἐν παρόδω rideat, affert aliam et quidem lepidam, quia ore non habet trientem, quem porrigat, det Charonti, tamquam naulum: (καῦλον s. καῦλος) nam hunc in finem triens vel quadrans vel obolus in os inseri solebat mortuis: 40 os autem infelicis servi ita obtritum erat plaustri ruina, ut triens vel quadrans vel obolus ei non posset inseri, et hinc Charon fingitur recusare, quo minus eum trajiciat. novicius, imperitus, rudis inferni moris, vel qui nunc demum Charontem vidit et novissime in inferos venit locos. Porthmea, πορθμέα, portitorem, vectorem, Charontem, qui umbras rate trajicit. (Cf. Heyne ad Virg. Æn. VI, 320. et Wernsdorf Poet min. tetrum, qualis exhibetur a Virg. Æn. VI, 298 seq. T. III. p. 41.) Sen. Herc. Fur. 764 seq. et aliis. στυγνον ακεί πορθμήτα παμόντων dixit Theocrit. XVII, 49. conosi gurgitis, fluvii, Stygis. cf. Virg. Æn. VI, 296. et 416. ubi v. Heyne Excurs. IX. et Miscell. Obss. crit. Vol. V. T. III. p. 4 seq. alnum, Charontis cymbam, navem, ex alnofactam, ut ap. Virg. Ge. I, 136. II, 451.

269 seq. Reputa, quæso, quam altæ sint ædes Romæ. Quæ quo altiores sunt, eo majus est periculum a testis, quæ ex iis decidunt vel dejiciuntur, potissimum noctu. Quod spatium sit a tectis sublimibus ad terram: nam, ut scribit Vitruvius, quum areæ complanatæ recipere non possent tantam multitudinem ad habitandum in Urbe, ad auxilium coacti sunt Romani ad altitudinem ædium devenire; Ach. curta, mutilata aut fracta; quam vocem multis exemplis illustravit Heins. ad Ovid. Fast. II, 645. — 272. ignavus, socors, tui negligens, incautus, imprudens. 274. tot fata, tot mortis pericula

<sup>\*\*</sup> ν. Diodor. II, δ. (qui hujus ritus sterhus. T. I. p. 422.) Pollux IX, 6. originem memorat) Prop. IV, 11, 7. Hesych. ν. δανάκη et Suid. ν. σορθμήτων et Lucian. dial. mort. 9. (ubi ν. Hem-

titi imminent. 275. Fenestræ vigiles, h. e. conclavium, in quibus homines adhuc vigilant; ut fere vigiles lucernæ ap. Hor. Od. III, 8, 14. Cf. inf. ad VIII, 158. feras tecum, ut ap. Quinctil. Decl. III, p. 38.—277. Ut sint contentæ fenestræ, h. e. homines, qui e fenestris aliquid defundunt, deorsum fundunt, dejiciunt. pelves, h. e. lotium et stercus vel sordes, quæ in matulis sunt. Optes, ut hæc potius defundantur, quam ipsa vasa vel duræ gravesque testæ; ut urina potius et excrementis inquineris, quam ipsis vasis testisque dejectis occidaris.

278-301. Aliud describitur periculum pauperibus impendens a juvenibus ebriis ac petulantibus, qui comissari, (χωμάζειν) h. e. post compotationem nocturnam per Urbis vicos vagari et non modo cum tædis et symphonia vel ad amici cujusdam, vel ad puellarum domos ire januamque pulsare aut effringere, sed etiam invalidum quemque obviorum vexare et corripere, redeuntes a cœna verberare ac repugnantibus vulnera infligere solebant; quod de Nerone et Othone, quos poeta forte respexit, referunt Suet. Ner. 26. et Oth. 2. Tac. Ann. XIII, 25. Plin. XIII, 22. s. 43. extr. Dio et Xiphilin. adeo discruciatur indignaturque, si nemo ei obviam veniat, quem cædere possit, ut ne somnum quidem capiat. Summa juventutis protervia morumque corruptela graviter describitur. 279. 280. Non magis dormire potest, quam Pelides, h. e. Achilles, amici, Patrocli, mortem lugens, "Αλλοτ' έπ' πλευράς κατακείμενος, άλλοτε δ' αυτε Υπτιος, άλλοτε δε περινής, τότε δ' δεθός άναστάς, Hom. Il. ω', 10. 11. quem locum poeta noster expressit. Cf. Sen. de Tranq. An. c. 2. et Jacobs ad Anthol. Gr. T. II. P. I. p. 379. — 281. Ergo non aliter poterit dormire? verba poetæ, interrumpentis sermonem Umbricii, qui respondet: Quibusdam somnum rixa facit cet. Judice Achaintre hæc sunt verba Umbricii ipsius se interrogantis et respondentis. Sed Hein. non male suspicatur, versum 281. a Juvenalis manu non esse profectum, quoniam et absurda sit h. l. talis interrogatio poetæ, qui in tota satira a v. 20. ne verbum quidem proferat nec nisi Umbricium docentem querentemque audiat, et Noster, si fortasse dormiverit ipse inter sermonem Umbricii et subito excitatus somno hæc dixisse censeatur, tam insulse sæpius interrogare potuerit, et potest scribendum fuisset pro poterit. 282. improbus, audax, annis, propter robur juvenile. Cf. Heyne ad Virg. Æn. XI, 512. - 283. cavet hunc cet., cavet, ne lædat eum, quem cet., parcit ditiori, potenti ac valido, nec nisi inopem atque infirmum ludibrio habet et vexat. Cocoina s, coccinea, h. e. purpurea, ut endromis Tyria VI, 246. ubi v. not. na, pallium apertum ac breve, ut Gr. χλαλα, chlamydi aut lacernæ simile, idque villosum, crassum et arcendo frigori adhibitum togæque superinjectum: in ipsis conviviis usitatum, et quidem hyeme, ut æstate syntheses, quum depositis togis sola vestis cœnatoria non sufficeret; Ferrar. de Re Vest. II, 13. IV, 2. 11. et 19. Cf. Pers. I, 32. ibique Koenig. Hinc satiram hanc hyeme scriptam esse, aut Umbricium hyeme Roma migrasse suspicabatur Hennin., sed Hein. dicit: "Nihil vidi insulsius. Si læna cum vi quadam dictum putas, nil significat, nisi hæc flagitia præcipue hieme facta esse, ubi noctes longæ et tenebræ hujusmodi scelerum copiam fecere. Neque tamen hoc pro certo affirmare ausim. De hac petulantia juvenum v. Pedo Albin. in obit. Mæcen. 29. ibique Wernsdorf." - 284. 285. comitum longissimus ordo, ut ap. Lucian. The Far ini pued of ouroren cap. 10. Φιλοπόνως έπεσθαι, μαλλον δε ήγεισθαι, ύπο των οίκετων προωθούμενον και ώσπες τινά πομπήν άναπληςοῦντα. multum flammarum et lampadum, multitudo servorum, faces et candelabra præferentium. aënea lampas, ut a. candelabra ap. Cic. Verr. IV, 26. ex ære Corinthio, de quo v. Plin. XXXIV, 2. ex quo loco quidam collegisse videntur, eam Tribunis præferri solitam. 287. Mos pauperum et parcorum apte no-Candela, cujus papyrum (vel funitatus et graphice expressus. culum) temporibus partior, ut duret; dispenso, dispono, tempero, ne aut citius ardeat, aut exstinguatur; vet. Schol. Bene poeta expressit ridiculam pauperis industriam in parsimonia rerum; solent enim pauperes digitis extendere candelam, quasi non plus sit arsurum, quam ipsi digitis extenderint; Britan.

288 seq. Audi nunc, quænam sint proæmia, h. e. quodnam sit initium rixæ, si rixa vocanda est, ubi alius cædit, et ego tantum vapulo, cædor: (nam rixa propr. est inter altercantes atque utrimque pugnantes) principium ejus est, stat ille contra me in gradu, (ut pugnantes solent et gladiatores) meque stare jubet cet. Conf. huic loco V, 26 seq. XV, 51 seq. et inpr. verba similia Alexidis de ebriis ap. Athen. X, 5. (17.) p. 421. Τοῦ χαχῶς λέγια γὰς ἀρχὴ γίνοι. ἀν δ΄ εἶτης ἄπαζ, Εὐθὺς ἀντήπουσας. ἤδη λωδορεῖσθαι λείπεται. Εἶτα τύπτεσθαι δέδικται καὶ παροινεῖ. ταῦτα γὰς Κατὰ φύσιν πέφυκεν οὕτως, καὶ τὶ μάντεως εδει; Proæmium propr. præludium citharædorum, (a πρὸ, ante, et οἴμη s. οἶμος, moduli canticorum) deinde exordium oratorum, et hinc principium, initium cujusque rei. 291. Ad hoc recte monet Hesiod. Εξγ. 210. 211. Ἄρρων δ΄ δογ΄ ἐδιλοι πρὸς κρείσσονας ἀντιφερίζειν. Νίκης τε

στέριται, σχός τ' αἴσχιση άλγια πάσχει; Ach. 292. seq. Insultat pauperi, quasi vilissimis alicubi cibis onusto atque referto. Conchis, fabæ genus, cibus vilis et paupevino acido ac vapido. rum. 41 tumes apposite dictum, quia conches ventrem inflant. Cf. Heins ad Ovid Medicam. Fac. v. 70. Sutor pro quovis homine sordido et infimo, ut cerdo IV, 153. et VIII, 182. ubi v. not. tile porrum; cf. ad XIV, 183. vervecis labra, caput vervecinum, quod in Apophoretis inter cetera munera mittebatur pauperibus; Britan. coll. Martial. XIV, 211. - 295. accipe calcem, ictum calcis. Calceis aliquem cædere, summam injuriam fuisse, monet Barth. Adv. XLII, 3. Idem non tantum turpe, quod immundi, sed grave etiam et molestum, quod clavis confixi erant calcei; Grang. 296. Ede, ubi consistas, quo loco mendicandi causa et die, ut sup. v. 74. mendicorum more stare soleas. Consistere ap. Plaut. Curc. IV, 1. et al. dici eos, qui multum morentur in aliquo loco, in quo quæri possint et facile inveniri ab omnibus, quibus iis conventis opus sit, docet Duker. ad Liv. Epit. LXV. Proseucha, mooseyr), propr. preces, metonym. locus, conventibus sacris precibusque ad Deum fundendis destinatus, spec. ædificium seu delubrum, quod a Judæis extra oppida illa, in quibus synagoga non erat, ad fluvium vel mare vel in lucis montibusve exstrui et, ut legis in eo interpretationes audirent, vel sacra ac preces statas bene loti ter singulis diebus facerent, frequentari solebat, oratorium, מפלת הפלת, הפלח בית תפלח Manso hæc adnotavit: "Consentiunt omnes, proseucham locum esse religiosis Judæorum precibus et conventibus destinatum; quid vero hic poeta intelligat quove sensu vocem acceperit, dubitatur. Lubinus et Prat. putant, improprie significari locum aliquem, sive pontem, sive crepidinem, sive tabernam, quo confluere solebant mendici stipem egossuyfame, orantes; Turnebus, mendicos, quod domicilia non haberent, interdum occupasse proseuchas in iisque cubuisse ideoque proseuches nomen in contemtum abiisse; Henninius, sensum verborum esse: an tu e vilibus Judæis es, qui, relictis suis proseuchis, mendicatum in Urbem veniunt? Sed nodum, ni fallor, solvunt vss. 13

Cf. inf. ad XIV, 131. et Martial. V,
 VII, 77. XIII, 7: et Cassub. ad Athen. IV, 15. p. 159. s.
 Cf. Philo de Leg. Mos. Tom. II, p.

Cf. Philo de Leg. Mos. Tom. II. p. 268. et Mangey ad h. l. Joseph. Antt. Jnd. XIV, 10, 23. et de Vita sua c. 54. Intpp. Luc. VI, 12. et Act. Apost.

XVI, 13. le Moyne ad Varia Sacra p. 71. Vitringa de Synag. vet. p. 119. 217. 1109. Vales. ad Euseb. H. E. p. 27. Barth. Advers. II, 21. Voss. ad Catull. p. 313. Turneb. Advers. I, 19. et 23. Scalig. de Emendat. Temp. in not. ad Frag:n. et Schleusneri Lex. in N. T.

seq. et vetus Schol. ad IV, 117. unde discimus, vixisse et proseuchas seu delubra sua habuisse Judæos extra Urbem, in primis in Egeriæ valle, ante portam Capenam, ibique et in contermina via Appia iter facientibus mendicando molestos fuisse. Quæ si quis tenet, statim vel me non monente videbit, interrogare petulantissimum juvenem, an forte inciderit in mendicum, qui inter Judæorum proseuchas circumvagetur et quasi societatem cum abjectissima gente ineat; satis contumeliose, si quis civem natalibus splendidum meritisque conspicuum cogitet." 298. pariter, non minus si respondeas, quam si Vadimonia irati faciunt, clamant adeo, se a te cæsos injuriaque affectos esse, et litem tibi intendunt; proprie, jubent te datis vadibus s. sponsoribus polliceri, te ad diem certam ad agendum de ea re causamque dicendam in jus aditurum. 43 - 299. Libertas h. l. sieuwzūć dicitur. 300. adorat, supplex rogat. 301. Beneficii loco habent pauperes, quod non omnes iis excutiuntur dentes. 304. catenatæ, catenis firmatæ adversus fures et expilatores, vel petulantes, qui tabernas noctu effringere solebant, ut ipse Nero; Farn. coll. Suet. Ner. 26. et Tac. Ann. XIII, 25. clausis domibus, postquam siluit tabernæ compago, h. e. taberna; nocte intempesta, qua opifices jam silent, quiescunt, a labore cessant.

305. Grassatorum multitudo et in Italia, et Romæ erat. Cf. Suet. Aug. c. 32. et 43. ubi v. Casaub. 306 — 308. Grassatores ex locis latrocinio aptis, custodiis ibi dispositis, pulsi Romam confluunt. 307. Campi et paludes Pontinæ (hod. Paludi Pontine) inter Nymphæum et Ufentem fl. ab Astura ad Terracinam, quæ, si Festo in Pontina tribu fides habenda, a Pontia urbe, (unde h. l. legendum esset Pontina, ut τὰ Πόττικα έλη ap. Dion. Cass. XLIV. p. 242. XLV. p. 274.) vel potius, ut alii putant, ab agro Pometino aut Suessa Pometia, vicino Volscorum opp. (Gr. Πωμέτια s. Πωμέττια, et τὸ Πωμέττιον s. Πωμειrivar redia, v. c. ap. Strab. V. p. 159. 161. unde contr. Pomiia, et propter euphoniam, quæ tamen nulla est, a quibusdam Pomptia vel Pomptina palus scribitur, de quo v. ad Sil. VIII, 377. et Casaub. ad Suet. Cæs. 44.) nomen accepere, olimque obtinuere locum XXIII oppidorum, (Plin. III, 5.) sed postea crevere in dies ex aquis, quæ ex montibus in planitiem confluunt, aëremque pestiferis inficiunt vaporibus, qui vel Romæ sentiuntur. Ingentes sumtus, a Corn. Cethego Cos. a. U. DXC. (Liv. Epit. 46.) a Jul. Cæsare, (Suet. 44.) Augusto, (Horat. A. P. 65.) Trajano, (Dio Cass.) Theodorico, (Cas-

De vadimoniis v. Salmas, mod. usur. c. 16. et Budæus ad Pand. p. m. 40 seq.

siodor. Var. Epist. II, 32 et 33.) nostroque ævo a Papis Sixto V. (ducta fossa fiume Sixto) et Pio VI. in paludes siccandas impensi, nondum operi perficiendo suffecere. v. Adlers Nachr. von den Pom-Gallinaria pinus non illa villa ad Gallinas vel linischen Sümpfen. nemus Cæsarum, quod loco juxta Tiberim celebri grassatoribusque parum apto, ad nonum ab Urbe lapidem, erat, (v. Harduin. ad Plin. XV, 30. Casaub. et Ernesti ad Suet. Octav. 43. et Galb. 1.) sed Gallinaria silva, inter Vulturni ac Literni ostia, in Campania et sinu Cumano, adeoque in eodem tractu, quo Pomtina palus, Van andeos xal άμμιόδης, ήν Γαλλιναρίαν ύλην καλούσι, Strab. V. p. 168. al. 243. Cf. Cic. ad Div. IX, 23. et Merula Cosmograph. P. II. Lib. IV. c. 8. 308. Vivarium, receptaculum ferarum, avium pisciumque, qui in eo aluntur et saginantur; unde tam parata, quam opima præda designari videtur. Cf. inf. ad IV, 51. Macrob. Sat. III, 13. et Horat. Epist. I, 1, 79.

309 seq. In omni fornace graves catenæ conficiuntur, quibus grassatores constringantur; sed horum tanta est multitudo, ut illæ omnibus constringendis non sufficiant.

Maximus modus, maxima copia ferri in vinculis fabricandis consumitur, ut timeas, ne desit mox ferrum, unde rustica fiant instrumenta.

Marra, genus ligonis; quæ vox Gallis etiam, Italis et Hispanis hodie in usu est. Μαξέδυ, ἐξγαλεῖου σοληεοῦν, Hesych. 44

312 seq. Poeta præclare seculi sui infelicitatem et corruptelam morum comparatione priscorum temporum declarat, ut XIII, 34 seq. et al. Verbis proavorum atavos remotissima designantur tempora. Cf. tamen Var. Lect. 313. Sub Tribunis, temporibus liberæ rei publicæ, quibus summa fuit Tribunorum plebis potestas; unde et Augustus ceterique Imperatores tribunitiam receperunt potestatem, quæ summi imperii vim significationemque habebat, quod vel ex eo intelligitur, quod in numis aliisque monimentis publicis anni tribunitiæ potestatis, tamquam anni imperii, numerantur. 314. contentam, quia pauci erant malefici, uno carcere publico, ab Anco Marcio ad terrorem increscentis audaciæ in media urbe ad forum ædificato, cujus firmissima pars, a Servio Tullio adjecta, ab eo Tullianum dicebatur. 45 Sed jam alius carcer ab App. Claudio decemviro in IX. Reg. Urbis prope theatrum Marcelli, aliique postea ab aliis exstructi carceres et

<sup>4</sup> Cf. Colum. X, 72 89. Plin. XVII, 4 v. Liv. I, 33. Lips. ad Tac. Ann. 11. XVIII, 16. et inf. XV, 167. IV, 29. Corte ad Sallust. b. Catil. c. 55.

lautumiæ. 46 — 315. causas, cur Roma discedam. Inde a v. 21. Umbricius varias poetæ adtulerat causas. 316. Jumenta vocant me. muli, jam longius progressi, me monent, at sequar. 317. commota mulio virga adnuit, cf. ad VIII, 153. - 319 seq. Quoties Urbis tædio Aquinum secesseris, properans refici, recreari cupiens, a Cumis, quo nunc migro, (v. sup. v. 2 seq.) me converte, illuc, quo secessisti. arcesse. Cf. Var. Lect. Aquino tuo, patriæ tuæ, Latii novi oppido. v. ad Sil. VIII, 403. Cererem et Dianam, deas Aquini præ ceteris cultas, et h. l. pro ipsa urbe positas. Helvinam s. Elvinam putant Cererem dictam vel ab eluendo h. e. lavando, quod sacris hujus dese initiandi lavarentur; vel ab helvino s. helvo et helvolo, h. e. flavo spicarum colore; vel ab Helvino s. Elvino fonte prope Aquinum, quem adhuc ab incolis ita appellari, et juxta quem etiam nunc quædam templorum vestigia conspici, nescio qua fide, docet Britan. Vetus Schol. hanc epitheti causam originemque tradit: "Namque apud Aquinum colunt numina earum Dearum, quas colunt in Galliis." Videtur itaque eam deduxisse ab Helviis s. Helvis, populo Gallico, de quo v. Cæs. B. G. VII, 7. 75. et B. C. I, 35. Plin. III, 4. XIV, 3. Cf. Var. Lect. 321. 322. Hennin. ita ad h. l. commentatur: "Minatur Umbricius, gravissimi supercilii homo, et se satiras scripturum, et alludit ad originem earumdem, Sibylla relicta ad Helvinæ Cereris saturam lancem et saltantes Satyros, dicteria salsa per jocum et seria jactantes ea libatione, se comitem Juvenali additurus." illas aut potius te ipsum mei s. auxilii mei. in agros Aquini gelidos, propter flumina, sylvas et colles. Cumis contra thermæ salubres et, ut in tota Campania, tepida aeris temperatio. caligatus, ut vulgo putant, velut audax miles et acer vitiorum hostis. Bahrdt: multis symbolis instructus et quasi armatus, ut nos dicimus, wohl gestiefelt.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cf. Liv. III, 57. Plin. VII, 36. 1790- pl. 186. Heubach Comm. de poli-Intpp. Vellei. I, 9. Götting. Anseigen tia Roman. Gostt. 1791. p. 17.

## SATIRAM IV.

1. Eccz et en de re tum mira, tum subita et improvisa. Cf. Ernesti clay. Cic. Abruptum exordium, ut Sat. I, 1. Ecce Crispinus scil. adest, vel Crispinus iterum et sæpe mihi vocandus est in partes. Cf. Horat. Sat. I, 4, 13.14. iterum C. quoniam ejus mentio facta sup. Sat. I, 26 seq. ubi v. not. est mihi, a me, sæpe vocandus ad partes operis mei et in scenam quasi producendus, sumta metaphora, quod alii jam monuere, a comœdiis et scena, ubi histriones primas, secundas, tertias partes agunt. Sic et Hernicos ad partes paratos dixit Livius III, 10. 2. redemtum captivi aut servi instar a vitiis, ab eorum potestate, nulla virtute, tamquam pretio: nisi malis, qui ne ulla quidem virtute vitia redimit, h. e. compensat, ut ap. Senec. excerpt. controv. 4. extr. 3. æger, infirmus, enervatus, debilis et animo et sola libidine fortis, ut ap. Senec. Controv. I. p. 62. isti vulsi atque expoliti et musquam, nisi in libidine, viri - 4. Delicias viduæ, amorem viduarum, adspernatur tantum, solas sectatur nuptas; H. Vales. forte et Grang., qui monet, viduas universe dici, quæ sint sine marito, adeoque et quæ numquam nupeerint. Plerique, quibus Hein. adstipulatur, exponunt ita: voluptatis gratia mœchatur, non lucri. Conferunt I, 39. et Martial. XI, 88, 3. quibus locis de vetulis, non viduis, sermo est. Tantum adulter est, non etiam scortator: majoris autem licentiæ viduæ; Plathner. coll. VI, 141. Nihil horum satisfacit. Conf. Var. Lect.

5 seq. Quid refert, quam dives sit, quum nemo malus sit felix. quantis jumenta fatiget porticibus, exquisite pro, quam amplas habeat

Romani aut voluptatis aut valetudinis causa gestari amabant et in immensis porticibus gestationibusve æstivo pluvioque tempore vel gestabantur a servis, vel jumentis essedo junctis vehebantur.1 jumenta fatiget ex Virg. Æn. I, 316. sumtum putabat Grang. 6. nemorum, h. e. viridarii in impluvio consiti 2 et hortorum: nam Romani hortorum nomine in ipsa Urbe delicias, agros (jugera v. 7.) villasque possident, Plin. XXIX, 4. - 7. Jugera, hortos aut spatia in suburbio; Sic forum pro urbe dictum; quod paucis arridebit. Heinecke hæc adnotavit: "Tu mecum distingue in hunc modum: Jugera quot vicina, foro quas emerit ædes. Jugera vicina sunt agri aut horti in vicinia Romæ, ædes vero in foro, i. e. foro imminentes. magni æstimatas esse ex Tac. Ann. III, 9. et Hist. III, 70. colligi potest." Sed hoc Taciti verbis innui et poetam ædes foro pro ædibus in foro, has vero pro ædibus foro imminentibus dixisse, non facile erit, cui persuadeatur. 8. Nemo malus felix, scelerum sibi conscius. minime felix est corruptor, stuprator, vel qui alios ad nequitiam perli-Incestus, qui stuprum nefarium, legibus moribusque contrarium et a diis iratis puniendum, infert cognatis, Vestalibus et ingenuis. viltata sacerdos, virgo Vestalis, cujus caput vittis redimitum. 3 per, vid. ad v. 12. - 10. Virgo Vestalis, incesti convicta, ex instituto Numæ vel potius Tarquinii Prisci, Pontificum judicio damnata, in campo scelerato viva defodiebatur. 4

11. Sed nunc scil. loquimur s. querimur de factis levioribus Crispini, cujus alia sunt scelera multo graviora ac turpiora. 12. caderet, litem perderet, damnaretur. Sic fabula et causa vel homo in judicio cadere et contra stare dicuntur. sub judice cadere, ut sub judice dicere VII, 13. sub quo crimine cecidit X, 69. nullo sub teste hoc canebat XV, 26. — sub judice morum, censore, vel, quo titulo Cæsares utebantur, præfecto morum. Poeta respexit ad acerbam Domitiani censuram et damnationem Corneliæ, de qua v. Suet. Dom. 8. et Plin. Ep. IV, 11. Simul iniqua ejus correctio morum taxatur, cui vel pulcrum in Crispino, homine ipsi gratissimo, visum sit, quod in aliis gravissimo dignum supplicio. Præterea Domitianus ipse fratris filiam incesto pol-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. inf. VII, 178. 179. Martial. I, 13, 8, V, 21, 8. Plin. Ep. II, 17. V, 6, 17. Cels. de re med. II, 15. et Lips. Epist. Cent. III. Miscell. Epist. XI.

<sup>2</sup> v. Heyne ad Tibull. III, 3, 15. Mitscherl. ad Horat. Od. III, 10, 5. 6. Plin. et Lips. II. cc.

Confer Ovidii Fast. III, 30. VI, 457 seq. Lips. de Vesta et Vestal. c. 12.
Confer Dionysium II, 65. VIII, 90. Plutarch. in Numa p. m. 67. et Quæst. Rom. 95. Lipsium de Vesta c.

luerat, de quo v. ad II, 29 seq. Qui vero Vestalem vitiaverat, virgis in comitio ad necem csedebatur. v. Suet. Dom. 8. Liv. XXII, 57. Lips. de Vestal. c. 13.

13. 14. Notatur stultitia hominum, qui vulgo e censu ac dignitate mores metiuntur et honesta vel laudabilia esse putant in divitibus, quæ turpia ipsis videntur per se et in pauperibus. Cf. VIII, 182. XI, 1 seq. et 174 seq. Titio Seioque; nomina ex officina JCtorum petita, ut videre est in l. Titius et Seius D. de heredibus et passim in Jure Civili; Grang. 14. Hæc verba, ni fallor, pendent a v. 11. Nunc de factis levioribus sc. agimus: quid vero agas, facias vel dicas, cet. 15. Mullus genus piscis, (seebarbe, rothbart, Gall. surmelet) quod Romanis in deliciis et tanto pretiosius, quanto majus fuit: 5 gratiores etiam mulli barbati. v. ad VI, 40.

15. 16. Pretium hujus mulli fuere sex millia numorum sive sex sestertia, et totidem, h. e. sex, libras pependit. Cf. Gronov. de Sestert. III, 6. p. 161 seq. Sane eleganter et εἰρωνικῶς adhibetur, ut Gr. δη vel δήσου, et Germ. fürwahr, in der that, traun. Cf. Burm. ad Phædr. III, 15, 12. Poeta loquitur de re dubia ac fabulosa; quo etiam spectant verba ut perhibent cet. 17. qui de magnis majora loquuntur, qui rem verbis adaugent. Notantur fabulatores et rumigeruli.

18—21. Faceta et illis temporibus accommodata observatio: Non reprehenderem Crispini luxuriam, si artifex, callido consilio, mullum tanti emtum dono misisset seni orbo aut magnæ h. e. illustri locupletique amicæ, ut hereditatem, certe gratiam eorum, captaret. 19. Præcipuam ceram, p. partem hereditatis, in tabulis ceratis testamenti consignatæ: vel præcipua cera est prima tabula, in qua primi heredes et quidem in secundo ejus versu scribuntur, ut in secunda secundi, et s. p. Cenf. intpp. Hor. Sat. II, 5, 53. 54. Suet. Cæs. 83. Ner. 17. et al. ulterior, alia. 21. Antrum clausum, sella vel lectica clausa s. tecta. Cf. ad I, 65. Specularia fenestræ e lapide speculari. 6—

Tertull. de pallio p. 119. et ad eum Salmas. p. 453. 454.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Conf. inf. V, 92 seq. Martial. II, 43, 11. V1I, 77. XIII, 79. Varr. R. R. III, 17. Schweigh. ad Athen. IV, 13. et VII, 125—127. Binas libras ponderis raro exsuperat, teste Plin. 1X, 17. s. 30. Sed de graviori quorumdam mullorum pondere ac pretio eorum v. id. Plin. IX, 17. et 18. s. 31. Hor. Set. II, 2, 34. Martial. III, 45, 5. X, 31. XI, 51, 9. Senec. ep. 95. Macrob. Sat. II, 12. Suct. Tib. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Specular (ut verba Wernsdorf. in Poet. Lat. min. T. VI. p. 542. mea faciam) est quadra lapidis specularis in tenues crustas secti, quam fenestris insertam cœnationibus, cubiculis, lecticis et pomaris hortorum, tum luce et calore solis perfundendis, tum ab aëre et hieme defendendis, adhibebant. v. ad 1, 65. Mar-

22. Multa videmus Crispinum fecisse. — 23. De tribus Apiciis, hominibus opulentis, prodigis gulæque magistris, (unde Apicius de quovis guloso inf. XI, 3. et Apicia s. Apiciana condimenta, coctura, uva, placentas cet.) quorum primus a. U. c. DCXLIX. alter sub Tiberio, tertius sub Trajano vixit, quibus tamen longe posterior fuisse creditur auctor libelli de opsoniis et condimentis s. de arte coquinaria, multi passim egerunt. 

miser et frugi homo siguntage, et si Crispino comparetur.

23 seq. Hoc tu, Crispine, sc. fecisti? tu, qui olim servus fuisti?
24. Crispinus Ægyptius et servus quondam. Cf. ad I, 26 seq. Papyrus (ἡ πάπυρος) patria, Ægyptia, ex qua Ægyptii chartas præparant et navigia texunt, ut e libro vela tegetesque, nec non et vestem, etiam stragulam ac funes, Plin. XIII, 11. s. 22. 23. 8 Succinctus papyro, πλέγματι papyraceo, loco fibulæ: nam servi Pelusiaco linteo s. tunica linea induti alteque ad genua succincti ministrabant et tunicæ eorum non fibula, sed nodo quodam supra collum vel humeros religari solebant. Similis est locus Anacr. IV, 4 seq. qui forte Juvenalis oculis vel menti observabatur, 'Ο δ' Ερως, χιτῶνα δήσας 'Ταὶς αὐχίνος παπύρω, Μίθυ μοι διακοπίτω. Cf. ibi intpp. et v. inf. ad VIII, 162. Horat. Serm. II, 8, 10. intpp. Phædri II, 5. et Böttigeri Sabina p. 283. 300. 301. ed. pr. Succinctus: nam piscatores juncis cinguntur, quibus etiam suspendunt pisces; Omnibon.

25—27. Cf. Excurs. ad h. l. Similiter Plin. IX, 17. s. 31. Asinius Celer e Consularibus, hoc pisce (mullo) prodigus, Caio principe unum mercatus octo millibus numum: quæ reputatio aufert transversum animum ad contemplationem eorum, qui in conquestione luxus, coquos emi singulos pluris quam equos, quiritabant: at nunc coci triumphorum pretiis parantur et coquorum pisces. 28—33. Quam lautas fuisse putemus epulas Domitiani, quum scurra ejus ac parasitus deglutiverit tot sestertia h. e. mullum sex millibus sestertiorum emtum? (conf. v. 15. 16.) glutisse et mox ructarit egregie de hominibus gulosis, qui ita se cibis ingurgitant, ut ructent.

Endoperatorem àqxaïxã; et facete

tial. VIII, 14, 3. Sen. Ep. 86. p. 367. ed. Gron. et Nat. Quest. IV, 13. p. 762. Intpp. Plin. H. N. XXXVI, 22. s. 45. 26. s. 67. Plin. Ep. II, 17. Lips. ad Sen. ep. XC. et de provid. c. 4.

ep. XC. et de provid. c. 4.

v. C. Vales. not. ad Juvenal. XI, 3.
Lips. ad Tac. Ann. IV, 1. Casaub. ad
Lamprid. p. 333. idem et Schweigh. ad
loc. class. Athen. I, 6. (12.) p. 7. Fabric.

Biblioth. Lat. L. II. c. 25. Contaren. Var. Lect. c. 27. Harduin. ad Plin. VIII, 51. s. 77. IX, 17. s. 30. X, 48. intpp. Mart. II, 69. III, 22. et Sen. ad Helv. 10.

10.

8 v. Harduin ad Plin l. l. et Guilandini commentar. coll. Scalig. Animadverss. et Salmas ad Vopisci Firmum c. 3.

pro Imperatorem, (v. Var. Lect.) ex Ennii Lucretiique imitatione, et quoniam epica poesis recentiorem scripturam respuit. 29. tot sestertia, fereulum, tot sestertiis emtum, et tamen non nisi exiguam oænæ partem, si cum cœna Cæsarea conferatur, vel potius cænæ, qualis Crispini esse solet, ac tum fuit. sumtam de margine cænæ, ferculum minus, in margine, non majus, in media mensa convivis appositum.

31-33. Cf. ad I, 26-29. scurra aulicus per contemtum vocatur Crispinus. magni palatii, v. Var. Lect. - 32. 33. Crispinus ex λεωσώλη Eques factus. princeps Equitum, non Magister Eq., ut vet. Schol et alii interpretantur, neque princeps juventutis, h. e. Cæsar, (πεόπειτος τῆς ἐππάδος ap. Dion. in Exc. p. 104.) ut Spanhem. de Pr. et Usu Num. Diss. VIII. p. 664. 665. putabat, (nam de Crispino, non Domitiano, h. l. sermo est) sed qui inter Equites præcipuum obtinuit locum propter divitias et gratiam Domitiani, vel relatus inter equites illustres, de quibus v. ad VII, 89. X, 95. et ad Tac. Ann. II, 59. et magna voce, more eorum, qui merces venum dandas per vicos euntes exclamant. Cf. Sen. ep. 56. Siluri pisces Nili, nullius pretii, quos inopes in Ægypto venditant; Vet. Schol. Conf. ad municipes, ejusdem municipii et patriæ, Ægyptios, ut nos dicimus: seine landesleute. v. ad v. 24. et ad XIV, 271. Alii intelligunt pisces, qui propter vilitatem non Romæ, sed in municipiis fricta de merce edidi ex emend. cl. Manso, cujus nota venduntur. est: " Pisces fricti, Apicius inquit I, 11., ut diu durent, eodem momento, quo friguntur et levantur, aceto calido perfunduntur, et Listerus ad h. l. " Pisces, scribit, ex frictione multo citius et firmius densantur. quam carnes, ob summam illorum sanguinis teneritudinem. Si itaque huic eorum coitioni naturali accedat etiam aceti calidi superfusi vis, ex duplici constrictione diutius conservari possint. Hæc autem piscium frictorum condictura etiam apud nos in usu est et ad maritimum modum (Italis marinare, unde Germ. marinirte fische) appellatur." Intelliguntur itaque nostro versu omnis generis pisces, quos mercatores, modo ab Apicio commemorato, in ipsa Ægypto condiendos et inter Nilotica illa salsamenta, quæ Diodorus I, 36. Lucianus T. III. p. 249. ed. Reitzii aliique laudant, Romam navibus transvehendos curarent. Quorum in numero siluros hic præ omnibus dictos vide-Fuere enim siluri non solum frequentissimi in Nilo, sed etiam pretii tam vilis, ut non nisi ab inopibus, qualem Crispinum servum fuisse e v. 24. scimus, et venderentur et emerentur. Est noster silurus Scheilan Niloticus, pinna dorsali secunda adiposa, (v. Blochs Vol. II.

Naturgesch. der Fische Deutschlands T. I. p. 247.) piscis longitudine XII, ad summum XV digitorum, nobis der langbart."

34-36. Faceta Musarum invocatio in re ridicula et vili, tamquam gravi, seria ac difficili, ut ap. Homer. Batrach. v. 1 seq. et Horat. Sat-I, 5, 51 seq. quos recentiores poetæ imitati sunt. Ita omnes poetas, qui carminum suorum exordiis Musas invocent easque canere jubeant, vanitatis argui monet Rigalt. Calliope pro omnibus Musis, quia princeps earum est, προφερεστάτη άπασέων, Hesiod. O. 79. Cf. ad Sil. III, 222, XII. 390. Virg. Æn. IX, 525. al. licet et considere, instar judicum aut eorum, qui vel de re magni momenti deliberant, vel immorantur in re gravi, quæ moram postulat et attentionem. cantandum, ut in re ludicra, aut ficta et fabulosa, quæ a poetis decantari solet. Sic cantare pro fingere, ficta canere inf. X, 178. vera agitur; cujus tamen veritas non aliunde constat. Pierides. notiss. Musarum nomen, a monte Macedoniæ, iis sacro. Cf. ad VII. prosit mihi, (ut ap. Virg. Æn. IX, 92.) h. e. propitiæ mihi sitis vel propterea, quod vos dixerim puellas, quod vos honori habebitis, quum tam rara nunc sint castæ virginitatis exempla, quumque jam vetulæ sitis et a poetis ab antiquissimis inde temporibus amatæ, vel quum adeo non defuerint, qui vos vitiatas esse affirmaverint et liberos peperisse. Ratio lepidissima.

37. 38. Accurate tempus designatur, ut ab historicis, res magnas dignasque memoria narraturis; et magnificum est exordium, tamquam res memorabiles et grandiori dicendi genere memoraturi. mianimum orbem, imperium Rom, sævitia inertiaque Imperatorum Flavius ultimus, Domitianus, postreafflictum atque exhaustum. mus e gente Flavia et simul ultimus Cæsarum. Vetus Schol. laudat hos versus: Flavia gens, quantum tibi tertius abstulit heres? Pæne fuit tanti, non habuisse duos: de quorum auctore v. Wernsdorf in Poet. Lat. min. T. III. p. 95. serviret cum delectu dicitur et respectu nominis Domini, de quo v. Suet. Dom. c. 13. alteri (ut Paris ap. Virg. Æn. IV, 215.) et quidem calvo; acerbissimus morsus, propter quem in exsilium Ægyptiacum a Claudio (s. Calvo) Nerone missum esse Juvenalem, perperam tradit vetus Schol. ad h. l. et ad VII, 92. nam ex fine hujus Sat. intelligitur, eam post cædem Domitiani fuisse scriptam. Comparant nota Ausonii verba: Et Titus imperii felix brevitate: sequutus Frater, quem Calvum dixit sua Roma Neronem. Nam Domitianum primo quidem pulchrum. postea vero deformem fuisse calvitio eoque maxime offensum, tradit

Sarcasmus ex famosis forte libellis carminibusve Suet. Dom. 18. petitus. Calvities vero risui olim jocisque obnoxia esse, (conf. Suet. Cæs. 45.) et hinc in comœdiis parasiti, lenones thrasonesque calvi solebant induci. v. sup. ad argum. Sat. II. et Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. II. p. 423. — 39. Incidit implevitque sinus retis, h. e. rete, ut ap. Martial. XIII, 100, 2. Grat. Cyneg. 29. et al. admirabile rhombi, h. e. immensus, permagnus rhombus, ut IV, 81. Crispi senectus, v. 107. Montani venter, XIII, 214. Albani vini senectus, XIV, 9. cana gula, XIII, 184. mite Thaletis ingenium, Hor. Od. I, 3, 36. et III, 21, 11. Herculeus labor et virtus Catonis, Hor. Sat. II, 1, 72. virtus Scipiadæ et mitis sapientia Læli, ap. Hom. Bín 'Ελέτοιο vel 'Ηρακληείη, ίερδυ μένος 'Ατρείδαο, ίερη ζε Τηλεμάχοιο, σθένος 'Ωρίω-105, et alia, passim obvia, quæ laudavi ad Sil. II, 246. et IV, 599. Rhombus ignotum genus piscis plani, (Plin. IX, 20. s. 36.) quem vulgo putant esse nostrum meerbütt, tarbütt, steinbütt, Gal. turbot, cui tamen sudes, pinnas, (flossfedern) in lateribus tantum, non in tergo esse, (v. inf. v. 128.) jam monuit Bredencamp Magaz. f. Schul. Vol. I. p. 443. Præ ceteris laudabantur rhombi Adriatici, inpr. ad Ravennam capti, ut ostrea Lucrina et Tarentina, (cf. v. 140 seq.) lupus Tiberinus, muræna Sicula, elops Rhodius. v. Plin. IX, 54. s. 79. et conf. loc. simil. Ovid. Halieut. 125. - 40. Ante domum, templum, ut ap. Virg. Æn. VI, 81. et Prop. III, 2, 18. Ancon, 'Ayxòn, urbs, vulgo, ut etiam nunc, Ancona dicta, (quia in angusto duorum promonti. ex diverso cocuntium inflexu cubiti (àyxims) imagine sedet, ut Melæ II, 4. vel, ut Plinii III, 13. verbis utar, quia apposita est prom. Cumero, hod. il Monte Guasco, in ipso flectentis se ora cubito) et in agro Piceno ad oram maris Adriatici condita a Siculis, (Plin. l. c. Solin. c. 12.) et quidem, si Straboni V. p. 166. 211. 241. fides habenda, a Syracusanis, Dionysii tyrannidem fugientibus, qui a Græcis originem ducebant, unde h. l. Dorica, h. e. Græca, ut ap. Valer. Fl. II, 573. abi v. Intpp. et Virg. Æn. II, 27. ubi v. Heyne. Ibi templum Veneris (cf. Catull. carm. 36, 18.) et portus, a Trajano refectus, in cujus honorem arcus triumphalis e pulcro marmore exstructus, qui a temporis injuria integer fere mansit. Conf. Oudendorp ad Cess. B. C. I, 11 et 12. Wesseling. ad Anton. Aug. Itiner. p. 101. et Büsching. Geogr. T. II. p. 1262. — 41 seq. neque enim hic rhombus, qui nunc hæserat, adhæserat retibus, h. e. captus erat, minor fuit illis, qui in Mæotide palude, (hod. Mar delle Zabacche, nobis dicta das Asowsche Meer) quamdiu constricta gelu est, detinentur et verno tempore,

glacie solibus, solis ardore et radiis, rupta, inde enatant in Pontum Euxinum, (hod. mare nigrum) qui septemtrionem versus per Bosporum Cimmerium (Bocca di S. Giovanni s. Stretto di Caffa, Strasse von Caffa) cum Mæotica palude conjungitur: quos Mæotica palus, glacie adstricta, operit et effundit, emittit, et quidem ingenti multitudine, (proprie pisces effundunt se s. effunduntur, ἐκχύονται, ἐκχύονται, incora, ut copie, que catervatim instarque fluvii s. torrentis cum impetu proruunt; cf. Hom. Il. 9, 158. 4, 295. Virg. Æn. VII, 522. Sil. II, 151.) ad ostia Ponti Euxini torpentis gelu, ad exitum paludis Mæot. in Pontum per Bosporum Cimm. desidia tardos et longo frigore pingues: nam copia piscium innumera, inpr. pelamydum; in paludibus Mæotis pinguefacta et adulta, sed adspectu saxorum miri candoris in Euripo juxta Chalcedonem exterrita, per Propontidem in Pontum Euxinum violento impetu profluit ibique (potissimum juxta Byzantium) capitur. v. Tac. Ann. XII, 63. et, quos ibi Lipsius jam laudavit, Strab. VII. p. 320. Aristot. H. A. VIII, 13. 16. XV, 10. Plin. IX, 15. s. 20. et Ambros. Hexem. V, 10. Henninius adscripsit verba Hipparchi in scripto inedito σερί τῶν δώδεχα Ζωδίων ap. Voss. ad Melam p. m. 7. Του Πόντου, ενθα έστιν ή Μαιώτις λίμνη, εν ή πας έχθυς άπομαιούται, δθεν καλ αύτη ή λίμνη Μαιώτις διομάζεται. - 45. magister, rector cymbæ et lini, retis, h. e. piscator. Similiter magister, gubernator, navie Sil. IV, 717. (ubi v. Drak.) anares xwans et man, audwrag et alia. 9 46. Pontifici summo, Domitiano, cujus Pontificatus Maximus ex æreis ipsius numis notus. Eumdem Imperatores ab Augusto usque ad Gratianum sibi vindicabant soli, et quidem sapientissimo consilio, ut sacris quoque præessent et religione, efficacissima ad animos plebis movendos imperiumque continendum re, rationibus consiliisque suis convenienter possent uti. Conf. Diss. Bohierii (in T. V. Hist. Acad. Inscr.) et Bosii; Spanhem. de Usu et Pr. Num. Diss. VIII. p. 691 seq. Vulgo putant, poétam respexisse h. l. ad sacerdotes Albanos, quorum quasi Pontifex M. fuerit Domitianus. Conf. ad II, 84 seq. et inf. ad v. 61. 100. 145. Rectius mentem ejus cepit Grang. qui monet, signanter illum Pontifici dixisse, ut tangeret Pontificum cœnas, ex quarum luxu vel proverbia nata, de quibus v. Erasm. 46. Quis enim talem, tantum piscem, proponere venalem, vendere, scil. alii, quam Imperatori, aut emere, scil. alius, præter

Cf. Musgrav. et Heepfner ad Eurip. Cycl. v. 86. et Stanlei. ad Æachyli Pers. v. 378. 382.

cumdem, auderet, propter leges sumtuarias aut gulam Casaris et metam delationis, quum et litora, ipsa etiam litora, non fora tantum omnesque Urbis partes, plena forent delatoribus? 48. Dispersi, per omnia litora eorumque loca passim huc illuc volitantes, inquisitores alga, delatores, ipsam quoque algam explorantes, ne piscator in ea lateret, protenus agerent precibus, argumentis ac minis, cum remige nudo, piscatore paupere ac misero, (ut VII, 85.) vel solo, vel inermi, vel præsidii experte; nisi malis, agerent causam suam s. lege cum remige apud judices ipsumque Imperatorem: non dubitaturi cet. Graphica imago delatorum et gulosi tyranni, singulaque verba ei aptissima, si hoc modo ea exposueris et distinxeris. Vulgo autem alga vel de toto mari ac litore, vel de rebus etiam levissimis (ut ap. Virg. Ecl. VII, 42. et Horat. Sat. II, 5, 8.) accipitur; et agerent dictum putatur pro, agerent reum, accusarent et in jus raperent. Non ignoro quidem, verba agere, actionem et actorem sensu forensi adhiberi de accusatore vel petitore: is vero non cum aliquo, sed in aliquem ex lege quadam agere dicitur accusando vel petendo. Pessima vero est ratio Grangæi, qui jungit dispersi alga, pro: per algam a litus. Cf. Var. Lect. et de multitudine delatorum ac fisco Imperatoris mox v. 54 seq. et Suet. Dom. c. 9. et 12. - 51. Vivaria propr. quorumvis enimalium vivorum receptacula, inpr. immanes piscinae, quas delicatiores ditioresque Romani, ut numquam piscibus marinis carerent, vel in ipso mari vel in continenti exstruebant. 10 Depastum vivaria, in iis saginatum. - 53. In Scholiis vett. hæc leguntur: "Palfurius Sura, Consularis viri filius, in agone cum virgine Lacedæmonia sub Nerone luctatus Post inde a Vespasiano Senatu motus transivit ad Stoicam sectam, in qua quum prævaleret et eloquentia et artis poeticæ gloria, abusus familiaritate Domitiani, acerbissime partes delationis exercuit: quo interfecto Senatu accusante damnatus est; qu'um fuissent inter delatores potentes apud Domitianum et hi Armillatus, Demosthenes et Latinus archimimus, sicut Marius Maximus scripsit." Conf. Suet. Dom. 13. - 55. Donabitur ergo piscis Imperatori, ne perest fisco, quod jam distrahi non potest, ut vet. Schol. exponebat, vel, ut alii, fisco per delatores, vel denique, ne corrumpatur et computrescat. Ita vulgo hæc interpretantur et a piscatore dici putant. Conf. ad XIV, 130. Eidem ea adsignat Ach. hoc sensu: donabitur cito et libenter

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Conf. ad 111. 508. intpp. Horat. min. T. I. p. 145 seq. et T. V: P. I. p. Od. II, 15, 4. Wernsdorf Poet. Lat. 145.

Cæsari, quod retineri non potest, ne vi abripiatur et sic mese pereat obedientiæ præmium. Sed poetæ potius verba sunt, notantis iniquam illam legum jurisque fiscalis cum rationem tum interpretationem, et suadentis, ut piscis captus non vendatur, sed donetur Cæsari, qui etiam ea, quæ jure naturali communia sint, sibi vindicet. Poetæ etiam hæc verba tribuunt Brit. et Hein. Ille vero exponit: ne pereat scil. piscator; hic bene monet, sensum totius loci esse: quidquid egregii in mari capitur, donandum est Imperatori, ne pereat, ne nobis vi eripiatur et ita ne gratiam quidem ineamus.

56-58. Oratio insurgit, more poetarum satiricorum, quoties res, de qua agitur, poeticam tractationem admittit. Auctumni sestus in terris australibus, potissimum in Italia, intolerabilis esse et, austro per mare mediterr. flante humidisque particulis gravato, morbos gignere solet, unde h. l. letifer dicitur. 11 Auctumno cedente pruinis, hyemi, (ut apud Virgil. Georgic. I, 230.) eum excipienti, auctumnum, qui jam præterit, sequenti, ut apud Sophocl. Ajacem 675. Φοστιβείς γειμώνες εκχωρούση εθκάρτω θέρω. 57. jam quartanam febrim, h. e. morbos, ægris sperantibus, metuentibus. Ita vulgo, nec male, hæc interpretantur. Neque tamen necesse est, issuendayias per contrarium vel ἀκυφολογίαν propteres poetæ obtrudere: nam ἐλαίζει, ἐλαίς et sperare sæpissime significant exspectare, suspicari, cogitatione præcipere futurum aliquid, sive sit bonum sive malum, et hinc metuere, quemadmodum et nos dicimus: ich will nicht hoffen, dass dieses geschehe. 12 Flavius, (Conjectan. c. 17.) Rigalt. (in Diss. de Sat. Juv.) Grang. et alii propr. verbi sperare vim h. l. tuentur. coll. prov. Ital. Febre quartana no fa sonare campana, et inpr. Celso, qui lib. III, 15. extr. monet, quartanam neminem jugulare, et ægrotantes plerumque cupere febrim, quam quotidie sentiant, in quartanam Neque etiam diffitendum est, auctumno potissimum exeunte phthisin, tabidas aliasque febres acutas se inclinare sensimque decedere, vel earum vim in quartanam sæpius converti. Cf. Cic. ad Div. XVI, 11 pr. 58. Stridebat hyems; proprie venti, turbines, procellæ strident, strepunt, sonant. hyems deformis, turpis et ingrata adspectu, h. e. tristis, præcipue propter deformitatem tristem-

Conf. VI, 517. Plin. II. sect. 48.
 Hippocr. III, Aphor. 9. Virg. Georg.
 III, 478 seq. Horat. Od. II, 14. 15.
 III, 23, 8. et Sat. II, 6, 18. 19.
 Pers. VI, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Conf. Heyne ad Virg. Æn. I, 545. IV, 419. XI, 275. Burm. ad Valer. Fl. III, 295. intpp. ad Thom. Mag. p. 299. et inpr. Irmisch ad Herodian. I, 3, 11. p. 79. et 824.

que faciem nature, ut contra ver gratum. Cf. intpp. Horat. Od. II, 10, 14. et IV, 5, 6. prædam, captum piscem, recentem servabat, a corruptione ac putredine defendebat. 59. properat hic piscator ad Imperatorem. Auster, quo flante gravissimus oritur æstus, qui carnes et opsonia corrumpit. 13

60 seq. Intell. Albanum s. villa Domitiani Albana, sub collibus Albæ sita, quo secessu adeo delectabatur, ut eam quasi domum et regiam vel arcem, (ພັດສະຊ າກà ລໍກອດຈາປາ Dion.) immo et curiam haberet, quo sæpissime vel Patres vel Pontifices evocabat in consilium. 14 Ibidem centenas sæpe feras conficiebat collegiumque sacerdotum Minervæ instituerat, de quo v. Suet. Dom. c. 4. et 19. Situs et magnificenția villæ describitur a Stat. Silv. IV, 2, 18 seq. 62 seq. ubi cf. Barth. Certaminum varii generis ibi habitorum mentionem faciunt Suet. et Stat. ll. ll. - 60. Utque lacus Albani suberant, prope, non longe remoti erant. Lacus Albanus, (hod. Lago di Castel Gandolfo) ad Albam Longam et radices montis. 15 Alba Longa urbs Latii condita ab Ascanio et diruta a Tullo Hostilio, quod vel ex Liv. I. 3, 25. 29. seq. notissimum. 61. Vestam cum igni æterno Troja in Italiam ab Ænea, deinde Lavinio Albam Longam ab Ascanio, et denique Alba Romam a Tullo Hostilio translatam. Cf. Heyn. Exc. IX. ad Virg. Æn. II, 293. et Lips. de Vesta c. 2. Alba diruta servat ignem Trojanum et Vestam colit; urbs eversa præter templum Vestæ. κατισκάφη κλήν τοῦ iseοῦ, teste Strab V, p. 160. Vetus Schol. h. l. notavit hæc: "Romani quum Alba vellent sacra transferre Romam, tanta repente grando cecidit, ut intelligerent suis locis sacra non esse movenda. Inde ibi perseverant." Quæ narratio orta forsan et conflata ex perversa interpretatione Liv. I, 31. Vestam minorem poeta dixit respectu majoris templi, Romæ conditi a Numa, qui in ejus atrio aliquamdiu habitabat, et majoris religionis, qua Romæ colebatur, quam in urbe deserta, ubi inhonorata quasi remanebat. Cf. Ferrar, de lucern. sepulcr. p. 23. Vestam minorem, immo eamdem et antiquiori cultu: sed minorem ad urbem spectat; C. Vales. Sacra Vestæ Symmachi nondum ævo Albæ desiisse, patet ex ejus Epist. IX, 120. et 121. - 62. Obstitit parumper intranti piscatori turba miratrix; sed ut cessit ei hæc turba, stupore remisso, facilis illi patuit

<sup>16</sup> Conf. ad v. 56. XIV, 130. Horat.

Sat. II, 2, 41. 42. Galen. Aphor. III, 5.

16 Cf. mox v. 64 seq. et 145. Plin.

17 Cf. mox v. 64 seq. et 145. Plin.

18 De quo v. Liv. V, 15 seq. Cic. de Div. I, 44. et pro Mil. 31. Virg. Æn.

18 IX, 387. Mém. de l'Acad. des Inscr. et Pist. IV, 11, 6. ubi conf. intpp. et Tac.

19 Vit. Agric, c. 45. ubi v. Lips.

aditus. turba miratrix, ut t. salutatrix inf. V, 21. Cf. Heins. ad Ovid. Amor. I, 7, 37. 68. facili cardine, qui facile movebatur, mobili, volubili, ut contra difficilem forem (ob janitorem) dixit Ovid. Amor. I, 6, 2. 16 Facilis autem aditus erat homini, et munus et rem valde mirabilem afferenti. valvæ villæ, Albani.

64. Exclusi Urbe et arcessiti ab Imperatore, qui in Albano commorabatur. Sed rectius alii interpretantur: exclusi ab adspectu Imperatoris et ad fores exspectantes, ut servi, dum vocarentur. Designare voluit poeta superbiam Domitiani, qui ne Senatoribus quidem liberum aditum concederet : Hein. Idem monet, se non assequi, quomodo ex h. l. extorqueri possit hæc, quam ei inesse dixerit Jacobs, sententia: Senatores, in Domitiani limine exspectantes et ab ejus adspectu exclusi, piscem vident ad dominum intrantem, dum ipsi sibi eundem honorem frustra exoptant. Speciare, ut Bliese, adspicere cum admiratione vel voluptate. opsonia, opsonium, ofo, piscem, rhombum. v. loc. class. Athen. VII, 1. p. 276. 277. ibique Casaub. qui præter alia docent, ofor et reconfiguer antiquioribus Gracis dictum fuisse omne secopáyio, (quidquid ad panem adhibetur, Cic. Tusc. Qu. V. 34.) omnemque cibum coctum vel assum, serioribus vero piscem, cibum iis familiarem. Atridem, Domitianum, principem Romanorum, ut Agamemnon fuit Græcorum, et huic parem arrogantia, quod vel ex Hom. Il. a. coll. Suet. Dom. c. 13. intelligitur. 65. Picens, piscator ex Piceno, prope mare Hadriaticum, oriundus. 66. privatis majora focis, piscem majorem, quam ut ab hominibus privatis (v. ad VI, 114.) tenuiorisque conditionis in foco coqui et consumi possit ac debeat. Rhombus quoque in genere est cibus exquisitior ditiorumque, non pauperum, mensis accommodagenialis dies, lætus, festus, ut passim: nam qui lætitiæ · voluptatique se dat, Genio indulgere et obsequi, vel illum curare ac placare, et contra defraudare, dicitur. 67. Stomachum lazare, exonerare, evacuare, ut plus cibi capere possit, vel potius h. l. extendere, ampliare, quod fit πολυφαγία. Nota Ach. est: " Stomachum lazare, solvere, evacuare, ut has delicias capiat; nam helluonibus mos erat, ut post primam aut secundam mensam provocarent vomitum, quo venter laxatus facilius novas saginas, escas, caperet atque devora-Sagina proprie fartura, et deinde cibus, quo animalia red-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Confer ad versum 39. Quint. Horatii Od. I, 25, 5. Heyne ad Virg. En. VIII, 310. et Tibuli. I, 1, 40. Burm. ad Ovid. A. A. I, 160.

duntur pinguia, h. l. cibus exquisitior et copiose sumtus, aut potius, quod Hein. monet, rhombus pinguis. Verba v. 68. 69. adulatorie dicta. "In sacula tua est: in tempora regni tui. Saculum pro tempore regni alicujus Imperatoris frequentatur hujus ætatis scriptoribus, maxime Plinio juniori;" Hein. - 69. 70. Hæc perperam plerique ita interpretantur, ut verbis piscatoris, ipse rhombus capi volsit, judicium suum interponat poeta: quid apertius, manifestius, scil. hac adulatione; et tamen illi, Domitiano, surgebant cristæ, ille animo efferebatur, adulatione intumescebat, metaphora desumta ab avibus cristatis, quarum cristæ erectiores alacritatis ac superbiæ indicia sunt, quo sensu Gallis dicitur lever la crête et contra baisser la crête, ut nobis ihm schwillt der kamm. Præstat aliorum sententia. qua verba etiam quid apertius? piscatoris sunt, dicentis, quid manifestius esse potest, quam piscem capi voluisse, ut a te comederetur: quam adulationem poeta sic refutat: et tamen illi sc. rhombo cristæ (spinæ, pinnæ, flosfedern, ut sude. v. 128.) insurgebant, (ut erectae in tergo sudes v. 128.) quo prodebat indignationem et iram, quod captus esset, et significabat, se capi noluisse et a tanto tyranno ac monstro consumi, adeoque illa a piscatore non nisi per adulationem dicta esse: quod tamen non sensit Domitianus; nam nihil est, quod credere cet. Hanc interpretandi rationem probat Bredencamp in Magazin für Schulen Vol. I. p. 441. 442. sed ibid. p. 452. putat, majorem forte huic loco vim inesse, si verba quoque quid apertius? poetse tribuantur, isque piscatori ironice respondeat et suffragetur: quid apertius? quis de eo dubitet? et tamen illi pisci cristae surgebant : ex quo intelligitur, quam verum sit quod dicis.

70.71. Sententia communis et epiphonema, quo poeta narrationem suam interrumpere solet; Multi hominum, præcipue ii, qui divinam sibi potestatem majestatemque vindicant, etiam iis credunt, qui sine, pudore adulantur. Cf. Senec. Epist. LIX. med. Domitianus quoque, ut Caligula, (Suet. Cal. 22.) Aurelianus, Carus, Diocletianus, Antiochus, Alexander M. et inpr. reges Orientis, (Curt. VIII, 5.) non salutari, sed adorari, nec nisi Dominus ac Deus appellari volebat. Diiš æqua potestas, Reges et Imperatores Βοσίπελω, ἐναλίγκων ἐθανάνωσων, (κανὰ) δίμας ἀθανάνωσων ἰσικότες. — 72. patinæ mensura, patina satis magna, ut integrum caperet piscem, deerat: quod in Cæ-

v. Suet. Dom. J3. Martial. V, 8, 1. 484. 491. Eutrop. IX, 16. et Aurel. Vict. Spanhem. de Usu et Pr. Num. Diss. V. de Cæsar. c. 39. ubi v. Gruner. p. m. 386 seq. et Diss. XII. T. II. p.

saris irrisionem fingitur, ut reliqua, quæ narrantur. Cf. Martial. XIII, 81. 78. vocantur in consilium, ut de rhombo et patina, tamquam de publicis iisque gravissimis rebus, sententiam dicant, proceres, Patres, amplissimus ordo, (concilium augustum Sil. I, 609. senatus Rom. tamquam regum consessus Liv. IX, 17.) et quos oderat Ille Domitianus, more tvrannorum. Cf. Var. Lect. 74. 75. Recte depinguntur aureæ illæ compedes aulicorum, vita aulica et amicitia regum magna quidem, sed misera et periculi plena: unde non absurde a quopiam dictum, malle se in caula, quam in aula vivere; Ach. pallor amicitiæ, metus, quem ipsis incutiebat amicitia magna, Imperatoris, (cf. I. 33.) et misera, cum miseria periculisque quotidianis conjuncta, quum a magni amici nutu et arbitrio omnium salus penderet. Hunc metum non vanum fuisse patet vel ex Suet. Domit. c. 11. Pallor in facie sedebat, conspicuus erat, metus ipsa facie prodebatur. Cf. Ovid. Met. II, 776. et Trist. III, 9, 18. ubi v. Heins. 75. Liburno, præcone, e Liburnia oriundo, ne Romano quidem; vel servo, præconis vicem sustinente. Schol. vet. qui admissionibus præerat. Senatus edici et convocari solebat vel per edictum, (Liv. XXXVI, 8. Tac. Ann. II, 28.) vel per præconem, ut Liv. III, 88. IV, 32. Liburno servo nomenclatore, qui in senatum Patres vocaret: nam ex Liburnia servi proceræ staturæ mittebantur, qui quidem essent quoque sonora et valida voce atque ad id officium apti; Ach. Cf. ad III, Currite, jam sedit, verba præconis, et quidem pauca, more clamantium trepidantiumque, qui graphice adumbratur, ut et mox festinatio senatorum, verentium, ne longiore mora iram tyranni sedit Imperator, in consilio de piscis coquendi ratione deliberaturus. 76. Abolla, lacerna, quam Pegasus, deposita toga, Albam iturus induerat, vel pallium Stoicorum et Cynicorum, quo habitu forte incessit, quia et Stoicus fuit. Cf. ad III. 115. et Ferrar. ibi laud. qui recte monet, a Salmasio et Rubenio perperam colligi ex Nonio p. 538, abollam semper militarem fuisse vestem, et ex h. l., præfectos Urbi, quo honore functus sit 'Pegasus, in Urbe, Præsidesque in provinciis, habitu militari esse usos. Henninius bene hæc notavit: "JCtos fuisse fere Stoicos ea ætate, docuit Ger. Noodt Probabil. III, 1. Subtilissime igitur ridet Noster Stoicissantem Pegasum, qui nihil minus, quam liber, aut rex, ut se jactabant Stoici, vocatus ad Domitianum et tyranni iram veritus, quum tamen mentem Stoicam nec vultus instantis tyranni quatere debeat, serviliter properabat, et quidem vix circumjects, quam festinantissime

rapuerat, abolla Stoica." Cf. ad II, 15. Primus quoque properasse idem dicitur. " Pegasus, trierarchi filius, ex cujus liburnæ parasia (gapathuw) nomen accepit, juris studio gloriam memoriæ meruit, ut Liber vulgo, non homo diceretur; hic functus omni honore, quum provinciis plurimis præfuisset, Urbis curam administravit: hinc est Pegasianum scilicet jus, quod juris peritus fuerat." Ita vet. Schol. ex cujas ultimis verbis multi collegerunt, ab eo Proculianos nomen tulisse Pegasianorum. Sed Pith. ad h. l., Grot. Flor. Spars. ad Jus Justin. ad § 5. Inst. de fid. her., Bach. hist. jurispr. Rom. p. 410. et alii bene jam monuere, verba ista ad libros potius JCti pertinere. eodem modo, quo Jus Ælianum, Flavianum cet, vel pro jus legendum ease SC. Nam Pegasus sub Vespasiano non modo Præfectus Urbi fuit, sed et antea Consul suffectus cum Pusione, quo tempore factum est SCium Pegasianum de fideicommissis hereditatibus, ab eo appellaattonitæ metu tyrannorum, gravius quam trepidæ, et amarius dictum in ignaviam Romanorum, jugum servitutis patienter fe-C. Valesius in notis ab Achaintre editis et in Hist. de l'Acad. des Inscr. T. I. p. 140 seq. hoc epitheton ad tempus, quo L. Antonius, Germaniæ superiori præfectus, a Domitiano desciverit, refert coll. Plut. in vita Æmilii Pauli Opp. T. I. p. 268. ut attonitæ sit stupentis, ob Domitiani desidiam et segnitiem, qui tali tempore super re tam ridicula Patres convocaverit, et consternatæ ob terrorem ab Antonio incussum. positus, præpositus, præfectus, Urbi modo, non nisi, tantum, villicus, quum Urbs non amplius suis juribus utatur suaque libertate, sed jam villa quasi Imperatorum sit. Ita Ach. et Villicus propr. dicitur servus, qui villæ ibique potissimum alii. rei familiari et reliquis servis, ut villica (XI, 69.) muliebribus negotiis atque ancillis, præest, deinde quilibet præfectus, procurator, dispensator, ut villicus aquæ Claudiæ, vill. a plumbo, ab alimentis tunc, temporibus Vespasiani, cujus summa his verbis taxatur avaritia, quæ nota est vel ex Suet. Vesp. 16. ubi præter alia nar-

Alex. Sev. c. 15. ubi tamen perperam monet, Præfectum Urbi a poeta vere et proprie, non satirice, viliticum dici; nam ratio hujus appellationis subjungitur. Anne aliud tunc Præfecti Urbi fuere, quam villici, procuratores Cæsaris? Grangæus villici nomine h. l. innui putabat rusticum et extraneum, vel campestria potius redolentem et rus, quam urbanitatem.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> v. L. 2. § ult. D. de orig. jur., § 5. Instit. de fideic. hered. et al. Brencmann. Epist. de Consul. p. 608. et de Heuremat. Modestin. c. 11. Bynkershock. Obes. VI, 21. Thes. Meerman. T. I. p. 542 seq. et inpr. Menag. Amœnit. Jur. civ. c. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> ap. Spon. Misc. Sect. 6, p. 235. rustic Gruter. Inscr. p. 650. 1053. al. Conf. potiu Menag. l. l. et Salmas ad Lamprid. in tem.

ratur, procuratorum rapacissimum quemque ab eo ad ampliora officia, ex industria, promotum esse, quo locupletiores mox condemnaret. Præfectura Urbis maxima olim potestas, quæ tamen, ut reliquorum magistratuum, sub malis Imperatoribus sensim est imminuta. 21 Enimvero sensum h. l. rectius forsan cepit Manso, cujus nota est: "Neque hoc tunc unice ad patris Vespasiani tempora, sub quo Pegasus ad præfecturam urbanam accesserat, referam, neque illud modo v. 77. subtilius, quam par est, explicem non nisi, tantum. Latius sane patet particula tunc et non magis spectat ad regnum patris avari, quam immitis filii, quem etiam obiisse diem suum, antequam nostra satira scriberetur, e fine carminis patet; modo vero, ut nuper, recte de longiori annorum serie dicitur. (v. sup. ad II, 160.) Ceterum v. 78. satis declarat, poetam, qui Pegasum dicit villicum, non aperte et vere, sed cum indignatione quadam et irrisione loqui, nec dubitare licet, quid velit h. l. villicus, modo memores simus, villicos numquam fere non e servis lectos fuisse et uti colonis severe sæpe et crudeliter imperasse, ita ipsos turpiter trepideque agrorum dominis paruisse. Ne miremur igitur Romam attonitam, quum præfectum nomine quidem acciperet, re vera autem servilem villicum, qui, ut verbis poetæ v. 80. utar. omnia tractanda putaret inermi justitia, h. e. qui virum se præstare et officio suo satisfacere non auderet, sed, scelestis tyrannorum consiliis cedens et obtemperans, urbem haud secus ac villulam aliquam regeret imperiumque in cives, tamquam in mancipia vilia, jubente Cæsare, exerceret." 78. quorum tamen optimus fuit Pegasus. 80. putabat metu tyrannorum. Justitia inermi, debili, inefficaci, sine vi vel severitate. Probra non severitate pænarum coercenda, sed omnia mitius agenda putabat; vet. Schol. et Grang. Poeta respexisse videtur ad imaginem Justitia, quæ in quibusdam nummis ac monimentis vett. altera manu gladium vel hastam, altera libram tenet, ut Themis vel Astræa, Dice et Æquitas, quæ Deæ passim confunduntur. 25 In plerisque tamen Romanorum nummis Justitia pateram sceptrumque manibus tenet. 23 - 81. Crispi senectus, h. e. Crispus senex, ut VII, 35. et X, 75. Cf. sup. ad v. 39. De Vibio

et Cf. Guil. Paw. Diss, ad veria juris civilis capita in Œlrich. Thes. Diss. jurid. Vol. I. P. I. p. 119, et Drakenb. Diss. de Præf. Urbi.

<sup>2</sup> Cf. Gell. XIV, 4. Struvii Synt. Antiq. Rom. c. I. p. 139. et Tab. IV. Fig. 21. Lipperti Dactyl. Mill. I. n. 708.

<sup>(</sup>ubi in acervo armorum sedet) Encyclop.
s. Dict. raisonné des Sciences T. IV. p. 11.
se v. Montfauc. Aut expl. T. I. P. I,
liv. 3. c. 9. § 1. du Choul de la relig.
des anc. Rom. p. 113. Agostini Dialogos
de las medallas II. vers. Ital. p. 45.
Rom. 1650. Fol.

Crispo v. Tac. Ann. XIV, 28. et Hist. II, 10. IV, 41. 48. Suet. Dom. 3. de eius facundia Tac. Dial. de Orator. c. 8. et 13. ac de ejusdem et styli ejus jucunditate Quintil. Inst. Or. V, 13. VI, 2. X, 1. et XII, Quæ de eo Schol. vet. copiose memorat, ad Crispum Passienum spectant, de quo etiam h. l. sermonem esse, contendebat Torrent, ad Suet. Ner. c. 6. ex quo potius loco constat, eum jam, Claudio imperium adepto, veneno sublatum esse ab Agrippina uxore, matre Neromaria ac terras populosque regenti, Imperatori. 84. clade et peste sub illa, sub Domitiano, homine pernicioso et multarum cladium malorumque auctore, quo sensu etiam pernicies, labes, lues, စိန္သာဗ္တ္တင္, နာရိုမထ et al. dicuntur.

85-88. Quam vere hæc dicta sint, intelligitur vel ex Suet. Domitc. 10-12. Fatum pendebat, incertum, dubium erat; nisi malis: calamitas ac mors impendebat amici locuturi de pluviis aut æstibus cet. h. e. de rebus levissimis, ut Germ. vom wetter sprechen, et Gall. sur la pluie et le beau temps: nam Domitianus levissima quemque de causa interficere et ex omnibus, etiam frivolis ac vulgaribus, dictis factisve occasionem nocendi sumere solebat. Cf. Sueton. l. l. 87. Ver nimbosum, ut madidum inf. IX, 51. et imbriferum ap. Virg. Ge. I, 313. Cf. inf. ad V, 78. In Italio cœlo ver imbribus et nimbis plerumque infestum esse, monet Bentl. ad Horat. Od. IV, 4, 7.

89-91. Utebatur prudentia, quam tempora suadebant, quam tamen nemo admirabitur, ut contra animi constantiam et malenolar Thraseæ Pæti, Helvidii Prisci, Herennii Senecionis, Aruleni Rustici aliorumque paucorum, his similium. "Eadem prudentia tyrannidem Dirigere brachia contra torrentem proerigit atque nutrit;" Ach. verbio dicitur pro, majori potestati repugnare tyrannique voluntati refragari, ut Gr. αντιστέων ανέμωσι, Galk s'opposer au torrent et nostrum wider den strom schwimmen. 91. Verba animi proferre, v. Var. Lect. Vitam impendere vero, veritatem constanter, etiam cum mortis periculo, profiteri ac defendere. Hoc dictum celeberrimi philosophi, J. J. Rousseau, constanter fuit epigraphium; Ach. — 92. Sic, hac agendi vivendique ratione, multas hyemes et solstitia, multos annos, vidit, diu vixit Crispus, tutus his armis, his artibus, quibus se vitam-

torei mitis prudentia Crispi Et Fabius

<sup>\*</sup> v. Dodwell. Annal. Quintil. § 8. et p. 189 seq. Lips. Exc. ad Tac. Ann. Vincento: potentem signat utrumque PurXII, 6. et Ryck. ad Tac. Ann. VI, 20. pura; ter memores implerant nomine fus-Valla h. l. comparavit verba Statii, (si tos, Et prope Cæsarei confinis Acilius Statii sunt, de quo dubito) Lumina Nes-

que suam tuebatur, scil. dissimulatione, taciturnitate, adulatione et obsequio, illa quoque in aula, in tali s. tam sæva aula, in qua nemo tutus erat. h. e. sub imperio Domitiani, tam crudelis tyranni, regnante tali Principe. Solstitium semper fere æstivum dicitur, ut hibernum bruma, et hinc vel brumæ, vel a poetis, ut synon. æstatis, hyemi opponitur. Cf. Virg. Ge. I, 100. ibique v. Heyne, et Ernesti Clav. Cic. — 93. 94. Acilius, qui ejusdem, cujus Crispus, erat ævi, ætatis, (LXXX annorum) proximus, proxime post Crispum, properabat ad Domitianum, (ut v. 76.) cum juvene, filio suo Domitio, ut Hic Acilius, ni fallor, est pater Acilii Glabrionis, vulgo putant. 25 juvenis clarissimi et virtutibus ornatissimi, qui sub Domitiano collega Trajani in consulatu fuit et, ut tyranni sævitiam effugeret, Bruti exemplo, stoliditatem simulasse et hanc quoque ob causam vel jussu tyranni cum leone pugnasse traditur, sed ita potius mortem suam maturavit et quinto post consulatum anno jussu Domitiani, propter invisas ei corporis animique vires, in exsilio occisus est. Conf. Dio Cass. LXVII, 13. et Suet. Dom. 10. Hic itaque Acilius Glabrio est juvenis, indignus, quem mors tam sæva in exsilio maneret, et tam festinata, maturata, in flore ætatis, gladiis Domini, Domitiani, tyranni, qui Dominus et Deus appellari solebat volebatque, de quo v. ad v. 71. Cf. Var. Lectt. Vixere etiam illis temporibus plures Acilii, v. c. Acilius Rufus Consularis, (v. Plin. Ep. V. 13. et 20.) Acilius Aviola et alii. Sed de illo, de quo dixi, sermo esse videtur, et in gente Acilia clarissimi fuere Glabriones inde a temporibus M'. Acilii Glabrionis, qui Prætor fuit a. U. C. DLVI. et Consul a. LXII. - 96. olim. iam diu, jam dudum, ut VI, 346. et al. - 97. Perraro nobiles senectutem adipiscuntur regnantibus tyrannis, qui eos bonis exuere et interimere solent. 98. fraterculus gigantum, ignobilis, obscurus, ut mysme, ein erdensohn, terræ filius, progenies terræ et terra ortus, Cic. ad Att. I, 13. et ad Div. VII, 93. Pers. VI, 57. 59. Petron. 43. Quinctil. III, 7. extr. Conf. inf. VIII, 44. 45. Ita dici solebant. quorum genus ignorabatur: cujus dictionis ratio vulgo repetitur a veteribus philosophis, Empedocle et aliis, qui primos homines e terra natos credebant. Conf. tamen Var. Lect.

99 seq. Cf. ad v. 94 seq. misero juveni, Acilio Glabrioni, qui in

filium, de cujus morte v. Suet. Dom. 10. Et quot non alii ita intelligi possunt, quum Domitianus tot viros juvenesque interemit?

occideret, ipsum Acilium servavit, qui pœnas sentiret orbitatis," vet. Schol. Alii quum Do juvenem existimant esse Helvidii Prisci interemit?

arena Albana, h. e. amphitheatri, in Albano (v. ad v. 60.) exstructi, cum feris pugnabat, ut ita se insinuaret in gratiam Domitiani, qui in Albano secessu eximias sæpe venationes edebat, et ipse summa arte conficiebat feras. v. Suet. Dom. c. 4. et 19. - 99. Ursorum Lihycorum vel Numidicorum mentionem faciunt Virg. Æn. V, 37. Martial. I, 105. Solin. c. 29. Herodot. et ipse Strabo, ubi de Mauris agit. Sed ursos, frigidiore plaga gaudentes, in Africa gigni et inveniri negat Plin. VIII, 36. extr. et 58. extr. Hinc varia conjecere viri docti, v. c. Dalecamp. in Plin. uros legendum esse; Harduinus, errorem illum ex commutatione vocis Λυγυκοί in Λιβυκοί natum, ursosque Ligycos s. Ligusticos intelligendos esse; Lipsius vero, qui copiose de hac re Elector. lib. II. c. 4. disserit, Romanos veteres, advectis feris peregrinis, stupuisse nomenque iis non suum, sed obvium aliquod et e vicino suo rure dedisse, adeoque leones non externo insignivisse nomine, sed noto et domestico ursos, quemadmodum elephantos vocavérint boves Lucas, struthionem passerem, camelopardalim ovem feram et pantheras mures Africanos. Enimvero Libya Romanis parum nota erat, et feræ in multis repertæ terris ac locis, in quibus postea deletæ sunt; nec tam quærendum videtur, fuerintne in hac orbis terrarum parte ursi, quam quid veteres crediderint? Poeta quoque ad physicorum rationes non exigendus est. Cf. Heyne ad Virg. Æn. V, 37. Namidæ ursi ut N. leones ap. Ovid. A. A. II, 183. (ubi v. Heins.) pro Numidicis. 100. venator nudus, sine vestibus, saltem toga, ut expeditior esset, vel amentiam simularet. Alii, sine armis: nec ignoro, ita bestiarios quosdam pugnasse et potissimum eos, qui capitis damnati essent. v. Dio Cass. LX, 13. LXXVI, 10. Senec. Epist. 7. Sed ursos fixiese dicitur. Ceterum viros olim nobilissimos, vel gratificantes tyrannis, vel ab iis coactos, immo sponte etiam, in venationes et arenam, ad artes scenicas, gladiatorias aliasque parum honestas, quæ inde mox σαγιαστικώς patriciæ appellantur, descendisse, monui ad II, 143 seq. et ad VIII, 192 seq. 198 seq. In eamdem insaniam ipsas quoque mulieres puellasque incidisse, vidimus I, 22 seq. ubi cf. not. — 101 seq. Profuit nihil Acilio Glabrioni, quod cum feris pugnavit, ut gratiam tyranni captaret, quodque, exemplo Bruti, (v. Liv. I, 56 seq.) stoliditatem simulavit, ut mortem sævitiamque Domitiani effugeret: (conf. ad v. 94 seq.) quis enim nunc non intelligit, hæc et similia arte ac dolo fieri? præterea artes istæ tam vulgares sunt, ut nemo eas amplius admiretur; neque Domitianus et Romani nunc tam facile decipiuntur, ut Tarquinius Superbus et homines priscis temporibus viventes, (unde priscum acumen) qui rudes ac simplices erant. Ita planus est sensus, et omnia melius coherere videntur, quam si v. 101. intelligere artes dictum acceperis pro, eas callere, quod suadet Bredencamp Magaz. f. Schulen Vol. I. p. 443.—103. Imponere alicui aliquid pro vero, est eum seducere, fallere, (ut nostrum: einem etwas auf binden, auf heften, et Gall. en imposer à quelqu'un) unde impostores vocantur homines fraudulenti. regi barbato, Tarquinio Superbo, prisca ac rudi ætate viventi, qua Romani tum barbati adhuc erant et intonsi, tum simplices et severi; nondum, ut nunc, astuti et fallaces, neque imberbes aut delicatula barba capilloque pexo et unguentis delibuto nitidi. v. ad VI, 105. et XVI, 29.

104. Nec melior, lætior, hilarior: non minus tristis ac pallidus metu, ne Domitiani jam sedentis exspectationem diutius, quam par esset, moraretur et ita tyrannum offenderet. Cf. v. 73 seg. Præterea reus Quamvis ignobilis esset, adeoque tutior ab erat veteris offensæ cet. insidiis tyranni videri posset; tamen non minus eum metuebat, quoniam Domitianus in infimos sæviebat æque ac in summos. brius Gallus, ut vulgo putant, de quo tamen nihil legere memini, præter ea, quæ memorat Tac. Hist. II, 51. et 99. Ex eodem noti Rubrius Eques et R. Fabatus Ann. I, 73. VI, 14. Quænam vetus ejus offensa atque tacenda fuerit, non constat. Nonnulli male putant. quod Cæcinæ proditionis minister fuerit; (v. Tac. Hist. II, 99.) rectius, opinor, vet. Schol. quod aliquando Tibiam (non Liviam, nescio quam, ut Pith. suspicabatur, sed forte Juliam, de qua v. sup. ad II, 29 seq. vel Titi filiam; nam filiam pro Tibiam in cod. Schurzfl.) in pueritia corruperat; vel, si Gloss. et vet. Comment. Lubini fides habenda, quod cum Domitiani conjuge concubuerat. Calderinus non dubitabat, hoc nomine alludi ad veterem Rubrium, qui, deprehensus in conjuratione Neroniana, magno animo dixerit Neroni, se illum odisse, et quamvis ita audax, tamen improbior fuerit ipso Nerone, Sed is Subrius vocabatur, (v. Tac. Ann. XV, 49. 50. 65. 67.) et. quamquam hoc nomen substitueris, ipsa tamen explicatio vereor ut multis probetur. Manso hæc adnotavit: "Frustra in his divinamus. ubi historia silet et scholia nil certi definiunt. Rubrius non contra omnes modestæ criticæ regulas transformandus in Claudium sive Clodium; nec magis audiendi sunt, qui offensam ad stupri aliquod aut adulterii crimen reserunt, et v. 106. ad Neronem, qui ipse cincedus fuerit et tamen Afranium Quinctianum, mollitia corporis infamem, probroso carmine diffamaverit, de quo v. Tac. Ann. XV, 49. Nam

ut taceam, offensam dictum potius aut factum Rubrii sive in patrem Vespasianum, sive in filium Domitianum, innuere, obscurius etiam sic notatus esset Nero, quam ut intellectum iri poeta sperare posset. Quorsum pertineat cinadus satiras scribens, vidisse puto Gesnerum, qui in Thesauro L. L., versu nostro laudato, proverbii, inquit, formam habet. Acute et vere! Plura de cinadis proverbialiter dicta legimus, v. c. molliorem esse cinado, (Plaut. Aul. III, 2, 8.) cinada fronte se prodere, (Mart. VI, 39, 12.) et apud ipsum nostrum poetam XIV, 30. ceras ad machos cinadis ferendas dare. Quid igitur? si Rubrium unum e turpissimo publicorum accusatorum et delatorum grege fuisse dicimus versibusque Juvenalis hunc sensum tribuimus: Aderat etiam ignobilis Rubrius, ipse quidem læsæ majestatis reus, sed tanta improbitate, ut ejusdem criminis alios reos faceret peccatumque suum, vetus illud maximaque cum cura celandum, stulte in memoriam hominum revocaret, prorsus similis cinsedorum, qui in cinsedos satiras scribunt." Enimyero propter cinadi mentionem offensam ad stuprum adulteriumve referre malim, quo etiam illa proverbialiter dicta spectant, quam ad crimen majestatis.

107. Montanus pinguis et ventrosus erat, et acerbe ventrem potius, quam ipsum venire dicit; vet. Schol, Cf. sup. ad v. 89. Intelligitur h. l. a plerisque Curtius Montanus, de quo v. Tac. Ann. XVI, 28. 29. 33. et Hist. IV, 40. forte et inf. XI, 34. a Calderino autem Montanus Atticinus, quem meminit Plin. Ep. VI, 22. Fuere et plures Montani, Julius M., (Tac. Ann. XIII, 25.) Traulus M. (ibid. XI, 36.) Votienus M. (ibid. IV, 42.) Alpinus M. Trevir, (Tac. Hist. III, 35. IV, 31. V, 19.) Hipso M. declamator, Titius M. et alii. 108. De Crispino ejusque mollitie cf. v. 1 seq. et I, 26 seq. Amonum fruticis Indici, non satis noti, genus et unguentum inde paratum. 26 non orientali, vel quod sub sole matutino nascitur, sed potius, quo jam tempore matutino et singulo mane, quod summe luxuriæ indicium est, non, ut vulgo fit, ente comem dumtaxat, ungitur. 109. Magna aromatum odorumque vis in lectum feralem, in bustum, in urnam, qua cineres continebantur, in ossa mortuorum ab amicis collecta, et quotannis in sepulcrum spargi solebat; quæ nota res est. v. Kirchman. de fun. Rom. III, 5.

110. Pompeius, nescio quis? Vulgo intell. Pompeius Rufus, de quo

Vol. II.

<sup>&</sup>quot; v. Plin. XIII, 1. Martin. et Heyne ad Virg. Ecl. III, 89. IV, 25. Heins. ad Ovid. Ep. Heroid. XV, 76. K

v. Plin. Ep. III, 9, 83. IV, 9, 3. vel Pompeius Falco, ad quem idem Plinius scripsit Epist. 23. lib. I. Sed illi potius Pomponio nomen erat, et ambo viri probi fuisse videntur, non flagitiosi vel delatores. sævior aperire cet. Græce dicitur, ut loco simili Horat. Epist. I, 15, 30. Quælibet in quemvis opprobria fingere sævus. — Tenui jugulos aperire susurro, jugulare homines, h. e. supplicium iis parare ac necem, occulta obtrectatione, calumnia ac delatione fictorum vel levium criminum, quæ insusurrantur quasi in aures tyranni. Vet. Schol. "levi susurro alios deferre necique tradere, aut per leves suspiciones jugulare." Insidiantes susurros dixit Plin. Paneg. 62.

111. 112. Cornelius Fuscus, præfectus prætorio, qui a Domitiano adversus Cattos missus, magna accepta clade periit. 27 servabat viscera, cf. Plin. X, 6. servabat, reservabat: nam a publicis se negotiis aliquamdiu subtraxerat, ne citius quasi periret. Cf. Tac. Hist. II, 86. et ibi Ernesti. Hinc et meditatus prælia in villa, quod sagnastinăs dicitur de homine ignaro militiæ ac luxuria diffluente, qui non in campo vel castris, sed in secessu otioque artem belli gerendi discit, tractat et exercet, ad bellum administrandum se præparat. Fuscus autem non tam ignavus fuit, quam imperitus belli. Cf. Tac. Meditari prælia, exercere, vel in animo habere et ad ea se comparare, ut VII, 128. et al. passim. 113. A. Fabricius Veiento, senator, adulator ac delator; prudens, qui adulatione ac prudentia, qua tempori serviebat, Domitiani offensionem crudelitatemque effugiemortifero, exitioso delatore, Catullo Messallino, qui, ut verbis Plinii Ep. IV, 22. (ubi iidem delatores, qui h. l. conjunguntur) utar, luminibus captus, ingenio servo mala cecitatis addiderat; non verebatur, non erubescebat, non miserebatur: quo (h. e. propter quod. quam ob causam) a Domitiano non secus ac tela, quæ et ipsa cæca et improvida feruntur, in optimum quemque contorquebatur, cet. 29 - 114. Conf. Martial. VIII, 49. numquam visæ, quia cæcus erat. 115. nostro quoque tempore, devas, quo multa sunt monstra. 116. Catullum caecutientem, non omnino cacum fuisse, vitiumque corporis a Plinio et Juven. in majus elatum relatumque esse ad animum, suspicabatur

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> v. Dio LXVIII, 9. Sueton. Domit. c. 6. et Martial. VI, 76. Plura de eo leguntur ap. Tac. Hist. II, 86. III, 4. 12. 42. 66. IV, 4.

<sup>28</sup> Vet. Schol. "utrum ad nocendum, an ad sapientiæ rigorem, an adulandi peritus et temporum?" Cf. de eo sup. not.

<sup>24.</sup> III, 185. inf. VI, 113. Plin. Ep. IV, 22. IX, 15. Tac. Ann. XIV, 30. ubi v. Lips.

De ejus crudelitate et sanguinariis sententiis cf. Dio Lib. LXVII. Joseph. B. Jud. p. 996, 997. Tac. vit. Agric. c. 45.

Catan. ad Plin. Ep. IV, 22. Non male; nam si omnino cæcus, non ea fuisset impudentia, ut sciente Principe et præsente laudaret, quod non vidisset: alioquin Imperatorem deridere, nec ei adulari visus esset; Ach. Idem sic exponit verba dirus a ponte satelles; dignus magis, qui stet a ponte satelles i, e. custos pontis et mendicans, ut solent cæci pauperes, quam qui sit Principis satelles et assecla dirus, assiduus. importunus. Non facilius fere concoquenda est vulgari interpretandi ratio: a ponte vel potius e ponte, ex homine infimi generis et mendico, qui olim in ponte sublicio stipem a transeuntibus petebat, (v. ad XIV, 134.) factus satelles, amicus principis et minister Pro eo contemtim satellitem dici putabant Bahrdt et alii. Ego potius ministrum crudelitatis Domitiani designari crediderim; unde et dirus vocatur. Sic satelles audaciæ, potestatis, scelerum ap. Cicer. Catil. I, 3. Agrar. II, 13. Provinc. 3. et Quinct. 25. extr. Sed v. Var. Lect. 117. 118. Dignus, qui mendicaret ad axes, currus, Aricinos, h. e. ab iis, qui Ariciam vehuntur, et basia jactaret redæ (v. ad III, 10.) devexæ, h. e. e clivo Aricino descendenti, vel, ut Ach. exponit, declivi, deflexæ, inclinatæ in descensu. Cf. Var. Lect. Aricia, oppidum Latii, in via Appia, post Albanum montem et in colle situm, ubi lucus Dianæ et in eo fons Egeriæ fuit, a quo nemore et nunc Nemi dicitur. Mendici autem iis locis, ad quæ multitudo hominum confluit, in clivo, vel ad nemus, vel ad vias celebres, qualis Appia fuit, sedere solent. Cf. Apul. Met. I. pr. p. 104. ed. Elm. Hinc ortum vetus proverb. Multi Manii Ariciæ, de quo v. intpp. Pers. VI, 56. Conf. Martial. II, 19, 3. et XII, 32, 10. Vet. Schol. " Dignus, qui ad portam Aricinam, sive ad clivum mendicaret inter Judæos, qui ad Ariciam transierant ex Urbe missi; (v. ad III, 296.) et qui cœcus amator rhedæ ferenti mulieres oscula jactaret." Verba jactare basia (kusshändchen) spectant ad veterem, Orientis præcipue, ritum notumque venerationis signum, quo quis manui suæ (priore i. e. indice digito in pollicem residente, Apul. Met. IV. p. 83. φιλήματα ` did δακτύλων πέμπων Dio XLIV, 8. p. 1055.) oscula infigit, et tum ea quasi porrigit jacitque ad eos, quibus honorem habet, etiam deos; unde et adoratio dicta. 30 Mendicantes cavam quoque manum porrigere solent. v. Casaub. ad Athenæi X, 4. pr.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> CL ad III, 106. et VI, 584. Lu-cian. desaltat. cap. 17. (Ἰνδε), ἐστιδὰν ἴωθιν ἀναστάντις προστύχωνται τὸν Ἡλιον, οὐχ, δεστες ἡμιῖς, τὴν χιῖρα πύσαντις, ἡγούμιθα XXVIII, 2. Ouzel. ad Minuc. Fel. p.

119. Nemo magis quam cecus Catullus, qui ne rhombum quidern videre poterat, quod festive verbis seqq. exprimitur. stupuit rhombum, ut XIII, 16. 164. 31 - 121. Sic alia laudavit, quæ non vidit. Cilicis, gladiatoris e Cilicia oriundi. 122. Pegmata, «ήγματα, in theatris machinæ ligneæ vel tabulata, tanta arte confecta, (dato rev anymus, figo, compingo) ut paulatim et occulte in sublime crescerent et plerumque summa celeritate vel dissolverentur ac dehiscerent. vel decrescerent et subsiderent : quibus nonnumquam pueri, h. e. servi s. gladiatores pegmares, et latrones vel malefici, capitis damnati, imponebantur, ut, compagibus pegmatis tempestive ac subito solutis. vel in caveas ferarum præcipitati aut repentina contriti ruina, oblectamento essent spectatoribus: nam plicatiles hæ et confixiles machinæ, similes turribus plurium tabulatorum, quæ in obsidionibus muro admoveri solebant, in scena demum Rom. adhiberi coeperunt iis temporibus, quibus omnis spectaculorum voluptas ab auribus ad oculos pueros inde, ex hoc pegmate et e scena, subito alia migraverat. 32 et occulta quadam machina, quæ yique; s. grus et demolitor corvus dicebatur. (v. Pollux IV, 130. et Vitruv. X, 19.) in sublime raptos ad velaria, ad vela, super theatrum et amphitheatrum, quibus tectum haud impendebat, non vero super scenam, funibus ducta, ut spectatores, sub divo sedentes, adversus ardorem solis defenderentur: et sub umbraculo velorum acutius discernerent omnia, quæ in scena aperta claraque luce perfusa agerentur: quæ tota machinatio proprie velarium vocabatur. 83 - 123. Fabricius Veiento non cedit Catullo in admiratione rhombi et adulatione Principis. Utraque res festive adumbratur v. 123-129. et subtilissime simul exploduntur peregrinæ

10 — 15. Menkii Diss. de osculo manus ori dato, Lips. 1711. Lips. Elect. II, 6. Spanhem. Hist. Jobi c. 9. n. 7. Intpp. V. T. ad Job. XXXI, 27. et Hoa. XIII, 2. Harmar's Beobachtung. fiber den Orient T. II. p. 50—56. et Böttigesi Sabina p. 296. 324. 325. ed. pr.

pr.

\*\* Cf. Drak. ad Sil. V, 202. et Burm.
ad Petrop. c. 29.

\*\* Cf. Lips. de Amphith. c. 16. 17. 18.

92. Casaub. et Ern. ad Suet. Calig. 26.
et Claud. 34. Scalig. ad Manil. V, 439
seq. et in Poet. I, 21. Intp. Prop. III,
16, 13. Pheedr. V, 7, 6. Martial. de
spect. 2. 8. et 16. Sen. Ep. 88. 69. (qui
est locus class.) et 91. Apul. Met. IV.
p. 148, 28. ed. Elmenh. Plin. XXXIII,
laudavi in n. 32.

5. inpr. Böttiger in Prolus. de deo ex machina Vimar. 1800. p. 6 seq. et Kænig ad Claudian. XVII, 325. ubi hæc præter alia adnotavit: "Pegmala, quorum usus erat in theatris, videntur contignationes fuisse seu contabulationes diversissima ratione, sed certo semper consilio composite, ut similitudinem alicujus rei referrent, vel montis, vel sedificii, vel turris cet., machinis quibusdam instructæ, quarum ope sponte in sublime crescerent aut subito desiderent aut in aliam formam ex inopinato mutarentur. Equidem arbitro; illa aut eadem fuisse aut saltem similia nostris machinationibus in canticis theatralibus, vulgo Opern."

\* Cf. loc. class. Plin. XIX, 1. et quos

superstitiones, a Romanis adacitæ, fanaticorum hominum, quorum magnus tum numerus Romæ erat, furor s. iνθουσιασμός, et fides his vaticinatoribus eorumque præstigiis a plebe habita. Conf. loca class. de Bellonæ sacris VI, 511 seq. et inpr. Tibull. I, 6, 43 seq. ubi v. Heyne. fanaticus, ἴνθιος, κάτοχος ἐν τῆς θιοῦ. æstro, furore sacro ejusque quasi stimulo, a Dea incusso. Œstrus, olorçoς, s. tabanus, asilus et alor, proprie est insectum, e vesparum genere, quod aculeo, qui ei in cauda acutissimus est, cuti armentorum ova immittit esque non ictu tantum, sed vel bombo quoque suo, procul audito, ad insaniam adigere perhibetur; unde ad quemvis furorem, etiam vaticinantium, a numine immissum, transfertur. 34

125 seq. His verbis Veiento Domitianum alloquitur. — 126. Britanni cum insigni adulatione et delectu nominantur e gentibus bellicosis, quas Domitianus olim in ditionem redacturus esset. mani maximam Britanniæ partem (barbaram) frustra expugnare conati sunt, nec nisi meridionalem (Romanam) in formam provincise redegerunt. Hæc quoque ipsa sensim amplificata est, ejusque populi sæpius rebellarunt. Veiento itaque auguratur, Domitianum id perfecturum, quod fortissimi olim duces et inter hos ipse ejus pater exsequi non potuerint: quæ spes etiam non vana forte fuisset, nisi Agricola virtute sua prosperoque rerum successu in odium invidiamque tyranni venisset. v. Tac. vit. Agric. c. 13-40. Britanno excidet, curru excutietur bellico, h. e. vincetur et capietur. Nota sunt esseda Britanna ac Belgica, vehicula levia et agilia, que facile flecti poterant; unde et Romani, delicatiores potissimum, nec tamen in bello, ut Britanni, iis utebantur. Cf. Heyne ad Virg. Ge. III, 204, Broukh. et Burm. ad Prop. II, 1, 76. 85. Scheffer de re Arviragus, rex Britanniæ, qui, si Polyvehic. p. 119. 283. 288. doro Virgilio fides habenda, a Josepho Arimathæo ad Christianam religionem amplectendam adductus est, vel ei certe ejusque comitibus sedem aliquam in regno suo (Glasconem) adtribuit et evangelii prædicandi potestatem concessit. Lucius, pronepos ejus, temporibus Eleutheri Pont. Rom. baptizatus dicitur. peregrina est bellua, in mari Hadriatico capta; (conf. v. 89.) ergo regem capies peregrinum. sudes, pinnæ, spinæ, ut cristæ sup. v. 70. ubi v. not. His spinis

Cf. Heyne et Voss ad Virg. Ge. III, etiam Weitz.) et Plin. XI, 16. et 28. ubi 146 seq. Dorring. in Eclog. vett. poett. v. Harduin. Lat. ad Valer. Fl. III, 581. (ubi conf.

præacutis et telorum instar horrentibus vel erectis tela, tergis hostium infigenda, significari monet adulator. 128. 129. Elgenzäg de adulatore, tam scite interpretante singula et tot præclara ominante. Fabricio Veientoni. Cf. ad v. 113.

130. Quidnam igitur censes? conciditur? verba Domitiani quærentis, num integer, an in partes concisus coquatur piscis? Testa alta, vas fictile et profundum, patina capax, qualis fuit illa Vitellii, de qua v. Suet. Vitell. c. 13. et Plin. XXXV, 12. Cf. inf. muro, margine, qui patinam ambit, ut murus oppidum. tenui: eo enim præstantior, quo tenuior; Grang. Laus est figulorum, ut tenuem cretam in conficiendis patinis ducant, Plin. l. l. circuitu comprehendat, ambiat, includat, orbem, patinam vel interiorem ejus partem. Cf. ad'I, 137. - 133. Cf. Mart. XIII, 81. De-Prometheus, peritus figulus, (cf. ad VI, betur, requiritur, opus est. 110.) qualis fuit Prometheus. Is tamen proprie non historica fuit persona, sed notio philosophica, qua adumbrata est reominata s. prudentia solertiaque animi, qua et procuduntur doli, (quas fraudes ipsi Joyi nectere ausus est) et artes inveniuntur, in quarum magna parte præcipuus est ignis usus, et quarum inventione mox luxus, ut hoc deinde miseria hominum gignitur. Hinc Prometheus ope Minervæ, cui artium inventio tribuitur, in cœlum sublatus, in ferula cava, (váo Inxi) furtim ad Solis rotas admota, ignem summa cœli de parte raptum, mala fraude subreptum, terris donasse, (inf. XV, 85.) vel. qui serior mythus est, mentem sinceram igneamque ad homines detulisse, (v. Plat. Protag. T. III. p. 107 seq. ed. Bipont.) et non modo artes, inpr. metallorum vasorumque fictilium ignis usu parandorum invenisse, (ut h. l.) sed primum quoque hominem, separtos hastor, ex aqua vel luto, limo, argilla, terra (in quam scil. morte resolvimur) formasse fingitur, ut VI, 13. et XIV, 35. 35 subitus, qui subito vel veniat, vel patinam fingat ex argilla et luto. 134. Et hac Montani verba sunt, non Domitiani. rotam figularem, (Plin. VII, 56.) properate, propere arcessite. Cf. Pers. III, 23. 24. Sed v. Var. figuli tua castra sequantur, cum reliquis fabris, ut semper apud te et in promtu sint, neque opus habeas eos arcessere. Sarcasmi vis per se satis manifesta est, et ex v. 137 seq. perspicua.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Cf. intpp. Horat. Od. I, 3, 29 seq. Theog. Hesiodi, Herrmanni Mythol. T. I, 16, 13 seq. Gierig ad Ovid. Met. I, I. p. 48 seq. et Creuzers Symbolik T. I. 82 seq. Schütz in Exc. I. et III. ad Eschyli Prometh. Heyne Comm. de

. 136. Vicit sententia; solennis formula, ut ap. Liv. II, 4. XXXVII, 19. XLII, 47. al. digna vivo tali, Montano : acerbe dictum. imperii, aulæ, Imperatorum. Noctes Neronis jam mediæ sunt tum epulæ Neronis a medio die ad mediam noctem protractæ, (v. Suet. Ner. 27. et Tac. Ann. XVI, 20.) tum noctes, in quibus Veneri indulgebat. Henninius nocles medias, quales inf. VI, 802. 308. memorentur, designari credebat, coll. Tac. Ann. XIII, 20. et XVI, 20. sensu parum Nonnulli Neronem h. l. Domitianum vocari existimant, ut sup. v. 38. Cf. tamen Suet. Domit. c. 21. aliam famem vulgo interpretantur irritamenta gulæ, stomachum reficientia appetitumque excitantia; sed rectius Hennin. famem Veneris, quæ Cererem Liberumque sequi soleat, (cf. Petron. c. 27.) excitata potissimum largiore usu Falerni, quod Varro scite suscitabulum Veneris appellet. pulmo Falerno arderet; etsi enim nullatenus potus ab ore in pulmonem descendit, tamen magna inter pulmonem et potum cognatio est, quam Marsilius Cognatus Varr. Obss. I, 22. multis argumentis demonstrat: Pulmo arderet quidem cujusvis vini immoderato usu, sed Grang. inpr. Falerno, quod nobilissimum Campaniæ vinum austerum erat vel amarum et ardens, (unde passim severum; ferox, Pers. III, 3. et Lucan. X, 165. indomitum, inf. XIII, 216. acre, vocatur, ardens vero Martial. IX, 75, 5. et XIV, 113.) eamque ob causam Chio, dulciori vino, aut aqua temperari solebat. 36 — 139. Nulli, quam Montano. Quidam ad Neronem referunt, alii ad Domitianum. usus edendi, peritia in delectu et apparatu ciborum.

140—143. Similiter delicatorum hominum subtile palatum gulaque luxuriosa notatur ab Horat. Sat. II, 2, 31 seq. et 4, 31 seq. Pers. VI, 24. Plin. IX, 18. s. 32. et 54. s. 79. (ubi v. Harduin.) Macrob. Sat. II, 11. III, 16. Gell. VII, 16. (qui locus class. est) Athenæo III, 13. Val. Max. IX, 1. Colum. VIII, 16. Varr. R. R. III, 3. et 17. Sen. de Consol. ad Helv. c. 10. et Epist. 79. quibus locis, inpr. Plin., etiam de præstantioribus ostreorum generibus agitur. Circæa ostrea nota ex Plin. XXXII, 6. Horat. Sat. II, 4, 33. et al. Sic dicta a Circeiis, opp. Latii et colonia Rom. in promont. Circæo, (hod. Monte Circello) quod Circe olim insedisse ferebatur. (v. Heyne Exc. I. ad Virg. Æn. VII.) Ostrea Lucrina in lacu Lucrino, prope Baias, in

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cf. intpp. Horat. Od. I, 27, 9. II, Galenus in loco class. ap. Athen. I, 20. 11, 19. Broukh. ad Tibull. II, 1, 28. et (48.) p. 26.

Campania, capiebantur. 37 Rutupiæ (nunc Richborough) opp. Cantiorum in Britannia cum portu. Ostreas oræ Britannicæ dulcissimas laudat Plin. IX, 54. s. 79. et XXXII, 6. s. 21. fundo maris, s. in mari, edita, ut nata v. 140. Echini, concharum genus, in cibis Romanorum exquisitioribus passim referuntur a Plauto et aliis. 88

144. Consilio (v. Var. Lect.) misso, dimisso. Qui senatum habebat sive coegerat, eum dimittebat etiam his verbis, Nil vos moramur, P. C. vel, Nil vos tenet. — 145 seq. Conf. ad v. 60 seq. dux magnus, Domitianus, Imperator. 146. adtonitos, cf. v. 74 seq. — 147. Domitianus cum Dacis, (non Getis; v. Var. Lect.) Sarmatis, Cattis aliisque Germaniæ populis bella gessit. v. Suet. Dom. 2. 6. 13. et Euseb. Sugambri, bellicosa Germaniæ gens, a Rheno usque ad Lupiam fines imperii sui propagaverant et Romanis magnas nonnunquam intulerant clades. 39 Torvi vocantur et aliis, ut feroces et cæde gaudentes. v. Mitscherl. ad Horat. Od. IV, 2, 33 seq. 5, 26. 14, 51. et Epod. XVI, Sic et truces oculi Germanorum, quales bellatoribus esse solent hominibusque, quibus natura robur ingens et magna dedit corpora: . quam vultus truculentiam auget tum metus, tum ars. v. Tac. Germ. Dicturus, relaturus. 149. Epistola anxia, anxietatis, 4. et 31. periculi ac metus plena, s. index et causa. præcipiti pinna forte simpl. pro celeriter dixit poeta, quoniam pennæ sunt velocitatis symbolum; vel pro pinnatis tabellariis. 40

150 seq. Præclarum epiphonema poetæ, mortem tot tantorumque virorum, Domitiani jussu interemtorum, lugentis. Cf. Suet. Domit. c. 10. 11. 15. et inf. ad V, 36. 37. his, talibus, nugis, qualis fuit

Plin. H. N. XXXV. extr. et Schwars ad Plin. Pan. 8.) si autem aliquid adverst, pinns figebatur." (Forte leg. finge-batur vel pingebatur.) Rectius alii, præ-eunte Casaub. ad Suet. Aug. c. 37., ad pinnatos cursores s. tabellarios verederiosve respici putant, qui, teste Dione, pennas, festinationis velocitatisque indicium, in capite gestaverint, unde Hesych. wreeoieu et Plut. in Galha gronopieu dicantur. Nota Plathneri h. l. est: " Nuncii alati evant vel pinnati ipeorumque arma, idque, ut opinor, ad exemplum eorum præstitis Mercurii. Nuncii tristis rei ni-gras, lætæ albas habebant pennas. Hoc liquet ex Mariial. X, 3, 10. illud ex Stat. Silv. V, 1, 92. 93. ubi lego Nullaque mittebantur lauro implicatæ, de quo v. fumosa cet. ut sensus sit, a remotis mun-

v. Senec. Ep. 79. Plin. IX, 54. s.
 Horat. Epod. II, 49. Martial. VI, 11. XII, 48. et al.

<sup>20</sup> Conf. Plin. IX, 31. c. 51. Athenseus III, 13. (41.) p. 91. et Horat. Sat. II, 4, 33.

<sup>\*</sup> v. Dio LIV, 20. 22. et 32. Flor. IV, 12. Oros. VI, 21.

Nonnulli referent ad columbas vel l'irundines aliasve aves, quæ literas, pedibus suis alligatas, gestaverint, de quibus v. Plin. X, 37. ibique Harduin., Huet. ad Manil. V, 381. Demst. ad Rosin. p. 775. Non magis probanda vet. Schol. nota: "Si victoriæ nunciabantur, laurus in epistola figebatur; (literæ ad senatum

consultatio de rhombo. 152. animas, homines, claras illustresque, ut Juyas iotiuous ap. Hom. Il. a, 3. et al. passim. 41 impune et vindice nullo, quibus verbis ignavia nobilium, tyranni temporibus viventium, notatur. 153. 154. Ex h. l. manifestum est, poetam Domitiano superstitem fuisse. Cf. sup. de vita Juven. Cerdonibus, hominibus infimis ac sordidis. v. ad VIII, 182. ubi Volesis Brutisque, ut h. l. Lamiis, h. e. nobilibus, opponuntur. Conf. ibi not. et ad III, 294. Intell. Clodianus, Maximus et Saturius, qui tyrannum trucidarunt. v. Suet. Domit. c. 17. - 154. Tunc periit, quum eum plebs timere cœpisset, nec jam essent nobiles, qui timerent, omni nobilitate et Senatu iam exstincto; vet. Schol. Lamiarum, nobilium, a Domitiano occisorum, inter quos etiam Ælius Lamia fuit, (v. Suet. Domit. c. 10.) qui 'cum delectu et acerba imperatoriæ crudelitatis nota memoratur, quum ob levem mortis causam, (Suet. l. l.) tum ob cognationem, quæ cum Principe ei erat, (Suet. Dom. 1.) tum ob antiquitatem nobilitatemque generis, de qua v. Horat. Od. III, 17, 1 seq. ibique intpp.

di partibus militares nuncios laureatis di Conf. Burm. ad Virg. Æn. III, 67. pilis venire, nec ullam fumosam, i. e. ni-Barnes. ad Eurip. Herc. fur. 452. Klotz. gram in lancea curserum cerni pennam." ad Tyrt. I, 14. p. 57. 58.

## SATIRAM V.

Vs. 1-5. Sententia horum verborum, quibus ipsum Satiræ argumentum continentur, est hæc: Parasiti a divitibus tam ignominiose tractantur, ut fieri non possit, quin homines ingenuos parasiticæ pudeat vitæ: tantum abest, ut quis injurias illas patienter ferat, vel adeo hanc vitam putet summum bonum esse. Nihilo tamen secius non deerant tunc temporis ejusmodi homines. Hinc poeta summa vi et indignatione ipsum alloquitur parasitum: Si alienum panem comedere et propositum, h. e. vitæ tuæ rationem et institutum persequi, nondum, quum jam diu ita vixeris, te pudet ac tædet, et si æquo potes animo pati indigna illa, quæ parasito ferenda sunt, vel adeo hanc vitam putare beatam; metuam (præs. conj.) tibi credere testi quamvis jurato, quamvis jures: nam ita verendum est, ne perjuria vel quamcumque inhonestatem nulli habeas religioni. 1 2. vivere aliena ouadra, h. e. mensa escaria, quæ initio quadrata erat et postea rotunda, (v. ad I, 137.) vel alienis impensis, propr. pane, qui olim in quadras

1 Interpretes tantum non omnes sensum h. l. silentio prætermittunt, vel non recte cepisse videntur. Fuere qui ita exponerent: Quod te nondum propositi pudet—id metuam tibi credere, b. e. credere non possum, jurato, licet jures. Hæc ratio mihi quoque in mentem venit, et ita si occurrit ap. Liv. VII, 31. et passim Gr. si pro 3τι, ita ut non dubiam, sed certam significet rem. Conf. Xenoph. Mem. Socr. I, 1, 13. et 18. 2, 13. Hom. Il. φ, 216. Krebs Obss. Flav. p. 95. et

Markland ad Lysiam p. 670. ed. Reisk. Sed juratus testis dici non potest, qui de se aliquid jure jurando interposito affirmat. Præstiterit: Si te nondum puder, h. e. si dicis, te nondum pudere propositi cet.; metuam tibi quidquam credere, quamvis jurato, si vel ea, quæ dicis, juramento confirmaveris. Affectus indignationis hanc orationis negligentiam peperisse videre potest. Sed cur eam poetse obtrudemus, ubi opus non est?

vel quatuor partes, quadrifariam dissecari solebat et præcipua victus pars est. Cf. Scalig. ad Virg. Moret. v. 49. Henninius hæc notavit: quadra erant fragmenta ex orbe seu placentis triticeis seu paniceis in orbem deductis, (Horat. Epist. I, 17, 49. Martial. III, 77, 3. VI, 75, 1. IX, 91, 18. XII, 32, 18.) quibus epulæ imponebantur, ut hodie patinis et lancibus; (unde quadræ pro patinis ipsisque mensis, v. c. ap. Virg. Æn. VII, 115. coll. III, 257.) quæ quadræ dicebantur, quando post epulas quadrifida divisione in partes quatuor sectæ erant, non vero, quod essent quadratæ: unde scomma Juvenalis aliena vivere quadra, in fragmento paniceo alienæ mensæ summum bonum ponere. 3. Si potes illa pati (ut ap. Mart. XI, 24, 15.) cet. ut ap. Lucian. l. l. cap. 13. μυρία έστη άφόρητα έλευθερω άνδρι έν αὐταῖς ήδη ταῖς συνουσίαις γιγγόμενα cet. et c. 16. πολλά πονείν και υπομένειν υπές της τοσαύτης Sarmentus, ὁ δὲ Ζάρμεντος τῶν Καίσαρος (Cæsaris, Au-ະບໍ່ດ້ວມແຄກ່ອນ cet. gusti) παιγνίων παιδάριον, α δηλικίας (delicias) 'Ρωμαΐοι καλούσιν, Plut. vit. Anton. (Opp. T. I. p. 943. D. ed. Frft. 1620.). Notus quoque est ex Horat. Sat. I, 5, 52 seq. De eodem in vett. Scholiis h. l. ex emendat. Pithœi, Rutgers. ad Horat. p. m. 35-39. Casaub. ad Suet. pag. 106. et Ruben. Elect. II, 28. leguntur hæc: "Sarmentus natione Thuscus, e domo M. Favonii, incertum libertus, an servus, (haud dubie libertus, quod patet ex Horat. l. l. et ex iis, quæ mox de Mæcenate traduntur) plurimis forma et urbanitate promeritis, eo fiduciæ venit, ut pro equite Rom. algeret; (f. ut liber equitem Rom. ageret) decuriam quoque quæstoriam compararet. Quare per ludos, quibus primum (f. quia libertinus) XIV ordinibus sedit, hæc a populo in eum dicta sunt : Aliud scriptum habet Sarmentus, aliud Populus voluerat. Digna dignis. sic Sarmentus habeat crassas compedes; Rustici, ne nihil agatis, aliquis Sarmentum alliget. Dum autem causam usurpatæ dignitatis agit, (forte Dicturus causam u. d., Mæcenatis) precibus et gratia submoto accusatore dimissus est, quum apud judices nihil aliud docere tentaret, quam concessam sibi libertatem a Mæcenate, ad quem sectio (s. rectio) bonorum Favonii pertinuerat. Jam autem senex in maximis necessitatibus, ad quas libidine luxurieque deciderat, coactus auctionare, quum interrogaretur, cur scriptum quoque Censorium venderet, non infacete, bonæ se memoriæ esse perdita (s. prædicavit, vel præditum)." mensas iniquas, convivia, in quibus vel convivæ inique, injuste, indigne tractantur; vel non eodem honore habentur; vel inæquales sunt, nec ejusdem dignitatis; vel potius, in quibus alii cibi aliaque vina domino, alia convivis præbentur. quæ ne ad mensas quidem Cæsaris Augusti viles scurræ tulissent patienter. Magna vis inest in verbis Cæsaris et vilis. De Galba scurra v. Quintil. VI, 3. et Martial. I, 42, 16. et X, 101. si modo idem est et recte ibi ita legitur. At non male monuit Schursfi., Juvenalem non de scurris sui temporis et felicibus Cæsare suo loqui, ut Martial, sed de vilibus et priscis Augusti parasitis. Cf. Var. Lect. et Wernsdorf. in Poet. Lat. min. T. VI. p. 418 seq. — 5. jurato a verbo depon. jurari, ut passim. Sic jurato mihi crede Cic. ad Att. XIII, 28. — 6. Ventre nihil frugalius, si non delectari vult, sed tantum impleri: nam natura paucis est contenta. Comparant Horat. Sat. I, 2, 74. Senec. Epist. XVII. CXIV. CXIX. al.

7-11. At finge, panem etiam et pauca hæc, quæ natura desiderat quæque inani ventri implendo et fami propulsandæ sufficiunt, tibi deesse: satius tamen est mendicare, quam parasitari. Conf. locus Luciani inf. ad v. 157-166. laudatus. - Verba illa vs. 6. et 7. parasito quoque tribui possunt, et justam vitæ talis excusationem continere. Sed ita poetæ responsio v. 8 seg. nimis abrupta videtur, et verba ventre nihil frugalius novi parasito parum apta. - 8. Crepido et pons loca, ubi mendici stipem a prætereuntibus petunt. De ponte v. ad IV, 116. et XIV, 134. Crepido locus eminentior in ripa, in portubus interioribus, ad quem naves appellunt, (v. Scheffer. R. N. p. 213. et intp. Curt. IV, 5.) in muro, vel vico, vel ponte. Talem locum, ab equorum et curruum via separatum, Lutetiæ in ponte novo videre est: Grang. Teges, gausape s. matta ex junco s. cannabo, scripo cet. tegumentum ac cubile mendicorum, ut VI, 117. lupanaris. tegetis pars dimidia parte brevior, quæ adeo non totum tegit corpus. 9-11. v. Excurs. ad h. l.

12. Primo loco, primum, fige, ut fige intra te IX, 94. h. e. fige, infige animo, (ut ap. Virg. Æn. III, 250.) hoc fixum in mente tua tene, expende sollerter. 12—15. Invitatio ad cœnam divitum est merces solida, plenum integrumque præmium omnium, quæ ipsis præstitisti, officiorum; eam tibi divites quasi in solutum imputant, pro beneficio venditant, vel tanti habent, ut ea tibi abunde officia tua compensasse gratiamque retulisse sibi videantur. 14. amicitiæ magnæ, quæ tibi cum magno h. e. nobili ac potente viro est. Conf. I, 33. IV, 20. 74. Imputare proprie dicuntur, qui, quod alicui datum

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Couf. VI, 117. VII, 221. IX, 140. 2. 57, 5. Plin. XXI, 18. Varr. R. R. I, Martial. VI, 39, 4. IX, 93, 3. XI, 33, 22.

vel ab eo acceptum est, in rationes suas inferunt, ἐλλογοῦσι; deinde qui beneficia quasi adnotant et loco remunerationis officiorum putant. 3 Rez; v. ad I, 136. 16. adhibere scil. convivio s. ad convivium. intpp. Hor. Od. IV, 5, 32. post duos menses cet. qualis merces veterum officiorum salutationumque quotidianarum? Et tamen ea multis quoque satis magna videtur nostro ævo, cui et reliqua conveniunt, quæ poeta dixit. clientem, te.

17. Salse poeta dicit, clientes non aliam ob causam a divitibus nobilibusque ad cœnam voçari, quam ut justum convivarum expleant numerum, (Germ. lückenbüsser diceres) neque vacuus sit locus in lecto, destinatus forte alii, qui venire non potuit. 'Αλλ' ήν τις ἄλλος έπωσελθη τουλέστερος, ές τουπέσω ού, και εύτως ές την άτιμοτάτην γωνίαν έξωσ-Μίς πατάπωσαι μάρτυς μόνον των σταραφερομένων cet. Lucian. l. l. cap. 26. Veteres autem Romanos in tribus plerumque lectis, circa mensam stratis, et ternos in quovis lecto, discubuisse, (unde triclinii nomen, et unde sordidum plebeiumque habebatur, unum lectum a pluribus occupari) vel tironibus nota res est. 4 Culcita, pulvinar, cervical, σροσιφάλαιο, quod singulo convivæ substernebatur, adeoque locus in lecto, convivæ tertio destinatus. Romani, ut verbis Lipsii l. l. utar, accumbebant reclinata supera parte corporis in cubitum sinistrum, infera in longum porrecta ac jacente, capite leviter erecto, dorso a pulvillis modice suffulto. Tertia vero culcita h. l. etiam per conterntum dici potest infimus in imo lecto locus, pauperi clienti aut scurre et balatroni destinatus, ut Porcio ap. Horat. Sat. II, 8, 23. ubi v. Wielandi not. 3. et 5. Veteres enim ita accumbebant, ut primus jaceret ad caput lecti, ejusque pedes porrigerentur juxta secundi dorsum; secundus vero, pulvillo interjecto, decumberet ad umbilicum sinumve primi, pedibus extentis ad dorsum tertii, et sic porro: unde locus summus, medius et imus. Medius erat dignior reliquis et dignissimus quidem in medio lecto; post hunc honoratissimus locus summus; vilissimus sutem imus. 6 - 18. Una esse et apud aliquem esse h. e. cœnare, formulæ solennes de conviviis, ut ap. Terent. Heautont. I, 1, 110. votorum tuorum hæc summa est: quid enim

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. VI, 179. Martial. X, 90, 26. XII, 48, 13, 84, 4. Casaub. ad Suet. Tib. 53. Burm. et Schwabe ad Phædr. I, 22, 8. Sic et nos dicineus surechnen, hoch an-

rat. Sat. I, 4, 86. not. 11. et II, 8, 20. not. 3. Cf. sup. ad I, 137 seq. et ad Tac. Ann. III, 14, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. ad II, 120. Lips. ll. ll. Cerda ad 4v. Lips. de ritu conviviorum ap. Rom., Virg. Æn. 1, 698. Potteri Archæol. L. et Antiq. Lectt. III, 1. Wieland ad Ho-

ultra quæris, optas? Ita ad summam, quam in votis habebas, felicitatem pervenisse tibi videris, et digito quasi cœlum attingere. poeta stultitiam parasitorum, qui tanti ducunt, a divitibus nobilibusque nonnumquam ad cœnam vocari. Sic et ea, quæ sequuntur v. 19-23., elewaző; intelligenda: Hoc sane satis amplum est præmium tot officiorum! hæc satis justa causa, quare summo mane et hiberno quoque tempore patronum salutes et deducas! Cf. v. 76 seq. et Mar-Trebius fictum clientis et parasiti, ut v. 39. 43. 99. tial. III, 36. 128. 134. 156. et IX, 35. Virro patroni divitisve hospitis nomen. 20. ligulas, corrigias calceorum, dimittere, calceamenta non ligare, præ nimia festinatione. 21. Turba salutatrix, cf. ad IV, 62. bem peregerit, omnes patronos ex ordine salutaverit; (ut forte discursus I, 86. et πολλή διαδεομή ap. Lucian. περί των έπι μισθώ συνόντων § 10. et ris mixede rabry, mepiodou in ei. Nigrino c. 22. et Gall. faire la tour) nisi malis, circa patronum orbem collegerit, in orbem constiterit; ut vereatur Trebius, ne excludatur, quia tardius venerit. 22. Sideribus dubiis, quorum fulgor die jam illucescente hebetatur; luce adhuc dubia, nondum satis certa ac clara, primo diluculo. Sic dies, lux, ignes Sidera dubia etiam nimbosum tempus dici posse monet Grang. Bahrdt ea ad æstatem, qua summo mane sidera noctem ita luce sua illustrent, ut sæpe diem jam illuxisse credas, illud vero tempus, quo se frigida c. p. s. Bootæ, ad hyemem refert. Enimvero his verbis neque hyems, neque, quod vet. Schol. Lubinus et alii putabant. media nox, designatur, sed extrema noctis pars, quam mox diluculum excipit; nam hoc est illud tempus, quo solæ se circumagunt s. flectunt adhuc vel superstites sunt et conspiciuntur Ursæ et Bootes, postquam reliquæ stellæ jam occiderunt. Ursas etiam, quæ in polo septemtrionali, supra finitorem nostrum elevato, semper sub adspectum nostrum veniunt, solas numquam occidere vel Oceani æquore tingui, fingunt Græci et hinc Romani poetæ. 7 Poeta itaque dicit, clientes, ne quis prior veniret, jam ante diei ortum patronos ex ordine salutasse; quo et summum in officiis præstandis studium, et molestia eorum declara-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> v. Gronov. ad Senec. Œdip. 1. et Burm. ad Val. Fl. II, 72. Hoc crepusculum matutinum vario ornatu, more suo, expressit Silius V, 24—28. ubi v. not. mea.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. omnino similia loca Anacr. III, 1 seq. Theocr. XXIV, 11. Lucan. II,

<sup>237</sup> seq. 722 seq. IV, 521. Ovid. Fast. III, 403 seq. Met. III, 515 seq. X, 446 seq. et Trist. I, 3, 47 seq. Prop. II, 33, (al. 24) 24. III, 5, 35. Senec. Med. 314 seq. in Troad. 440 seq. et Herc. Fur. 125—136. Val. Fl. VII, 456. 457. (ubi v. Heins.) et inpr. Stat. Theb. III, 683 seq.

tur. Sic et ap. Lucian. l. l. cap. 24. βωθέν τε υπό πώδων εξαναστάς, ἀποσεισάμενος του υπνου το ήδιστον, συμπεριθείς άνω και κάτω, έτι τον χθιζόν πηλον εχων έπι τοῦ σχελοῦ, et cap. 26. Σὸ δ' ἄθλιος, τὰ μέν παραδραμών, τὰ δὶ Βάδην ἄναντα σολλά και κάταντα (τοιαύτη γάς, ώς οίσθα, ή Πόλις) περιελθών ίδρωχάς τε και στευστιάς, et in Nigrino cap. 22. Πολύ δε τούτων οι σχοσιόντες αὐτοί και θεραπεύοντες γελοιότεροι νυκτός μέν έξανιστάμενοι μέσης, περιθέοντες δε έν πύπλω την πόλιν και πρός των οίκετων άποκλειόμενοι, πύνες και κόλακες και τα τοιαύτα ακούειν υπομένοντες. γέρας δε της πικράς ταυτης αυτοίς περιόδου rd pogrado insão deservo (coma recta ejusque spes, de qua conf. v. 166. et I, 133. 134.) καλ πολλῶν αἴτιον συμφοςῶν cet. 23. Quatuordecim versus polum arcticum stellæ primum dicebantur triones, vel proprie teriones, h. e. boves, (a terendo) et auazai, sarraca s. plaustra, quoniam eas olim sub plaustri boumque, j go junctorum, specie sibi animo informabant homines; postea vero Έλίκη et Κυνοσουρά, Ursa major et minor, Αρατος μεγάλη et μικρά, quæ nomina forte inventa ab Arcadibus, quia dexeos et ursam et septemtrionem significat; unde efficta videtur fabula Arcadis, filii Callistus, in ursam transmutati et cum matre translati in cœlum; ad quam simul hominum ingenia duxisse videtur similitudo nominum Arcas et "Aguros. Hinc et sidus, quod Ursas pone sequi et quasi regere videtur, Bootes primum, (Bourne, bubulcus) et deinde Arctophylax (Αρποφύλαξ) appellabatur. 8 circumagunt, ut al. se flectunt, vel orgiporras. 9 sarraca, v. ad III, 255. Frigida, ob frigus diluculi vel quoniam septemtrionale est sipigri Bootæ, ut ap. Ovid. Fast. III, 405. et tardus B. ap. Ovid. Met. II, 172. et Sen. Med. 315. quia polo arctico propior est et tarde modicoque circa eum flectitur gyro. Præterea frigus quoque poetis, v. c. Tibull. I, 2, 29., pigrum dicitur ab effectu; et bubulci Virg. Ecl. X, 19. tardi a lento boum incessu.

24—37. Clientibus et parasitis non idem, quod patronis hospitibusque ditioribus, vinum ac cibus propinatur. Conf. Plin. Ep. II, 6. Martial. I, 21. II, 43. II, 60. Quæ itaque dementia illorum est, si tanto sibi honori ducant, ab his ad cœnam vocari, ubi tam indigna patiuntur? Τῶν ἄλλων ἡδιστόν τι καὶ παλαιότατον οίνον πινόντων, μόνος τὸ ποτηρόν τινα καὶ παχὸν πίνεις, Lucian. l. l. cap. 26. 10 Vinum datur, porrigitur tibi vile et fæculentum, quod sucida nolit lana pati, imbi-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. Herrmanni Mythol. T. III. p. 5 —30. 108—132. et Heyne ad Virg. Ge. III, 381. et Æn. I, 744.

10 Conf. Martial. III, 60. IV, 86. VI, 11. Petron. 31. et Goussil. ad Petron. p. m. 119.

<sup>\*</sup> v. loca poett. in nota 7.

bere. Bene comparant Varr. R. R. II, 11, 6. Tonsura tempus inter aguinoctium vernum et solstitium, quum sudare inceperunt oves; a quo sudore recens lana tonsa sucida (al. succida) appellata est. centes eodem die perungunt vino et oleo: non nemo admixta cera alba et adipe suillo. Alii sucidam putant appellari lanam, quæ succi plena et pinguis, nec dum lota sit: quæ sententia non abhorret a Varroniana. si sudor ille est succus s. sucus, h. e. squalor, quo sordida est lana modo tonsa, et qui sudore potissimum gignitur. Cf. Plin. XXIX, 2. et ibi Harduin. - 25. Videbis te factum vino novitio vel corrupto Corybanta, temulentum ac mente turbatum, similem Corybantibus, qui armatam saltationem cum clamore, tumultu et cymbalorum tympanorumque strepitu instituere, capita quassare et furorem non ipsi tantum concipere, sed aliis quoque immittere solebant. Cf. Creuzer's Symbolik T. II. p. 34. — 26. Jurgia proludunt, sunt quasi prolusio Prolusio autem proprie glapugnæ. Cf. III, 288. et XV, 51. 52. diatorum est, qui ante certamen arma ventilabant. 11 - 26 seq. Conf. Prop. III, 8. (ubi v. Passerat.) Hor. Od. I, 27, 1 seq. (ubi v. Mitscherl.) Burm. ad Valer. Fl. V, 581. et Gonsal. ad Petron. p. m. 70. Saucius, non vino tantum, sed et poculo; Farn. pugnantium. 28. Inter vos (clientes et parasitos) libertosque, qui seque ac clientes nonnumquam a patronis convivio excipiebantur infimumque in eo obtinebant locum. v. Heins. ad Petron. 38. et Kænig Cohors, multitudo, libertorum spectat ad dignitaad Pers. VI, 23. tem opesque patroni. Jurgia et pugna eorum cum clientibus sunt effectus vini vilioris et fæculenti, qui etiam ingenio talium hominum et hac occasione genio indulgentium apprime conveniunt. 29. lagena Saguntina epith. orn. dicuntur pocula fictilia et parasitis apposita, non domino. cf. v. 38 seq. et ad XIV, 271. Saguntum, urbs Hispaniæ, cujus gleba et argilla adeoque vasa terrena, a quibus ipsa nomen accepisse credebatur, præ ceteris laudantur. 12 - 30. Ipse, patronus. vel dives ille ac nobilis hospes, rex v. 14. Nam ipse poetis dicitur, de quo potissimum sermo est. Conf. ad I, 62. diffusum vinum, quod e torculari vel lacu vel doliis in amphoras et cados diffundebatur in multos annos. Vetus simul vinum designari putabat Grang. cui

<sup>11</sup> Cf. Heins. ad Ovid. A. A. III, 515. Cæcil. c. 14. Interpret. Flor. IV, 2, Corte ad Plin. Ep. V. 13. extr. Burm. 2.
ad Virgilii Georgic. III, 234. et Æneid.
XII, 106. Lips. Saturn. Sermon. II, Harduin.) Martial. IV, 46, 15. VIII, 6, 19. Hottom. ad Ciccron. Divin. in Q. 2. XIV, 108.

opponatur doliare, novum et asperum, de dolio haustum. Conf. Cic. Brut. 83. Notio quidem vetustatis magis exprimitur adjectis verbis capillato Consule; nec tamen negandum, veteres eam ob causam diffudisse vinum et in cadis condidisse, (hæc enim sunt propria in hac re vocabula) corticibus cadorum pice, vel gypso et cera illitis, ut veterasceret et multos demum post annos promeretur. 18 Consule : nam eadis inscribebantur nomina Consulum, quibus vinum condebatur, qui sorum titulus est et nota, qua patria ætasque vini designari solecapillato, intonso, (adeoque jam ante a. U. C. 454. diffusum) vel simpl. vetusto, prisco, at barbatus IV, 108. ubi v. not. Conf. ad VI, 105 .- 31. tenet, tamquam sibi proprium retinet, solus bibit. uvam, vinum, calcatam, ut prelo domitam Caleno uvam ap. Horat. Od. Calcatam bellis socialibus, tempore belli socialis s. Marsici et Italici, quod ab a. U. C. DCLX usque ad DCLXII in Italia gesturn est. Sic cadum Marsi memorem duelli dixit Horst. Od. III, 14, 18. His tamen verbis simpl. vinum et nobilissimum et ob vetustatem rarissimum designatur, neque in iis argutandum videtur, quasi veteres vina, in primis dulcia, non tam diu conservare potuerint et ne grata quidem illis fuerit nimia vetustas : nam h. L vinum ducentorum fere annorum memoratur, et quadrima jam in vetustis referuntur. 15 Nonnulli intelligunt vinum Opimianum, dictum ab Opimio, quo consule (a. U. DCXXXIII) propter cœli temperiom copiosus fuit generoserum vinorum proventus, quæ vel in ducentesimum annum servata sunt. 16 Sed belli socialis temporibus similis vini proventus esse potuit, et Opimius XXX fere annis ante consulatum gessit : nisi forte dixeris, poetam non ad eam subtilitatem esse exigendum et ab eodem Opimio oppressum certe C. Gracchum, a quo tribuno lex lata, ut sociis Italieis jus suffragii in legibus ferendis esset, que a M. Livio Druso deinde repetita præcipuaque belli illius causa fuit. 32. Ne paululum quidem vini generosi iis daret, quibus vinum est medicina, Cardiaci, xaedanxel, qui non tam cordis, quam et quidem amicis. stomschi doloribus leborant, quibus angustiæ gignuntur pectoris et immodicus sudor. v. Cels. III, 19, Stomachum enim s. os ventriculi

gemmar. astrifer. T. III. Diss. S. p. 183. et mox v. 34.

<sup>15</sup> Conf. Athen. I, 24. Ptin. XIV, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Conf. Ovid. Fast. V, 517. Horat. Epist. I, 5, 4. ubi v. Lambin. Plin. XIV,
14. et 21. Colum. XII, 18. Mitscherl. ad Horat. Od. I, 20, 1—5. II, 3, 8. III, 8, 10 seq. 14, 18. 21, 1—8. 28, 8,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> v. Plin. et Mitscherl. II. II. Passer. Vot. II.

Mitscherl. ad Horat. Od. I, 9, 7. III, 8, 12, 14, 18, 21, 1 seq. IV, 11, 1.

10 v. Plin. XIV, 4. ct 14. Vellei. II, 7.
Petron. 54. Cic. Brut. 83. al.

veteres Græci zagdiar dixere. Cf. Schol. Thucyd. ad L. II, 49. Cardiacorum vero morbo unicam spem in vino esse, monet Plin. XXIII, 1. s. 25. Cf. ibi Hard. it. Cels. l. l. et Senec. Ep. 15. Cyathus pars duodecima sextarii. v. intpp. Horat. Od. III, 8, 13. - 33. aliquid Albanum vinum, in agro et monte Albano proveniens, cujus duæ sunt species: alterum est acerbum, alterum lene ac dulce, cui Dionys. Hal. I. 12. solum Falernum, sed Plin. XIV, 6. etiam Seti-Setinum vinum, sic dictum a Setia (nunc Sezze) num præfert. 17 colonia Rom. haud procul a paludibus Pomtinis sita, præstantissimum. 18 - 34. Vinum designatur tam vetus, ut, nota tituloque vetustate deleto, ætas ejus et annus, quo sit conditum, non amplius cognosci queat. Conf. ad v. 30. testæ, cadi, amphoræ. fuligine. mucore et situ, vetustate inducto.

36. 37. Dulcissimi versus, qui summum libertatis desiderium odiumque tyrannidis spirant, quo ipsum poetam imbutum fuisse haud obscure intelligitur. Ita passim, quod jam Rigalt. in Diss. de Sat. Juven, observavit, occulta erectioris animi indicia prodit, que, quo magis improvisa sunt, eo fortius feriunt lectores; v. c. I, 17. IV, 150 seq. VIII, 260. XIV, 41 seq. 254 seq. Quale vinum, scil. præstantissimum, accommodatum lætitiæ, qua memoriam Brutorum et Cassii, τυγαννοχτόνων, celebrabant. Thrasea Pætus et gener ejus. Helvidius Priscus, veneranda illis temporibus virtutis, gravitatis, constantiæ liberiorisque animi exempla, notissima ex Tacito, Suetonio, Arriano, Dione, Plut. et Plinii Epist. Brutorum, L. Junii Bruti, qui Romam regio dominatu liberavit, D. Bruti, qui in Cæsarem conjuravit, et inpr. M. Bruti, qui cum C. Cassio interfecit Cæsarem, ut patriæ libertatem restitueret, cujus postremi vindices fuere Cassius et Brutus. coronati, more veterum, qui in epulis hilarioribus lautioribusque capillos non ungere tantum, sed et coronare, collaque sertis bibebant B. et C. natalibus, quem annuorum cingere solebant. 19 parentalium morem illustravit Meurs. de Fun. c. 36. et imitati sunt Christiani in memoriis martyrum, nisi quod emortualem eorum diem dixerint natalem; Hennin. Cf. Martial. VIII, 38, 11 seq. - 37. capaces, grandes: quod tam ad bibendi cupiditatem, quam ad luxum et

 <sup>17</sup> Cf. Plin. XIV, 2. Martial. XIII, XXIII, 1. XXIII. sect. 21. Strab. V. 109. Mitscherl. ad Horst. Od. 1V, 11, 2. et Galenus ap. Athen. I, 20. (48.) p. 26. Y. XIII, 112. ad Sil. VIII, 576. X, 38. Schweigh. ad Athen. I, 48. p. 197.

magnificentiam spectat. 38. Crustæ Heliadum, phialæ ex electro; vasa potoria crustata ap. Fest. in tabernæ crustariæ. Crustæ proprie dicuntur ea, quibus res aliqua inducitur, deinde ornamenta vasorum argenteorum, signa quasi et simulacra, extrinsecus alligata, aphoroma; de quibus v. sup. ad I, 76. Heliadas, Phaethontis sorores, nimio fletu in populos, seu alnos, seu larices, electrum stillantes, earumque lacrimas ad ripas Eridani solis vi in electrum transformatas fingunt poetæ. 20 Hinc Heliadum lacrimæ et gemmæ pro electro ap. Ovid. Met. X, 263. et Martial. IX, 14, 6. Patria et origo electri sive sucini. de quo mira commenti sunt veteres, ne hodie quidem satis nota est; etsi naturam ejus ab initio liquidam esse probabile fit ex eo, quod animalcula pierumque inclusa tenet. Conf. ad VI, 573. Munker. ad Hygini fab. 152. et 154. Intpp. Tac. Germ. 45. et Plin. XXXVII. 2. et 3. Gesner. de electro veterum in Comm. Soc. Gætt. T. III. J. F. John's Naturgesch. des Succins, Köln 1715. 1716. II: Vol. Wigandus, Hartmann et alii in historia sucini. Alio autem sensu electrum dicitur pro poculis et vasis ex electro conflatis XIV, 307. ubi electrum proprie non sucinum est, quod nobis bernstein s. agtstein dicitur, sed exquisitius metalli genus, aurum, cui quinta argenti portio admixta est. 21 Phialas ex tali electro conflatas etiam h. l. intelligendas esse, non male monuerunt Britan. et Grang. Verum poeta sic improprie loquutus est: nam electrum, quod veteres Romani ex Heliadum lacrimis ortum et arboris succum esse crediderunt ideoque succinum appellarunt, est potius nostrum bernstein. — Berylli lapides cærulei, ut smaragdi virides. v. Beckman. Beitr. zur Gesch. d. Erfind. T. III. p. 295. et ad Marbodi librum lapidum s. 7. et 12. Millin in Introd. à l'étude des pierres gravées p. 10. et Böttigeri Sabina p. 407. læ cur inæquales beryllo dicantur, intelligitur forte ex Plin. XXXVII, 5. Poliuntur berylli figura sexangula, quoniam hebescunt, nisi color surdus repercussu angulorum; excitetur aliter enim politi non habent fulgorem eumdem: nisi præstat sententia Grangæi, qui pocula, in quibus inserti bervlli inæquali numero, vel spatio, vel magnitudine: aut aliorum, qui aureos calices, insertis lapillis asperos, intelligunt. Salmasius Exerc. Plin. XXXVII, 5. "Quia viridis, inquit, color op-

gin. fab. 152. et 154, ubi v. Munker. VIII, 4 Pallad. R. R. XII, 15. Heyne et Serv. s. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cf. Heyne ad Tibull. I, 7, 52, intpp. ad Virgilii Ecl. VI, 62. et Æneid. X, Horat. Od. I, 36, 15 seq. II, 7, 7, 24. 190. IV, 11, 3. al.

\*\* v. Ovid. Met. II, 340 seq. 365. Hy-laudatos Serv. et Heyne ad Virg. Æn.

<sup>190.

19</sup> De quo v. præter viros doctos supra VIII, 402. Plin. IX, 40. XXXIII, 4.

time cum suro convenit, gemmas viridantes in ornandis poculis ut plurimum adhibebant veteres, inter quas smaragdus tenet primatum. Beryllus quoque, quia viridis, ad hunc usum translatus. Hoc ergo loco poeta dicit phialas beryllo textas et per hoc inæquales, asperitate et extuberantia gemmarum."

39. Virro fictum non servi, sed patroni vel hospitis divitis nomen. non aurum, aureum poculum et vas, (ut X, 27.) sed sictile, in quo custode non opus est, de quo v. Martial. XII, 75, 5 seq. et XIV. 108. custos, servus, qui te manusque tuas observet, affixus tibi et lateri tuo, qui semper tibi præsens sit. Conf. Cic. Verr. IV, gemmas, aureis poculis insertas. 22 Pocula etiam ditiorum qui numeret, veritus, ne clanculum ipsa sæpe gemmea erant. 23 unques observet acutos, ne furtifa aliquas subripias et suppiles. gemmas vel aurum abradas. 42. Neque hoc ægre ferendum est tibi: nam gemma sæpe magni pretii phialæ inserta est. illic, in poculo. 43 seq. Romani eo luxurise pervenerant, ut onustos annulis digitos, quam biberent, denuderent per luxum; nimirum pocule habebant, que in margine fissuris et cavitatibus erant prædita, in ques ex tempore inscrebant gemmas et uniones ex digitis, ut magnificentius bibereat, et hoc proprie erat iushnua : que gemmata pocula Noster intelligit; Hennin, Conf. Plin. XXXVII, 2. et Martial. XIV, 109. - 44. 45. Gemmæ armorum olim, nunc poculorum ornamenta. Poeta respexit verba Virg. Æn. IV, 261, 262. juvenis, Encus, prælatus Zelotypo Iarbæ a Didone, quod notum e Virg. Æn. IV, 36. et 196-218.24

46 seq. Tibi dantur calices vitrei et deformes, quales erant Vatinii s. Vatiniani, sic dieti a Vatinio Beneventano, sutore et vitreario artifice, qui gratia Neronis et optimi cujusque criminatione valebat. 25 Poeta autem in contemtum Vatinii, feedissimi hominis, calices ejus nominat magis, quam alterius opificis; Brit. Siocabis calicem, bibes e calice; vel proprio sensu: ebibes, exhauries calicem, forte exiguum. Conf. Horat. Od. I, 35, 27. et Sat. II, 6, 68. Hinc et exsiccare vina culullis pro bibere aut haurire vina e culullis, poculis grandioribus, dixit

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Conf. Martial. XIV, 109. et inf. X, 27.

<sup>22</sup> De quibus v. Cerda ad Virg. Ge. II, 506. et Æn. I, 728. Meurs. de luxu Rom. c. 8. Kobiers. de luxu Rom. II, 10.

M Plathnerus suspicabetur, amare h. l. tangi nobiles Romanos, qui nobilitatem

et genus quidem ab Ænea deduxerint, 'sed non virtutem; illum enim arma habuisse pretiesa, ipses vero pocula.

Conf. Martial. X, 3, 4. XIV, 96. Tac. Hist. I, 37. et Ann. XV, 34. ubi v. Lipa.

Horat. Od. I, 31, 11. et forte poeta noster siccato nectare inf. XIII, quatuor nasorum, rostrorum, que nobis dillen, schneppen, schnauzen, schnäbel, dicuntur. Vatinius grandem nasum habuit; vet. Schol. Hinc calices, qui nasos s. rostra habent, Vatinianos quidam dictos putant. Sed v. Lips. ad Tac. Ann. XV, 34. ubi recte, opinor, monet, Vatinio longiorem nasum tribui a Martiale XIV, 96. quia acer et sagax fuerit inquisitor criminatorque. - 48. Solent sulphure (ita legendum pro in urbe) calices fractos s. caldariolas componere, vitrum solidare i. e. malthare; vet. Schol. Notus est mos veteris nostrique ævi, vitra fracta conglutinandi sulphure et maltha vel permutandi sulphuratis ramentisve sulphureis. 26

50. decocta aqua. Nam aqua, quia poet decoctionem frigidior est, decoqui vitroque demissa in nives refrigerari solebat, ut frigoris voluptas sine vitiis nivis perciperetur. 27 Cf. Var. Lect.

51. vobis, clientibus, parasitis. poni, apponi in mensa. 52 seg. Alii quoque iique viliores servi pauperibus convivis, clientibus ac parasitis ministrant, quam dominis, his pueri pulcri ac nitidi, illis deformes et nigri. Cursor servus a pedibus, ministrans et proprie ante redas currens: nam et viris et feminis lautioribus ditioribusque tam equites quam cursores, in primis Afri aut Numidæ, (unde h. l. cursor Gatulus) erant ad iter, qui equis prævehebantur aut præcurrebant currum lecticamve et quidem succincti lino Ægyptio, phalerati et armillati. v. Lips. ad Tac. Hist. II, 40. intpp. Sen. Ep. 88. (87.) et 124. (123. omnes sic jam peregrinantur, ut illos Numidarum præcurrat equitatus, ut agmen cursorum antecedat) Petron. c. 28. p. 100. (lecticæ impositus est Trimalchio, præcedentibus phaleratis cursoribus quatuor) Suet. Ner. 30. (armillata et phalerata Mazacum sut Mazycum turba atque cursorum) Ramirez ad Martial. III, 47. X, 6. (eques et picti tunica Nilotide Mauri) X, 13. XII, 24. et Böttigeri Sabina c. 8. p. 438. 456 seq. ed. pr. Afri et inpr. Masyces velocitate pedum excellebant. v. Oudend. ad Lucan. IV, 681. et intpp. Nemes. Cyneg. v. 261. Præteres τρυφηταϊς et delicatis viris mulieribusque

<sup>\*</sup> v. Plin. XXXVI, 19, 26. XXIX, Suet. Ner. 48. Martial. II, 85, 1. XIV, 3. (vitrum sulphuri concoctum ferruminatur in lapidem) Salmas. ad Solin. p.
1096. Ramires ad Martial. I, 42, 4. X.
3, 3. XIV, 94. Barth. ad Stat. Silv. I,
6, 74. Schneider ad Eclog. phys. Vol.
1I. p. 87. et Magazin encyclopédique
année I. no. 9. p. 99.

w. Piln. XXXI. 3. et ibi Harduin. année I. no. 9. p. 99.

\*\* v. Plin. XXXI, 3. et ibi Harduin.

Archæol. Gr. L. IV. bach. T. II. p. 641.

olim pueri Gætuli ac Mauri, h. e. Afri, (fuscus Hydaspes Hor. Sat. II, 8, 14.) maides Albiones, Sepántorres Irdal et Sepántama Irdai, ministerium præstabant, ut et hodie in aula Principum, et μικροφιλοτίμου indicium est ap. Theophr. Char. XXI. ἐπιμεληθῆκαι, ὅπως αὐτῷ ὁ ἀκίλουθος Ailio Vioras. Cf. ibi Casaub. et, quos laudat, Athen. IV, 29. (λαμπτηροφόρους παίδας Αίθίσπας) Cic. ad Herenn. IV, 50. Tibull. II, 6, 37. al. Videtur itaque poeta ex nigro tantum colore ridendi occasionem captasse et deformem puerum opposuisse formosissimo, ut XIII, 42-45. Vulcanum, claudum nigrumque deorum pocillatorem, Ganymedi et Hebæ, formosissimis eorum pincernis. Servi quoque, ex barbaris regionibus a venalitiariis vel mangonibus Romam ducti, vilissimi erant omnium et minimo vendebantur pretio. Cf. ad I, 111. manus ossea Mauri, Maurus exilis, macilentus, et niger, cujus species verbis seq. festive adumbratur. Sic et graciles Indi dicuntur inf. VI, 466. nam nimius gestus maciem gignit, ut humor frigusque pinguedinem-54. cui ob nigredinem maciemque nolis occurrere, ne terrorem tibi incutiat, tamquam μοςμώ s. μοςμολύκη, osseum spectrum, phantasma et umbra mortui, quæ et ossea et nigra esse fingitur. Cf. ad VI, 572. 601. 655. et intpp. Mart. VII, 86, 2. Sic ex occursu Æthiopis et Mauri M. Brutus cladem, et Hadrianus mortem sibi imminentem augurabatur, si fides habenda Plut et Spart. 55. monimenta, sepulcra, Latinæ viæ. v. ad I, 171. 56. Flos, decus, Asia, formosissimus puerorum servorumque Asiaticorum; ut ap. Cic. Phil. II, 15. III, 5.28 Ad lautioris convivii apparatum pertinebant etiam servi formosi et bene vestiti, nec non eleganter comti unguentisque delibuti, μειράκια ώραῖα, διακονόμενα ap. Lucian. l. l. cap. 16. Cf. inf. IX, 46 seq. XIII, 44. Cic. de fin. II, 23. (ut contra de cœna modica inf. XI, 145 seq.) Martial. VIII, 39, 4. IX, 23, 9 seq. IX, 74, 6. XIII, 108. quibus locis etiam pincerna hinc Ganymedes dicitur, ut inf. v. 59. Maximi autem æstimabantur servi, ex Phrygia, Lycia aliisque Asiæ minoris regionibus petiti. Cf. XI, ante ipsum patronum sc. stat, paratus ad ministerium. Sic στήναι, παραστήναι τινί seu ἐνώπιόν τινος, οἱ ἐστῶτες et παριστῶτες, de famulis s. ministris. Cf. v. 65. et Schleusneri Lex. N. T. voc. loráw, loráw.

kenb. Conf. Hemsterh. ed Lucian. Tiu. c. 55. et Abresch. Diluc. Thucyd. p. 489. Poeta forte etiam ad forem ætatis, τῆς βρες ἀγλαῦ ἔνθος, respexit, de quo v. ad Sil. I, 61. 11I, 84. VII, 691. ct Klotz. ad Tyrt. p. 68. 69.

<sup>\*\*</sup> Conf. Heyne ad Virg. Æn. VIII, 500. Similiter Artos τῶν 'Αθηναίων dixit Thucyd. IV, 133. πρώων Εωτοι et ναυτῶν Εωτος Pind. Nem. VIII, 15. et Fyth. IV, 335. flos juvenum pubescentium et juventutis Liv. VIII, 8. et 28. XXVII, 35. XXXVII, 12. ad quæ loca v. Dra-

Готям п. 13. Vol. I. p. 977. 978. (1066. ed. sec.) — 56. 57. Quam immenso sæpe pretio Romani servos, Græcos potissimum et formosos, emerint, docent Plin. VII, 12. Suet. Cas. 47. Liv. XXXIX, 44. Martial III, 62. et al. Poeta itaque taxat insanum luxum sæculi sui, quo pretia servorum superent facultates Tulli Hostilii et Anci Martii, regum Rom., qui tamen olim ditissimi civium fuerint. Ancus recte quidem pauper dicitur Claud. bell. Gild. v. 109. respectu divitiarum et magnificentiæ serioris ævi, sed idem quoque et Tullus dives, priscorum scil. temporum ratione habita, Horat. Od. IV, 7, 15. ubi v. Tulli pugnacis, quod notum ex Liv. I, 22 seq. Cf. Mitscherl. Virg. Æn. VI, 813 seq. 58. ne te teneam, ne longior sim, vel te multis verborum ambagibus morer, ut paucis dicam. Frivola substant. ut III, 198. nisi malis: omnia sc. bona regum priscorum sunt frivola, exilia, nullius pretii, nihili æstimanda, si comparentur cum summa pecuniæ, qua Asiaticus ille puer emtus est. 59. Satirice poeta jungit contraria, Gætulum, fuscum ac deformem, (ut v. 58.) Ganymeden, pocillatorem: nam Ganymedes proprie formosissimus puer fait et hinc raptus a Jove ejusque pincerna factus. Cf. IX, 47, et XIII, 43. Notandum tamen, beatulos etiam illos servis abusos illis, qui ad cyathos erant; Grang. coll. Martial. IX, 23, 11. 12. et IX, 74, 6. Add. V, 56. et VIII, 46, 5. Ceterum multi homines formosi a diis rapti finguntur in fabulis, de quo v. Heyne Antiq. Aufs. St. I. et nos in Henkii Magazin cet. Vol. VI. 60. Respice pone adstantem, h. e. eum sine tibi ministrare, et jube, quum sities, miscere h. e. infundere vinum: (ut ap. Mart. IX, 37, 12. et xism) nam veteres vinum admixta aqua, nec nisi nepotes merum bibebant. De hac vini cum aqua miscendi ratione v. Mitscherl. ad Horat. Od. III, 19, 12. et Potteri Archæol. Gr. L. IV. c. 18. extr. Nota Ach. est: "Interpretes plerique volunt, ab antiquis temperantiæ et frugalitatis causa vinum aqua dilui. Id ego minime puto: necesse enim erat, vinum vetus et temporis lapsu, et ipsa sua compositione, et materia, qua servabatur, coagulatum ac prope solidum factum aqua calida dilui atque cum ea misceri, ut ad primitivam fluiditatem rediret; unde Plin. XIV, 4. Adhuc vina ducentis fere annis jam in speciem redacta mellis asperi; atque hæc natura vini in vetustate est." Conf. ad v. 63. forma, sed ætas digna supercilio, fastu; (v. ad II, 15.) pulcritudo et juventus faciunt, ut et superbiat, et superbire possit; excusant quodammodo fastum ejus. Cf. v. 66. Supercilia non modo gravitatem, sed etiam fastum produnt. Plin. XI, 37. s. 51. Supercilia homini et

pariter et alterne mobilia, et in ils pars animi. Negamus, annumus. Haso maxime indicant fastum. Superbia aliubi conoeptasuhum, sed his sedem habel. In corde nascitur, huc subit, hic pendet. Nihil altius simul abruptiusque invenit in corpore, ubi solitaria esset. Hinc supercilium fastus, (ut h. l. et VI, 169.) et gravitas: supercilium attollere et ponere, ut αΐριν, et contra μεδώναι, συνάγειν, καναβάλλων νὰς ὁρξῦς. v. ad II, 15. — 68. De usu calidæ aquæ, ad potum, (nam vino miscebatur) ad delicias et ad vomitum movendum, si stomachus cibis esset obrutus, et de thermopoliis copiose multi disseruere. <sup>29</sup> De usu gelidæ aquæ v. sup. ad v. 50. 64. clienti quamvis jam veteri adeoque honore digniori. Cf. I, 182. — 65. se stante, v. ad v. 56. — 66. Servi enifa mores dominorum imitari solent.

67-75. Cf. Plin. XIX, 4. et inf. ad v. 167. Ecce, de re mira ac nova, ut adspice, (v. 80. et Martial. XIII, 58, 1.) en et al. mure duras pro indignatione. alius servus, diribitor. fractum, quem vix fregit et frangere, nedum secare, potuit ob duritiem. 68. solidæ, duræ, ut contra v. 70. tener et mollis. 69. agilent. vexent, plurimum ei facessant negotii. genuinum dentem, qui tamen ad duras res mordendas aptior est reliquis, adeoque h. l. cum delectu ponitur. Genuini dentes sunt posteriores s. novissimi in extrema gena s. gingiva, xearriges, σωρεοιιστήρες. Cf. Fest. h. v. et Plin. XI, 37. s. 63. - 70. Siligo candidissimum tritici genus, et sine pendere, (unde h. l. molli) ex quo lautissimus conficiebatur panis, siligineus, quem plebeio opponit Seneca Ep. 119. Cf. Colum. II, 6, 1. 9, 13. et Plin. XVIII, 7-10. memento, usumos, cohibere, pro cohibe (sed majore cum vi) destram, manum, a tali pane, cave eum tangas aut sumas. Cf. VI, 572. et IX, 93. — 72. artocopi alii, alii artoptæ legunt (v. Var. Lect.) et has voces varie interpretantur. Vetus Schol. intelligebat vel, ut multi, pistorem, (qui Gr. tum deroxónos dicitur ab deros et κόπτω, scindo s. tundo, vel a κόπω, labore, quem pani faciendo impendit, tum derbarns ab deros et bardos, torreo, coquo) vel vas, in quo panis coquatur (barara); Lubinus dispensatorem vel observatorem et custodem panis, ut derferne dictus sit ab ourougu, ut Americ et olvourns; alii servum, qui panem secuerit, agranouv, nouvoura sis agran,

v. Athen. III, 34 seq. (95 seq.)
Potter. Archæol. Gr. L. IV. c. 18.
Freinshem. de calids potu (in Thes.
Gron. Vol. IX. Stuck. antiq. conviv.
III, 6. Baccius conviv. antiq. II, 6.
Lips. Elect. I, 14. et ad Tac. Ann.

XIII, 16. Gebauer de caldæ et.caldi apud veteres potu Lips. 1721. Böttigeri Sabina p. 284. 308. 309. ed. pr. et Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. III. p. 238. Conf. sup. ad v. 61:

que explicatio ceteris simplicior videtur; Britann. panem siligineum. multo labore (πόσφ) confectum; Ferrar. Elect. II, 10. panem assatum s. escharitidem, non male, judice etiam Henninio, cujus nota est: E Panis nonnihil assatus intelligatur, quem Belgæ geraspt wittebrood appellant, i. e. panes triticeos rasos in crustis exterioribus, qui beatioribus in deliciis sunt; ut poeta parașitum, mirifice indignitatem rei exaggerans, moneat, reverentium deberi, i. e. abstinendum esse, tamquam re sacra, pane regis, tenero, niveo et molli siligine facto, ut potius mucida solidas farinas frusta, i. e. panem atrum et secundarium ex canistris consuetis comedat, quum audaciam ejus servus panis herilis castos facile prostituere possit, si improbulum raptorem furta reddere cogat." Cf. intpp. Plin. XIX, 11, et Plaut. Aulul. II, 9, finge, fac, pone, te improbulum, satis Salva sit, non violetur. audacem esse, ut panem siligineum sumas, vel rapias. 74. 75. Verba sunt servuli dispensatoris ad clientem, hujus temeritatem increpan-Canistris, pro pane, qui in iis affertur et circumfertur. Nos tis diceremus: Willst du wohl aus deinem korbe essen? Formam loquendi vis in non interrogantis modo esse, sed et jubentis, egregieque illustrari a Gron. ad Sen. de ira III, 38, et Bentl. ad Hor. Sat. II, 6, 92. monet Hein.

76-79. Verba seu cogitata clientis, indignantis et conquerentis, se pre tot officiis patrono præstitis tam indigne tractari. koc præmium tot incommodorum laborumque, hæc relicta conjuge in lecto, ut mane salutarem inhonesta tractatio. patronum procul habitantem. adversum, arduum; Ach. montem et Esquilias, montem s. collem Esquilinum. ·gelidas, vento obnoxias, vel gelida s. frigida tempestate. 79. Jupiter, aer. vernus: nam toto veris tempore aer mutabilis ac sæpe pluvius est. Cf. Wernsdorf ad Calpurn. Ecl. V, 45. in Poet. Min. T. II. p. 140. Tempestates quoque in Italia frequentius ingruunt sub auctumni initium et veris exitum. v. ad IV, 87. Heyne et Voss ad Virg. Ge. I, 811 seq. et Bentl. ad Horat. Od. IV, 4, 7. — 79. Pænula, pailims, pailims. φελώνης, φελόνης, φαικόλης, pallium vestimentumque itinerarium, quod tamen Cæsarum temporibus frigoris et pluviæ causa etiam in Urbe et in foro vel judiciis gestabatur. v. Sen. de ben. III, 28. Lamprid. Alex. Sev. c. 26. Lips. Elect. I, 13. et 25. Ferrar. de re vest. V, 2. Ruben. de lato clavo p. 18. ibique Magius, Schulze ad (Tac.) Dial. de orat. c. 39. et Schleusneri Lex. N. T. v. φαιλόης. 80. Adepice, v. ad v. 67. distendat lancem docte pro distendatur, porrigatur in

lance, (cf. Heins. ad Ovid. Met. IV, 457.) vel repleat, expleat lancem. v. Heyne ad Virg. Ge. IV, 164. et ad Tibull. II, 5, 84. Designatur magnitudo et squillæ et lancis, cui exigua patella v. 85. opdomino, v. ad I, 136. Squilla concharum vel cancroponitur. rum genus, nec tamen parvus, ni fallor, ille piscis, qui Græcis «morfens vel πιποθήρης, πιποφύλαξ, καρκίποι et καρίδιοι dicitur, (de quo v. Cic. Nat. D. II, 48. Athen. III, 38. et 93. Harduin. ad Plin. IX, 31. s. 51. et 42. s. 66.) sed major ejus species: nam pisciculus ille ab h. l. alienus esse videtur. Apicius in Libyam et Galatiam navigavit, quum ibi longe majores squillas, quam alibi, capi audivisset, easque comedens multa sestertiorum millia consumsit. v. Suidas v. 'Arizoc et Athen. I, 7. (12.) p. 7. Squillas, xaeidas, astacos et carabos confundi docet Athen. III, 23. (64.) p. 105. — 82. Asparagi altiles in summis olim habiti deliciis, qui cumino addito inflationes stomachi discuticonvivia, convivas, clientes. v. ad unt; Mancin. v. Plin. XIX, 8. cauda, quæ in squilla, ut in locusta, optimi II. 120. in Var. Lect. despiciat, deorsum adspiciat quasi olim habebatur saporis; Brit. contemtim, (ut I, 159.) alte ac superbe gestata manibus excelsi ministri: nam divites Romani, omnia majora, sublimiora augustioraque videri cupientes, proceros etiam ferculorum ministros, ut lecticarios, (v. ad III, 240.) amabant. — 84. Cammarus, χάμμαξος, cancri aut squillæ species, h. l. pro pisce vilis saporis, qui nobis, ut putant, hummer dicitur et Gr. doraxic, quem male a cammaro distinguit Apicius art. coqu. II, 1. si lectio sana est; et cujus sapore, non minus quam squillæ, captum Apicium tradit Suidas. Cf. Hard. ad Plin. XXVII, 3. et XXXII, 11. et Schweigh. ad Athen. VII, 75. et 110. constrictus, tenuis, macer, cum ovo dimidio tibi ponitur, apponitur, Sed ellipsis præp. cum dura est, et probabilior explicatio Grang. cammarus, cujus condimentum media parte ovi constrictum, lié d'un jaune d'œuf. Malim tamen intelligere cammarum constrictum, circumdatum in patina ovo dimidio, ovis sectis. Sic Martialis dixit V, 79, 5. divisis cybium lutebit ovis, et X, 48, 11. secta coronabunt rutatos ova lacertos. Conf. Cacaub. ad Athen. II, 16. - 85. feralis cæna: nam ova, quia adhiberi ad lustrationem solita, propria fuisse videntur sepulcrali epulo vel silicernio, ut lens, sal et libum; Lips. ad Tac. Ann. VI, 5. Ova olim in sepulcris posita, tamquam sacrificia piacularia pro mortuis oblata. .v. ad VI, 518. Luciani Dial. mort. I, 1. et Creuzer's Symbolik T. III. p. 525. Diis quoque inferis mænæ aliique pisciculi et vilia quæque consecrari solita; patellæ vero usus plurimus

in libationibus. Utrumque fusius docet Heins. ad Ovid. Fast. II, 578. 634 et 651. Epith. exigua auget diminutionem, ut inf. XI, 144. Cana autem feralis seu funebris duplex erat, altera diis manibus in rogo, altera proximis et amicis parata, et illa proprie dicebatur silicernium, hæc epulum funebre: quod jam docuere Kænig ad Pers. VI, 33. et, quos ibi laudavit, Kirchm. de fun. VI, 5. seq. Lips. ad Tac. Ann. VI, 5. Dæring ad Catull. LIX, 3. Hemsterh. ad Lucian. de contempl. c. 22.

86 seq. Conf. Horat. Sat. II, 2, 59 seq. 3, 125. 4, 50. Inse pa-Venafrano oleo, quod optimum erat, ex agro Venafri, opp. Campaniæ. v. Plin. XV, 2. - 87. Ne tibi pallentes moveant fastidia caules, Nitrata viridis brassica fiat aqua Martial. XIII, 17. Pallidus caulis, flaccescens, marcidus quique pallido colore fastidium olebit laternam, oleum, quale lucernis infundi solet. pariat; Ach. Conf. Horat. Sat. I, 6, 124. Zazed zauer, h. e. oleum vetustate corruptum et rancidum, locis simil. dixit Theophr, Char. XI, 4. et XIX, 3. ad quæ cf. Casaub. Farnabius suspicabatur, poetam respexisse illud in Demosthenem jactatum, vor dbyvor obis. 88 seq. Designatur oleum Numidicum vel Afrum, aut sesaminum, (v. Hard. ad Plin. XV, 2. et 7.) quod adeo fœteat, ut nemo cum Bocchare h. e. Afris eo inunctis sustineat lavare, neque his noceant serpentes, qui ejus graveolentiam ferre non possint. Alveoli vasa concava, lances, aut catini, Gall. saucières. illud sc. oleum, quod canna Micipsarum subvexit, h. e. quod ex Numidia advectum est Romam. Canna cymba, lembus, ex arundine aut canna confectus. Cf. Plin. VII, 2. (ubi v. Hard.) et 56. - Micipsarum, Numidarum : nam Micipsa rex Numidiæ, Masinissæ filius, qui moriens regnum reliquit Adherbali et Hiempsali, filiis suis, et Jugurthæ fratris filio. 90. 91. Conf. Excurs. ad h. l. Bocchar rex Numidiæ. v. Liv. XXIX, 30. Alius fuit dux Syphacis. Liv. XXIX, 31. 32.

92—98. Patronis optimi maximique pisces apponuntur, et quidem ex provinciis et mari Siculo vel longinquo petiti, quoniam Tyrrhenum mare, Italiæ proximum, a gulosis Romanis jam iis exhaustum est. Conf. Macrob. Sat. II, 11. Plin. IX, 18. s. 32. et sup. ad IV, 140 seq. Mullus Domini, v. ad I, 136. et IV, 15. Corsica et Taurom. rupes pro mari Siculo. Tauromenium s. Taurominium, (v. Var. Lect.) hod. Taormina, opp. in orientali ora Siciliæ, ad Euripum (Golfo di Taormina, Plin. II, 97.) et in Tauro monte (unde ejus nomen et h. l.

rupes) conditum, quod vino ac marmore inclaruit et, Naxo excisa, ejus incolis auctum est. v. Diodor. XIV, 60. XVI, 7. et Cluver. Sic. Mare est peractum, consumtum, exhaustum piscibus, propr. quod in eo fuit, pisces, (ut ap. Pers. VI, 22. dona grandia dente peragit, absumit) vel ubivis quasi peragratum, lustratum, penetratum remis, retibus, navibus, ut peragere (pervagari) freta remo et carinis dixere Ovid. Her. XV, 65. et Petron. de mutat. reip. Rom. v. 4. 30 jam defecit, deficitur, defectum est, h. e. caret piscibus. gula, gulositas et luxuria, sævit, immensa est ac perdita. — 95. penitus scrutante proxima maria ac flumina, præclare, omnia loca, angulos, recessus maris diligenter pervestigante, ut nihil relinquatur piscium. Sie et omne perscrutari profundum dixit Sen. de Consol. ad Helv. c. 10. macello, macellario, cetario, vel piscatore: nam in macello edulia ac cibaria cujuslibet generis, etiam pisces, vendebantur, unde et macellum celariorum memoratur Varr. R. R. III, 17, 7. Conf. Burm. de Vectigal. pop. Rom. c. 12. p. 211. Instruit piscibus. - 98. Captator hereditatis, heredipeta, qualis describitur inf. XII, 98-131. Ejusmodi homines viris matronisque divitibus et orbis pisces aliosque cibos delicatiores muneri mittere solebant, ut eos ita captarent vel venarentur, quæ sunt vocabula propria in hac re. v. intpp. Plin. Epist. Aurelia, mulier, que II, 20, 7. ac Petron. Sat. cap. 101. et 116. distrahebat pisces; Schol. et Lubin. Cetaria ipsa, etsi nomen illustre nimis videtur, quam ut cetariæ conveniat; Ach. Alii intelligunt divitem orbamque matronam vel viduam, quæ ab heredipetis tot pisces cibosque delicatos dono acceperit, ut partem eorum vendere coacta sit, ne corrumperetur. Sic Gallita et Paccius inf. XII, 99. -Muræna, μύραινα 8. μύραινος et σμύραινα, 99. Virroni, ut sup. v. 39. genus piscium, quod in summa aqua nare amat (unde et sharn) et rapto vivit nobisque etiamnunc murane, (Gall. mourene s. murene, Linn. helena), non lamprele, (marinus) nec pricke s. neunauge, dicitur. et cujus species est anguilla. Conf. Athen. I, 4. (6.) p. 4. VII, 18. (90.) p. 312. ibique Casaub. et Schweigh., et Plin. IX, 23. Quanto in pretio quantisque in deliciis fuerit Romanis, docent Pli-

cian. Toxar. T. II. p. 511. ed. Reitz. anasar yag even (mercatores) anim ral navra aiyundor, is unur, dugungsapuru nas lnasror tros.

Burm. ad Val. Fl. I, 283. 566. ad Quinctil. decl. I, 9. et 13. ad Petron. LXIX. Similiter Pera VI, 75. dixit excute sollers omne latus mundi, et Lu-

mine et alii. 31 In freto autem Siculo murænæ maximæ et optimæ capichentur.32

100-102. Austre, vento imbrifero, non flante, temeraria lina, temerarii linorum domini, piscatores, (ut macellum v. 95.) quos lucrum andaces facit, in periculoso mari Siculo inter Charybdes et Scyllas piscantur. De Charybdi et Scylla v. ad XV, 17 seq. Auster contimet se, in carcere Æolio, vel vim suam. sedet, quiescit, ut hobas et zatiofa, vel residet, quo sensu ventus etiam cadere, et contra surgere dicitur. 33 101. in carcere Æolio, ut X, 181. in quo Æolus ventos tenet inclusos; quæ fabula vel pueris nota est ex Virg. Æn. I, 52 seg. (ubi v. Heyne in Exc. I.) ut et de alis ventorum. modidas a pluvia; unde lumidus Auster dicitur Claudiano XXII, 895. Juvenelis jocatur et ridet mythos poetarum.

108. Vos clientes ac parperes manet, vobis destinatur, servatur et anguilla colubra cognata, similis; Schol. Grangeus puapponitur. tabat, ad etymologiam alludi : (anguillæ, ut ait Isidorus, similitudo anguis dedit nomen) Britan. vero et alii, poetam sequi vulgarem opinionem de coitu anguillæ cum colubris h. e. serpentibus s. anguibus. De muranis quidem id tradit Plin. IX, 23. s. 39. ubi y. intpp. De anguillis hoc legere haud memini: ad idem tamen piscium genus pertinent. 104. Tiberiaus sc. lupus, piscis, adspersus maculis, qui minoris pretii est, (Lupi sine macula, nam sunt et varii, maxime probantur, Colum. VIII, 16, 8. al. IX, 17, 8.) et præterea in cloacis Urbis immunda esca pastus. Alioquin enim lupus Tiberinus non vilis. ut h. 1. et ut omnino lupi fluviales, sed delicatior cibus erat. 84 Eum temporibus Juvenalis non amplius in pretio fuisse suspicabatur glacie, v. Var. Lect. et ipse lupus, vel alius piscis Tiberinus, vernula, vernaculus et quasi indigena riparum, qui circa ripas hærere solet. Hinc etiam vilior forte est, ut contra delicatior, qui intra pontes Tiberis commoratur. v. Horat. Sat. II, 2, 31 seq. rente cloaca, confluvio sordium ejus, quæ in Tiberim deferuntur. Vis epith. torrente intelligitur vel ex loco class. de cloacis Plin. XXXVI,

præ ceteris laudantur Gell. VII, 16. et \*\*No. 1 Barga Zate.

No. Heyne ad Virg. Ge. I, 354. et nos ad Sil. III, 142. VII, 151. X, 597.

No. Macrob. Sat. II, 12. Colum.

VIII, 16, 4. Plin. IX, 54. Horat. Sat.

II, 2, 31 seq. Nonnius de re cib. III, Tertull, de pallio c. 5. p. 444. Tartessise 16.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Pfin. IX, 54. et 55. Varr. R. R. III, 3, 10. et 17. S. Colum. VIII, 16, 5. et inpr. Macrob. Sat. II, 11. Wv. Plin. et Athen. II. cc. Varr. R. R. II, 6, 2. Pollux VI, 63. Clem. Alex. Pædag. II, 1. p. m. 103. Marlial. XIII, 80. Macrob. Sat. III, 15. Salmas. ad

15. Cloacæ operum omnium maximum, subfossis montibus atque urbe pensili subterque navigata. Fecit id Agrippa in Ædilitate, per meatus corrivatis VII amnibus, (cloacis præcipuis, sub terram ductis, quot fuere montes s. arces ac colles Rom.) cursuque præcipiti, torrentium modo, rapere omnia atque auferre coactis. Qui insuper mole imbrium concitati vada ac latera quatiunt, aliquando Tiberis retro infusi recipiunt fluctus, pugnantque diversi aquarum impetus intus; et tamen obnoxia firmitas resistit. — 106. Crypta, occulta (xevari) ac subterranea caverna fornicata, h. e. cloaca. De Subura v. ad III, 5.

107-113. Conf. Var. Lect. Ipsi Virroni, et qui ei similes sunt, facilem si præbeat aurem, si benigne ac libenpauca velim dicere. ter audiat. Conf. Var. Lect. et ad X, 8. - 108-113. Verba poetæ, Nemo petit a te larga munera, quæ quibus Virronem alloquitur. amicis modicis, ut a. vilibus inf. v. 146. pauperibus, quos mocet. dicos pecuniæ et originis appellat Tac. Ann. III, 72. VI, 39. - 109. Seneca similiter cum Pisone inter exempla liberalitatis laudatur a Piso forte C. Piso, auctor conjurationis in Martiali XII, 36, 8. Neronem, de cujus liberalitate aliisque laudibus v. Tac. Ann. XV, 48. et Paneg. ad Pison. Diversi ab eo Piso Frugi Licinianus, a Galba Imp. adoptatus et cum eo occisus, (v. Lips. et Ern. ad Tac. Hist. I, 15.) et L. Calpurnius Piso, Consul a. U. 810. quem cum C. Pisone confundere videtur Lips. ad Tac. Ann. XIV, 14. Nova vet. Schol. h. l. est: "Piso Calpurnius, antiqua familia, scenico habitu tragœdias actitavit: in latrunculorum lusu tam perfectus et callidus, ut ad eum latentem curreretur. Ob hæc insinuatus C. Cæsari, repente etiam relegatus est, quod consuetudinem pristinæ uxoris abductæ sibi ab ipso, deinde remissæ, repetisse existimabatur. Mox sub Claudio restitutus, et post consulatum materna hereditate ditatus. magnificentissimus vixit, meritis sublevare inopes ex utroque ordine solitus, de plebe autem certos quotannis ad equestrem censum dignitatemque provehere." Conf. omnino Wernsdorf Poet. Lat. Min. T. bonus, ut putant, vel liberalis, vel dives, lautus, IV. p. 36 seq. splendidus, Gr. ἐσθλός. 35 Rigaltius cognomen Frugi, Pisonibus familiare, respici putabat. Cotta ex gente Aurelia, forte is, cujus mentionem facit Tac. Ann. XIII, 34. Conf. inf. ad VII, 95. - 110. Gloriosius olim putabatur, liberalitatem exercere, quam titulis, hono-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> De qua vocis vi cf. Ernesti clav. Cic. Cort. ad Sallust. b. Cat. 33. Gron. Obes. Græv. lect. Hesiod. c. 6. ad \*E<sub>C</sub>y. v. 214. IV, 9.

ribus, et fascibus, summis magistratibus, consulatu et prætura, fungi. 112. civiliter, more civium, et ut decet civem, qui alios non contemnit vel injuria afficit, nec sibi quid arrogat, sed æquo omnes tractat jure. et ita se gerit, ut, eos quoque cives esse, meminisse videatur. Conf. Ernesti clav. Cic. v. civilis. Cænat civiliter, qui non sibi vel paucis optima quævis, ceteris vilia, sed sibi ac convivis omnibus eadem apponi jubet. 112. 113. Quod si feceris, per me licet multorum sordidorumque hominum more vivas, ita ut dives sis tibi, tui tantum causa divitias colligas iisque solus fruaris, et pauper amicis, ut amicis nihil des dono et de re tua familiari impertias. Conf. ad I, 139.

114. Ante ipsum Virronem s. patronum divitem. Jecur anseris, fico, mulso et carica farti, Romanis in summis deliciis erat. Xnuluu d' ήσατων (σερισσούδαστα δε ταυτα κατά την 'Ρώμην) μνημοιεύει Ευσολίς, (f. Ευβουλος) εν Στεφανοπώλισι λέγων ούτως. Βί μή συ χηνός ήσας η ψυχήν έχεις, Athen. IX, 8. (32.) p. 384. 36 Epitheton magni etiam ad jecur anseris spectat, de quo Plin. X, 22. s. 27. fartilibus in magnam amplitudinem crescit: exemtum quoque lacte mulso (irrigatur et) augelur; et Martial. XIII, 58. Adspice, quam tumeat magno jecur ansere majus cet. — anseribus par magnitudine altilis avis, inpr. gallina, alendo saginata. . Conf. Plin. X, 50. s. 71. (ubi v. Hard.) et Martial. XIII, 62. Ούτε ή δερις όμοία ταις άλλαις, άλλα τῷ μὲν πλουσίφ παχεία καὶ πιμελής, σοί δε ποστός ημίτομος η φάστα τις υπόσχληρος υβρις αντικρυς και ατιμία, Lucian. πρί τῶν ἐπὶ μισθῷ συνόντων cap. 26. Cf. ad v. 166. — 115. aper dignus ferro Meleugri, non minor apro Calydonio, quem Meleager interemit, quod vel pueris notum ex Ovid. Met. VIII, 272 seq. Conf. Martial. XIII, 93. Apri in vivariis etiam pasci solebant, ubi milliarii quidam facti. v. Lips. Poliorc. IV, 1. aper solidus, integer fumat in mag-Flavus, pulcer, ut Gr. Zave66: na lance appositus. v. ad I, 140. est vulgare epitheton non modo puellarum, (ut VI, 354.) sed etiam virorum fortium heroumque, quos et pulcritudo decebat; flavi autem crines olim non minus ac nunc pulcri censebantur; et Meleager tum post hunc aprum: nam, si Plipulcer, tum fortis fuit et heros. 37 nio VIII, 51. s. 78. fides habenda, non tota quidem cæna, sed in ipso

<sup>\*\*</sup> Cf. Pollux VI, 49. (βσανα ευκωνὰ)

Martial. XIII, 58. Pers. VI, 71. Horat.

Sat. II, 8, 88. Plin. VIII, 51. s. 77. et

X, 22. s. 27. (ubi cf. intpp.) Heins. et

I, 438. Kæppen ad Hom. II. a., 197. β, Gonsal. ad Petron. 137. Burm. ad Petron. c. 69. p. 343. (de fartoribus, xnv-

<sup>642.</sup> y, 284. intpp. Hor. Od. II, 4, 14. III, 9, 19. IV, 4, 4.

ejus principio, bini ternique pariter manduntur apri. — tradentur, apponentur diviti et porrigentur, tubera, de quibus v. ad XIV, 7. — 117. Tubera dicuntur nasci, si imbres fuerint auctumnales et tonitrua crebra: tenerrima sunt tempore verno, Plin. XIX, 3. cænas, cibos, h. l. tubera. — 118. Alledius nomen Equitis forte Rom., saltem hominis gulosi, sed nobis ignoti. Cf. Var. Lect. Is festive alloquitur Libyam, terram fertilitate insignem et horreum Rom. populi, ubi et ditiores Romani ac publicani immensos agros possidebant: (v. Mitscherl. ad Horat. Od. I, 1, 10.) per me in Libya et in agris meis Libycis frumentum non seratur, dummodo inde tubera Romam et ad me mittantur. Tubera Africana ceteris præstabant et misy vocabantur. v. Plin. XIX, 3. Mart. XIII, 42. et 48.

120-124. Cf. XI, 136 seq. et Lips. Sat. Serm. II, 2. servus, qui non modo mensas apparat ferculaque ordine ac commode in mensis struit h. e. disponit et collocet, quique Petronio instructor ferculorum dicitur, (cf. VII, 184. quæ propria verbi vis est) sed etiam, est XI, 136. et al., qui cibos scindit et vulgo carptor, (IX, 110.) vel carpus vel scissor et cheironomon dicitur, a quo tamen h. l. distingui 121. Cheironomon s. chironomon, xugonquan, id. qd. cheironomus, γειρούμες, qui certa quadam lege (ώμφ) et ad numerum manus concinne motitat, (γώρας κέμων) ita ut continue gesticuletur, propr. pantomimus, histrio, (χειρονόμος, δεχηστής Hesych.) et h. l. ciborum sector. Nam, teste Petron. 36, scissor ad symphoniam ita gesticulans lacerat opsonium, ut putes Darium hydraule cantante pugnare; unde h. l. saltantem h. e. gesticulantem, que solennie verbi notio et satis nota est. Alius pretiosas aves scindit et, per pectus ac clunes certis ductibus circumferens eruditam manum, in frusta excutit : infelix, qui huic uni rei vivit, ut altilia decenter secet; nisi quod miserior est, qui hoc voluptatis causa docet, quam qui necessitatis discit; Senec. Ep. 47., Cf. Plin. X, 50, s. 71. extr. et inf. ad VI, 63. et XI, 140. volanti cum cultello, quem agili manu versat seissor. 122. peragat dictata omnia magistri, qui eum artem cibos scindendi in pergula sua docuit. Conf. ad dictata, ut ap. Horat. Epist. I, 1, 55. et VI, 392. et XI, 186 seq. 18, 13. - 128. 124. Multum interest inter sectionem leporis et gallinæ, vel plurimum refert, quibus gestibus cibi dissecentur. Utrumque forte ridet poeta.

125 seq. Alia affertur causa, cur cœnæ nobilium ditiorumque vitandæ sint: duceris planta, pedibus traheris et ponere, poneris, foras, vi ejicieris e triclinio, si forte inter cœnandum hiscere, os aperire, i. e.

loqui, ausus fueris, tamquam habeas bria nomina, h. c. tempuam et tu civis sis optima lege vel ingeness, qui libere loqui possit : nam civibus Hour, tris plerumque erant nomina, pratriomen, nomen et cognotten, civitasque Rom. maltum dignitatis jurimmque conferebat. Vulgo exponent, tamquam et tu sis nobilis. Veram non nobiles tantum, sed quilibet fere civium tria habebat nomina: favent tamen illi explicationi verba Ausonii: Tres equitum turme, tria nomina nobiliorum. Caens ab Herculs saxis, stipitibus et clava ictus Conf. Var. Lect. et, quam occisus ceset, pedibus e spelunes protructus : quod notam vel e Virg. Æn. VIII, 249. 250. 264. - 128. Virto, v. sup. ad v. 89. Propinare, monthe, prope dicitur, qui poculum a viruna sumanis delibat labris aliique ekibendum tradit; qued honoris signum erat. 28 Pocula tuis contacta labellis, a to delibata. 180. Perditus dendis pro. improbus, scelestus. ut dicat regi, bibe, h. e. ut diviti ac nobili patrono (v. ad I, 186.) poculum propinet. --- 181. Comparant proverbia vestis virum facit - lecer pannus - ron yèt annrun sish si déye xoni et Theogra. τω γάς σειήη δεδμημένω δέδεται ή γλώσσες, etai Πολλάκι και κη-જ્યારેક લેમોક દાર્વત્રહ સ્લાંકાન દીવદા. homines lana (v. ad III, 293.) pertusu, lacera et sarts veste induti, h. e. pauperes. 192 seq. Si munere Deorum aut hominum dives repente fieres; tu, homunoio, qui nunc in contemta vivis et quem nobiles vix hominem putant, quam magnus confestim et honoratue evadéres! Quadringenta sc. sestertia, consum equestrem, ut I, 106. et II, 117. similis Diis, isog Big, homo, non beneficus, quod vulgo putant, sed dives, ( whether & deer had nides bryde? Δαίμων δ' elog insta Heeiod. "Rey. v. 318. 314.) vel dignitate et potentia ceteris prestans, inpr. Imperator: nam Imperatoribus Rom. divini honores decernebantur, et ad ece transferebatur notio, quam Gracci de regibus et heroibus animo sibi informabant, quorum Basidat s. arantes et hemes crapt december, deminster, dendymen adentitues, Βοιαιδείζι, Βαίδο γόνος, ημείδιου, διοτροφέος, Διτ μήθειν απάλαυται. melior, benignior, falis, quam fata, que te pauperem fecere vel esse voluere. --- 184. Conf. Ovid. Fast. I, 117. et sup. I, 112. -- 135. Da Trebio sc. poculum vel cibum delicatiorem, et pone ad Trebium, verba divitis ad servum, et vie, frater, ab ipsie ilibus? ad Trobiam, quod est fictum nomen pauperis cliențis, (ut sup. v. 19.) qui nunc repente dives facfrater blandius nomen, quo amici se invicem compellant,

v. Fischer ad Anser. IV, 3. et intpp. Virg. Æn. I, 757 seq. et Martial. V, 79, 3.

Yor. II.

ut ap. Horat. Ep. I, 6, 54. et Martial. X, 65, 3. Conf. Breekhus. ad Tibull. p. 295. vis, frater, ab ipsis ilibus, lumbis, parte delicatiore, (v. c. apri ap. Plin. VIII, 51. s. 78.) scil. tibi aliquid abscindi; abrupte, ut similia in quolibet sermone familiari. Abipsis pro aliquid de his aut istis minus Latine dictum videbatur H. Valesio.

186. 187. Honor et blanditiæ ad numos spectant, iisque tribuuntur, non homini vel meritis et virtuti. — 137—145. Dives ille et superbus Virro etiam clientis instar te, qui repente dives factus es, ut patronum suum colet et venerabitur, si tibi non erunt liberi, et ipsi adeo spem hereditatis adipiscendæ concipere licet. Lubinus comparat simill. Epigr. XXXI. Palladæ (in Brunckii Anal. T. II. p. 413.): "Hy . φίλος τι λάβη, δόμινε φράτερ εὐθὺς ἔγραψεν, "Ην δ' αὖ μή τι λάβη, τὸ φράτερ - είτε μόνον. "Ωνια γάς και ταῦτα τὰ ξήματα αὐτὰς ἔγωγε Οὐτ ἐθέλω δόμπε, οὐ yde έχω δόμειαι. Dominus, v. ad I, 136. Domini rex, major patrono ac potente amico, fieri, ab eo coli summo honore. 138. 139. Poeta festive utitur verbis Virg. Æn. IV, 328. filia dulcior, sæpe et multis parentibus, illo filio. A nonnullis illo refertur ad Virronem s. heredipetam. — 140. facit cet. ob spem hereditatis. Conf. Martial. X, 18. et XI, 56.

141-145. Sed licet, quamvis Mycale, uxor tua, pariat nunc, quum sis locupletatus, non te penitus adspernabitur, sed tecum una gaudebit tuis liberis et munuscula jubebit afferri; Brit. Honorabit itaque te et tuos, quia nunc dives es, et sperat, gratiam a te relatum iri. Κεπλημένος δε έπε δείπνον, πελεύσαι παιλέσαι τὰ παιδία τὸν έστιώντα και εἰσιόντα φήσαι σύπου όμοιότερα είναι τῷ πατρί· καὶ προσαγαγόμενος φιλήσαι, καὶ παρ αθτόν καθίσαι και τοῖς μεν συμπαίζειν αθτός, λέγων 'Ασκός, Πέλεκυς, Theophr. Char. V. ubi cf. Casaub. Enimvero Mycale (de quo nomine v. Var. Lect.) h. l. meretrix potius est et sententia horum verborum: at Mycale, quæ nunc tua est scil. concubina, (quo innuit poeta satiricus, alias ei antea fuisse) vel tres pueros simul pariat licet, h. e. eam parere licitum est; (sie mag gebähren) ipse Virro (conf. v. 30. 56. 86. et ad I, 62.) non indignabitur, sed gaudebit, nihil veritus, ne propter filios adulterinos ab hereditate excludatur, et munuscula quoque parvulis dabit, ut gratificetur patri. Si Mycale uxoris, non pellicis nomen est, poeta vel unum puerum, non tres pueros dixisset. Nihil horum probat Manso, qui potius hæc adnotavit: "Tædet repetere miras, ne dicam ineptas, interpretationes lectionis sanæ et sinceræ. Aberrant a vero viri docti ad unum omnes, referentes ipse ad patronum Virronem,

nunc ad repentinas versus 132. divitias, quum potius sub ipse intelligendus sit pater h. e. maritus Mycales idemque Virronis cliens, nunc autem sine dubio ad præsentem pauperis clientis conditionem spectet. Sensus obvius est et simplex. Noli sperare, poeta Trebium alloquitur, patronum tibi gratulaturum et munusculo aliquo lætitiam suam testaturum esse, si forte uxor tribus puerulis te uno partu beaverit. Pater Trebius his parvulis solus delectabitur, elegantiores vestes sumtibus suis conficiendas curabit, nuces, si blandientes ad mensam accesserint, iis ipse porrigere et numulos ad crepundia emenda e crumena sua præbere coactus erit. In his omnibus nil te juvabit Virronis liberalitas: nam jucundum et carum sterilis facit uxor amicum v. 140." Hæc vero sententia, vss. 137-140. jam expressa, ne quid gravius dicam, admodum languet, neque ei conveniunt singula verba pueros tres in gremium patris fundat simul, ipse gaudebit et ad mensam quoties parasitus venerit infans. Ea quoque non unum ob causam repudianda et tum a v. 145., tum a breviloquentia Juvenalis aliena videtur viro docto in Ephem. Hal. (Allg. Lit. Zeit. a. 1814. pl. 223.) Neque assequor, cur non et nunc, et omnia a v. 132. ad 145. ad Trebium, pauperem clientem, qui nunc repente dives factus est, referri et possint et debeant. Aptissimum vero est nunc eo, quo jam id capio, sensu; et neque inepta lectio a me restituta, neque hæc certe interpretatio meæ, paululum immutatæ anteferenda. loquaci nido, pullis avium, ποσσοῖς τεύζουσι, h. l. pro puerulis loquacibus, forma loquendi Virg. Æn. XII, 475. ad sensum impropr. ac figuratum translata. Sic et χρηστοῦ πατελς πόστια dixit adulator apud Theophr. Char. II. tenerum palumbum Pers. III, 16. Catull. XXIX, 9. nidos querulos Senec. Herc. Fur. v. 148. nidos immites Virg. Ge. IV, 17. et nidum liberorum Ammian. XIV. p. 28. ubi v. Vales. Conf. inf. XIV, 74. in Var. Lect. et Burm. ad Anthol. vet. Lat. Epigr. I. p. 139. - 143. viridem thoraca laneum, subuculam, vel tunicam. 39 - 144. minimas auces Avellanas, vel potius res minimi pretii, quales sunt nuces. assem rogalum more infantum, qui crepundia amant et assem, nummulos, petunt, ut ea emant. Cf. ad XIV, 208. in Var. Lect. fans parasitus, blandiens et appetens ciborum.

146—155. Hæc ad mensam secundam spectant. Vilibus amicis, clientibus, (v. ad v. 108.) ponentur, apponentur, fungi ancipites,

<sup>\*\*</sup> Schol. vet. armilausiam prasinam, ad hist. Aug. p. 335. Rutgers. Var. Lect. ut simiæ. Cf. Dufresnii Glossar. Salmas. III, 15. VI, 13. et sup. ad III, 67.

suspectum cibi genus, de quo dubites, venenatum sit, nec ne. Quæ voluptas tunta ancipilis cibi, Plin. XXII, 28. ubi de fungis agit. -- 147. Cf. Martial, I, 21. et III, 60, 5. Boleius præstantissimum fungi genus. v. ad XIV, 8. Fungi sunt silvestres, sponte sua nascentes, ideeque viliores : boletus in hortis ex arte surgens ideoque exquisitier; Ach. Prestered fungi sunt ancipites, non boleti. Utrumque lgitur expressit poeta: Convivis et viliores cibi apponuntur et ancipites : domino exquisitiores et non suspecti. Domine, v. ad I. sed bolelus non venenatus, qualem Claudius Imp. edit, aute 186. quam ederet illum, quem ei dedit Agrippina uxor veneno imfactura, post quem nil ampline edit, festive pro, quo periit. Cf. ad VI, 620 seq-Stat. Claud. c. 44. Plin. XXII, 22. et verba Martialis I, 21, 4. Boletum, qualem Claudius edit, edas! - 149. Virronibus, convictoribus et amicis, Virroni paribus nobilitate ac divitiis. vascaris, delecteris. vel potius nutriaris, quis solo odore dicitar. Cf. Martial. I, 99, 9. et Ovid. Met. VII, 263. ubi Heins. bene suspicatur, Juvenalem allusiase h. l. ad gentem quamdam Indicam, de qua hæc tradit Solinus: Odore vivunt pomorum silvestrium et eorum olfactu aluntur. - 180. Phæacum ins. in mari Ionio prope Epirum, Corcyra, (hod. Corfu) eorumque rex Alcinous et hujus hortus notissima ex Hom. Odyss. n. ubi etiam v. 114 seq. poma præstantissima ac perennia, propter Zephyrum semper spirantem, laudantur, unde h. l. perpetuus auctumnus. Conf. Quirini primordia Corcyræ p. 63. — 152. sororibus Afris, Hesperidibus, quarum horti in extrema Africa et poma aurea vel tironibus nots. 40 subrepta, ut olim ab Atlante et Hercule. 41 153-155. T's, pauper cliens, frueris, cum voluptate præ inedia vesceris, scabie mali, malo scabioso et carioso, quod, quale cet. Locus admodum obscurus, in quem dici non potest quot nugas confuderint interpretes, quas omnes recensere non est operæ pretium. Plerique putant, de tirone milite, qui parma, levi scuto, tegatur, ejasque exercitiis in aggere, campo, agi, et hirsutam capellam esse vel lorum s. amentum e corio capellæ factum hastæque alligatum, quo missa retrahi posset, vel centurionem, vel campidoctorem, (ita Schol. vet.) vel alium magistrum, qui per convicium capella dicatur, quod hirsulus sit caprarum instar et promissa barba intonsisque capillis horreat, seu indutus

w v. Plin. XIX, 4. Spanhem. ad Callim. H. in Cer. v. 11. Heyne ad Virg. En. IV, 480 seq. ad Apollod. p. 406 seq. et Comm. de Theog. Hes. p. 141. Sall. et Diodor. IV, 27.

sago cilicio, vestimento ex pilis caprarum et hircorum texto. Cf. ad XIV, 194. 195. et XVI, 13. Hæc, quod mireris, probet Ach. qui tamen verba ali hirsuta capella rectius ab Omnibono explicari putat; " a tegmine cilicii, h. e, a tentorio; nam de setis hircorum cilicia texuntur, quibus et naves et tentoria tegi solebant, quoniam optima sunt adversus ignem et aquam tegmina; constat autem, Romanos in centris usos fuisse ciliciis." Tirunculos capris insidentes in primis militiæ rudimentis didicisse jaculari, male suspicabatur Bochart. Hieros. I, 3, 19. p. 902. Lipsius autem de mil. Rom. V, 14., venetorem hic describi vel bestiarium, qui in aggere, non castrensi, sed urbane (v. ad VIII, 43.) feras jaculari didicerit in capella viva et in ea. non in leone alijave feris configendis tuto artis tirocinia ponere potuerit; quod hominum genus infimæ dicit conditionis fuisse, flagellis essum et ob vilitatem cibi tenue ac strictum, non in gladiatoria sagina. - Grangæus et Rutgers. Var. Lect. III, 15., duce Schol. vet. qui ad voc. mali notavit, quale simia manducat, cradebant simiam designari jaculatricem et capræ inequitantem, quæ ab agyrtis et histrionibns luce li risusque captandi causa circumducta sit. Hac sententia pealulum immutata, Henninius h. l. ita interpretatur: "frueris (emphatics indignatione hac voce utitur) malo, quod in aggere a. castris Prætorianis prope Urbis moenia ab otiosis Prætorianis rodendum daretur simis, quam illi Prectoriani, insuper habitis militaribus exercitiis, ludicro bonum otium ad Urbem perdentes, parma galeaque tectam kirsulaque capella inequitantem flagelli metu ad disciplinam torquendi inde, instar equitis, jaculi compellant, In transitu acri bile perfunditur desidia militis: simiam vero equitem ex capra jaculandi artificem inter ludicra militis etiam Asiatici enumerat Leo Africanus." interpretatio reliquis præferenda videtur. Cf. Var. Lect. flagelli, ut m. virgæ VII, 210. v. Heins. ad Ovid. Met. I, 823.

156. imperem parcere, te pauperem tam ignominiose tractare ob parsimoniam et sordes. Immo hoc agit, facit, vel illud molitur, operam dat, ut doleas, ut te vexet, angat, discruciet et ludibrio habeat. 157—166. Similia dixit Lucianus περί τῶν ἐπὶ μισθῷ συνόντων cap. 24. Οὐτως ἀπωρία μέν ση δίρμων (lupinorum, ut XIV, 153.) ἔσχεν ἢ τῶν ἀγρίων λαχάνων, ἐτέλιπον δὶ καὶ αὶ κρῆναι ῥίουσαι τοῦ ψυχροῦ ὕδατος, ὡς ἐπὶ ταῦτά σε ὑπὰ ἀμηχανίας ἐλθεῖς; ἀλλὰ δῆλον, ὡς οὐχ ὕδατος, οὐδὶ δίρμων, ἀλλὰ πιμμάτων καὶ ὅψων καὶ οἴνου ἀνθοσμίου ἐπιθυμῶν ἐάλως, καθάπες ὁ λάβραξ, αὐτὸν μάλα δικαίως τὸν ὁρεγόμενον τούτων λαιμὸν διαπαρείς. Παρὰ πόδας τοιγαροῦν τῆς λιχνείας ταὐτης τὰπίχειρα, καὶ ὥσπες οἱ πίθηκοι κλοιῷ δεθείς τὸν τράχηλον

άλλοις μεν γέλωτα παρέχεις, σαυτώ δε δοκείς τρυφάν, δτι έστι σοι τών Ισχάδων άφθόνως έντραγείν ή δ' έλευθερία και το ευγενές, σύν αυτοίς φυλέταις και φράτορσι, φροῦδα πάντα, και οὐδὶ μνήμη τις αὐτῶν. Cf. sup. v. 6 seq. — 157. 158. Ridiculus æque nullus est, quam quando esurit, Plaut. Stich. I, 3, 64. Paupertas quoque ridiculos facit homines. v. sup. III, 152 seq. et ibi plorante gula, famelico parasito, qui fame maceratur. bilem, iram, effundere per lacrumas: nam, ut verbis Ovid. Trist. IV, 3, 38. utar, expletur lacrumis egeriturque dolor. Cf. ad I, 45. so, compresso, diu molari s. maxillari dente stridere, frendere dentibus, 161. Tu tibi liber homo videris, qui tamen servus es ut irati solent. gulæ aliarumque cupiditatum. Cf. loca præclara Horat. Sat. II, 7, 80-94. 111. et Epist. I, 16, 63 seq. (ubi Stoice philosophatur) Pers. V, 73-90. (ubi v. Casaub.) Martial. II, 53. et IX, 11. Regis (v. ad I, 136.) conviva v., cf. Horat. Sat. II, 7, 32 seq. — 162. Cf. Horat. Sat. II, 7, 38. Martial. I, 93, 9. et V, 45, 7 seq. .

163 seq. Quis est tam nudus opibus, inops, omnibus aliis præsidiis destitutus, ut illum Virronem, ejus superbiam et contumelias, bis ferat, ut iterum invitatus ad cœnam veniat, Etruscum - loro, h. e. si ingenuus est et nobilis genere, vel tantum libertinus et pauper. Etruscum, bulla aurea, quod insigne puerorum ingenuorum, ut multa aliorum, præcipue regum, ab Etruscis petitum videtur. Cf. Macrob. Sat. I, 6. Plin. 33, 1. s. 4. Aurel. Vict. de viris ill. c. 6. ubi v. Harles. Bulla erat insigne puerorum ingenuorum, cordis fere figura, ex collo in pectus dependens, quo incantationes et fascina submoveri credebantur quodque pueri togam prætextam ponentes donabant laribus. Pueri nobiles ac divites utebantur bulla aurea, humili vero loco nati, pauperes et libertini scortea, h. e. e corio facta, vel loro; nisi potius lorum est ligamentum cum nodo, sine bulla, ex eo pendente. 42 — 166. Spes bene cœnandi vos decipit, cf. I, 133. 134. et Luciani verba adscripta sup. ad v. 22. et 157. — Ecce dabit — altilis, verba vel potius cogitationes pauperis clientis. Μότον των περιφερομένων τὰ δοτᾶ, εἰ ἀφίχοιτο μέχρι σοῦ, καθάπες οἱ κύνες περιεσθίων, ἢ τὸ σκληρὸν τῆς μαλάχης Φύλλοι, ῷ τὰ άλλα συνειλούσιν, εἰ ὑπεροφθείη ὑπὸ τῶν προκατακειμένων, ἄσμενος ὑπὸ λιμοῦ παεα-ψάμενος, Lucian. περί των έπι μισθώ συνόντων cap. 26. et ibid. c. 17. οὐ

<sup>\*\*</sup> Cf. XIII, 33. et XIV, 5. De origine causaque hujus moris et forma bullæ v. loc. class. Macrob. Sat. I, 6. Plin. XXXIII, 1. Fest. b. v. Plut. in Romulo p. 30. Voss. Etymol. ling. Lat. p. 81.

intpp. Petron. 60. Franc. de Ficorini libelus de bulla Rom. 1732. Middleton in Germanis quibusdam eruditæ antiquitatis monumentis Lond. 1745. p. 29—48,

λευτοῦ ποτε ἄρτου ἐμφορηθεὶς, (cf. v. 67—75.) οὕτε γε Νομαδικοῦ ἢ Φασιανοῦ ἄριθος, ὧν μόλις τὰ ὀστὰ ἡμῆν καταλέλωπε. (Cf. ad v. 114.) — 168. minor altilis, anas aut gallina, ut v. 115. nisi minor est semesa. inde, quia speratis, partem ciborum delicatiorum vobis datum iri, tacetis, non postulatis panem paratum, quem sumere cuivis licet, et strictum, secatum, (ut ap. Virg. Ge. I, 317. ubi v. Heyne) adeoque in pleno convivio esuritis. An sensus est: tacetis, suspensi exspectatione et inter spem metumque, paratum semper et in promtu habentes ac stringentes, imminuentes, panem, cum illis cibis comedendum, quem tamen non tangitis, editis, quoniam illi cibi vobis non exhibentur.

170—174. Verba cum indignatione dicta. Ille Virro sapit, qui te sic utitur, tam contumeliose ac superbe te tractat: facit id merito tuo; dignus es, qui ita tracteris. Omnia ferre si potes, et, etiam, debes; apta et gravis sententia. 171. 172. Hæc referunt ad duram parasitorum conditionem, qui tum ridiculi, (γελωτοποιοί) tum plagipatidæ fuerint. 43 Color autem orationis petitus a mimis, in quibus servi, scurræ et moriones in scenam inducebantur vertice s. capite raso, et pulsantes sibi capita, h. e. colaphis percutientes, excipientes turgentibus malis alapas aut flagris cæstibusque se invicem cædentes. Conf. ad I, 36. VIII, 192. Ziegler de mimis Rom. p. 30. 31. et Ferrar. Elect. II, 13.

49 Cf. Terent. Eun. II, 2, 13. Plant. Capt. I, 1, 20. ibique Meurs.

soft quarter retails to the constant of some subsections subsections of the constant of the co

themis et coma cand

end (2.5 m) van end (2.5 m) bleer na VL 256 see et 212 van

 $\mathbf{A}, \mathbf{A}, \mathbf{L}$  is  $\alpha \in \mathbb{R}$ 

1 December of the second Back Time of the second Back

## SATIRAM

1-13. In aureo seculo, in quo Saturnus rex Latii fuit, Pudicitia cum reliquis virtutibus in terra et inter homines versata creditur. 1 Credo, de re adhuc dubia. rege, regnante. - 3 seq. De aurea ætate pauca quidem poeta, sed, ut solet, festive et ad consilium suum apte dicit. Animo autem oculisque ejus obversabatur præclarus locus Lucret. V, 905-1026. de vita, ingenio moribusque primorum hominum, e terra natorum. frigida - domos; nam prisco œvo sylvæ, antra et specus erant pro domibus, Plin. VII, 56. Cf. Lucret. V, 951 Neque in habitationibus spectabatur magnificentia et elegantia, sed, quæ summa rei est, tutela contra aëris injurias præstanda. frigida, quoniam sub terra est; et hinc aptior ad vim solis arcendam Larem familiarem. 4. pecus, ut ædibus nostris. ignem, focum. ap. Fest. v. caulæ: antiquitus ante usum tectorum oves in antris claudebantur. - communi umbra scil. speluncæ vel sylvæ, speluncam continentis et obumbrantis.

5-10. Illis temporibus pudicitia servata est labore, aspero vitæ cultu, propria liberorum nutricatione et agresti "arcoque victu, Cf. VI, 286 seq. et XIV, 161 seq. — 5. 6. Cf. Valer. Fl. I, 137. Ovid. A. A. II, 475. et Amor. III, 10, 10. ubi v. Heins.

<sup>1</sup> De qua febula satis nota v. Heyne
Exc. III. et IV. ad Virg. Æn. VII.
Exc. II. ad Virg. Æn. VIII, 314—329.
IV. 131 seq. de Saturno Creuzer's Symbolik T. II. p. 7. 242 seq. 373 seq. 484.

mentibus corumque cavernis habitans. Sternere voc. propr. de lecto, unde stratum. oulmo, palea, stramine. nellibus ferarum, quibus et prisei homines, non tamen feri adhuc et per sylvas vagantes, qui frendibus foliisque tecti vel nudi erant, sed jam mitiores facti, vestichentur. Non, ut hodie, culcitie plumeie vel mollibus stragulis torum, lectum, sternebant. vicinarum ferarum, que eadem in sylvis et vieina habebant latibula. Ovium et caprarum: forte melius leonum et tigridum, ut ostendstur priorum hominum robur; Ach. 7-9. Mulier illa montana non erat mollis et delicata, sed dura et horrida. Cf. Lucret. V, 923 seq. Cynthia puella, a Propertio amata, cujus verum nomen Hostia erat, et que modo hunc modo illum amabat. v. Barth. in Edit. Propert. p. LXXVIII seq. et 368. - 8. Designatur Lesbia, amica Catulli poetæ, quæ propr. Claudia vocabatur, et mortem passeris diu multumque deflebat. Cf. Catull. III, 18. al. cufus exstinctus, mortuus, passer, h. e. cui mors Martial. VII. 13. passeris ocellos turbavit, contristavit, quod verbum a cœlo vel mari, ventis turbato, ad animum vultumque transfertur. Cf. Heins. et Heyne ad Virg. En. VIII, 223. Græc. συνιφούν ξαματα comparavit ocellos, blande, et de pulcris oculis, ut ap. Catull. 1. c. meæ puellæ Flendo turgiduli rubent ocelli, et al. passim. - 9. Confer omnino egregia ac prolixa dissert. Favorini philosophi ap. Gell. XII, 1. qua suadet nobili feminæ, ut liberos, quos pariat, non nutricum, sed suo lacte alat. Idem præcipiunt Macrob. V, 11. Plut. et al. tanda, non tantum sugenda, adeoque plena lactis. infantibus magwis, adultis; non enim tam cito, ut nunc, arcebantur a mammis; Alii coll. XV, 69. 70. et Lucret. V, 925. epitheton eo referunt, quod primis seculis grandiores nati sint infantes. - 10. horridier ingenio, et in victu atque amictu; non, ut nunc, mellier et deli-Glandes aliique fructus arborum et herbarum primi erant catior. eibi. Plin. VII, 56. XVI. pr. Virg. Ge. I, 8. 148. enultas glandes et avide comedit. Delicationes Romani ructabant aves, aprum cet. 2 - 11. Verba Lucret. V, 906.

12. 73. Facete ac per risum poeta memorat fabulas de origine hominum, et inde docet, cur primis illi temporibus caste ac pudice vixerint; quod seil. durum adhuc horridumque fuerit ingenium corum, non luxu corruptum, quodque (nati scil. e robore s terra et luto) nondum habuerint parentes, qui lascivum ipsis sanguinem infu-

v. Varr. R. R. III, 2, 3. Mart. 1X, 49, 8. et al. Heins. ad Ovid. Met. XIV, 211.

derint, vel pravis eos exemplis et educatione enervaverint. rupto robore nati, ut Gens virum truncis et duro robore nata ap. Virg. Æn. VIII, 315. ubi v. intpp. qui recte jam monuerunt, hoc commentum inde esse ortum, quod feri homines cavis arborum truncis loco sedium utuntur. rupto melius quam duro ap. Virg. (ubi et rupto in text. Rottend. forte ex nostro loco), ut roboris quasi partus simul exprimatur, ut ap. Ovid. Met. X, 512. Arbor agit rimas et fissu cortice vivum Reddit onus; Grang. — 18. Alia de origine hominum eaque notissima fabula memoratur, de qua v. ad IV, 133. Hinc homo i made, Перин Эйос vocatur in Callim. fragm. 87.

14 seq. In argentea quoque ætate, qua Jupiter regnavit, (v. Ovid. Met. I, 113 seq. et Tibull. I, 3, 49 seq.) sancte etiamnum ac pudice vixerunt homines, sed primis tantum ejus temporibus; unde poeta facete et salse dixit Jove nondum barbato, adhuc impubere, nondum adulto et toties adulterante. Cf. v. 59. et ad XIII, 41. et 58.

16-18. Quum homines adhuc juste viverent ac sine fraude, neque perjuria et furta h. e. scelera vel essent ac vigerent, vel timerentur. 18. nondum Gracis jurare paratis, ut nunc. Hæc verba vulgo, nec male explicant de perfidia ac perjuriis, a quibus non adhorrebant mores et ingenia Græcorum, qualia describuntur III, 58-125. (cf. ad XIV, 240.) et inpr. a Cicer. in orat. pro Flacco. Non tamen veteres, sed seriores tantum Græci tam male audiisse videntur: nam olim Græca et Attica fides vel proverbii loco optima, Punica vero mala dici solebat. 3 Rubenius (Elect. II, 26. p. 74.) verba illa ad adulationem referenda esse putabat notarique Græculos ejus ævi, qui passim in magnis domibus et per salutem geniumque heri sui juraverint, eumdem scil. ei honorem, quem Diis aut Principi, haben-Græcorum ars adulandi notatur sup. III, 86 seq. Sed verba parata jurare et jurare per caput alterius ad levitatem potius in jurando spectare videntur. Recte Seneca de Consol. ad Helv. c. 10. Majores nostri, inquit, per fictiles deos religiose jurabant et, qui illos invocaverant, ad hostem morituri, ne fallerent, redibant. Sed posteri eorum, more Græcorum hujus ævi, perjuria sæpe faciebant et, ut pænam eorum effugerent, non per Deos jurabant, sed per homines eorumque capita, oculos, ossa, cinerem, per genium, fortunam vitamque hominum, inpr. Imperatorum, immo per res non modo vivas et

v. Vellei. II, 23. et Gronov. ad Plaut. Asinar. I, 3, 47. Confer Guys literar. Briefe P. II. p. 27.

caras, sed etiam inanimas et nullius fere pretii. Cf. XIII, 90 seq. quum furem nemo timeret, tam ob inopiam, quam ob justitiam integritatemque animorum, caulibus, oleribus, aut pomis, cibo illorum hominum, et quisque aperto viveret horto, non clauso, neque apposito ejus castode, Priapo. Conf. Tibull. I, 3, 48. 44. Plin. XIX, 4. et locus Calpurnii, ab Hein. laudatus, Eclog. I, 37, 45 seq. Subjectum quidem h. l. est nemo, quod alienum est a verbis aperto viveret horto. Sed ex Nemo, Nolo, Nego, Ne sæpe in proximo orationis membro adsumi significationem, quæ affirmet, recte monuerunt Hein. et, quos hic laudavit, Manut. ad Cic. pro Quinctio c. 26. Gron. obss. IV, 2. Heusing. ad Corn. Nep. Eum. 6. et Dat. 6. Cort. ad Sallust. 6. Jug. 14. in exc. et ad c. 106. Burm. ad Quintil. X, 16. et Ruhnken. ad Rutil. Lup. 1, 13.

19. Paulatim, exeunte ætate argentea et in ærea. Nam quatuor ætates earumque mores adumbrantur. 19. 20. Deos inter homines in aureo seculo versatos esse, eorumque improbitate præter modum crescente terram reliquisse, vel tironibus nota fabula est. Astræa, Justitia, recessit ad Superos paulatim et postremo. recessit hac Pudicitia comite, alque sic duæ pariter fugere sorores, Astræa et Pudicitia, (male Schol. vet. Grang. et al. Fides et Pudicitia) ut ap. Hesiod. Εργ. καὶ Ἡμ. 199. quem locum poeta in animo habuisse videtur, ᾿Αθανάτων μετὰ φῦλα ἄτην, προλεπόντ ἀνθρώπους, Αἰδώς καὶ Νέμεσις. Proprie hæc expressa inf. XI, 54. 55. Astræa, ᾿Αστραῖα, et Νέμεσις, nec non Δίπη, Παρθίνος et Erigone a poetis confunduntur. Cf. Herrmann. Mythol. T. III. p. 134. 140. et al. Fides soror Justitiæ ap. Horat. Od. I. 24. 6.

21 seq. Antiquum jam est adulterium; jam in argentea ætate, h. e. priscis temporibus, adulteria viguere. Cf. Horat. Sat. I, 3, 107 seq. Ursidius Postumus, amicus Juvenalis, non aliunde notus. Cf. v. 28. 38. 42. — 22. Concutere, vexare, turbare, lectum alienum, jura conjugialia aliorum adulteriis; nisi malis, libidinando quatere lectum. Cf. Catull. VI, 10. 11. Genium sacri fulcri, conjugalis tori, h. e. religionem connubii, quam violare nefas est. Fulcrum lecti pro ipso lecto. <sup>5</sup> Geniorum, qui genitos tuentur iisque adsunt perpetui custodes ac comites, præcipua quoque religio esse debuit in

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> cf. Ovid. Mct. I, 105. et Fast. I, 249. Virg. Ge. II, 473. Hygin. Astron. II, 25. Manil. Astr. IV, 542. Sen. Octav. 422. Herrm. Mythol. T. II. p. 136. 141.

nuptiis: unde et lectus genialis X, 334. et al. dicitur nuptialis, quia Genio erat et Junoni sacer, vel ominis causa, a genendo s. gignendo. v. Festus, Lipa Elect. I, 17. Heyne ad Tibull. I, 7, 49 seq. intpp. Horat. Od. III, 17, 14 seq. Creuzer's Symbolik T. III. p. 4 seq. 36 seq. 50. 432 seq. Idem lactulus sacer, quia religiosa servahatur, tamquam connubii monimentum et quasi pignus, et quia nefus cet, temerare thalamos pudicos et foedera lacti, ut utar verbis Ovid. Am. I, 8, 19. et Ep. Her. V, 101. — 23. 24. Omne afind crimen mas forrea protulit ates: sed viderunt cet. Cf. Ovid. Met. I, 127 seq. et Var. Lect.

25 seq. Etsi inde a Jovis temporibus vel seculo argenteo tot jam commissa cunt adulteria, tamen nuptias paras, et quidem nostra tempestate, ætate pessima, qua virgines et matronæ, juvenes et mariti fere omnes impudice vivunt? Que hac est insania? - 25. Verba prisci juris lanic rei propria: quum enim solus esset conventus et de conditionibus ageratur, puelle sperate, quum pactum, quo sponsus stipulabatur et pater se filiana ei daturum spondebat, pacter, quum spensalia, mutuus contractus, qui vel solo perficiebatur consensu vel in tabulas, a eignatoribus obsignandas, sponsæ dicebantur. 26. Jam nitidus esse aupis et placere puella. Tonsores non mode barbam. capillos unquesque tendebant, (de que triplici cerum negetio v. Boettigeri Sabina p. 830 seq.) sed crines quoque pectebant et in gradus formabant, vel calamistro convertebant. Romani anno demum U. c. CCCCLIV tenderi comique eceperunt; (Plin. VII, 59.) antea barbati erant atque intonsi, cultumque corporis negligebent. Delicati autem et formosuli homines comam non modo alere, sed et colere, et comte persone capillo mitidi esse solebant. Cf. Tibull. I, 8, 9-16. et inf. ad v. 106. Voe. magistro adjective positum et exquisite, significans crimen summa arte compuna, vel a docta manu artificis, ut ap. Tibudl. tonsore magistro, forte tendendi peritissimo, nisi leg. tonsore ministro; H. Vales. 27. pignus, annulum pronubum, qui sponsalibus rite factis obsignatisque tabulis sponsee pigneris vel arrhabenis sponsaliumque loco, aut in adem mutui amoris, a sponso dabatur vel mittebatur, et Plinii temporibps ferreus, sed postes anreus fuit. digito, qui in manu sinistra minimo proximus erat; de quo v. Gell. X, 10. et Macrob. VII, 13.

<sup>\*</sup> Cf. Plin. XXXIII, 1. Tertull. Hebr. II, 14. Scalig. Poet. III, 100. Apologet. Clem. Alex. Peadag. III, 11. Long. et Kirchman. de annulis. Isidor. Orig. XIX, 52. Selden. Uxor.

28. 29. Certe sanus eras adhuc; at nunc insanis, qui de uxore ducenda cogitas; nisi malis certe sanus eras, quum hoc consilium caperes? Sic et Menander ap. Athen. XIII, 1. (8.) p. 559. A. Oi γαμέτες, έταν γε νουν έχης, Τούτεν καναλυπών του βίου. γεγάμηνα γάς Αὐεός, διά τόντό σει σαρακώ μή γαμεί». Β. Δεδογμένον το πράγμο άνεργίρθου πύβος. A. Higune desting of run. Adaptivis Rig redayog aires subalek yas reaypadron Où Asburdu, sud Alyadau, [oud Aigharton] Ou tur rectaem sux dath-Aurau rela Manana yhuag 8 oidi elg dinud bang. Eubulus ibidem: Kahar anokas', boris yonatka deurspan Eynue. eta yag nyarer ein içü nu-'O ผลง านัย ทั้ง นี้หล่ายอง, เป็นนา, งอบ หนหลับ 'O อั, เบียง ทั้ง าบงห์ zazle, serciouling. 29. Tisiphone pro quacumque Faria, et pro insamia: mam homines a Furils in furorem insaniamque impelli credebandic, quibus exagitare (v. Varr. Lectt.) colubris, quia Furie δρισπλόκαμοι, de quo v. Hetrinann. Mythol. T. II. p. 488. tiones augent vim h. l. et davirgra. 30-32. Nonne itranis, qui perpetuam servitutem et longam quasi mortem eligis, quum tot tamque faciles ac breves ad mortem pateant vise? vel qui tam misoram tolerare possis vitam, quum eam finiendi tot sint modi? Multone satius est, necem sibi consciscere, quam ducere unorem? Similis orationis color ap. Valer. Fl. VII, 991 seq. et Senec. Ep. 41. (Ego illam fortunam ferum, quam in mana men mors sit?) - Dominam dirit poets, non ut Homerus adoxos dioseusas, (Germ. gebieterin) vel quonism Remanis primum nobiliores femine, inde ab anno etatis XIV, ipseque Imperatorum conjuges, mox vero et plebeise mulieres dietse sunt domine, ut Angl. miss et mistress, Germ. gniidiges fribulein, gniidige from, (ef. VI, 376. IX, 78. Epiet. Enchirid. c. 40. 62. et Bostigeri Sabina p. 81, 32, ed. pr.) sed at significet axerem, impr. divitem, quie marité impéret. Cf. ad v. 43. 136. 487. Amice quoque vocabantur dominer et amor eum servitute illiusque seramuse cum hujus malis comparantur. 7 salvis tot restibus, quan tot in promits sint laquei. quibus fauces tibi elidere vel to suspendere queus. 31. alter fenestra, e quibus, et pons, a quo te pracipitem date possis. fenestræ cali gunies, quite tam alte sunt, ut quisi exescent et despici vix sine oculorum amanique vertigine possit; ut fere caligat in altie obtatas sanis Emilius pons, quod ibi lupatteria essent; vet. ap. Sil. III, 492. Schol. Conf. Tac. Ann. XIII, 47. Sed h. l. pro quovis potius ponte ponitur, et epith. simpl. ornat. Est autem proprie pons, qui Tibe-

Cf. Tibull. II, 4, 1 seq. et Lips. Exc. P. ad Tac. Ann. II, 87.

rim jungit, et tum Æmilius a M. Æmilio Scauro censore, tum Mulvius seu rectius Mulvius dicitur. Cf. Aurel. Vict. de viris ill. c. 72, 8. et Cort. ad Sall. Cat. 45.

83-37. Sed si exitus vitæ de multis, quos dixi, h. e. mortem tibi consciscere ullo modo, non placet; nonne melius putas, cum puero pathico, ut soles, quam cum conjuge dormire? nonne satius est, cum scortis, etiam exoletis, rem habere, quam uxorem ducere? Illud cur melius sit, variis probatur rationibus. Hanc autem non veram poetæ mentem esse, sed salse potius et scoptice ita notari Postumum, notissimum mæchorum, (v. 42.) quilibet vel me non monente intelliget. Pusio puerulus, ut ap. Cic. Cœl. 15. ac Tusc. I, 24. et quidem h. l. catamitus, quem Postumus pædicat. dormit, non dormiat, de eo, qui re vera nadspassif fuit. — 35. litigat; cf. inf. v. 268 seq. — 36. illic, in lecto. In ipso actu, non post opus; Grang. coll. Ovid. Art. Am. III, 805 seq. 37. quod lateri parcas, h. e. libidini non satis indulgeas: nam latera dicuntur vires, quarum defectus in latere potissimum percipitur; unde latus deficit, rumpitur cet. de oratoribus, cantantibus, currentibus, potantibus et amori obsequentibus vel intemperanter Venerem exercentibus. 8 anheles in concubitu, ut in Epithal. Laurent. et Mar. v. 76. (Wernsdorf. Poet. min. T. IV. p. 498.) Exercentque toris Veneris luctamen anhelum. Conf. et Tibull. I, 8, 37.

38—40. Facete et sipamais, poeta (nam ejus verba hac sunt, non Postumi) consilium uxoris ducendæ ab Ursidio Postumo propterea captum dicit, quod adulteria non amplius voluptati sint ipai, vel suspicionem nefandæ libidinis effugere cupiat, et tam præmia, lege Julia iis, qui uxores duxissent liberosque, heredes bonorum suorum, procreassent, proposita affectet, quam pænas eadem lege in adulteros constitutas (relegationem scil. in insulam et publicationem dimidiæ partis bonorum) metuat; quasi hæc lex illis adhuc temporibus magnam habuerit vim, quam dormire dixerat sup. II, 37. Julia autem lex h. l. non modo videtur esse illa de adulteriis ab Augusto a. DCCXXXVII lata, sed etiam lex Julia et Papia Poppæa de maritandis ordinibus, a. DCCLVII perlata, qua Augustus illam legem severius emendavit auxitque præmia, ut cives ad justa matrimonia contra-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> De his v. Ovid. A. A. II, 413. 673. 45. Catull. VI, 13. (latera-exfutata, viriet Amor. II, 10, 25. 29. III, 11, 13. bus defecta et exhausta.) Martial. XI, (lassus amator, invalidum referens emeritum que latus.) Auct. Priap. LXXXIII,

benda vel adigeret vel alliceret; quaque etiam præter cetera cautum erat, ut cælibes neque hereditatem, neque legatum ex testamento nisi proximorum caperent. Conf. ad IX, 87 seq. tollere, creare, gignere. Infantes recens nati, ut vulgo putant, humi deponebantur et, quos pater tollebat, agnoscebat pro suis liberis, quos vero non tollebat, exponebantur. Ritus tamen ille dubius est, et tollere forte id. qd. educare, alere; unde et matres sustulisse dicuntur liberos ap. Plaut. Truc. II, 4, 45. Terent. Heaut. III, 5, (al. IV, 1,) 14. 15. et al. dulcem et dunăç et sigmnăç. 39. Cogitat heredem cet. Cf. epigramma, ab Hein. laudatum, in Burm. Anthol. T. I. p. 685.

Cogitat Ursidius, sibi dote jugare puellam,
Ut placeat domino, cogitat Ursidius.
Cogitat Ursidius, heredem tollere parvum,
Ut placeat domino, cogitat Ursidius.
Cogitat Ursidius, domino quacumque placere
Virgine vel puero: quam sapit Ursidius!

heredem, filium legitimum e conjuge. cariturus turture cet., h. e. donis, quæ ab heredipetis mittuntur iis, qui divites sunt nec liberos habent. Cf. IV, 18 seq. V, 98. 137 seq. et al. Turtur avis in deliciis erat Romanis. 10 Hanc itaque avem h. l. designari crediderim, non piscem illum rapacem, qui vulgo pastinaca, Græcis τρυγών, Gallis pastenaque s. patenaque et tareronde, nobis giftroche s. stachelroche, (nam species est raiæ, roche) nec nisi Ambrosio in Hexæm. lib. IX. c. 48. turtur dicitur, et in cujus cauda aculeus est venenatus. 11 Epitheton magno non pisci tantum convenit, sed et avi; ap. Martial. ll. cc. pinguis turtur, qui immodicis te clunibus implet. 40. Mullorum jubis, h. e. mullis jubatis, vel propr. barbatis, quorum corpora rubra squamis et cirris geminis auratisque tecta sunt. Mulli barba gemina insigniuntur inferiori labro, Plin. IX, 17. s. 30. unde barbati vocantur Cic. ad Att. II. 1. et Varr. R. R. III, 17. Non omnes quidem mulli sunt barbati, sed hi erant delicationes. Γενέζετιν δ' ἔφη τὴν τρέγλην Σώφρων. (Mimographus Syracusius) έπει αι το γένειον έχουσαι ήδιονές είσι μᾶλλον τῶν ἄλλων, Athen. VII, 21. p. 325. (VII, 126. ed. Schweigh.) Cf. ad

De utraque lege et præmiis pœnisque propositis vid. præter alios Bach. histor. jurispr. Rom. Lib. II. c. 1. sect. 2. § 2. 7. et 8. et Lips. Excurs. ad Tac. Ann. III, 25.

v. Plaut. Most. I, 1. 41. Martial.
 III, 60, 7. 82, 21. XIII, 53.
 v. Harduin. ad Plin. IX, 42. s. 67.
 et c. 48. s. 72. Schneid. ad Oppiani Halieut. p. 104.

IV, 15 seq. captatore macello, opsoniis, quæ in macello emuintur vendunturque, (ut inf. XI, 64.) et quibus captantur orbi corumque hereditates.

41 seq. Jam omnia vel præter naturam fieri posse erediderins, si Ursidius uxorem dueit, vel si ulla reperitur mulier, quæ tali moseho nubere velit. Color orationis ductus e simili loco Virg. Ecl. VIII, 26 seq. jungitur matrimonio, ut sp. Virg. Æn. IV, 192. et al. — 43. Stulta, stultus, demens, vel dementer. Capistrum maritale jugum et vincula perpetuæ servitutis, quam matrimonium ei injungit. Conf. Palladæ Epigr. XIII. in Brunck. Annal. T. II. p. 409. Metaphora petita est a tauris vel equis, qui dant mollibus ora capistris Virg. Ge. III. 188. ora stulta porrigat, v. ad IX, 5. — 44. Ursidius mæchus, quem totics adultera superveniente marito in cista abscondidit, ne ab eo deprehenderetur et periret; qualem adulterum Latinus mimus egit. v. ad I, 36. et conf. Horat. Sat. II, 7, 59 seq. perituri manu irati mariti, nisi tectus fuisset cista. Sed v. Var. Lect.

45 seq. Summa est stultitia Ursidii, qui uxorem antiquis moribus, he castam et padicam, quærit temporibus nostris, quibus nemo talem reperire potest. antiquis moribus uxores, quales vixere priscis Romanorum temporibus. — 46. Facete, quo sensu inf. XIV, 252. dicitur ocius Archigenem quære et XIII, 97. eget Anticyra et Archigene, vel sp. Horst. Sat. II, 8, 166. naviget Anticyram. In furore et delirio vena media, in fronte, pertundi, h. e. feriri s. secari solebat. 12 Physici tradunt, in brachiis tres esse venas descendentes ab hepate, basilioam, cephalicam, et, quæ in medio harum est, (et cum iis ab hepate descendit) mediam (vulgo medianam) s. nigram et communem; Brit. — 47. Delicias hominis, en delicatum nimis hominem; vel ridienlum, qui speret, sibi uni daturam esse fortunam, quod hand ulli detulerit, h. e. castam a se uxorem inventum iri, quam omnes alii frustra quæsierint. Cf. XIII, 140.

47—49. Non sine singulari Deorum providentia ac favore continget tibi tam felici esse, ut castam invenias uxorem, quod nescio an ulli contigerit; et quidem tibi, mœchorum notissimo, qui indignissimus es tali fortuna. Cf. X, 65 seq. Limen Tarpeium, templi Jovis in monte Tarpeio s. Capitolino, adora pronus, ut ap. Ovid. Met. I, 375. Ut templi tetigere gradus, procumbit uterque Pronus humi, (מצוים מורות) gelidoque pavens dedit oscula sazo. 48. Janoni, que

<sup>12</sup> v. Ætius VI, 8. et Paul. Æginet. III. cap. de phreneticis.

scil. ζυγία erat et γαμηλία, τελεία, προτελεία, pronuba, juga, jugalis, jugatina; unde et verba Tarpeium limen adora ad eam referri possunt: nam in Capitolino templo tres cellæ erant, Junonis, Minervæ et, inter eas. Jovis. At huic Deze etiam ab iis, quibus quæcumque uxor comtigerat, sacrificabatur, et primaria potius notio ac mens poetæ spectat ad summas, que pro tali fortuna Diis dicende sint ac referende, gratias; e Diis vero principes eorum, Jupiter ac Juno, memorantur. juvencam auratam, cornibus auratis. 13 Magnitudo beneficii divini et gratise. pro illo persolvendæ, adumbratur eo, quod tum victima, et quidem maxima, non tus vel ovis, tum auratis cornibus, sacrificands est Diis. Junoni autem, cui vincla jugalia curæ, vaccæ immolari solebant. Cf. Virg. Æn. IV, 59 seq. et Ovid. Amor. III, 13, 8 seq. -50. Tam paucæ hodie sunt pudicæ. Vetus Schol. quæ possint sacerdotes Cereris esse, prob. Spanhem. ad Callim. H. in Cer. v. 5. ubi copiose docet, has sacerdotes vittis olim in Thesmophoriis redimitas fuisse et caste etiam vivere debuisse. Sed h. l. notio potius pudicitiæ inde petita videtur, quod Cererem, deam castam, ejusque effigiem sacram, vittis in capite ornatam, contingere, h. e. manibus impuris contrectare nefas sit; et poetæ ante oculos fuit locus Virg. Æn. II, 167. Corripuere sacram effigiem, (Minervæ, ut h. l. Cereris) manibusque cruentis (h. l. impudicis) Virgineas ausi divæ contingere vittas. Ceres antem casta erat dea, unde et Thesmophoria aliaque ejus sacra non nisi a castis matronis virginibusque agebantur. Cf. omnino XV, 140. 141. (ubi v. not.) et Spanh. ad Callim. H. in Cer. v. 1. et 5. -51. Quarum oscula non timeat pater, quas filias osculari non horrest pater ob pestiferum halitum et corpus tabidum libidinibusque enervatum. Grangæus oscula innui putabat non magis casta, quam quæ patri dederit Myrrha, de qua v. Ovid. Met. X, 344. 362 seq. Nota C. Valesii est: 4 Gellius X, 23. (ubi v. intpp.) ex Catone refert, (quod etiam tradunt Plin. XIV, 13. et Plut. Quæst. Rom. VI.) mulieres olim Romæ atque in Latio abstemias fuisse, institutumque, ut oognatis osculum ferrent reprehendendi (al. deprehendendi) causa, ut odon indicium faceret, si bibissent: malo tamen vel de famosis intelligere, quas cognati non osculabantur, (Cic. fragm. 4. de re publ.) vel de spurcis et impuris fellatricibus." Ad fellationem hæc verba referunt

Vol. II.

<sup>18</sup> v. Clark. ad Hom. Od. III, 384. II. p.176. ed. Nürnbergeri: Οί μὶν ἄλλω 426. 437. Broukh. ad Tibull. IV, 1, 15. Ελληνις χευνόπιζως βοῦς παςπαντισμικώς intepp. Val. Fl. I, 89. III, 431. Plin. XXXIII, 3. Socrates ap. Plat. Alcib.

etiam Burm. ad Petron. 9. et Hein. Cf. ad v. 301. 306. X, 238. Martial. II, 28, 4. XI, 62, 1 seq.

51 seq. Necte coronam postibus cet., h. e. jam igitur duc uxorem, quum talis sit sevi nostri conditio. Per ludibrium hæc dicta. In nuptiis vero aliisque solennibus et in lætitia tam publica quam privata fores templorum ædiumque ornari solebant coronis s. sertis, corollis, floribus frondibusque corymborum, h. e. hederæ, lauri, oleæ, myrti, rosarum. 14 necte, adnecte, applica postibus, vel necte coronam in ornatum postium. — 53 seq. Num Iberina, quam ducturus es uxorem, (vel verum, vel fictum sponsæ nomen) uno viro contenta, h. e. casta erit, ut putas ac speras? Immo vero ocius illud extorquebis, facilius illam in hanc impelles mentem s. eam perpelles, ut uno oculo, quam ut uno viro contenta sit. — 54. Conf. Horat. Sat. II, 5, 35. Sil. IV, 758. 9.

55-59. At dicat forsan aliquis, virginem vel matronam ruri viventem (qualis forte sponsa fuit Postumi) castitatem servare, et in agris, ubi mores minus, quam in oppidis, corrupti sint, mulieres etiam nunc pudicitiæ fama, existimatione ac laude, conspicuas reperiri. Audio: sed quæ in agro caste vixit, ita etiam Gabiis et Fidenis, h. e. in oppidis, vivat! (nisi malis: at eadem mulier, que in agro caste vixit, jam vivat in oppidis, quamquam parvis ac desertis, vel adeo Romæ; quomodo tum vivet?) Et in agello quidem paterno eam caste vixisse cedo, concedo: Quis tamen affirmet, contendet, in montibus aut speluncis, agro paterno vicinis, et, si non palam, certe clam, nihil impudici cum et ab ea actum, vel labem pudicitiæ ejus adspersam, stuprum ei illatum esse? Manso monet, nihil horum poetæ in mentem venisse, sed eum, de omnium mulierum virtute et illæsa pudicitia dubitantem, amico, rus rurisque mores laudanti, respondere : "Lubenter fateor, in agris minus peccari, quum peccandi locus et occasio ibi desint; nec is sum, qui neget, si sedem fortunarum tuarum in vicis desertis, quales sunt Gabii et Fidenæ, non Romæ collocares, pudicitiam uxoris eandem ob causam magis salvam et incolumem tibi fore. At quis prestet, nihil jam antea in montibus commissum fuisse? Adeo prona est in libidinem omnis mulier et tantus undique numerus corruptorum, ut nemo sanus pro certo affirmare possit, integram et intactam esse, quam matrimonio sibi jungat." Hanc vero interpretationem

<sup>14</sup> Cf. inf. v. 79, 227, 228, IX, 85, X, Wernsdorf, ad Rutil. Itin. I. 424, in 65, XII, 84, 91. Gierig ad Ovid. Met. Poet. lat. min. T. V. p. 152, et Kænig IV, 759. Dempster. ad Coripp. p. 150. ad Claudian. X, 208.

multum a mea differre eive præferendam esse, non satis mihi liquet. Cf. Var. Lect. Gabii opp. Latii et Fidenæ Sabinorum. Utraque urbs Romæ propinqua, et olim magna fuit ac frequens, (v. Dionys. Hal. II. p. 116.) sed postea ignobilis et deserta. Cf. inf. X, 100. et Horat. Epist. I, 11, 7. 8. - 59. Jupiter et Mars, qui in montibus, speluncis silvisque tot virgines corrupisse dicuntur, adeo senuerunt, adeone viribus præ senectute exhausti sunt, ut non amplius amori indalgere possint? h. e. putasne, ruri et in locis agrestibus non amplius, ut olim et jam antiquissimis temporibus, (cf. Tibull. II, 1, 67 seq.) stupra et adulteria committi, omnes ne ibi mœchos senes esse, quorum pectora non amplius amoris ignibus incalescant? Facete enim poeta, quæ ad mœchos spectant, Jovi Martique tribuit et hominum, non deorum, amores poetarum fabulis declarari innuit. Similiter Seneca ap. Lactant. I, 16. Quid ergo est, quare apud poetas salacissimus Jupiter desierit liberos tollere? utrum sexagenarius factus est, et illi lex Papia fibulam (v. ad v. 73.) imposuit?

60 seg. Poeta jam describit libidines mulierum Rom. ac primum loca, quæ frequentent et ubi casta reperiatur nulla. De his, scil. porticibus, theatris, circis, foris, cf. simil. loc. Ovid. Art. Am. I, 49 seq. 67-264. Porticus ambulationes columnis suspensæ exedrisque instructæ circa et ante templa ædificiaque tam publica quam privata, vel in atrio et impluvio, quæ solis ardorem pluviamque arcebant. 61. spectacula, theatra et amphitheatra. Cunei ordines ac sedilia theatri, de quibus v. Lips. de Amphith. c. 13. excerpere, eligere, capere. 63-66. Feminæ etiam castissimæ, Vestales et rusticæ, impudicitiam, libidines lasciviamque discunt in ludis scenicis, in primis ab Atellanarum histrionibus et pantomimis, eoque citius et facilius, quo majore hi arte res obscœnas in scena saltando gesticulandoque exprimunt et quo facilius discuntur es, que oculis subjiciuntur : nam, ut verba Horat. A. P. 180 seq. mea faciam, Segnius irritant animos demissa per aurem, Quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus et quæ Ipse sibi tradit spectator. Cf. Cyprian. Epist. II, 2. Lactant. I, 20. Tertull. de spect. c. 17. Sen. ep. 7. et Colum. Præf. Henninius hos versus ita illustravit: " Quum Bathyllus scienter saltat et manuum totiusque corporis erudito motu exprimit Ledæ delicias Jovi blandientis, usque adeo pruriunt insanæ spectatrices, ut præ Veneris impatientia Tuccia (dedita opera Juvenalia hic nomen Vestalia illius usurpat, quæ hausta cribro aqua pudicitiam suam asseruit, quam per transennam et sub ejus nomine omnium Vestalium secretas libidines et infames ardores notare videtur) vesicæ non imperet, quasi dicat, aquam non contineat, (respicit enim oblique ad historiam Tucciæ) sed resolvatur et liquescat; ut Appula, matrona, in Venerem resoluta absque ullo pudore gannientia quasi in medio opere subantis murmura non vereatur illic in publico ludo exhalare: denique ut rustica etiam, si forte Thymeles, doctissime saltatricis, exosses, tremulos venereosque motus tunc spectet, mira ingenii ad nequitias facilitate celerrime arripiat eosdem motus et τὰ τῆς 'Αφροδίτης σχήματα, adeo ut, quæ rustica ludum intrarit, ex isto spectaculo Thymele, seu æque perita ac Thymele, discedat. Ejusmodi gesticulationis artificiosum exemplum vid. ap. Apulei. Miles. X. ubi Dearum libidmantium judicium peene oculis subjicitur." Alio sensu capit v. 60 seq. Manso, cujus nota est: "Locus hic de scena et frequenti, quam præbeat, peccandi eccasione agit. Nulla femina, inquit poeta, quæ spectacula adit, secure, h. e. sine timore, ne fidem fallat et pudorem abjiciat, a marito amari potest. Tot enim sunt incitamenta voluptatis, tot tamque nefandæ omnis generis nequitiæ, quas saltando in theatro mimi exprimunt, ut summæ libidinis vis statim spectatrices invadat et teneat. Quæ dicta ut illustret et probet Juvenalis, adjicit exempla v. 63 seq. cujus loci verus sensus hic est. Thymele, rustica, puella rudis et imperita, rure forte in urbem missa et theatrum ingressa, (ita etiam Bahrdt et alii) quum Bathyllum Ledam saltantem videt, fixis oculis totaque mente in ejus gestibus motibusque hæret et inde artes modosque discere cœpit, quibus ipsa postea in scena inclaruit laudesque immodicas meruit. Viri docti non in Thymele tantum falluntur, sed etiam in Bathyllo, dum de Mæcenatis liberto multum amato cogitant, quem Thymele, sub Domitiano in theatro regnans, spectare et mirari sane non potuit. Salmasius autem ad Vopisci Carin. T. II. p. 833. ed. Hack. recte inter alia monet, quemadmodum a Pylade, tragicæ saltationis inventore, omnes ejus successores ac discipulos Pyladas, ita, qui a primo Bathyllo saltationem comicam per manus traditam accepissent, Bathyllos esse vocatos." Enimvero poeta diversorum quoque similiumque temporum mores adumbrare potuit, et Appula potius rustica videtur puella esse, quam Thymele, de qua v. ad I, 36. Hinc forte retinenda fuisset lectio, quam olim e tribus libris antt. receperam: longum Attendit Thymelen: Thymelen (ejus artem) tuno rustica (Appula) discit, non restituenda vulgaris, quæ, si vera est, sic explicanda videtur: Thymele, rustica puella, attendit, attente spectat, illud Subitum, Miserabile et Longum, hec sensuum gestumve genera,

a pantomimo aliquo expressa, (ut verbis sonat Plorabile quiddam ultra nequitiam fractis ap. Claud. XVIII, 261. et Rancidulum quiddam balba de nare locutus, Phyllidas, Hypsipylas, vatum et plorabile si quid, Eliquat et tenero supplantat verba palato ap. Pers. I, 33 seq.) et tunc Thymele rustica discit illa, quæ vidit, eorumque exprimendorum rationem. Bathyllus et Thymele in saltatione comica, etsi variis temporibus, præ ceteris excelluerunt : quare nomina eorum junxisse videtur poeta. Conf. de h. l., de Tuccia et Appula Var. Lect. et Exc. Bathyllus, (Mæcenatis libertus ac deliciæ; unde mollis, quod tamen epitheton ad communem quoque pantomimorum mollitiem referri potest) et Pylades Augusti temporibus, si non primi, certe clarissimi fuere pantomimi, h. e. actores s. histriones, ludii, saltatores, qui non. ut mimi, verbis, sed sola saltatione et manuum corporisque gestibus, quidquid in scena ageretur, muti exprimere et mores hominum imitari (pusiofai) solebant. 15 Saltare Ledam, νομίμως δεχείσθαι Λήδαν, ut saliare Saigrum, Medeam cet., δεχείσθαι την Αφροδίτης και Αριως μοιχείαν et τον Αίαντα cet. ap. Lucian. περί δρχήσεως § 63. et 83. δρχείσθαι τοὺς Έπτα ἐπ? Θήβας ap. Athen. I, 39., h. e. Ledam ejusque amores manuum gesticulatione exprimere, χυροκμείλ, unde h. l. Leda cheiroποποε, χειρούμος. 16 vesicæ non imperat, urinam (propr. pudenda, xborn, v. ad I, 39.) non continet, ut Auribus alque oculis concepta urina movetur inf. XI, 168. ubi v. not. Appula, spectans lascivos pantomimorum gestus, gannit, subat vel vocis murmure libidinem exprimit, quasi esset in amplexu cujusdam. In Anthol. Lat. III, 231, 14. feminæ inter gannitus et subantis voculas. Apul. Met. II. p. 119, 8. ed. Elm. Molles interdum voculas et assidua suavia et dulces gannitus cum morsicantibus oculis iteraverat illa. Auson. Epigr. CVIII, 4. Principio tremulis gannitibus aera pulsat cet. Gannire id. qd. garrire; propr. de murmure canis adhibetur. Amplexus honestum voc., quo res Venereæ ac turpes et amores illiciti exprimuntur. v. Drak. ad Sil. X, 399. - 65. 66. Grangæus hæc verba non male interpretatus est: " Si Thymele cum maxima artis attentione exprimit (immo

pos. VII, 8. Lips. ad Tac. Ann. I, 54. de sa Voss. de arte poet. Salmas. ad Vopisci Anth Caris. c. 19. Scalig. ad Euseb. p. 169. et Poet. I, 18. Schweigh. ad Athen. I, 17. (37.) p. 20 seq. Ad pantomimicam saltationem a Cassiodoro IV. bene referentur loquacissimae manus, linguosi digiti, silentium clamosum et expositio tacita.

De pantomimorum arte v. inpr. Lucian. de saltat. (præcipue c. 63. 64.) et Burm. Anthol. lat. T. I. p. 622.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> v. sup. ad V, 121. Macrob. et Salmas. ll. ll. Casaub. ad Pers. V, 123. Heins. ad Ovid. A. A. I, 501. et Remed. Am. v. 334. Meurs. in Orchestra et Schweigh. ad Athen. XIV, 6. (26.) p. 629.

attendit, attente videt) modos saltationum gestuumque, Subitum, Miserabile et Longum, (de quibus modis v. Pollux, qualia etiam nomina nostris saltationibus dari videmus) spectatrix, quantumvis rustica, hos gestus conatur imitari, et ita se movet, ut mox futura sit gesticulatrix: unde festive illa mulier per anticipationem Thymele nuncupatur, sive quod Thymelen exprimat, (de qua v. ad I, 36.) seu quod Thymele futura sit." Bahrdt: Wo Thymele das Heftige, Das Mitleidregende, Das Schnsuchtsvolle der Umarnung merkt, Und, noch ein ländlich mädchen, schon lernt. Prateus designari dicit motus varies ac gestus a mimo expressos, vel etiam voculas nunc subito, nunc miserabiliter enunciatas, nunc in longum tractas ad luctum exhibendum. Reliqui interpr. fere tacent.

67-70. Aliæ matronæ virginesque, quoties ludi publice non dantur, ipsæ privatis in ædibus eos agunt. Aulæa vela picta in ædibus, porticibus ac theatris, (de quibus v. loca class. Ovid. Met. III, 111 seq. Virg. Ge. III, 25. et Lucret. IV, 73 seq.) unde h. l. pro ipsis theatris ludisque. 68. sonant sola fora, in foris tantum, ubi causæ aguntur, strepitus auditur, non in theatris. 69. Megalesia sacra et ludi, (ut Megalesia ludi ap. Ovid. Fast. IV, 357. Liv. XXIX, 14. XXXIV, 54. al.) quæ in honorem et memoriam Magnæ Matris Deum, (μεγάλης μητεδς) Pessinunte Romam translatæ, vel prid. Non. Apr. (v. Ovid. Fast. IV, 179 seq. et Calend. Rom.) vel prid. Id. Apr. (v. Liv. XXIX, 14. ubi cf. Duker. et Drak.) agebantur. Plebeii sc. ludi (quos exactis regibus pro libertate plebis, aut pro reconciliatione plebis post secessionem in Aventinum institutos tradit Ascon. in Verr. II.) ab Ædilibus pleb. XIII vel XVII Cal. Nov. (v. Fasti veteres) adeoque sex fere integris mensibus ante Megalesia edebantur. In longo hoc intervallo nullos Romæ ludos celebratos esse vulgo putant, et hinc poetam longe ac tristes matronas dixisse. Sed in illo intervallo Saturnalia, Compitalia, Sacrum Veneris Genetricis, (in quo ludi Palatini per triduum celebrabantur) Quinquatrus aliaque festa, et in iis ludi agebantur. Plebeios quoque ludos non statis diebus, sed sæpius uno eodemque anno ab Ædilibus editos esse, ex Livio (v. ejus Ind.) aliisque scriptoribus Rom. probabile fit. Juvenalem vero a plebeiis sc. distare longe Megalesia dixisse, quod illud plebis, hoc patriciorum fuerit festum, putabat Heins. ad Ovid. Fast. IV, 353. coll. Gell. II, 24. et XVIII, 2. Nota Ach. est: per illud intervallum festa quidem agebantur, sed nullus edebatur ludus major scenicus. - 70. Personam, ut III, 175. ubi v. not.

Thyrsi, hastæ pampinis et hedera cinctæ, quibus utebantur histriones, partes Bacchi vel Baccharum, quibus propria sunt hæc arma, agentes. Poeta etiam eo forte respexit, quod prima theatra Baccho fuere sacra et ab eo originem duxere; unde et primi ludi dicebantur donocaza, et histriones dionicianol regifrai, peruncti fæcibus ora, Horat. A. P. v. Subligar, sielžuma, tegumentum pudendorum. mos tantam habet a vetere disciplina verecundiam, ut in scenam sine subligaculo prodeat nemo: verentur enim, ne, si quo casu evenerit, ut corporis partes quædam aperiantur, adspiciantur non decore; Cic. Off. I, 35. Cf. Rhod. de Acia Celsi c. 6. p. 86. Accius poeta tragicus et annalium scriptor, qui circa a. U. c. DC. floruit; sed h. l. histrionis forte vel pantomimi nomen. - 71. Urbicus poeta ap. Martial. I, 42, 11. sed h. l. exodiarius, qui exodio Atellanæ risum movet, (de quo v. ad III, 174. 175.) et guidem vel nomen eius, vel synon. lana sc. fabula, ab Atella, ant. oppido Oscorum in Campania, sic dicta, plena joci, (farce, possenspiel) cui exodia, saturee (intermezzi, nachspiele) inseri vel adjungi solebant. v. Liv. VII, 2, Suet. Tib. 45. et sup. ad III, 174. 175. Ferrarius (Elect. II, 11.) ad h. l. hæc notavit: "Quod aiunt Urbicum gestibus saltasse fabulam Autonoes, quæ fuit soror Cadmi, (v. Apollodor. III, 4, 4. et Hygin. f. 184.) ineptiunt. Nam neque Urbicus (exodiarius) saltabat fabulas et gesticulabatur, ut histrio, sed pronunciabat et urbanitate jocisque populum detinebat: neque Autonoes tragcedia ad movendum risum; sed nomen matronæ confictum, quam poeta vult adeo studiose gestum pronunciantis exodiarii (ejus verba jocosque extemporales gestibus histrionum more) expressisse, ut populum risu quateret. Exodio Atellanarum etiam saltabantur, uti constat ex Suet. Ner. c. 39. Verum Atellanus ipse non saltabat, sed ejus verba jocosque histrio gesticulatione exprimebat; (v. Liv. VII, 2.) unde etiam non erant infa-Hunc diligit Ælia pauper, quia, quum mes, nec tribu movebantur. Atellanus non caneret, sicut tragcedi et comcedi, qui matronis divitibus magno solvebantur, magno sumtu opus non erat ad eos Atellanos refibulandos." Conf. Gonsal. ad Petron. p. m. 359. Achaintre versus 71. et 72. ita interpungendos censet et explicandos: Urbicus (scurra mimarius) exodio risum movet Atellanæ, gestibus Autonoes, et gestibus suis risum excitat Autonoes, Abroxing, pantomimus, gesticulatione sua exprimens jocos exodiarii seu Atellani: hunc scil. Autonoea, Abroba, diligit Elia pauper. Non male! - Elia matrona.

Ælia gens pauper fere et plebeia. 17 Paupertas vero matronarum non obstat, quo minus libidini indulgeant; sed commendat iis amorem, qui non tanti s. tanto constat pretio, quanto comcedi fibula. - 73. Solvitur his, ab aliis matronis ditioribus, magno pretio comoedi fibula, h. e. magno pretio corrumpit histrionem s. cantorem et citharcedum, ut fibulam, quæ a coitu eum prohibet, solvat atque cum ipsis tum concumbet; sunt, quæ, h. e. aliæ, vetant cantare Chrysogonum, h. e. histriones coitu, qui voci nocet, ita delassant, ut rauci facti in scena cantare nequeent. Cantores olim valetudinis et vocis conservandæ causa infibulari, h. e. glandes sive summæ partes genitalium fibulis muniri ac transfigi solebant, ut a coitu abstinerent, qui valde nocet voci. De magna cura, quam olim histriones, oratores et recitatores et conservandæ et emendandæ voci impendebant, v. Fülleborn ad Pers. I. p. 23. Flamines etiam infibulati sacrificabant propter usum æris antiquissimum æreis fibulis; Fest. Fibula zona, qua ligantur inguina, duo Schol. vet. (id. qd. subligar v. 70.) Ita subligar v. 70. quæ tamen vocis notio dubia est. Fibula circulus vel tenuissimum filum, æneum s. argenteum s. aureum, quod præputio virilium ab utroque latere super glandem perforato addebatur, ut etiam nunc a Turcis, conservandæ vocis et valetudinis gratia; Brit. et Grang. unde fibulam solvere, ut al. refibulare, et contra infibulare. 18 - 74. Chrysogonus, citharcedus, (ut inf. VII, 176.) forte quia hoc nomen fuit insignis citharœdi, qui Alcibiadis ævo vixit palmamque tulit in Pythiis ludis; de quo v. Plut. Opp. T. I. p. 209. et Athen. XII, 9. (49.) p. 535. Hispulla nomen matronæ, ut XII, 11. Nota illa, cujus fratris filia nupserat Plinio minori. vid. ej. Epist. IV, 19. Gaudet, delectatur, h. e. amore ejus capitur. 75. an exspectas, ut Quintilianus ametur, sperasne vel putasne, a lascivis istis mulieribus virum castum, gravem ac doctum, qualis Quintilianus, insignis ille rhetor, fuit, magis amatum iri, quam lascivos histriones? exspecias, ut v. 239. et XIV, 25. Cf. Heins. ad Ovid. A. A. III, 749. Quintiliani nomen pro quovis rhetore h. l. et inf. v. 280, vel potius pro quovis erudito et gravi viro positum, ut Palæmonis pro Grammatico v. 452. 19 - 76. 77. Conf.

17 v. Valer. Max. IV, 4, 8. 9. Reines. Ep. ad Hofm. et Rup. ep. 48. Rupert. ad Pompon. Enchir. III, 4. et Duker. ad Liv. XXXII, 7. Ferrar. R. V. IV, 18. inpr. Rhodius de Acia Celsi cap. 6. p. 76.

 <sup>16</sup> Conf. ad v. 59. et 379. Cels. V, 26.
 sect. 23. VII, 4, 19 extr. et 25, 3. Martial. VII, 81. IX, 28, 12. XIV, 215.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ferrarius Elect. II, 11. ridiculum putat, quod haec de rhetorum summo accipiant interpretes, quasi decus illud togavillissimum caput fuerit et indignum matronarum amore; existimatque nomen

Martial. Epigr. in Cinnam VI, 39. uxorem, de qua non tu, aut vir aliquis eximius, (quod majori esset solatio) sed mimus pater fiet, e qua liberos suscipiet; Grang. Glaphyrus tibicen clarissimus ævi Augustei. v. Martial. IV, 5, 8. et Antipatri Epigr. 28. 29. in Brunck. Anal. T. II. p. 116. ad quæ v. Jacobs in Animadv. ad Anthol. Gr. Vol. II. P. I. p. 310. Græcum putant nomen esse. Γλαφυφός scitus, elegans, venustus. Nomina Echionis et Ambrosii ignota. choraules, χοραύλης, qui in choro tibiis canit.

78-81. Quæ quum ita sint, nuptias, suadeo, faciant viri nobiles, ut uxores eorum ex histrione vel gladiatore liberos pariant. Quod non sine amara irrisione suadet poeta. 78. Verba obscura. Figamus pulpila, erigamus theatra in vicis, ubi in honorem talium nuptiarum ludi celebrentur; Grang. qui verba Apuleii, (Met. IV. p. 157. ed. Elmenh.) feralium nuptiarum miserrimæ virgini choragium struitur, ad hunc ritum referebat: de quo tamen nihil legere memini; quamvis non ignoro, pulpitum dici quodlibet suggestum, inpr. in theatro, ut III, 174. VII, 93. XIV, 257. Probabilior forte est conjectura C. Valesii: "Hinc discimus, in vicis, qui Romæ angusti erant, pulpita longa tumultuarie facta exstructaque esse secundum parietes magnarum domorum, (non transversis vicis, ne transeuntibus impedimento essent; quod et significat vox longa) in quibus pulpitis poetæ epithalamia a se composita recitarent, quoties aliquis inter principes civitatis uxorem duxerat. In conopeis vero fetas jacuisse Romanas opulentas, patet etiam ex Varr. R. R. II, 10, 8. fetas nostras, quæ in conopeis jacent dies aliquot, esse lenuncidas (forte ejuncidas, εξιτήλους) ac contemnendas." 79. Cf. sup. ad v. 51. grandi lauro, ut recto proceras stipite laurus ap. Catull. LXIV, 290. nam non rami tantum laurei, sed arbor etiam integra postibus apponebatur; Grang. Conf. XII, 91. 80. Lentulus, cognomen gentis Corneliæ, h. l. pro quovis nobili viro, qualis Postumus fuisse videtur. Cf. ad VIII, 188. tudineo conopeo, in cunis, vel lecto puerperæ, testudinis segmentis or-

fuisse alicujus plebeii citharcedi aut tragodi, ejusque, qui vocem Prætori, fibulam matronis vendiderit, ut mox choraules Ambresius, nobilissimum nomen commune viro sanctissimo et cultissimo sortitus. Enimvero Quintilianus, vir sapiens, non amatur a matronis, quoniam earum amore indignus est, sed quia illæ tam lascivæ sunt ac perditis moribus, ut histrionum, lascivorum hominum, magis,

quam virorum doctorum, qui a tali lascivia et impudicitia abhorreant et tempus studiis potius, quam Veneri, impendant, amore capiantur: neque assequor, quo sensu commodo bæc verba accipi possimis i Quintilianus h. l. nomen citharædi est. Aptissima contra sunt, si Postumus, quod suspicor, similis fuit Quintiliano, vel certe vir doctus, qui boc nomine innuitur.

nato putaminibusve dissectis. Conf. ad v. 89. et XI, 94 seq. intpp. Martial. IX, 60, 9. XII, 67, 5. XIV, 87. Conopeum, xuvustiiv, nom velum vel papilio, sed, ut verbis Schol. Crucq. ad Horat. Epod. IX, 16. utar, genus retis ad muscas et culices (xúvusa;) abigendos, quo Alexandrini potissimum utuntur propter culicum illic abundantiam. Cf. Antholog. IV, 32. Ejusmodi rete tenuissimum super lectum expandi et aurea ei fila intexi solebant. Cf. Plut. Ant. p. 927. Schol. vet. h. I. linum tenuissimis maculis (h. e. foraminibus, Germ. maschen; v. ad VII, 40.) nauctum, pro quo non distinctum vel variatum, sed netum legendum videtur. 20 81. Nobilis infans, qui de te nobili natus existimatur, quum tamen adulterinus et quidem gladiatoris filius sit. exprimat, ore s. vultu referat; quæ dictio petita est e re statuaria, in qua signa expressa, quæ adumbratis opponuntur, sunt ea, quæ plane elaborata sunt, ut confestim appareat, quem referant. mirmillonem, v. ad VIII, 200.

82-113. Quod universe de matronarum effrenata libidine dixit poeta, jam probat illustratque exemplis, et quidem h. l. Hippiæ, (cf. X. 220.) que uxor Fabricii Veientonis senatoris (de quo v. v. 113. et ad IV, 113.) cum Sergio gladiatore in Ægyptum migravit. Simile quid narrari a Parthen. Erotic. c. 27. de Alcinoe et Xantho, monuit Ludii s. ludiones olim dicebantur histriones et saltatores. serioribus vero temporibus propr. gladiatores, horumque schola ludus; unde et ludia inf. v. 104. Hippia, ludii, h. e. Sergii gladiatoris, uxor. 21 — 83. 84. Ægyptus designatur more poetarum. nunc continens, at olim parva ins. Ægypti, cum Alexandria aggere (heptastadio) et ponte juncta, ubi turris fuit excelsa et marmorea ejusdem nominis, jussu Ptolemæi Philad. a Sostrato Cnidio exstructa, cum specula et ignibus nocturnis. famosa mænia, Alexandria, urbs Lagi, h. e. Ægypti, vel ubi Ptolemæus Lagi f. e Græcis regibus primus regnavit post Alexandri M. mortem. Sic et amnis Lageus, flumina Lagi et similia. v. ad Sil. I, 196. et Salmas. Exerc. Plin. p. 682. famosa, vel infamia ob luxum perditosque mores incolarum regumque, (ut famosus Canopus XV, 46.) vel, quod malim, inclyta s. clarissima. Cf. ad I, 26. - 84. Ita ut ipsi Canopitani, quamvis libidinibus et luxu infames, (de quo v. ad I, 29.) prodigia et

Cf. Lessing. in Berlin. Monatsschrift,
 Jun. 1788. p. 602. Varr. R. R. II, 10,
 T. II. p. 362. ad Vopisc. Carin. p. 8. et Prop. III, 9, (al. 11.) 45. ubi v. 843. et Burm, ad Ovid. A. A. I, 112. intpr..

mores, h. e. prodigiosos mores, Urbis, Romæ, damnarent. Conf. ad v. 286.

85—113. Scelus et insania Hippiæ vividis adumbratur coloribus. Nil patriæ indulsit, patriæ nihil eorum, quæ petere quasi ac postulare videbatur, concessit, vel nihil officiorum, patriæ debitorum, nihil pietatis et amoris præstitit. — 87. Zagnaornæ, poeta monet, illud maxime esse mirandum, quod ludos circenses et scenicos, nec non ludiones relinquere potuerit; quo taxatur insania et Hippiæ, illos pluris, quam conjugem liberosque, facientis, et Romanorum, inexplebili ludorum spectandorum cupiditate ardentium, de quo v. ad III, 223. Paris celeberrimus histrio et deliciæ Domitiani, a quo ad magnas opes eximiamque potentiam evectus, sed deinde, quum Domitia Augusta ejus amore arderet, occisus est. v. VII, 87 seq. Suet. Domit. 3. 10. Dio Cass. et Martial. XI, 14. Alius ejusdem nominis histrio inclaruit sub Nerone et ab eo interemtus est. v. Suet. Ner. 54. Tac. Ann. XIII, 20. 22. 27. et al.

88-94. Quamvis Hippia molliter esset educata in domo paterna, lascivus tamen amor tam audacem eam fecit, ut pericula navigationis sperneret. Cf. Ovid. Met. VII, 62—68. Pluma lectus pulvinusque, plumis tumens vel fartus, adeoque mollissimus. v. ad I, 159. Segmentatæ cunæ, ornatæ segmentis, quæ cunis seu stragulis adsutæ sunt ornatus causa, et de quibus v. ad II, 124. - 90. Non mirum est, eam varia maris discrimina sprevisse, quippe quæ famæ pudorisque jacturam nihili fecit; quam qui pro nihilo putat, facile omnia contemnit et audet. 91. Quæ tamen samæ jactura minima videtur mollibus cathedris h. e. feminis, quæ in mollibus sellis sedere vel per urbem ferri solent. Cf. ad I, 65. IX, 52. Martial. III, 63, 7. et XII, 38, 1. - 92. Ionium mare, inter Italiam, Siciliam Græciamque, austro patet et late sonat impetu fluctuum, scopulis illisorum. sonantem Ionium sc. sinum, ut ap. Horat. Epod. X, 19. vel fluctum, vel pontum, ut à l'ionog seil. rorrog. Cf. Var. Lect. 94. Mutandum toties mare; nam Romanis in Ægyptum trajicientibus tria transmittenda sunt maria, Tyrrhenum s. Inferum, Ionium et Ægæum.

94 seq. Eædem mulieres, quæ libidinis explendæ causa tam audaces sunt, anxiæ ac trepidæ esse solent, ubi honesta navigationis periculorumque subeundorum ratio et occasio offertur. Gelantur pectora pavore, ut rigere, dirigere, frigescere, glaciari, torpere. v. Heins ad Ovid, Met. I, 548. — 97. Cf. v. 284. 285. et Plaut. mil. glor. II, 5, 54 seq. Schurzfl. lectores remittit ad Jo. Filesaci uxorem justam

p. 73. quem librum ab iis, qui nostram Sat. enarrare velint, perpetui instar commentarii dicit consulendum esse. Doleo itaque, eum mihi non ad manus esse. 98. durum est, uxori videtur. 99. Sentina. aquarum sordiumque colluvies in fundo navis, cujus odor gravis est et teter. Sentinæ navium odorem procul fugiunt pisces, Plin. X, 70. summus vertitur aer, vertiginem simulat oculorum animique, s. 90. quæ faciat, ut cœlum verti summaque eius pars ima fieri sibi videatur. 22 - 100. Hippia stomacho valet, non laborat vomitione vel nausea, quæ viris etiam navigantibus obrepere solet. quæ invita et jussu conjugis cum eo navigat, nauseans maritum convomit, vomitu conspurcat. 101. hæc, quæ mæchum sequitur, inter nautas prandet. De prandio Romanorum (frühstück, a Dor. medv pro spωt, mane) v. Böttigeri Sabina p. 302. 303. rudentes tractare. funes ducere.

103-112. Hippia Sergii amore capta est, non ob formam et juventutem, quod iustiorem haberet excusationem, (nam deformis ille est et provecta jam ætate) sed quia gladiator est et arma tractat. arsit forma, v. ad Sil. V, 15. forma et juventa pro formoso homine Ludia, nunc ludii concubina aut uxor, quum antea Senatoris esset. v. sup. ad v. 82. sustinuit, passa est, non recusavit. 105. Sergiolus festive appellatur Sergius et blando nomine, quo Hippia nunc uti solebat; vel siganză; de homine, qui fuerat juvenis et hinc dictus olim Sergiolus, sed nunc non amplius erat: nam cœperat jam guttur, mentum, barbam, radere, quod viri tantum faciunt. Quæ verba nemo intpp., quod mireris, intellexit: quare hæc tenenda sunt. Prisci Romani intonsi erant barbamque alebant usque ad a. U. C. CCCCLIV, quo primum tonsores Romam adduxit e Sicilia P. Ticinius Meno, (f. Titinius Mæna) unde illi vocantur intonsi, barbati et capillati. 23 Ratio barbæ tondendæ s. metendæ (III, 186.) duplex erat, vel strictim s. ad cutem, quod proprie radere dicitur et Gr. σχαφίον sive ξυράν τὸν πώγωνα et ἐν χρῷ κείρειν, vel paulo longius a cute, interposito pectine, quod propr. est tondere et Gr. xijros. Cf. Plaut. Capt. II, 2, 16 seq. Pueri autem et juvenes lanuginem seu barbu-

epith. summus, tum ob sententiæ præ-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Grangæus, qui hæc mera somnia putabat, coll. Prop. II, 5, 12. (Nec dubio nubes vertitur atra Noto) h. l. interpretabatur ita: dicit marito, jam tempes-tatem oriri et aerem verti. Sed illa ex-

<sup>28</sup> Cf. ad III, 186. IV, 103. V. 50. VI, 26. XVI, 29. intpp. Horat. Od. I, 12, 41. II, 15, 11. Broukh. et Vulp. ad plicatio huic præferenda, tum propter Tibull. II, 1, 34. Varr. R. R. II, 11,

ham summa alebant cura fovebantque usque ad annum ætatis XXI., fef. Ferrar. Elect. II, 12. Ovid. A. A. I, 518 seq. Martial. II, 36, 8 seq. et Augustin. de civ. dei IV. 1. qui vota etiam ab iis eam ob causam Fortunæ Barbatæ facta memorat) quo illa poni non sine solennitate et deo alicui sacrari solebat. v. ad III, 186. et XIII, 58. nondum barbatus dicitur puer sup. v. 15. 16. barba juventus inf. v. 215. (senior, cujus barbam, juventutem, h. e. quem juvenem, tua janua vidit, qui a juventute tuas sedes frequentavit) prima barba iniens javenta VIII, 166. barbati et barbatuli juvenes, qui nondum lanuginem deposuere vel tondentur, XIII, 56. v. ad XIII, 58. vero mollem teneramque barbam juvenes tondebant tantum (cf. I, 25. X, 226.) usque ad virilitatem vel annum ætatis XL, quo, quum viri vellent videri, primum radebantur; quare h. l. innuitur, Sergium ad virilem jam pervenisse ætatem. Quotidie radi primus instituit Scipio Africanas minor, ut levis esset facies; unde et psilothro aliove medicamento postea pili exstirpabantur, de quo v. ad II, 107.24 ---106. lacerto secto, vulnerato vel exciso nervo, sperare requiem, missionem; quam sperare ac petere licebat gladiatoribus, membro aliquo mutilatis, vel gravi vulnere ictis. 107. sicut, verbi causa. lea adtritus fronte. At v. Var. Lect. Apparet eum secutorem fuisse; vet. Schol. Sed galea si non omnes gladiatores, præter retiarium, (cf. VIII, 203.) plerique certe utebantur. 109. Gibbus, tumor, forte acre, grave vel pertinax malum; nisi potius ex percussione crebra. epitheton ad acritudinem succi humorisque spectat. stillantis, lippi: quo oculorum morbo multi laborabant Romæ. ocelli, non oculi, quo desormitas augetur, inpr. ob ingentem gibbum in medio naso. — 110. Lector dudum suspenso animo exspectat, quæ tandem causa insani amoris, quæ Sergio dotes fuerint virtutesque vel animi vel corporis, quibus capta sit Hippia: et jam repente nihil aliud in laudem ejus dici posse audit, quam: gladiator erat. - illos, gladiato-Hyacinthos, formosos et amabiles, ut Prometheus IV, 133. pro figulo perito. Hyacinthus puer formosissimus, cujus amore capti Zephyrus, Apollo et Thamyris. 25 \_ 112. Ferrum, gladius et gladiator, est, quod amant tales feminæ, qualis Hippia fuit. Amant eos, qui arma pertractant, ut viros ad coitum validos; Brit. Multæ mulie-

<sup>10.</sup> Plin. VII, 59. Lips. ad Tac. Ann. Gell. III, 4. et Hard. ad Plin. VII, 59.

\*\* Cf. Ferrar. Elect. II, 12. Lips.

\*\* v. Ovid. Met. X, 162 seq. Apollod.

Excurs. B. ad Tac. Ann. XIV, 15.

111, 10, 3. Heyne Antiquar. Aufsätze

res Rom. insanierunt in hoc hominum genus, in gladiatores: notantur præcipue Faustina senior, M. Antonini Pii, Faustina junior, M. Aurelii Anton., Lucilla, L. Aurelii Veri uxor et aliæ; Grang. et Ach. 113. Idem Sergius accepta rude, signo libertatis, missione, h. e. si missus esset e ludo, vel desiisset gladiator esse et arma tractare, quod tantopere Hippiæ placet, cæpisset ei Veiento, tam vilis quam maritus, videri, Hippia eum æque ac maritum fastidivisset et dereliquisset. Cf. sup. ad v. 82. Rudis vel gladius ligneus, quo batnebant tirones, vel ferula, qua utebantur lanistæ et qua donati gladiatores seu vacationem dumtaxat a pugna munusque lanistarum, sen libertatem impetrabant. 26

114 seq. Si jam miraris et indigne fers libidines privatæ mulieris: audi nunc simile exemplum Messalinæ, Augustæ, uxoris Claudii Imp. Privati magistratibus, et temporibus Im-Hujus libidines notæ. 27 peratorum etiam his opponuntur. Conf. I, 16. IV, 66. XII, 107. et Rivales Divorum salse h. l. dicuntur vel insi Ernesti clav. Cic. Imperatores, divinam sibi majestatem arrogantes, inpr. Claudius, (de quo v. ad v. 622 seq.) vel potius, propter ea, quæ mox memorantur, omnes, etiam infimi generis, homines, concumbentes cum uxoribus Imperatorum Rom., qui post obitum inter Deos referri Divique appellari solebant; non solus Silius, de quo v. X, 329 seq. Rivales proprie vocantur, qui eamdem amant mulierem. 116-120. Confer Excurs. ad h. l. virum, Claudium. uxor, Messalina. — 117. Palatino, imperatorio, in palatio. tegetem, v. ad V, 8. - 118 seq. Cf. Horat, Sat. II, 7, 53 seq. Suet. Ner. 26. Calig. 11. et Oth. 12. Manso hee adnotavit: "Sumit Augusta cucullos, (v. ad III, 170.) quo facilius lateat obviosque fallat, sed flavi galeri non obliviscitur. quo, detractis cucullis, mechorum gratiæ se commendet : nam flavo meretrices, nigro matronæ utebantur. Palatino cubili opponitur calidum veteri centone lupanar. Illud, ut cum Mart. XIV, 147. loquar. purpureis tapetis lucet et calet, hoc vilibus pannis vix a frigore et ventis defendit. Cella, quam vacuam h. e. modo derelictam occupat Messalina, proprie est, ut e v. 123. constat, Lycisca; sed in ea Augusta haud secus habitat, ac in sua: adeo frequenter eam jam adiit et

P. I. et Creuzer's Symbolik T. IV. p. 59.

59. Cf. inf. ad VII, 171. Lips. Saturn.

Serm. I, 15. II, 23. et Schott. Nod. Cic. II, 6.

quasi sedem ac domicilium ibi fixit. Linquebat, licet apte suppleri possit cubile, rectius tamen ad virum referri puto." gusta, ut meretrix regina Cleopatra ap. Prop. III, 11, 39. et Plin. IX, 35. s. 58. Ferrarius: (de Re Vest. IV, 20.) "Cucullus, inquit, ad latendum et dissimulandam personam aptissimus, ideo fere noctu in discursationibus sumebatur. Galerus autem h. l. est quid diversum a cucullo; est enim id. qd. galericulum s. adscititium capillamentum. Vetus Schol. interpretatur crinem suppositum, rotundum muliebre capitis tegumentum in modum galeæ factum, quo utebantur meretrices. Quod vero adjicit, ideo flavum sumtum, quia nigro crine matronæ, flavo meretrices, utebantur, (quod etiam Servius notavit ad Virg. Rn. IV. 698.) Grammatici deliramentum est. Credibile est, Messalinam, quum nigris capillis esset, flavum galerum sumsisse, sive ne dignosceretur, sive ut formosior amantibus videretur." v. ad V, 115. et inpr. ad XIII, 164. 165. Galerus, wnixn, (perruque) crines emli ap. Ovid. A. A. III, 165. et gausape ap. Pers. IV, 37. VI, 46. quo priscis temporibus non nisi meretrices fere utebantur, donec necessitas primum et deinde mos usum fecit honestiorem. v. ad XIII, 164. Salmas. ad Tertull. de pall. p. 317 seq. Lips. ad Tac. Germ. c. 4. et inpr. Böttigeri Sabina p. 104. 121. 122. 140. 141. 145. 262. ed. pr. comile ancilla non amplius una, ne agnosceretur Augusta, quæ multis famulis et in publico et in palatio stipari solebat. 122. Papillæ auratæ, aureis catellis ornatæ et tectæ. v. Böttigeri Sabina p. 408. da, ut XI, 170. nam nudæ prostabant scorta, ne occulta labes fraudi esset amatoribus. 123. Prostitit voc. prop. de scortis publicis ac venalibus, quæ corpore quæstum faciunt, ut I, 47. III, 65. IX, 24. v. Lips. ad Tac. Ann. XV, 87. et Wernsdorf. in Poet. min. T. III. p. 69. Constitit quidam libri; ut stare XI, 170. et ap. Claudian. XVIII, 95. - 123. titulum mentita, commenta, h. e. falso addito titulo, ut pro Lycisca haberetur. Cellis meretricum, in fornice prostantium, præfigebantur tituli, in quibus nomina earum ac stupri pretium (æra v. 125.) consignata erant: unde Martialis XI, 46, 1. inscriptæ limina celle. Conf. locus class. Senecæ Controv. I, 2. Wernsdorf. l. l. r. Lycisca, meretrix famosa, nota etiam ex 78. et inf. ad VIII, 168. Martiali IV, 17. - 124. Ostendit ventrem in loco non plane tenebroso, sub clara nuda lucerna Horat. Sat. II, 7, 48. tuum ventrem, in quo tu conceptus, et e quo natus prodiisti: nam Britannicus Claudii et Messalinæ filius, princeps juventutis; unde generosus. Cf. ad II, 145. 125. blanda, blande, more meretricum. poposcit æra, stupri mer-

cedem, earundem more, et ut pro Lycisca haberetur. 126. Cf. Plin. resuping jacens, ut III, 112. et VIII, 176. absorbuit, ut exsorbere viros (Gall. épuiser) X, 223. et vorare puellas ap. Martial. II, 51, 6. VII, 66, 3. et 15. absorbuit ictus multorum, ut excepit turgentis verbera caudæ av. Horat. Sat. II, 7, 49. - 127. dimittente puellas, sub vel post mediam noctem. Aditus ad fornices vel ex more, vel ex lege, patebat a nona hora; unde meretrices nonariæ dicuntur Pers. I. 133. ubi v. Casaub. 128. Tristis. nondum expleta libidine. quod potuit solum, non denegante lenone. Quod, quoad, potuit, quantum liquit per lenonem : Ach. Tentigo non solis virorum, sed mulierum quoque pudendis tribuitur, (v. Hennin.) at illis propr. rigiditas; unde forsan leg. rigidæ t. venæ, ut ap. Martial. VI, Vulvam abusive pro parte genitali virorum, 49. 2. et XI. 17. 5. que extendatur, dici putabat Brit.

131. Obscuris, obscuratis fumo lucernæ, vel potius turpis obscuris genis, turpatis ac sordidis squalore et illuvie, crebris osculis et tactu impurorum hominum. fæda, fœdata, fumo et fuligine lucernæ, notæ lupanaris, solitæ suspendi ad lenonias ædes et januas; nam scorta olim ad vesperam prostabant. 28 — 132. pulvinar, torum in palatio, cujus pulvini mollibus plumis farti sunt.

133—135. Poeta breviter h. l. (sed copiosius inf. v. 610 seq.) alia memorat mulierum scelera, adulteriis graviora, philtrorum usum, incantationes, veneficia. Hippomanes, τὸ ἐπτομανὶς, vel herba Arcadica, qua gustata equi in furorem incidunt; (v. Theocrit. II, 48. 49.) vel liquor virulentus, ab inguine equæ, ardore coeundi flagrantis, destillans; 29 vel caruncula nigra, caricæ magnitudine, fronti pulli recens editi adhærens; quam equa feta statim edito partu devorare, quaque prærepta in rabiem olfactu agi, nec partum ad ubera admittere dicitur. 30 His omnibus superstitio utebatur in veneficiis et philtris, quod ex locis infra laudatis intelligitur. Præterea sagæ adhibebant carmen, magicas formulas, ἐπφδὰς, et venenum, τὰ κακὰ φάρμακα. 134. Privigno datum a sæva noverca, bonis ejus inhiante. Ἐκθεὰ γὰς ἡ ἐπιῦσα μητρωὰ τίκκος Τοῖς πρόσο ἐχίδνης οὐδὶν ἡπιωτίρα,

<sup>\*</sup> v. ad v. 127. Lipa. Elect. I, 3. Horat. Sat. II, 7, 48. Marl. IV, 4, 9. Senec. Controv. I, 2. extr. Redoles adhuc fuliginem fornicis. In Pring. Ergo quilibet huc licebit intret, Nigra fornicis oblitus favilla.

v. intpp. Plin. XXVIII, 11. s. 80.
 Virg. Ge. III, 280 seq. Ovid. Am. I, 8.
 Tibull. II, 4, 58. Prop. IV, 5, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cf. inf. v. 616. intpp. Plin. VIII, 42. s. 66. et Virg. Æn. IV, 515. 516.

Eurip. in Alcest. 31 Faciunt graviora adulteriis flagitia mulieres coactæ imperio sexus, muliebri cupiditate imperandi, vel potius dominatu, impetu, vi, sexus sui, qui acrioribus incenditur cupiditatibus affectibusque, ira, odio, dominandi cupiditate, superbia, invidia cet., eorum imperio facile obsequitur, et sic ad omne rapitur scelus, quia nimis infirmus est, quam ut illis resistere possit; minimumque libidias peccant, peccata libidinis, vel que sola libidine impulse committunt, sunt minima.

136-141. Mulieres, ob grandem ductæ dotem, omnia agunt ex arbitrio, et avari ita libertatem imperiumque vendunt. Conf. v. 30. et 457 seq. Plaut. in Asin. I, 1, 47. in Menæchm. V, 2, 15 seq. in Aulul. III, 5, 60. et inpr. similia Alexidis verba ap. Athen. XIII, 1. (7.) p. 558. Το δυστυχείς ήμεις [μέν οί] πεπραπότες Τήν του βίου παβρησίαν παι την τρυφήν, Γυναιζί δούλοι ζώμεν άντ' έλευθέρων. "Επειτ' έχειν προίκ', ούχί τιμήν πάσγομεν; Πικεάν γε και μεστήν γυναικείας χολής. 'Η των γάς άνδεων εστι πρός κείην μέλι. Οὶ μέν γε συγγνώμην έχουσ άδικούμενοι Αδται δ' άδιχούσαι και προσεγκαλούσ έτι. ΤΩν ούκ έχρην άρχουση, ών δ' άρχειι έχρην 'Αμελούσην έπιορχούσην οὐδε εν κακόν Εχουσι, και κάμνειν λέγουσην εκάστονε. Anaxandrides ap. Stob. πίνης, την γυναίκα πλουσίαν λαβών, έχει δίσποιναν, ல் yurak' ரே. Contra apud Scythas Getasque non regit virum dotata conjux, Horat. Od. III, 24, 19. - 136. Verba vel poetæ, vel Postumi, ut et inf. v. 142: 161. et al. Optima mulier et pulcerrima censetur s. jactatur teste marito, judicio mariti. Cesennia, nomen divitis mulieris. Cf. Var. Lect. - 137. dedit, attulit marito avaro grandem dotem, bis quingenta, mille sestertia, vel, ut Romani dicunt, decies sestertium: inf. X, 335. decies centena scil. sestertia vel sestertiorum millia. Quæ ab Augusti inde temporibus fuit summa census senstorii: h. l. posita pro maxima dote vel ingenti. Eumdem numerum in dote inter honestiores quasi legitimum fuisse et solennem, putabat Lips. ad Tac. Ann. II, 86.35 Sed quomodo summa dotis certa ac solennis esse vel adeo legibus constitui potest? Verba autem ritu decies centena dabuntur antiquo X, 335. ita interpretor: ritu antiquo dos dabitur, et quidem amplissima; ut verba ritu antiquo ad morem dotis dandæ, non ad solennem ejus summam spectent. Conf. ad II,

Vol. II.

<sup>2</sup>º Cf. v. 628. Virg. Ge. II, 128. III,
282. Horat. Od. III, 24, 17. 18. V, 5,
9. Tac. Ann. XII, 2. Ovid. Met. 1,

Helv. 12. extr. Martial. II, 65, 5. XI, 24, 3. et al. locis Cf. etiam Plin. Ep. II, Tsc. Ann. XII, 2. Ovid. Met. 1, 4. L. 6. § 1. D. de usur. et fruct. Papinin. Quest. lib. 29. et Novell. Constit.

Id colligebat ex X, 335. Senec. ad D. Justin. 22. e. 18.

117. tanti, tanto pretio, ob tantam dotem. 138. 139. Non incalescit et flagrat amore uxoris, sed opum ejus; non uxorem amat, sed dotem. Pharetræ respondent sagittis, et lampas facibus. Sagittas (et quidem ardentes, ioùs rupobous) 33 poetæ ac sculptores non modo Amoribus et Cupidini, et lampadem s. facem non modo iisdem. et Hymenæo, 34 sed et Veneri tribuunt. 35 macer est acri amore. qui macerat, urit, consumit, conficit. 36 Inde, ob dotem, et ab ea. 140. Libertas impune ex arbitrio omnia agendi et imperium emitur ab uxore grandi dote. Conf. ad v. 136. coram, præsente marito, licet uxori ut innuat mœchis s. amatoribus, atque rescribat literis eorum. 37 locuples, bene dotata mulier, quæ nupsit avaro, vidua est, quibuscum libuerit concumbit et æque libera est, ac si esset vidua et sui juris, nec maritum haberet; vivit tamquam vicina marito inf. v. 509.

142-160. Aliæ uxores ob solam amantur pulcritudinem, quæ forma pereunte repudiantur, sed, quamdiu illa viget, imperiose agunt et, quodcumque libuerit, a marito exposcere vel extorquere solent. -142. Cf. ad v. 136. - 143-148. Cf. Terent. Heaut. II, 3, 9. et sup. ad II. 138. Excutere, scrutari, expendere; propr. videre, si quis quid absconditum secum habeat, quod fere fit excutienda toga. v. Ernesti in clay. Cic. 144. Tres, vel paucæ, rugæ subeant, veniant, a Cutis arida, succo exhausto, se laxet, fiat senectute aut morbo. laxior, macilenta et flaccida. Cf. Ovid. A. A. III, 73. et Plaut. Mil. glor. III, 1, 45. 46. - 145. Dentes fiant obscuri, putrescant et nigres-Oculi fiant minores, contrahantur, ob defectum humoris et senectutem. - 146. Ejusmodi mulier ædibus exigetur. Solennes divortii formulæ erant, collige sarcinulas; exi, vade foras; res tuas tibi habeto; res tuas tibi agito, ut migra inf. v. 171. 39 Divortia vero, a Romulo plane interdicta, (v. Plut. in Rom. p. 31.) et lege X. Tab. VI. non sine gravissima causa concessa, nec ante a. U. C. DCC. (v. Valer. Max. II, 1.) vel DXXIII. (v. Dionys. II.) vel DC. (v. Tertull. in Apolog.) consueta, moribus Romanorum corruptis tam vulgaria

De quibus v. ad Sil. V, 19. et Mitscherl. ad Horat. Od. II, 8, 15.

N. Phurnut. nat. deor. c. 25. Catull.

LX, 6. et al.

<sup>\*</sup> v. Maffei gem. ant. fig. P. III. t. 8. Beger. Thes. Brand. T. I. p. 170. et Bothon. Chron. ap. Leibnit. Script. rer. Brunsv. T. III. p. 287.

Brunsv. T. III. p. 287.

Cf. Horat. Od. 1, 15, 8. V, 14, 16.

Virg. Ecl. III, 100 seq. al.

<sup>\*\*</sup> Conf. ad I, 55 seq. Tibull. I, 2, 21. Ovid. Am. I, 4, 17 seq. II, 3, 23 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cf. Horat. Od. II, 8, 3. Ovid. A. A. III, 197. et 279.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> v. Brisson. ad Leg. Jul. de adult. et de Form. L. VIII. Cuiac. Obss. I, 19. VIII, 26. et Schott. Obss. IV, 4. et 39.

erant, ut mariti, quin et uxores, (quibus olim ea facere non licebat) sæpe ea vel levissima, vel adeo sine causa facerent per diffarreationem aut remancipationem aut usurpationem, utque Seneca de Ben. III, 16. conqueratur, nullam jam repudio erubescere, postquam illustres quadam ac nobiles feminæ non consulum numero, sed maritorum, annos suos computent, et exeant matrimonii causa, nubant repudii. Cf. inf. v. 229. 230. Sarcinæ et vasa colliguntur a militibus iisque, qui in alium dicet libertus: nam dimissuri uxorem cum septem locum migrant. testibus ad eam mittebant libertum, qui illam jubebat res suas sibi habere. Paulus in L. IX. ff. de divort. Nullum, inquit, divortium ratum est, nież septem civibus Romanis præsentibus, præter libertum ejus, qui divortium faciet. 147. Jam nobis es gravis, fastidio. geris, emung is nasum mucoris plenum, mucosa es s. mucida et vetula, ut contra mox altera sicco naso, nova nupta, cui cedas, pulchrior et juventute florens. Apud Plaut. Mil. glor. III, 1, 52. Minime sputator, screator sum, itidem minime mucidus.

149. Interea, dum s. quamdiu ætate floret ac specie, calet, fervet, et regnat, imperitat; ardenter omnia et imperiose agit; fervida est ingenio et superba. poscit maritum, vel a marito, res pretiosissimas et quodcumque ipsi placuerit. 40 150. ovem et lanam Canusinam, que nobilissima erat et pretiosissima. Lana laudatissima Apula — Tertium locum Milesia oves obtinent. - Circa Tarentum Canusiumque (opp. Apuliæ) summam nobilitatem habent; Plin. VIII, 48. s. 73. 41 ulmos, vites, ulmis fultas. v. inf. ad VIII, 78. Falernus ager in Campania ferax vini generosissimi. v. ad Sil. VII, 162-211. 151. Quantulum in hoc sc. poscit? Hec, que dixi, quam parvi momenti sunt præ aliis, quæ postulat! Pueros omnes et ergastula tota scil. poscit, h. e. servos quam plurimos, tam in urbe, quam in agris ac villis. Quindecim plerumque servos confeciese ergastulum ex Apuleio docet Lips. Elect. II, 15. Cf. inf. ad XIV, 24. - 152. Avara atque invida mulier appetit, quodcumque alius habet, et jubet, ut ematur sibi.

153—157. Verba obscura, quæ non male ita exponunt: Mense brumæ, hiberno vel Decembri, in quo est bruma, solstitium hyemale, adeoque ipso tempore hyemali, quo mercator Iason, audax mercator et longinqua trajiciens maria, vel proprie ipsum mare clausum est

<sup>\*\*</sup>Conf. Plaut. Aulul. III, 5, 24—61. 41 Conf. Colum. VII, 2. et Martial. Prop. III, 13. al. 11. Ovid. Am. I, 10. XIV, 155. et Tibull. II, 4.

frigore, (nam hyems gelu rura et maria a III. Id. Nov. ad VI. Id. Mart. claudere, ver autem aperire navigantibus maria ejusque grata vice hyens solvi dicitur Veget. IV, 39. Plin. II, 47 pr. et Horat. Od. I, 4, 1.) et nautæ quidem armati, ad navigandum jam parati sunt, (nam arma et armamenta dicuntur omnia navium aliaque instrumenta, et armari omnia ea, quæ rebus necessariis instruuntur) sed a navigatione prohibentur frigore, (nautis obstat casa in navi candida, conspersa nive, vel tugurium pruinis albicans, h. e. frigus) ornamenta pretiosissima et peregrina vel transmarina, non sine summis difficultatibus impensisque paranda, uxor sibi jubet comparari et afferri, vel ab ipso peti marito. Sed veram h. l. sententiam e veteri Scholio satis perplexo (v. not. 42.) eliciendam esse monuit Lenz in Annal. liter. Goth. a. 1802. p. 262. scil. hæc: Decembri mense Saturnale festum excipiebant Sigillaria, quibus sigillarii et mercatores sigilla s. imagunculas cereas gypseasque, libros aliaque mercium et manusculorum. quæ sibi invicem missitabant Romani, genera exponebant venalia, (v. Macrob. Sat. I, 10 extr. intpp. Gell. II, 3. V, 4. et Böttigeri Sabina p. 217. 218. 236. 237.) plerumque in tabernis linteis s. linteo obductis, (casis candidis) quæ tum aliis Urbis locis, tum in primis in porticu Neptuni s. Argonautarum (v. Reimar. ad Dion. Cass. LIII, 27. poni solebant et hujus parietibus ita se acclinare, ut conspectum tabularum, quibus illi erant ornati et navigatio Argonautarum depicta, eriperent: hinc mercator Iason, qui mercaturæ potissimum causa Colchidem petiit, clausus, et nautis, qui fere heroes et armati erant, vel proprie conspectui eorum in pictis tabulis aut cælaturis obstat casa Saturnalibus autem et Sigillaribus munera mitti solebant, et uxor itaque hanc occasionem, pretiosissima munuscula tollendi h. e. emendi, vel potius auferendi et extorquendi a marito, non prætermittit. 42 - 155. crystallina vasa; nisi simul innuuntur globi crystallini, (krystallkugeln) quos delicatiores feminæ manibus gestabant, ut refrigerarentur, et immenso pretio emebant. v. Plin. XXXVII, 2. s. 10. 11. (ubi etiam hæc leguntur: non alibi crystallus reperitur, quam

Wulgo b. l. ita explicant: Uxor luxuriosa etiam tempore hiemali, quo summa navigantibus imminent pericula et frigus obstat, maritum navigare jubet, ut peregrina sibi conquirat supellectilia. Vetus Schol. "Illud significat, quod Rome in porticu Trajanarum thermarum tempore Saturnaliorum sigillaria sunt. Tunc mercatores casas de linteis faciunt, quibus

picturæ obstant. Ideo autem dicit mercator Iason, quoniam antea in porticu Agrippinarum sigillaria proponebantur, in qua porticu historia Argonautarum depicta est, et casse quum fierent, picturæ obstabant." — tolluntur, ex mercatoris officina elevantur, ut Gall. enlever de chex le marchand; Grang. ubi maxime hibernæ nives rigent et glacies, unde et nomen Græci dedere; nam χεύσταλλος, de quo v. Græv. ad Flor. IV, 3, 76., propr. gelu s. glacies dicitur) intpp. Prop. II, 18, 60. IV, 3, 52. Beckman. ad Marbodi librum lapidum s. 41. p. 71. et Böttigeri Sabina p. 432 seq. et 450 seq. ed. pr. — murrhina s. myrrhina, murrhea, murrea, myrrhea, scil. vasa, et quidem potorii potissimum generis. 43 Quibusdam murrha videtur esse crystallus, a quo tamen h. l. et ap. Plin. distinguitur, aliis porcellana Sinica, aliis onyx, species marmoris, non gemmæ, aliis scoria ferri, Christio dendrachates, Veltheimio lapis, qui vulgo Chinesischer speckstein dicitur. Hæc conjectura arrisit S. V. Gurlitto et aliis eamque ceteris prætulit Ill. Böttiger in Sabina p. 38. et 307. ed. pr. qui tamen nunc (v. Morgenblatt für gebildete Stände a. 1807. No. 87. 88.) probat, quæ Mariette loco infra laudato scite disseruit de perantiqua porcellana Sinica, quo refert picta murrhina Martial. XIII, Idem fervida vina ex ejusmodi pateris s. vasis potoriis commodissime sorberi potuisse monet, et in dubium vocat conjecturam Hageri (in Description des medailles Chinoises du Cab. Imp. de France Paris 1806. 4to. p. 150 seq.) de pretioso lapide Sinico, qui Yu dicitur et ex quo vasa conficiuntur ingentis pretii. Cf. Ideen über die Politik u. s. w. von Heeren I, 1. p. 124.—156 seq. Conf. Goguet Origine des Loix T. II. p. 117. ed. Paris. in 4to. et Böttigeri Sabins. 394. et 413. ed. pr. deinde adamas notissimus cet. h. e. talis, qualis fuit ille notissimus et pretiosior factus cet. De adamante, qui duritie, nitore ac pondere in gemmis primum tenet locum, cujusque usus primum in solis annulis et monilibus, postea vero et in vasis potoriis aliaque supellectile fuit, v. Plin. XXXVII, 4. et Ernesti Archæol. liter. P. I. c. 3. § 5. Annulis magnum dabat pretium fama et dignitas priorum possessorum. Mordaci hinc joco poeta dicit, pretium adamantis vel annuli adamantini, quem Bibula s. uxor superba poposcerit, eo auctum esse, quod eum in digito gestaverit Beronice s.

von Tassie's Gemmen p. 47. Salmas, Exerc. Plin. p. 144. 769. 1063. Rezzonici Disquis. Plin. T. II. p. 213. Caylus de lap. Obsid. Ernesti Archæol. liter. P. I. c. 3. § 7. 8. 25. 26. inpr. Christ. Diss. de vasis murrhinis Lips. 1743. v. Veltheim in d. Abhandl. über die murrhinischen Gefässe, Helmst. 1791. (Sammlung seiner Aufsätze T. I. p. 191 seq.) et Gurlitt über die Gemmenkunde, Magdeh. 1798. p. 5 seq.

De murrha vasisque inde confectis et immenso pretio emis v. intpp. Plin. XXXIII, 2. XXXVII, 2. 7. et 8. Suet. Aug. 71. et Prop. III, 10. (al. 8.) 22. IV, 5, 26. Rader. ad Martial. XIV, 113. p. 860. Mariette Recueil des pierres gravées, à Paris 1750. T. I. p. 218 seq. le Blond Diss. sur les vases murrhins, Biscari ragionamento dei vasi murrhini 1782. Schellhorn. Amœnit. Eccl. T. II. p. 890. Raspe in d. Einleit. zur Beschreib.

Berenice, (v. Var. Lect.) quæ regina quidem, sed incesta fuerit, eumque ab incesto fratre dono acceperit. Nam Agrippa major, rex Judææ, filius Aristobuli et Beronices neposque Herodis Magni, tres filias, Beronicen, Mariam s. Mariamnen et Drusillam (uxorem Claudii Felicis, qui frater fuit Pallantis) habuit, unumque filium Agrippam minorem s. juniorem, ultimum Judæorum regem, qui multum auctoritate apud Claudium Imp. valuit, quemque incestus cum Berenice sorore commissi suspectum fuisse et accusatum, memorat Josephus Ant. Jud. lib. X. p. 673. unde præterea discimus, hanc Berenicen primum Herodi, patruo suo, deinde Polemoni, regi Pontico, nupsisse bisque fuisse Romæ, ut Titum Cæsarem amore inflammaret: de quo v. Dodwell. Annal. Quintil. § 18.44 Poeta autem h. l. verba hunc dedit in affectu repetiit, et jungenda sunt barbarus Agrippa et incestæ sorori. Plerique intpp. perperam h. l. vel aliam innui putant Berenicen aliumque Agrippam, (nam plures utriusque nominis fuere) vel annulum duplicem Berenicæ a duobus datum, alterum a barbaro, Herode, ejus patruo et marito, vel Ptolemæo Philadelphi filio ejusque marito ac fratre, alterum ab Agrippa fratre illius. Barbari Græcis dicebantur peregrini, qui haud Græci, Romanis, qui nec Romani nec incestæ, v. ad IV, 9. - 159. ubi, h. e. in Judæa, ubi ipsi reges mero, puro ac nudo, (quæ tamen vocis significatio insolens est) pede sabbata observant festa, festa agunt s. celebrant. Nam Josephus Bell. Jud. II, 15. et Hegesippus Bell. Jud. lib. II. tradunt, Berenicen reginam, Agrippæ regis sororem, ut Deo vota solveret pro salute, Hierosolymam venisse ac pro more hostiis cæsis capillisque derasis nudipedem tum sacra fecisse, tum ante tribunal Festi, Præsidis Syriæ, atroci cæde in Judæos sævientis, stetisse, ut pro his supplicaret. Eo respexisse videtur poeta h. l. ubi obiter Judæos ritusque eorum ridet. 'Avorodysias vel nudipedalia in sacris antt. populorum, (cf. v. 525. et Casaub. ad Suet. Aug. 100.) inpr. Hebræorum, in gravi luctu vel statis jejuniis et quum vota solverentur, usitata fuisse, sed Juvenalem ignoratione Judaicorum rituum eam in genere ad sabbata retulisse, vel hac voce significasse jejunia, copiose et eru-

Dio Cass. p. 752. Tac. Ann. XII, 23. XIII, 7. et Hist. II, 81. V, 1. Act. Apost. XXV. et XXVI. Conf. Noldins de vita et gestis Herodum ad calcem Opp. Josephi ed. Haverc. T. 11. p. 333. et Schlusneri Lex. N. T. voc. 'Ayginung et 'Headus.

<sup>4</sup> De Agrippa majore v. Joseph. Ant. Jud. XVIII, 1—9. XIX, 17. p. 638. 642 seq. 670 seq. Act. Apost. XII. (ubi Herodes dicitur) Dio Cass. LX, 17. p. 545. et 607. Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XIX. p. 428 T. XXI. p. 289 seq. de juniore Joseph. l. c. p. 679, 683, 690 seq.

dite docuit Spanhem. ad Callim. H. in Cer. v. 125. Cf. inf. ad XIV, 96. Perizon. ad Ælian. V. H. XII, 35. et Kænig ad Pers. V, 185. ubi notat, sabbatorum religionem apud Romanos frequentissimam, Judæos autem in propagandis cærimoniis ritibusque suis ambitiosos fuisse. Bynæus de calceis Hebr. II, 4. poetam imperitiæ arguit, et Braun. de vest. Hebr. I, 3. § 2. eum commoda interpretatione juvare ac defendere conatur. Plathnerus hæc adnotavit: "Merula Judæorum Nudipedalia denotari opinatur: sed hæc extra sabbatum celebrabantur, ut tradit Scalig. Emend. Temp. III. Sabbatum h. l. quamlibet festivitatem et septimum cumprimis diem, qui semper sanctus Judæis, notat. Per reges autem intelligo sacerdotes, qui sanctum intrabant sanctorum. Nam qui Agrippam hic notari putant, non audio; nec id ex Hegesippo, minime vero ex Josepho probari potest." 160. Et ubi Judæi clementia ducti jam a priscis temporibus et ritu a majoribus tradito suibus parcunt eosque senescere patiuntur, unde senibus porcis; nisi forte poeta Judaicorum rituum æque ignarus fuit, ac vetus Schol. qui monet, Judæos majoribus porcis parcere, et minores manducare. Non minus urbane Augustus dixisse fertur: Melius est, Herodis porcum esse, quam filium. Cf. ad XIV, 98.

161. Verba Postumi, quibus poeta v. 162 seq. respondet. Conf. gregibus, multitudine puellarum, ut inf. v. 175. sup. ad v. 136. - 162 seq. Fac in una eademque muliere plures inesse dotes fortunæ ac virtutes, (quod tamen rarissimum est) propter eas ipsas superba erit, qua uxore nihil est intolerabilius. Fastum vero gignunt mulierum pulcritudo, (v. Ovid. Fast. I, 429. et al.) divitiæ, (v. inf. v. 457 seq.) fecunditas, (v. 172 seq.) nobilitas generis et castitas. (v. 167 Formosa et decens h. l. junguntur tamquam diversæ significationis vocabula, ut pulcer et decens ap. Suet. Dom. c. 18. pr. Bene · Iani ad Horat. Od. I, 18, 6. " Decens, perpetuum Veneris et Gratiarum (v. c. Od. I, 4, 9.) epitheton, cum perfectam totius corporis pulcritudinem designans, tum gratiam illam pulcritudini adjunctam, quæ te tibi subripiat." vetustos porticibus disponat avos, eorum imagines; h. e. sit nobilis. v. ad VIII, 1. intactior, castior, ut ap. Prop. II, 6, 21. rapere intactas Sabinas, χουριδίας άλδχους: nam tangere feminam de re Venerea dicitur honesto vocabulo, ut yununde 94yur ap. Eurip. Hippol. 1044. v. Mitscherl. ad Horat. Od. III, 11, 10. Cf. Horat. Od. I, 7, 5. et Sat. I, 2, 54. Virg. Æn. I, 345. et Calpurn. Ecl. II, 1. ad quem Wernsdorf in Poet. Lat. min. T. II. p. 90. monet, intactas non solum dici integras et castas, sed et severas ac duriores , adversus amantium illecebras. Hinc non est, quod sit castior reponatur pro intactior suadente Marklando, cujus nota ad Stat. Silv. II, 8, 73. est: "Virgo intacta est i. e. a viro non tacta; (quod verbum in sensu obscœno accipitur) matrona vero non potest esse intacta, sit gasta licet, quando conjugi fidem servat. Sabinæ autem, quum bellum Sabinos inter et Romanos diremerunt, matres erant, ergo non intactæ. Quam emendationem firmat vetus Schol. cujus est glossa: sit castior Sabinis. Quum igitur Prop. II, 6, 21. dixit: Tu rapere intactas docuisti impune Sabinas, de Sabinis adhuc virginibus ideoque intactis locutus est, non de iisdem bellum dirimentibus, quæ tunc matres erant ideoque tactæ." Juvenalem quoque quæsiisse istam argutiam, nemo credat; Ach. Heinecke monet, intactam Sabinam esse non tactam ab alio, quam a viro suo, et vulgatam bene defendi a Schradero ad Musæum p. 204. 205. coll. Stat. Silv. III, 5, 6. ubi idem loquendi usus. 164. Sabinæ mulieres, (a Romanis raptæ) quarum cx injuria bellum (inter Tatium et Romulum) ortum erat, crinibus passis seissaque veste, ausæ se inter tela volantia inferre, dirimere infestas acies cet. Liv. I, 13. pr. Sabinarum autem castitas et ipsarum virorumque rigidi mores passim laudantur. 45 — 165. Qualis mulier admodum rara est, phœnicis instar nigrive cycni, et vix ac ne vix quidem reperitur. Proverbiales poetæ locutiones passim obvise, 46

166. Quis feret (ut sup. v. 30.) mulierem, h. superbiam mulieris, cui omnia corporis animique bona constant, sunt, insunt; ut passim. Ita jam Serv. ad Virg. Æn. III, 518. Si qua voles apte nubere, nube pari Ovid. Heroid. IX, 32. ut την κατά σαντήν ἴλα ap. Suid. et Plut. T. II. p. 13. F. et Callim. Epigr. 37. in Brunck. Anal. T. I. p. 470. 47—167. Repetitio verbi malo auget ejus vim. Malo uxorem ducere Venusinam, h. e. pauperem atque humilem, s. simplicem, peregrinam et rusticam, cujus animus et incorruptus est, et a superbia alienus. Cf. ad I, 51. Ei cum delectu opponitur Cornelia, Scipionis Africani majoris filia, Ti. Sempronii Gracchi uxor, Tiberii et Caii Gracchorum mater, quæ ornata quidem fuit magnis virtutibus, nobilitate, opibus, eximia castitate, facundia, fecunditate, (nam XII

<sup>\*</sup>v. III, 169. inf. X, 299. et ad XIV, 61. Horat. Epod. II, 39 seq. et Epist. 180. Martial. I, 63, 1. (Casta nec antiquis cedens Catvina Sabinis) IX, 41, 5.

Liv. I, 18. Ovid. Met. XIV, 797. et Amor. I, 8, 39. 40. II, 4, 15. III, 8, 47 Quidam: quæ novit, sibi omnia hæc

liberos peperit) pietate, animi magnitudine cet., 48 sed non sine fastu nobilium feminarum, quæ majorum cognatorumque facta laudabilia vel stemmata sua crepare solent et jactare. Quod vulgo probatur e Plut. in vita Ti. et C. Gracchi Opp. T. I. p. 843. Magis tamen huc spectat, quod idem Plut. l. l. p. 827. E. memorat, eam sæpe filiis, ut ad res magnas gerendas eos excitaret, exprobrasse, quod a populo Rom. nondum Gracchorum mater, sed socrus Scipionis vocaretur. His occisis, eidem statua ænea publice posita cum inscript. Cornelia mater Gracchorum, quo poeta respexisse videtur. Cf. Plut. l. l. p. 836. E. Plin. XXXIV, 6. Gentilis Orig. p. 395. et Senec. l. l. Alia Cornelia, non minus fere clara, jactantius de se et gente sua loquitur ap. Prop. IV, 11. - 169. Supercilium, v. ad II, 15. dote triumphos, gloriam majorum cognatorumque in dotem quasi imputas, loco dotis, vel pro dote habendam censes. Poeta ipsam alloquitur Corneliam; quo vivida fit oratio. 170. 171. Apage te cum laudibus patris tui, quem prædicas devicisse Hannibalem, Syphacem, (v. Liv. XXX, 5. 11. 13. 17.) et Carthaginem. In castris, quæ Scipio et Masinissa concremarunt. v. Liv. l. l. et ad Sil. XVII, 88 seq. Verba cum tota Carthagine etiam simul ad Scipionem Africanum minorem referri possunt, qui hanc urbem diruit et cui nupta erat Sempronia, Corneliæ filia. migra, v. sup. ad v. 146.

172-177. Aliarum mulierum arrogantiam gignit fecunditas, et nonnumquam eam, quæ ipsos lacessat Deos et totam eamque innoxiam familiam in perniciem agat. Id probatur exemplo Niobes, que filia Tantali et Amphionis, Thebani regis clarissimique lyricinis, uxor, multitudine atque insigni forma liberorum ferox, Latonam, matrem Apollinis et Dianæ, insolenter despexit, et ita offendit Deos, ut liberos omnes. Apollo mares, Diana filias, sagittis transfigerent: nam antiquus sermo, quod acuta febri factum est, sagittis et iræ illorum deorum tribuit. Recte Gellius XX, 7. hæc notavit: Mira et prope adeo ridicula diversitas fabulæ apud Græcos poetas deprehenditur super numero (et mominibus) filiorym Niobæ: nam Homerus pueros puellasque ejus bis senos dicit fuisse, Euripides bis septenos, Sappho bis novenos, Bacchulides et Pindarus bis denos: quidam alii scriptores tres fuisse solos dixerunt. 49 Egregie autem (quæ seoswsosuta vulgo dici-

bona inesse. Alii: quæ singulis magnum Valer. Max. IV, 4, 1. et 6. 1. Sen. Conquasi pretium constituit.

v. Plut. in vita Ti. et C. Gracchi Opp. T. I. p. 824. et 843. Quir til. I, 1.

sol. ad Marc. c. 16. Pighii Annal. T. III. p. 45. 44. et Cic. Brut. 27.

Conf. de hac re et de tota fabula

tur) Amphion ejusque sermo inducitur: Parce liberis meis, qui nil mali faciunt, commiserunt, nulla injuria affecere vos et matrem ves-Pæan, nomen Apollinis, deinde hymnus, carmen. 50 Dea. Diana. Conf. Var. Lect. 173. matrem, quæ sola est noxia. Ach. est nota F. Didoti: "Satiricum magis aliud sub his latere opinor, scilicet: jam dudum mater ipsa (nota ipsam, non solam) gravis fuit mihi, jam dudum sua me quoque superbia lacessivit; vestræ illam iræ libenter permitto." Hanc conjecturam versibus 169 et 181 seq. firmari putat. 174. Sed Paan, nil motus Amphionis precibus, arcum (propr. ejus cornua) contrahit, adducit, intendit, inxu s. dienzeται κύρα s. τίξοι. — 175. Extulit domo mortuos, ut I, 72. ipsumque parentem liberorum, Amnatorum, ut sup. v. 161. phionem, qui ferro per pectus adacto vitam doloremque finiit, (v. Ovid. Met. VI, 271.) vel una cum liberis ab Apolline sagittis est confixus. v. Heyne ad Apollod. III, 5, 6. qui aliter hoc ab aliis tradi docet. - 176. nobilior Latonæ gente, conf. ejus verba ap. Ovid. Met. VI, 172 seq. - 177. Hæc non sine sarcasmo dicta, quasi fecunditas tam justa superbiæ causa sit, quum eadem et vel major in animalibus iisque immundis reperiatur. Scrofa s. sus alba, triginta enixa fetus, quæ h. l. innuitur, notissima e Virg. Æn. III, 388 seq. VIII, 42 seq. 81 seq. ubi v. Heyne Exc. II. ad lib. VII, 29 seq.

178 seq. Gravitas uxoris (h. e. auctoritas, quam debet splendori natalium et morum honestati, qualis Corneliæ fuit) vel forma non tanti est facienda, ut propterea feras superbiam ei admixtam, qua inflata perpetuo tibi se suamque nobilitatem et formam imputet, jactet exprobretque, quantum illi debeas. (v. ad V, 14.) Hujus enim. quamvis rari summique, boni, np. gravitatis et formæ, nulla est volupplus aloes, amaritudinis, (v. Plin. XXVII, 4.) quam mellis, tas cet. Forsan poeta simul respexit ad Amorem et felle et melle fecundissimum et ad ejus γλυκύπικου, de quo v. Kænig ad Claudian. X, 69. 181. deditus, ut inf. v. 206. uxorius, uxori obnoxius, vel quam laudibus effert propter nobilitatem et eius amore captus. in die, quovis die, horis septems, septem, adeoque maxima parte diei naturalis, (nam is in XII horas dividitur) h. e. magis oderit, quam amet.

Homer. II. a, 602 seq. (ibique Eustath. et Heyne) Schol. Eurip. Phœn. 160 seq. Eudocia p. 306. 307. Hygin. fab. 11. et 69. Tzetza Chil. IV, 420 seq. Ælian. V. H. XII, 36. intpp. Ovid. Met. VI, 146

seq. 271 seq. et Horat. Od. IV, 6, 1. Heyne ad Apollod. III, 5, 6. \*\* v. Valcken. ad Eurip. Hippol. 313. Hoppiner ad Eurip. Cycl. 660. Creuzer's Symbolik T. II. p. 337. 361.

184. Quædam, alia mulierum vitia, sunt parva cet. — 185—199. Ridet poeta stultitiam feminarum, quæ tum temporis Græcorum (ut hodie Francorum) sermonem moresque affectabant. Conf. III. 58 rancidius, ingratius vel putidius. Nam rancida, ut -125. carred, propr. dicuntur cibaria, oleum, carnes aliæque res diutius adservatæ et corruptæ; hinc etiam res deformes et ingratæ, quæ fastidio sunt, vel ineptæ, turpes ac malæ. 51 - 186. Formosam. satis venustam atque delicatam, secundum mores geniumque sæ-Tusca et Sulmonensis pro Romana et Italica, vel provinciali. Sulmo Pelignorum opp., patria Ovidii. Cf. ad Sil. VIII, 510. cula, v. ad III, 58. - 187. mera, pura, vera ac tota, Cecropis, Attica s. Atheniensis: nam Cecrops Athenarum conditor primusque rex fuit : huius autem urbis incolæ urbanitate et elegantia sermonis morumque ceteris antecellebant Græcis. Omnia Græce (ut hodie Gallice) exprimunt et loquuntur mulieres nostræ, quum tamen turpius sit iis, nescire Latine. Grangæus verba v. 188. per parenthesin non solum in feminas, sed in omnes Romanos, patrium sermonem contemnentes ac negligentes, dicta putat, et confert verba Cic. Brut. c. 37. Ipsum Latine loqui, est illud quidem in magna laude ponendum; sed non tam sua sponte, quam quod est a plerisque neglectum. non enim tam præclarum est scire Latine, quam turpe nescire: neque tam id mihi oratoris boni, quam civis Romani proprium videtur. Conf. tamen Excurs. ad h. 1. 189. Hoc, Greeco, sermone pavent h. e. pavorem exprimunt reliquosque animi affectus et sensus. 190. effundunt, proferunt, indicant, inpr. ea, quæ ante reticuerant, aut quæ reticenda erant; qui verbi significatus h. l. aptissimus. Quid ultra sc. faciant, vel facere possint? quid ultra est, quo progredi possit stulta Græcorum imitatio et æmulatio? Venuste pro simpl. immo, quin adeo, vel quod pessimum est et turpissimum. 191. Concumbunt Græce, Græco more; Græcos non in sermone tantum, sed in omnibus, etiam turpibus, æmulantur rebus, et in his quoque lingua eorum utuntur. Dones, condones, condonanda sunt et excusanda. 192. 193. At quis condonabit id ve-Pulsat, sollicitat, vexat, vel debilitat. Sic senectus pulsat ap. Sidon. Apoll. Epist. V, 9. et Carm. II. Similiter quatere, quassare, ferire cet. Cf. Barth. ad Stat. Theb. IV, 477. adhuc Græce sc. loqueris, vel loqui affectas? pudicus, honestus, qui vetulam s.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Conf. XI, 135. Casaub. ad Pers. et Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. II. I, 33. Hard. ad Plin. XXII, 22 extr. p. 506.

anum deceat. 194. quoties intervenit sermoni, verbis, lascivum illud dictum Zun zal vozn, quo meretrices uti solent; v. 197. vox blanda et nequant, λόγος πορικός in Straton. Epigr. VI. (in Brunck. Anal. T. II. p. 360.) Sic et: Zwi nal Juyi lascivum congeris usque ap. Mart. X; 68, 5. ubi tamen Gron. ex Thuan. cod. legendum putabat: Kień μου, modo sub lodice relictis, h. e. verμέλι μου, ψυχή μου congeris usque. bis, quibus paulo ante in lecto usa es. uteris in turba, cœtu hominum, palam. Cf. Martial. l. l. et Ovid. Am. III, 14, 7 seq. Lodix propr. opertorium lecti. 196. excitet inguen, ejus pruritum et tumorem, vox cet. Cf. Martial. IV, 5, 6. inpr. VI, 23. et XII, 99, 6 seq. blanda et nequam s. improba, ut ap. Ovid. A. A. III, 795. 6. De proprio voc. nequam usu, etiam in libidinibus, v. Gell. VII, 11. illa etiam habet digitos, h. e. vim digitorum, qui palpando excitant inguen. 52 197. Ut, forte Et (v. Var. Lect.) tamen omnes subsidant pennæ, h. e. vereor, ne tua voce non excitetur inguen s. libido, sed potius flaccescat. Conf. ad X, 205. 206. Proverbialis locutio, cui fere respondet illa: incidere alicui pennas sive pinnas, que in piscibus natationis et in avibus volatus instrumenta sunt. Sic et nos dicimus, die flügel hängen oder sinken lassen, et, einem die flügel beschneiden. taphora illa petita videtur ab avibus, quæ, vel volatu fatigatæ viribusque exhaustæ, vel correptæ morbo, alas demittunt. Cf. Gonsal. ad Petron. p. m. 392. 393. Subsidant pennæ, quamquam hæc blanda verba dicas mollius, lascivius, vel dulcius, delicatius mollibus mimis vel histrionibus Hæmo (cujus et III, 99. mentio fit) et Carpophoro: nam facies tua senilis et rugosa computat, indicat, annos, numerum annorum tuorum, senectutem tuam, te arguit vetulam; ut ap. Martial. VI, 23, 3. Tu licet et manibus blandis et vocibus instes; contra te facies imperiosa tua est. Computare proprie significat rationem putare, ponere, inire, subducere, et hinc numerare, ut X, 249. Cf. inf. ad v. 651. - Alii aliter, sed, ni fallor, minus apte obscurum hunc locum interpretantur.

200—224. Poeta Postumum ferit hoc dilemmate: aut uxorem amaturus es, aut non: si non amaturus es, non est cur eam ducas et inutiles facias sumtus; si amaturus es, miser eris et veluti servus; Brit. et Prat. tabellis nuptialibus, ut II, 119. ducendi rite, matrimonio legitime contracto et nuptiis paratis. 202. cænam nuptialem. perdas, quia magni illi sumtus inutiles sunt. Mustaceum sc. libum,

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> v. Martial. VI, 25. IX, 42. XI, 23. Cf. Casaub. ad Pers. I, 20. 21.

s. mustaceus sc. libus, (μουστάχια εξ οδιομέλιτος, μουστάχια σησαμάτα ap. Athen. XIV, 15. s. 57.) genus placentæ nuptialis, de quo Cato R. R. c. 121. ita: Mustaceos sic facito. Farinæ siligineæ modium unum musto conspergito; anisum, cuminum, adipis P. II. casei libram, et de virga lauri deradito, eodem addito; et ubi definxeris, lauri folia subtus addito, quum coques. Hinc laureolam in mustaçeo quærere proverbii loco ap. Cic. ad Att. V, 20. dicitur pro, gloriam quærere in rebus minimis. Cf. Hard. ad Plin. XV, 30. 203. Labente officio, quod jam monuere vet. Schol. et Grang., dilabente, dissoluto cœtu eorum, qui officii causa convenerant: (v. ad II, 132.) nam convivis discedentibus dabantur apophoreta; de quibus v. Martial. XIV. et Potteri Archæol. hb. IV. c. 20. extr. crudis, convivis cruditate laborantibus ob laudanda, concoctionis adjuvandæ causa. tiores epulas. Solidi ita signati, qui pro virginitate deposita novæ nuptæ donantur; vet. Schol. Donum illud matutinale h. l. notatur, quod Græci desens ວັພະດາ, leges Longobard. morganaticam et nos hodie morgengabe vocamus; Plathner. qui laudat Cuiac. lib. 'IV. Feud. tit. 32. et Godofr. ad L. IX. § 11. ss. de jur. dot. Cf. Brisson. de ritu nupt. quum in lance beata, diin quam cognati aureos conjiciunt numos. vite, pretiosa, argentea s. aurea, (v. ad I, 39.) radiat Dacicus et Germanicus, ut Philippus et Darius ap. Auson. Ep. V. XVI. et al., ac Gall. Louis d'or, scil. numus, et quidem cusus s. signatus effigic Domitiani, qui cognomina Dacici sumsit et Germanici, quibus tamen titulis indignissimus fuit. 63 Sed nota Ach. est hæc: "nullum teperi numum Domitiani Imp. cum inscript. Germ. Dac., sed passim obvia Trajani Imp. numismata cum hoc titulo; unde de ejus numie h. L agi verisimile magis existimo et hanc satiram Trajano imporante auro scripto, in numis aureis, quibus literæ scriptam esse videtur." sunt quasi inscriptæ, h. e. insculptæ. Inscriptione circum caput, la légende; Ach. Sic et yeapen pro insculpere dicitur, et ap. Martial. XI, 5, 3. scriptus æterno Jupiter auro. Conf. ad XIV, 291. et Var. Lect. 206. Si tibi est simplicitas uxoria, stolidum obsequium uxorium, (nam uxorius dicitur, qui totus pendet ab uxoris arbitrio, Virg. Æn. IV, 266. et Horat. Od. I, 2, 20.) vel cupiditas femineæ voluptatis, mulierositas, piloyunda (Cic. Tusc. IV, 11.); Brit. Sed Grangæus: "Ludit in ambiguo; vocat enim simplicitatem uxoriam, unam et

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> De quo v. Suet. Dom. 2. 6. 13. Tac. 65. al. Stat. Silv. I, 1. II, 180. IV, 1. Agric. 39 seq. Martial. II, 2. VIII, 26. 89. al. Dodwell. Ann. Stat. § 8.

simplicem uxorem habere, at ironicos, quum nihil sit minus simplex, deditus, ut sup. v. 181. uni mulieri, uxori quam femina." 207. submitte, inclina, caput cervice parata ferre, ad ferendum, jugum, servitutem et imperium uxoris, vel simpl. amorem conjugalem : poeta enim amantes pullis s. equis, juvencis et bobus, sub jugum missis, amorem vero jugo comparant, unde ສພັλວເ, ລັ່ζບາງວເ ຮ. ລໍວໍລຸມຂອງວເ xóga, jugare, conjugium cet. 54. 208. quæ amanti parcat, non molesta sit viro, et quidem eam amanti. 209. Ardeat, ardenter maritum amet. gaudet tormentis amantis et spoliis, vexare virum et spoliare. Conf. v. 149 seq. — 210. 211. Uxor tanto gravior erit et damnosior marito, quanto melior is est. — 212 seq. Cf. Plaut. Men. I, 2, 5 seq. — 214. Hæc dabit, imperabit quasi et injunget marito affectus, jubebit eum excludetur, ejicietur e domo tua, odisse et amare, quem ipsa volet. non amplius amittetur. — 215. v. sup. ad v. 105. — 216 seq. Testandi ex arbitrio potestas, libertas quum sit lenonibus, lanistis et arenæ (h. e. arenariis, qui in arena amphitheatri depugnant) hominibus sordidissimis atque infamibus, tibi contra testamentum scribendum erit ad arbitrium uxoris, quæ tibi rivales tuos, mœchos suos, et quidem non unum, sed plures, dictabit, quos scribas heredes.

219-223. Imperiosa et obstinata mulier servum, sibi invisum, quamvis innocentem, jubebit occidi. Verba uxoris pone crucem servo, et mariti meruit - longa est, quibus deinde illa respondet O demens 219. Crux apud Romanos supplicium hominum vilio---- voluntas. rum plurimumque servorum. v. Lips. de cruce, inpr. I, 12. cem pone, fige, (ut ap. Cic. Verr. V, 6.) servo, eum cruci s. in cruce fige, affige, subfige. — 219. 220. Conf. X, 69. 70. quis detulit nomen ejus et crimen ad prætorem, h. e. quis accusavit eum? qui aliquem accusare suscipit; nomen ejus defert sc. ad prætorem, ut illud recipiat, h. e. inter reos scribat. Cf. inf. v. 552. - audi partes et testes, delationem et defensionem. 221. Nulla cunctatio, deliberatio, de morte hominis nimis longa est, quæstio de tam gravi re non subite et inconsiderate, sed lente et accurate habenda. Nonnulli putant, hæc esse verba poetæ; alii uxoris, quæ dicat, de nece hominis, ne ingenui quidem, nedum servi, diu deliberandum esse. Sed præstat, ea marito tribuere, blande roganti uxorem, ut non temere aget in re tam gravi, quæ ad mortem hominis, quamquam servi, spectet. Tum hoc v. 222. refellit mulier, cui id stolidum videtur. — 222.

Cf. ad XIII, 22. et intpp. Horat. Od. I, 33, 12. 35, 28. II, 5, 1.

Demens es, qui servum putas esse hominem. His verbis et superba mulier, et Romani taxantur, qui servos vix hominum loco numeroque habebant. 65 ita, itaque, vel ita, ut putas et dicis. Esto autem, quod nil mali fecerit; fac, eum nihil mali vel flagitii commisisse. — 223. Verba, ut tyrannis, ita et mulieri, qualem poeta adumbravit, aptissima.

224-230. Uxores nonnumquam, primis maritis relictis, aliis et regna, maritum, cui imperaverat, vel domum ejus multis nubunt. lectumque, in quo regnare et deliciis frui solebat. 56 Permutat domos maritosque crebris divortiis. flamea conterit, v. ad II, 124. -227. 228. Ornatas fores et in 226. Ad priorem maritum revertitur. limine ramos, v. sup. ad v. 51. Vela, (ut IX, 105. vela tegant rimas) aulæa, peristromata s. peripetasmata vel proprie παραπιτάσματα, (gardinen und teppiche zu vorhängen) prætenta conclavibus thalamisque in interiori ædium, in quibus olim paucæ vel nullæ erant fores; unde ut ostiurii, sic et velarii servi. v. Pollux X, 32. Pignori de servis p. 227 seg. Winkelmann Storia delle Arti T. III. p. 69. ed. Fea et Böttigeri Sabina p. 37. 38. 327. 328, ed. pr. pendentia - et adhuc virides. adeoque paulo post nuptias. 229. 230. Conf. ad v. 146. et numerus maritorum. Martial. VI, 7. auctumnos, annos. tulo res digna sepulcri mordaci joco dixit poeta, ut Martial. IX, 16. Inscripsit tumulo septem celebrata virorum Se fecisse Chloe, quid pote simplicius? Mulieres univiræ in laude erant apud Romanos. 57 Nomina autem maritorum inscribi solebant sepulcris uxorum.

231—241. Nulla est conjugalis fides et concordia, salva i. e. vivente socru, quæ præterea filiam malis artibus moribusque instituit. 232. Cf. v. 149 seq. et 210. docet filiam suam. nudi, nudati opibus, vel ad paupertatem redacti ab uxore. Nota antitheses spoliis et nudi; Ach. 233. 234. Cf. v. 277. 278. XIV, 25—30. et verba Luciami adscripta ad v. 434 seq. — 233. tabellis, literis amatoriis: nam Romani in tabulis cera inductis scribebant; unde et tabellarii dictiet ceræ eodem sensu XIV, 29. — 234. rescribere, ut sup. v. 141. Nil rude, rusticum et impolitum, h. e. scite, concinne, venuste. nil simplex, stolidum, h. e. callide, cum arte et ingenio. 235. Custodes

Macrob. Sat. I, 11. Flor. III, 20. Dionys. Cato distich. IV, 45. et verba Menandri ibidem a Scalig. laudata, Böttigeri Sabina p. 34. et 442. ed. pr.

Conf. Prop. II, 16, 28. IV, 7, 50.

et Greev. ad Cic. Ep. ad Div. IX, 18. n. 6.

<sup>\*\*</sup> v. Koppiers. Obes. philol. p. 161. Broekh. et Santen. ad Prop. IV, 11, 36. et Ge. Fabricii antiq. monim. p. 208.

pudicitiæ, uxori a marito adhibitos, illa socrus aut decipit variis commentis artibusque, aut ære domat, pecunia expugnat et corrumpit. corpore sano, quum filia sana sit et salva, ad-Cf. ad v. 347. 348. vocat socrus Archigenem medicum, simulans morbum filiæ maritumque a congressione filiæ prohibens, ut aditum locumque det mæchis, qui specie officii vel absente marito adveniunt et in ipso lecto latent. Cf. Ovid. A. A. III. 641 seq. et al. Archigenes h. l. et inf. XIII. 98. XIV, 252. pro quovis medico ponitur, ut Heliodorus inf. v. 373. Clarissimus fuit medicus, ab Apamea, Syriæ oppido, oriundus, qui multos physici ac medici argumenti libros scripsit artemque suam Romæ exercuit temporibus Domitiani, Nervæ ac Trajani. Cf. Böttigeri Sabina p. 809. ed. pr. Henninius et alii putant, obiter h. l. taxari medicos, adulteria exercentes sub specie faciendæ medicinæ, de quo v. Plin. XXIX, 1. Martial. XI, 72. et al. pallia, stragula, jactat, rejicit, sc. uxor, onerosa pallia, quasi nequest operimenta. 58 ferre; quod in febris æstu fieri solet. Ita Grang. et alii, coll. Ovid. Ep. Her. XXI, 169. 170. Sed reliqua verba, docet, decipit, domat et advocat, ad matrem spectant; unde rectius forte interpretaberis: mater multa pallia filiæ, velut ægræ, injicit, quæ ei sunt oneri. Conf. Plaut. Truc. II, 5, 26. — 237. Interea, dum hæc agitur comædia, adulter secretus, secreto introductus, vel sub palliis, latet abditus, donec testes omnes amoveantur, et impatiens moræ (ut v. 327.) vet, fluctuat inter spem et metum. 237. 238. Cf. Var. Lect. præputia, virilia, ducit, extendit, paratus ad rem veneream; Grang. Sed rectius, puto, Ferrarius Elect. II. 19. " præ impatientia masturbat, μαστεοπεύω, sive, ut vetus interpres, manu sua penem sibi fricat, quæ vox nunc quoque Romæ inter cacophata; unde ducere et ductare obscœno intellectu non absimili voce apud Italos cet." 239 seq. Conf. simill. loc. XIV, 25 seq. Scilicet exspectas, v. ad v. 75. et II, 104. - 240. Utile porro, præterea, est vetulæ, matri, turpi, filiolam turpem producere, quoniam ex adulteriis et scortationibus filie quæstum producere, parere, 59 vel potius educare, instituere, forfacit. mare. 60

242 — 245. Femina promta est ad lites contrahendas, ut ait Valer. Max. unde eis interdictum postulationibus, propter Caiam

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> ut ap. Ovid. Am. I. 2, 2. et Ep. Her. XXI, 170. Prop. IV, 3, 51. (ubi v. Passerat.) et 8, 87. Sic et ἰμάσιον. v. Ferrar. de re vest. VII, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> ut VIII, 271. Cic. Verr. I, 12. Sil. I, 112. et al.

<sup>∞</sup> ut XIV, 228. Plaut. Asin. III, 1,

Afraniam Licinii Bructionis uxorem; Grang. - 248. Exemplum hoe (præter quod alia v. ap. Valer. Max. VIII, 3.) notum putant e Gell. IV, 14. Ibi tamen in bonis quoque libris Manulia, Mamilia et Mamilla legitur et designatur a poeta mulier litigiosa, quæ non modo causam suam ipsa agit, si rea est, sed alios quoque, si rea non est, accusat. Conf. verba Alexidis ad v. 136. adscripta. - 244. ipsæ per se, non adjuvante pragmatico s. juris perito, component libellos accusatorios seu petitorios. — 245. Juris adeo peritæ sunt, ut vel summos JCtos, quæ scribenda sint, docere possint. Dictat propr. magister Principia et locos, modum actionis instituendes causesque probandæ. Loci, ut Gr. row, in arte tam oratoria quam memoriæ dicuntur fontes sedesque argumentorum, quibus res aliqua vel probatur vel refutatur. 61 Celsus, orator illis temporibus, qui VII libros Institutt. scripeit; Schol. Designatur forte Celsus sequalis poetæ, P. Juventius Celsus, Prætor a. U. C. DCCCLIV sub Trajano et Consul II. a. U. C. DCCCLXXXII sub Hadriano, celeberrimus JCtus, qui Commentarios librosque Epistolarum, Quæstianum et Digestorum scripsit; (v. Heineccii de eo Diss.) vel peter ejusdem nominie, cujus nonnumquem in Digestis fit mentio.

246 seq. Mulieres etiam non pudet, artes inhonestas et gymnicas athletarum vel gladiatorum exercere. Cf. ad I, 23. Endromidas, v. ad III, 103. Tyrias vulgo explicant purpureus et melliores, refrag. Ferrar. de re vest. IV, 11. ubi monet, omnes emnine endromides pingues crassesque fuisse, quippe arcendo frigori, sed divites, ut saltem colore distinguerentur, eas absurdo luxu parpura suisse, quales fuerint purpuren xxaêus heroum Hom. vel Petronii ooccina gansapina, et sup. III, 283. coccina lana. De ceromate v. ad III, 68. — 247 seq. Commentarii instar sint verba Vegetii I, 11. Antiqui ad palos exercebant tirones. Scuta de vissine in modum eratium corretundata tenebant, ita ut duplum pondus oratis haberet, quam scutum publicum habere consuevit : iidemque clavas ligneas, dupli æque ponderis, pro gladiis tironibus dabant. - Palorum autem usus non solum militibus, sed etiam gladiatoribus (quo poeta h. l. respexit) plurimum prodest. A singulis tironibus singuli pali defigebantur in terram, ita ut nutare non possent et sex pedibus eminerent. Contra illum palum, tam-

verba veteres, ut nostri, pragmatici allegabant (v. Godofr. ad XII Tab.);

<sup>40.</sup> et Bacch. III, 3, 51. al. Alii: pro- et locos legum, quarum initialia tantum stituere, seesywytóso.

Cf. Ernesti clav. Cic. et Wernsdorf. Poet. Lat. min. T. IV. p. 252. Principia Plathn.

quam contra adversarium, tiro cum crate illa et clava velut cum gladio se exercebat et scuto: ut nunc quasi caput aut faciem peteret. - In qua meditatione servabatur illa cautela, ut ita tiro ad inferendum vulnus insurgeret, ne qua parte ipse pateret ad plagam. Itaque vulnera h. l. sunt imaginaria palo inflicta sudibus, h. l. clavis ligneis, quibus tirones utebantur pro gladiis; unde rudibus suspicari possis. 69 to de vimine in modum cratis rotundato, v. sup. Veget. — 249. omnes implet numeros, omnia lanistæ dictata peragit, et simul perfecte, accurate, secundum regulas artis. 63 dignissima prorsus Florali tuba cum gravi indignatione dictum pro: hæc matrona, quæ ad palum ita exercetur, dignissima est, quæ sit inter impudicas mulieres ac meretrices, quæ summa lascivia et petulantia verborum celebrant Floralia et flagitante populo nudæ etiam prodeunt in scenam. 64 Qua ratione admissa, tuba paulo durius dicta pro ipsis ludis Floralibus, qui, ut omnes ludi, etiam scenici, tuba canente committebantur vel incipiebant: nam tuba non nisi signum erat hujus commissionis, non ad ejus cantum in his ludis saltabatur, quod nonnulli h. l. monuere. 65 Forsan tamen proprio hæc verba sensu et sic capienda sunt: digniasima, quæ tubæ cantu ad ludos Florales cum meretricibus agendos vocetur. - 250. 251. Festive dicit poeta: nisi si in illo pectore muliebri quid plus, aliquid virilius et magis masculum, altior sensus animusque, agitat h. e. se agitat s. movet, agitatur, movetur. Ita enim sæpe verba activa passive, absolute et intransit. adhibentur. 68 si, ut passim. v. Heins. ad Ovid. Her. IV, 111. veræ arenæ, ad veram gladiaturam justamque pugnam in arena amphitheatri, omissa illa umbratili figurataque pugna, vel exercitio ad palum. præparat. 252. 253. Omnem exuet pudorem femina, quæ, muliebribus armis, exercitiis officiisque contemtis, virilia eaque inhonesta amat et sectatur: nisi malis cum vet. Schol. "Si nudo vultu pudorem non capit, cooperta quando erubescat?" galeata: nam galea non modo

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Cf. Liv. XL, 6 extr. et 9 extr. Sil. I, 321. VIII, 552. Ovid. A. A. III, 515. Veget. II, 43. Prop. VI, 1, 29. Vectes dicuntur Veget. I, 9. (ubi v. Schwebel.) et κάρθηκες παχιϊς Xenoph. Cyrop. II. forte et rudes Liv. X XVI, 51. nisi rudes ubivis pro sudibus substituendas censueris. Conf. Var. Lect. sed et Heins. ad Ovid. Fast. II, 367. Vetns Schol. "obtundendo illum ferulis in meditatione pugnandi."

ut ap. Plin. Ep. IX, 38. et Paneg. 71. Cic. Div. I, 13. al.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> De hoc festo et origine ejus v. Lactant. Inst. I, 20. Ovid. Fast. V, 183—350. Valer. Max. II, 10, 8. Sen. Ep. 97. Plin. XVIII, 29. Varr. L. L. IV, 10. VI, 3. et Nardin. Rom. ant. IV, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cf. X, 214. Virg. Æn. V, 113. et Lips. Sat. Serm. II, 19.

<sup>■</sup> v. ad Sil. I, 47. 288. 539. 647. 693.

militibus, sed et gladiatoribus, excepto Retiario, communis erat. (v. ad I, 168.) fugit, abhorret, a sexu suo et studiis eius, spernit et repudiat, quæ mulieribus conveniunt. Vires amat, h. e. appetit fortitudinem virorum eorumque exercitationes et studia, quæ duriora sunt majoresque exigunt vires. — 254. Lepida ratio: nam quantula, quam parva, nostra, virorum, voluptas rei Venereæ præ feminea? 67

255 seq. Salse dicitur: Quam pretiosee res venderentur, et quantus earum apparatus, si conjugis h. e. armorum s. instrumentorum opumque ejus auctio fieret? 256. Hæc sunt arma gladiatoria et quidem omnia Samnitium, quorum armaturam, ut nobiliorem, forte affectabant feminæ nobiles; quod non male suspicabatur Lips. Sat. Serm. II, 11. ubi etiam comparavit loc. class. Liv. IX, 40. de armis Samnitium: Duo exercitus erant: scuta alterius auro, alterius argento calaverunt. - spongia pectori tegumentum, (h. l. balteus) sinistrum crus ocrea tectum, galeæ cristatæ, (h. l. cristæ) quæ speciem magnitudini corporum adderent, tunicæ auratis militibus versicolores, argentatis linteæ candidæ. — Et Romani quidem (cæsis Samnitibus) ad honorem Deum insignibus armis hostium usi sunt : Campani, ab superbia et odio Samnitium, gladiatores (quod spectaculum inter epulas erat) eo ornatu armarunt Sammitiumque nomine compellarunt. Eadem itaque, quæ h. l., arma memorantur a Livio, non vere manicæ, sed tunicæ; et ita h. l. recte forsan legit vet. Schol., nisi manicæ non sunt chirothecæ s. yuesse, manuum tegmina, quæ feminis quidem, non vero gladiatoribus in usu fuisse novimus, (v. tamen Ruben, R. V. 1, 4.) sed tunicæ manicatæ s. manuleatæ, xueidoroi, quod genus tunicæ mollius erat feminisque aptius quam viris. 68 Tunica vero eaque sola induti erant retiarii, (v. ad II, 143. et VIII, 200-208.) et forsan alii quoque gladiatores. Cf. ad v. 263. Cruris sinistri dimidium tegimen 8. tegmen ocrea, qua dimidium crus tegebatur, et quidem sinistrum, quod in pugna vel certamine singulari protenditur. 69 Reliqui gladiatores (vet. Schol. Retiarii aut Secutores) utrumque crus ocreis tegebant,

,

III, 466. XVI, 373. et Burm. ad Peroa. c. 47.

Cf. XI, 166. Ovid. Met. III, 320
seq. (ubi v. Burm.) et A. A. I, 342.
Prop. III, 19. Heyne ad Apollod. III, 6, 7. Muncker. ad Hygin. fab. 75. Lucian. in Dial. Menippi, Tiresis et "Equation, Avicenu. de animal. IX. Galen. de morties et "Allen de morties et "Equation de morties et allen et allen de morties et allen et a bis IX. Aliter tamen sensisse Hippocratem s. Polybum in libro wiei yerne, not. et inpr. Exc. VIII.

ir τη μίξιι, πλείονα δι χρόνον) docent Grang. et Rigalt.

<sup>■</sup> v. Gell. VII, 12. Casaub. ad Sueton. Cass, 45. et intpp. Virg. Æn. IX,

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Cf. Liv. IX, 40. Sil. III, 279. VIII, 419. Lips. Mil. Rom. III, 7. Cerda ad Virg. Æn. VII, 689. et ibid. Heyne in

unde mox poeta coreas in plur. num. dixit. — si uxor diversa a Sammitium pugna, vel varia aliorum gladiatorum, prælia movebit, sliamve armaturam eliget, elegerit. Ironice autem, ut reliqua; tu, marite, felix prædicandus es, quoniam tum uxor non unam, sed plures ocreas in auctione vendit. puella, uxore adolescentula. v. ad II, 59.

258. 259. Eædem mulieres, que virorum robur et exercitationes, etiam inhonestas, sectantur et tam fortiter arma tractant, nec ullum in turpi facinore sentiunt laborem, in aliis rebus temporibusque femineam produnt mollitiem et tam delicatæ sunt, ut tenuissimis vestibus indute sudent. Conf. I, 27-29. et ad II, 65 seq. - 259. Cyclas, κυκλάς, tunica muliebris, cujus oram extremam ambiebat paragauda s. limbus, (χύχλω) auro intextus eique in circuitu, χύχλω, adsutus. v. Salmas ad Lamprid. Alex. Sever. c. 41. Barth. ad Prop. IV, 7, 40. (qui in ea rotundi quid fuisse nomine ipso innui dicit) Serv. et Heyne ad Virg. Æn. I, 649. et Burm. ad Prop. IV, 7, 40. p. 836. -260. delicias, delicatum, molle tenerumque corpus. panniculus bombycinus, vestis s. indusium tenue e telis bombycum textis araneorum modo. Cf. ad VIII, 101. De triplici genere bombycum, qui omnes toto genere, ortu, forma, nido et opere differunt a vermiculis nostris s. moris, e quibus sericum ducitur, v. Aristot hist anim. V, 18. 19. Plin. XI, 22. et 23. ibique Harduin. qui præter alia dicit, hos bombyces perperam et inter se et cum vermiculis illis confundi a Salmasio. 70 urit, propr. fervefacit; vel etiam vexat, premit, cruciat. Conf. Burm. ad Lotich. I, 2, 33.

261 seq. Graphica descriptio s. imago pugnæ gladiatoriæ mulierum, ut virorum VIII, 200 seq. Adspice, quo fremitu, clamore, anhelitu, gemitu et vociferatione, (ut v. 267. gemit ad palum uxor) ictus monstratos a lanista gladiatoribus ut militibus a campidoctore. <sup>71</sup> perferat, adversario inferat. Bene comparant Cic. Tusc. Qu. II, 23. extr. Nec vero umquam ne ingemiscit quidem vir fortis ac sapiens, nisi forte ut ae intendat ad firmitatem, ut in stadio cursores exclamant, quam maxime possunt. Faciunt idem, quum exercentur, athletæ: pugiles vero, eliam quum feriunt adversarium, in jactandis cæstibus ingemiscunt; som,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ad Aristot. l. l. p. 1148. et ad Tertull. de Pall. 85. 138. 226 seq. Conf. Voss. ad Melam p. m. 266 seq. Barth. ad Claud. Eutrop. II, 337. p. m. 1363. Forster de bysso antiq. Linn. et al.

<sup>&</sup>lt;sup>n</sup> de quo v. Salmas, ad Lamprid. Alex. Sever. 53. Scalig. ad Manil. IV, 227. Lips. de re mil. V, 14. Lindenb, ad Ammian. Marcell. XV, 3. et Intpp. Veget. c. 13.

quod doleant, animove succumbant, sed quia prafundenda voce omne corpus intenditur venitque plaga vehementior. Conf. ibid. cap. 24. - 262. Galea omnes utebantur gladiatores præter retiarium. curvetur. non, ut ictus declinet, sed quia tam gravis est galea. 263. quanta, quam grandis ac firma s. valida, poplitibus, genibus positis s. flexis, sedest, subsidat in s. sub clipeo aliisque armis, more mirmillonis, pugnantis cum Threce, qui contra im Balmi, insurgit in eum. 79 Manso heec adnotavit: "Unice probo et amplector verborum sponte sese offerentem juncturam: quanta fascia et quam denso libro vincta poplitibus sedeat h. e. genua cingat; simulque affirmare audeo, hic non loricam, sed tegumentum aliquod significari, quo gladiatores, sive impetum in hostem facerent, sive factum exciperent, genua munire solerent. Cui interpretationi si quis controversiam movens locum e veteribus desideret moneatque, notas quidem esse fasciolas tibiales, sed segrotorum et mollium, (v. Pitisc. ad Suet. Aug. 82.) non gladistorum et militam, hunc jure suo mecum agere lubenter fateor et concedo. Verum eumdem mihi contra largiturum esse confido, nec manicarum apud veteres mentionem fieri, nisi cum contemtu et criminatione mollitiei et luxus, (v. loc. class. ap. Gell. VII, 12.) quas tamen ipse noster Juvenalis v. 256. inter arma corporisque præsidia ponit." Probanda omnino videtur illa verborum junctura, neutiquam vero interpretatio corum. Nam primum poetam illo sensu dixisse sedeat poplitibus, vix crediderim; deinde passim legimus quidem, crura gladiatorum ocrea, at nusquam, ea alio tegumento fuisse munita, neque hec difficultas removetur eo, quod supra v. 256. mentio facta est manicarum; præteres sic verbs quo fremitu et quanto galea pondere minime congruerent cum his quanta fascia et quam denso libro, quibus non minor mollitiei pavorisve irrisio, quam illis laus virilitatis, a feminis illis affectata, contineretur. - Locus hic et lucidus foret et venustus, ai poeta rudem pro fascia memorasset, vel huic voci, quæ sola loco nostro tenebras offundit, alia ejusdem generis, saltem aptior, substitui posset. In mentem mihi venit fuscina, ex qua lectione hæc exoriretur sententia: quanta fascina et quam denso libro, ligno, (nisi id poties reponendum) in poplitibus sedeat, posita sit in crure, quod in certamine protenditur: (v. ad v. 256.) quo graphice designaretur status pugnantis. Nec tamen me fugit, quæ difficultates hanc conjecturam

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cf. Lips. Saturn. Serm. II, 10. et surgere not. ad Sil. I, 401. 492. IV, 582. de vi verborum subsidere (ippfainer) et in-610. V, 294.

premant. Nam ad palum (cf. v. 247 et 267.) fortasse non nisi rudibus pugnabatur et retiarii soli fuscina utebantur, non autem galea, cujus mentio fit v. 262. Enimvero h. l. forsan tum de justa pugna sermo est, in qua mulieres (ad veram arenam præparatæ v. 251.) monstratos a lanista in exercitiis ad palum (v. 247 seq.) ictus perferunt, adversariis inferunt, tum de duplici pugnantium genere, quarum aliæ horum, aliæ illorum gladiatorum partes agunt. - Verba quam denso fascia libro vulgo male interpretantur: quam densis voluminibas complicatas sinuatasque vestes colligat fascia, h. e. ut succincta (subligata ap. Martial. VII, 66, 4.) pugnet. 73 Ferrarius Elect. II, 14. suspicabatur, quemadmodum Samnitibus, teste Liv. IX, 40., spongia fuerit pectori appressa pro lorica, (v. sup. v. 256.) ita pro eadem lorica fuisse huic matronse fasciam, ex pluribus tiliarum contabulationibus densatam, veluti quamdam tabellarum, instar libri s. codicis, compaginationem, muniendo pectori adversus ictus. — 264. Ridebis, quum videris eam armis virilibus positis muliebria sumere et mulierem esse, quam virum esse credideras. Hoc lepide expressit poeta, ut fere Plaut. Bacch. I, 1, 85 seq. Scaphium, orapior, vas concavum et oblongum, et hinc vel poculi rotundi genus, (v. Ernesti clav. Cic.) vel trulla s. matula, matella, vas, cui immeiunt mulieres, quodque iis proprium est, ut lasanum viris. 74 De hac matula plerique intpp. capiunt h. l. et nonnulli Plaut. l. l. vetus autem Schol. de vase potorio, (neutrum vero h. l. satis convenire videtur) Turnebus Advers. II. cap. ult. de capillitio scapkæ similitudinem et formam habente meretricibusque usitato; et Grang. simpl. de capitis muliebris ornamento, Gall. escoiphon, adjuncta hac ratione: "Tunc enim risui locus, quum positis armis videmus sumere vestimenta muliebria eas. quas antea viros credebamus." Recte : sed hæc notio vocis non minus dubia est, quam quæ a Turnebo ei affingitur.

265 seq. Poeta præclare alloquitur ipsas feminas, neptes summorum virorum, et quidem vel turpes illas posteras, tunc temporis viventes, de quibus antea sermo fuit, quæque dedecorant majorum nobilitatem, vel probas potius honestasque principum antiquitatis virorum filias ac neptes. Has rogat, num suo ævo vel infimo loco natæ mulieres tam nefaria commiserint, quam nunc matronæ. Nomina

et Pollux X, 9.

Digitized by Google

Cic. voc. scaphium, Martial. XI, 12, 6.

<sup>79</sup> Vetus Schol, volumen in specie libri et de servis ἐκὶ τῶ λασάνου v. Böttigeri e, longa fascia. Alius in cod. Gud. I. Sabina p. 34—38. ed. pr. Ernesti clav. i. e. longa fascia. Alius in cod. Gud. I. densum librum vocat revolutionem crebram fasciæ, qua subligabantur feminæ.

<sup>74</sup> De his vasis, quæ et argentea erant,

autem virorum illorum cum delectu posita. M. Æmilius Lepidus Censor a. U. DLXXIV, bis Consul, Pont. Max. et princeps Senatus. Idem nomen etiam Triumviro pluribusque Consulibus fuit. De cœco Metello v. ad III, 139. - Q. (al. M.) Fabii Gurgitis Cos. a. 462 et 478. ac princ. Sen. qui juvenis a devorato patrimonio cognomen illud accepit, sed prioris ætatis vitia multis postea virtutibus compensavit. 78 Idem Fabius, Maximi Rulliani filius, aliquot matronas, stupri damnatas, mulctavit pecunia et ex hoc mulctaticio ære Veneris ædem prope circum faciendam curavit. v. Liv. X, 31. ludia, comoeda s. mima, nec non gladiatoris uxor, (v. sup. ad v. 82.) sed mox sequitur uxor Asylli, quod gladiatoris nomen esse putant. Hos habitus scil. gladiatorum. ad palum gemat, v. sup. ad v. 247. et 261.

268 seq. Conjux semper litigat cum marito, ita ut hic ne noctu quidem capere possit quietem. 76 Lectus habet lites, in eo lites sunt s. seruntur. — 270. Tunc, quum in lecto jacet. gravis, molesta, irata, viro, maritum vexat. tunc pejor, iratior, sævior est, tigride orba, orbata catulis, a venatore subreptis: tum enim nullum animal nec velocius dicitur esse, nec truculentius. 77

271-278. Uxor conscia sibi occulti facti, h. e. adulterii, ut omnem de se suspicionem amoliatur, ultro fictum marito exprobrat adulterium, simulat gemitus, gemens ac plorans, quasi pellex ab eo magis ametur. aut odit vexatque pueros, servos, tamquam fidos ejus in furtivis amoribus ministros et adjutores, vel servos meritorios, quos marito in deliciis esse fingit, scorta masculina; (non filios) qua simulata tristitia et zelotypia ita illum decipit, ut utramque ex vehementi in se amore proficisci lætus sibi persuadeat. Cf. Ovid. A. A. III, 677 seq. et Am. I, 8, 79. 80. 273-275. De lacrumis mulierum manantibus, quo tempore et quo modo jubeant, cf. ad XIII, 132 seq. Ovid. Am. I, 8, 79. 83. 84. A. A. III, 291. 292. 677 seq. et Epist. Her. II, 51. 52. Martial. I, 34. (jussæ prosiliunt lacrumæ) Prop. IV, 1, 144. — 274. Metaphora desumta a militibus, qui stationes s. custodias excubiasque agunt, vel, acie disposita, parati stant in loco sibi designato et sig-

non litigant. qui sumus non dico. at ipsa dicam. hic Babius ebrius ebriam me nun-cupat. hei uzor eliam mortua litigas.

17 Cf. Plin. VIII, 18. s. 25. Mela III,

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Cf. Macrob. Sat. II, 9. Plin. VII, 41. Plut. vit. Fabii.

Conf. Ovid. A. A. II, 153 seq. III, 373 seq. et Am. II, 2, 35 seq. Plaut. Casin. II, 5, 9 seq. et facetum epitaphium viæ Tiburtinæ, a Grang. laudatum: "7Cf. Plin. VIII, 18. s. 25. Mela III, 5. Solin. c. 17. Senec. Med. 861 seq. Lucan. V, 405. Martial. III, 44, 6 seq. Heus viator miraculum. heic vir et uxor VIII, 26.

num profectionis aut impetus exspectant. - exspectantibus illam, quo jubeat manare modo, doctius et Græcorum more dictum videtur pro easpectuntibus, illa cet. " Usitata et optimo cuique frequentata est lequendi ratio, qua Accusativus, qui a verbo prægresso pendet, infertur, ubi exspectares Neminativam;" Hein, qui laudavit Munek. ad Hyg. fab. 34. Davis. ad Cass. B. G. I, 39. Perison. ad Sanct. II, 5. et Ursin, institutt. T. II. p. 556. - 275 seq. Cf. ad XIII, 132 seq. Ovid. A. A. III, 679 seq. Jusse presilient lacrime Martial. I, 34, 2. Facete autem poeta adumbrat credulitatem et incantum stolidumque errorem mariti, qui fraudes uxoris non intelligit. Tu tibi tune places, gratalaris, et gaudes, quod tantopere ab uxore ameris. ruca s. curuca, ut vulgo putant, avicula dicitur, (Gr. bridate vel breλαtc. Germ. die singende grasmücke, Linn. motacilla modularis) fovens pullos alienos, scil. cuculi, qui in ejus nido ova parit. 78 Que si vera sunt, sensus h. l. est: tu similis curucæ, adulterinos educans liberos, ques tibi unor tamquam tuos peperit; qualis nobis haharey, Gallis cocu dicitur. Aptissima sane sententia, modo et vox ipsa et notio eius minus dubia esset. Conf. Excurs. ad h. l. fletum, lacrumas uxoris falsas, labellis, ore et esculando, exsorbes, consolans plotantem. Conf. Ovid. A. A. II, 325 seq. et Fast. III, 509. et Ep. Her. XI, 54. - 277. scripta et tabellas, literas a mœchis scriptas. Conf. sup. ad v. 233. Vox quæ ad indolem argumentumque epistolarum, et quot ad earum mœchorumque, a quibus scriptæ sunt, multitudinem spectat, zelotypæ, quæ zelotypam simulaverat, ut ita te deciperet suaque celaret adulteria.

279—285. Uxores non modo ad quævis flagitia et adulteria, cuna servis et Equitibus h. e. infimis ac summis viris promiscue committenda, propensæ sunt, sed etiam in iis deprehensæ mira audacia defendunt causam suam, quæ tamen tam anceps est, ut vel Quintilianus, summus rhetor, hæreat, h. e. nesciat, quo pacto quibusque argumentis rem adeo manifestam turpemque excusare, nedum tueri possit. Colorem orationis e veteri aliqua comoedia ductum esse suspicabatur Schurzfl. jacet in servi complexibus; conf. Petron. c. 126. — Dic dinüç repetitur. Quintilianum h. l. et VII, 186 seq. ob invidendas opes eamque artem, quam profitebatur et mire callebat, struendi ac destruendi versutia ancipitem, a poeta perstringi irato, quem nusquam

<sup>70</sup> de quo v. Aristot. hist. anim. VI, 7. Bochart. de animal. P. II. lib. I. c. 12; XI, 29. ct 37. Hard. ad Plin. X, 9. p. 88.

Imadaverit in opere suo, sut hoc factum esse propter iram Quintiliani in poetam, suspicabatur Rigalt in Diss. de Sat. Juven. Verba tamen h. l. etiam in laudem tanti rhetoris dicta videri possunt, et satiræ Juvenalis nondum scriptse erant, saltem non editæ, quum scriberet Quintilianus. Cf. ad VII, 188 seq. et Dodwellus in Annal. Quintil. § 45. De voce sodes v. Schelleri Lexic colorem, xgóar, speciem honestatis, prætextum, excusationem, speciosa ac splendida verba, quæ culpæ huic prætendere possis. Forma loquendi ducta a picturis, quibus colores inducuntur. Hine Quintil. III, 8, 3. (10.) dixit colorem dare rebus deformibus, ut nos, der sache eine farbe, einen anstrich geben. Cf. ad VII, 155.

281. Respondet Quintilianus: hæremus, hæreo, dubius ac nescius. qua ratione rem tam manifestam possim defendere; (vel hæremus sc. ego, poeta, et Quintilianus) itaque dic ipsa, uxor. - homo sum verba uxoris protervæ, adulteria sua argute non minus, quam audacter excusantis. 288. Indulgere, concedere, mihi scil. quod vellem, vel indulgere, obsequi, mihi, animo et cupiditatibus meis. mare celo confundas, v. ad II, 25. homo sum, qui erroribus obnoxius est, et mulier, quæ ex imbecillitate sexus peccat, adeoque digna sum, cujus peccatis, ex infirmitate humana profectis, veniam des. Cf. Terent. Heaut. I, 1, 25. Cic. Off. I, 9. et Plaut. Merc. II, 2, 46 seq. - 284. 285. Acerbe notatur ingenium quarumdam mulierum, quæ deprehensæ in crimine non animo perturbantur ac mente concidunt, sed iram potius inde concipiunt atque animos, animum, h. e. audaciam superbiamque; quod summæ est protervitatis improbitatisque perditæ.

286—300. Hæc vitiorum flagitiorumque muliebrium monstra luxu, opulentia et otio gignuntur, unde priscis Romanis, caste ac frugaliter viventibus, ignota erant. Præclara autem h. l. est veterum recentiorumque temporum morumque descriptio et comparatio. Conf. ad XI, 77—180. Monstra, ut prodigia sup. v. 84. Conf. ad II, 122. quo de fonte profluxerint, requiris, quæras forsan, Postume. 287 seq. Conf. sup. v. 5—24. Paupertas laboris, castitatis aliarumque virtutum mater, magistra et custos. 79 contingi, contaminari, pollui. 289. Tecta parva, casse humiles sedesque lateritiæ, h. e. homines in iis habitantes, laboriosi et frugales. vellere, lana, h. e. lanificio, vexatæ, fati-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Conf. Horat. Od. I, 12, 41 seq. III, intpp.) Ovid. Rem. Am. v. 135—168. et 2, 1 seq. et 6, 17—48. (ad quæ loca v. 745 seq.

gatæ, et duræ, induratæ. Tusco epith. orn. ut paulo ante Latinas. Latium et Etruria pro tota Italia poni possunt: non memini certe, lanam lanificiumque Etruscum ab aliis laudari. Lanificium autem Tuscum dici a vico Tusco, quod in eo potissimum Romæ illud exercitum sit, parum probabile est. 290. 291. Metus hostilis in bonis artibus civitatem retinebat, Sallust. B. Jugurth. 41. (45.) Pro bello metuque hostili exquisite dicitur proximus urbi H. - mariti. nota vel ex Liv. XXVI, 10. et Sil. XII, 541 seq. Collina in turre. ad portam Collinam turribus munitam, vel in castris, quæ ad portam Collinam posita erant turribusque munita. 292. longæ pacis mala; nam nimium otium gignit luxuriam, et hæc multa mala. Cf. ad I, 87. et Kænig ad Claudian. XV, 99. ubi dicitur perfert miserabile pacis supplicium, sed non sensu plane eodem. 298. Luxuria cum malis, quæ inde proficiscuntur, incubuit, ingruit, irruit in nos, Romanos, nos oppressit: præclare de vi et gravitate mali. Nam res noxias poetes comparant hostibus vel exercitui hostili irruenti omnisque infestanti. Conf. X, 218. et Horat. Od. I, 3, 31. ibique intop. sævior armis: nam plura, quam bellum, gignit mala ipsosque victores vincit ac domat, ut olim Alexandrum, Hannibalem, Romanos, Græcos. citur orbem terrarum, a nobis victum et injurias malaque ei a nobis illata, dum nos victores domat ac perdit. Conf. Rutil. Itin. I. 395 seq. et Horat. Epist. II, 1, 56. orbem, (ry) oixouusing) quem totum a se subactum esse Romani jactabant. 294 seq. Cf. Horat. Od. III, 24, 42 seq. ibique intpp. Liv. Præf. extr. et Petron. de mutat. reip. Rom. Hinc, inde, ex eo tempore, fluxit ad istos colles, h. e. Romam, in septem collibus conditam, (cf. IX, 131.) Sybaris, Rhodos, Miletos et Tarentum, h. e. luxus, deliciæ et vitia istarum urbium, quæ cum delectu nominantur, quippe quum omnes luxuria fuerint infames. Conf. III, Sybaris opp. Lucaniæ, cujus perditos mores Athe-62. et 69 seq. næus atque Ælianus copiose descripsere, et a quo luxus, libelli, sus et mensa Sybaritica vel proverbii loco dicuntur. Rhodos, v. ad VIII, Miletus, caput Ioniæ, urbs clarissima divitiis mercatura partis. Tarentum vel Tarentus opp. antiquissimum ac celeberrimum Messapiæ s. Calabriæ, cujus luxuria h. l. tribus epithetis adumbratur. Ex his coronatum spectat ad lautas epulas, in quibus convivæ sertis redimiuntur, petulans ad ebrietatem vel jocos, sales hilaritatemque, aut dicax ingenium, madidum ad eamdem ebrietatem, (ut uvidum, Bi-Serγμένον, fluere, diffluere et alia, de quibus v. ad Sil. XII, 18. in Var. Lect. et Mitscherl. ad Horat. Od. III, 21, 9. IV, 5, 39.) ad unguenta

et divitias affluentes. Similiter Tarentum dicitur molle et imbelle Horat. Sat. II, 4, 34. et Epist. I, 7, 44. it. unclum Sidon. V, 430. ut uncta Corinthus inf. VIII, 113.80 - 298 seq. Liv. XXXIX, 6. Luxuriæ peregrinæ origo ab exercitu Asiatico invecta in Urbem est: inde primum lectos æratos cet. Poetæ ante oculos fuisse verba Phocylidis et inpr. Creontis in Soph. Antigona, putabat Hennin., verissime autem dixisse Eurip. in Phœn. Τὰ γεήματ' ἀνθεώποισι τιμιώτατα Δύναμέν τι πλείστην τῶν ἐν ἀνθρώπως ἔχει. Obscæna pecunia, quæ mores primum molles et effeminatos efficit, ac deinde obscœnos, quum homines, voluptatibus licitis satiati, sese in fœda obscœnitatis atque impudicitiæ fæce volutat, intulit peregrinos mores Græcorum et Persarum; Ach. 299. fregerunt, corruperunt, prop. enervarunt, emollierunt, quo sensu τὰ ὧτα κατιαγύτας dixit Phot. c. 242. τὰ κατικλασμένα μέλη, molles effeminatosque modos, et την πατιαγνίαν μουσικήν oppositam τη άνδεώδει Plut. de Mus. Opp. T. II. p. m. 1136. et 1138. Frangitur ipsa suis Roma superba bonis, Prop. III, 13, 60. Divitiæ molles, quæ homines faciunt molles et effeminatos.

300-351. Nonnumquam et Venus ebria h. e. libido vinolentiæ juncta est, et sic furor furore auctus nihil curat, nullam honestatis rationem habet, nec ulla turpitudine abstinet. Cf. inf. ad v. 418 seq. Valer. Max. II, 1, 5. Sen. Ep. 83. Prop. II, 33, 25 seq. - 301. Inguinis et capitis, coitus et fellationis, obscœnissimi generis libidinum, quod Græcis dicitur το λείχων s. λειχάζειν, λεοβιάν s. λεοβιάζειν, φωνικίζεπ, μολύνειν τὸ στόμα s. τῷ στόματι μολύνεσθαι, Latinis ore morigerari et capiti illudere, (Suet. Tiber. c. 44. et 45.) vel hasium Florentinum, oeculum, lingua in os alterius inserta linguamque ejus lambente, datum, de quo v. Michaelis Biblioth. orient. T. VII. p. 169. 170. Aristoph. in Equit. Act. IV. extr. de Ariphrade fellatore s. irrumatore: Την γάρ αὐτοῦ γλῶτταν αἰσχραῖς ἡδοναῖς λυμαίνεται, 'Εν πασαυρίωσι λείχων τὸν ἀπόπτυστον δρόσον, Καὶ μολύνων την ὑπήνην και κυκῶν τὰς ἐσχάρας. 81 De mediis noctibus et Falerno mero v. ad IV, 137. 138. Ostrea et vinum ardens, quale Falernum est, Venerem excitant. Grandia ostrea et mediæ noctes ad rem augendam pertinent. 303. Unguenta olim delicatuli in potus addebant, μύρφ οίνοι μιγνύντες ούτως έπποι, qui οίνος μυδρινίτης 8. μυδρίτης dicebatur. v. Ælian. V. H. XII, 31. Plin. XIII, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cf. Strabo VII. Athenæus passim, et sl Cf. Lambin. ad Horat. Epod. 8. extr. Barth. ad Claud. Cos. Manl. v. 158. p. et Brodæi Miscell. 11, 21. m. 150.

s. 5. XIV, 3. Martial. XIV, 110. et 113. et inf. ad IX, 128. et XI, 122. Merum vinum bibebant ebriosi, aqua mixtum sobrii homines. 304. Conche vas ad conche formam factum, et forte h. l. amplum. Cf. ad v. 419. - 304. 805. Egregie adumbratur conditio temulentorum hominum, quibus vertigine correptis omnia ambulare (h. e. circumagi, anarciososa) et simul, nervis oculorum nimio potu debilitatis ac distentis radiisque eorum distractis, vel musculis oculorum nimio vini ardore contractis solutisve humiditate, congeminari videntur. Conf. Sen. Ep. 83. Horat. Sat. I, 2, 25. et Theogn. Sentent. v. 503 seq. (Οἰνοβαρῶ πεφαλήν, — τόδε δῶμα στιρττέχει). 89 Similia de furiosis v. in Eurip. Bacch. v. 916 seq. — 306—313. Turpissimi ebrietatis effectus nimis ad vivum quasi resecantur summusque, qui tum temporis vigebat, deorum contemtus et libidinis furor adumbrantur. verba reprehendentis et irridentis vel irati, ut X, 166. 810. XII, 57. Sama, derisio, µõme, cum distortione oris vel crispatione et corrugatione nasi, vel nudatione dentium, vel alio gestu. Hinc subsanuere, Gr. μυγθίζειν, μυχτηρίζειν, γλευάζειν, naso suspenso deridere. Cf. Pers. I, 58. (ubi de variis sannarum generibus et origine vocis disputavit Casaub.) 62. III, 86. V, 91. qua sorbeat aera sanns; his verbis Grangæus et alii non, et Schol. vetus, morem stertentis temulentiæ et rhonehos ducentis exprimi putant, sed gestum irridentium, qui extentis paululum labiis cum certo sibilo aera sorbere soleant: ut adeo sensus sit, Tulliam ore distorto et hiante respirare, quum præterest aram Pudicitiæ, h. e. cum contemtu et irrisione eam præterire. C. Valesius comparat verba Ammiani XIV, 6. turpi sono fragosis (f. rugosis) naribus introrsum reducto spiritu concrepantes, Petri Alex. ap. Theodoret. eccl. hist. IV, 22. The fina amuscarres, Hoper dealth ded rue munificar manodo nal. It ourses elaw, de dat apourou aporteories, et Severi epist. in Baronii Annal. T. V. ad a. Chr. 418. de Meletio quodam, qui verba profana et turpia loquatur et nunc naribus corrugatis aerem sorbens inhonestes strepitus promat, nunc fœtidis risibus cachinnetur.

307. Pudicitiæ templum s. sacellum duplex Rome erat, vetus majusque patriciæ in foro boario, recentius minusque plebeiæ in vico Longo; et in utriusque templi ara priscis temporibus non nisi spectatæ pudicitiæ matrona et quæ uni viro nupta erat jus sacrificandi habebat: quæ religio dein vulgata a pollutis, nec matronis solum, sed

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Cf. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. IV, 469. 470. Farnab. ad Senec. Agam. P. III. p. 87. Voss. et Burm. ad Valer. v. 728. Lactant. de opif. dei c. 9. Fl. III, 66. 67. Heyne ad Virg. Æn.

omnis ordinis feminis, postremo in oblivionem venit. v. loc. class, Liv. X, 23. et Fest. voc. Pudicitia et Plebeia. Maura præterit aram ridens, non ritu antiquo et religioso, quo adorandi gratia manus labris 308. collactea, σύντεορος, ομογάλακτος, eodem lacte nuadmovetur. trita. Hinc et notes, familiari: nisi malis: famose. Cf. Var. Lect 309. Hic, ante aram ædemve Pudicitiæ, ponunt lecticas, lecticis vectæ conveniunt et egrediuntny, ut micturiant et concumbant. turiunt, mictum cunt, vel simpl. mingunt in aram, in contemtum Dese et ob furorem libidinis, ut deinde coeant. Conf. ad I. 131. --310. Sipkon, Gr. sioon, canna s. stipula, deinde canalis, tubus et fistula, a sono, quem efficit, sic dicta, qua vinum e pleno dolio elicitur, vel per quam emittitur liquor, ut cernimus in salientibus aquis (la fontaine): h. l. forte urina diu retenta ac deinde longo tractu projecta, et quidem in efficient dese venerabilis. 83 311. In vices equitant, se invicem ineunt, ut Assissées vel respasse, (frictrices ap. Tertull. de pall. 4. extr. Gall. tribaudes) quæ se mutuo solebant δλίσβω τρίβω, (membro virili, quod ex corio effictum erat, fricare) vel masculam libidinem exercere, que τειβακή vel τειβαδική ἀσίλγεια dicitur Luciano in "Rewre, ob cujus inventionem Philenis, et exercitium mascula Sappho male audiit. \* Equitare de re Vanerea, (ut nostrum reiten, et Gall. cheveucher) in vices, ut facere vicibus VII. 240. ac conscia flagitiorum, que matrone pudoris oblite ne obscura quidem nocte, sed splendente luna committunt. Sidera testes esse et. tamquam oculi cœli, videre omnia ac despectare dicuntur. 85 ventur, agitantur voluptati indulgentes et equitantes. Τὴν χεραλὴν ciais nai rife avyife deactius. Le mèr manemineu, et de arganomineu, Epigr. XXV. in Huschkii Anal. crit. p. 246. - 312. Conjugis tuæ urinam calcas, præteriens aram Pudicitiæ et visurus, salutaturus, amicos magaos, petentes ac nobiles, patronos, qui a clientibus luce prima salutantur. Cf. I, 33. et III, 184.

814-845. Alii nec minus fœdi describuntur nimisque ad vivum quasi resecantur effectus ebrietatis et stupra nefanda, quibus sacra etiam et cærimoniæ Deorum, inpr. Bonæ Dez, polluuntur. De hac Des ejusque sacris, que in summam sensim turpitudinem degenera-

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Cf. Scalig. ad Varron. p. 182. Intp. et 69. Koppe ad Pauli epist. ad Rom. I, Plin. Ep. V, 6, 22. X, 42. Kuster. ad 26. 27. Aristoph. Thesmoph. 564. Musgrav. et

Hospfner ad Eurip. Cycl. v. 438.

\*\* Cf. ad v. 322. Phastr. IV, 14, 1 seq. (ubi v. intpp.) Martial. I, 90. VII, 66.

\*\* Conf. VIII, 149. Manil. Zinzerling. Critic. Juvenil. p. (ubi v. intpp.) Martial. I, 90. VII, 66. <sup>86</sup> Conf. VIII, 149. Manil. I, 283. Zinzerling. Critic. Juvenil. p. 202. et

bant, v. ad II, 86 seq. Nota propter summa flagitia, in his sacris committi solita. Et hæc utique notiora sunt, quam ipsæ, quibus Dea colebantur, cærimoniæ. Nota autem facete dicuntur secreta, h. e. arcana Deze sacra, a solis feminis et hinc in locis secretis, forte subterraneis ac fornicatis, ut Priapi sacra non minus impura in cryptæ recessu, celebrata, unde antrum inf. v. 328. et opertum Cic. Parad. 4. et Lactant. de falsa relig. I, 22. Conf. Gonsal. ad Petron. p. m. 42. tibia incitat lumbos ad saltandum, (nam ad tibiam in his sacris saltasse mulieres et hinc Clodium quoque habitu psaltriæ iis affuisse, præter alios docet Plut. in Cæs. et Cicer.) vel potius ad libidinem et pruritum venereum, ut crissent lumbis; (ut mox v. 322.) nam lumbi sedes libidinis, et hæc maxime excitatur lascivo cantu sonoque: unde j δορύς ήμλι ὑγρῶς ἐπικινέλαι Lucian. asin. aur. 6. Cf. IX, 59. Kænig ad Pers. I, 20. (carmina lumbos intrant) IV, 35. et Burm. Anthol. Lat. T. II. p. 495. — 315. Cornu forte id. qd. tibia, nisi in his sacris utriusque vino, ut magno cratere II, 87. vino adfuit usus. Cf. ad II, 90. tonitæ, ut ap. Liv. XXXIX, 15. Adtonitus, ut έμβεοτηθείς s. έμβεόττη-706, voc. propr. de sensuum stupore ac furore, etiam sacro, vel enthusiasmo divinitus immisso. Conf. Mitscherl. ad Hor. Od. III, 19, 14. Ferri inpr. dicuntur furentes quique animo ita commoventur, ut nesciant, quid agant. 86 - 316. crinem rotant saltantes et juctantes capita. Quintil. XI, 3. Caput jactare et comas rotare fanaticum est. Poeta ad has matronas transtulit verba Lucani I, 566. de Gallis. fanaticis sacerdotibus: crinemque rotantes Sanguineum populis ulularunt tristia Galli. Apul. Met. VIII. p. 214. ed. Elmenh. de sacerdotibus Isidis: Demisso capite cervices lubricis intorquentes motibus crinesque pendulos rotantes in circulum. In Antipatri Sidonii Epigr. XXVII, 2. (Anal. Brunck. T. II. p. 13.) Gallus έομβητούς δονίων λυσσομανείς «λοπάμους, et v. 18. εδίνησε δ' εὐστροφάλεγγα πόμαν. Cf. Epigr. adscriptum sup. ad v. 311. Catull. LXIII, 23. illud ģή μαι πλοκάμους ap. Eurip. in Bacch. v. 150. 864. et Iph. in Aul. 758. aliaque loca, quæ laudavit Ill. Huschke in Anal. crit. p. 106 seq. Ululare de quovis sono et cantu vel clamore, tam læto quam tristi, adhibetur, ut δλολύζων et δλολυγή. v. intpp. Callim. H. in Del. v. 258. Mænades, ut Marádes, propr. furiosæ et ειθεω mulieres, inpr. Bacchæ, ἀπό τοῦ μαίνεσθαι sic dictæ. Mænades Pruspi facete dicuntur matronæ tam vino quam libidine furentes, et Priapum, Deum impurum, tum colentes, tum in

v. Ernesti clay. Cic. et Burm. ad Ovid. Her. XV, 140.

sacris Bonæ Deæ, quæ Prispeiis et Bacchanalibus similia erant, (v. Plut. in Cæs. et Cicer.) ut Bacchæ Bacchum, cum ululatu invocantes. Vetus Schol. "Non Liberi patris Bacchæ, (s. Mænades) sed Priapi." Conf. tamen Var. Lect. et de Priapo inf. ad v. 375. - 318. quæ vox, quam lascivæ sunt et canoræ voces earum! · Verbum saltare de vehemente cupiditate dicitur, ut καρδία πηδά vel ἐκπηδά Aristoph. Nub. v. 1393. (ubi v. Kuster.) et Aristænet. Epist. II, 5. forte et ἄλλεται λοθαλμός Theocrit. III, 37. inpr. vero κακά δ' έξάλλετο γαστής ap. Callim. H. in Cer. v. 89. ubi v. Ernesti. Cf. Moll. ad Longi Pastor. p. 53. — 319. Quantum meri veteris (utrumque cum delectu) ad pedes defluit matronis lascivis, se commingentibus! - 320. Saufeia vel Laufella (v. Var. Lect.) matrona lasciva et tribas, cujus etiam mentio fit IX, 117. et ap. Martial. III, 72. Conf. inf. ad XII, 45. num ancillas, meretriculas, prostibula, provocat in certamen libidinis, posita corona in medio, vel potius proposito victoriæ præmio, ut ridivai aetλa ap. Hom. Il. 4, 653. 740. et corona ap. Virg. Æn. V, 355. Sil. XVI, 299. 505. Possis etiam exponere, deposita corona convivali; nam a v. 800-351. sermo est de Venere ebria lautisque conviviis, in quibus veteres coronari solebant. Sed illa ratio firmatur verbis præmia (coronam) tollit; h. e. accipit victrix, pendentis coxæ, ut quæ scitius pluresque subagitarit ceterasque Λεσβιάδας s. τριβάδας in hac muliebri πλησσάλη vicerit vel, ut Photis ap. Apul. Met. II. p. 122, 19. ed. Elmenh. crebre subsiliens lubricisque gestibus mobilem spinam quatiens, pendulæ Veneris fructu se satiaverit. Poeta autem h.l. respexisse videtur simile certamen victoriamque Messalinæ, (v. sup. ad v. 126.) nisi ei h. l. Laufellæ nomen dedit. Bahrdt perperam cepit coronam de mitra matronali, ante certamen deposita; vetus autem Schol. coxam pendentem de perna in carnario suspensa et præmii loco proposita. (v. ad XI, 82.) Corona, servantibus virginitatem data, nunc proponitur Tribadibus: coxæ pendentis, nam quæ succumbit, sublimi coxa excipit tribadem incumbentem; Brit. 87 — 822. Ipsa Laufella s. Saufeia subigitur et agitatur subsultu frequenti a Medullina, sub qua jacet cujusque flucium h. e. motum fluctuantem adorat, maximi putat, tamquam nihil eo fluctum pro vulg. frictum (v. Var. divinius dici aut cogitari possit. Lect. et ad v. 311.) substitui cum Pith. et Henninio, prob. Wakef. ad Lucret. III, 721. et IV, 1264. ubi hanc flexibilem corporis mollitudi-

er Cora membrum virile, propter magnitudinem, Omnib. et Gloss. in cod. Alex. teste Ach.

nem designari etiam notat verbis Priap. carm. 18. Crissabit tibi fluortuante lumbo, Virg. Cop. v. 2. Crispum sub crotalo docta movere latus, Apul. Met. III. p. 213, membris leviter fluctuantibus, Arnob, lib. II. p. 73. coxendicibus sublevatis lumborum crispitudine fluctuare, l. VII. p. 239. clunibus fluctuare crispatis, Achill. Tat. I, 12. ò di invoç reis mores inupairere. Cf. et Mart. XIV, 203. Tam tremulum crissat, tam blandum prurit, ut ipsum Masturbatorem fecerit Hippolytum. Vetus Schol. "adorat fluctum, habet potiorem in obscenis moribus motum sive sihum ; crisare autem mulierum, cevere virorum est, unde cevetes molles et obsceni appellantur." Grangæus: "Crissare verbum Tarentinum, quod prurire significat, a Gr. xnosar seu xu au a." mulier impudica, vel ficta vel vera. Alia, opinor, fuit sponsa Claudii, de qua v. Suet. Claud. 26. 26 - 328. Inter dominas et matronas, quæ tam turpiter de principatu in libidinis exercitio contendunt, nulla nobilitatis ratio habetur, sed virtus, major ars vel vis et potestas coeundi et masculam libidinem exercendi, palmam s. victoriam in hoc obsceno certamine æquat natalibus, summæ nobilitati, h. e. talis victrix non minoris æstimatur, quam quæ nobilissima est. Conf. Var. Lect.

324 seq. Non simulacra ibi rei Venereæ effinguntur vel ludus phantasiæ; sed omnia fiunt ad verum ac vivum, verus est ac manifestus concubitus mulierum eum mulieribus, tamquam cum viris; quibus incendi ad libidinem vel decrepiti possint senes. 325. 326. Conf. Ovid. Amor. III, 7, 41. 42. et Martial. VI, 71, 3. XI, 61, 3. 4. XIV, 203. frigidus ævo, senectute, ut contra calidus et fervidus juventa. Laomedontiades, filius Laomedontis, Priamus, ut ap. Virg. Æn. VIII, 158. Nestoris hernia, (ut pondus Nestoris ap. Plant.) h. e. Nestor, quamvis herniosus; quo rei miraculum augetur. Hernia tumor scroti, (κήλη,) qui, delapsis in scrotum intestine (iντίρψ) et omento, (iσταλόψ) ramum (ἴρνος) facere videtur, unde dicta hernia, ramex, (inf. X, 205. et al.) enterocele, Gr. iντιροχήλη, Ιπιαλοκήλη, iντιροκ-σταλοχήλη. Cf. Cels. III, 24, 9. V, 18. et intpp. Mart. XI, 85, 5.

327 seq. Ad sacra Bonse Dese, de quibus v. 314-845. agitur, non nisi mulieres admittuntur. Que itaque postquam aliquamdiu rebus

aliisque adscitus. Messalinse fuerunt ille, non Medullinse, et quidem Valeria Messalina et Statilia Messalina. Hinc in Schol. pro Val. lege Valeria: sed ipsum Messalinse nomen respuit versus, et aliena ab h. l. est nota.

<sup>\*\*</sup> Male Schol. vetus: "Due Medulline eodem fuerunt tempore, et quibus una Val. Claudio nupta fuit, altera Neroni: prior nota omnibus probris, quam hic significat, posterior fame honestioria."

Error a nemine notatus et a Bahrdtio ab h. l. est nota.

divinis interfuerunt et masculam exercentes libidinem eam excitarunt magis quam satiarunt, moræ impatientes (ut v. 288.) et prurigine s. lascivia ac libidine incensæ virorum præsentiam verumque desiderant coitum. Tunc femina simplex est, ingenue prodit desideria animi, concubitus cum viris; vel potius tunc femina qualiscumque simplex est. inscita, imperita sanationis artisque desideratee, quam soli viri callent, quoniam, ut verbis Martial. XI, 61, 6. (et 72, 7.) utar, harum mulierum ulcus (pruriginem, lasciviam) sanare Criton, (medicus) non Hygea (medica) potest. 89 328. 329. clamor mulierum ab antro (v. sup. ad v. 413.) repetitus: admitte viros! Jam fas est, eos admitti ad nos sacra Bonæ deæ agentes, ex quo admissus est Clodius et nec ipse pænam culpæ luit, nec Pompeia. v. inf. ad v. 337 seq. 345. Verba hæc mulierum, sacra Bonæ Deæ agentium, ædituæ vel ancillæ dicta; quæ mox respondet: jam dormit adulter! Hæc tamen et ita exponi possunt: si jam dormit adulter, (v. ad XI, 30 seq.) non adest spemque mulieris eum exspectantis fallit, illa jubet alium quemcumque, et quidem juvenem, properare, quam primum arcessi et accedere: nisi juvenis est potius ipse adulter, e somno excitandus et arcessendus. cullo, v. ad III, 170.-831. Si nihil est, si inanis est illa spes, venturum esse adulterum, aut si nihil est amatorum et ingenuorum, qui venire velint aut cupiant, incurritur servis, cum iis concumbitur, et quidem summo cupiditatis ardore. Lips. in Epistol. Quæst. lib. II. epist. IX. v. 331. 382. expressos putabat ex Aristoph. O10µ00. v. 491. 492. ubi Mnesilochus simulata mulier eadem de hoc sexu fatetur: Ταῦτ' οὐδεπώποτ' είφ', δράτ', Εύριπίδης Ούδ' ώς ύπο των δούλων τε κώρεωκόμων Ζποδούμεθ', ην μή "χωμεν έτερος, οὐ λέγω. — Si abstuleris his mulieribus spēm servorum, venit aquarius, arcessitus ab iis et conductus. Henninius: " Aquarii aquam in ædes portabant, qua mulieres ad balnea utebantur: inde illi male cœperunt audire, tamquam ποριοδιάχονοι. Glossæ: aquaculat; lenocinatur. Festus: Aquarii sunt impudicarum mulierum sordidi asseclæ: iis enim tamquam amorum internunciis solebant uti mulieres. Hinc patet, cur Noster conductum vocet." 90 Plathnerus huc refert

que non agit virum, non tribas, non frictrix, sed partes suas sustinere contenta. Britan. tunc simpliciter omnia agit mulier, neque turpitudinem aliquo pudoris velamento tegit.

<sup>30</sup> Aquarii s. aquarioli, qui in lupanari-bus, ut mediastini in balneis, aquam mi-

Vol. II.

Femina simplex ab aliis alio sensu capitur. Lubinus: nihil virile potens, sed virum desiderans, quæ ante virili quidem instrumento se armarat, sed videt illud fictitium instrumentum non sufficere et feminam illo armatem esse tamen et manere simpliciter feminam. Grangeus: šromice, quæ virum nondum cognovit, (ut nistrabant, βαλλώστε, στειχύσει, στειχύσει, στειχύσει, στειχύσει, στειχύσει, στειχύσει, στειχύσεις από Conf. Salmas. ad Vopisci Carin. c.

loca Ovid. Amor. III, 7, 84. et A. A. III, 620. — 333. mora nullaper ipsam, quo minus submittat, h. e. non cunctatur, nec dubitat submittere cet. ut XII, 111. — 334. clunem submittat, succumbat, asello; cujus prodigiosæ libidinis mentio quoque fit in libris Mosaicis, (Exod. XXII, 19. Lev. XVIII, 23. XX, 15. 16. Deut. XXVII, 21.) in Luciani Asino et Apul. Miles. X. et XI. 91 Per gradationem poeta pervenit ad ultimum infamiæ et libidinis gradum: primum amator requiritur, eo deficiente quivis juvenis, deinde servus, post aquarius, demum asinus vel quodcumque jumentum; Ach.

335 seq. Etiam sacra tali turpitudine polluuntur, et vel antiquissima ac publica. ritus religiosi. 337. omnes noverunt Mauri atque Indi proverbii loco dicitur de re pervulgata, ut omnibus et lippis et tonsoribus notum ap. Horat. Sat. I, 7, 3. Res autem eo augetur, quod populi nominantur tam longinqui, ad quos fama hujus rei pervenerit. 337 seq. Innuitur Clodius, qui habitu psaltriæ sacris Bonæ Deæ interfuit stuprumque intulit Pompeiæ, Cæsaris uxori. v. Suet. Cæs. 6. - 338. Mentem poetæ recte cepit Grangæus: "Facete significat mentulam Clodii duplo majorem Cæsaris mentula fuisse, et propter tam opulentum peculium Pompeiam Cæsaris uxorem magis dilexisse Clodium, quam Cæsarem. Quare autem Cæsaris mentulam Anticatonem vocet, in promtu est. Nam Cæsar corrupit Serviliam Catonis sororem; unde merito illius penis Anticato. (v. ad X, 319.) Præterea Cæsar librum adversus librum Ciceronis, cui titulus Cato. composuit Anticatonis nomine. At studiosi antiquitatis sciunt, libros (qui ob id dicti volumina) in orbem plicatos et penis quodammodo seu longitudine seu rotunditate similitudinem præ se tulisse." Anticatones; nam duo fuere libri. v. Suet. Cæs. 56. At totius quoque operis titulus Anticato fuit, et ita h. l. irágysia augetur. 92 - 339. Facete et ad sceleris Clodiani atrocitatem declarandam apte fingit poeta, tantam Bonæ Deæ pudicitiam et sacrorum ejus religionem fuisse, ut non modo haud admitti fas fuerit animalia mascula, nedum viros, sed illa quoque sponte sanctissimo e loco sacrorum profugerint: plurimum etiam salis orationi eo admiscuit, quod non canem memoravit, sed murem, nec masculum dixit, sed testiculi sibi conscium,

<sup>21.</sup> Casaub. ad Lamprid. Comm. c. 2. et Turneb. Adv. XIV, 12. 733. C. Gell. IV, 16. Cic. ad Att. XII, straquelli legum connub. comment. p. 233. C. Gell. IV, 16. Cic. ad Att. XII, 41. XIII, 48. et de Div. II, 9. it. Top. 94.

qui meminerit, se habere testiculos. — 340. 341. De iisdem Bonæ Dez sacris Seneca epist. XCVII. Submotis extra conspectum omnibus viris, ut picturæ quoque masculorum animalium contegantur cet. alterius, masculini, sexus, maris, figuram, imaginem, imitata est, expressit, exhibuit. - 342 seq. Et pauci jam tunc. Clodii temporibus, ita, ut ille, antiquam sacrorum religionem spernebant: at nunc Clodii, h. e. scelesti homines, Clodio similes, (cf. ad II, 89.) qui ipsa templa et aras adulteriis probrisque profanent, ubivis reperiuntur. Nam Clodii temporibus jam magna quidem, nec tamen tanta, quanta iis, quibus poeta vixit, morum corruptela fuit. Vulgo tunc de prisco vel adeo aureo accipitur seculo, cui et reliqua verba magis conveniunt. Sed nulla ejus mentio præmissa est; nisi forte existimes, poetam inde a v. 286. descriptionem commutationis temporum morumque persequi. 343 seq. Nemo olim contemnebat ridebatve adeo vel ipsa numina, vel vasa parva, sive lignea, sive fictilia, quorum usus in sacris servabatur. Cf. Apul. Apol. p. 285, 41. ed. Elm. De simpuvio vel simpulo v. Excurs. ad h. l. Numæ, qui sacra cum cærimoniis totumque Deorum cultum instituit. Catinus s. catinum nigrum, vas fictile e nigra terra. patellas, bene, non patinas; fragiles, non aureas, sed fictiles, quales in monte Vaticano et ex ejus terra argillosa fingebantur.

846 - 851. Audio, non ignoro quidem, quale consilium mihi olim, h. e. jam dudum, (ut IV, 96. et al.) tamquam optimum ac primum, dedissent amici veteres, ætate et usu docti; sed illud vanum est et inutile nostris temporibus, quibus summæ æque ac minimæ h. e. infimæ mulieres ad quamcumque libidinem pronæ sunt. pone, seram januæ conjugis, (v. Heins. ad Ovid. Am. III, 14, 10.) et cohibe, include eam, adhibitis etiam custodibus, more Græco. (v. Potter. Archæol. IV, 13.) - 347. 348. Lepidus lusus verborum: custodire custodes. - ab illis incipit uxor, custodes vel pecunia corrumpens, vel adeo ad concubitum sollicitans. 93 350. Describitur puella vaga et paupercula, quæ pedibus nudis incedit per silicem atrum, h. e. plateas lutulentas silice stratas, ut ap. Prop. II, 23, 15. et Prudent. contra Symm. v. 582. Silicem atrum ad pavimentum Rom. ex liquefactis montium ardentium ejectamentis congelatisque compositum refert Wakef. ad Lucret. I, 316. - 351. Descriptio

<sup>\*\*</sup> Cf. sup. v. 235. Lips. et Gron. ad 4, 1 seq. et Art. Am. III, 611—658. Tac. Ann. XI, 85. Ovid. Amor. 1II, Prop. 11, 6, 37 seq. ibique Brækhus.

matronæ nobilis, quæ lectica vel sella vehi et a Syris, h. e. servis, gestari solebat. longorum Syrorum, v. ad III, 240. et I, 64.

352 — 365. Vitium aliud mulierum notatur, quod, quamvis pauperes, tamen prodigæ, in libidines potissimum, et ambitiosæ sint adeoque divites nobilesque videri cupiant. Cf. ad III, 180 - 183. conducit vestem, cet. cf. VII, 143. et ad III, 180. 181. Mr) rejastas θεραπαίνας, άλλα μισθούσθαι είς τας έξόδους, apud Theophr. Char. XXII. desλευθερίας, illiberalitatis, ut h. l. stolidæ ambitionis, indicium est. Cf. ibi Casaub. qui etiam monet, raro olim matronas in publicum prodiisse nisi stipatas gregibus comitum, ancillarum. sellam, in qua deferatur in publicum et theatrum ibique sedeat. 94 Cervi cal, mossionam, pulvillus sericus, quo brachium negligenter jacentis fulcitur. Conf. ad I, 65. Scheffer de re veh. II, 4. p. 75. et Böttigeri Sabina p. 436 et 455. amicas, quas honestas clientas dixit Horat. Od. II, 18, 8. ubi v. intpp. 354. Nutricem, ut tam dives flavam, pulcram. v. ad ac nobilis, quam fecunda videatur mater. V, 115. puellam cet. quæ in Gloss. abra et favea dicitur. 335. 336. athletis, quos amat et quibuscum concumbit. Cf. Martial. IV, 28. Grangæus: Hoc est obscænum verbum pro iis, qui cum ea caput limarent, Gall. les piqueurs. Levibus, (v. Var. Lect.) mollibus, teneris, imberbibus, (v. ad III, 111.) vel depilibus s. vulsis, qui exemplo mollium virorum, glabri ut essent, barbam pilosque sibi vellebant vel evelli curabant. vasa novissima, extrema, quæ adhuc reliqua sunt. Cf. XI, 42.

357—368. Multis mulieribus uxoribusve est res familiaris angusta, exigua, parva; sed nulla earum habet pudorem paupertatis, reformidat ejus turpitudinem et infamiam, vel nullam pudet paupertatis, in quam se sua culpa, prodigalitate luxuriaque, detrusit; nisi malis, nulla habet pudorem paupertatis, modestiam honestatemque, quæ cum paupertate conjuncta esse solet. Judice Brit. ille non habet pudorem paupertatis, qui non timet, ne reprehendatur paupertatis, si quid ultra modum facultatum fecerit. Alio ac proprio sensu pudor paupertatis dicitur Horat. Epist. I, 18, 24. — 358, 359. Cf. XI, 35 seq. ad modum rei familiaris (ut mensura census XIV, 316.) se metitur, vitam disponit. — 361. Formica magistra, conf. Horat. Sat. I, 1, 33 seq. — 963 seq. Conf. Var. Lect. Versus 363. pulcherrimus delectu verborum.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cf. ad I, 65. Lips. Elect. I, 19. et Wernsdorf. in Poet. Lat. min. T. II. p. 166 seq.

Vox recidivus et metaphora vel petita est a cædendo et surculis a plantis arboribusque, quæ recidendo renascuntur vel e radicibus repullulant, (unde et h. l. pullulat) vel potius, quoniam syll. sec. brevis est, a cadendo et a seminibus, quæ, etsi temere cecidisse aut penitus adeo interiisse videantur, tamen resurgunt ac renovantur. <sup>95</sup> e pleno semper tollatur acervo, ut ap. Horat. Sat. I, 1, 51. gaudia, voluptas Venerea, ut ap. Tibull. I, 5, 39. et al.

366-378. Aliæ mulieres amore Eunuchorum capiuntur, quod molles sunt isti et ad libidinem, non vero ad generationem idonei. 96 imbelles, inutiles ad concubitum; vet. Schol. coll. Virg. Ge. III, 98 seq. Immo effeminati. Cf. Claudian. in Eutrop. I, 271-283. cula mollia, suavia, vel muliebria, quia os imberbe et glabrum est, unde ea duro ori opponit Martial. IX, 23, 1. desperatio barbæ, quod nulla iis spes est barbæ alendæ, quod barbam alere nequeunt, vel semper sunt imberbes. 868. quod abortivo medicamento, quo conceptum abigant, (ut II, 32.) non est opus, quia scil. non concipiunt, vel gravidæ fiunt ex spadonibus. 868 seq. Matronæ Rom. ut eo majorem ex et cum eunuchis voluptatem caperent, vernas suos non, ut vulgaris mos ferebat, ab ipso ubere materno raptos, sed jam bene adultos, quorum genitalia satis grandia et ad rem Veneream aptiora essent, castrandos curabant. Domitianus (non tam amore virilitatis, quam odio Titi fratris, cui spadones in deliciis) aliique post eum Imperatores mares castrari vetuere. 97 calida juventa, v. ad v. 325. matura, justæ magnitudinis et ad coeundum generandumque idonea. 370. traduntur, ut testiculi exsecentur. pectine nigro, inguine nigris crinibus horrido; ut Gr. xreis. v. Polluc. II. p. 126. — 871. spectatos, insignes, justæ magnitudinis. Spectata, certis experimentis, an proba sint, nec ne, explorata et cognita, dicuntur proprie metalla, numi, histriones ac gladiatores; unde spectatio, spectamen, spectaculum. Conf. Ernesti clav. Cic. in hh. vv. - 372. bilibres, ut pugillares XI, 156. Sic pondera dicuntur genitalia Catull. LXII, 5. Stat. Silv. III, 4, 77. et al. - 373. Tonsoris damno, quia tum in genis spadonis

Conf. Heins. ad Claud. Phoen. 66. et Ovid. Fast. IV, 45. Intpp. Virg. En. IV, 344. et Gron. ad Senec. Troad. 472.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cf. ad I, 22. Martial. VI, 67. Mureti Var. L. X, 11. Brodæi Miscell. IV, 21. et Scalig. Exerc. 157. Si puerum quis costraverit et pretiosiorem fecerit, Vi-

vianus scribit, cessare Aquiliam Ulpian. l. 27. § 28. D. ad leg. Aquil.

7 v. intpp. Suet. Domit. c. 7. et Martial. VI, 2. IX, 7. et 9. Barth. ad Stat. Silv. III, 4, 53—80. IV, 3, 13 seq. Xiphil. 67, 2. Philostr. vita Apoll. VI, 17. Photius in Bibl. p. 529. Ammian. Marcell. XVIII, 4. 5. ibique Lindenbr.

barba non crescit, e cuius tonsura lucrum capere possit: unde leves genas eunuchis tribuit Claudian. XVIII, 341. Eodem joco Aristoph. in Nub. dicit, Socraticorum nudipedalia sutoribus fraudi esse : quod monuit Hennin. tantum tonsoris damno, non matronarum. pit, avellit, excidit chirurgus, tantum, solius, unius tonsoris damno, ut I, 136. tantum ipse, i. e. ipse solus; quæ parum Latina sumt omnino; Heliodorus pro quovis medico vel chirurgo (nam veteres medici omnes erant chirurgi) et castratore, ut Archigenes sup. v. 236. De eo v. Paul. Ægineta IV, 49. - 374. Conspicuus et notabilis, insignis, spectabilis tam genitalium, quam staturæ et corporis magnitudine, qualis spadonibus esse solet; unde grandes Galli Pers. V, 186. et ingens semivir inf. v. 512. ubi Grang. notat, semen, in veris viris effluens, proceritatis causam esse eunuchis. Balnea, quæ probris infamia erant, intrat, nudus, ut adspectu grandis mentulæ oculos pascant lavantes mulieres virique molles. Cf. IX, 35. XI. 156. Martial. I, 97, 11 seq. et al. Provocat magnitudine penis ipsum custodem vitis et horti, Priapum, cujus mentula enormis fingitur, et cui non modo hortorum, sed etiam vinearum, agrorum villarumque custodia committebatur. 98 a domina, ejus jussu. Domina, uxor. Cf. sup. ad v. 30.

376—378. Obscurus locus, cujus sensum ita recte mihi cepisse videor: Talis eunuchus, etsi bene mentulatus, dormiat, concumbat cum domina, conjuge tua, Postume, quæ ex eo non gravida fiet; sed Bromium, puerum vel servum, concubinum tuum, (forte juvenem, ut putant, delicatum, formosum et comatum, ut Bęóμιος, Bacchus) qui jam durus est, h. e. duratus ac firmus ad labores corporis, vel robustus ac virilis, jamque tondendus h. e. barbatus, hujusmodi eunucho committere noli, h. e. cave patiaris, illum quasi cum hoc descendere in certamen stupri, uxori tuæ inferendi, quum verendum sit, ne hæc ita confestim concipiat. Committere est id. qd. componere et comparare, quæ sunt verba theatri, arenæ et certaminis publici, (ἀγῶνος μουσιποῦ) de poetis, histrionibus, mimis, musicis et inpr. gladiatoribus, quorum paria componebantur, ut invicem pugnarent. Similis locus sup. I, 162. 163. ubi v. not. 99

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cf. Antipatri Epigr. IV. in Brunok. Anal. T. II. p. 7. Heyne in Obss. ad Tibull. I, 5. 27. Catull. XIX, 15. Diodor. IV, 6. et al. De Priapo v. Creuzer's Symbolik T. II. p. 46 seq. 107 seq. T. III. p. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Interpretationi meæ paucis subjungam alias. Scaliger ad Catull. monet, quemadmodum ibi asino tradere significet facere asinum, vel ut asinus pistrinarius sit, vel asino tradi, ia locum asini, qui verset molas, suffici, ita h. l. Juven. com-

379-397. Aliæ mulieres maxime delectantur citharædorum histrionumque cantu ac musicis instrumentis, quæ in maximo pretio habent. Nota Britann. est: " nullius fibula durat i. e. nullus adolescens vel cantor infibulatus potest tam diutinum canendi laborem perferre. Alii interpretantur, quod mulieres pretio corrumpant citharcedos et cantores ad coitum, ut sic fibulam solvere cogantur: at poeta h. l. non mulieres notat, quæ citharædos amant, ut coeant cum iis, (quas jam v. 73 seq. taxavit) sed ut voluptatem ex cantu eorum capiant, adeoque eas, quæ studio citharædorum canentium tenentur." Cf. v. 398. Mulieres tamen, de quibus h. l. agitur, musicis instrumentis potissimum gratia eorum, qui illis utuntur, et cantu propter canentium pulcritudinem, qua capiuntur, delectari videntur; unde exponere malim; nullus est citharcedus vel cantor, qui non, pretio ab ea corruptus, ad fibulam solvendam impellatur, ut cum illa coeat. De fibula et infibulatis cantoribus v. ad v. 73. nullius cantoris, vocem vendentis Prætoribus, qui ludos ac munera edunt, et hinc cantores, histriones et gladiatores emunt vel pretio conducunt. Similiter funera sua vendere lanistis et Prætoribus VIII, 192. (ubi v. not.) vendere verba solicitis reis et vendere vocem Siculis plausumque theatris ap. Martial. V, 16, 6. VII, 63, 9. et voces prostituere foro ap. Ovid. Am. I, 15, 6. Organa, Jeyara, instrumenta quævis, inpr. musica. In manibus mulierum sunt. — 381. Testudo, lyra, χέλυς, sic dicta a testudine. ex qua eam primum Mercurius fecisse dicitur, intensis nervis ovium vel boum Apollini abactarum. 100 — 382. Sardonyx gemma pretiosissima, (cf. XIII, 138. 139.) lapis Sardius, (Záchoc) colorem humani unguis (owyos) referens. v. Heeren's Ideen über d. Politik u. s. w. I, 1. p. 119. 120. et Brückmann über den Sarder, Onyx und Sardonyx p. 3. Sensus h. l. est: tota cithara pretiosis gemmis adornata est; non,

mittere eunucho dici pro eunuchum tradere s. facere, castrare, et exprimi proverbium βερίμων εὐνουχίζων, q. d. noli castrare catamitum jam grandiorem, ne forte uxori tuæ usui sit. Suffragantur ei Grang. et Voss. ad Catull. p. 164. et iapr. 526. nisi quod ille putat, adolescentes puberes castrandos doceri h. l. non exoletos et jam barbatos; hic vero, ipsis eunuchis traditos fuisse castrandos, et illorum id fuisse officium. Lubinus, Farn. et Bahrdt, quibus Ach. adsentitur, h. l. explicant: talis eunuchus dormiat cum conjuge tua, quæ illius membri enormitatem facile sustinere et tolerare poterit; at

concubinum tuum Bromium cave hujusmodi eunucho tradas: nam si cum illo dormiret, eum enormitate mentules sue prorsus diffinderet et corrumperet. C. Valesius planissimum omniumo sensumutabat esse hunc: spadoni, qui consuevit uxori tue, concubinum tuum instar Bacchi capillatum, sed jam durum et exoletum, noli committere, ne a spadone, ut uxor tua, corrumpatur. Alii interpretes vel his adsentiuntur, vel prorsus tacent.

<sup>100</sup> v. intpp. Horat. Od. 1, 10, 6. et III, 11, 3.

quod alii putant, mulieris, testudinem pulsantis, digiti, gemmis et annulis ornati, in testudine micant. chordæ lyræ s. citharæ a muliere numerantur, numero h. e. ordine justo scite pulsantur, pectine, plactro, erispo, fisso, vel potius chordas crispante, h. e. tremulo celerique motu agitante ac percutiente. Sic linguæ bisulcæ jactum crispum dixit Pacuv. ap. Non. crispum movere latus Virg. Cop. 2. crispare hastilia Virg. Æn. I, 313. - 383. tener, ut sup. I, 22. ubi v. not. vel juvenis, vel delicatus, h. e. pulcer, jucundus, dilectus. citharcedus, cujus nomen a dulci cantu (ήδυ μέλος) fictum videtur. operam dedit cantui, in canendo usus est. hunc pectinem tenet. semper in manibus habet, memor amoris et consuetudinis cum citharœdo, vel absente vel mortuo, cujus et grato plectro vel cithara solatur se, h. e. amati viri desiderium et absentiam vel mortem, gaudens se instrumenta vel reliquias tam grati carique viri possidere, quæ ipsi tam gratæ sunt, ut et basia iis indulgeat, h. e. frequenter oscula det. Proprie amori indulget, dum osculatur. 385 seq. Fuit matrona quondam nobilissima, quæ Deos, facto prius sacrificio, (ut voti sui fieret compos) rogaret, an Pollio citharœdus, cujus amore arderet, victoriam consecuturus esset in certamine Capitolino. Poeta forte historiam veram, nobis ignotam, memorat. Lamiarum, h. e. nobilium. v. ad nominis alti, antiqui, h. e. veteris originis ac nobilitatis. 101 - 386. Farris, vel molæ salsæ, ac vini perpetuus fere usus fuit Janum Vestamque cur potissimum e Diis memoravit poeta? In eo non argutandum est vel ratio potius petenda ex Cic. Nat. D. II, 67. Quum in omnibus rebus vim habeant maximam prima et extrema, principem in sacrificando. Janum esse voluerunt. — Vestæ vis ad aras et focos pertinet : itaque in ea Dea, quæ est rerum custos intimarum, omnis et precatio et sacrificatio extrema est. Præteren Janus antiquissimus Divum, (v. ad v. 393.) et qui ad quoscumque Deos aditum dare (Ovid. Fast. I, 172 seq.) primusque in Italia tum diis templa fecisse, tum ritus instituisse sacrorum, et ideo in sacrificiis præfationem perpetuam meruisse credebatur. v. Macrob. Sat. I, 9. A Vesta autem Græci principium sumserunt sacrificiorum et, quum hæc non sine igne essent, in omnibus eam invocarunt. v. Lips. de Vesta c. 2. Vesta, symbolum ioria; et ignis deaque tutelaris ædium et familiarum, sanctissime olim et ante omnes deos colebatur, potissi-

lei Conf. VIII, 40. 131. et, qui multa exempla congessit, Heins ad Ovid. Fast. IV, 305.

mum libationibus: unde ortum proverbium ἀφ' Ἐστίας ἀρχόμετος, et anorus dictus impius. v. Pausan. V, 14. Spanhem. ad Callim. H. in Cer. v. 129. Creuzer's Symbolik T. II. p. 152. 418 seq. 489. T. III. p. 225. 278. 448 seq. 493. De Jano ibid. T. II. p. 450 seq. 489. Janus forsan propr. prudentia in personam mutata, ut Prometheus. (v. ad IV, 133.) 387. Capitolinam quercum, h. e. coronam quernam, præmium victoris in agone Capitolino, quem Domitianus exemplo Olympicorum ludorum instituit, quique quinquennalis et triplex fuit, musicus, equester ac gymnicus. 109 · Similiter Tarpeias quercus et frondem dixit Martial. IV, 1, 6. 54, 1. 2. VIII, 82, 7. IX, 4, 8. 41, Pollio citharcedus, cujus et mentio fit VII, 179. et ap. Mart. IV, 61, 9. 388 seq. Amor conjugalis ac maternus non major, quam amor, quo citharœdum complectebatur, esse aut luculentius significari, nec mulier magis anxia esse poterat pro salute et convalescentia ægrotantis mariti ac filii, quam pro fama victoriaque citharœdi fuit! Exclamatio poetæ cum justa indignatione. 389. medicis tristibus, si medici tristes essent erga, propter, filiolum ejus, de cujus salute desperant. Medicis autem poeta dixit, non matre, que adulteri magis, quam filii cura et amore tangitur. 890. 391. Qui precabantur deosque salutabant, primum aram tangere, (v. ad Sil. III, 82.) et stare ante eam capite velato, ne sacrificii religio malis ominibus turbaretur, 103 tum corpus dextroversum in orbem circumagere, procumbere etiam dextramque ori admovere (adorare) solebant. Cf. Suet. Vitell. cithara, citharædo. 892. Pertulit verba dictata a sacerdote s. haruspice, qui precantibus solennes precum formulas de scripto præire solebat, ne quid præteriretur verborum, aut præposterum diceretur. Ita Plin. XXVIII. 2. Pertulit, ab initio ad finem repetiit, vel Ita Schol. prob. Gronov. ad Plin. XVIII, 4. qui id dictum putabat genere loquendi Satiram admodum decenti in precibus præsertim parum probatis. Dictata magistri omnia peragere poeta dixit palluit anxia de responso haruspicis, ex V, 122. Cf. Var. Lectt. apertæ h. e. dissectæ sive mactatæ agnæ extis futura mox divinaturi. pecudum reclusis pectoribus inhians spirantia consulit exta Virg. Æn. IV, 63. 64.

393-395. Apostrophe ad Janum cum summa indignatione, nec

Domit. c. 4. Scalig. de Emend. Temp. L. V. p. 476 seq. et Auson. Lect. I,

No. Conf. Martial. XII, 77, 1. 2. Intpp. Virg. Æn. 111, 405 seq. Plut. Quæst. Rom. 2. 10. et 13. Macrob. Sat. I, 8. III, 6.

sine irrisione deorum. Conf. II, 126-132. ibique not. Magna vis inest in repetitione vocis die et in verbis antiquissime Divum. Janus antiquissimus Italiæ deus vel heros. v. Heyne Exc. V. ad Virg. Æn. VII. Hinc et κατ' εξοχήν pater dicebatur: hoc enim est voc. honoris, reverentiæ, amoris ac religionis, quod proprie et primum senioribus majoribusque diis, (etiam maris ac fluviorum) deinde vero et reliquis inditum est. 104 — 394. his, tam putidis nefariisque mulieribus, et de talibus rebus, responsa das, vel adeo talibus votis respondes, talesque preces exaudis? Quod si facis, magna sunt utique otia cœli, h. e. magnum est otium Deorum, nec aliud gravioris momenti, quod agant et curent. Poeta respexisse et irrisisse videtur dogma Epicureorum. qui Deos in perpetuo otio tempus feliciter transigere, neque res humanas curare putabant. 106 At multo invidiosius dicit, Deos quidem curare res humanas, sed eas tantum, quæ ipsorum cura indignissimæ sint, gravissimas vero negligere. 396. Hæc et illa sc. mulier, consulit te, propr. haruspex exta et deinde, his inspectis, deum. dicitur, qui varices, h. e. venas intumescentes in cruribus, (flemina ap. Plaut. Epidic. V, 2, 5. ubi v. Gron.) habet, sanguine crassiore, propter diuturnam potissimum stationem, deorsum in pedum venas delapso, 106 quales fuere Cicero, 107 Marius 108 et alii ; h. l. haruspex, quem importunæ mulieres, responsa ab eo petentes, nimis diu stare cogunt. Male alii: dum diutius stare cogitur haruspex, fiet varus sive varicus, pedibus cruribusve divaricatis, h. e. præter justam mensuram late extentis s. distentis et introrsum retortis; quod vel naturæ vitium est, vel rusticæ consuetudinis; quam h. l. innui putabat Heins. ad Ovid. Art. Am. III, 304. qui tamen jam recte vidit, varicum a varo, et varicosum a varicibus dici, et in illis vocibus primam produci syllabam, in his corripi: de quo vid. etiam Salmas. Exerc. Plin. p. 363.

398—412. Magis tamen toleranda est uxor, quæ musicam artem tractat et summam ex ea voluptatem capit, quam vagabunda et curiosa, quæ vagatur per urbem et res novas perscrutatur. — 398. 399. Mulieres ingenuæ Romanorum non in gynæceis quidem includeban-

ad Diog. Laert. lib. X. § 77.

100 v. Hippocrat. Aphor. VI, 21. Cels.
VII, 8. 17. et 31. Ægineta VI, 82. et

Avicenna passim. Ad militarem corporis speciem et rusticitatem refertur hoc epitheton Pers. V, 189.

160 v. Quinctil. XI, 3, 143. Macrob.
 Sat. II, 3. Sidon. Ep. V, 5.
 160 Cic. Tusc. Qu. II, 15. Plut. vit.
 Marii pr. et Plin. XI, 45. s. 104.

Conf. XIII, 81. Intpp. Virg. Æn.
 I, 155. Valer. Fl. I, 11. et Petron. c. 41.
 Conf. Lucret. VI, 57. Horat. Sat.
 I, 5, 101 seq. Sen. de Ben. IV, 4. Menag.
 ad Diog. Laert. lib. X. § 77.

tur, ut in Gracia; eas tamen in publicum conventumque virorum prodire nefas habebatur et inhonestum. ducibus paludatis, jam ad iter paratis, nam consules prætoresque paludati vel chlamydati Roma proficiscebantur ad bellum. 401. Loqui facie recta, erecta, ut rectis ocu-Lis intueri, δεθούς τούς δφθαλμούς s. δμιμασιν, άσχαεδαμυχτί βλέπειν, άντοφθαλμείν, quod vel audaciæ animique intrepidi vel impudentiæ aignum est: nam pudibundi ac timidi oculos non adtollunt, sed demittunt in terram et avertunt. 109 mamillis strictis, h. e. strophio, mamillari fascia, raniq, (busenbinde) nimis constrictis papillis, et ita turgentibus. exsertis ac nudatis; more impudicarum mulierum. 110 Ita coarctatis, ut in summo natent sinu; Brit.

402-412. Venusta ac luculenta summæ curiositatis vel πολυπραγμοσύης et λογοπαίας descriptio. Conf. Theophr. Char. 8. Theocr. XV. 64. Martial. IX, 36. Plaut. Trinum. I, 2, 168 seq. Seres (Sinen-. ses) et Thraces pro extremi orientis septemtrionisque populis, in Scythia Asiatica et Europæa. secreta, secretos amores, noverca et quis diripiatur adulter, a pluribus ametur mupueri, privigni. 111 lieribus; Ruben. et post eum Græv. qui recte jam viderunt, diripi eleganter dici, qui multis sint in amoribus et deliciis. 112 Quis spolietur a mœcha, quis ab amica sua denudetur; H. Vales. - 406. Conf. Ovid. Am. II, 8, 27, 28, quem locum poeta ante oculos habuisse videtur. quibus verbis, colloquiis. Alii: Græcis an Romanis, coll. v. 191.

407-412. Ex h. l. Lipsius in Epistol. Quæst. IV, 20. conjicit, Juvenalem Trajani temporibus vixisse, et Achaintre, hanc quoque satiram eo regnante fuisse scriptam: hæc enim referenda esse ad Traiani expeditionem in Armenios ac Parthos et ad famosum terræ motum, qui eodem tempore Antiochiam et vicina loca concusserit, et in quo subsederint montes fluviique eruperint. 113 Sed nostro loco similior est ille Suetonii de Vespas. c. 23. Ne in metu quidem ac periculo mortis extremo abstinuit jocis: nam quum inter prodigia cetera Mausoleum Cæsarum derepente patuisset et stella in cælo crinita apparuisset;

w. ad X, 189. et Bentl. ad Horat. Od. I, 5, 18. 110 Conf. Martial. XIV, 66. et 134, 1. Catull. LXIV, 65. Heins. ad Ovid. A. A. III, 274. Magius var. lect. III, 3. Ernesii clav. Cic. v. strophium et Bötti-

geri Sabina p. 376. 111 Cf. Tiraquell. de legg. connub. IX, et Xiphil. LXVIII, 17-23. 103.

<sup>118</sup> Conf. Martial. VII, 75, 1. Sen. de brev. vit. c. 7. et de ira III, 23. Stat. Theb. V, 722. et Silv. V, 3, 129. Sicet pos dicircus, sich um einen oder etwas

<sup>112</sup> Conf. Dio Cass. LXVIII, 24 se q

alterum ad Juliam Calvinam, e gente Augusti, pertinere dicebat, alterum ad Parthorum regem, qui capillatus esset. Poeta effim h. l. tum superstitionem vulgi ridet, cometæ apparitione eversionem regnorum, clades, pestem, famem aliaque mala generi humano portendi atque immitti credentis, 114 tum vanitatem et hujus divinationis, ex femines interpretatione siderum ac superstitione suspensæ, et rumorum, et muliebris metus, qui illos augere solet, et affingit diluvium motamque terræ, quo urbes nutaverint et subsederint terræ: de qua loyereta v. loc. simil. in Theophr. Char. VIII. et ibi Casaub. Notanter autema ait, cometen seu crinitum sidus instare regi Armenio Parthoque, quipopuli erant prolixa coma criniti; Hennin. 115 - Instantem, imminentem exitio eorum et minantem illud. 408. Famam Quintilianus Inst. Or. V, 3. dicit esse consensum civitatis, velut publicum testimonium; rumorem vero sermonem sine ullo auctore certo dispersum, cui malignitas ortum dederit, incrementum credulitas. rumores excipit ad portas urbis, sciscitans singulos peregre redeantes, ecquid novi audierint. Excipere auribus rumorem, ut sermonem et voces ap. Liv. II, 4. XL, 7. quod nos dicimus auffangen, aufschnappen, locutione desumta a venatoribus, qui ex insidiis vel dolo ac fraude feras excipere solent Niphates mons Armeniæ majoris s. capere, δίχεσθαι et έκδέχεσθαι. et pars Tauri, unde Tigris oritur, sed h. l. fluvius, 116 cujus tamen mentionem non faciunt geographi; 117 forsan ejusdem Armeniæ vel quosdam rumores facit, ipsa fingit et affingit. ipse Tigris. phaten isse, ivisse, h. e. irruisse, 118 in populos, vel eos inundasse. 411. urbes nutare, concuti terræ motu. subsidere terras, in imum desidere, in profundum ruere, ut passim sidere (ad ima) et desidere. Cf. ad Tac. Ann. II, 47, 3. et Cort. ad Sall. Fragm. p. 1003.

413—418. Gravius est iracundiæ sævitiæque vitium, cui aliæ mulieres obnoxiæ sunt. id vitium curiositatis credulitatisque. 414. Vicinos humiles, pauperes miserosque, rapi ad supplicium, vel corripi, comprehendi et loris cædi jubet, si forte somnus ei interruptus fuerit latratu canum. Tale quid tum temporis evenisse videtur, quod poets

et Spanhem. de Usu et Pr. Num. Diss. V. p. 427. et 459. 116 ut ap. Lucan. III, 245. et Sil. XIII,

768.

117 Cf. Plin. V, 27. s. 27. et Mitscherl.

ad Horat. Od. II, 9, 20.

110 ut ap. Virg. Æn. IX, 424. et Ovid.

Fast. V, 713.

 <sup>114</sup> v. Plin. II, 25 et 26. Cic. N. D.
 II, 5. Senec. Natur. Quæst. lib. VII
 tot. Plut. placit. philos. III, 2. Suet.
 Ner. 36. et Claud. 46. Tac. Ann. XIV,
 22. XV, 47. Virg. Ge. I, 488. Lucan. I,
 526 seq. Val. Fl. V, 370 seq. ubi conf.
 Burm.

<sup>11</sup>s v. Tristan. comment. T. II. p. 83.

remenit. Idem valet de v. 418 seq. Exorata, quamvis valde orata, rogata a miseris vicinis, qui immeritam deprecantur pænam. Lubinus non male: quum exorata et quodammodo placata est, loris illos concidit, alias illos plane occisura vel ad mortem mulctatura. 417. dominum, herum canis.

418-433. Eadem mulier sæva et imperiosa, de qua v. 413 seq. sermo est, nocturno demum tempore lavat, et postquam diu convivas, frustra eam exspectantes, fame maceravit tandemque domum rediit ex balneo, sitim ibi contractam largo vini haustu explet ante cœnam. Romani non modo post cœnam, (cf. I, 143.) sed et ante eam et tum quidem ab hora plerumque octava ad nonam lavabant. Ante Imperatorum tempora nona hora balnei et decima cœnæ erat; sed postea hyeme nona, æstate octava hora balnei haberi cœpta. 119 autem vinum bibere, nefas olim habebatur, nec minus, quam adulterium, vel mortis pœna dignum: abstemiæ etiam mulieres Italicæ, bibaces potissimum Græcæ. 199 gravis occursu, aspera et terribilis Balnea privata, puto. est occurrentibus. conchas et castra, instrumenta balneatoria a servis ancillisque tanto tumultu ad balnea perferri jubet, quanto castra moventur. Conchæ proprie vasa parva, formam concharum referentia, quibus unguenta, oleum aliaque servabantur: sed h. l. forsan grandiora vasa, integro corpori lavando apta. ut λουτήσες Veneris, quod suspicabatur Barth. ad Claud. Epigr. 14. p. m. 1080. ubi de vario voc. conchæ significatu copiose egit. 121 — 420. gaudet magno tumultu, labore motuque corporis vehementi, sudare, sudorem elicere in sudatorio seu cella caldaria, quod potissimum fiebat vel ferendo vel movendo pondera, inpr. halteres (άλεῆρας) s. massas graves h. e. plumbeas, (μολυβδίνας χειροπληθείς ap. Lucian. de gymn.) quibus utebantur ad saliendum seque velut librandum, aut agitandum corpus, manibus plumbo gravibus sive sublatis ac depressis, sive huc illuc jactatis. 122 — 422. aliples, forte eunuchus et nudus. quales mulieribus ministrare solebant in balneis. v. ad III, 76. Terent. Eun. III, 5, 29 seq. et Claudian. XVIII, 107. Imprimere digitos.

seq.

187 Cf. Colum. XII, 5. et 50. Cato R.
R. 13 et 66.

Cf. inf. XI, 204 seq. Lips. Excursad Tac. Ann. XIV, 2. Salmas. Exerc. Plin. p. 648. Intpp. Spartiani Hadrian. c. 22. Lamprid. Sever. c. 24. Plin. Ep. III, 1, 8. Vitruv. V, 10. Artemidor. Oueirocrit. I, 66. Martial. III, 36. IV, 8. VII, 50. X, 48, 1 seq. 70, 13. XI, 53.
 V. Athen. X, 11. (56. 57. 58.) p.

<sup>440. 1.</sup> Plin. XIV, 13. et sup. ad v. 300

has Cf. Martial. VII, 66, 6. XIV, 49. Sen. Ep. 15. 56 pr. (ubi v. Lipa.) 58. Aristot. de anim. incessu c. 3. et problem. V, 8. Pausan. Eliac. I, 26. 27. Mercurial. de arte gyma. II, 12.

infricare unquenta, cristæ, μεσομηρίοις, interfeminio sc. membro ap. Apud. Apol. p. 296. ed. Elm, Grang. xherroei (en; nam crista pars muliebris pudendi, Gr. νύμφη, μύρτον, ὑποδερμίς s. κλειτορίς. Callidus, versutus et dolosus, qui sciat dominam suam hujusmodi titillatione et contrectatione gaudere, cujus mœchus forsan est; Lubin. 423. Summum femur dominæ (v. ad v. 30.) exclamare cogit, hac fricatione flatus ejus exclamare resonare s. crepare, ut 'clamare, (les vapeurs) expellit. gemere et βοᾶν de quovis sono et strepitu. 123 Similiter clamosus cunnus Gallæ ejusque garrulitas et poppysmata dicuntur Martial. VII, 17. Nota H. Valesii est: cristæ i. e. labro pudendi, a colore cristæ galli gallinacei sic dicto; quod si digito trahas, necesse est, summum femur i. e. pudendum vel naturalia exclamare, h. e. resonare ac acarilles. Poeta tamen designavit forte crepitum manus aliptæ, humeris illisæ, quæ, prout plana pervenit aut concava, ita sonum mutat, ut utar verbis Sen. Ep. LVI, pr. Uncti verbere vapulat magistri Mart. VII, 66, 8. Cunnum certe sive nates dici posse summum femur, vix crediderim. 194 - 424. interea, dum lavatur domina. - 425. rubicundula a balneis et sudore, vel quia ibi indulsit libidini, quod in balneis facere solebant viri et feminæ, quum promiscue lavarentur; quem morem fædissimum, a Græcis petitum, sustulit Trajanus. v. Martial. III, 51. VII, 34. XI, 48. Plut. Cat. maj. c. 22. Xiphil. in Hadr. et Spartian. -426. Conf. Martial. VII, 66, 9 seq. sitiens, bibere gestiens, poetquam sitim sudore collegit. Enophorum, οἰκορόςον, vas, quo vinum fertur, vel propr. quod vinum fert; vas vinarium, et quidem h. l. amplum. Romani, ut stomachum cibo large sumto exonerarent et provocarent appetitum, solebant statim a balneis uno ductu vel auvori bibere et post cœnam vomere; quod Erasistratus improbavit, quasi oculis noxium et ventrem quoque sistens. 125 quod tenditur, plenum est, repletur, urnæ capax est. Urna continebat quatuor congios, vel XXIV sextarios et dimidiam amphoram. 427. admotum pedibus, mensæ; vel advolutum pedibus dominæ, ob magnitudinem, non ma-

Si crista eo sensu capitur, aliptes certe, non matrona, digitos ei impressisse censendus est.

<sup>188</sup> v. ad Sil. I, 425. III, 471. et Gronov. Obss. II, 17.

Minus tamen probanda est hæc Henninii interpretatio: "Aliptes dum callide matronæ digitas per blanditias impressit cristæ, seu acuminato operculo, vel et conchæ seu vasis unguentarii acumini, coegit dominam ea impressione dolentem femur percutere, ut sonitum ederet: consueverant enim Veteres in dolore et magna animi commotione femur percutere."

<sup>128</sup> Cf. v. 429 seq. Cic. pro Deiot. 7. Sen. ad Helv. 9. extr. (vonunt, ut edant; edunt, ut vomant, et vinum omne vomits remetiuntur) Cels. I, 3. Athen. XV, 1. Mart. V, 79, 16 seq. VII, 66, 10. Parhas. epist. 36. Ernesti ad Suet. Aug. 77. et clav. Cic. in Ind. Gr. v. imprax, Casaub. ad Suet. Vitell. 13.

Plerique intpp. perperam exponunt, appositum sernibus allatum. vis. ut pessimum vinum; idque putant bibisse, qui vomere voluerint. Immo a domina bibitur Falernum, (v. 430.) deinde ante cibum, forte et vinum, aqua calida mixtum, more Romanorum, (v. ad V, 63.) denique sextarius alter s. secundus, adeoque duo sextarii. Hinc vomi-Sextarius sexta pars congii, capiens XII cyathos vel binas tass. cotylas s: heminas. 428. ducitur, exhauritur, defunditur ex œnophoro; vel bibitur, ut passim, v. c. ap. Horat. Od. I, 17, 22. et IV, 12, rabidam orexin, tergiv, appetitum, h. l. edendi, facturus, excitaturus, exinanito per vomitum ventriculo alvoque exonerata. Ex longo rabies collecta fatigat edendi, Virg. Æn. IX, 64. - 429. Dum redit e stomacho, remittitur vomitu, evomitur. loto intestino, abluto ventriculo et alvo purgata. 430. Marmoribus, in marmoreo pavimento, (quale in magnifico triclinio esse solebat) rivi properant, demus pro, multum vini fluit, ejectum ex pelvi, in quam illud inspuerat, lata, ampla, pelvis, vomitione repleta. quæque inde olet. num vinum exquisite dictum; est enim nobilius vini genus. Heres mero Tinguet panimentum superbum Pontificum potiore cænis, Horat. Od. II, 14, 26 seq. Natabant pavimenta mero, madebant parietes, Cic. Phil. II, 41. Cf. XI, 173. et Var. Lect. - 431. 432. Serpentes avidissimi sunt vini, unde et eo in sepibus imposito olim capiebantur ebrii. 126 — 438. Maritus oculis opertis, clausis ob tantam turpitudinem, substringit bilem, iram et indignationem coercet ac reprimit : non effundit, metuens iram imperiosæ uxoris.

434—456. Gravior tamen, h. e. molestior et minus tolerabilis est uxor, quæ nimis docta esse aut videri vult, cujusque oratio est volubilis. Sic ap. Lucian. περί τῶκ ἐπὶ μισθῷ συνόντων cap. 36. Αὶ δὴ οὖν γυναικῶς (καὶ γὰρ αὖ καὶ τόδε ὑπὸ τῶν γυναικῶν σπουδάζεται, τὸ εἶναί τινας αὐταῖς πεπαιδευμένους, μισθοῦ ὑποτελεῖς ζυνόντας καὶ τῷ φορείψ παρεπομένους) ἐν γάρ τι καὶ τοῦτο τῶν ἄλλων καλλωπισμάτων αὐταῖς δοκεῖ, ἢκ λέγηται, ὡς πεπαιδευμένωι τέ εἰσι καὶ φιλόσοφοι, καὶ ποιοῦσιν ἄσματα οὐ πολύ τῆς Σαπφοῦς ἀποδέονταν καὶ διὰ δὴ ταῦτα μισθωτούς καὶ αὐτῶν πηρίκα ἤτοι μεταξύ κοσμούμεναι καὶ τὰς κόμας περιπλεκόμεναι, (ut fere inf. v. 483.) ἢ παρὰ τὸ δεῖτνον ἄλλοτε γὰρ ἀνα ἄγουσι σχολήν πολλάκις δὲ καὶ μεταξύ τοῦ φιλοσόφου τὶ διεξιόντος, ἡ ἄβρα προσελθοῦσα ὥρεξε παρὰ τοῦ μοιχοῦ γραμμάτιον οἱ δὲ περὶ σωφροσύνης ἐκεῖνω

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> v. Aristot. hist. anim. VIII, 8. Plin. X, 72. a. 93. XXII, 23. et Erasm. Prov. III, 10, 98.

λόγοι δοτασι περιμένετες, έστ' αν έκείνη αντιγράψασα τῷ μοιχῷ ἐπαναδράμη αρός την άπρόαση, quibus verbis cf. sup. v. 233 seq. et les Femmes Savantes de Mr. Moliere. discumbere ad mensam : nam modo sermo fuerat de uxore, quæ ante cœnam in balneum iverat. Antiquo autem et a Græcis recepto more etiam in conviviis de rebus, ad philosophiam aliasque artes ingenuas pertinentibus, disputari et potissimum in missuum intervallis aut remotis mensis loca quædam poetarum recitari solebant: unde mox convivis occasio fabulandi data. v. Wolf. ad Plat. Symp. IV, 1. Facile tamen intelligitur, quanti habenda sint hæc judicia, a parum sobriis profecta et ab iis, qui oblectandi sui causa, non serio literas tractant. Tales tum temporis plerique procerum erant, iisque similis femina, quæ h. l. describitur. Conf. ad v. 448 seq. XI, 177 seq. Petron. 55. et 59. Pers. I, 30. 31. ibique intpp. — 435. perituræ ignoscit Elissæ, non tam miseretur Didonis et excusat eam, quod ex impatientia amoris perire voluerit post discessum Æneæ; quam excusat laudatque Virgilium, qui tam scite et amores Didonis in carmen suum intulerit et justas struxerit finxeritque causas, quare ipsa sibi mortem consciverit. De utraque re v. Heyne in princ. Æn. IV. et Exc. I. Præclare autem h. l., ubi de laude Virgilii agitur, amorum Didonis mentio fit, quoniam et mulier judicium fert, et poeta ille in hac carminis sui parte summam artem vario modo declaravit. Elissæ, Didoni. v. Var. Lect. 436. Committit et comparat, verba synon. de quibus v. ad v. 378. et ad I, 163. Comparat Maronem et Homerum, ut Critici tam recentiores, quam veteres. (v. ad XI, 178.) 437. in trulina suspendit, ponit, h. e. Criticorum more eorum virtutes examinat eosque comparat. 127 Trutina proprie foramen, in quo lingula lancis (examen Pers. I, 6.) movetur et vergit, deinde ipsa bilanx libra.

438 seq. Tam clara est vox ejus et tanta orationis copia, ut, qui his virtutibus in primis excellant, immo magna hominum turba, ei ce-

107 Conf. VII, 113. Pers. I, 7. IV, 10. (Scis enim justum gemina suspendere lance ancipitis libræ) Tibull. IV, 1, 40 seq. (ubi v. Heyne) Horat. Sat. I, 3, 72. et Epist. II, 1, 30. Statera autem (Germ. schnellwage) accuratius rerum pondera indicare putabatur, quam trutina. v. Cic. de or. II, 38. et Kænig ad Pers. V, 100. Rigaltius arbitrabatur, his versibus ab ipso poeta, etsi obscure, plus ponderis et majestatis tribni Virgilio, idque facile in-

telligi posse ab iis, qui in trutinarum et examinum ratione leviora pondera a gravioribus suspendi adtollique non ignorent. Enimwero femina h. l. non modo Homerum, sed et Maronem, hunc inde h. ex una parte, ex alia s. altera parte illum suspendii; et suspenduntur s. suspense sunt h. e. alte pendent propr. trutina, indeque et res iis imposita. Cf. inf. VII, 113. 114.

dant ipsaque loquente taceant. loquater, loqui conatur. 440: Alicra nec mulier: nam multæ mulieres et vocales sunt vel sonoræ, et loquaces vel disertes. Xenarchus ap. Athen, XIII, 1, (7.) p. 559. Efwith a retrives our sudalmones, "An rais yoursel's oud denoin pairie in: borum vis, ut Gr. divapus, orationis copia et simul vocis contentio ac vigor vel claritas. cadit, excidit ore, effunditur. 441 seq. Egregia volubilis et sonoræ linguæ descriptio! Quot verba (plerumque inania) fundit mulier loquax, tot pelves ac tintimabula pulaari dicas ac putes. Similiter Silenus Ulyssem appellat andea neera-Nor ap. Eurip. in Cycl. v. 104. ubi v. Hæpfner. Hinc et tympasses eloquentice dixit Quintil. V, 12, 21. et rourant que de Theodor. in Brunck. Anal. T. II. p. 43. ad q. l. vid. Jacobs ad Anthol. Gr., T. II. P. I. p. 126. 127. Eodem spectat proverb. Audurador yalnedor, (quia Dodone ασίγησος λέβης fuit, continues æreæ pelvis tinnitus, vento aut instrumentis effectus, de quo v. Spanhem. ad Callim. H. in Del. v. 286. Erasm. Prov. I, 1, 7. Serv. ad Virg. Æn. III, 466. Saidas et Steph. Byz.) et Sympos. Ænigm. LXXIX. de tintimabulo: Ære Figens curvo patulum componer in orbem; Mobilis est intus lingue crepitantis imago; Non resonat positus, motus quoque sarpe resultat : ad quæ verba Wernsdorf in Poet. Lat. min. T. VI. p. 554. hæc notavit: " Malleolum mobilem, quo tintinnabulum pulsatur, similem esse dicit linguæ, quæ appulsu sue ad palatum vocem et sonum efficit: quod expressit Horat. Serm. II. 3, 274. Quid? quum balba ferisannoso verba palato. Ob eam causam videtur Juvenalis mulieris argutam garrulitatem tintinnabulis adsimulare." 442. 443. Festiva sententia, que simul vulgaris superstitio ridetur: Nil opus est amplius tot tubis et pelvibus, quibus plebs laboranti Lunes succurrere constur; quod iis effici creditur, hæc mulier solo linguæ suæ strepitu ac somo pressere potest. Veteres, rerum physicarum ignari, Lunam propteres, quod magicis sagarum incantationibus cogeretur in terram: descendere et spumam vel virus, quo veneficæ uterentur, in herbaseffundere, deficere putabant ac reluctari vel laborare: ne itaque vinceretur carminibus et cœlo devocaretur, sed ad carmina illa obsurdesceret, in hac lucta ei laboranti ærium sono, crepitu pelvium ac tintimaabulerum, tubarum cornuumque concentu succurrere consbantur. Que anilis superstitio est notissima et per omnem fere Orientem etiam. nunc divulgata. 158

Virg. Ecl. VIII, 69. Broukhus. et Vulp. Met. VII, 207. Harduin. ad Plin. 11, Vol. II.

444 seq. Vide, ut inflectat se sensim oratio ad gravitatem. Sensus nexusque vss. 444 seq. hic et: Sapiens etiam pulcris honestisque rebus modum ac finem ponit s. statuit: (cf. Horat. Sat. I, 1, 106. 107. I, 2, 111 seq. et al.) hinc ingenium quidem tam disciplina, quambonorum librorum lectione subigere, vel animum liberali doctrina excolere, non feminas minus quam viros decet; at omnem curam operamque ad studium philosophiæ, rhetoricæ, grammatices aliarumque artium conferre, non nisi viris proprium vel decorum ac fas est, et, si mulier hæc virorum studia sectatur, eorum quoque et habitu utatur et reliqua negotia agat adeoque plane mulier esse desinat. 445. Epitheton docta in feminis non ad artis tantum poeticæ, sed philosophiæ etiam, historiæ omniumque, quæ lectione addiscuntur, studium esse referendum, ex vss. 448 seq. intelligitur, et contra Brockhus. probavit Heyne Obss. ad Tibull. IV, 6, 2. — In vss. 446. 447. habitus negotiaque virorum, non philosophorum tantum aut oratorum poetarumque, (quæ communis fere interpretum sententia est) designantur: quod jam monuere Schol et Ferrar de re vest. III, 24. — 446. Virorum tunicæ erant substrictæ et breves, circa humerum desinentes, feminarum autem molliumque hominum manicatse ac talares, h. e. prolixe et ad talos demissee. 129 Bene vetus Schol, accipere debet virilem habitum et cingi, ut vir : et Silvano mulieres non licet sacrificare. Huic agresti horridoque Deo viri sacrificabant, feminæ Junoni et Cereri. Cf. Ferrar. l. l. Agricolæ tamenprisci Tellurem porco, Silvanum lacte piabant, teste Horat. Epist. II, 1, 143. De Silvano v. Creuzer's Symbolik T. II. p. 487. T. III. p. 219. quadrante lavari; nam lavaturi vulgo quadrantem dabant. balneatori; non pauperes tantum philosophi, quod male colligitur ex. Horat. Sat. I, 8, 37. Conf. sup. ad II, 152. Enimyero feminæ quoque lavabantur in publicis thermis balneisque, e quibus alia iis, alia viris propria erant. v. Vitruv. V, 10. et al. Non itaque vs. 446. 447. sola ac propria virorum negotia memorantur, quod supra monui. Si tamen Glossis mss. ap. Ferrar. l. l. fides habenda, mulieres lavabantur gratis, aut se ipass pro pretio dabant.

448 seq. Grangæus comparat verba Martialis II, 90, 9. Non sit dactiesima conjux, et Eurip. Hippol. v. 640 seq. Σοφήν δὲ μισῶ. μή χὰς ἔν χ' ἐμοῖς δόμοις Εἴη φροιοῦσα πλεῶν, ἢ γυναῖκα χρῆν. Τὸ γὰς πανοῦς.

<sup>12.</sup> a. 9. Koenig ad Claudian. III, 147.
Lips. ad Tac. Ann, I, 28. et Elmenh, ad
Minuc. p. 128.

12. a. 9. Koenig ad Claudian. III, 147.
p. 556 seq. et VV. DD. ad Gell. VII,
Minuc. p. 128.

γον μάλλον ἐντίπτει Κύπεις Ἐν ταϊς σοφαίαν. Poeta vero, mulieres insectans literatas, feminam forte, nescio quam, tunc temporis viventem. toto h. l. inde a v. 436. respexit. Vetus Schol. ad v. 434. "Statiliam Messalinam insectatur, quæ, post quatuor matrimonia diverso exitu soluta, postremo Neroni nupsit: post quem interemtum et opibus et forma et ingenio plurimum viguit et consectata est usum eloquentiæ usque ad studium declamandi." Ingeniose Henninius: "Suspicor per transennam notari h. l. Sulpiciam, Caleni uxorem, feminam doctissimam, quæ et ipsa ad Satiras accessit, unde Juvenalis, invidiæ æstro forte percussus indignatusque feminam in gloriæ partem venisse, stilum in feminas literatas generatim, sed obliquo in Sulpiciam oculo strinxit. Ipsa fatetur: Primaque Romanas docui contendere Graiis; et in satirica illa querela de exactis Urbe philoso phis sane non unum curtum sermone rotato enthymema, non una historia. Quod autem Palæmonis artem volverit, ipsa fatetur, quum in illa Satira ait sibi lusa multa millia Phalæcorum, Iambicorum, Scazontum cet. ut non immerito loquacitatis a Nostro v. 438 seq. accusata videri possit. Quod antiquaria fuerit, et ea ipsa Satira docet." — 448. Non habeat dicendi genus accuratum, ad rhetoricæ grammaticesque regulas exactum; (cf. v. 453.) vel non habeat h. e. non noscat diversa dicendi genera, rectum ac pravum vel sublime, mediocre et tenue, vel demonstrativum, deliberativum et judiciale, vel denique Asiaticum, Rhodium, Atticum et Laconicum, quæ in libellis rhetoricis memoranur. — 449. aut curtum cet. h. e. aut Dialecticæ artis perita sit. thymema, in θύμημα, proprie quælibet cogitatio, et deinde conclusio e sententiis contrariis, vel forma syllogismi, qui Aristoteli μονολήμμωνος dicitur, in quo una præmissarum propositionum deest, quam in Supioman, cogito, h. e. in mente retineo. 130 Curtum vocatur, quoniam est decurtata et trunca quædam argumentandi ratio. Cf. Heins. ad Ovid. Fast. II, 408. Verba sermone rotato spectant ad rotundam brevitatem propositionum vel sententiarum omnisque conclusionis, quæ, quo brevior ac rotundior est, eo fortius ferit. 131 Hinc et præclare dicitur torqueat, metaphora petita a jaculis, quæ, quum brevia sunt, rotando torquentur. Id jam animadvertit Muretus Varr. Lectt. VIII, 21. ubi etiam adscripsit locum Platonis de Spartanorum loquendi consuetudine, quos ab initio rudes imperitosque videri, sed postea torquere et

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Cf. Cic. Topic. 13. et 14. Quintil. V, 10. pr. V, 14, 24. et VIII, 5, 9. IV. p. 253. IV. p. 253.

vibrare brevem aliquam sententiam dicit. Hinc jaculator dicitur rhetor inf. VII, 193. et ap. Senec. in Epist. Eadem illa sententia, velut lacerto excussa, terquetur, ap. Cic. Or. 70. Demosthenis vibrant fulmina, ap. Petron. 109. et Quintil. XI, 3. § 120. jaculari dicta et sententias. 138 — 459. artem Palæmonis, h. e. Grammaticam. M. vel Q. Remmius Palæmon, magister Quintiliani, sub Tiberio et Claudio principem locum inter Grammaticos tenuit et arrogantia fuit tanta, ut secum et natas et morituras literas jactaret. 133 verbis et lingua, vel secum s. animo, expendit, examinat vel tractat : que notiones etiam verbo simili versare subjects: sunt. 454. Antiquarii dicuntur vel veterum poetarum, historiarum et antiquitatis studiosi, vel qui usu et investigatione antiquarum obsoletarumque vocum ac locutionum eruditionis famam affectant, vel denique qui priscos libros legunt et tractant. Cf. intpp. Suet. Aug. 86. — 455. amica opica, quæ Opice s. Osce, Oscorum more, h. e. barbare, indocte ac male loquitur. Opicum inter convicia fuisse, quibus Gracci Romanos peterent, et hinc mulierem putide doctam h. l. opicam dici, monet Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. I. p. 282. coll. Plin. XXIX, 1. s. 7. Cf. sup. ad III, 207. verba nec curanda viris, ne viris quidem anxie circumspiciends et attendenda, nedum ab his in mulieribus reprehendenda et castiganda. - 456. Hinc Martial. XI, 20. Quæris, cur nolim te duoere, Galla? diserta es; Sæpe solæcismum Solacismum liceat facisse marite, h. e. mentula nostra facit. 184 uxor non sit tam docta, ut intelligat, maritum barbare et vitiose loqui, neque tanta eius sit eruditionis affectatio, ut mariti barbarismos castiget. Cf. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. II. p. 495.

457 seq. Alise mulieres, in primis divites, (les coquettes) nitorem munditiemque affectant, ut non maritis, sed mœchis placeant, earumque mira est impudentia superbiaque. Cf. ad v. 80. et 136 seq. virides gemmas, smaragdos (v. ad V, 38.) vel zmaragdos. 125 — 459. commisit, tradidit, h. e. appendit. magnos elenchos, uniones a margaritas oblongas, in piri modum turbinatas. 136 auribus extentis

Gramm. 23. Voss. Gramm. I, 4. et Dodwelli Annal. Quintil. p. 181 seq.

136 v. Plin. IX, 35. s. 56, ibique

<sup>128</sup> Turnebus Advers. III, 17. sermonem rotatum h. l. putat esse orationem conversione conclusam atque comprehensam ambitu; quod genus dicendi a Cicerone (Partit. 5.) versum, ab Aristotele convergamaires appelletur, et quo contorta eratio sit ideoque brevior, quam sponte natures fusa.

Cf. VII, 215 seq. Suct. de ill.

<sup>18</sup> Solactismus quid sit, vel tironibus notum. v. Cic. ad Heren. IV, 12. et Gell. V, 20.

<sup>188</sup> De hujus vocis scriptura v. Schwabe ad Phædr. III, 18, 7. et Heyne ad Tibull. I, 1, 51.

pondere margaritarum; ut Sen. Herc. Œt. v. 661. gemniferas detrahit aures Lapis Eoa lectus in unda. - 460. Cf. ad v. 30. et 136 sea.

461 — 478. Femina, ut mœchis placeat, pane siligineo, in lac asininum intincto, et unguentis oblinit faciem. Verba pane tumet facies, ut et ea, quæ sequuntur, referenda ad incrustationem panis madidi, (cf. v. 472. 473.) quo femina domi apud maritum, ut cutem molliret, linebat faciem eigue velut tectorium quoddam, h. e. crustam vel πατάπλασμα et ἐπίχρισμα, (kalchanwurf, kalch-gyps-kleisterüberzug) inducebat, quod deinde foras proditura abstergebat lomento (einer aus bohnenmehl und reis gekneteten masse) vel εμήγματι ex lacte asinino, ut mœchis placeret et cutis poliretur : nam tectorium, xonaua, proprie est incrustatio parietum ex arena et calce. 137 Hinc feeda adspectu ridendaque facies, nondum lota ac polita, et mox tectoria prima: nam tectorium proprie dicitur albedo et incrustatio, que creta potissimum et gypso muris aut parietibus et pavimentis inducitur. Hinc et labra mariti, faciem incrustatam exosculantis, viscantur et agglutinantur, h. e. tamquam in visco et glutine inhærescunt: unde miseri mariti. - Poppæana, quod Britan. jam monuisse video, non videntur esse medicamina faciei, ex madido pane et lacte asinino confecta, que nec pinguia sunt, nec spirant, sed unguenta suavis odoris aut magni pretii, ita (forsan primum a poeta nostro) appellata a Poppæa, Neronis uxore, (ut Cosmiana et Nicerotiana) ob inventionem ejus vel usum frequentem. Poppæa notissima e Suet. Ner. 35. et Tac. Ann. XIII, 45. 46. XIV, 1. 60. XV, 28. XVI, 6. Spirat. win. Poppæana, odorem eorum emittit s. fundit. 464 — 466. Cf. Var. Lect. Lipsius Epist. Quæst. IV, 25. poetæ menti obversata putabat verba Lucilii Sat. XV. Quum tecum est, quidvis satis est : visuri alieni Sint homines, spiram, pallas, redimicula promit. - lota cute, v. ad II, 105. - 465. Foliatum unguentum s. nardinum et malobathron, paratum ex nobili oleo, quod habent folia nardi vel potius malobathri, μαλοβάθεου s. μαλαβάθεου, inpr. in India; de cujus magno pretio et indole v. Plin. XII, 26. s. 59. XIII, 1 extr. et 3 extr. 138

Hard., Isidor. Orig. XVI, 10. Schakii garitam appendebant, qua inde unio di-Myrothec. I, 47. Barthblin. de inaur. cebatur, ut a forma guttarum stalagma. vett. p. m. 6 seq. 30 seq. et Böttiger in Sabina p. 391. 409. 410. qui Germ. cos reddit respectsperlen, girandolen aus drei ian., Gons. ad Petron. p. m. 81. et Bötglockenperlen, unde margaritam tribaccam dici monet Petron. c. 55. ubi conf. Burm.
p. 271 seq. Matronæ etiam alterutri sæpe auri unam tantum eamque ingentem marBarth. ad Claud. Eutrop. I, 226. Cruqu.

v. Böttigeri Sabina p. 390. et 409.

137 Conf. ad II, 107. Salmas. ad Spar-

machis parantur, in corum gratiam præparantur, vel ut mox his emuntur. 466. quidquid odorum, aromatum, gemmarum cet. quibus India abundat. mittitis, pro vulg. mittunt. huc, Romam. graciles, v. sup. ad V, 53. - 467. aperit, retegit, vultum, (ut ap-Martial. III, 8, 4.) crusta quasi obtectum, forte per totam noctem, ut eo mollior fieret, (unde tandem) et reponit, removet, tectoria prima, incrustationem panis: (v. ad v. 461 seq.) nam tectoria secunda, quæ nunc faciei inducit, sunt lac, unquenta (foliata) et fuci. Jam facies incipit agnosci atque fovetur, abluitur, tenerescit et candorem accipit lacte asinino. v. ad II, 107. Formosam faciem nigro medicamine velas: - Aut aperi faciem, vel tunicata lava, Martial. III, 8, 1. 4. -469, 470. Id fecit Poppæa, in exilium missa. Vid. loca Plinii et Dionis laudata ad II, 107. ad axem Hyperboreum, h. e. ad extremas easque septemtrionales terræ partes. axem, plagam cœli, ut passim. De Hyperboreis loc. class. Plin. IV, 12. Conf. Heyne ad Virg. Ge. III, 196. et Creuzer's Symbolik T. II. p. 39. 130. T. III. p. 226 seq. T. IV. p. 177. — 471 seq. Sed facies, quæ mutatis madidæ, facies dicelur, an ulcus? Henninius notat, Patres quoque ecclesiæ nostræ bile plus quam satirica in hos fucos, quorum ope deformes naturam quasi ulcisci videantur, insurrexisse. 139 mulatis, variis. 472. offas, micas vel frusta, (Grang. de la farine reduite en masse, quo sensu offa dicatur Plin. XV, 7.) coctae et madidae lacte asinino siliginis, v. ad II, 107. et V, 70. - 473. facies dicetur, an ulcus: nam et ulcera sic medicamentis et emplastris foventur.

474 — 485. Alia crudelis feminæ negotia, quæ mane agit, postquam e lecto surrexit. Sævit in familiam et iram, in maritum quacumque de causa conceptam, in servos servasque effundit. Talis Circe ap. Petron. c. 132. p. 627. ed. Burm. Cf. Barth. Advers. V, 8. Lepida vero causa iræ h. l. affertur: si nocte maritus aversus ab uxore jacuit, (καθεύδω ἀποστραφείς Lucian. in Dial. Merc.) h. e. libidini uxoris non satisfecit. — 476. periit, actum est de ea, δενώς pro, male tractatur, vel magnum ei impendet malum. Libraria vel serva prælegens et eleganter scribens librosve describens, cujus etiam in lapidibus mentio fit, (v. Pignori de servis p. 115. schönschreiberin)

et Mitscherl. ad Horat. Od. II, 7, 8. Salmas. ad Solin. p. 749. et in homon. byles iatr. c. 87. Barth. Adv. II, 6. et Arriani Peripl. maris Erythr. p. 178 seq. ed. Blancardi. Tinge caput nardi folio Mart. XIV, 146, 1.

<sup>139</sup> v. c. Tertull. de cultu fem. c. 3. Cyprian. de hab. virg. Tract. II. Ambros. de virg. lib. I. Hieron. de virgin. serv. ad Furiam et ad Demetriad. VIII, 10. inpr. Petr. Martyrem in Loc. Comm. et ad II Reg. IX.

ves campenaus, (spinnmeisterin) que lanam librat et quasillaries (spinnemädchen, spinnkorbmädchen, a quasillo sic dictis) appendit, pensa lanificis ancillis distribuit. 140 477. Cosmeta, ut vulgo putant, non χοσμήτερα, ornatrix, ancilla, quæ dominam exornat, componens crinem cet., (conf. v. 492 seq.) sed κοσμήτης, servus, qui mundum muliebrem cursbat. 141 Cosmetæ tamen dicebantur olim omnes puellæ virique, a quibus fucari facies, (schminkmädchen, schminkärzte) supercilia pingi, purgari dentes et medicamina, quibus fœtor halitus arcebatur, parari solebant, quorumque ars xοσμητική dicebatur. v. Böttigeri Sabina p. 18. 41. 214. ed. pr. ponunt, deponunt, tunicas, exui jubentur, et ad mammas usque nudatæ ministrant dominæ, ut facile vapulent. Cf. Pers. III, 1, 35. Ovid. Amor. I, 6, 19. et Böttigeri Liburnus, v. ad III, 240. Sebina p. 247. 263. pænas somni alieni, non sui, sed mariti, qui nocte aversus jaeuit. 479. frangit ferulas dorso suo, efficit, ut frangantur ferulæ, dum iis cæditur. Cf. ad VIII, 247. Scutica, parvum flagellum, e loris vel corio bubulo (18 σχύτος corium) factum. Levia peccata ferulis, graviora scuticis et gravissima flagellis (quales fuere μάστηνες ἀστραγαλωτα), de quibus v. Hemsterh. ad Polluc. X, 54. p. 1210. et Böttigeri Sabina p. 247. et 264.) puniuntur. Cf. Horat. Sat. I, 3, 119. 120. ubi similiter hæ voces junguntur. - 480. Sunt, quæ tortoribus s. carnificibus præstent annua salaria, quia sæpissime servos cædi jubent: nisi poeta rem in majus auxit. Conf. tamen de immani crudelitate feminarum, etiam mollissimarum, Böttigeri Sabina p. 251 seq. 263 seq. 276 seq. Lorarii dicebantur servi, qui conservos flagellare jubebantur, (zuchtknechte, knutmeister) tortores et carnifices publici, (peitschenknechte) qui reos potissimum, capitis damnatos, virgis cædebant. v. Pignori de servis p. 5 seq. et 15. Heyne in opusc. acad. T. III. p. 189 seq. et Böttigeri Sabina p. 246. 262. 263. 442.

481 — 485. Świssima mulier adeo omnem exuit humanitatem et tam parum suppliciis servorum innoxiorum movetur, ut, dum hi, quos ne homines quidem esse putat, (cf. sup. v. 219 - 222.) cæduntur, obiter, quasi aliud agens, (v. ad III, 241.) faciem linat medicamentis s. fuco, audiat amicas secum confabulantes cet. Verberat

Paul. in L. XXXI. D. de donat. inter namentis pressunt, non tamen et ornatrivir. et ux., Dufresnii Glossar, et Cujac. ces." Cf. Spanhem. ad Calim. H. in Obss. 1X, 30. Cf. de triplici illo serva-lavacr. Pall. v. 21. et Wower. ad Petron. rum genere Böttigeri Sabina p. 89. et p. 472. 366. ed. pr.

et iv. 488. 484. cædit pro: verberari et cædi jahet vel oædendos curat: nam quod per alium quis facit, ipse feciese putatur et dicitar. Cf. ad III, 37. 116. 186. 482. considerat et miratur aurum picta vesis, vestem acu pictam auroque intextam. De tali veste v. Plin. VIII, lature sources, ut X, 27. v. Heins. ad Ovid. Ep. Her. IX, 127. ... 488. Conf. locus Luciani adscriptus ad v. 484 seq. Diurmum a. diariam sc. scriptum, ipquiet, liber, in quo acta diurna a quotidiana rationesque potissimum accepti et expensi ab ancillis consignantur. Cf. Gell, V. 18. intpp. Nep. XXV, 18. et · Böttigeri Sabina p. 191. Diurnos demmentarios dixit Suet. in Aug. Transversa diurni vet. Schol. recte forsm interpretatur, ratiocinium diurnum, in transversa charta scriptum. (Gr. brishbygabon) 149 - 484 seq. Cf. Böttigeri Sabina p. 250 seq. Exi, jam abí, furcifer cet. 485. Intonet horrendum, horrende femina, ut ap. Virg. Æn. XII, 700. et inf. v. 517. grande nonat se. semivir : nisi jugenda sunt verba horrendum Exi, aut intonet impersonaliter accipiendum. Intonet autem gravius, quam resonet. Verba cognitione peracta vulgo interpretantur: finita cognitione causee et delictorum cujuslibet servi sumtoque de omnibus supplicio; rectius autem Brit. et Ach. jam omnibus rationibus diligenter recognitis et excussis, finita lectione longi diurni. - 486-507. Cf. Böttiperi Sabina p. 251 seg. Præfectura, administratio et gubernatio, domus non milior est aula Sicula, h. e. matrona s. femina, que domui et familiæ præest, non minus crudelis in servos, quam tyranni Siculi, Phalaris et Dionysii, in cives.

487. Nam si constituit, statuit, ornari cet., non, ut alii exponunt, constituit seil. meechis locum et tempus conveniendi. v. ad III, 12. — 488° exspectatur in hortis a meechis. — 489. Sacraria, ædiculas et templa Isidis in octo Romæ regionibus, apud quæ (in porticibus) et in quibus multa admittebantur stupra et adulteria a mulieribus, quæ prætendebant, se in casto Isidis esse et pervigilia, excubiss vigiliasve agere in ejus honorem. v. Böttigeri Sabina p. 199 seq. 143 lenæ

dig. XII, 21. Ita dicuntur libelli, in quibus et adversa parte perque transversum scribebatur, et in quos sine ordine omnia conjiciebantur, transferenda deinde in tabulas accepti et expensi. v. Salmas de Usur. p. 147. Minus probanda Grang. explicatio: legit diurnum transversa h. e. transverse, obiter; ut sit enallege. Sic fere transversa tueri ap. Virg.

Ecl. III, 8. et Valer. Fl. II, 154. ubi v. Burm. Sed ita saltem diurnum, non diurni, dixisset poeta.

168 Cf. IX, 22 seq. Ovid. A. A. I, 77 seq. III, 635 seq. Ouzel. et Elmenh. ad Minuc. p. m. 287. Alex. ab Alex. VI, 8. inpr. Joseph. Antiq. XVIII, 4. et 10. Inachidos limina dixit Mart. XI, 48, 4.

Isiacæ, mulieris, quæ apud ædem Isidis lenocinatur, vel potius sacerdotis; nam sacerdotes Isidis lenocinium quoque faciebant. Malim de ipsa Iside quasi lenocinante et lena magna (in cujus templo plurimæ prostant feminæ) accipere; quæ tamen ratio paulo durior est: nam sic Isiacæ poeta dixit pro Isidis. Multas (pellices, meretrices) illa fæcit, quod fuit ipsa Jovi, Ovid. A. A. I, 78.

490-507. Conf. Senec. de brev. vitæ c. 12. Martial. II, 66. et Claudism. de nupt. Honor. et Mar. carm. X, 101 seq. de ancillis ornatricibus variisque earum officiis. Disponere crinem, ut ponere, componere, singere, aptare, colere, onare, noun vel reixas diaribiobai vel curities. v. Spanhem. ad Callim. H. in Pall. v. 22. capillis laceratis ab irata et crudeli domina et nuda humero, veste ab eadem discissa. Sed verba hæc iis, quæ præcedunt, magis congruent, si ea cum Dusaulx et Ach. retuleris ad summam festinationem, qua Psecas, vocata a crudeli domina, accurrat capillis sparsis, solutis et laceratis, nec non seminuda, ut confestum disponat crinem dominæ properantis et clamantis. Poense, ab irata domina ei inflictse, mox memorantar v. 492 seq. et jam memoratæ sunt sup. v. 476 seq. puella ornatrix, et hinc forte comes Dianæ ap. Ovid. Met. III, 172., sic dicta a vezáčus, irrorare, (vezá; ros) quæ unguentis pretiosissimis (v. ad IX, 128.) capillos dominæ delibuit, irrigat, (ut ap. Claudian. l. l. largos hæc nectaris imbres irrigat) aut, quod cel. Böttiger in Sabina p. 106. et 125. docet, quæ unguenta pluviæ tenuis instar (4zà; s. Jazà; feiner staubregen) arte nunc ignota ore (unde hoc?) inspergit dominæ crinibus. Ornatrices rarum ac parvum aquæ solent mittere ac velut ψεκάζω, minutum s. rarum pluere; vet. Schol. Precas dicta a ψεκάζευ, ut Plecusa Martial. II, 66, 4. a πλέκευ. Cf. Snanhem. 1. l. Reines. Inscr. I, 89. et quæ ibi disputat p. 125. 126. de arte puelle ornatricis s. comtricis, (χομωτρίας, χομιστρίας, χομητρίας, TARRETIES, ZOGEOFPIES) capillis balsarram aut odoratos pulveres, medicates succes cet. instillantis eceque apte disponentis. - 492 seq. Cf. Martial. II, 66. Altior hic quare cincinnus, (ap. Martial. comarum ansulus, ut inf. v. 496. orbis) verba dominæ increpantis servam. Taurea non nomen matronæ a tauri feritate fictum, sed scutica e corio taurino. 493. crimen, quasi grave peccatum commiserit Psecas. capilli non bene, apte et æqualiter flexi, non decenti inflexione crispati. 494. 495. Verba poetæ miserantis ancillam et dominæ defor-

<sup>144</sup> v. Joseph. et Böttiger ll. ll.

mitatem deridentis. Si tibi displicuit nasus tuus, h. e. facies, quarh in speculo contemplaris, non placet, quia deformis est, nec pulcra reddi potest arte; unde ira. - 495. Altera ancilla lævum, a sinistra parte, extendit, componit, comas confusas. Nota Hein. est: " Dubitari potest, an hoc usus loquendi ferat. Unum exemplum scio, ubi lævum ita usurpatum videtur, Valer. Fl. I, 156. Igitur amplius cogitandum censeo." Sed alia exempla sunt Virg. Æn. II, 693. et volvit in orbem, v. ad v. 492. et 502. 497-501. Recte Grang. "Satirice, quod matronæ, tamquam senatores, de ornatu capillorum deliberent et sententiam dicant. Similis jocus IV, 73. et ap. Sen. de brev. vit. c. 12. Dum de singulis capillis in consilium itur matrona ancilla vetula, ob ætatem usumque peritior, quæ nunc lanis, lanificio, admota est, facta est quasillaria, (v. sup. ad v. 476.) postquam cessavit emerita acu, h. e. emeritis quasi stipendiis, propter ætatem et hebetatam oculorum aciem, vacationem accepit a tenuiori ac subtiliori manuum opera, a suendo vel pingendo acu, vel potius comendo, crispando et componendo crine, ut acus sit crinalis vel discriminalis, de qua v. Böttigeri Sabina p. 127. Vox emerita præclare petita est e re militari et gladiatoria, ut reliquæ, sententia prima Hujus erit, post hanc ætate alque arte minores Censebunt e curia vel senatu, in quo princeps senatus senioresque Patres primi sententiam dicebaut vel censebant et ceteri ordine rogabantur. - 500. Tamquam fama aut anima, ipsa vita, in periculum et discrimen vocetur, vel in discrimine versetur. - 502. Tot ordinibus vel gradibus cincinnorum cirrorumque premit caput, tot compagibus, cincinnis, cirris, in nodum collectis, tabulatis quasi et contignationibus, (etagen) altum, alte, ædificat, quod xarayenorixõe xal exwernõe dicitur. Cf. ad XIII, 165. Grangæus: "Antiquæ, inquit, matronæ crines ad verticem capitis convolutos habebant et aggestos quasi in turrim aut metam in primore parte capitis." Talis structura vel strues capillorum, a fronte in verticem reductorum et in gradus formatorum instar turris et coni, dicitur nodus et tutulus, Luciano imarástrasis serção, Statio Silv. I, 1, 113. celsæ frontis honores suggestusque comæ, Lucan. II, 358. corona matronæ, Hebræis Syrisque בניתא ædificium, et (quod Græcus Thucydidis interpres, a Scriverio laudatus, docet) κεώβυλος in viris, in feminis αίρυμβος et σαίρπος in pueris. Cf. Böttigeri Sabina p. 64. 108. 114. 127. 131. 135 seq. ed. pr. Hoc est alienis capillis turritum verticem struere ap. Hieron. ad Demetriad. 130. sect. 7. Turritum tortis caput accumulare in allum Crinibus ap. Prudent. Psychom. 183. comam

in gradus et orbes formare, volvere, (sup. v. 495.) frangere, sinuare; et tortos in fluctus ponere crines ap. Manil. V, 147. Conf. laudata ab Henninio verba Tertull. de cultu fem. et Marc. Capell. de Nupt. IV. Optime tamen mens poetæ percipietur e numis, ex quibus Ach. colligit, hanc satiram regnantibus Trajano et Hadriano in lucem prodiisse. La Edificat caput altum tot compagibus, ut fere Corpora ædificant celeri crescentia nexu ap. Claudian. XVII, 321.

503 seq. Mulier, cui ita in priori capitis parte crinis in formam turris alte structus est, a fronte videtur esse procera, ut Andromache, uxor Hectoris, 146 post, h. e. a tergo, aversa, minor est, ut aliam cre-Similiter Mart. XIV, 122. de pumilione: Si solum spectes hominis caput, Hectora credas: Si stantem videas, Astyanacta putes. Quæ poeta h. l. asperioribus facetiis perstringit, nostris quoque temporibus ridendi occasionem dabunt. 504 seq. cedo, dic, quid credas? quid deinde? vel, quanto magis scil. aliam credas, si breve cet. German. verterem: wie, wenn sie gar von natur sehr klein oder verwachsen ist? Hæc interpretatio firmatur simili loco XIII, 210. Hinc v. 507. interrog. signum posui. 147 Staturæ brevitas facete mox adumbratur v. virgine Pygmæa, conf. ad XIII, 167. 506. et inpr. v. 507. thurni calceamenta sublimiora subere conserta, quibus multi, ut grandiores fierent, inpr. tragœdi, (ut comœdi soccis) utebantur, augustam referentes deorum heroumque speciem : unde etiam stilus tragicus vel grande dicendi genus ipsaque tragædia cothurnus dicitur inf. v. 634. VII, 72. et XV, 29. - 507. ad oscula non tam mariti, quam mœchi; ut cum osculetur. levis, agilis, έλαφεα, πούφη.

H. Valesii in Juvenalem, (in quibus docet, in numis conspici Trajani Imp. uxorem, Plotinam, et sororem Marcianam hujusque filiam Matidiam, nec non Sabinam, Hadriani conjugem filiamque Matidiæ, habentes a fronte in modum turriculæ vel turbanti capillos admodum elatos et in altum suggestum exaggeratos, retro autem depressos et plexos vel in varios orbes volutos; hunc vero morem non nisi Trajano imperante et deinde X L circiter annos (in aula) durasse et damnatum ab Annia Galeria Faustina, Antonini Pii uxore, ut invenustum, nec postea repetitum esse) Æneæ Vici Imagg. Augustarum, Bartholin. de Inaur. Vett. p. 9—12. Junius de Coma c. 7. Salmas. ad Tertull. Pall. p. 246. al.

A. A. II, 645 seq. III, 777 seq. et

147 Verba obscura, quæ alii sic interpretantur: Da et concede hoc parvis illis mulieribus, permitte et indulge, ut altiores videantur ac videri velint, ut naturam arte corrigant, si brevioris sint staturæ. Alii ita: Et quidni illa alia videatur a fronte, quam a tergo, cedo enim et dic, an non alia videri queat, quum a natura parva sit et brevia? Britann. "cedo h. e. dic mihi, quomodo facit, tam brevi statura, quum maritum vult osculari? erigit se in plantas." Nihil horum satisfacit: nam sententiæ illæ vel languent, vel ex verbis poetæ perperam eliciuntur; et cedo neutiquam significat concede. v. Lexica.

508. Mulier talis, quæ et adultera est et cultus studiosissima, nullam mariti rationem habet, vel sumtuum, quos facit, et damsorum, que patitur: dum se ornat et mœchatur, non curat rem familiarema. Vivit tamquam vicina marito, non conjux ejus esset. Cf. ad v. 141. — 510. 511. Festive et σπωστιπῶς poeta dicit: Hoc solo propior est, h. e. ostendit, se uxorem, non vicinam esse et in iisdem sedibus habitare, quod amicos et servos conjugis odit, eique gravis est rationibus, multis expensis. Cf. Var. Lect.

511-592. Aliud feminarum vitium est nimia propensio ad stultam cujuscumque generis superstitionem, quam potissimum peperit futurorum scrutandorum et præsciendorum cupiditas, qua homines omni avo flagrarunt. Qua ratione et quo ordine singula hujus rei momenta tractaverit poeta, Henninius jam docuit his verbis: "Subtilissime ab hoc versu usque ad v. 592. traducit omne genus divinationum, quæ in usu erant apud Judæos 542-550. Armenios et Syros 550-552. Chaldreos 553-571. Ægyptios, quorum mirificam superstitionem obiter exagitat 572-581. Phrygas 582-592. Indos 592. Perstringit Romanorum Bellonarios 511. 512. Grecorum Gallos Magnæ Matris 518-541. hi enim populi, quos modo dixi, maxime divinationum erant studiosi. Ridet lustrationes cujuscumque generis et expiationes 518-529. noctes viduas diebus sacris 535. 536. preces meditatas vel et cum lacrimis fusas 589. sacrificia 541. 542. procurationem fulgurum 587. quin immo per satiram etiam adoritur revelationes sacras 544. 545. dein enthusiasmos 511. 512. somnia et prædictiones ex illis 530. 581. extispicinam, haruspicinam, ubi obiter impia homicidia ad expiscanda futura notat 549-553. auguria et auspicia Satirica hinc bile perfundit oracula in genere, speciatim Hammonis Libyci et Apollinis Delphici 554-556. Mathematicos 557-568. Apotelesmaticos 569-571. Astrologos 572-581. Ophthalmomanticen 578. 579. Medicos, qui Medicinæ Astrologiam accommedant 580. 581. sortes, metoposcopos, chiromanticen 583. 584. Paucis, omnem Gentilium religionem subsannat, quam acutissime ad ineptas superstitiones, in quas sequior sexus est proclivior, refert, et summa styli acrimonia omnes etiam absurdissimas aliarum gentium superstitiones Romam, tamquam in sentinam, confluxisse indignatur." De iisdem superstitionibus earumque causis et classibus v. inpr. Heyne in Opusc. Academ. Vol. III. p. 203 seq. 270 seq. 291. et 312

511 seq. De sacris Bellonæ et Bellonariis cf. IV, 123 seq. et loc.

class. Tibull. I, 6, 48 seq. ubi v. Heyne. Similia erant sacra magnæ Matris Deum s. Cybeles, similesque Bellonariis ejus sacerdotes, Galli. Epitheton furentis et Bellonæ et Matri Deorum earumque sacerdotibus sacrisque fanaticis aptum est. chorus sacerdotum Ecce intrat: facete poeta, de sacris fanaticis locuturus, ipse quasi enthusiasmum et tam vividos excelsosque phantasise sensus concipit, ut coram cernere jam omnia sibi videatur; quæ etiam abrupti forte transitus cauintrat ædes feminæ, arcessitus ab ea, ut consulatur: nam sacerdotes Bellonæ, Cybeles, Isidis cet. a superstitiosis hominibus consulebantur. 513. Semivir, eunuchus, (ut semimares ap. Ovid. Fast. IV, 183.) ingens, Archigallus, antistes sacrorum Gallisque præ-Ingens et corpore, et auctoritate ac veneratione. v. sup. ad facies, persona, reverenda minori obscano, reliquis Gallis, v. 874. dignitate inferioribus: unde minori. 148 Obscæni greges dicuntur Galli Ovid. Met. III, 537. et viri molles, obscæni ac semiviri junguntur Liv. XXXIII, 28. - 514. v. ad II, 116. Testa Samia (de qua v. ad XVI, 6.) citra perniciem Gallos sibi virilitatem secuisse tradit Coelits ap. Plin. XXXV, 12. s. 46. extr., (ubi v. intpp.) at ferro Lactant. V, 9. saxo acuto Ovid. Fast. IV, 237 seq. Catull. LXIII, 5. Devolvit illa acuto sibi pondera silice, h. e. cultello lapideo. Conf. Scalig. ad Auson. II, 12. et verba Lucilii: Testam homo sumit Samiam sibique illico Proscidit caulem tectesque una computat ambo. Conf. Var. Lect. et ad II, 116. 515. Cui Archigallo cedunt, ob summam dignitatem, sanctitatem ac reverentiam, adeoque eum vel venerantur vel sequentur, dato ei primo loco, cohors reliquorum sacerdotum, Gallorum, rauca, ob continuum clarumque cantum, ut sup. I, 2. (conf. ad VIII, 59.) vel potius propter acutam exilemque vocem; quæ cur eunuchis ac mulieribus sit, docent Macrob. Sat. VII, 10. Aristot. et 516. Plebeia tympana, sacerdotes minores vel inferioris ordinis, tympana pulsantes, more Gallorum in sacris Cybeles. mitra, passim dicitur fascia et diadema, ut et X, 267. (de cujus figura v. ad VIII, 259.) sed h. l. tiara Phrygia est pileus, de quo fimbrise s. fracise pendebant, quibus sub mento constrictis bucca vestitur, malse ae tempora obducuntur s. operiuntur. 149 Galli autem sacerdotes erant dez Phrygize.

517-521. Archigallus, a muliere consultus, (more superstitioso-

<sup>10</sup> Male vetus Schol. "quia minorem num scil. membrum virile dicitur Ovid. penem habet." et Bahrdt: ehrwiirdiger Fast. VI, 631. et Justin. I, 6. turch den obscünen stumpf; etsi obscu-

rum hominum) jam oraculum edit, in quo magna minatur mala, ab grato numine mox peccatoribus immittenda, hortaturque, ut ira Deorum tam donis ac muneribus, quam expiationibus lustrationibusque mitigetur. Similiter vaticinatur sacerdos Bellonæ ap. Tibull. I, 6, 51 seq. et oracula eduntur ap. Aristoph. in Equitibus. Eamdem vero superstitionem Seneca de vita beata c. 27. ita irridet: Quum sistrum aliquis concutiens ex imperio mentitur, quum aliquis secandi lacertos suos artifex brachia atque humeros suspensa manu cruentat, quum aliqua genibus-per viam repens ululat, (ut inf. v. 525.) laurumque linteatus senez et medio lucernam die præferens conclamat, iratum aliquem Deorum; concurritis et auditis et divinum esse eum, invicem muluum alentes stuporem, affirmatis cet. — Grande sonat, ut conclamat ap. Senec. l. l. Cf. ad v. 485. Britan, non ad vocem claram refert, sed ad faciem rei horrendam, ut sit, miranda prædicit et grandia; more Gallorum sacerdotumque Ægypti, qui per Urbem cum insignibus suis vaticinantes, fanatico carmine talia populis ventura minabantur. Possis etiam ad grandiorem vaticiniorum orationem referre. Præclare autem et facete v. 517-521. designatur versuta Archigalli similiumque sacerdotum avaritia ac fraus, qui morborum aliorumque malorum imminentium metu terrent superstitiosas mentes suadentque, ut iræ numinis sedandæ causa dona ac munera Diis vel, quod idem sit, sacerdotibus eorum Religionem sacerdotum omnibus profecto temporibus eamdem fuisse, notat Bahrdt. metui jubet adventum Septembris et Austri, h. e. auctumni, in quo morbi ac febres grassari solent. v. ad IV, 56. Facilis prædictio rerum, quæ vulgo fiunt, et apta ad designandam vanitatem vaticinii et superstitionis stultitiam. Sed graviores quoque morbos vel insolentiores eique mulieri, quæ eum consulit, impendentes divinasse censendus est Archigallus. 518. Ovorum usus erat solennis in lustrationibus et incantationibus; unde ap. Lucian. ra ix rie καθαεσιῶν ωὰ non edenda, sed foras projicienda; Grang. 150 Xerampelinæ, ξηραμπίλιναι sc. vestes, quæ colorem arefacto (ξηρώ) pampino (ἀματίλω) vel vitis folio similem adeoque pullum forte vel subrubrum ac pallidum (Gall. feuille morte) referebant. Alii: vestes coloris siccæ rosæ, qui Gall. rose sêche dicitur, nec multum differt

VII, 247. 1X, 616. Burm. ad Valer. Flac. VI, 700. Salmas. Exerc. Plin. p. 556. Gesner. ad Claudian. in Rufin. I, 198. et locus Hieron. in Gesneri et Schelleri Lexic. laudatus.

129 v. ad V, 85. intpp. Ovid. A. A. II,

330. Lakemacheri Antiq. Grac. sacr. p. 477. Brodæus Misc. I, 25. Mitscherl. ad Horat. Epod. V, 19 seq. et Kænig ad Pers. V, 185. Quæ ova non foris projiciebant, ut mos færebat, sed e conspectu ablata ipsi sacerdotes manducabant; Ach.

Vetus Schol. vestes ampelini coloris, quin inter coccinum et muricem medius est. Suidas in voc. 'Area Barnais de Romanis: in rais ingrais xai τως έπτικίως, και παρόντων πρέσβεων, ένεδύοντο χιτώνας και χλαμύδας ποικίλας, από χρυσού και πορφύρας, και άλλως πως πολυτελείς, έν δε ταίς κοπαίξ συνόδοις ξηγαμπελίνας το χεώμα, ας εκάλουν ατραβατικάς από τοῦ χεώματος τὸ γάς μέλαν, ἄτρον χαλούσιν η δτι μετά τραβαίας ταύταις εἰώθασι χρησθαν τραβαίαι δε λέγονται al πολυτελείς χλαμύδες. veteres, cf. Var. Lect. donaverit Ipsi, Archigallo. - 521. En astutiam sacerdotis, qui superstitiosis mulieribus, quæ et stupidæ vulgo sunt et credulæ, facile persuadet, omnia infortunia, ipsis impendentia, in has vestes derivatum iri, et sic totum annum, h. e. totius anni peccata expiata esse semel, hoc uno munere, ita ut jam in totum annum libera ipsis denuo sit peccandi potestas. In tunicas has eat forte per risum dixit poeta pro. tali donatione avertatur: is certe verborum sensus est. At ipsa hæc oratio ab ingenio talium præstigiatorum non abhorret. Grangæus, coll. Ascon. ad Orat. Cornel. pr. et Festo in v. Pilæ, putabat, hæc dicta esse ex ritu Romanorum, qui effigies et simulacra habuerint circum Lares in unaquaque domo, ut, si quid mali accideret, Dii in ea rejicerent. At Voss. ad Catull. p. 168. hæc notavit: " Vestes illas ipsimet Galli induebant, utpote qui exsectis virilibus illico habitum virilem muliebri permutarent: unde in antiquis marmoribus passim Galli visuntur in stola muliebri, quod et de Deæ Syriæ Gallis tradit Lucianus. Habitus autem Gallantium erat lugubris; et xerampelinum colorem Plinius rectissime pullum interpretatur."

522—530. Nihil non mulieri suadent superstitio et astutia sacerdotum. — 522—524. Genus hoe lustrationis notissimum ex Pers. II, 15. 16. Horat. Sat. II, 3, 290 seq. et al. Hibernum, congelatum. Ipsa quoque hyeme fluvio mergi non recusabit mulier et abluet timidum caput, h. e. se ipsam, cui superstitio ac versutia sacerdotum timorem incussit. 523. mergetur Tiberi matutino, h. e. matutino tempore, ut mane ap. Pers. et Horat. Il. Il. Nam homines cum diis acturi aut sacra iis facturi corpus totum, saltem manus, aqua, vel marina vel fluviali vel fontana, abluere solebant, (quo ritu adumbratur purgatio animi a vitiis) et ipsa nox polluere credebatur. 151 Ter, ut ap. Pers. l. c. Virg. Æn. VI, 229. Ovid. Met. VII, 261. et al. Hujus quoque numeri et mystica fuit vis, et vulgaris usus apud poetas. 162

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Cf. Prop. III, 10, 13. et Konig ad <sup>130</sup> Hinc nolim cum Hennin. hæc referre ad τριῶν βαστισμάτων ritus femina-

- 525. 526. Hunc superstitiosorum ritum memorant etiam Tibull. I, 2, 85. Seneca loco sup. ad v. 517. adscripto, et Joh. Mabilius, a C. Valesio laudatus, in Itin. Ital. p. 50. (Vidimus haud raro mulieres reptando in genua non solum ad Scalam sanctam, ad quam vix semquam aliter adscenditur, sed etiam ad sanctam Mariam majorem et ad Basilicam, quæ Ara Cæli dicitur, ex vicinis domibus progredi.) Minus apte comparant Ovid. Fast. VI, 397-412. Regis Tarquinii Superbi agrum inter Urbem ac Tiberim, consecratum Marti, unde campus deinde Martius fuit; quod vel tironibus notum e Liv. II, 5. Totum agrum erepet, quo ridicula superstitionis vanitas augetur. nibus cruentis rependo super arenam, lapides cet. nuda, v. ad. v. 159. - 526. candida Io, Inachi filia, in candidam vaccam a Jove mutata, quæ in Ægypto, recepta forma humana, nupsit Osiridi regi, post mortem vero in Deos relata est et Isis appellata, symbolum fecundantis et alentis Ægypti. Fabula notissima vel ex Ovid. Met. I, 588-747. de cujus origine et indole v. Heyne ad Apollodor. II, 1, 3. et Creuzer's Symbolik T. I. p. 309. 349. 355. T. II. p. 157. 384. T. IV. p. 17 seq. 31. 91. 239-256. candida Io, v. Ovid. Met. I, 743. Hoc epitheton ad pulcritudinem vel ad vestes lineas Isiacorum sacesdotum (cf. v. 533.) referendum putabat Brit. Cf. Brockhus. ad Tibull. I, 3, 81. si Io, h. e. Isis, jusserit scil. per sacerdotem, qui hoc mandatum sibi per somnium a Dea datum esse mentitur. Cf. v. 580. Nam aliæ nunc superstitiones ridentur earumque auctores, scerdotes Isiaci s. Isidis, qui non minus versuti præstigiatores, quam Bellonarii, Galli cet., erant et fraudulenti conjectores, h. e. somniorum interpretes, (conf. Cic. Div. I, 58.) quique recte sacrificuli sans superstitionis dicuntur Suet. Domit. c. 1. - 527 seq. Grangæi interpretatio forte non repudianda: quamvis Romæ in templo Isidis non vera sit Nili aqua, qua Ægyptii utuntur in hujus deze templis, sed tantum simulata, (v. Virg. Æn. IV, 512. ibique Serv. et Cerda) = men, si Io juberet, mulier hæc religiosa seu potius superstitioss vel ipsa (pedibus) ibit ad Ægypti finem eam petitura. Alio sensu kee verba esse capienda putat Ill. Böttiger in Sabina p. 184. 211. 212. ed. pr. ubi dicit, sacris Nili aquis magnam olim vim adsignatum que propterea ex Ægypto Romam et aliorsum fuisse delatas, (\* Maillet Descr. de l'Egypte T. I. p. 29.) cultores vero Isidis, templum

rumque conversionem ad nomen Christi; «ζεσθαι, Clem. Alex. Strom. IV. # Loneque v. 535 seq. ad los 'Ιουδαίων, ως και vit. XV, 18, σὸ πολλάπις ἰπὶ ποίτφ (post coitum) βαπ-

deze ingressos, aqua lustrali se ipsos zedemque adspersisse aut a sacrificulis adspersos esse: (v. Casaub. ad Theophr. Char. XVI.) fingere itaque poetam, Isidis cultricem eo superstitionis progredi, ut ab Ægypto arcessat aut ipsa potius petat aquam Nili, et quidem eum tantum in finem, ut in ædem statuamve Isidis spargat; neque eam magis superstitiosam fuisse, quam reges Persa um, qui aquam Choaspis in quovis itinere secum duxerint, de quo v. Brisson. de regno Pers. I. p. 59. Sed hæc interpretatio non differt a nostra; aquas autem Nili Choaspisve propter insignem earum vim aut arcanam a superstitiosis olim petitas esse, vix crediderim. Reges certe Persarum secum duxisse Choaspis aquam, quia fuerit levissima et suavissimi saporis, (เชียง ελαφείτατοι και ήδιστοι) tradunt Herodotus I, 188. et Ctesias ap. Athen. II, 6. (23.) p. 45. Hinc et Nili aqua a multis petita et tum Berenicæ a Ptolemæo Philad. patre, tum regi Persarum, et huic quidem tributi loco, (v. Athen. l. l. et II, 25. (74.) p. 67. et Plut. vit. Alex. p. 686. D.) missa videtur, non propter magnam sacramve vim, quæ olim ei tributa sit. Firmatur hæc conjectura verbis Sen. Nat. Quæst. IV, 2. extr. Quare Nilus dulcis est, si illi e mari unda est? Nec enim ulli flumini dulcior gustus. Non ignoro quidem, in ejusdem Sen. Nat. Quæst. III, 25. hæc legi: Quorumdam causa non potest reddi - quare aqua Nilotica fecundiores feminas faciat, adeo ut quarumdam viscera longe sterilitate præclusa ad conceptum relaxaverit; quare quædam in Lycia aquæ conceptum feminarum custodiant, quas solent petere, quibus parum tenax vulva est. Quod ad me attinet, pono ista inter temere vulgata. Ea tamen huc non referenda. modo in Ægyptum, sed etiam ad Ægypti finem, quin ultra aut supra Rgyptum, ubi Meroe sita est. Meroe, quæ aliis insula maxima Nili in Æthiopia, cujus urbs ejusdem nominis regia fuit sedes, (v. Strab. I, 75. et p. 1134. Herod. II, 29. Diodor. I. p. 38. Ptol. IV, 8. Plin. II, 75. V, 9. VI, 29. 35.) aliis peninsula dicitur, 163 est hod. Atbar, quæ provincia maximam regni Senaar et minorem Habessiniæ partem versus meridiem complectitur et non prorsus quidem et semper, sed pluvio tempore tota fluviis restagnantibus, Tacazzé s. Atbar, (Astabora) Nilo ejusque brachiis, cingitur. Docte et copiose de ea disputavit Heeren in Ideen über die Politik u. s. w. T. II. P. I. p. 363 calida Meroe, ut calida Coptus XV, 28. alisque -452. ed. III. oppida Æthiopiæ et Ægypti, terrarum in oriente sitarum; vel Nilas

<sup>10.</sup> et d'Anville Mémoires sur l'Egypte III, 51. Vol. II.

tepens s. tepidus, irrigans tepentem Ægyptum, X, 149. Prop. II, 33, 3. Claudian. XV, 476. Lucan. III, 199. VII, 823. ul spargat in ædem Isidis; ut ap. Tac. Ann. XV, 44. aqua ex proximo mari hausta templum et simulacrum dece Junonis prospersum est. - 529. Vetus Schol. In Martio campo templum Isidis vetustum, proximum ovili, h. e. ei loco, ubi Romulus et pastores adsueverant pecora pascere; aut regiam dicit Romuli, ut (leg. aut) palatium. Alii ovile h. l. dici putant septa, h. e. locum in campo Martio, in quem coibant in comitiis, quibus suffragii jus erat, ut ap. Liv. XXVI, 22. Lucan. II, 197. et al. Non male: sed quoniam antiquum vocatur ovile, cum Britan. et aliis accipere malim de eo loco campi Martii, ubi priscis temporibus ovilia fuerint Tarquiniorum et postea, horum agro Marti consecrato, septa sint exstructa. Antiquum itaque ovile poeta dixisse videtur facete. quia campum Martium sup. v. 525. agrum regis Superbi vocaverat. surgit doctius quam est, ut passim. Nam surgere, exsurgere, exstare, existere, erigi et adtollere se dicuntur montes, aggeres, muri, columnæ, ædificia, quæ alta sunt, vel quasi emergunt et eminent, vel conspiciuntur. 154 - 530. Credit enim mulier superstitiosa, quæ et credula esse solet, quod astutus sacerdos comminiscitur, se moneri voce ipsius Domina, Deze, Isidis, quia per somnium id sibi Deam indicasse ac jussisse fingit sacerdos, et hujus vox ipsi oraculi instar divini est, vel Deam per eum loqui putat. Domina, ut distrova, etiam passim Dea dicitur. 155 Vocabulum est honoris, ut regina, rex, mater, pater. - Monere et ronita vocabb. propria de oraculis, Diis ac vatibus, qui vel somniis vel prodigiis aliisque signis voluntatem suam et futura significant. 156

531. Eurommua elemnis, q. d. scilicet vel utique dignus est talis sacerdos, quocum Dii nocte loquantur! 532. Ergo, quia cum ipsa Dea eum colloquia habere existimant mulieres superstitiosæ, præcipue illum colunt.—533. Qui, antistes forte vel princeps sacerdotum grege, choro sacerdotum Isiacorum, qui et linigeri erant, vel lineis vestibus induti, (ut ipsa Isis, quæ regina Ægyptiorumfuisse videtur eosque lini usum docuisse) et calvi, capite raso; unde Linigeri fugiunt calvi sistrataque turba ap. Martial. XII, 29, 19. 157

<sup>154</sup> v. Burm. ad Ovid. Met. II, 264. et Drak. ad Liv. XXV, 21.

 <sup>148</sup> v. c. Ovid. A. A. I, 148. Virg. Æn.
 111, 113. 488. Prop. III, 3, 31.
 138 v. Heins. ad Ovid. Met. XIII, 216.
 Brækhus. ad Tibull. I, 6, 50. III, 4, 2.

Burm. ad Val. Fl. I, 29. 231. et ad Ovid.

Met. II, 639. al.

17 De illo vid. Brækhus. ad Tibull.

I, 3, 30. et Heins. ad Ovid. A. A, I,

77. de hoc Casaub. ad Lamprid. Commod. c. 9. Ferrar. Elect. II, 13. Hieron.

Causas utriusque rei pete ex Plut, de Iside et Osir. (Opp. T. II. p. 352. ed. Frft. vel T. VII. p. 390. ed. Reisk.) in quo libello de utroque Ægyptiorum numine et de Anubi copiosissime disputatur. nubis, Osiridis vel Typhonis filius, perpetuus Isidis et Osiridis, h. e. Lunæ et Solis, comes atque custos, factus nuntius inter Superos et Inferos, (ut Mercurius et 'Eeuñs Græcorum) qui symbolice horisontem sive ortum occasumque solis designabat et quasi janitor cœli et ostiarius erat, qui soli in hemisphærium nostrum ingredienti januam quasi aperiret eumdemque abeuntem in hemisphærium inferius emitteret: unde capite etiam canino effingebatur, quia canis olim ædium januis tamquam ostiarius vel custos ac vigil addebatur hujusque symbolum erat. Quod caput caninum, ejus effigies, humeris sacerdotum impositum per urbes circumferebatur. 158 Hoc loco innuitur summus Isidis sacerdos, qui personam Anubidis sustinet, forte ut risum moveat, vel quod derisoris partes agit. Alii rationem inde petunt, quod sacerdos vel statuam Isidis, æque ac Anubis, custodiat, vel nuncius sit inter Isidem et mulieres, ut Anubis inter Superos et Inferos, Henninius h. l. conspiciendam dedit imaginem Anubidis, qualis servabatur in cimeliis Parisinæ Genofevæ: est figura humana, excepto capite, quod caninum est, ipsoque rictus ductu exprimit et excutit currit per urbem derisor, deridens ipse stultitiam et credulitatem populi plangentis, cum luctu et planctu quærentis Apim; de quo v. ad VIII, 29. Poeta forte respexit illa sannæ genera, quæ exprimunt, qui ringuntur vel risu diducunt rictum quique linguam exsertant. Utrumque et canibus proprium est, et hoc quidem currendo fessis ac sitientibus. Conf. Pers. I, 60. ibique Casaub. Inde elucebit ars et ingenium Juvenalis, superstitionem subsannantis. Alii jungunt verba grege calvo plangentis populi.

585-541. Sensum et sales h. l. recte, opinor, cepit Britann. cujus hæc nota est: "Ille sacerdos, qui se cum Iside colloquium habere simulat, petit veniam mulieri huic vel uxori admodum superstitiosse ab Iside, quoties illa mulier non abstinet concubitu cum marito suo vel

ad Ezech. XLIV, 29. Ouzel. et Elmenh.

Diodor. I, 18. et 87. II, 4. inpr. Creu-

ad Minuc. p. 166.

108 v. ad XV, 8. Plut. de Iside et
Osir. Opp. T. II. p. 355 seq. 368. 380. 407. Herodot. II, 66. 67. Casaub. l. l. Jeblonsk. Panth. Ægypt. lib. V. c. l. T. III. p. 4—14. et 35 seq. Apul. Met. XI. p. 262. et Apol. p. 315. ett. Elm.

photor: 1, 18. et s7. 11, 4. inpr. Creuzer's Symbolik T. I. p. 293 seq.

10 Cf. Apul. l. l. et similes imagines
ap. Struv. Synt. Ant. Rom. Tab. V.
Fig. 21. Wilde gem. ant. tab. 31. Gorlæi Dactyl. T. 11. n. 386 seq. et Monta
fauc. Ant. expl. T. 11. P. 11. p. 314.

adec cum adulteris suis : unde forsan violato cadurco, lecto, i. e. non servata castitate lecti matrimonialis per eos dies ac noctes, quibus sacra Isidis peragebantur: nam tunc nefas erat conjungi marito. Et movisse caput cet. ironicos: et profecto ipse Osiris precibus sacerdotis adnuit; nam visa est serpens argentea movisse caput i. e. adsensisse. Illius sacerdotis lacrymæ m. m. præstant, ut Osiris, scil. corruptus muperibus, non abnuat veniam culpa, crimini mulieris, quæ cum viro coneubuit." 160 Jam videamus de verbis singulis. — 535—537. In sacris Isiacis, ut Bacchi et Cereris, femine ac matronæ, (ut Sισμοφοριά-(wear apud Athenienses) novem per dies ac noctes debebant abstinere concubitu et stramentis incubare in templo vel pervigilia in eo agere, quod vulgo dicebatur secubare et in casto Isidis vel Cereris esse. quo secubitu v. intpp. Prop. II, 33, (al. 24.) 1 seq. IV, 5, 34. Ovid. Am. III, 10, 1. et Tibull. I, 3, 23 seq. ubi nota Heynii legitur, quæ etiam ad h. l. transferri potest: "Admodum superstitiosam uxorem fuisse necesse est, quippe quæ etiam peregrina sacra coluit; nec id genus animorum adeo alienum ab amore esse aiunt." 536. diebus tam sacris et observandis cum reverentia, religiose, pie ac rite colendis; quibus maxime violatur castitas lecti matrimonialis. cum stramentum s. stragulum, lodix, culcita, ut VII, 221. et deinde totus lectus, ut h. l. Vetus Schol. laudavit hos Sulpiciæ versus: Ne me cadurcis destitutam fasciis (h. e. remotis stragulis) Nudam Calano concubantem proferat. 161 Originem vocis docet Plin. XIX, I. Nullum est candidius (linum) lanæve similius, sicut in culcitis præcipuam gloriam obtinent Cadurci in Gallia, quorum regio nunc Quercy et oppidum Cadurcum olim Divona s. Dueona hodieque Cahors dicitur. 162

Voss. Etymol, p. 87. et Salmas. Exerc. Plin. p. 341. 938. et 1170. nisi quod perperam putarunt, non mulierem, que sacris diebus haud abstinuerit concubitu, sed maritum ejus adiisse sacerdotem, ut pro ea veniam peteret, magnaque mercede ac perac culpam illius redemisse.

Jet Eos interpretati sunt Brækhus. ad

Let Eos interpretati sunt Breekhus. ad Tibull. IV, 2, 1. vir doctus in Miscell. Obss. crit. Vol. VII. T. III. p. 331 seq. et Wernsdorf in Poet, Lat. min. T. III. p. 95

p. 96.

100 Vetus Schol. male: membrum mulieris intelligitur, quum sit membri velamen; vel, ut alii, est instita, qua lectus intenditur. Illam vocis vim notavit etiam Isidorus in Glossis; Cadurcum (nam ita leg. pro cadurdum) membrum femina, et cadurca labra pudendi muliciris aut sponda lecti; eanque h. l. unice veram esse, contendebat H. Vales. mirans hoc latuisse omnes interpretes. Idem tamen Schol. inf. ad VII, 221. "Cadurcum quidam cucullum dicunt candidum, propter hiemes et nives comparatum; alii tabernaculum, aut tentorium dixere, quibus merces suas protegere consueverunt." Cf. Ferrar. de re vest. IV, 22. Soler. de pileo § 15. et Voss. Etymol. p. 87.

538. movisse caput, admuisse capite precibus sacerdotis; (ut xarumber περαλή ap. Hom. Il. I, 524 seq. et admisse deam ap. Liv. V, 22.) nisi malis, movisse, quassasse, caput præ ira, ut ap. Horat. Sat. I, 5, 58. Virg. Æn. VII, 292. xirhous nden Hom. Od. V, 285. Tum minor distinctio post cadurco ponenda. visa est; quod fingit sacerargentea serpens, simulacrum Isidis in templo. Nam inter varias hujus Deze species ac symbola etiam hæc pertinent, quod vel caput ejus vel dextrum brachium serpentibus cinctum est, vel currus duobus draconibus vehitur. 163 \_\_\_ 539. murmura, ut susurri et 400esculo, preces (h. l. sacerdotis) et vota cum murmure s. susurro concepta: nam vota, quæ clara voce facere pudebat precantes, in primis parum honesta vel improba vel invidiosa, tacite aut cum murmure concipiebantur, ne quis ea audiret, aut faceret contraria. ejusmodi preces memorant Sophocles Electr. 638 seq. et Persius II, 6 seq. Bene autem Sen. Ep. 10. ex Athenodoro: Tunc scito, te esse omnibus cupiditatibus solutum, quum eo perveneris, ut nihil Deum roges, nisi quod rogare possis palam. Nunc enim quanta dementia est homi-Turpissima vota diis insusurrant; si quis admoverit aurem, conticescent et, quod scire hominem nolunt, Deo narrant. - Qui aperto vivit voto nec labra movet metuens audiri cet. ut ap. Martial. I, 40, 6. mihil arcano qui roget ore deos. Hinc Pythagoræ præceptum uerd **Φωνη̈**ς ευχιο. 164 meditata, præclare, quia non sunt justæ preces, ex vero animi sensu profectæ, sed murmura inania, fraudulenter excogi-540. 541. Facete ridetur superstitio mulieris, cuius preces exaudiuntur cuique datur venia culpæ, concubitus, quia Osiris, vel uxor ejus Isis, donis corrumpuntur, h. e. sacerdos munera accipit. Anser vero et popanum s. placenta tenuis (Layach) et Isidi sacra, et in deliciis erant sacerdotibus Ægyptiis, 165 Henninius: "Si vis, inquit, hunc locum penitus intelligere, vide Petri Bellorii Ægyptium illum sacrorum ministrum, cum florum fructuumque primitiis nec non multis anscribus onustum, e manu pendulis, et. ut videtur, qua-

160 Conf. Ælian. hist. an. Diodor. I. Macrob. Sat. I, 20. Ovid. Am. II, 13, 13. et Met. IX, 693. (ubi v. Heina.) 13. may burm. ad Valer. Fl. IV, 418. Casal. de rit. vet. Ægypt. c. 24. Patin. Imp. Rom. num. f. 39. Montfauc. Antiq. expl. T. II. P. II. liv. 1. chap. 3—7. pl. 105—117. al. Salmas. ad Solin. p. 341. Creuzer's Symbolik T. I. p. 324.

164 Cf. X, 289. 290. et intpp. Pers.

II, 4-9. Tibull. II, 1, 84 seq. et Ho-

rat. Epist. I, 16, 59 seq.

165 v. Jablonski Panth. Æg. lib. V. c.

1. T. III. p. 8. 9. Philostr. vit. Apollon.

V, 9. Spanhem. Us. et Pr. Num. p.

266. Herodot. II, 45. Ovid. Fast. I,

453. 454. (ubi v. Heius. et Burm.) Philippi Epigr. X. in Brunck. Anal. T. II. p.

214. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P.

11. p. 150. 151. et Böttigeri Sabina p. 217.

dra, in qua non obscure mihi videor observare tenne popanum. Vide ejus figuram æri incisam ap. Spanhem. de Pr. et Us. Num. Diss. IV. p. m. 266. et integram in Sandrart Academia Picturæ Germ. edita P. I. L. II. tab. 4." De Osiride v. ad VIII, 29.

. 542 seq. Quum ille Isidis sacerdos locum dedit aliis superstitionis auctoribus et recessit, Judæa mulier vel Judæi succedunt, qui cophino fænoque relicto, h. e. relicta sylva ac supellectile sua, in Urbem venerunt, et mendicandi et vaticandi causa. Vid. ad III. 14 seq. Nonnulli putant, Judæos h. l. poni pro Chaldæis, somniorum interpretibus. Sed de his potius agitur v. 553 seq. arcanam mendicat in aurem, in aurem matronse superstitiosse clam insusurrat fata ejus Mendicare facete pro susurrare, quoniam mendici Judzei susurrant, vel simul clam stipem rogant. Clam vero vaticinantur et mendicant ac trementes h. e. timide, pavide; quoniam Judaicam religionem professi vel Ûrbe ejiciebantur, vel gravius tributum pendebant. Cf. intpp. Suet. Dom. 12. Sed v. sup. Excurs. ad V, 11. -544. Interpres legum Solymarum, Hierosolymitanarum, h. e. Judaicarum; nam Solyma olim dicta Hierosolyma et Solymi Hebræi. boris magna sacerdos, v. ad III, 15. internuncia, quæ voluntatem Dei hominibus indicat, unde Jovis internuncii et interpretes dicuntur augures et aves Cic. Phil. XIII, 5. et Div. II, 34. fida, cui fides est habenda; sipumzõic. summi cœli, h. e. Dei. v. ad XIV, 97. -546. Implet et illa Judæa s. sacerdos sibi manum prædicendo futura, sed parcius, quam ille sacerdos Isidis, (de quo antea sermo fuerat) et ære minuto, trientibus, quadrantibus cet. — 547. Fallaces Judæi pro mercede ad consulentis votum et somnia aliorum interpretantur, et quæ ipsi somniaverint confingunt. Somnia erant aut vera aut falsa, et magna illis olim vis tribuebatur ad futura prospicienda, quum natura somniorum non satis perspecta esset. v. König ad Pers. II, 57.

548—552. Armenius quoque vel Commagenus haruspex superstitiosis mulieribus, quæ peregrinis haruspicibus non minorem, quam Romanis fidem habent, ex inspectis extis futura prædicit, et huic spondet amatorem tenerum, dulcem vel tenero ac blando amore flagrantem, illi testàmentum ingens, ampla bona testamento legata ei vel relicta. Spondere, ut promittere III, 43. sed gravius est fidissimamque promissionem ac prædictionem significat. 166 Commagene pars

100 Conf. Cic. pro Mur. 41. extr. Se- XVI, 114. et Valer. Fl, VI, 117. Siminec. Ep. 19. Burm. ad Ovid. Ep. Her. liter Suet. Tiber. 14. (de infante Scri-

Syriæ inter Amanum montem et Euphratem. Haruspex tractabat, h. e. inspiciebat exta, et quidem potissimum pulmonem, jecur et cor. 167 In contemtum hujus artis, que profecto admodum inepta erat et ridicula, non majorum animalium, sed columbæ, pullorum et catelli exta memorari videntur. columbæ calidæ, recens mactatæ et adhuc fumantis, vel spirantis, h. e. palpitantis, doragologic. rimatur, solerter scrutatur, inspicit et consulit exta. Parrhasius (Epist. XVIII.) exta catelli dicit ad ritum magicæ damnatæque artis facere, et laudat hæc Pausan. VI, 2. § 2. verba: Ovis hædique et vituli exta passim consulebant haruspices, etiam suis apud Cyprum; canis autem nemo, nisi Thrasybulus augur et vates arcano peculiarique quodam ritu. 552. Interdum et pueri exta rimabitur, et pueros occidet, ut ex eorum extis talia perscrutetur. Conf. Ammian. Marc. XXIX, 2, 17. ubi Lindenbrog. laudat Vierium de præstigiis dæm. I, 7. Euseb. hist. eccl. VIII, 14. p. 98. Cassiodos in hist tripart. VI, 48. Theodoret. III, 21. et al. - faciet ita, quod, si alius faciat, ipse deferat, v. sup. ad v. 220. Patrabit infanticidium, quod indicio suo postea detegat, (accusans feminam superstitiosam) ut propositum præmium delationis adsequatur; Parrhas. l. l. Ach. et C. Vales. At Schol. vetus: "Heic Egnatium philosophum significat, qui filiam Bareæ Sorani, quam, quum ipse ad magicam discendam esset (ita Dorleans legit pro descendisset) hortatus, detulit Neroni, ob quam rem mori cum patre jussa est a Nerone. Egnatium autem poeta ob delationem hanc ipsam sæpe lacerat, ut III. 116." Conf. Tac. Ann. XVI, 30.

558-581. Locus class. de alia superstitione et arte, de qua hæc disputavit Koenig ad Pers. V, 46 seq. A stellarum compositione et inclinatione en, qua quis lucem adspexisset, indolem ejus et naturam, studia, commoda et incommoda vitæ futuræ pendere, antiquitatis superstitio sibi persuasit. Opinio hæc, rudibus ingeniis familiarissima ideoque et vetustissima, ex eo fonte profluxit, unde plurimi et maximi errores, quibus mortales ducuntur et exagitantur, originem traxerunt. Proclivis est enim omnis ætas, a literarum studio nondum philosophiæ luce collustrata, ad indagandas causas carum rerum, quæ vel magnitudine sua in admirationem sui rapiunt, vel utilitate aliqua ad hominum vitam insignes sunt, vel omnino ad genus mortalium aliqua ratione pertinent. Quo in studio lapsi sunt homines eo gra-

bonius mathematicus praclara spopondit Cic. de harusp. resp. 9. et Div. I, 39. 58. cet.) et Oth. 4.

esi Conf. loca class. Lucan. I, 621 seq.

vius, quo minore rerum cognitione instructi illud aggrederentur, quum rerum simul exsistentium, quæ nulla societate inter se conjunctæ essent, in alterutra alterutrius causam et rationem sitam esse existimarent. Id quod non solum omnibus astrologise deliramentis locum fecit, sed et mater fuit omnium errorum, quos quidem futuri præsciendi amor foverat, innumeraque mala in vitam hominum induxit. Quantum prava hæc studia Ptolemæorum ætate viguerint, docet Heyne Opusc. acad. T. I. p. 109. Ceperunt autem nova semper incrementa omni memoria, qua homines debilitatis et fractis per luxum et mollitiem corporis et animi viribus rerum futurarum metu cruciarentur. Ceterum cur a genethliacis Saturni stella malefica, Jovis salutaris habeatur, (Macrob. Sat. I, 19.) ignorabant vulgo: una ratio affertur ex Ptolemæo in Fabric, Bibl. Gr. T. IV. c. 14. p. 449. Multi jam ex veteribus huic superstitioni anili bellum indixerunt. v. c. Favorin. ap. Gell. XIV, 1. Cic. de div. II. et Sext. Empir. V. Mansit temen persuasio vulgaris, ut, sub quo quis signorum Zodiaci esset natus, ab illius signi natura et indole colorem animi traheret, ut a Libra æquitatem, a Geminis propensum ad intimam familiaritatem animum, (in hoc autem videntur sibi veteres non semper constitisse; v. intop. Petron. 39.) malignitasque unius stellæ bonitate et salubritate alterius quodammodo coerceretur et temperaretur." Similia et alia copiose disseruere, quos infra laudavi in nota 168. Astrologism vero hanc profitebantur homines ubivis vagantes, qui Chaldæi, (v. 553.) astrologi, (v. 554.) mathematici, (v. 562.) Babylonii, astronomi, genethliaci, planetarii, assorshequernel, (Germ. nativitäteteller) vocabantur, ut are corum mathesis, aorgodoyla manund, yanthiadoysa, merempoleyiu, davrahisquarmin. Heec are nitebatur superstitione, que magnam vim in res humanas tribuebat planetis et sideribus, præcipue iis, que in zodiaco sunt queque eo momento, quo quisque nascebatur, et surgebant et his vicina et ab iis remota et denique iis opposita erant. Ex his sideribus quædam putabantur esse felicia ac benigna, (àyahswel doriges) ut Venue, (v. 570.) Jupiter, Luna, Virgo, Libra, Taurus; alia infausta, tristia et malefica, (xaxoroni doriges) ut Saturnus, (v. 569. 570.) Mars, (cf. X, 313. 314. et Ovid. Am. I, 8, 29.) Scorpio, Capricornus; alia vero communia, (inimono dories) ut Mercuries. Prosperorum tamen salutariumque siderum et conjunctione et oppositione (quæ proprie constellatio dicitur) noxiorum vis infringi et felicissima sæpe genesis effici credebatur. Hinc astrologi illi e genesi (v. 579.) s. genitura et sidere natalitio ejusque inspectione (v. 579.) vel

observatione ac comparatione, quæ horoscopus et thema, (Suet. Aug. 94. extr.) ώροσπόσος et θέμα, vocabatur, fata cuivis imminentia augurari et diem horamve, qua aliquid agendum esset, ut prospere succederet, definire solebant. Eo consilio utebantur libris, (v. 578.) sive tabellis, (v. 558.) ephemeridibus (v. 574.) et diariis, quæ Græcis ionusgides et winaxes (unde astrologia wnaxini, judiciaria, ut contra xamini, quæ est dorgomuia) nobisque Calender, Journale, Almanache, Tagebischer dicuntur, et in quibus designaverant ortus, motus, conjunctiones, distantias et oppositiones planetarum siderumque, ad quemcumque diem notatas, adeoque indicia τῶν καταρχῶν, inceptorum, et dierum horarumque, ad quælibet vitæ negotia eligendarum aut vitandarum, των έμπεάκτων ε. ευχεήστων et άπεάκτων. Conf. v. 575 seq. His ephemeridibus consultis et hora inde natali explorata, omnis Astrologorum ars in illis diebus horisve constituendis continebatur calculationibus et supputatione, quæ fiebat per numeros, h. e. calculos computatorios, et tabulam calculatoriam: unde numeri Thrasylli v. 576. Babylonii numeri Horat. Od. I, 11, 2. Chaldaicæ rationes Cic. Div. II, 47. et ψηφίδες; ut omnis illa exploratio ai Χαλδαίων μέθοδω in loco Luciani sup. ad III. 43. adscripto. 168

553 seq. Chaldæis majorem fidem habebunt superstitiosæ mulieres, quam Bellonæ, Cybeles Isidisque sacerdotibus, vel Judæis et haruspicibus, quorum antea mentio facta est. 554. Quidquid dixerit Astrologus, credent, tamquam ab ipso Jovis Hammonis fonte, h. e. oraculo, relatum, petitum ac profectum esset; (cf. ad VIII, 125.) et quidem duplicem ob causam credent, quoniam tum oracula ubivis fere terrarum, ne Delphico quidem, clarissimo omnium, excepto, cessant aut silent, adeoque ea ab illis non amplius consuli possunt, tum genus humanum futuri caligo damnat. Juvenalis tangit ridetque primum et superstitionis et oraculorum vanitatem, deinde astutiam vaticinatorum, non a Delphico oraculo, quod obticuisse nemo ignorabat, sed e longinquo mendacia, quæ difficilius ita exquiri possunt, petentium, denique v. 554. fabulosam oraculi Jovis Hammonis originem. Quum

168 v. ad v. 574 seq. III, 43 seq. VII,
194 seq. IX, 33. XIV, 248 seq. XVI,
4. Cic. Div. II, 42 seq. Manil. III, 160
seq. IV, 122 seq. 294 seq. Ovid. lbis 209
seq. Macrob. Somn. Scip. I, 19. Plin.
II, 8 seq. VII, 49. (ubi v. Hard.) Pfop.
IV, 1. Dorvill. ad Charit. p. 773 seq.
Burm. ad Lotich. El. I, 1, 44 seq. II,
8, 55. intpp. Horat. Od. I, 11. et II, 17,

17—24. (ubi v. inpr. Mitscherl. Anal. T. II. p. 696—704. et Jani in Excursu) Casaub. et Fülleborn ad Pers. V, 50. Ernesti ad Tac. Ann. IV, 58. Salmas. de ann. clim. p. 52 seq. 818 seq. Lindenbr. ad Ammian. Marc. X X VIII, 4, 24. Menag. ad Laert. p. 81. et Herrmann. in Mythol. T. 111.

enim Bacchus in expeditione Libyca aquæ inopia laboraret, aries subito ex arena exivisse et ad fontem aliquem perduxisse Bacchum, is autem pro Jove habuisse arietem, et hinc eo loco, quo reperta ait aqua, Jovi Hammoni magnificum exstruxisse templum perhibetur: unde Hammonis nomen vulgo ab arena, ἀπὸ τῆς ἄμμου, deducitur, et arietina ei cornua tribuuntur. 169 Templum quoque Hammonis cinctum est densa silva, quæ in illo terrarum tractu unica est et fonte vel multis potius fontibus alitur; in eodem vero vel alio Hammonis nemore est fons Solis, fano vicinus, qui medio die friget et calet noctu. 170 Hinc fons h. l. pro ipso oraculo. - 555. Scoptice hoc dicit, quasi illi astrologi oraculorum defectum supplere debeant; Ach. Variæ memorantur causæ, cur Delphicum aliaque oracula sensim obmutuerint; Delphicum tamen responsa adhuc dedisse traditur Neronis et Juliani temporibus. 171 556. damnat, vel damno afficit, vel propter noxas et scelera arguit et punit, ita Diis ulciscentibus, ad hominum interrogata non amplius respondendo; Prat. Reliqui interpretes vel tacent, vel nugantur. Saniora attulit Hein. qui ita exponit heec verba: caligo futuri damnat humanum genus, efficit, ut homines sæpe infelices sint, sæpius in perniciem eos præcipites dat, quia futura nesciunt. Ita locum quoque explicat vexatissimum Virg. An. XII, 727. Quem damnet labor et quo vergat pondere letum. Utrum vero rem acu tetigerit, aliorum sit judicium. Mihi quidem et dubia videtur illa verbi damnare significatio, et sententia non satis congrua; aptior autem hæc: caligo, ignorantia futuri temporis, rerum fatorumque futurorum, homines, qui eorum prænoscenderum cupiditate ardent, angit, cruciat. Poetæ nostri animo, ni fallor, obversabantur verba præclara Horat. Od. IV, 29, 29 seq. Prudens futuri temporis exitum Caliginosa nocte premit deus, Ridetque, si mortalis ultra Fas trepidat. Sed pro damnat, quod illo sensu non dicitur, aliud vellem substituisset verbum; neque huc referenda crediderim, quæ dixi ad. III, 116.

557—564. Eo major fides habetur astrologis eoque major et eorum et artis, quam profitentur, fama est, quo pluribus flagitiis infames

Diodor. et Herodot. ll. cc. Plin. II, 103. V, 5. Ovid. Met. XV, 309 seq. Lucret. VI, 818 seq.

w. Hygin. Poet. Astron. II, 20. et de vera hujus fabulæ origine Herrmann. Mythol. T. III. p. 288.

<sup>1:0</sup> De silva v. Lucan. IX, 522—527. Curt. IV, 7, 16. Diodor. I, 13. XVII, 50. Herodot. II, 42. IV, 181. de fonte Solis Curt. IV, 7, 22. Sil. III, 669 seq.

de div. II, 57. Strab. XVII. p. 559. Lucan. V, 112 seq. Euseb. præp. evang. l. V. p. 205 seq. et Casaub. antibaron.

sunt, vel potius, quo sepius vel in exsilium vel in carcerem vel in desertam insulam missi sunt, scil. propter mala, quæ prædixerunt, vel motus tam animorum et civiles, quam bellicos, quos vaticiniis suis excitarunt. Nam si eventus prædictis forte respondit, non modo revocantur et libertatem recuperant, sed magnam quoque famam conseguntur. Historia etiam omnium temporum docet, fanaticis ac vatibus eo melius consilia et cœpta sua processiese, quo pluribus obnoxii fuerint periculis et insectationibus. Ipsi Mathematici vel astrologi seepius et in exsilium missi, et revocati sunt. Hoc genus hominum potentibus infidum, sperantibus fallax, quod in civitate nostra et vetabitur semper, et retinebitur, Tac. Hist. I, 22. 179 Præcipuus, judicio hominum vulgari, est horum astrologorum, qui sæpius exsul fuit, cujus cet. h. e. astrologus, qualis fuit ille, ex cujus affirmatione et tabellis astrologicis (v. ad v. 553.) spem imperii præcipuam cepit Otho et cujus potissimum instinctu is magnum civem, Galbam, summo genere natum et Imperatorem, (v. ad I, 33.) trucidavit. Mathematicus ille, amicus Othonis, Seleucus dicitur Suet. Oth. 4-6. sed Ptolemæus Tacito Hist. I, 22. et Plutarcho, unde nonnulli putant, hæc ejusdem hominis diversa nomina fuisse. v. Burm. ad Suet. l. l. et Ernesti ad Tac. l. c. Alterutrum tamen sæpius exsulem fuisse, non alii, quod sciam, tradunt, tabella conducenda, cujus vaticinium magna mercede emendum est. obit pro obiit. v. Heins. ad Ovid. Fast. I, 109. - 560. fides est s. fit arti astrologicæ. ferro, ferreis catenis s. manicis. — 561. In castris stativis carcer erat, iisque motis malefici catenis trahebantur. Cf. ad Tac. Ann. I, 21. et III, 22. - 562. nemo indemnatus, non 4. numquam damnatus, habebit judicio hominum vulgari adeoque habere putabitur, genium, peritiam artis vel ingenium; nisi malis: habebit genium, Genii favorem, fortunam secundam. Conf. Martial. VI, 60, 10. (victurus genium debet habere liber) et VII, 77, 4. (habes nec cor nec genium.) Genius albus et ater; Horat. Epist. II, 2, 186 seq. 563. 564. cui vix contigit tam felici esse, ut rele-Vid. sup. ad v. 22. garetur tantum, non occideretur, utque tandem, multos post annos. de Cyclada, unam a Cycladibus ins., v. c. Seriexsilio revocaretur. phum et alias; vel pro quavis insula, in quam damnati relegabantur. Scripho parva, ut X, 170. (et sic forte parvamque Seriphon leg. ap. Ovid. Met. VII, 464.) nam Seriphus (hod. Serfino)

exerc. I, 12. de hoc Suet. Ner. 40. Themiss. orat. XIX. Theodoret. hist. eccl. Tac. Ann. II, 32. XII, 52. et Hist. II, 11I, 21. Fontenelle hist. orac. II, 2 seq. 62. al.

patuit tantum circuitu XII mill. pass. v. Plin. IV, 12. s. 22. Eadem ins. deserta fuit et saxosa. v. Strab. X. p. 487. et Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. I. P. II. p. 175.

565 seq. Ejusmodi astrologos consulit Tanaquil tua, uxor futura, et quidem de lento funere, de sera s. tarda et nimis morante morte (ut III, 48.) matris tuze, ante omnia tamen de te, de tua morte, Postume, cet. Quæ impia vota tum temporis frequentia erant, et de iis sæpius consulebantur astrologi. v. ad III, 43. iclerica: quo impia mortis spes crescit. Ictericus, ἐκτερικὸς, homo laborans ictero, morbo regio s. arquato, qui e bile per totum corpus suffusa nascitur et nobis dicitur gelbsucht, Gr. Izrseos, ab ave ejusdem nominis, quæ eum, si spectaretur, sanare, et tum ipsa mori credebatur. 173 Tanaguil tua, ut ap. Auson. Epist. XXIII, 31. h. e. conjux tua, similis Tanaquili, Tarquinii Prisci uxori, que et imperiosa ac superba, et astrologie divinationumque vel cœlestium prodigiorum, ut vulgo Etrusci, peritissima fuit; quod vel ex Liv. I, 34. 39. et 41. notum est. Alii sigurirais ita bonam, prudentem et pudicam uxorem, cujus exemplum eadem Tanaquil fuerit, dici existimant. 567. Efferat domo mortuam, h. e. Quid enim majus, optabilius, dare numina sepeliat. v. ad I, 72. possunt, quam longam adulteri vitam et præmaturam mortem matris, mariti aliorumque consanguineorum, quorum opes hereditate accipiat.

569-581. Tales mulieres, quales nunc multæ sunt qualisque tua forte uxor erit, astrologiam ignorant; at sunt aliæ his doctiores, non minus vitandæ et cavendæ, quæ ipsæ hanc artem callent et profitentar; que non amplius consulunt astrologos, sed jam ipsee consuluntur, quæque manibus semper terunt ephemeridas, nec quidquam negotii suscipiunt aguntque, nisi illis antes consultis consilioque inde capto. Hæc, quæ Chaldæos consulit, et contra illius, quæ nullum consulit cet. 174 570. Saturni sidus triste, h. e. noxium, (ut grave Prop. IV, 1, 84. et impium Horat. Od. II, 17, 22.) Veneris autem lætum, b. e. prosperum et salutare. v. ad v. 553 seq. quo astro, cum quo sidere (scil. eum Luna) conjunctum, læta, læte, prospere, se proferat, prodeat, (ut ap. Suet. Ner. 6. extr.) se ostendat, Venus, h. e. salutaris sit. - 571.

31. XXXVII, 10.

173 v. Plin. XX, 9. XXX, 11. XXXVI, insultet poeta mulieri, quæ ignoret, quid sibi ipsi minentur sidera cet., h. e. quæ talia tanto scrutetur studio, neque curet, que in rem suam sint. Que sententia valgo ita separant, ut v. 572 seq. novum quomodo ex his verbis exaculpi possit, argumentum tractetur, et v. 569—571. Quibus anni temporibus sidera vel prospera et salutaria, vel noxia et imfesta sint, quibusque vel damnum, vel lucrum ipsis portendant. Incro dentur, in lucro ponantur, sint lucro, h. e. prospera. Cf. intpp. Horat. Od. I, 9, 14.

572. Occursus illius, tamquam rei mali ominis, cui vel occurrere periculosum sit. 175 vitare memento; v. ad V, 71. - 573. In cujus manibus cernis ephemeridas, tabulas mathematicas, (v. ad v. 553 seq.) tritas adsiduo usu, loco sucinorum, quibus ornantur manus mulierum, que etiam globos ex electro, (bernsteinkugeln) ut alios ex crystallo, confectos manibus gestabant refrigerationis bonique odoris causa; (v. ad v. 155. IX, 50. Plin. XXXVII, 2. Ovid. Met. II, 364 seq. Martial. IV, 59, 1. Böttigeri Sabina p. 432. 434. 452.) vel tamquam monilia ex electro, que ab ipsa contrectari solent; vel quas manibus semper terit, quemadmodum teruntur sucina, ut attritu calefacta magis redoleant odoremque spirent jucundiorem. Posterior ratio ceteris præferenda. 176 Hinc forte pinguia etiam dicuntur sucina; nisi hoc epitheton spectat potius ad naturam sucini, de qua Tac. Germ. 45. Si naturam sucini admoto igne tentes, in modum tædæ accenditur alitque flammam pinguem et olentem: mox ut in picem resinamve lentescit. 177 De sucino v. ad V, 24. (in Var. Lect.) et V, 38. 574 seq. Conf. ad v. 553. et loc. simil. Ammiani Marc. XXVIII, 4, 24. nullum astrologum. 575. castra viro patriamve (ita leg.) petente, marito ex Urbe proficiscente vel ad eam redeunte, non ibit pariter, una cum eo, quasi periculum ei immineat. 576. revocata ab itinere et admonita numeris Thrasylli, astrologica calculatione; nam ipsa hanc artem profitetur. De ephemeridibus et numeris v. ad v. 553. Thrasyllus celeberrimus mathematicus, Tiberii Imp. comes, contubernalis et præceptor, qui forte et libros scripsit de re medica, quos Plinius passim laudat. 178 577. Ad primum lapidem, milliarium ab Urbe, vectari vehiculo aut lectica, h. e. vel brevissimum iter facere. hora vectationi idonea ac prospera sumitur ex libro, ephemeride. Ad summam autem superstitionis vanitatem declarandam inpr. valet h. l. rerum frivolarum mini-

num esse speciem bituminis et pinguedinem terræ; unde h. l. pinguia."

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> Cf. ad v. 572. 601. 655. V, 54. Tac. Ann. IV, 60. et Hist. III, 85.

tial. III, 65, 5. (sucina trita) V, 38, 11. XI, 9, 6. (sucina virginea regelata manu).

<sup>177</sup> Grangæus: " Agricola putat, suci-

<sup>170</sup> v. Suet. in Aug. 98. in Tib. 14. 62. et in Cal. 19. Tac. Ann. VI, 20. 22. et inpr. Dio Cass. LV, 11. Vetus Schol. "Thrasyllus multarum artium scientiam professus postremo se dedit Platonicæ sectæ ac deinde mathesi cet."

marumque, de quibus ephemerides consuluntur, commemoratio. 578. Pruritus membri alicujus corporis ominosus, ut et sternutstio ac palpitatio. 179 579. inspecta genesi; v. ad v. 553. Collyrium medicamentum oculorum coloris cinerei ex spodio; h. l. forsan crocus vel collyrium διὰ κρόκου, quo pruritum tolli dicit Plin. XXI, 20. s. 81. 82. ubi v. Hard. 581. dederit, definiverit. Petosiris pro quovis astrologo, ut Thrasyllus sup. v. 576. Petosiris enim Ægyptius clarissimus fuit astrologus ac philosophus. 180

582-584. Si mediocris conditionis aut pauper erit mulier superstitiosa, mediocres etiam s. viliores et circulatorios hariolos consulet melustrabit, adibit vel pervagabitur, spatium utrimque diocri pretio. metarum, h. e. ab una meta ad alteram percurret Circum, qua in longum patet, inpr. Maximum, in quo circumforanei et viliores astrologi, divinatores, sortilegi, conjectores, quæstus causa versabantur mul-583. Meta, rissa, tres turriculæ s. columellæ, ad utramque extremitatem spinæ, qua medius Circus erat diremtus, collocatæ, (unde h. l. utrimque lustrabit metarum spatium) 188 circum quas currus sinissortes ducet, consulet sortilegos, qui in trorsum flectendus erat. Circo, foro ac viis passim versabantur. 183 - 583. frontem manumque præbebit inspiciendam vati, hariolo, et quidem frontem Metoposcopo seu Physiognomoni, qui ex fronte et vultu s. ore ejusque lineamentis, manum χυροσκόσω s. χυρομάντω, qui e manuum lineis et incisuris hominum mores atque fata futura divinat. 584. Poppysma, wirwusua s. gozgogues dicitur proprie palpus s. sonus, lingua aut manibus excitatus, quo adsensum vel admirationem significare et blandiri solemus, inpr. equis, qui ποππύζεσθαι, h. e. demulceri et applaudi amant; (v. ad

V, 2, 75. et Amphit I, 1, 139. Isidor. Orig. VIII, 9. extr. (ubi salisator dicitur, qui ex palpitatione membrorum divinat) Erasm. ad Prov. 37. cent. IV. chil. II. et Scalig. ad Plaut. Pseud. I, 1, 105.

105.

10 v. Suidas et ad eum Küsterus, Plin.
II, 23. VII, 49. Athen. III, 81. Firmic.
Mathes. lib. IV. Præf. et c. 16. lib.
VIII, 1. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II.
P. II. p. 470. et Salmas. de ann. clim.
p. 76. et 353. ubi monet, eumdem passim
Ptolemæo 'Αεχαῖο dici, eumque et Necepsum fuisse auctores τῆς κλημακτημικῆς
κρυμῆς, h. e. artis illius, quæ ex climactericorum annorum enumeratione, habita

simul siderum ratione, exponat, quid cuilibet nato contingere possit. Cf. Plin. IL. cc. ibique Hard. et Lambecii Comment. de Bibl. Cess. Vol. VI. P. II. p. 217 seq. ed. Kollarii.

ed. Kollarii.

lei Cf. mox v. 588—591. Horat. Sat.

I, 6, 113. 114. Cic. Div. I, 58. et al.

lim de qua re v. Suet. Cars. 39. et
Claud. 21. Ovid. Am. III, 15, 2. et

Met. III, 144.

188 Cf. v. 588 seq. Gesner. et Burm. ad Quintil. XII, 10, 74. Heyne ad Tibull. I, 3, 11. 12. et Cic. de Div. II, 41. ubi et verba h. l. apta leguntur: Hoc genus divinationis vita jam communis explosit. Quis enim magistratus aut quis vir illustrior utitur sortibus?

I, 35.) hinc favor, assensus, adulatio, blanditiæ, quo sensu ἐπόππνοσε abrir dixit Timocles apud Athen. IX, 18. pag. 407. (IX, 73. ed. Schweigh.). Vetus Schol. bene explicuit: oris pressi sonus, aut (ita leg. pro ut) labiorum in se collisorum strepitus. Hinc poeta facete, ni fallor, depinxit ejusmodi bariolos, Zigeunis hodiernis similes, quorum mos erat, per (s. xarà) orebrum poppysma, vel crebris poppysmis s. basiis jactatis, rogare, mendicare, blandiri et ad benevolentiam homines artisque suæ usum allicere, vel honoris ac venerationis signum Sic blanda basia jactare rhedæ devezæ IV, 118. (ubi v. not.) et fulgetras poppysmis adorare apud Plin. XXVIII, 2. ubi v. Intop. Hinc forte leg. crebrum ad poppysma roganti. Sed præferenda emendatio Cl. Manso crebrum poppysma sonanti, et hæc ejus interpretatio: " Ποστύζω non est jactare basia blanda, sed sibilum ore emittere, seu compressis labris acutiorem quemdam sonum edere. Stat mulier superstitiosa in circo fallaci frontemque ac manum, ut læta audiat, divino porrigit. Ille non nisi bona videt et auguratur, quoque majorem mercedem accipiat, se ipsum summo gaudio perfusum simulans, iterum iterumque poppysma sonat, h. e. emittit, edit. Eodem sensu legimus apud Theocr. V, 89. de Clearista, pastori, capras præteragenti, amorem et lætitiam suam prodente: Βάλλω zal μάλοισι του αίπύλου ά Κλεαρίστα, Τάς αίγας παρελώντα, και άδύ τι ποππυλιάσδει, ad quod bene Schol. και ήδύν τινα συρισμόν συρίζει. Transitiva autem verbi sonare significatio passim obvia, v. c. inf. VII, 108. Tibull. I, 3, 60. II, 1, 32. Virg. Ecl. V. 64." Heineckio vulgata lectio videtur sana et sensus hic: pauperes mulieres ad vates eunt, qui contenti sunt et esse debent, si sibi mercedis loco basia jactentur. Colligit id maxime e loco Mart. I, 77, 13. 14. Illic (in foro) æra sonant; at circum pulpita nostra Et steriles cathedras basia sola crepant. Quæ si mihi excidissent, ille forsan dixisset: interpretatio hæc nescio quid ridiculi habet. Quærere tamen possis, utrum satis probabile sit, librarios roganti substituisse pro sonanti. — 585. Divitibus mulieribus. Phryx augur: nam Phryges et Pisidæ et Cilices et Arabum natio avium significationibus plurimum obtemperarunt, Cic. de Div. I, 41. Indus, non philosophus, (Gymnosophista, Brachmanes) sed augur et, ni fallor, magus: nam India Romanis tam lato sensu dici solet, ut etiam Persidem, Arabiam, Æthiopiam partemque Ægypti complectatur, 184 et Persarum Magi tum philosophi, tum augures

<sup>164</sup> v. Heyne et Burm. ad Virg. Ge. II, 116. IV, 293.

Conductus mercede s. pretio, et quidem magno. erant. v. Cic. L c. Pauperes enim mulieres nec conducunt hariolos, nec magnam iis 586. astrorum mundique peritus, Astrologus et mercedem solvunt. Mundus etiam passim pro cœlo ponitur. 185 - 587. Mathematicus. Cf. Lucan. I, 584 seq. 606 seq. aliquis senior Etruscus haruspex, Ergenna dictus, qui et fulminum conditor vel procurator erat et expiator, quique mactatis ovibus et intestinis earum inspectis, quid factu opus esset, docebat. condit terra, sepulcro fulgura, eorum reliquias aut vestigia et fulmine icta: nam fulmine icti, quo loco exstincti erant, non cremari solebant, vel inde transferri, sed vel relinqui, vel sepeliri, locus autem sepiri et cæsa bidente (unde bidental dicebatur) arisque exstructis expiari et consecrari. 186 Omnem superstitionem, quæ ad fulmina spectat, vulgaresque de iis opiniones copiose exposuit ac perstrinxit Seneca in toto libro II. Nat. Quæst. Fulmina erant aut publica, aut privata. v. Plin. II, 52. et Sen. Nat. Quæst. II, 48. qui et plura eorum genera recensent. - 588. Plebeium, plebeiarum pauperumque mulierum, fatum positum est in Circo, ibi illis prædicitur. v. ad v. 582. in aggere, v. ad VIII, 43. - 589 seq. Ferrar. R. V. "Hic plebeiam et vitæ liberioris mulierem inducit poeta, nudis (ita vulgo legitur) cervicibus longum aurum s. monile gestantem. Nam quum matronæ ita stola talari et manuleata opertæ essent, ut nihil præter faciem appareret; contra libertinæ et quæ licentiam stupri vulgaverant non cervice modo, sed humeris atque lacertis conspicuis ac seminudis erant." Sed adversus eum ita disputat Achaintre: "Primum aurum longum dici pro monili non certum est; deinde inauditum monile cervicibus impositum; præterea meretrices monilibus aureis et longis etiam ornari, minime credendum: denique quid ridiculum magis, quam meretrices Syras, Phrygias, Ægyptias, ut erant pleræque, consulere hariolos Syros, Phrygios, Hebræos, atque etiam, an nubant potius cum hoc, quam cum illo, (huic quam illi) quasi meretricibus matrimonium et partus discrimen (v. 592.) sit frequens atque usitatum? (et optandum vel in votis?) Hinc cum Salm. et Juvencio nullis legimus pro nudis, ut innuatur mulier plebeia, (ut contra dives et nobilis v. 585 seq.) quæ

bull. III, 4, 18. 180 Cf. Acron ad Horat. A. P. 471. Koenig ad Pers. II, 27. Plin. II, 52. et II. p. 352. De duobus, quæ olim Romæ fuerutum et Bidental, Plut. Quæst. Con
180 IV. c. 1. et ibid. Rambsch. T. II. p. 352. De duobus, quæ olim Romæ fuerut, putealibus v. Koenig. ad Pers. IV, 49.

lls. III, 611. et Intpp. Ti-viv. IV, 2. Artemidor. II, 8. Lips. ad Senec. de Clem. I, 8. Potteri Archæol.

nullis cervicibus, h. e. nullo modo et nulla in parte colli vel potius capitis, ostendat, gestet, longum aurum, vela auro et argento distincta, ut matronæ divites." Recte, opinor, etsi legere malim Que nullum longis ostendit cervicibus aurum, aut certe longum aurum accipere de smaragdis, unionibus et elenchis, coll. sup. v. 457 seq. ubi designatur femina dives, Quæ virides gemmas collo circumdedit et quæ Auribus extentis magnos commisit elenchos. 590. Consulit hariolos ante phalas delphinorumque columnas, h. e. in Circo. v. ad v. 582. Phalæ s. falæ, turres ligneæ, non autem erectæ in Circo in usum spectatorum, sed quæ vulgo ab ovali figura ova dicuntur, obelisci aut columnæ mobiles septem, vel ovorum vel delphinorum figuram referentes, quæ in spins Circi ponebantur, et quarum una tolli sive auferri solebat, quoties unum e septem curriculis (nam tot fuisse constat) peractum erat. 187 Ludi circenses priscis temporibus Neptuno equestri vel Conso sacri erant, unde machinas illas etiam delphinorum imaginem retulisse suspicari possis. Utrum vero et cur præter ova etiam delphines ejusdem rei causa, ut curricula scil. bigarum quadrigarumque numerarentur, eodemque tempore appositi fuerint, haud liquet, neque satisfacit nobis conjectura Ferrarii, qui Elect. II, 15. hæc de ea re disputavit: "Quum quatuor essent Circi factiones, a tunicæ coloribus distinctæ, Veneta, Prasina, Alba et Russata; (v. ad VII, 114.) duæ tamen præcipuæ et scriptoribus celebres Veneta et Prasina: nam altera Venetæ, altera Prasinæ adhærebat. Et Venetæ quidem pannus, i. e. tunica cærulea, a colore maris; Prasinæ viridis a porraceo colore, sive a terra viridante. Quum ergo dum ille factiones in Circo certarent, ut intelligeretur, quænam prius metam septies flecteret, necesse fuit, utriusque factionis curricula et spatia denotari ac numerari. Quumque Veneta factionis agitatores essent rei maritima studiosi. Prasinge autem reliquus populus continentis incola, ut agricola, mercatores, et reliqui: factum inde est, ut Venetæ aurigationis nota et insigne atque index delphin esset, Prasinæ autem i. e. terrestris studii ovum s. lignea ovalis machina. Quare quum Romee longe major numerus esset populi, a re maritima alieni, Prasina factio

με Dio Case. lib. XLIX extr. de M. Agrippa: αξι τῷ πιριδρόμφ σφαλλομίνους τοὸ ἐπδράθους τερὶ τὸι τὸι διαθλαι ἀριθμό ροῦν, τοὸς τι διλφίνας και τὰ ἀνιδί δημιους-γήματα κατιστόσερτο, δαως δι αὐτῶι αι αιρίοδα τῶι πιριδρόμαι ἀναδικεύωνται. Cf. Liv. XLI, 27. Varro R. R. J, 2, 11.

(ex quo loco intelligitur, hasce machinas ligneas, singulis curriculis confectis, non demum appositas fulsee, sed sublatas) Salmas. Exerc. Plin. p. 640. al. 912. Parrhas. Epist. 28. et inpr. Ferrar. Elect. II. 15.

prævalebat. Unde Juven. Sat. XI, 196. totam Romam magna exspectatione fuisse in eventu viridis panni, nempe ob victoriam Prasinorum; etiamsi contrarium aliquando imperitantis studium esset. Ex eo etiam factum suspicor, ut in argenteis numis Rom. familiarum sub bigis et quadrigis modo tridens, modo spica conspiciatur, ut illo Venetorum victoria, hac Prasinorum indicaretur." — 591. caupone, priore marito, relicto, deserto.

592-597. Hæ mulieres plebeiæ ac pauperes, quamvis superstitiosæ sunt et de nubendo hariolos consulunt, tamen concipiunt, pariunt et editos infantes, non sine multis magnisque laboribus, ipsæ alunt; (cf. ad v. 9.) nobiles vero ac divites feminæ aut non concipere solent, aut certe non parere, sed conceptum partum medicamentis in utero exstinguere et abigere, ut et partus discrimen, periculum vitæ, quod parientes subeunt, et nutricis labores vel educationis incommoda effufortuna mediocri, vel misera ac tenui, urgente, premente eas et cogente, labores suscipere, quos matronæ nutricibus delegant. 594. aurato in lecto, qualis nobilium est. Puerpera; vet. Schol. puella, quæ primitus parit; Donat. et Isidor. quæ annis puerilibus Immo, quæ pueros parit. Illa tamen notio et h. l. apta. 595. hujus sc. veneficæ, vel improbæ obstetricis. medicamina, qualia memorat Plin. XX, 21. XXVII, 5. et 9. homines, fetus conceptos et formatos, qui jam homines sunt. Id magna cum vi dictum, ut et mox vocab. juris, facete simul translatum, conducit pro suscipit certo pretio. Nam conducers non modo dicuntur, qui operam suam vel rem opusque faciendum alicui locant, sed etiam qui illud redimunt, h. e. qui certo pretio aliquid sive faciendum sive præbendum in se recipiunt. 188.

597—601. Lepide ac salse poeta dixit: At gaude, infelix Postume s. marite, quod abortum faciat uxor tua, quin ipse ei porrige quidquid medicaminis erit, quamlibet potionem abortivam; nam alioquin fortasse illa pareret nigrum Ethiopis mœchi filium, cujus te patrem certe profiteri quemque heredem scribere deberes. 598. Distendere uterum, gravidam fieri et in utero fetum ferre ad legitimum tempus vexare uterum, quoniam pueri in eo saliunt, h. e. se movent. Quidam pro parere dictum accipiunt. Nota etiam plur. pueris, quo infortuniuma ugetur. 600. Ethiopis, forte servi tui. Cf. Martial. VI,

<sup>188</sup> Sic conducere dicitur redemtor columnam faciendam Cic. de Div. II, 21. Non. v. Burm. et Schwabe ad Phædrmedicus ægrum sanandum Plin. XXIX, IV, 24, 6.

39. decolor, fuscus, ex Æthiope patre et matre Romana natus; 601. Impleret tabulas testamenti, h. e. heres quum tu sis albus. solus vel ex asse, jussu forte uxoris, scriberetur; quod non minus ad augendam rei indignitatem valet. Cf. ad v. 218. et II. 58. quam tibi mane videndus, cujus conspectus occursusque tibi sedulo vitandus est, tamquam malum omen. Facete ita superstitionem vulgarem in rem suam convertit poeta, ut v. 572. 655: 656. et V, 54. ad quæ loca v. not. mane: nam species novæ et insolitæ rei maxime in omen et diras vertebatur, si vel multo mane et omnino sub exordia rerum gerendarum, vel, ut V, 54, per mediam noctem offerretur. 189

602-609. Notantur mulieres divites nobilesque, quæ suppositos, h. e. nothos, spurios, subditicios s. subditivos pueros maritis pro suis obtrudunt. Transeo, prætereo silentio, jam nihil de iis dicam, ut gaudia patrum de liberis, et vota eorum, quippe qui omnibus votis expetierant, ut sibi nascerentur filii; sed vota sæpe decepta, quæ ad irritum ceciderunt ad spurcos illos lacus, ubi olim liberi recens nati exponebantur: ex his enim expositis infantibus nobiles sterilesque matronæ formosissimos petebant, supponebantque pro suis; hi autem spurii et adulterini ita mirifico ae cæco casu in Scaurorum h. e. nobilium familiam recipiebantur et ad summos adscendebant honores. Miseri itaque patres, fraudis hujus muliebris ignari, nothos filios pro suis alebant falsoque ducebantur gaudio, et quidem sæpe. — 603. Spurci lacus qui sint, non satis mihi liquet. Interpretes, quotquot vidi, vel lectorem ad alios remittunt et quidem ad Parrhas. de reb. per epist. quæs. Ep. 28. et Alph. de Caranza Misc. de Partu c. IV. sect. 2. p. 359, quos equidem consulere non potui, vel designari putant lacum Velabrensem, ad radices montis Aventini, ubi cloacse (unde h. l. spurcos) confluxerint. At nemo veterum scriptorum, quod sciam, hujus lacus, nedum liberorum ibi expositorum, mentionem fecit. Constat potius, Romse infantes recens natos plerumque expositos fuisse ad columnam lactariam in foro olitorio. Hoc autem forum fuit propinguum monti Capitolino et Velabro, h. e. planitiei inter Capitolinum, Aventinum et Palatinum montes, in quam sæpe exundabat Tiberis, quæque cloacis in hunc fluvigm ductis

foturse lucis qualitatem prædicerent; unde salutandi mos exortus, quo bonum mane cuique vovemus."

Ovid. Fast. I, 178 seq. Cf. Heynii
Opusc. Academ. T. III. p. 270 seq.
Cic. Div. I, 45 seq. Plin. XXVIII, 2.

siccabatur. 100 Eo forte et poeta et interpp. respexere. inde petites infantes spurios, e quibus sic fiunt olim Salii et Scauri, h. e. summi sacerdotes et magistratus, vel nobiles. Pontifices Salios, v. Var. Lectt. Salios exquisite dixit poeta: nam non juvenes modo nobiles ad honores per sacerdotia adire solebant, sed in hoc sacerdotum quoque collegium non nisi patricii juvenes, iique patrimi et matrimi, cooptabantur. Scaurorum h. l. pro quibusvis nobilibus, quorum nomina accipiunt suppositi illi, sed falso corpore, h. l. quia falso, per errorem, eorum filii putantur. "Simile tamen aliquid forte accidit in familia Scaurorum, ad quod alludit poeta;" Ach.

605 seq. Venusta Fortunæ imago, quam et personam fecit poeta. Fortuna improba, sæpe indignis secunda et dignis adversa, unde et existimata cæca, volubilis, vaga, inconstans, incerta, varia, ut utar verbis Plin. II. Stat quasi ad spurcos illos lacus. tum pueri clam et exponebantur ad lacus spurcos vel columnam lactariam, et inde petebantur eum in finem, qui v. 602 seq. designatur. 606. Fortuna arridens etiam proverbii loco Romanis ac nobis dicitur. nudis infantibus, expositis. omnes, v. Var. Lect. vat; aut fovet eos, ut gallina pullos, ne frigore lædantur; aut potius fovet et involvit sinu quasi togse, (quod de intimo amore dicitur, ut in sinu gestare aliquem) vel in gremio, amplectens eos et vestimentis involvens. Martis sic aut nutricis persona Fortunæ imponitur. rigit, tradit, infert, ingerit, domibus altis, excelsis, h. e. divitum ac principum virorum, vel familiis nobilibus et antiquis, alti nominis, v. ad v. 385. - 608. Secretum sibi mimum parat, ut jocatur III, 39. Cf. ibi not. et Hor. Od. III, 29, 49 seq. - his se ingerit, se offert, vel se præbet benignam. Malim tamen: his insciis et pæne invitis sponte quasi se obtrudit, iis favet, non quæsita aut captata; quo fere sensu nos dicimus das glück sucht sie, et contra sie suchen das glück. Ita ingerere pro obtrudere dixere Cic. Verr. III, 28. et Claudian. XV, 198. Cf. Schwarz. ad Plin. Paneg. 86, 2. ubi formæ dicendi ingerere se et subtrahere se sibi opponuntur. - 609. producit, provehit ad honores et opes, (ut ap. Cic. Dom. 9.) nisi malis fingit, instituit, ut inf. ut suos alumnos; quo sensu tales homines etiem nobis, ut Romanis, (v. c. Horat. Sat. II, 6, 49.) Fortunæ filii dieuntur.

610-626. Notantur iterum, sed copiosius, non ès is sagéde, ut v. 133-5, magicæ artes et philtra, quibus multæ mulieres, et supersti-

<sup>200</sup> Cf. Liv. I, 38 extr. Ovid. Fast. VI, 401 seq. et Heyne ad Tibull. II, 5, 33.

tiosæ et improbæ, utantur, quibusque nonnumquam maritos in furorem impellant. Nova causa, quare uxor non sit ducenda. perstitio notissima et tunc temporis vulgaris; quam et animis mulierum, inpr. misere amantium, valde arrisisse non est quod miremur. Vis autem magicarum artium ad amorem tam inspirandum animo, quam ex eo pellendum spectare putabatur. 191 Hic magus et veterator affert magicos cantus mulieri, h. e. venit ad eam, ut illam doceat artem suam ejusque vim, profitetur se docturum esse insignem usum artis suæ et hanc commendat, haud nescius, se benigne exceptum iri; hic, ille, alter vendit mulieri philtra. magicos cantus, ἐπωδὰς, incantamenta. Philtra, piarea, pocula amatoria. Thessala, ut Marsa et Ibera, epitheta orn. in re magica passim obvia, quoniam hi populi et veneficii magicarumque artium studio olim infames erant et terræ eorum feraces venenorum, φαρμάχων, h. e. herbarum, in quarum succis non minor vis magica, quam in carminibus inesse credebatur. 611. mentem mariti vexare, ad insaniam adigere. Sic Thessalus veneficus perverse perturbavit familiæ mentem meæ Plaut. Amphitr. IV, 3, 10. et venenum exquisitum, quod turbaret mentem Claudii Tac. Ann. XII, 66. Cf. Ovid. A. A. II, 106. - 612. solea pulsare nates mariti, facete pro, indignissimo eum tractare modo, ad lubitum: quid enim gravius esse potest homini libero et viro, quam a muliere affici hac castigatione puerorum aut stultorum, quibus non modo caput, sed et nates soleis s. sandaliis (v. ad VII, 192.) cæduntur? Comparant intpp. verba Luciani in Philopseude, (σανδάλω γε χρυσώ είς εάς τυγάς, ώστες τὰ παιδία, παίεσθαι ἄξωι) et in Dial. Ven. ac Lunæ, (Ἡδη δὶ και πληγάς αὐτῷ ἐνίτειναι εἰς τὰς τυγάς τῷ σανδάλψ) et Terent. Eun. V, 8. al. 7, 4. Cf. intpp. Pers. V, 169. et Burm. Anthol. Lat. T. I. p. 618. Nos proverbii loco dicimus: unter dem pantoffel stehen.

612 seq. 'Agrosteoph ad maritum vel Postumum. inde est, illo philtro efficitur. - 615. avunculus Neronis, C. Caligula, frater Agrippinæ, matris Neronis, qui credebatur potionatus a Casonia uxore, amatorio quidem medicamento, sed quod in furorem verterit, Suet. Cal. c. 50. quod et tradit Joseph. Ant. XIX. Notissimus est furor hujus monstri, cujus effectus mox v. 618—625. memorantur. Veræ autem immanitatis hujus causæ nec philtrum Cæsoniæ, nec gravis morbus,

in quem octavo imperii mense incidit, sed aliæ fuisse videntur, de quibus alio loco disputavi. 192 De Cæsonia v. Suet. Cal. 25. Plin. VII, 5. et Dio Cass. LIX, 12. 23. — 616. frontem pulli, hippomanes, de quo v. sup. ad v. 133. totam frontem poeta dixit propter summum Caii furorem. tremuli, trementis frigore, h. e. recens nati. Infudit philtro. 617. Quæ mulier non faciet, quod Principis uxor fecit, tali exemplo incitata? Cf. ad VIII, 198.—618. Cuncta, universum imperium Rom., ardebant (tonante Caio, sc. ex furore, vet. Schol.) tanquam igne furoris Caligulæ, et ruebant fracta compage, h. e. res publica, capite ejus furente, collabebatur, istar ædium, quæ ruunt, commissura lapidum rupta; non aliter, quam cœlum totusque orbis terrarum nutaret vel adeo periret, Jove a Junone (ut Caligula a Cæsonia uxore) in furorem verso, qui res humanas, ut Caligula Romanas, regit. 193

620 seq. Scelus Agrippinæ, sororis Caligulæ, quæ maritum suum Claudium Imp. boleto venenato exstinxit, (de quo v. ad V, 146 seq.) minus nocens fuit vel nocuit imperio Romano, quam flagitium Ceesoniæ, quæ venenis philtro infusis Caligulam impulit in furorem, quo instinctus ille in omnes sæviit: illo enim scelere non nisi unus, et quidem senex ac fœdus, homo, hoc permulti periere. ad XIV, 8. - 621. præcordia pressit, cor compressit vi veneni, h. e. necavit senem. Claudius excessit anno ætatis LXIV. v. Suet. 45. et ibi Casaub. - 622. 623. Alia et quidem lepida causa, cur facinus Agrippinæ non adeo turpe ac scelestum sit, a deformitate Claudii petitur, quo spectant tremulum caput et labra manantia longam salivam. Res nota vel e Suet. Claud. 30. et Dion. Cass. LIX. canut descendere jussit in cœlum, salse junctisque contrariis de Claudio et de consecratione talis hominis, quem et Seneca in ludo illo de morte C. Cæsaris fingit inter Divos relatum quidem, sed accusante D. Augusto in judicio Deorum damnatum et a Mercurio obtorto collo ad inferos tractum esse. Idem Seneca facete et deos induxit ridentes tremulum Claudii caput vocemque raucam et suum librum non àmofisson inscripsit, sed ἀποχολοχύνθωσιν, quia ἀποθίωσις Claudii effecta quasi est esu boleti, πολοπύνθης s. πολοπύντης, quod cibi genus ei gratissimum erat et in quo acceperat venenum; unde boletos Deorum cibum appellare

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Grundriss der Gesch. der Römer cet. p. 341 seq.

<sup>188</sup> Poeta non respexit h. l. vel cingulum, κιστὸν ἰμώντω, Veneris (cujus ope Juno maritum non insanum fecit, sed in

se amorem ejus accendit; v. Hom. II. §. 197—354.) vel, quod Hennin. suspicabatur, exustionem mundi, de qua v. Lucan. I, 72—80. quum compage soluta Secula tot mundi suprema coegerit hora cet.

solebat Nero teste Suet. c. 33. Cf. ad V, 147. Vetus Schol. "In cœlum ridens pro ad inferos, et apotheosin deridet." Britan. notat, per eumdem jocum dixisse Senec. Postea quam Claudius in cœlum descendit, et Stat. in Silv. Nondum stelligerum senior demissus in axem. 194 -624 seq. Hæc potio amatoria, philtrum, a Cæsonia Caligulæ datum, poscit ferrum cet., exquisite pro, effecit, ut Caligula in furorem verteretur eoque instinctus ferro atque igni seeviret in omnes, eos torqueret h. e. exquisitis excruciaret tormentis, (cf. Suet. Cal. 32.) et laceraret, h. e. crudeliter tractaret ac perderet, (nisi proprio sensu capere malis coll. Suet. Cal. 28.) Patres atque Equites, quorum sanguis mixtus est quorum ctedes sunt mixtæ, h. e. qui simul ac sine discrimine trucdati sunt. Sævitia, qua adversus omnis ævi, ordinis ac generis homines grassatus est Caligula, notissima est ex Dione LIX, 1-26. Phil. legat. ad Cai. et Suet. - 626. Tanti pretii constat, constitit, h. e. tantopere rei publ. Rom. nocuit; ut nos dicimus: so viel kostele, so theuer und so hoch kam zu stehen. partus equæ, hippomanes, in philtro Cæsoniæ. v. ad v. 133. et 616. quanti una venefica constat, quantam eheu! nocere potest! Sed languent hæc verba, etsi ita explicare ea malim, quam aliorum rationes sequi. Cf. Var. Lect.

627-661. Ultima causa, quare uxores non sint ducendæ, quoniam scil. multæ, quæstus potissimum cupiditate vel turpi amore ductæ, non modo privignis, (v. 628 seq.) sed et suis filiis, (v. 634 seq.) quin etiam maritis suis, (v. 652 seq.) veneno, immo, ut olim Clytæmnestra, ferro mortem moliantur. Oderunt uxores liberos, maritis natos de pellice, et nemo repugnet vel vetet, nemo, opinor, eas propterea reprehendet; at minime ferendum est, quod jam fas est, h. e. fas esse vel sibi licere putant, quod non dubitant aut verentur, privignum occidere, vel quod jam impune hoc faciunt. Novercarum non modo odium in privignos, sed et veneficia passim memorantur. Vid. ad v. 134. 196 629. pupilli, orbi, quorum bonis post patris mortem inhiat amplior res familiaris, magnæ opes. 630. Custodite animas, solliciti estote de vita vestra, cavete vobis ab insidiis noverciæ nulli mensæ, ne matris quidem. — 631. Adipata sc. edulia vel quævis opera pistoria, adipe confecta et condita, pinguia; vel, ut vet. Schol. interpretatur, dulcia placenta. Livida, quibus mixta sunt venena

Petron. p. 717. "Descendere in cælum festive pro adscendere primum in cælum et brevi post ad inferos descendere." Ach.

livida, pallida, seu lividos facientia: nam veneno necati fiunt lividi. Sie et herida ac pallida aconita et vina dicuntur. 196 - 632. 633. Mordeat, edat, ante aliquis, quidquid cibi porrexerit tibi illa quæ peperit, h. e. mater ipsa, quæ nonnumquam filios ex priore marito venenis necat, ut secundo gratificetur marito et ad hunc bona vel opes illorum transferat, (quod mox probatur exemplo Pontiæ) et pappas prægustet pocula, quod facit prægustator, προγεύστης, προτένθης, εδέασρος et a potione, h. e. minister, qui cibos et vina ante quam dominus aut rex gustat, ut is sine suspicione veneni edere ac bibere possit. "Duo prægustatorum ordines erant: alii partem aliquantulam cibi edebant ante, alii potum explorabant, et illi propr. prægustatores, idéareu, hi a potione, ut in vet. lap. Trajani, vocabantur;" Ach. 197 timidus, metuens Pappas, mármus, venerationis nomen, quo blandientes utebantur infantes; propr. pater, et h. l. forsan (ut in Gloss. Isid.) pædagogus, discipuli custos VII, 218.

634-644. Dicat forte aliquis, hæc mulierum scelera, quæ tam atrocia sint, a me fingi, ut facinora Procnes et Medeæ a Tragicis Græcorum, et e fabulis vel tragædiis repeti, adeoque hæc Romanis inaudita iis affingi: sed Pontiæ exemplum docet, vera esse, quæ et a me, et a Tragicis memorantur. altum satira sumente cothurnum, (v. ad v. 506.) inducta satiræ meæ tragica grandiloquentia et sublimi stylo, quo res nimis augeri solent: de quo v. Kœnig ad Pers. V, finem legemque, terminos normamque, priorum poetarum Satiricorum, qui communis tantum vitæ carpserunt vitia, nec nisi vera ac nota vel vulgaria tractarunt argumenta, prout natura carminis satirici exigit. 636. En grandiorem orationem, qua et Satirici utuntur, quoties res, quas tractant, eam admittunt vel adeo postulare videntur. Sic et mox v. 649 seq. bacchamur carmen grande, magnifice pro: tragicas cano res divino spiritu ac furore instinctus. Bacchantur proprie Bacehæ vagantes ac furentes; hinc et poetæ in 300od com; (conf. Stat. Silv. I, 2, 258.) ipsique histriones tragici propter oris hiatum, vehementemque vocis contentionem. grande, sublime, Sophocleo hiatu, ut S. cothurno ap. Mart. III, 20, 7. et tragicum.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> Ovid. Met. I, 147. Lucan. IV, 322. et Prop. IV, 7, 36. al. 44. ubi v. Brækhus.

<sup>197</sup> Quem prægustandi morem a Persis maxime traductum et ab Augusto demum Romæ receptum suspicabatur Lip-

sius, quem v. ad Tac. Ann. XII, 66. Cf. Athen. IV, 21. (71.) p. 171. Suid. v. iðiærços, Eustath. ad Hom. Od. I. p. 57, 16 seq. Xenoph. Cyrop. I, 3. Meurs. Animadv. Miscell. I, 12. et Exerc. crit. II, 3.

Virg. Ecl. VIII, 10. pro Sophoclea gravitate ac majestate. Hiatus (oris) proprie tribuitur iis, qui grandia sive dicunt sive dicere conantur, et hinc potissimum vel actoribus tragicis, qui personas induebant e cavato factas ligno oreque hiante, per quas sonus edebatur multo gravior grandiorque solito et rebus tragicis aptus, vel poetis tragicis ac dithyrambicis, qui ampullatis et sesquipedalibus verbis uti solent. Sic et Gr. χαίπεν et οἱ ὑποχριταὶ μέγα χεχηνότες ap. Callim. H. in Apoll. v. 24. et Lucian. in Nigrino T. I. p. 50. ed. Reitz. Cf. Brækhus. ad Prop. II, 23, (al. 31.) 6. intpp. Pers. V, 3. et Prudent. c. Symm. II, 646. 637. Carmen, argumentum carminis, ignotum montibus Rutulis cœloque Latino, Italise s. Latio, h. e. res Romanis inauditas, scelera, qualia numquam Romæ et in Latio edita sunt. Cf. III, 84. 85. et XII. 103. 105. — 688. Nos utinam vani, mendaces simus, vellem hæc tragica a nobis fingerentur tantum, non vera essent! Vani dicuntur, qui sibi vana, inania et speciosa persuadent, vel, ut utar verbis Gellii XVIII, 4. (ubi v. intpp.) mendaces et insidi et levia inaniaque pro gravibus et veris astutissime componentes. 638 seq. Pontia, Drymionis uxor, T. Pontii filia, quæ Neronis temporibus, mortuo marito, duos filios necavit veneno, ut bona eorum ipsa acciperet aut donaret adultero, sed postea se prodidit ipsa mortemque sibi conscivit incisis venis. v. vet. Schol. et Pith. et Schurzfl., Martial. II, 34, 6. et inpr. ant. lap. in Ge. Fabricii Collect. Antt. p. 234. Feci vox reorum fatentium, ut feciese videtur Prætoris s. Quæsitoris, reo convicto. cf. Scriver. ad Martial. IX, 16, 2. - 639. aconita, v. ad I, 158. 640. Quæ aconita deprensa, apud me inventa. Sed quoniam verbum patent adjicitur, malim h. l. sic explicare: Quæ facinora (h. e. hoc facinus) deprensa patent, manifesta sunt. Aptiora tamen hæc, si Pontia non se ipsa prodidit, sed filios veneno necasse convicta est. Illud tradit Schurzfl., hoc Pithæi Schol, tamen, ut antea sed. 641. Tune duos - Tune duos? His verbis iratus poeta alloquitur Pontiam, quæ ipsi respondet: Septem, si septem forte fuissent. - O sævissima vipera, immanis bellua, an tu duos filios una cæna occidisti, simul mactasti, h. e. necasti cœnantes veneno? Immo septem necassem filios, si septem forte fuissent mihi. - Verba tune duos demag repetuntur, et abrupta oratio affectui convenit. Vipera dicitur crudelissima mater, monstrum hominis, ut nobis natter. 642. Cf. Senec. Med. v. 952 seq.

643 seq. Si nostris temporibus Pontia tale facinus commisit, jam credamus vera esse, quæ tragici poetæ de Medea et Procne fabulose

tradidisse videntur: nam scelus Pontice multo gravius est, quia illud non aliqua mentis perturbatione, ut Medea et Procne, sed certa delitorva, sæva; nisi malis irata. Conf. v. beratione animi peregit. Colchide femina, Medea, Æetæ, Colchorum regis, filia et uxore Jasonis, quæ repudiata ab eo, quum Creusæ vel Glauces amore captus esset, liberos suos jugulavit. Procee Pandionis. Atheniensium regis, filia, et Terei, Thracum regis, uxor, que marito, ut stuprum Philomelæ, sorori suæ, ab eo illatum vindicaret. Itvn filium coctum epulandumque apposuisse dicitur. Fabulæ tam de Medea, quam de Tereo, Procne et Philomela notissimæ sunt multorumque poetarum ingenia exercuere. 198 nil contra dicere conor; nolim negare, hæc vera esse. 645. et, etiam, illæ, Medea et Procne, audebant grundia monstra, h. e. scelera immania, (ut mox v. 647. et sup. v. 286. ubi v. not.) at non propter numos, lucri cupiditate, ut Pontia eique similes mulieres nostri ævi, quæ filios suos interimunt, ut bonis eorum potiantur et hæc ad adulteros suos vel secundos maritos transferant; sed impatientia amoris, doloris et iræ, cujus affectu femineus potissimum sexus intemperantius propter animi imbecillitatem incenditur, (notum, furens quid femina possit, Virg. Æn. V, 6.) et quo fit, ut summa monstra s. scelera minorem admirationem majoremque excusationem habeant, vel minus mira sint et excusatiora, quam si mulier, ut Pontia, scelus ingens sana, non perturbato, sed quieto et tranquillo animo, facit et computans, cogitato et consulto; qualem ego minime tulerim, quæ meo judicio multo scelestior est quam ea, que iracundia stimulante præceps fertur ad omne facinus. judicat Cicero Off. I, 8. extr.

646 seq. Cf. Virg. Æn. V, 6. Sen. Med. v. 579 seq. et Horat. Od. I, 16, 5 seq. — 648. rabie, devõe, pro iracundia. jecur incendente; v. ad I, 45. feruntur præcipites, (nam furor iraque mentem præcipitant, Virg. Æn. II, 316.) quanto impetu prona ruunt saxa jugis montium abrupta, latere montis, tamquam fundamento et fulcro eorum, subtracto et recedente. Præclara comparatio ex ipsa rerum natura petita, quæ simul animi affectionem re sub sensus cadente adumbrat, quod comparandi genus suavissimum est. 199 clivo, vertice, pendente, et ruinam minitante. — 651. quæ computat, reputat, deli-

v. Heyne ad Apollodor. I, 9, 28. et
 11I, 14, 8. ad Virg. Ecl. VI, 79.
 Eq. ot Virg. Æn. XII, 684 seq. ubi v.
 Heyne.

berat, certo judicio scelus ante expendit, quam aggreditur; nisi malis, quæ, ut Eriphyle, rationem rei supputat vel subducit, ad calculum quasi revocat facinus et emolumentum, quod inde ad se redun-Sic ap. Senec. Epist. 14. Nemo ad humanum sanguinem propter ipsum venit, aut admodum pauci: plures computant, quam oderunt. Nudum latro transmittit. Confer ad v. 199. et 638. Vetus Schol. " Quæ propter avaritiam peccat, ut Eriphyle." Sana, mentis compos, sine affectu animi, inpr. iræ, quæ homines sæpe reddit insanos, furentes, μανομένους. Cf. II, 18 seq. — 652. Spectant ejusmodi mu-Alcestim subeuntem fata mariti, mortem lieres improbæ in ludis. pro eo; vitam Admeti mariti morte sua redimentem. 200 653. permutatio mortis: nam oraculum vel Parcæ dixerant, Admetum, quamvis finitum esset spatium vitæ, non moriturum esse, si alius pro eo mori vellet.

654. Nostræ mulierės cariores habent catulos suos, quam maritos. — 655. 656. Romæ multas mulieres reperies similes Belidibus, Eriphylæ et Clutæmnestræ. Belides sive Danaides, L filiæ Danai et neptes Beli, regis Argivorum, eodem die totidem filiis Ægypti patrui, Memphi regnantis, nuptæ, quæ suum quæque maritum, præter unam Hypermnestram, uxorem Lyncei, prima nocte interfecisse et hinc apud inferos in dolia pertusis fundis aquam infundere dicun-Eriphyle, Talai filia, soror Adrasti et uxor Amphiarai vatis, quæ maritum, latitantem, ne ad bellum Thebanum, quo se periturum prævideret, proficisci cogeretur, monili Cadmeo a Polynice corrupta, prodidit et postea, quum a Thersandro peplum accepisset, Alcmæonem quoque filium ad arma cum Epigonis capienda adducere conata est. 202 Clytæmnestram, quæ Agamemnonem maritum, a bello Trojano reversum, ope Ægisthi adulteri, bipenni obtruncavit. 656. Vox mane, quam interpretes silentio prætereunt, his verbis, si vulgarem eorum distinctionem et colon post Eriphylæ positum retinueris, tenebras offundit, quas Hein. hac interpretatione sibi dispulisse videtur: " Poeta v. 651. dixerat, talem mulierem ferri non pos-

Res nota ex Eurip. Alcestide, Apollod. I, 9, 15. al.

\*\*\* v. Hygin. f. 170. Ovid. Ep. Her.

XIV. Heyne ad Apollod. II, 1, 4. p.

268 seq. et ad Tibull. I, 3, 79. Mitscherl.

ad Horat. Od. III, 11, 23 seq. Creuzer's

Symbolik T. III. p. 172. IV. p. 19.

v. Athen. VI, 4. (19. et 22.) p. 231. 232. Heyne ad Apollod. III, 6, 2. 7, 2. et 5. et Mitscherl. ad Horat. Od. III, 16, 11 seq. Fabulas turbativ tetus Schol., deceptus similitudine nominum: de quo v. Wessel. Obss. I, 13. et Muncker. ad Hygin. f. 112.

se, que computaret et scelus ingens sana faceret, i. e. nullo animi affectu impulsa, nulla omnino re, quæ judicium et deliberationem tolleret. Jam addit: Mane Clytæmnestram nullus non vicus kabebit, i. e. vel mane, ubi tamen non ebriæ sunt mulieres et omnia certa deliberatione agere possunt, tanta scelera, quantum Clytæmnestra, faci-Rara hæc vocis mane significatio, sed plane ita est apud Mart. XI, 18. Non omnis nostri nocturna est pagina libri; Invenies et. quod mane, Sabine, legas. Nescio an huc trahendus sit Mart. X, 48, 21. 22. Accedent sine felle joci, nec mane timenda Libertas, et nil, quod tacuisse velis." Non rara est here vocis mane significatio, sed frequentissima apud Horat. (Od. IV, 5, 39. 40. in Sat. II, 3, 282. in Epist. I, 19, 5.) Martial. XII, 12. Ovidium et alios; neutiquam vero, ne quid gravius dicam, congrua h. l., quo agitur tum de feminis, tum de horrendis earum sceleribus, quæ ab avaritia, amore et ira orientur, non a vinolentia et ebrietate: cujus vitii poeta quidem ipsas quoque mulieres insimulaverat v. 300-345., quo tamen illas ad libidinem omnemque turpitudinem, non ad atrocia, que nunc memorantur, facinora rapi dixerat. Aptior ex his verbis sensus prodibit, si ea sic interpunxeris: Occurrent - Mane: Clytæmnestram cet., et ad occursum diri ominis retuleris, de quo vide not. ad V, 54. VI. 572. et inpr. VI, 601.

657-659. Ixwarmüç dicit poeta, hoc tantum referre sive interesse inter Clytæmnestram et mulieres Romanas, quod illa rudi ac simplici modo, utraque manu et bipenni usa, maritum occiderit, hæ autem majori arte, calliditate ac subtilitate, parva scil. veneni portione clam adhibita, ad eumdem finem perveniant. Tyndaris illa, Clytæmnestra, Tyndari, regis Spartani et Ledæ filia. Insulsam et fatuam, rudem et inhabilem, neque mulieri, neque rei satis aptam; nisi adjectiva pro adverbiis posita, vel ad ipsam Tyndaridem referenda sunt "Ea hic adumbratur nondum satis apta facinori vel pro sceleris horrore mente turbata;" Ach. 659. res, cædes maritorum. rubetæ, v. ad I, 70. - 660. 661. Sed tamen et ferro res ageretur a Rom. mulieribus, si maritus se præmuniret antidotis. Agamemnon, maritus Clytæmnestræ; h. l. quilibet maritus, iisdem, quibus ille, insidiis ab uxore petitus: nam modo Clytæmnestræ mentionem fecerat poeta. 661. cautus, ut sibi caveret, utque tutus esset ab insidiis uxoris, quas metuit. medicamina Pontica regis ter victi, antidotum, quod magna arte parari, et quo uti solebat Mithridates, rex Ponti, qui ter, vel tribus bellis, a Sulla, Lucullo et Pompeio, victus est. 203 Pontica ab anatibus Ponticis sic dicta, ob causam a Gell. XVII, 16. allatam; C. Vales.

De ejus alexipharmaco conf. inf. ad XIV, 252 seq. Plin. XXIII, 7.—9. tt 62. Martial. V, 77. Cels. V, 23. et 'XXV, 2. XXIX, 1. Appian. b. Mithrid. 109 seq. Dio XXXVII, 10 seq.

## SATIRAM VII.

1 seq. Argumentum Satiræ jam primis versibus continetur. quo autem Casare h. l. sermo sit, non constat inter viros doctos. Quidam innui putant Neronem, plures Domitianum, (etiam vetus Schol., qui Domitianum plerumque Neronem appellat, ut poeta IV, 88.) alii Titum, alii Nervam, (cf. Martial. VIII, 70. IX, 27. XII, 6.) plerique tamen rectius vel Hadrianum, (v. Spartian. Hadr. c. 3. et 16.) vel Trajanum, qui bibliothecam Ulpiam struxit et de quo v. Plin. Pan. c. 47. Spes studiorum, præmiorum ex iis consequendoratio studiorum, h. e. ratio, quare homines se dedant studio rum. in Cæsare sc. sita est. literarum. Camenas, Musas literasque, respexil, curat. tristes, neglectas et quæ nullis præmiis foventur. benigne fovet literas solus, quas reliqui civitatis proceres negligunt.

3—97. Tristis poetarum conditio illis temporibus adumbratur. 4 seq. Summi jam poetæ, paupertate coacti, Romæ et in aliis Italiæ oppidis ex sordidis ministeriis et balnearia, pistoria, furnaria aliisque artibus, his similibus, quas exercent, victum quæstumque sibi quærunt. balneolum diminutive dicitur propter summam egestatem, et Gabiis contemtim, de parvo et deserto oppido, ut VI, 56. furnos, ut panem coquerent vendendum. Grangæus et alii monent, ita propr. designari pauperes, adsidue frigentes, de quibus etiam proverbii loco dicatur, numquam de balneo aut furno conducendo cogitare, ad quam mentem etiam referunt Horat. Ep. I, 11, 12 seq. — 6. Præcones, quorum vitæ genus et vile erat et quæstuo-

sum. 1 desertis Agamippes vallibus, missis studiis, valere jussis Musis, quæ commorantur in vallibus solitariis et amænis recessibus Heli-Conf. ad v. 8. Aganippe fons Heliconis in Bœotia, Musis sacer. 2 Clio una e Musis, h. l. docte pro poeta. in atria divitum nobiliumque, in quibus clientes patronum salutare, vel sportulas petere et accipere solebant; unde Bahrdt non male reddidit Germantichambern, 3

8-16. Si studio literarum et poeticæ non parare possis, quæ suppeditent ad victum, satius est, præconium facere et tam vili ministerio vitam inopiamque tolerare, quam per inhonestas et malas artes divitias Si tibi ostendatur nullus quadrans, ne parvæ quidem Quadrans, exiguum numi genus, quarta pars assismercedis spes. tres unciæ, unde et teruncius s. triuncis dicitur. Umbra, vita umbratilis, obscura ignobilitas, (ut al. nox et tenebræ) Pieria, eruditorum, vel artes ingenuæ, quæ in umbra, h. e. domi et in schola, sive in otio et tranquillitate, tractantur; unde doctor umbraticus ap. Petron. c. 2. qui obscure in schola vivit, et eruditorum umbra, umbracula, umbrati-Lis exercitatio et otium, quæ soli, pulveri et aciei, h. e. administrationi reipubl. publicisque negotiis a Cicerone opponuntur, (Mur. 14. Leg. III, 6. Or. I, 34. et Brut. 9.) ut causidici inf. v. 105 seq. historicis umbra gaudentibus. Conf. ad v. 156. Sic et inf. v. 173. ad pugnam . rhetorica descendit ab umbra, h. e. a vita obscura et scholastica, quæ famæ et celebritatis expers est, ad forum, vel a declamationibus, i. e. orationibus, de rebus fictis in schola exercitationis causa habitis, ad causas publice et in foro agendas, vel ad orationes in concionibus habendas; metaphora simul sumta ab exercitiis militaribus, quæ veris justisque pugnis opponuntur. Sed propter epith. Pieria crediderim potius, poetam h. l. respexisse antra, nemora, fontes, umbras et amœnos solitariosque recessus montium Musis sacrorum, v. c. Pieriæ in Macedonia, ubi homines docti et inpr. poetæ cum Musis versari sensusque excelsiores concipere credebantur. Conf. ad v. 6. 58. 59. et intpp. Horat. Od. II, 1, 39. III, 4, 40. - 9. Machæra potest esse nomen vel præconis, illis forte temporibus noti, ob seqq., vel, ut alii putant, parasiti, ut hæc verba ad v. 7. et reliqua vendas polius cet. ad

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conf. III, 157. Casaub. ad Theophr. Char. VI. p. 185. Martial. V, 57, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Schol. vetus: " Callimachus dicit, fontem esse Permessi fluminis." Ita et Serv. ad Virg. Ecl. X. Conf. Callim. seq. et III, 38, 11. 12.

Edit. Ern. T. I. p. 560. Pausan. Bœot. c. 29. et intpp. Prop. II, 10, 25. 26. al. 8, 30.

<sup>\*</sup> Conf. v. 91. et ad I, 95. 96. Horat. Epist. I, 5, 31. inpr. Martial. I, 71, 12

v. 5. 6. referenda sint: nisi malis tonsorem intelligere, qui olim crines non forfice, sed acuto cultro, novacula, μιζ aut διπλη μαχαίρα, tondebat. v. Böttigeri Sabina p. 333 seq. ed. pr. — 10. auctio commissa tibi a magistratu, vel dominis rerum venalium, qui eam faciunt. Alii jungunt perperam vendas commissa, quæ tibi a dominis data sunt, ut vendas: alii vero non male putant auctionem (Gall. enchère) committi, quod licitatores stantes, h. e. circumstantes, inter se quasi committantur, ut licitando pugnent, et qui in hac pugna pluris liceatur, victor evadat remque pretio auctam reportet. Cf. ad I, 163. VI, 378. 436. Auctio non proprie vendit, sed qui eam facit. 11. ænophorum, v. ad tripodas vel mensas vel sellas vel vasa, tribus pedibus VI. 426. armaria, scrinia, in quibus libri, vasa, vestes aliaque repofults. nuntur. - 12. vid. Excurs. ad h. l. 13. 14. Hoc satius est, quam si sub, h. e. coram, judice falsum dicas testimonium. Conf. ad IV, 12. et XVI, 29.

14-16. Faciant hoc, qui, quum olim servi fuissent, ex Asia, Cappadocia et Bithynia Romam traducti, (v. intpp. Petron. 29. et 63.) jam per malas artes ibi ad censum dignitatemque equestrem pervenerunt. Sic omnes interpretes; at rectius forsan Achaintre: " Ego non hæc re vera dici existimo de servis ad censum equestrem provectis, qui tunc temporis non adeo frequentiores erant Romæ, sed de istis nebulonibus pessimis et de industria viris, qui quotidie, ut apud nos nobiles fictitii, chevaliers d'industrie, et plerumque nudis pedibus ex provinciis in Urbem affluebant, opes et divitias quæsituri, quas mox per furtum, delationes et perjuria sibi pararent." Videntur h.l. obiter tangi tum Romani, quod his peregrinis et infimæ sortis levisque ingenii hominibus magis faveant, quam poetis et civibus, bene de patria merentibus, (de quo etiam queritur poeta III, 58-122. et Martialis passim, inpr. X, 76.) tum Græci et populi Asiæ, potissimum minoris, qui perfidia malisque artibus olim infames fuere; de quo v. sup. III, 58 seq. 69 seq. Suid. in proverb. egla nássa nánska, Keñsk Καππάδοχες, Κίλιπες, Cic. orat. pro Flacco, Brunck. Anal. T. II. p. 56. III. Böttigeri Sabina p. 444 seq. et vet. Schol. Pers. VI, 77. cujus nota est: "Cappadoces dicuntur habere studium naturale ad falsa testimonia proferenda, qui, nutriti in tormentis a pueritia, equuleum sibi facere dicuntur, ut in eo se invicem torqueant, et quum in pœna perdurarent, ad falsa testimonia se bene venum darent." - 16. Altera nudo talo, pedibus nudis; nam Gallia, Galatia seu Gallogræcia. nudi a mangonibus in catasta, pegmate ligneo, servi venales expone-

bantur, ut vitia eorum conspicua essent neque frans fleret emtoribus. v. ad I, 111. Koenig ad Claud. XVIII, 35 seq. et ad Pers. VI, 77. traducit sive transmittit Romam; non, risui omnium exponit, ut VIII, 17. - 17. laborem ferre, suscipere et sustinere, indignum studiis, inhonestum ac turpem doctis hominibus, v. c. balneolum et furnos conducere, præcones fieri cet. sup. v. 4 seq. Cogetur egestate. nectit quicumque canoris eloquium vocale modis, venusta boni poetæ σερίφρασις. Eloquium vocale, verba sonora s. canora, φωήεντα, ευφωνα, ut ap. Quintil. VIII, 3, 16. Modi, τόνος, μέλος, numeri, modulationes, (tact) certæ ac demensæ carminis singulorumque versuum partes et tempore sibi æquales, pedes. Sic et numeris nectere verba dixit Ovid. ex Ponto IV, 2, 30. Laurum vel eius folia mordebant s. manducabant non modo veteres contra venena ac fulmina, 4 vel sanitatis gravisque odoris supprimendi causa, 5 sed et vates, quia his morsu illorum præsensio rerum futurarum inspirari credebatur. 6 - 20. Hoc agite, verba vel hortantis ad aliquid faciendum, et quidem h. l. ad laurum mordendam, h. e. carmina scribenda, vel animum ad jam dicenda attendere jubentis, ut sit id. qd. attendite, quo sensu passim hac formula utitur Terentius.7 Grangæus et Brisson. de form. I. jam monuere, hoc age proprie verba fuisse præconis, quibus, magistratu res sacras faciente aut auspicia captante, admonuerit, ut attentis animis, non perfunctorie vel oscitanter sacris operam darent. teriam, occasionem bene faciendi et merita persolvendi præmia. Quare id quoque cuilibet agendum, ut his præmiis dignus sit. cis, Cæsaris, Imperatoris, ut II, 104. et IV, 145. - 22. aliunde, ab membrana croceæ tabellæ impletur docte aliis, quam a Principe. pro, carmina vel libri a te scribuntur. Tabella h. l. non tabula cerata s. pugillaris et codicillus, (σικαχίδιον, δέλτος) sed generatim scriptum, libellus, volumen; et membrana croceæ tabellæ simpl. membrana crocea, quæ impletur carminibus. Membrana, in qua veteres scribebant, alba erant ab interiore parte, ab exteriore crocea, unde bicolor dicitur Pers. III, 10. ubi cf. Casaub. Membrana etiam sive pelle, quæ Gr. διφθίεα, είλημα, σιττύβα, φελόγη et σεείβλημα vocatur, operiebantur involvebanturque nonnumquam libri, ne pulvere opplerentur; quæ ab

<sup>4</sup> v. Plin. VIII, 27. XV, 30.

<sup>•</sup> v. Athen. IV. p. 140. et Reimar. ad Dion. T. II. p. 1221.

<sup>6</sup> Conf. Bentl. ad Horat. Od. 111, 30, 16. Spanhem. ad Callim. H. in Del. v. VOL. II.

<sup>94.</sup> intpp. Tibull. II, 5, 63. Cassub. ad Theophr. Char. XVI, 1. et Meurs. ad Lycophr. qui inde, æque ac Sophocles, Cassandram dapmpdyor dixit. v. c. Eun. I, 2, 19. 50. II, 3, 55. Andr. I, 2, 15. II, 5, 5. III, 5, 8. al.

h. l. aliena est. Præterea extremæ voluminis seu convoluti libri oræ agglutinabatur frustum membranæ, #100 quod ornatus gratia croco aut minio aut purpura tingebatur et volumini non modo tegumenti seu operculi, sed etiam indicii loco erat: nam in eo titulus libri, σύλλαβος vel potius σιλλύβος, scribebatur ut sic voluminis, in armariis repositi, frons altera ejus argumentum indicaret. 8 Hanc croceana membranulam si cum Vossio l. l. intellexeris, verbum impletur refer ad titulum, in ea scriptum. Sed hæc ratio minus forte probabilis est, quam si tabellas croceas dici credideris membranas cedratas seu citratas: nam libri veterum oleo cedri, vel, ut alii putant, citri, cujus color croceus est, inungi solebant, ut a carie et tineis tuti essent.9 Aliam interpretandi rationem proponit Ach. et quidem hanc: " Membrana i. e. folium (num. sing. pro plur.) vel potius folia ex membranis confecta, tabellæ croceæ, libri, cujus tabella, i. e. tegmen, la reliure, est crocea, Gall. un livre relié en maroquin citron. Nam etsi vulgo Romani membranas, unam alteri jungentes, in modum longi panni, volverent circa teretem baculum citreum, eburneum, aut quovis alio ligno, umbilicum appellatum; aliquando tamen et sæpe libri, ut apud nos, in folia et paginas dividebantur et tabellis cedrinis pro tegmine muniebantur, quod vel ex v. 100. hujus Sat. patet." Lignorum aliquid ocius posce, ut libellos a te scriptos accenso igne comburas. Sensus est: renuncia Musis studiisque; nam oleum et operam perdidisti; quo et reliqua verba v. 25-29. spectant. 25. Veneris marito, Vulcano, igni, dona, trade. Conf. Catull. XXXVI, 6 seq. et Tibull. I, 9, 49. Thelesinus h. l. pro quovis poeta, vel is, ad quem Satira hæc scripta est; forte idem, de quo v. Martial. III, 40. VI, 50. XII, 25. - 26. positos, repositos, sepositos, clausos, pertunde tinea, pertundendos, perforandos et carpendos permitte tineis seu blattis. 10 27. Frange calamos, ut ap. Martial. IX, 74, 9. et Calpurn. Ecl. IV, 23. - vigilata prælia, carmina epica s. heroica, de præliis s. bellis ducum vigilando vel multo labore multisque lucubrationibus a te scripta. 11 dele igne; vel superiore eaque obtusa ac

Horat. Sat. II, 3, 119. et Epist. I, 20, 12. Ovid. ex Ponto I, 1, 72.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. Voss. ad Catull. p. m. 52 seq. Heyne ad Tibull. III, 1, 9 seq. et Rambach. ad Potteri Archæol. Gr. T. III. p. 338 seq.

<sup>238</sup> seq.

Cf. Rambach. l. c. p. 340. Hard. ad Plin. XIII, 13. et Heins. ad Ovid. Trist. I, 1, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cf. Martial. XI, 1, 14. XIV, 37, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cf. Heins. ad Ovid. Fast. IV, 109. Burm. ad Virg. Ge. I, 313. et Barth. ad Stat. Theb. XII, 811. Sic et multo labore sudatum thoraca dixit Sil. IV, 434. ubi v. not.

plana styli s. graphii parte, qua literæ, inferiore et acuta parte eius exaratæ, cera obducebantur delebanturque; vel etiam pumice, ut poeta respexerit βιβλία παλίμλησνα, membranas, in quibus, quæ scribenda erant, primum verbis concipiebantur, et deinde scripta pumice deleri vel eradi solebant. 12 - 28. Parva cella, in qua pauperes habitant, ut ap. Martial. III, 48, 1. VII, 19, 21. et tertia tabulata sup. III, 199. ubi v. not. - 29. venias, flas, vel sis, ut passim igyeolas et venire. 13 Hedera sacra Baccho, cujus comites sunt Musæ; unde ea olim coronabantur poetæ et oratores, victores in agone musico; (cf. ad v. 60.) et Romæ in bibliothecis, tam privatis, (v. ad II, 4 seq.) quam publicis, inpr. Apollinis Palatini, imagines (v. ad III, 219.) et statuæ doctorum non modo dedicari solebant præclaro instituto, sed et semper virenti hedera vel lauro coronari. v. Kænig ad Pers. Prol. 5. 6. et intpp. Horat. Od. I, 1, 29. Itaque sensus h. l. est: ut dignus fias, cujus imago in bibliotheca dedicetur et coronetur hedera; h. e. ut famam nominis consequaris. macra h. l. putatur esse ea, quæ referat maciem ac pallorem poetæ, ex assiduo labore ac studio contractam, quo sensu et Pirenen forte pallidam dixit Persius l. l. Malim tamen epitheton referre ad vilitatem honoris illius ac præmii, quod tum indignis æque ac dignis deferebatur, neque alebat, nedum ditabat poetas, qui illa ætate conficiebantur inopia et macie. Macrum dici potest, quod vilis exiguique pretii est. ut synon. exile et Gall. maigre, Germ. ac Batav. mager. Huic explicationi favent, quæ proxime sequentur verba.

30. Spes præmiorum hac ætate poetis nulla ulterior, alia, est, præter imaginem hedera coronatam: nam Romani divites et avari disertos, doctos homines artesque ingenuas non liberaliter fovere solent, sed admirari solummodo ac laudare, et quidem, ut Junonis avem, pavonem ejusque caudam, pueri, qui cæco animi impetu ac stupore, non ratione judiciique subtilitate reguntur. 32. Sed, dum in studio literarum inutili versaris, defluit, abit, ætas juvenilis, robusta viribusque integra, quæ idonea est rebus gerendis et majori utilitate impendi potest pelago, mercaturæ, cassidi, militiæ, et ligoni, agriculturæ. Defluit h. l. exquisite positum: nam fluere et labi dicuntur ea, quæ ita

be Conf. Rambach. l. l. p. 900. Cic. ad 113. et Fast. V, 648. Vulp. et Passerat. Div. IV, 47. VII, 18. Martial. XIV, 7. ad Prop. I, 5, 32. Heyne ad Virg. Æn, v, 344. VII, 470. et ad Tibull. I, 2, 76.

fugiunt et abeunt, ut vix sentias, instar rivi leniter fluentis. Patiens rei vocatur, qui laborem cum ea conjunctum ferre potest. v. Mitscherl. ad Hor. Od. I, 8, 4. — 34. 35. Tunc, quum ætas defluxit, tædium studii literarum capit et se suamque Terpsichoren, Musam, studia, odit, accusat damnatque, facunda et nuda seneclus, poeta senex et pauper, sero dolens, se studiis, nec potins aliis artibus, quibus majora sibi commoda et senectuti præsidia comparare potuisset, ætatem impendisse. nuda, inops, senectus, ut ap. Ovid. Ep. Her. IX, 154. Cf. sup. IV, 49. et 31.

36 seq. Accipe, audi, nunc artes, dolos, quibus iste, quem colis, sordidus et illiberalis patronus, utatur, ne quid tibi præmii s. adjumenti conferat, dare cogatur. Prima ars est: ipse facit versus, ut carmen carmine compenset, (ita per jocum vices rependisse Augustum Imp. poetæ Græculo refert Macrob. II, 4.) et tam præclaros versus facere, tam egregius ipse poeta esse sibi videtur, ut uni Homero cedat, principatum concedat, et quidem non propter ingenii carminumque præstantiam, sed propter mille tantum annos, h. e. propter vetustatem, quippe quæ a multis magis quam ipsa præstantia in libris respici et ad quam hæc æstimari solet; quod judicium vulgi ridet Horat. Epist. II, 1, 18 seq. Lepide simul in toto h. l. (v. 36-52.) perstringitur insanabile scribendi carmina cacoethes, quod tum temporis tenebat tot homines. Cf. ad I, 1. - 37. quem colis, quotidie salutas et sectaris, non sine spe mercedis consequendæ, relicto propterea Musarum commercio et conventu poetarum in æde Musarum et Apollinis; Brit. Ita et Callistratus, quem nobilem illam super Oropo causam perorantem ipse Demosthenes, Academia cum Platone relicta, sectatus est, ap. Ammian. Marc. XXX, 4. quem locum, ex nostro expressum, comparat Heinr. Ædes Musarum fuit et in prima et in quarta regione Urbis. v. Onuphr. Panvin. ap. Rosin. Antiq. I, 13. Neutra exstructa a Marcio Philippo, qui potius templum, non Musis, sed Herculi Musarum sen Musagetæ, (de quo v. Creuzer's Symbolik T. III. p. 294.) a Fulvio Nobiliore dedicatum, renovavit. (v. Burm. et Ern. ad Suet. Aug. 29. Plin. XXXV, 10. et Nardini Roma antica VII, 2.) Hoc vero templum nostro loco designari et, æque ac Apollinis Palatini ædem, in bibliothecæ usum cessisse atque studiosis vacasse hominibus, ibi disputantibus recitantibusque libros suos, recte, opinor, contendit Bentl. ad Hor. Epist. II, 2, 92 seq. Conf. Wieland ad Horat. Sat. I, 10, 38. et Epist. II, 3, 387. ut de bibliotheca Apollinis Palatini Kænig ad Pers. Prol. v. 7. æde templo, at mox v. 40. ædes

privata domus. v. ad III, 31. in Var. Lect. — 39. Mille anni numerus magnus et rotundus, sed ad Juvenalis fere ætatem congruens. 14

39-47. Altera ars, qua dives patronus tuus utitur, ut satis tibi præmii ac favoris contulisse videatur: Si fumæ dulcedine succensus, accensus, impulsus, carmina tua recitare cupias, ædes quidem, in quibus recites, sed ruinam minantes omnique supellectile carentes, tibi commodabit, (unde magni sumtus tibi erunt faciendi in conducenda, disponenda ac reportanda subsellia cet.) et clientes tibi applaudere jubebit. Conf. ad I. 1. et 12. 13. Tacitus vel alius auctor Dial. de Orator. c. 9. de Saleio Basso poeta; (cf. v. 80.) Quum toto anno, per omnes dies, magna noctium parte, unum librum extudit et elucubravit, rogare ultro et ambire cogitur, ut sint, qui dignentur audire; et ne id quidem gratis: nam et domum mutuatur, et auditorium exstruit, et subsellia conducit, et libellos dispergit; et ut beatissimus recitationum ejus eventus prosequatur, omnis illa laus intra unum aut alterum diem, velut in herba vel flore præcepta, ad nullam certam et solidam pervenit frugem, nec aut amicitiam inde refert, aut clientelam, aut mansurum in animo cujusquam beneficium, sed clamorem vagum et voces inanes et gaudium volucre. Annotatio Heinr. est; "Juvenalis ædes illiberalis patroni maculosas dixit, araneosas eas vel textura araneorum, maculis, obductas: nam maculæ sunt intervalla texturæ, foramina sive aperturæ in reti seu reticulo; (v. Gesneri Thes. L. L. et Ernestii clav. Cic.) inde macula dicitur de tela araneorum, ut ap. Plin. H. N. XI, 24. s. 28. Texere a medio incipit — maculasque paribus semper intervallis indissolubili nodo implicat. Quod sponte intelligitur, quam unice congruat ædificio longe ferrato ac deserto, hincque in situ ac squalore jacenti; quam bene denique repræsentet fortunam literatorum hominum, quibus ejusmodi ædes ruinam minantes ac plenæ araneorum commodabantur. Ceterum, si ab usu, legitimo tamen, quæsitioris vocabuli discesseris, in ipsa re nihil plane Satiricus est ausus, nisi quod multis modis multorum exemplo firmatum esset, quippe nihil frequentius poetis hac descriptione rerum vacuarum neglectarumque, ab aranearum texturis repetita. v. Clark. ad Hom. Od. XVI, 35. Broukh. ad Prop. III, 4, 33. Burm. ad Anthol. Lat. T. II. p. 564. Valcken. Diatr. in Eurip. Fragm. p. 169. Heyne ad Tibull. I, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Fuit enim Homerus annis ante Urbøm conditam centum LX. post llium captum duceatis LX.; vet. Schol. Conf.

49. Doer. in Catull. XIII, 8. LXVIII, 49. Jacobs in Anthol. Gr. I. Ingeniosa hæc; sed probabilior forte emendatio vulg lectionis, quæ et Schurzfl. et mihi semper displicuit, quam interpretatio illa. Omnes certe scrupuli haud facile eximentur iis, qui contenderint, in illo Plinii loco maculas proprie sic dictas (Germ. maschen, Gall. des mailles;) et paribus semper intervallis implicatas, h. e. omnes ejusdem magnitudinis, designari, et neque tales maculas alicubi intervalla, neque ipsas aranearum texturas usquam maculas dici; præterea has aranearum telas bene maculosas dici posse, non item ædes araneosas; denique vetus scholion (v. Var. Lect.) omnino favere lectioni nunc receptæ maculosas, sed illud leniori forsan medicina adhibita et sic integritati restituendum: alii: sordidas dixit scil. poeta vel dici, alii pictas, adeoque illam explicationem ad vulgarem vocis macula significatum, sordium s. labis, referendam esse, hanc ad illas maculas. Postquam hæc scripseram, vidi, interpretationem Conf. ad VI, 80. illam propter similes aliasque rationes in dubium quoque vocatam esse a viro docto in Jen. Allg. Lit. Zeit. a. 1810. N. 285. p. 479. Jam vero ultra quærendum videtur, utrum poeta maculosas ædes pro araneosis aut potius sordidis dixerit, an alia usus sit voce. et diu, et valde, ferrata domus, pessulis ferreis occlusa; 15 vetus et ruinosa, in qua diu jam nemo habitavit, et quæ propterea objicibus clatrisque probe et undique munita est. servire, usui esse, patere, permitti poetæ recitaturo. 42. Janua propr. est privatarum ædium et porta urbis. portas sollicitas, portas urbis sollicitæ et anxiæ metu hostium tempore belli et oppugnationis, adeoque valde munitas. imitatur, non minus fere munita est. 43. 44. Patronus etiam dat libertos, qui tibi recitanti applaudant, et comites, h. e. clientes et servos, comites divitum nobiliorumque, (conf. I, 46. III, 47. 284. VII, 142.) qui acclament Euge, Bene, Belle, Recte cet quæ laudis assensionisque indicia pretio vestis, cœnæ cet. emuntur. v. ad I, 1 seq. Ordinis, subselliorum, extrema in parte sedentes, ne conspiciantur, nec quisquam animadvertat, quisnam applaudendi acclamandique initium magnas voces, clamores, disponere, fecerit, doctus an indoctus. præparare vel commovere, signo concinendi dato a μεσιχόρω, de quo v. Plin. Epist. II, 14. - 45. regum; v. ad I, 136. Reliqua verba recte, opinor, exposuit Lipsius Epist. ad Belgas Cent. II. Ep. 48. ubi præter alia leguntur hæc: "Juvenalis tria ostendit in his audi-

<sup>13</sup> v. Salmas. Exerc. Plin. p. 649. et Sagittar. de januis, in Thes. Grav. T. VI.

toriis fuisse, Subsellia, Anabathra, Orchestram: Subsellia, in medio ac planicie atque, ut ita dicam, æquore atrii; Anabathra, ἀνάβαδρα, subsellia ad latera, quæ adsurgerent gradatim et per scalas, theatrali more, subselliis exstructis aliis super alia; denique Orchestra, e cathedris, quæ in fronte ante ipsum recitantis suggestum dispositæ honestioribus, extra auditorum plebem, plane ut in theatris, ubi inferiore et primore illa parte primores et Senatores sedebant." anabathra, v. Var. Lect. pendent, eleganter, ob altitudinem: nam quæ præalta sunt, pendere quasi videntur. 16 reportandis cathedris, quia conductæ vel ab suis locis huc collatæ; Schol.

48-52. Miratur Juvenalis et ridet stultitiam poetarum, qui, quum nulla laborum præmia consequantur, tamen stolida ambitione ducti certatim scribant carmina et recitent. Cf. ad I, 17. 18. et modeste; nam poeta loquitur et suam quoque stultitiam damnat. hoc agimus, poesi operam damus; quod studium non modo difficile est ac molestum, sed et præmiorum atque commodi spe caret. in pulvere sulcos ducimus et litus sterili versamus aratro, frustra laboramus et studium in poesi ponimus, non majori spe emolumenti, quam si arenosum araremus solum ac litus. Ita proverbii loco dicitur arenæ mandare semina et litus arare. 17 aratro sterili, vano, inutili, sine emolumento ejusque spe, ut sterilis cathedra et amicus v. 203. XII, 97. Mart. I, 77, 14. X, 18, 3. — 50 seq. Nam adeo huic poetices studio dediti sumus, ut, si vel velimus s. cupiamus et conemur discedere ab eo et utilioribus studiis animum applicare, prava scribendi libido et ambitio nos quasi vinctos teneant et obtorto collo ad carmina scribenda impellant. Conf. ad XIII, 239 seq. ambitiosi mali, ut ambitiosa paupertas III, 182. Ambitio propr. popularis grațiæ studium et captatio ad obtinendos honores, unde suam quoque ambitionem laudat Cicero: deinde vanæ gloriæ affectatio; quam vocis significationem sub Cæsaribus demum in usum venisse, existimant Gron. ad Liv. XLV, 36, 8. et Spalding ad Quintil. Inst. Or. I, 2, 22. — 52. Cacoethes scribendi insanabile tenet multos, ut orizas reprosono ou dinaμαι dixit Palladas Epigr. XV, 4. in Brunck. Anal. T. II. p. 410. et morbum Ovid. Trist. II, 16. Cacoethes, xaxòn sos, malus mos, natura, ingenium. Medicis xaxónfes dicitur, quod curatu difficile vel adeo insanabile est, v. c. carcinoma vel aliud corporis ulcus. v. Plin.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> v. ad XI, 107. ad Sil. I, 128. et VI, <sup>17</sup> v. Erasm. prov. et intpp. Ovid. Ep. 645. Her. V, 115. 116.

XXII, 25. XXIV, 3. et 10. Cels. V, 28, 2. Hinc ad animi quoque vitium inveteratum transferri potest; et quidem h. l. ad scribendi libidinem, quæ aliis scabies, prurigo, pruritus, insania dicitur. scribendi inpr. carmina, poetandi. ægro in corde, in animo, qui scribendi libidine et ambitione, tamquam morbis, laborat. senescit, inveterascit.

53—81. Juvenalis, cujus ætate, ut et nostra, multi erant, quos paupertas impellebat audax, ut versus facerent, (quod Horatius de se ipso quoque profitetur Epist. II, 2, 51.) præclare docet, poetam egregium esse non posse, cujus mens non vacua sit curis et qui rei familiaris angustia prematur, quæ non det facultatem poeticam, a natura negatam, sed ingenii potius vires frangat. Re vera tamen ingenium naturæ donum est et neque opibus neque paupertate per se aut acuitur, aut minuitur. Hæc sæpe ejus nutrix et artium mater est, (conf. ad III, 78.) quod vel ex Horatii et Persii (v. ei. Prol. v. 8 seq.) exemplis intelligitur. Horatius tamen naturam quoque fautricem habuit in tribuendis animi dotibus nec vitæ sustentandæ causa carmina fecit, sed ut inclaresceret atque in Augusti et Mæcenatis gratiam insinuatus honoribus opibusque augeretur. Neque multi erunt, quibus contigerit tam felicibus esse, ut tales patronos inveniant et hoc modo sibi comparent. 18

53-56. Ornata poetæ egregii descriptio, sed minus venusta, quam Horat. Sat. I, 4, 43. 44. Displicet certe nimium artis doctrinæque ostentandæ studium; nam eadem res triplici verborum varietate ac metaphora designatur et quatuor epitheta synon. junguntur, publicum, expositum, commune, triviale. Farnabius hæc verba pæne conversa putabat ex Aristoph. Ran. v. 96. 97. Toupor di muntite de oix eugois fri, Znran di, beris fina yennadon daxon. publica vena, vulgare ingenium et facultas poetica. Venam venuste transferunt poetæ a metallis ac fontibus ad ingenium; unde et nobis dicitur poetische ader, Gallis veine poetique, une veine séconde et tarie, la douceur de sa veine, Anglis poetical vein. - 54. expositum, commune, vulgare, vulgo notum. 19 deducere, facere, componere carmen, verbo translato a filo vel lana in filum deducta; (cf. inf. v. 224.) unde tenui deducta poemata filo dixit Horat. Epist. II, 1, 225. deducere carmina s.

<sup>18</sup> Cf. inf. ad v. 62. Jani in vita Horatii ad U. C. 713. et Casaub. ad Pers. I, 2, 24. et Theb. II, 188. ubi Schol. Prol. v. 10 seq. vetus exponit: faciles oppido, obvii, parati.

versum Ovid. Trist. I, 1, 89. ex Ponto I, 5, 13. alii texere, contexere, detexere, subtexere carmina, vistostas audas Antipater Epigr. LXX. in Brunck. Anal. T. II. p. 25. 20 55. Carmen feriat communi moneta, ornate pro, stylo vulgari scribat et ingenio parum subtili : similitudine petita a numis vulgaribus uniusque notæ ac formæ et, qui eos procudunt, monetariis, unde Gracas voces Latina moneta percutere dixit Apul. Apol. p. 298, 33. ed. Elm. et omnia facta dictaque una forma percussa Sen. Ep. 34. extr. Cf. Bentl. ad Horat. A. P. v. 59. Moneta h. l. nota impressa, forma, χαρακτήρ, κόμμα s. σφράγισμα, Germ. stempel. Carmen triviale, inconditum, rude ac plebeium, quale canitur a plebe in vicis, (unde maledictum arripere ex trivio ap. Cic. pro Mur. 6. pr. et Germ. gassenlied) vel ex tempore ab agrestibus componitur hominibus viatoribusque in triviis, ut otium aut laborem fallant. 21 — 56. Venuste de poeta egregio. 29 monstrare, ostensentio, concipio mente, qualis sit et dere, vel adumbrare verbis. esse debeat. - 57. Cf. Ovid. Trist. V, 12. et Horat. Od. I, 26, 1. omnis acerbi impatiens, active, qui nihil acerbi patitur, nihil mali aut 58. cupidus silvarum, amans secessus, solitudinis molesti sentit. agrestis et rusticarum amœnitatum, quæ poetas fingunt, dum alunt eorum ingenium et phantasiam inflammant. 23 59. Aonides et Aoniæ. h. e. Bœotiæ, soroses dicuntur Musæ, quoniam Aonia pars montana Bœotiæ et non modo Helicon mons in ea, sed etiam in hoc fontes fuere Musis sacri, Hippocrene et Aganippe; de quibus qui bibebant, repente afflari numine Musarum atque Apollinis et sic poetæ fieri credebantur, quod tamen recentioris ævi commentum esse videtur. 24 Hinc aptus bibendis fontibus Aonidum dicitur, cui tributum est a natura ingenium poeticum, quod divino quasi spiritu inflatum exquisitiores excelsioresque, quam vulgus hominum, concipit sensus. 59. cantare sub antro Pierio, pulsois Parnassi s. Heliconis, carmina digna Musis et Apolline, h. e. apta et præclara, non sine aliquo cœlesti mentis instinctu fundere. 25 Hinc daropulsol indocti: Grang. 60. thyrsum, hastam hedera pampinisque cinctam, qua Bacchus et Bacchæ utebantur, contingere, h. e. furorem, inforesaspilo, concipere, quem thyrsi tactus et percussio immittere credebatur;

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cf. Scalig. Poet. IV, 20. Casaub. ad Pera. V, 5. et intpp. Tibull. IV, 1, 211. <sup>21</sup> Cf. X, 22. Ovid. Trist. IV, 1, 5 seq. Calpurn. Ecl. I, 28. ibique Wernsdorf in Poet. Lat. min. T. II. p. 80. <sup>22</sup> Cf. Engeri Comment. ad Horat. loca quædam p. 18.

<sup>v. ad v. 8. Tacit. vel alius auctor Dial. de Orator. c. 9. extr. intpp. Horat. Od. I, 1, 30. et IV, 3, 10—12.
v. Kœnig ad Pers. Prol. v. 1. et intpp. Prop. II, 8, 19 seq.
Cf. ad v. 8. Benul. et al. ad Horat. Od. I, 32, 1. II, 1, 39. III, 4, 40.</sup> 

unde θυρσοπλήγες insanientes in orgiis Bacchi. Baccho autem commune cum Apolline Parnassi imperium poetarumque tutela et enthusiasmus tribuitur. 26 Paupertas, pauper poeta. Cf. ad v. 53. sana, que furorem poeticum, irlovoiasudr, non concipit, nec concipere potest; quæ non apta est furori sensibusque celsioribus concipiendis. Poetæ autem proprium est insanire ac furere, indouniagen, a Baccho aut Apolline ad furorem et insaniam adigi. Excludit sanos Helicone poetas Democritus, Horat. A. P. 296. - 61. quo ære nocte dieque corpus eget, quæ semper fame conficitur et caret pecunia, qua parare possit, quæ ad cultum victumque suppeditent. — 62. Hoc facete dictum pro: non pauper erat Horatius, sideos et divinus poeta, quum excelsiori sensu phantasiæ plenus carmina præclara funderet, inpr. lyrica vel adeo dithyrambica effrenatioris enthusiasmi plena, quale est Od. II, 19. nam ejus vss. 5 seq. respexisse videtur Juvenalis, quemadmodum mox v. 68 seq. præstantia carminis Virgiliani ex egregia tractatione loci de Alecto Turno immissa Æn. VII, 323 seq. probatur. At quomodo his congruunt ipsa verba Horat. Epist. II, 2, 49-54? Non satis, opinor, est, cum Wielando ad h. l. T. II. p. 162 seq. dixisse, hæc scripsisse Horatium, quum mens ei atra bile mota esset. Sed poetæ forsan in mentem venit, sibi exemplum Horatii opponi posse, qui pauper primum fuerit spipse l. l. confessus sit, se paupertate ad carmina scribenda impulsum fuisse; ut itaque sensus h. l. sit, Horatium jam liberalitate Mæcenatis et Augusti divitem factum esse, quum plurima optimaque scripserit carmina, Constat etiam, eum initio plures satiras fecisse, quam odas, nec diu in egestate versatum esse: nam ante prœlium Philippense percommoda ejus ac splendida fuit vita, et jam triennio post in Mæcenatis amicitiam receptus et ex paupere dives factus est. Cf. ad v. 53 seq. quum dicit Euæ, in summo scil. enthusiasmo, Od. II, 19, 5. 7. v. Excurs. ad h. l. et intpp. Eurip. Bacch. v. 141. 63. Quis locus. copia, facultas, ingenio exercendo ac promendo. se vexant, vexantur, agitantur, et hoc gravius quam vulg. occupantur. Cirrhæ Nysæque, ab Apolline et Baccho, vel eorum instinctu et afflatu, feruntur, commoventur animo vel in furorem conjiciuntur. Ferri et agi dicuntur, qui nimia animi commotione quasi excecati nesciunt, quid agant, et vel cæcis vel furentibus similes agunt. 27

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cf. ad v. 29. et Mitscherl. ad Horat. Od. II, 19, 1.

Cirrha Phocidis urbs et navale Delphorum, ubi Apollinis oraculum erat, unde is non modo Delphicus, sed et Cirrhœus dicitur. Nysa urbs vel mons Baccho sacer. Sed undecim hujus nominis urbes montesque a variis scriptoribus memorantur. 88 65. duas curas, poeticæ et rei familiaris.

66-71. Magnæ mentis, ingenii tantum animique generosi et excelsi, spiritu divino instincti et magnificis phantasiæ sensibus pleni, nec de lodice, lecto, (v. ad VI, 196.) h. e. cultu ac victu vel re familiari paranda attoniti, valde solliciti, h. e. sereni curarumque expertis, opus, proprium, est, adspicere, in enthusiasmo cernere ea, quæ vulgus hominum non videt, v. c. currus, equos faciesque Deorum, qui rebus in bello gerendis intersunt, vel horrendam faciem Erinnyos. Furiæ Alectus, quæ Rutulorum regem Turnum confudit, animum eius ita perturbavit, ut in furorem incideret, et quam fingit Virgilius Æn. VII, 450. geminos erexisse crinibus angues cet., et v. 511 seq. gravi sono buccinæ ruricolas convocasse: quam Furiæ machinationem diramque formam non tam præclare comminisci et tam exquisitis coloribus adumbrare potuisset, (Æn. VII, 323-571.) si puer, servi vel magnus servorum numerus, et tolerabile hospitium, domus, ei deesset, defuisset, h. e. si non dives fuisset; tum enim hydros non erectos, sed cadentes a crinibus perperam finxisset, et buccina fuisset surda, non data Furiæ neque tam horrendus ei tributus esset sonitus. Hoc vero dictum est pro: Virgilius, si pauper fuisset, scribere non potuisset Æneidem, divinum carmen, quod non minus rerum, phantasmatum commentorumque delectu atque subtili inventione et narrationis præstantia, quam orationis dignitate et ornatu excellit. est sententia præclari hujus loci atque nobilitati judicio, quod poeta tulit de loco illo Virgil. Æn. VII, 323 seq. quem egregie quidem tractatum ornatumque, at inventi subtilitate vel sollertia non adeo insignem esse, jam monuit Heyne. Cf. ad v. 62. Virgilius, si Donato fides habenda in vita ejus c. 6., possedit prope centies sestertium ex liberalitate amicorum, habuitque domum Romæ in Esquiliis juxta hortos Mæcenatis, quamquum secessu in villa Campaniæ, non longe a Nola, (v. Gell. VII, 20.) Siciliæque plurimum uteretur. Eumdem tamen fame et miseria, æque ac Horatium, ad versus scribendos fuisse perpulsum, Grammatici ex Ecloga prima perperam colligebant. (v. Heyne

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> v. Heyne ad Apollodor. III, 4, 3. Symbolik T. 1II. p. 116. 138, T. IV. et ad Virg. Æn. VI, 806. Creuzer's p. 77 seq. 211 seq. 255.

in vitz Virg. ad a. U. c. 713.) — 70. caderent pro cecidissent. 71. Surda et xupà poetis non modo dicuntur, quæ non audiunt, sed etiam quæ non audiuntur, muta, tacita, ut h. l. et XIII, 194. verbere surdo, h. e. occulto, cujus sonitum nemo audit, sed animus sentit. v. ad Sil. VI, 75. gemeret, v. ad II, 90.

71 seq. Poscimus injuste, ut poetæ nostri temporis, qui ab inopia vexantur, ingenii carminumque præstantia et solerti studio non inferiores sint antiquis poetis, qui honoribus opibusque affluebant. antiquo cothurno, priscis poetis Tragicis, non minor, inferior, sit, iis non cedat gravitate ac majestate, vel grandi genere loquendi. Cf. ad Rubrenus Lappa, poeta haud dubie tragicus et pauper illius ævi, cujus tamen non alibi, quod sciam, fit mentio. — 73. Hoc exquisite dictum pro: cujus Atreus, h. e. qui Atreum tragoediam scripturus alveolos, paropsides, (ut V, 88.) et lænam, (v. ad III, 283.) h. e. supellectilem suam, pignerat, h. e. ob paupertatem oppignerare vel pigneri dare s. opponere cogitur, ut alimenta emat; nisi cum Turnebo (Advers. XXIV, 4.) et aliis verba cujus lænam pignerat Atreus docte, etsi eodem sensu, dicta censeas pro: in causa est vel facit, ut oppigneranda sit læna; ut inf. v. 135. purpura vendit causidicum pro: efficit, ut causidicus majori pretie conducatur. Cf. ad III, 116. et VII, 92. Satiricam magis et subtiliorem forte interpretationem hanc proposuisse sibi videtur Achaintre: cujus Aireus, tragcedia, quam nunc scribit, pignerat alveolos et lænam, est pignus pretii vasorum et vestis, quæ ære alieno emit: quod idem est, ac si obrutus alieno ære creditoribus suis se soluturum promisisset, quum, tragœdia scripta et acta, pretium ejus et mercedem recepisset. male! sed pignerare aliquid non significat pignus ejus aut pretii ejus esse, sed pigneri illud vel dare vel accipere. 29 Aireus tragcedia vel ejus titulus, ut Agave, Pelopea, Philomela v. 87. et 92. vel Telephus, Orestes et Tereus I, 5. 6. VII, 12. 74-78. Numitor, h. e. Romani divites nobilesque (v. ad VIII, 93.) parci sunt ac sordidi in amicos, poetas aliosque clientes et viros bonos, sed prodigi in Venerem sc voluptates. Idem valet de Numitoribus nostræ ætatis. siewux ws dicitur dives Numitor, qui et infelix sane fuit perverso judicio et usu opum. v. ad VIII, 93. Quintilla, amicæ, meretrici-

Male alii: qui ob inopiam Atreo am scribit, ut sumtus habeat, et res sus feneratori res suas oppignerat. Vetus Schol. "Atreus fenerator, vel, quia Atre-ria, lusoria."

Pauper amicitie quum sis, Lupe, non es amicæ cet. Martial. IX, 3, 1. - 76. Divites Romani immensos sumtus impendere solebant in feras mansuefaciendas et in vivariis vel caveis pascendas. 30 - 77. 78. Facete et σχωπτικώς: Poeta non tam paucis sumtibus ali potest et plus comedit, quam leo. Nimirum, v. ad II, 104. v. Heins. ad Ovid. A. A. III, 757.

79-81. Dicas forte, poetas debere contentos esse fama, sola gloria: ita vero, si divites sunt, ut Lucanus: sed quid pauperibus proderit gloria quantalibet, quamvis maxima, si præterea nihil habent? Quotusquisque etiam, quum ex Hispania vel Asia, ne quid de Gallis nostris loquamur, in Urbem venit, Saleium Bassum requirit? atque adeo si quis requirit, ut semel vidit, transit et contentus est, ut si picturam aliquam vel statuam vidisset; Tac. de Orat. c. 10. M. Annæus Lucanus, L. Annæi Mellæ, fratris Senecæ, filius, notissimus poeta et ditissimus Eques Rom., quem etiam Nero Imp. variis auxerat honoribus. De ejus et patris divitiis v. Tac. Ann. XVI, 17. et Wernsdorf Poet, min. T. IV. p. 41 seq. Famam ei vivo invidebat Nero, nec tamen mortuo, quod vel intelligitur ex vet. inscr. M. ANNÆO LUCANO CORDUBENSI POETÆ BENEFICIO NERONIS FAMA SERVATA. in otio vivere potest et jacere in lectulo lucubratorio, in quo veteres studere, legere ac scribere solebant; (v. ad v. 105. in Var. Lect.) adeoque carmina scribere potest in otio, solam sectans gloriam et exin hortis marmoreis, qui marmore s. marmoreis columnis ac statuis exornati sunt et abundant. In hortis plerumque etiam scribebant poetæ; Ach. coll. Ovid. Trist. I, 11, 37. Sed ibi forsan et h. l. horti sunt villæ, ut ap. Plin. XIX, 4 pr. Cic. Off. III, 14. et al. Villæ autem et domus marmoreis pavimentis, columnis signisque ornari solebant. Serranus et Saleius, poetæ pauperes illius setatis. Ille memoratur etiam Martial. IV, 37, 3. at notissimus Saleius Bassus, poeta egregius ac tenuis, h. e. pauper. 31 Cf. Excurs. ed h. l.

82-87. Insignis laus Statii poetæ et dulcedinis carminum ejus, at forte non sine subtili cavillatione; quam etiam notasse videtur Suet. in vita Juven. (v. sup. Vol. I. p. XXXIX. n. 6.). Rigaltius et

VII, 95. VIII, 10. et Wernsdorf. Poet. Lat. Min. T. IV. p. 41—46. ubi ei, non Lucano, carmen vel Panegyr. ad Calp.

Cf. Martial. I, 105. Plin. VIII, 101. et 52. Capitolin. in Gordianis c. 33.

Lat. Min. T. IV. Lucano, carmen v. Pisonem tribuitur.

5. et 9. Martial. III, 47. 58. V, 24. 54.

Hennin. suspicantur, poetam de Statio, propter orationis lenocinia et calamistros, ut de lenone, loqui. Vix crediderim; certe non nisi v. 87. et forte ne ibi quidem, at v. 82-85. ut de meretrice, amica, cujus vox jucunda est, quæ promittit noctem, quæ dulcedine magna captos afficit animos magnaque libidine auditur. Idem Hennin. putabat, Statium satirica bile in transitu notari ob superbam Thebaidos perorationem occultumque odium in Martialem, Juvenali amicissimum. Sed hic poetæ nostri locus laudem potius miserationemque spirat et vana sunt, saltem dubia, quæ de odio illo disputavit et Hennin. et Gevart. Lect. Papin. c. 35. Currilur certatim catervatimque ad jucundam vocem recitantis Statii, quum is promisit, edixit, (nam edicto s. programmate recitationes, ludi cet. indicebantur) diem, quo recitaret Thebaidem, carmen suum de bello Thebano amicum, gratum omnibus et acceptum, vel dulce. - 85. libidine, summa cupiditate ac voluptate. 86. Statius Domitiano propter extemporalem carminum componendorum facilitatem gratissimus fuit et ab eo tam coronis et auro, quam agro Albano donatus; idemque ter in Quinquatribus Minervæ s. Albano agone victor fuit et coronatus, quum carmina de rebus a Domitiano in bello Germanico et Dacico gestis recitasset, sed semel victus in Quinquennalibus Capitolinis. 35 In hoc tamen agone Capitolino, in quo non nisi laudes Capitolini Jovis cani solebant, non recitavit Thebaidem suam; neque fregit subsellia versu h. l. dictum pro, non stetit, excidit, h. e. non placuit; quod contendebant Plathnerus (qui putabat, salse dici subsellia fracta non auditoribus, sed versu, h. e. Papinium excidisse) et Scaliger Lectt. Auson. I, 10. quem jam refutavit Casaub. ad Suet. Dom. 4. ubi docet, sensum h. 1. esse, Statium vehementissime placuisse, sic ut applausu, πρότφ et acclamationibus auditorum (sed forte vulgi tantum, infimæ plebis) subsellia quasi fracta sint. v. ad I. 13. Verba tamen hæc et Sidonii, ad I, 13. laudata atque ex h. l. expressa, ita potius explicanda videntur: versu, recitatione carminis sui talem hominum multitudinem concivit, ut subsellia tantum oneris sustinere non potuerint et fracla sint; ut ap. Suet. Claud. 41. - 87. Esurit, esurivisset, post tantum favorem et applausum, nisi Paridi pantomimo (de quo v. ad VI, 87.) vendat, vendidisset, Agaven, fabulam s. tragædiam suam de Agave,

seq. 5, 28 seq. IV, 2, 62 seq. 5, 1 · cq. Casaub. ad Suet. Domit. c. 4. V, 3, 215 seq. 229 seq. et Theb. XII

(v. ad v. 73.) filia Cadmi et Harmoniæ, uxore Echionis et matre Penthei, de qua v. Ovid. Met. III, 501 seq. et Brunck. Anal. T. III. p. 225. ep. 353. Alia Agave Danai, et alia Nerei filia fuit. Hæc quidem Statii tragcedia neque exstat amplius, (ut nec carmina ejus de bello Germanico et Dacico Domitiani) neque ab aliis memoratur. Nec tamen propterea, et quia Statius Agaves meminerit in Thebaide, (lib. III, 190. IV, 565. XI, 318.) cum Parrhas. Quæst. Epist. 4. intellexerim Thebaidem forte tunc nondum editam, ut pars pro toto dicta sit. Nam quis umquam carminis, et quidem tam prolixi, titulum a persona, ter in eo memorata, et ne primaria quidem, petiit? et cur histrio epicum carmen emit? Vendere solebant poetæ fabulas suas Prætoribus, vel Ædilibus vel aliis, qui ludos edebant; quod vel ex Terent. Hec. Prol. I, 7. II, 49. Ovid. Trist. II, 507 seq. al. notum Histrio h. l. tragcediam emisse dicitur: sed qualis? v. ad VI, intaclam, novam, non antea lectam, saltatam, cantatam, reci-87. tatam, vel evulgatam et in scena actam, (nam fabulæ, ante quam producerentur in scenam, recitabantur amicis virisque doctis, unde His necdum commissa choro cantatur Agave ap. Claud. Eutrop. II, 364.) vel fabulam, cujus argumentum nullus adhuc Romanorum poeta attigit, tractavit; (ut ap. Virg. Ge. III, 41. Horat. Sat. I, 6, 66. ipsumque Stat. Sylv. I, 2, 238. III, 1, 67.) nisi simul respexit poeta illam vocis notionem, de qua v. ad VI, 163. Rigaltius et Hennin. hoc loquendi genus petitum putabant a lenone, (v. ad v. 82 seq.) et C. Valesius h. l. ita interpretabatur: nisi vendat Paridi Agauen intactam, nisi ad lenocinium se contulisset lepidamque aliquam virginem seu meretriculam, nulli viro cognitam et tactam, Paridi suppeditasset. At leno proprie non vendere solet meretrices, neque etiam intactas virgines; nisi dicas, eum hoc simulare certe aut dictitare.

88 seq. Salse hæc dicta et in Paridem, qui, histrio quum esset, apud Domitianum gratia plurimum valebat, et in ipsum Imperatorem, qui tali homini etiam honorum largiendorum vel vendendorum potestatem indulserat, et in proceres Rom., qui non amplius patroni erant doctorum hominum, eosque nec præmiis nec honoribus augebant. Hæc vero figurate potius in se et Paridem, histrionem alium, qui sibi in deliciis fuerit, dicta esse, Hadrianus putabat. v. sup. vit. Juven. Ille Paris. militæ honorem, gradus militares, v. c. præfecturas et tribunatus v. 92. — 89. Aurum, h. e. annulum aureum, ut sup. I, 28. plerique referunt ad equestrem dignitatem, alii vero rectius ad tribunatum militarem, vatibus s. poetis a Paride impetra-

tum ac tributum, quæ ratio cum ex v. 88. (militiæ honorem) et 92. (Præfectos facit et Tribunos) probabilis fit, tum ex epitheto semestri. Veram h. l. sententiam jam declaravit Lipsius Mil. Rom. II, 9. his verbis: "Ævo Augusti aliud discrimen Tribunorum mil. subortum, ut quidam Laticlavii, 33 quidam Angusticlavii essent; illi, qui ex Senatu, isti, qui ex Equite nati.34 Utrumque genus ambitiose petitum et datum; et quo pluribus gratificari possent, factum semestre, unde semestris tribunatus ap. Plin. Ep. IV, 4. Juvenalis appellat scite semestre aurum, quia annulo etiam aureo Tribuni utebantur. quod Appianus notavit in reb. Pun. c. 104. γευσοφοροῦσι γάς τῶν στρατιυσμέvan al xiliaexa, run ilarronan sidneopoecobran. Suetonius vel alius auctor vitæ Juvenalis scribit: Satiram non absurde composnit in Paridem, pantomimum Domitiani, poetamque P. Statium, ejus semestribus militiolis tumentem. Sic appellat istas præfecturas et tribunatus, a temporis scilicet modo." 35 - 90. Camerinos dixit poeta pro quibusvis nobilibus, ut VIII, 38. ubi v. not. Sic et Bareas, quod est cognomen Marcise gentis. (v. ad III, 116. et ad Tac. Ann. XII, 53.) ras nobilium atria, nonne stulti estis, poetæ, qui colitis proceres ac nobiles, nihil vobis dantes per avaritiam literarumque contemtum? quin colite Paridem histrionem, Mæcenatem doctorum hominum! magna atria nobilium, ut ap. Mart. III, 38, 11. v. ad v. 7. - 92. Hic versus poetæ causa fuit exsilii Ægyptiaci, quia Hadrianus suspicabatur, Paridis nomine figurate notari histrionem, qui tum in deliciis aulæ erat. v. sup. vit. Juven. et ad IV, 58. Pelopea et Philomela, tragœdiæ de iis scriptæ, et forsan venditæ vel oblatæ Paridi, qui propterea auctores earum fecit præfectos et tribunos. v. ad v. 73. Pelopea, Πελίπαα, Peliæ filia, de qua v. Heyne ad Apollod. I, 9, 10. Alia fuit filia Thyestæ, e qua ipse Ægisthum genuit, (v. Hygin. f. 88.) nisi hæc Πελοπία dicta, ut et Amphionis e Niobe filia ap. Apollod. III, 5, 6. et mater Cycni ibid. II, 7, 7. De Philomela v. ad VI, 644. C. Valesii nota est: Designantur Pelopeus et Philomelus, histriones divites et potentes, (de hoc v. Martial. III, 31, 6. et IV, 5, 10.) quos nomine feminino vocat Juvenalis Pelopeam et Philomelam, quod histriones molles et impudici omnes erant; unde Apuleius de quedam git: nihil histrionis habuit præter impudicitiam.

<sup>\*\*</sup> vel Equites illustres, qui egregii vocantur X, 95. ubi v. not. Cf. ad IV, 32. Kirchman. de Ann. c. 17. et Vss. \*\* conf. 1ntpp. Suet. Aug. 38. et Oth. Lect.

10. Tac. Ann. II, 59. et XI, 4.

93. Non invidendum est vati, poetse, (Statio et aliis) qui fabulas histrionibus Prætoribusve vendendo (v. ad v. 87.) vitam sustentat et parum inde lucratur, inpr. si non placent fabulæ auditoribus et præcipue plebi, ex cujus incerto favore vita ejua ac fama pendet. Quæ misera omnino conditio est et tamen hac ætate sola vitæ tolerandæ ratio poetis reliqua: nam (v. 94 seq.) ubi munc invenias patronos virorum doctorum, quales olim fuere Meccenas, Proculeius, Fabius, Cotta et Lentulus, qui non modo æquum ac subtile judicium de ingeniorum scriptorumque præstantia ferre poterant, sed et par ingenio prelium, digna ingeniis præmia, liberaliter tribuere solebant? pita h. l. fabulæ, quas vendit, vel scena; non recitatio carminum: nam recte jam Ferrarius Elect. II, 11. monuit, nihil poetas recitatione sterili, præter acclamationes, lucratos esse, nec in pulpitis recitationes habitas, sed in iis tacite histriones saltasse fabulas, a poetis emtas. v. ad XIV, 257. - 94. 95. De Proculeio v. Mitscherl. ad Horat. Od. II, 2, 5. Lips. ad Tac. Ann. IV, 40. Burm. ad Quintil-VI, 3. et Harduin. ad Plin. VII, 45. De Fabio Ernesti in clay. Cic. " Hoc nomine utuntur veteres in iis rebus, quæ liberalium hominum sunt, quum neminem nominare volunt, uti JCti fere nomine Caii et Titii utuntur." Poeta forte potissimum h. l. respexit Fabium Max. de cujus liberalitate v. Quintil. Inst. Or. VI, S. et Ovid. ex P. I, 2. 5. 9. II, 3. III, 2, 1. (ubi conf. Heins.) III, 8. 8. Cotta hand dubie, certe potissimum ille, quem tantis laudibus celebrat Ovid. ex P. II, 8. III, 2. et 5. IV, 16, 41 seq. Cf. Heins. l. l. Eumdem sup. V, 109. intelligerem, nisi cum Seneca ibi ac Pisone jungeretur. Lentulus, v. c. P. Lentulus Spinther, cujus opera Cicero revocatus, et de quo v. Cic. ad Div. I, 1 seq. et al. - 96. Tunc utile multis erat pallere, studiis adsidue incumbere, et ipso Decembri, in quo omnes genio indulgent Saturnalium tempore, 36 vinum nescire, ejus usu abetinere, ne multo cibo vinoque completi a studiis abhorrerent. Studia vocant spiritus calentes a ventriculo ad caput, et impediunt cibi concoctionem cruditatesque pariunt, unde pallor contrahitur; Grang. Solitaria et velut umbratili vita pallescere dixit Quintil. Inst. Or. I, 2, 18. ubi Spalding here notavit: " Pallor, infirme valetudinis index, doctorum et libris immorientium non minus est quam amantium; dum hi curis occultis tabescunt, illi nimis adsidui domo

et 47. inpr. Athen. XIV, 10. et Lucian. lucubrari; vet. Schol.

numquam exeunt. Inde notum illud: Pallet; aut amat, aut studet. Cf. Quintil. VII, 10, 14. Pers. I, 26. 124. V, 62. Ovid. Art. I, 729. 730. In omnibus hisce exemplis pallor iste est a prius contracto morbo, quem aut animi ægritudo fecerit, aut solis et aëris defectus. Gesnerus ad h. l. etiam inanimis pallorem tribui, propter corruptionem a quiete, humore admisso et excluso aëre ortam, docet e scriptoribus rusticis et Vitruvio." Cf. Var. Lect.

98. labor vester fecundior, utilior et fructuosior forte est, vel id ita se habere dicat aliquis; nisi ironice loquitur poeta. — 99. petit, exigit certe plus temporis et olei, studii ac lucubrationis. 100. oblita modi. sine modo ac fine. millesima pagina surgit, ut ap. Ovid. Am. I, 1, damnosa papyro multa, quia tam multum 17. Cf. sup. ad v. 23. papyri emendum est, etiam damnum apportans et impensam. Labor historicorum et plus temporis, quam poetarum, exigit, et plus sumtuum, in oleum papyrumque faciendorum. De papyro v. Plin. XIII, 11. et 12. — 102. lex operum et artis vestræ, quæ jubet singulas res plene ac plane memorare eoque ordine ac modo, quo gestæ De historicæ artis legibus v. Cic. de Orat. c. 15. — 108. Qui tamen usus fructusque duri laboris nostra ætate percipitur ex historia diligenter scripta? quid nunc expedit historicis, res memoratu dignas explicuisse et accurate narrasse? Metaphora petita a segete, et terra vel humo aperta ac reclusa aratro. Seges laboris præmium, ut inf. v. 112. messis. — 104. acla, res gestas, historias, legenti, anagnostæ. Vulgo designari putant actuarium s. scribam, librarium et tabellionem; (Gall. notaire, greffier) sed hoc hominum genus acta publica senatus ae populi (de quibus v. ad II, 136.) non legere, sed scribere solebant. v. Lips. Exc. ad Tac. Ann. V, 5. Adsentior tamen, si vera sunt, quæ adnotavit Achaintre: " Eorum duplex fuisse videtur officium: primum enim senatus et populi decreta aut privatorum sponsiones, transactiones, matrimonia cet. scribebant, (in acta referebant II, 186.) deinde hæc eadem verba legis et actorum publicorum præconi subjiciebant, ut ab eo clare enunciarentur, vel, quum de privatis ageretur, verba et clausulas actorum ipsimet coram partibus legebant, enunciabant." 37 — 105. Hoc est, quod divites nobilesque Romani avaritiæ suæ et historicorum contemtui prætendunt: dicunt, historicos esse ignavum genus hominum, quod lecto gaudet et umbra, domi et in otio studiis vacat, otiosam et umbratilem vitam agit, et publicis ne-

. Digitized by Google

forensia legit; at causidicis quoque nulla forensia legit; at causidicis quoque nulla 106—137. ostenditur.

gotiis, in foro, curia, provinciis et castris vel bello agendis, abstinet. Juvenalis animo oculisque obversata videntur loca Horat. Epist. II, 2, 77. 78. et Ovid. A. A. III, 541. 542. Conf. et Senec. Ep. 67. (Gratias ago scnectuti, quod lectulo me affixit) et 72. (Quædam sunt, quæ possis et in cisio scribere: quædam lectum et otium et secretum desiderant) Pers. I, 53. Plin. Ep. V, 1. Ovid. Trist. I, 10, 38. Dempster. ad Coripp. p. 76. et Casaub. ad Suet. Aug. 78. ubi multa docte disputavit de lecto sive lecticulo lucubratorio, de quo v. sup. ad v. 28. in Var. Lect. et ad v. 79. Lectus tamen h. l. de somno etiam accipi potest, ut ap. Horat. l. l. Conf. Var. Lect. et de umbra sup. ad v. 8. Ex his autem verbis intelligitur, fuisse etiam tum temporis homines, qui inter otium literatum et desidiosum vel honestum et inhonestum nihil interesse putarent, aut certe judicium hoc simulatum contemtui literarum hominumque doctorum obtenderent.

106 seq. Aptus transitus atque solida refutatio inepti judicii et causæ, a divitibus Romanis ad avaritiæ suæ patrocinium v. 105. prætextæ: Si historicis nihil datur muneris nec dari debet, quia otiosi sunt homines, plurimum certe dandum est causidicis; at, quæso, quid lucri, quem usum fructumque iis præstant officia civilia, civibus præstita, peroratis causis civilibus in foro? — Pleraque, quæ v. 106—138. disputantur, ad omnes, qui causas in foro agunt, ad causidicos, advocatos et patronos causarum, transferri possunt. Sed poeta simul hac data occasione, inpr. v. 108-112. invehitur in rabula vel clamatores, quod indoctum genus hominum etiam nunc ubivis in foro tinnit et verbosis strophis formularumque forensium notitia aliquam facundiæ astutiæque famam affectat; de quo causidico egregie Sen. Herc. Fur. v. 172 seq. Hic clamosi rabiosa fori Jurgia vendens improbus iras Et verba locat. Causidicus quoque semper fere contemtim dicitur. (v. Burm. ad Ovid. Am. I, 13, 21.) 107. libelli actionum forensium et commentarii, comites, quos secum afferunt in forum in magno fasce, όρμαθοί βιβλίων Theophr. Char. VI. δισμαί δικανκών βιβλίων Aristot. ap. Dionys. Halic. - 108. Ipsi causidici magna, sc. verba, adverb. (ut magnum) pro valde vel clara voce, sonant, loquuntur, vocem valde intendunt et clamant. Doctæ dicendi formulæ magna et magnum loqui et sonare, (ut spirare, promittere et minari) Gr. μεγάλα είπεῖν, ἔπος μέγα έξερέειν, μέγα πιείν, φρονείν cet. passim occurrunt, sed plerumque ad magniloquentiam vel jactantiam spectant. 38 Verba seq. Brit. et alii

w. Burm. ad Valer. Fl. I, 262. et Vulp. ad Prop. 1I, 15, 53.

ita interpretantur: sed tum pravipue, quum creditor adest et audit, quum pro creditore dicunt, aut quum adversus creditorem agunt causam, adeoque in re pecuniaria, in qua acrius èt majori vocis intentione disceptari solet de jure; vel si latus eorum tetigit, pulsavit debitor, cujus causam agunt, (ut lævum qui fodices latus ap. Horat. epist. I, 6, 51. et cubito tangere ap. Horat. Sat. II, 5, 42. et Pers. IV, 34.) qui creditum negans acrior est et esse solet illo creditore, et qui debitor venit ad dubium faciendum, negandum nomen, debitum, vel ad causam de incerto debito agendam, cum grandi codice, tabulis accepti et expensi, ut ap. Cic. Verr. I, 36. et pro Rosc. Com. c. 1. et 2. tamen poeta parum apte dixisset v. 108. ipsi, et grandem codicem accepti et expensi perperam tribuisset debitori, cui nec parvo, nec magno codice opus esse, monet Ach. Hic inde colligit, verba v. 109. et 110. referenda esse ad alium creditorem, cuius nomen, creditum, sit dubium quique propterea veniat ad tribunal cum grandi codice et acrius tangat, urgeat, latus causidici, quod nomen sit dubium aut controversum. Enimyero locum difficillimum recte exponit Hein. huncin modum: "Dicit Juvenalis, causidicos non majorem fructum laboris sui percipere, non esse divitiores poetis et historicis, negatque tama lucrosum eorum esse officium, quam ipsi jactant, mentiuntur, sed tum præcipue, quum oreditor audit, vel quum argentarius (ita optime jam vetus Schol.) debitam pecuniam (dubium nomen, quod fortasse solvi non potest) ab illis exigit et cum grandi codice accepti et expensi ad illos venit, quibus non tuto pecunia credita videtur. Taxat igitur Juvenalis grandiloquentiam causidicorum, qua utuntur coram creditoribus suis, quum tamen vix illis præstet eorum officium, ut e paupertate emergere possint. Qua re creditoribus fumum vendere coguntur, ut famæ consulant suæ et sint, qui credere volunt. (!)" - 111. Præclare de rabulis eorumque fraudulentia, clamosa oratione et impudentia. Conf. Pers. V, 10 seq. et, quem et hic et noster poeta imitatus est, Horat. Sat. I, 4, 19 seq. Folles, qui auram recipiunt redduntque, donec liquefiant metalla, non tam ad os vel buccas referendi. quam potius ad pulmones, vocis ac respirationis instrumenta, quos Augustinus de Civ. Dei XIV, 24. dicit ad vocem emittendam seu modificandam valere, sicut folles fabrorum vel organorum. 112. Conspuitur sinus, non unius rabulæ ab altero, sed causidici fervide vel magna orationis contentione, vehementia ac celeritate, perorantia Theophr. ad δυσχερείας Char. c. 19. refert και ἀποξέιστει ἀπὸ τοῦ στόματος, sc. τὸν σίαλον, unde, quod ibi Casaub. ex Hesych. et Schol. Aristoph. Acharn. IV, 7. notavit, Σκάλοχω dicti οἱ προσραίνοντες εἰαλον ἐν τῷ spostations of Athenis Antimachus quidam Yazde cognominatus. quia προσέξζαινε τους συνομιλούντας διαλεγόμενος. 39 Veram si libet, placet, vis, deprendere, cognoscere, messem, mercedem, præmium laboris causidicorum, (cf. ad v. 103. et Var. Lect.) et trutina quasi examinare: hinc, una parte, s. in una libræ lance, patrimonia pone centum causidicorum, parte alia, in altera lance, solum, patrimonium (nisi solum h. l. dictum pro modo s. tantum, et suppl. patrimonia) Lacerna. aurigæ, et videbis, lances æquas esse, vel hanc adeo propendere, h. e. lucrum et mercedem, vel opes et præmia centum causidicorum et unius aurigæ paria esse, aut hæc adeo majora. Conf. ad VI, 487. -114. Lacerna vel Lacerta (v. Var. Lect.) cursor s. auriga russate factionis; forte ditatus donis populi aut Imperatoris, russatæ factioni faventis. Aurigæ in ludis circensibus olim in quatuor divisi erant factiones, a coloribus vestium denominatas, Russatam (s. russeam et russam, h. e. rutilam) Prasinam, Albam s. Albatam et Venetam, quibus a Domitiano (v. Suet. Dom. 7. et Xiphil.) adjectæ Aurata et Purpurea: quot vero factiones agitatorum, tot quoque faventium erant, qui in diversa inde partium studia distrahebantur. Cf. ad VI, 590. XI, 196. Heins. ad Petron. c. 25. p. 95. Reimar. ad Dion. LXI, 6. p. 985. 42. et Böttigeri Sabina p. 448-450. ed. pr. Russati Lacernæ, ut Felix Russatus auriga ap. Plin. VII, 53. (ubi v. intpp.) Prasinus Porphyrio s. Purpureo ap. Martial. XIII, 78, 2. et auriga Albatus Corax ap. Plin. VIII, 42. s. 65. - 115. Facete poeta judices appellat duces et causidicum Ajacem, respiciens controversiam Ajacis cum Ulysae super armis Achillis coram ducibus Græcorum, de qua v. Sophocl. Ajax et Philoct. I, 2. inpr. Ovid. Met. XIII, 1-898. ex cujus loci principio etiam verba nostra sunt petita. Conf. inf. ad X, 84. et XIV, 286. Nomen Ajacis egregie tributum causidico, quoniam vel proverbii loco quisque rixosus et dicax homo eo insignitur. 40 Surgunt

Plathnerus hæc adnotavit: "Sinum causidico conspui arbitror ab antagonista, quod summæ contumeliæ esse nemo ignorat, unde despuere aras, deos, honores, mores dixere Tertull. de idol., Minuc. Felix, Arnob. VIII. et Claud. IV Cons. Honor. Et frequens sane hæc consputatio non tantum Romanis, (v. Barth. ad Claud. 1. c.) sed et Judæis. v. Job. XXX, 10. Deut. XXV, 9. Marc. XVI. Possis tamen et dicere, causidicos in proposium desputasse sinum, quod olim fasci-

ni amoliendi causa factitatum. v. Theocr. VI, 39. XX, 11. Tibull. I, 2, 54. 96. Plaut. Asin. I, 1, 26." (Cf. Kænig ad Pers. IV, 35.) Sic et vetus Schol. "Propter fascinum verborum ter sibi in sinu spuunt, et videntur fascinum arcere; ut Persius de matertera. vel, incipiunt multa sibi promittentes, in sinum spuere, vel alloquendo multum spuunt."

Possis tamen et dicere, causidicos in proprium desputasse sinum, quod olim fasciet in judicio Vespes v. 85. ubi v. Werns-

autem dicturi et stant dicentes, at sedent judices et eorum prætorisve consiliarii ac partium advocati, ut et senatores, qui dicentes audiunt, vel magistratus sive in tribunali, sive pro rostris in suggestu et in sella pallidus, sollicitus de dubio eventu causæ, vel ob malam 116. Dicturus dubia pro libertate, pro eo, cujus libertas ducausam. bia est et in quæstionem vocata. Libertas autem vel est libertinorum atque ingenuorum, quæ servituti opponitur, vel civis Romani, qua omnia eius jura continentur. Designantur itaque malæ, difficiles gravesque cause. Has vero causidicus, cujus conditio eo fit miserior, agit judice bubulco, rudi seu rustico, barbaro et juris legumque ignaro; (v. ad XVI, 13.) quales homines et olim, 41 et sub Imperatoribus in senatorum judicumque numerum recipiebantur; quod simul h. l. videtur notari. 42 Tribus urbanæ rusticæque omnes triginta quinque numerantur, ex quarum singulis terni eligebantur ad judicandum hique centumviri dicebantur, licet centum et quinque essent; Ascon. in Cic. Verr. II. Quo fiebat, ut inter eos multi essent bubulci, ut apud nos entre les jurés : quod scoptice dicit poeta ad augendum miseriem conditionis causidicorum: Ach.

117 seq. Poeta ridet inanem et infructuosum causidici laborem. Rumpe tensum jecur, magna cum vi et simul irrisione clamosi rabulæ dictum pro, omnes iræ affectuumque frenos remitte, omnem iram effunde in adversarium cum tanta vocis intentione, ut jecur fere rumpatur. Nam jecur primaria olim habebatur affectuum sedes, et tumere vel extendi ira credebatur. 43 — 118. Sensus est; ut victoriam in judicio et inanem sterilemque tantum laudem, non quidquam mercedis ac præmii, consequaris. Nam recte jam monuere Grangæus et alii, oratorum causidicorumque morem fuisse, victoriam in foro partam testari appensa pro foribus palma, 44 et scalarum gloriam supari-ສພິເ ac ອະພຸສະເຂພີເ dici ornatum januæ, ut indicetur pauperies oratorum

dorf. Poet. Lat. Min. T. II. p. 237. et tator fuit. (v. Liv. IX, 20. 28—45. X, T. IV. p. 814. h. l. consentaneum est.

43 v. ad I, 45. Alii jecur h. l. pro pulmone positum accipiunt, ut sola esque summa vocis contentio designetur: et profecto intrinseca corporis indoles atque structura veteribus parum, nec nisi ex estispiciis, nota fuit.

44 quæ et signum et præmium victoris fuit, de quo v. Martial. VII, 27, 6. Auson. Profess. II, 7. (ubi palma forensis dicitur) Casaub. ad Suet. Domit. c. 23.

T. IV. p. 814.
d conf. Suet. Cass. 80. et Aug. 35.

Quidam putabant, Bubulcum esse nomen proprium, et magnum vel gravem ac severum hujus nominis virum significari, qui illis temporibus vixerit, vel quales fuerint C. Attilius Bubulcus consul ac collega Manlii, (cui tamen Regulo co-gnomen fuit; v. Polyb. I, 39-48.) et Junius Rusticus, de quo v. Suet. Dom. 10. Aptius memorassent C. Junium Bubulcum, qui Censor, ter Consul et bis Dic-

causidicorumque, qui, tenuium ac mendicorum more, in coenaculis plerumque habitaverint, ad quæ non nisi per scalas fuerit adscendendum; unde Martial. I, 118, 7. scalis habito tribus, sed altis. 45

119 seq. Vocis, orationis, pretium, præmia muneraque, quæ causidicis et patronis causarum dari solent, admodum tenuia sunt. Conf. simil. loc. Martial. IV, 46. Horat. Sat. II, 5, 43 seq. et Pers. III, 73 seq. ubi Casaub. monet, ab utroque satirico et patronorum avaritiam in captandis donis contra legem Cinciam notari, et eorum illiberalitatem perstringi, qui talibus munusculis illos donarent. culus, parvus petaso, lardum; et forte posterior, ut perna anterior: utramque certe vocem distinguit Martial. XIII, 54. et 55. vetustate exsuccus et ingrati saporis; aut suspensus in carnario et ita fumo siccatus. v. ad XI, 82. — 120. Cf. Excurs. ad h. l. vas plenum pelamydum, parvorum thynnorum (thunnfische) in particulas consectorum et sale conditorum, de quibus v. Plin. IX, 15. s. 18. 46 bi, qui etiam ap. Martial. IV, 46, 11. inter munera, causidicis mitti solita, referuntur, non modo tubera vocantur vel crassæ radices arundinum, hiliorum aliarumque plantarum, sed plantæ etiam ipsæ, et quidem allium, cepa, squillæ omnesque radices rotundæ ac tunicatæ. Bulbos vero Romanorum nobis ignotos esse neque ad ceparum genus referendos, docet Matthiol. de plantis p. 292. Conf. Excurs. ad h. l. veteres, ob vetustatem minus sapidi. 47 Vetustiores improbari bulbos et parvos et longos, docet Plin. XIX, 4. et 5. Idem dicit, bulbos adeo dulces in Taurica Chersoneso nasci, ut crudi mandantur, et post eos optimos esse in Africa, (unde h. l. Afrorum epimenia) deinde in Apulia. Epimenia putant dici menstrua, ἐσιμήνα, scil. munera, et quidem vel exilia munuscula ac veluti xenia sordida, stipendii loco pro navata opera in singulos menses collata, salaria, ut menstrua; (v. Muncker ad Fulgent. in Virgil. Contin. p. 142.) vel menstruam quasi pensionem (ut ap. Ar-

Sagittar. de Januis vett. c. 30. § 22. Wernsdorf in Poet. Lat. min. T. 1V. p. 243. et T. VI. p. 271.

wv. ad III, 199. Cassub. l. l. Alciat. Parerg. Jur. IV, 12. Brodœus Miscell. IX, 1. Salmas. de Ann. Clim. p. 70. Male vetus Schol. "scalarum, stationum cil. ad instar gladiatoriæ victoriæ. Scalæ armaria advocatorum vel, ut quidam, casæ et stationes. Cicero in Corneliana, Correpsit, inquit, in scalas. Armaria nam advocatorum spud Veteres scalas habebant."

Conf. ibi Harduin. et ad XXXII, 11. s. 55. Strab. VII, 6, 2. Dioscor. II, 200. Arist. hist. anim. VI, 16. et 17. Athen. III, 85. et 92. VII, 66. et VIII, 53. ed. Schweigh. Spanhem. de usu et præst. num. Diss. III. p. m. 201. (ubi numus pelamydum effigiem exhibet) et Gesner. de Aques. p. 963 seq. Gell. II, 18. Athen. II, 22. et 23. Theophr. H. P. VII, 13. et Plin. XIX, 4. et 5.

<sup>&</sup>quot;Cf. Bodæus ad Theophr. VII, 13. et Schweigh. ad Athen. II, 64. et X, 58.

rian. Diss. Ep. I, 7. et Polyb. Fragm. Legat. 94. quos laudavit C. Vales.) seu dona, que Afri singulis mensibus miserint Romanis, ut eos sibi conciliarent procerumve Rom. gratiam demererentur; vel victum menstruum sive demensum singulis mensibus datum servis, et quidem Afris, vilioribus, (v. ad I, 111. et V, 53.) que interpretatio nuper commendata est ab Ach. 48 Enimyero servi loco demensi non bulbos accipiebant, sed quovis mense quatuor vel quinque frumenti modios et denarios totidem. 49 Conf. Excurs. 121. Quinque tantum lagenæ vini, et quidem vilioris, ut Veientani et Etrusci, quod in Tiberi, secundo flumine, non adverso, ex Campania vel Græcia, Romam advec-"Vinum non transmarinum, i. e. cibarium." tum est. Vetus Schol. 122. Si quater egisti, perorasti causam. Cf. Var. Lect. si contigit tibi tam felici esse, ut vel numus aureus, etai unus, tibi detur. Vetus Schol. "pro quatuor actionibus unum solidum." Maximum pstrocinii honorarium, quod primus constituit Nero, non certum iustumque pro et in quavis causa e legibus fuisse centum aureos vel dena sestertia aut decem millia HS. (nam aureus vel solidus, qui non ejusdem semper valoris fuit ac pretii, illis temporibus valebat XXV denarios vel numos sestertios centenos) 50 patet ex Plin. Ep. V, 4. et 21. Suet. Ner. 17. (ubi v. Ern.) Tac. Ann. XI, 7. et Ulpian, l. I. D. § 12. neque ex h. l. Juvenalis colligendum est, unum aureum fuisse licitam illius honorarii summam. Hanc a poeta ὑπτεβολικῶς imminui, at magis efficiat pudenda circi artiumque infamium pretia, monuit jam Gron. de sestert. II, 5. p. 82. - 123. Inde, ex eo, partes cadual, detrahuntur; pars mercedis a te danda est pragmaticis, ex foedere, Pragmatici olim dicebantur juris periti, qui patronis causarum et oratoribus aderant iisque leges ac jura, inpr. formulas JCtorum, suppeditabant; 51 sed seriori ævo qui, quamvis imperiti juris, rerum gerendarum formulas tenebant. v. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. II. p. 503. 504.

124—149. Tam tristis etiam et iniqua est conditio causidicorum patronorumque causæ, ut ex illis non nisi is, qui *Emilius*, h. e. dives ac nobilis vel sit, vel habeatur et se esse simulet, doctus ac facundus esse credatur et hinc præmia tantum, certe maxima, capiat.

<sup>48</sup> ut olim a Casaub. ad Athen. l. l. (de quo tamen v. ad IX, 34.) Salmas. de mod. usur. c. 4. et Schweigh. ad Polyb. XXXI, 20, 13.

<sup>9.</sup> et Senec. Ep. 80. 3. et 50 v. Hard. ad Plin. XXXIII, 3. poen.

XXXV, 10. Gron. de sest. II, 5. III, 6. IV, 13. 14. et Casaub ad Lamprid. Alex. c. 39.

c. 39.

si v. Cic. Or. I, 45. et 59. Budseus ad
Pand. II. p. 132. Quintil. III, 6. XII,
3. et 9. Godofr. in L. IX. § 4. ff. de
porn.

124-128. Verba pauperum patronorum, de indigna sorte sua querentium. 124. Verba quantum licet, quæ nemo interpretum, quotquot consului, explicavit, h. l. aptissima sunt. Lege Cincia de donis ac muneribus, a. U. C. DC. a M. Cincio Alimento trib. pl. lata, præter alia cantum, ne quis ob causam orandam donum munusve caperet. Ea quoque lex ad avaritiam patronorum donandique facilitatem coercendam, si non satis, certe multum valere poterat temporibus liberæ rei publicæ, quibus oratoria arte via ad gratiam apud populum et ad honores muniebatur. Quum vero omnis honorum spes ab Imperatorum gratia penderet, et nullus fere fructus caperetur ex patrocinio; quis sine honorario aut mercede gratuitam clientibus præstaret operam? Hinc jam Claudius Imp. dona et petere et dare permisit, facto a. U. C. DCCC. SCto Claudiano, quo pecuniis ob causas erandas capiendis positus modus usque ad denu sestertia, quem (modum) egressi repetundarum tenerentur. Idem deinde sanxerunt Nero et Trajanus, nisi ille non etiam terminum quasi, ultra quem progredi non liceret, sed certam potius justamque mercedem in unoquoque causarum genere constituisse censendus est. 52 Itaque quantum licet scil. dare causidicis ac patronis, sunt dena sestertia. Designatur et avaritia et auctoritas patroni, qui, quantum licet, et postulat et acet melius tamen nos egimus, peroravimus, ut v. 122. Cf. cipit. Var. Lect.

125—128. Significatur nobilitas Æmilii patroni et tam stulta, quam dolosa et alliciendis clientibus accommodata ejus ostentatio. Nota Ach. est: "Stante re publica patricii soli, nobiles atque divites plebeii, qui ad honores provehi studebant, pauperibus clientibus patroni atque advocati erant, eorum partes in foro agebant, idque gratis. At lapsis moribus et virtutibus cum re publica corruit ingenuæ hujus artis liberalitas. Causidici professio, quæ patroni personæ antea fuerat inhærens, Imperatorum temporibus separata et plebeiis atque obscuris hominibus relicta, sensim mercenaria facta est. Unde illa causidicorum prope omnium paupertas; qui, ut iste Æmilius, veterem nobilitatis et divitiarum speciem retinere affectantes, eo plus faciebant lucri, quo illustriori gente oriundi viderentur." Recte: sed inter patronos, causidicos et advocatos jam stante re publica magnum

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> v. Lips. ad Tacit. Ann. XI, 5—7. Brummer. comm. de lege Cinc. c. 4. Intpp. Plin. Ep. V, 21. Ern. ad Suet. Schultingii Jurispr. Antejustifi. p. 591 Ner. c. 17. Bach. in Trajano p. 92. seq. et Gron. de pec. vet. II, 5.

intercessit discrimen. currus triumphalis, in quo aliquem majorum suorum triumphasse ostentat. Multi autem Æmilii triumpharunt, et triumphalia aliaque majorum insignia a familiis et posteris eorum adservabantur et quidem in porticibus vel vestibulis s. atriis domus. 126. Quadrijuges, equi quatuor currui juncti et non modo albi, sed et alti, eximiæ magnitudinis, vel alte jactantes crura, vel denique in sublime surgentes adeoque feroces. 127. ipse Æmilius (ut alii causidici ap. Martial. IX, 69, 6.) feroci bellatore in equo sedens, statua ejus equestris. Cf, intpp. Mart. IX, 69, 6. Hæc verba ad ovationem forte spectant, alterum triumphi genus, certe non ad statuam quadrigatam, quæ est figura hominis, in curru, non in equo, 127. 128. Imago, opinor, pugnæ forensis animo poetæ simul obversabatur. Apud Romanos antiquitus statuæ majorum togala effigie (etiam paludatæ, chlamydatæ, loricatæ, velatæ) ponebantur; deinde etiam hastam tenentes: (quæ Achilleæ vocabantur) equestres quoque statuæ celebratæ sunt; postea vero in bigis et quadrigis, (bigatæ et quadrigatæ) unde et triumphales natæ, cet. Plin. XXXIV, 5-7. hastile curvatum, quo tremebunda adumbratur hasta. statua efficta est, ut hastile, quod minatur, intentat, videatur tremere adeoque curvari et mox jactandum; Ach. minatur, intentare videtur. 128. meditatur prælia, ut IV, 112. Verbis statua lusca quidam designari putant gestum jaculatoris, alterum oculum claudentis, ut certius ictum dirigat; alii caput statuæ inclinatum, vel obliquum ac detortum, ita ut unus tantum oculus conspiciatur; alii vero statuam dimidiato vultu pictam; (ita Scalig. ad Manil. p. m. 134. qui talem esse dicit illam Sagittarii in palatio Farnes.) alii denique Æmilium sive causidicum unoculum, saltem luscum. Sed veterem Schol., qui interpretatur, cujus oculus introrsus cedit, (holäugig, blödsichtig) recte mentem poetæ cepisse et tales esse oculos in antiquis statuis, ob. planam pupulam, jam docuit Lessing. in Berlin. Monatsschrift 1788. Jun. p. 601.

129 seq. Quoniam divites tantum et nobiles patroni causarum docti habentur ex opinione vulgi et soli præmia, certe maxima, capiunt; hinc Pedo, Matho et Tongillus, pauperes causidici, ut se plebi, hominum ingenia cultu et magnificentia metienti, commendent, simulant se divites esse ac nobiles, et sic, hac imitatione ditiorum et opum nobilitatisque ostentatione, conturbant, obruuntur ære alieno. Pedo causidicus ignotus; notior Pedo Pompeius vir illustris e Senecapocoloc. et notissimus Pedo Albinovanus poeta. De Mathone v.

ad I, 32. si de eodem ibi sermo est.' conturbat scil. rationes vel rem familiarem, h. e. opes absumsit et æs alienum contraxit. 53 Hinc conturbator aper et macellus dicitur Martial. VII, 26, 10. et X, 96, 9. Verbum synon, est deficit sc. se, h. e. deficitur opibus, unde defici facultatibus, nomen defectum et simpl. deficere vocabula juris. 64 est exitus, finis, postrema eaque misera vitæ conditio, ut pauper sit dilapidatis opibus. Conf. XI, 38. 39. Et hanc interpretationem, et lectionem vulg. improbat Manso, hæc disputans: " Poeta neque ante neque post illos versus æs alienum, quod causidici Rom. contraherent, respicit et perstringit, sed id unice agit, ut artes exponat, quibus adhibitis rivales suos deprimere et eorum reditus minuere conarentur, sumtuosum vivendi genus luxumque nimium et ad ingenia fallenda compositum. Verissima est conjectura Lubini, pro deficit suadentis dejicit, longeque ad totius loci nexum et sensum aptissima interpretatio hæc: Iisdem artibus, quibus ad tenuiores causarum patronos debellandos Æmilius utitur, Pedo eos conturbat h. e. pervertit et Matho dejicit h. e. vincit; nec alium exitum sive finem Tongillus, cum superbia et magnificentia per hominum ora incedens, petit, quam ut æmulos supplantet solusque in foro regnet." Sed nostræ sententiæ favent tum v. 135 seq. et conducta a Paulo sardonyx v. 143. tum notata ad I. 32. Et quis umquam illo sensu dixit exitum, ut sit consilium, propositum? Eo finis adhibetur passim, at nusquam exitus. vero ditissimum fuisse, Lubinus perperam collegit ex I, 32. Tongillus forte idem, cujus gulam et luxuriem perstringit Martial. II. 40. ubi tamen in plerisque libris Tongilius legitur; unde h. l. Tongilii reponendum esse suspicari possis.

130—133. Hæc spectant ad luxum hominis, simulantis se divitem esse et populo sese venditantis. *rhinocerote*, vase unguentario et corneo, e naso rhinocerotis, ut ap. Martial. XIV, 52. et 53. nisi cum vet. Schol. interpretari malis: magno gutto, qui, sicut rhinoceros, ingentis est nasi. <sup>55</sup> 131. vexat balnea, frequentat, ut I, 100. vel potius, molestus est iis, qui simul lavantur. turba, multitudine comitum

Burm. ad Petron. c. 39. p. 169. Ernest. clav. Cic. et ad Cic. Ep. ad Att. IV, 7.
in Pand. XXII, 1, 11. XXIII, 33. et XLIX, 14, 3. Priscianus lib. VIII, "Deficio, quando accipitur pro defetiscor, neutrum est. Juven. in III. Matho deficit."

SVulgo putant, pauperes gutto (v. ad III, 263.) e cornu tauri, divites e cornu rhinocerotis, in balneis usos esse. Sed ostentatio divitiarum epitheto potius magno contineri videtur. Alii soliusi sive labrum balneare designari putant; alii vero irridendi carpendique libidinem, ut nasus et nasutus ap. Mart. I, 42, 18.

et servorum, (conf. VI, 419. 420.) lutulenta, sordida; nisi innuuntur comites, per lutum sive cœnosa sequentes dominum aut octo lecticarii (v. ad I, 64.) per illa eum portantes. Sabinus designari credebat nescio quos pædicones draucos, et Valla ceromaticos. — 132. Juvenes lecticarios premit onere suo et lecticæ, quæ et in qua ipse gestatur. assere, lectica, ut ap. Martial. IX, 23, 9. Cf. sup. ad III, 245. Medos pueros, nisi jungere malis juvenes Medos. v. Var. Lect. turus, ut 'Aλαζών προσποιούμενος ώνητιζεν ap. Theophr. Char. c. 23 extr. ubi tamen Casaub. monet, στωγαλάζονα etiam emturientem multa, quæ solvere nequeat, venustissime describi a Martiale IX, 60. argenium, vasa argentea. murrhina s. myrrhina ros, servos. scil. vasa. v. ad VI, 156. - 134. Spondet, fidem facit solutionis. v. ad purpura Tyrio filo, p. Tyria. Cur stlataria dicatur, non satis constat. Stlatarius in Gloss. vett. έργόμωπος, in aliis «λάνες, et stlata πειρατικοῦ σπάφους είδος. Caper de orthogr. extr. (ed. Putsch. p. 2246.) Stlataris a stlata, rate piratica. Festus: Stlata, genus navigii latum magis, quam altum. Hinc vulgo putant, veteres stlatum pro latum, ut stlocus, stlotus et stlis pro locus, lotus et lis dixisse, (v. Festus ac Quintil. I, 4, 16.) et purpuram stlatariam esse laticlaviam. At sic stlata certe, non stlataria h. l. dicta esset, et, quod jam Ferrarius de re vest. III, 12. notavit, nulli tunc causidici in pretio, nisi qui et senatores quibusque lati clavi jus. (v. tamen ad I, 106.) Alii h. l. purpuram stlatariam dici putant peregrinam, vel stlata h. e. navi et mari advectam; (quemadmodum fere Petron. 55. margaritas appellavit phaleras pelagias) alii denique propter ea, quæ supra notavi, velut piraticam et latrocinantem, cujus splendore spolientur et fallantur venditores, divitem censentes, qui eam gestet, vel fallacem et deceptricem. Hæc explicatio, etsi ceteris præferenda videtur, (ita certe epitheton minus languet et plurimum habet salis) longe tamen repetita est et dubia. Vetus Schol. " stlataria, illecebrosa. Ennius: Et melior natus, quam quæ stlataria portat; id est multisonalis, quæ vulgo dicitur Batalaria."

135 seq. Et tamen est illis causidicis pauperibus utile hoc, hæc divitiarum ostentatio, quoniam hac fraude clientes alliciunt: nam purpura causidicum vendit, commendat plebi, cui merces quasi suas aut se ipsum venditat, vel quam sic allicit, ut mercator emtores laudan-

XII, 90, 1. 2. XIII, 2, 1. rhinocerotis narem rhinoceroticam minari ap. Sidon nasum habere ap. Martial. I, 4, 6. et carm. IX. extr.

dis mercibus; efficit, ut majori conducatur pretio. 56 Ferrarius R. Vest. I, 33. et V, 2. " Purpura, inquit, et amethystina h. l. lacernæ aut lænæ purpureæ et amethystinæ, quæ togæ injiciebantur; nam toga nulla oratoribus purpurea, sed communis: nec de lato clavo intelligi potest, quia non omnes patroni laticlavii, neque ullus amethystini usus in clavo. Atqui auctor dial. de Orat. c. 39. eorum temporum æqualis indignatur, togas ab oratoribus depositas et sumtas earum loco pænulas. Noster tamen Sat. VIII, 49. plebem togatam causas agentem inducit, quæ his videntur contrariari: nisi dicamus a pancis pænulas usurpatas, nec diu obtinuisse, quum sequenti seculo ad togam redierint causidici." Sed v. ad VIII, 197. sc. vestimenta, violacea, qui est color amethysti, lapidis pretiosi. Cf. Martial. I, 97. II, 57, 2. X, 49, 1. XIV, 154. Plin. XXI, 8. XXXVII, 6. et 9. ubi præter alia dicit, amethysto Indicæ esse colorem simillimum purpuræ felici, h. e. ardenti, quæ plebeiæ et fuscæ opponitur. - convenil, conducit, expedit; vel etiam proprium et consentaneum est illis rabulis, qui sine tali impudentia et ostentatione in egestate versarentur. 137. Strepitus majoris census, rei familiaris vel opulentize, est ejus ostentatio, jactantia, gloriatio; facies, ejus species externa, ut ap. (Tac.) dial. de orat. 6. quæ in publico species! h. e. qui splendor externus! - 138. Tanta autem est morum corruptela luxuriaque Romanorum, ut omnem impensarum modum transeant; unde pauperes causidici, ut divites videantur, ingentes coguntur sumtus facere et sic ære alieno obruuntur. Sen. in Epist. 50. Non ego ambitiosus sum, sed nemo aliter potest vivere: non ego sumtuosus sum, sed Urbs ipsa magnas impensas exigit. Conf. sup. III, 180 seq.

189 seq. Falluntur, qui, quum eloquentia plurimum valeant, ampla se sperant ingenii præmia consequuturos esse his temporibus, quibus soli divites habentur diserti et homines ex opibus, non ex virtutibus æstimantur. Fidimus eloquio? In plerisque libris legitur Ut redeant veteres, quibus favet, in quem nunc incidi, locus Martial. XI, 6, 5. nisi ex eo verba illa margini adscripta sunt et deinde recepta. Ciceroni nunc, si nostra ætate viveret, nemo, nullus cliens, dederit, daret, dabit, ducentos nummos, tam exile præmium, pro oratione: vel Cicero h. l. pro summo oratore et patrono causarum. Poeta supra de rabulis et causidicis vulgaribus egerat: nunc docet,

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sic et nos dicimus: Kleider machen ad v. 73. Hennin. ad h. l. et Ernesti leute, vel, der rock verkouft den mann; clav. Cic. v. vendere et venditare. et Belgæ, hed kloed maakt de man. Cf.

non meliorem esse conditionem summorum oratorum ac patronorum. nisi fulserit in ejus digito annulus, insigne Equitum, h. e. nisi censum annulus ingens, v. equestrem habuerit vel admodum dives fuerit. ad I, 29. - 141. Clientes hodie non tam dicendi copiam eloquentiamque oratoris aut patroni causarum, quam censum ejus et luxus servi octo, qui præcedant vel lecticam ostentationem respiciunt. octophoron portent. v. ad I, 64. 142. decem comites, clientes, deducentes te ad forum, (v. ad I, 46.) vel potius alia comitum ( ) poetiu жиенторияты, Lucian. laud. a Casaub. ad Suet. Tib. 30.) turba, ad pompam spectans: nam causarum patroni ab ingenti comitum turba in forum deduci amabant et causis actis reduci; unde in (Tac.) dial. de orat. c. 6. qui togatorum comitatus et egressus! Rabulas quoque bene an post te sit, comitatos per forum reduci dicit Quintil. l. XII. gestetur sella, qua, si libuerit, vehi possis. De sella v. ad I, 64. gati ante pedes, sc. euntes, v. ad I, 96. et III, 127. Circumpedes sunt obsequia servorum, Antenedes amicorum, Agræt. de orthogr. p. 2274. ed. Putsch. et Cassiod. Varr. VII, 5. unde quidam h. l. antepedes (qui anteambulones dicuntur Mart. II, 18, 5. III, 7, 2. X, 74, 3.) una voce scribendum censebant: id tamen non necesse est, et ante pedes h. l. opponitur verbis post te. - 143. ideo, ut dives videretur; quia talis divitiarum ostentatio utilis est causidicis patronisque causarum et clientes allicit. agebai, ut sup. v. 122. et 125. nus causarum aut causidicus, (ut ap. Mart. V, 23.) æque ac Cossus et Basilus; sed hi pauperiores, vel qui divites non habebantur, et hinc miaus celebres. Delicati illius, ut nostræ, ætatis homines ornare manus annulis, vel etiam onerare solebant, iisque pretiosissimæ gemmæ inclusæ, inpr. sardonyches. 57 conducta, ut, quum pauper esset, dives haberetur, (v. ad III, 180 seq. et VI, 352 seq.) et pluris pretii ageret, pretio diceret majori, vel plus mercedis acciperet. 145. Ex opinione plebis rara est facundia in tenui panno, in vili et sordido amictu, h. e. in homine, qui tali vestitu utitur. Contrarium docet poeta VIII, 47 seq. — 146. 147. Quis pauperi causidico committet difficilem gravemque causam, v. c. eam, in qua mens judicum miseratione permovenda sit, et hinc flentes producantur in judicium ac supplicantes maires, aut uxores, sorores, liberi? (Exemplum v. ap. Cic. pro Fonteio c. 17.) Quis judicum et litigatorum feret æquo animo,

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> v. ad VI, 382. Martial. II, 29, 2. Pers. I, 16. ibique Casaub.

nedum libenter ac studiose audiet, Basilum, etsi bene dicentem, disertissimum? De Basilo v. ad X, 222.

147—149. Gallia vel potius Africa accipiat, recipiat, te, h. e. eam pete, eo te recipe, si vis linguæ, facultati tuæ oratoriæ, mercedem pomere, pretium statuere, (ut Gr. vidivai åidda, proponere, constituere præmia) h. e. digna et ampla eloquentiæ præmia quærere ac consequi. In Gallia et Africa viguere eloquentia atque oratores. 88 Sed malim h. l. ita interpretari: Gallia vel Africa accipiat, conducat te patronum, ad te causas deferat, (ut Afri ad Plinium minorems quum Marium Priscum Proc. de pecuniis repetundis postularent, de quo v. Plin. Ep. II, 11.) si ampla eloquentiæ præmia postulare cupis et accipere; quæ tibi provinciales, non Romani, dabunt. Nutricula et mutrix omnis res dicitur, quæ nos nutrit et alit, ut Gr. verdès et ridin. 59

150-214. Jam de Rhetoribus, et v. 215-243. de Grammaticis agit poeta, docetque eorum laborem omnium esse molestissimum et Præclara et consummatissima pictura, cui vilissimam mercedem. exquisitissimi colores inducti sunt, quos fere singulos ad iniquam miseramque conditionem eorum, qui nostra ætate puerilem ætatem atque juventutem scholasticam ad humanitatem informant, adumbrandam transferri posse, quis non videt? - 150. v. Var. Lect. Declamare, h. e. exercitationis causa dicere et argumenta, vel ficta vel vera, themata sive theses, tractare, docent Rhetores. ferrea, omnis laboris patientissima et omnis fere sensus affectusque expertia; qualia debent esse Rhetoribus nostrisque ætatis puerilis Vectius clarissimus Rhetor, forte idem, de magistris. v. ad I, 31. Vectius Valens adulterio Messalinæ Claudii quo Plin. XXIX, 1. Cæsaris nobilitatus pariterque eloquentiæ adsectator fuit. h. l. pro quovis Rhetore. Cf. Var. Lect. — 151. Classis numerosa perimit savos tyrannos dicta fere sunt, ut I, 16. consilium dedimus Sulla, ut cet. pro: ingens discipulorum numerus declamat, vel recitat orationes de perimendis tyrannis; quod thema Rhetor illis tractandum dederat. Tot declamationes et quidem ejusdem argumenti, forsan et dictitatas a magistris memoriæque traditas, quis patienter audiat, nisi γαλκιοχάρdies et sidnespeur, cui robur et æs triplex circum pectus sit? Argumenta quoque earum spectabant fere ad vitam, mores et facta heroum,

v. ad I, 44. XV, 111. Quintil. X, Cf. Wesseling. Obss. II, 17. et l. Voss. de Rhetor. in Præf. et Pithœi Barth. ad Rutil. p. 89. Præf. in Quintil. Declam.

ad quæstiones et res, ad vitam parum fructuosas. Classes proprie sunt ordines puerorum eiusdem scholæ. v. Quinctil. I, 2, 3. Vulgaria autem themata s. argumenta fictarum causarum, quæ in scholis Rhetorum tractabantur, tyrannicidium et tyrannicidarum præmia fuere. 60 - 152. 158. Nam quæcumque sedens modo legerat classis numerosa discipulorum, ut memoriæ infigeret, hæc eadem stans- (nam stantes dicebant) proferet in medium, dicet, declamabit, atque eadem cantabit, recitabit, iisdem versibus, incisis, periodis vel membris orationis, (nam versus etiam xãlos, membrum, dicitur) quibus sedens legerat vel alii recitaverant : ut mox crambe repetita, vel ap. Terent. Phorm. III. 2, 10. cantilenam eamdem canere, ut nos dicimus bei einer leier bleiben, dasselbe herleiern, et similia alii. (v. Ernesti clav. Cic. v. cantilena.) Cantare quoque spectat ad vitiosam declamandi rationem, cantui similem, quo vitio sæpe notantur discipuli; Ach. 61 - 154. Crebræ declamationes discipulorum, in primis eorum, qui eadem vel causas ejusdem argumenti recitant, miseros magistros occident, fastidio conficiunt, quemadmodum brassica sæpius apposita vel recalefacta nauseam creat stomacho. 62 Vetus Schol. "Crambe repetita: proverbium Δ/ς κεάμβη θάνασος (nam ita leg.) omnibus tritum, quum nihil sibi tam fuisse cognitum significare voluerunt. tractum a nimis frequenti relatione historiæ sive fabulæ ab aliquo tum scriptæ." Sie et nobis in proverbio est: aufgewärmter kohl. Cf. Var. Lect.

155—157. Omnes discere cupiunt artem oratoriam, sed nemo magistris vel Rhetoribus debitam dignamque laboris molestissimi mercedem vult solvere. Color, v. ad VI, 280. Colores tamen dicuntur etiam ornamenta orationis, que e triplici ejus genere, sublimi, medio et tenui, oriuntur. v. Cic. Orat. III, 25. et 52. Cause genus triplex, deliberativum, judiciale et demonstrativum, quod alii laudati-

lepide de ils dixit: Oi abrel rul ren siren reis abreis rà abrei.) et Pratei: quecumque sedens præceptor modo legral, hace cadem vel cadem hace classis, discipulus, stans recitabit.

Lubinus: "Miselli magistri dum toties eumdem cibum discipulis suis pramandere et præmasticare quasi coguntur, vel dum eadem discipulis suis toties repetita inculcant, tædio et molestia pære occiduntur." Non male; verba tamen crambe repetita et præc. non ad magistros, sed sd discipulorum declamationes spectare videntur.

Hec et alia memorantur inf. v. 160—170. sup. I, 16 seq. et ab Auctore Dial. de Orator. c. 35. Senec. Controv. VII. et Quinctil. in Declamatt. et Inst. II, 10, 4. et Petron. c. 1. Minus probanda aliorum interpretatio: O Vecti, sane tu ferreus, quem non frangit docendi labor, quum ille tam durus sit, ut etiam sevos tyrannos excarnificet iisque gravissimæ vindictæ ac poenæ loco a Diis imponatur, ut Dionysio Siciliæ tyranno.

at Durior est explicatio eorum, qui singula ad præceptores referunt, (eo s nsu, quo non nemo, a Grang. laudatus,

vum dicunt. 63 Quæstio summa in causa est status controversiæ, in quo res maxime vertitur, vel generalis quæstio sive constitutio. 64 156. Sagittæ sunt argumenta vel firmamenta, quæ adversarius opponit: nam eloquentia et causæ forenses pugnæ, Marti et armis comparantur; unde Martem forensem dixit Ovid. ex Ponto IV, 6, 29. et Suet. Cal. c. 53. Peroraturus, stricturum se lucubrationis suæ telum, minabatur. Cf. sup. ad v. 8. — sagittæ diversæ quæ veniant, v. Var. Lect.

158. Verba discipuli: Mercedem appellas, memoras, dicis? Quid enim scio, quid a te didici? His respondet magister: Culpa docentis arguitur, in eum transfertur, cet. Ex quibus verbis intelligitur, etiam illa setate, ut nostra, non defuisse, qui, si juvenes haud multum proficerent in literis, omnem hujus rei culpam in præceptores conferrent, parum reputantes, non, ut e lapide aut trunco signum aliquod vel imago a statuario exsculpitur, ita ex omnibus, etiam nullius ingenii, pueris, et quidem paucorum annorum spatio, viros doctos effingi atque formari, neque ex quovis stipite pulcrum simulacrum edolari posse. Conf. v. 237 seq. - 159. Scilicet, v. ad II, 104. læva parte, infra lævam partem, mamillæ, h. e. in corde: (conf. Pers. II, 53.) nam cor animalibus ceteris in medio pectore est, homini tantum infra lævam papillam, Plin. XI, 37. s. 69. Cor autem aliis animus videtur : ex quo excordes, vecordes concordesque dicuntur et Nasica ille prudens Corculum et egregie cordatus homo catus Ælius Sextus: Empedocles animum esse censet cordi suffusum sanguinem: alii in corde, alii in cerebro dixerunt animi esse sedem et locum, Cic. Tusc. Quæst. I, 9. - 160. Nil salit, nihil ingenii, nullus boni et pulcri sensus, nulli igniculi ingenii emicant juveni in corde, h. e. hebes et obtusus est, ingenium tardum et torpidum, cui nec yigor nec acies est. cor tibi rite salit ap. Pers. III, 111. et Sen. Thyest. 756. Verbum salit ad id respicit, quod cordi præcipuus est calor et palpitatio: Arcadicus h. l. dicitur stultus et stupidus, non tam quod optimi erant et maximi in Arcadia asini, 65 quam quod stupidi habebantur Arcades, unde βεκκεσέληνοι poetis Græcis dicuntur et 'Αρκάδου Brástypa in proverbium cessit. Arcadas rudes esse suibusque simillimos, tum propter alia multa, tum quod arborum fructibus ut plurimum turgeant, monet Philostr. lib. III. 161. cujus Hannibal, decla-

<sup>\*\*</sup> V. Quintil. III, 4. et Cic. Inv. I, 5.

Alia et quidem quinque causarum genera recenset Cic. Inv. I, 15.

Vol. II.

\*\* Conf. Quintil. III, 5. et 6. Cic. Inv. I, 6. et 8 seq.

\*\* v. Varr. R. R. II, 1, 14. Plin.

Y

matio de Hannibale, deliberante, an petat Urbem cet., miki miserum caput implet, obtundit, h. e. non sine summo tædio audienda est. Cf. sexta quaque die: nam Rhetores declamationibus certum diem definire solebant. (v. Casaub. ad Suet. Tib. c. 32.) Hannibal, cujus nomen jam horrorem incutit, ut ap. Horat. Od. III, 6, 36. et IV, 4, 42. — 162 seq. Hæc notissima ex Liv. XXII, 51. XXVI, 7—11. Polyb. IX, 3 seq. et Sil. XII, 489 — XIII, 93. an, utrum, petat Urbem Romam a Cannis, post victoriam Cannensem, quod Maharbal sapienter suaserat. — 163. post nimbos et fulmina cautus, territus fulminibus et tempestate, qua bis acies dirimebatur. Circumagat, reducat a mænibus Romæ; ut ap. Sil. XII, 663. — 165. Quantum vis slipulare - audiat, verba sophistarum, qui hæc uno conclamant ore cet. Quantum vis posce et confestim tibi dabo, si effeceris, ut pater filium suum toties eadem recitantem audiat, quoties mihi audiendus est. Hoc venuste ac lepide dictum pro: pater ipse numquam sibi hunc laborem imponi patietur, vel, si eum subierit, sentiet, quam ingratus sit et molestus. Scipulatur, qui interrogat et poscit; spondet, qui respondet et pollicetur. (v. Ern. clav. Cic.) 166. ut illum pater audiat tolies, quoties ego, rhetor: nam pater nonnumquam filios in scholis declamantes audiebat et amicos quoque adducebat vel cognatos. (v. Quintil. II, 7. X, 5. Pers. III, 47.) - 167. sophistæ, rhetores. Qui proprie sint, notum ex Cic. Acad. IV, 23. et Fin. II, 1. - 168. veras agitant lites, causas perorant in foro, relicto raptore cet. h. e. dimissis fictis illis causis et declamationibus scholasticis de raptoribus, (v. c. Paride, qui Helenam, vel Jasone, qui Medeam rapuit, et aliis) de venenis fusis ac pellici, v. c. Creusæ a Medea, vel conjugi et al. datis, de malo ingratoque marito, v. c. Jasone, Theseo cet. quæ sunt vulgaria themata seu declamationum argumenta, in scholis tractari solita, de quibus v. Quintil. de Declamatt. et Senec. Sensus est: pertæsi miserrimæ et umbratilis Rhetorum vitæ a schola transeunt ad forum et ex Rhetoribus fiunt patroni causarum, quorum vita et ars minus molesta et quæstuosior est. silent, non amplius ab ipsis tractantur, vel discipulis tractanda proponuntur themata et fictæ causæ. 170. mortaria, fictum thema de me-. dicamentis in mortario tritis a Medea et filiabus Peliæ, cæci veteris, senis, traditis, ut eorum vi pueritiam redderent patri. 66 Alii existi-

VIII, 43. s. 68. Plaut. Asin. II, 2, 67. 24. Ovid. Met. VII, 297 seq. et Diodor. et Pers. III, 9. IV, 51. 52. A De qua fraude Medeæ v. Hygin. f.

mant, declamationem designari de filio pharmaca ad sanandos cæci patris oculos miscente et hinc a noverca veneficii insimulato, ut exhe-171 seq. Ergo, has ob causas (nisi potius dictum pro enimvero aut profecto) idem ille, qui ad pugnam, veras causas in forq perorandas, ab umbra rhetorica, a scholastica exercitatione et vita umbratili rhetorum, descendit, transit, h. e. Rhetor, qui patronus causarum factus est, si nostra eum movebunt consilia, sibi dabit ipse rudem, h. e. etiam forensi exercitationi omnique arti oratoriæ (quam parum quæstuosam esse, sup. v. 106-149. poeta ostenderat) renunciabit, et longe aliud vitæ iter ingredietur. - sibi dabit ipse rudem, tropice, ut ap. Horat. Epist. I, 1, 2. et Martial. III, 36, 10. De proprio verborum sensu v. sup. ad VI, 113. - 173. v. sup. ad v. 8. et 156. et conf. Sen. Præf. lib. III. Controv. - 174. Ne ad incitas redigantur et exigua quoque pecuniæ summa illis desit, qua tessera frumentaria venit, venum it, venditur et a pauperibus emitur, h. e. qua summula panis ematur. Frumentum Romæ distribuebant Curatores annonæ. datis tesseris frumentariis, sive symbolis quibusdam et frustillis quadratis, signo quodam et certa notatis forma, e ligno aut plumbo: eædem tesseræ (ut et numariæ) populo et plerumque definito civium numero (v. Casaub. ad Suet. Aug. 42. et Cæs. 41. Dio XLIII, 21. LX, 10.) dabantur ab Imperatoribus, ut animum plebis, quæ duas tantum res anxia optaret, panem et Circenses, (inf. X, 80.) a novarum rerum studio avocarent sibique devincirent, et quidem non in ludis tantum muneribusque a se datis, sed quotannis etiam et sæpe ac potissimum, ex consuetudine, a Gracchorum temporibus servata, Nonis cujusque mensis. v. Suet. Aug. 40. 41. Ner. 11. al. Quantum frumenti cuivis esset dandum, scribebatur in tessera, in tabulis autem ceratis æneisve nomen cujuslibet civis, cui tessera erat data; quique eam acceperat, ad horrea publica ire poterat petitum frumentum, aut. si hujus non egeret, vel alia de causa, illam vendere. v. Lips. Elect. I, 8. Casaub. et Kænig ad Pers. V, 73. 74. qui etiam nostrum locum recte ita interpretati sunt, si tesseræ illæ gratis datæ sunt populo ab Imperatoribus: et sane P. Clodius rogationem tulerat, ut gratis daretur frumentum, quod e lege Sempronia C. Gracchi antea semisse ac triente dabatur. Sed Imperatorum temporibus non plane gratuitum . fuisse frumentum, probabile fit ex Tac. Ann. XV, 39. ubi v. Lips. Tum potius designatur h. l. summula, (terni numi, parvum modii

<sup>&</sup>quot; Conf. Ovid. Met. VII, 276. ibique Heins. et Burm. Y 2

pretium, ap. Tac. l. l.) qua tessera venit, venalis est, venditur inopi plebi. Verba vilis frumenti junxerim, quod scabiosum far vocatur Pers. l. l. nbi Kænig indicari dicit munusculi vilitatem et frumentum, ut in granariis publicis sæpe accidit, a gurgulionibus exesum seu omnino situ corruptum.

175. Hæc merces præceptorum virorumque doctorum lautissima, amplissima est, quum habeant accipiantque tantum pecuniæ, que frumentum emere poseint. - 176. 177. Longe amplius est citharcedorum præmium lucrumque, quam rhetorum et causidicorum; hinc auctor tibi sum, ut citharœdi artem discas et profitearis. plora, exquire, quære, quanti doceat, quanta mercede lautorum, nobilium ditiorumque. pueros instituat Pollio, scindens, proscindens, deridens, artem Theodori rhetoricam, quum ipse plus lucretur arte sua. Theodorus Gadareus, celeberrimus rhetor. 68 De Chrusogono et Pollione v. sup. ad VI, 74. et 387. Quidam putant, h. l. ea quoque Rhetorum esse nomina et sensum hunc: quanti, quam exigua mercede, doceat Pollie, artem Theodori rhetoricam scindens, in minima mansa s. minutatim quasi dividens et ingerens. Sed verum forte h. l. sensum cepit Ach. cujus nota est: " Non possum, quin mirer facilitatem, qua interpretes contraria contrariis jungunt atque Chrysogonum et Pollionem, quos poeta sup. VI, 74. et 387. ut citharcedos adulteros et quasi lasciviæ magistros citavit, vertunt nunc in rhetores. Ego etiam Theodorum esse suspicor citharœdum, qui artis suæ regulas scripserit, quas Chrysogonus et Pollio scindunt i. e. docent pueros, vel alium forte deformiorem, ad cujus cinædicam artem infandam isti nebulones sub specie artis musicæ docendæ informabant pueros. Nam in Hesych. Lex. ad verb. Θεόδωρος sic: Θεοδώρους έλεγον οι χωμικοί τους ευρυπρώκτους, άπο Θοοδώρου τινός, οὐκ εὖ τῆς ἐαυτοῦ ὧρας προστησαμένου."

178-187. Divites Romani nullis sumtibus parcunt in balneorum, villarum vel domus et epularum magnificentia; sed (v. 186.) inter hos sumlus, quum tot sumtus in tales res impendant, duo sestertia, (cave cum Ach. suppleas millia) ut multum scil. dicam, h. e. summum, Germ. höchstens, (ita Gron. ad Mart. X, 11, 6. Scheller in Lex. et Hein.) sufficere putant vel clarissimo optimoque rhetori, qualis Quin-· tilianus fuit, (v. ad VI, 75.) loco salarii pro liberorum institutione.

v. Quintil. I, 12. III, 1. et 11. IV, et sophista Theodorus Bysantius, qui 2. Strab. XIII. p. 625. XVI. p. 759. Socratis temporibus vixit. v. Quintil. Sueton. Tib. c. 57. Lucian. in Macrob. et Langbænius ad Longin. c. 3, 14. Fuit Cic.

Balnea sexcentis sestertiis, h. e. sestertiorum millibus, scil. constant vel exstruuntur. 69 - 178 seq. v. ad IV, 5. Irrisio luxuriæ faceta inest in v. 179-181. Anne serenum exspectet dominus, dives nobilisque Romanus, censesne ei ambulationis gestationisque tempus differendum esse, donec serenum sit tempus? an curru vehatur post pluviam vel per conosas plateas, ubi mulorum pedes luto spargantur? Quin potius hic, in porticu, gestabitur vel vehetur, ubi ungulæ ac pedes mulæ nitent, luto non inquinantur. — 182. Parte alia, in superiori domus parte, surgat (v. ad VI, 529.) conatio, triclinium, fulta longis columnis Numidarum, ex Numidico marmore, 70 et rapiat, excipiat, solem algentem, tepidum, et matutinum et hibernum: nam triclinia in villis septemtrionem plerumque et orientem vel potius meridiem spectabant, ut hieme plurimum solis versus meridiem aperta, æstate minimum reciperent. 71 - 184 seq. Quanticumque pretii domus sit vel constet, h. e. etsi tantos sumtus in magnificentiam domus vel villarum impendant, non minores tamen faciunt in lautitiam epularum, minimos vero in honestarum artium præceptores et bonam liberorum infercula, v. ad I, 94. qui fercula docte componit, stitutionem. peritus structor. v. ad V, 120. - 185. qui pulmentaria condit, facit, coquus. Pulmentaria dicuntur quævis opsonia, vel quæ cum pane eduntur, a pulte, quæ priscis Romanis loco panis erat. (v. ad XIV, 171. et Plin. XVIII, 8.) — 186. 187. v. ad v. 178. Grangæus hunc locum sumtum putabat ex Cratetis Thebani ephemeride ap. Laert. in ejus vita: Τίθει μαγείοω μνας δέκα, ἰατοώ δραχμήν, κόλακι τάλαντα δέκα, συμεβούλω ποιπιου, πόρη τάλαντου, φιλοσόφω τριώβολου. Cf. Cratetis Fragm. III. in Brunck. Anal. T. I. p. 186. Ut multum sc. dicam, ut ap. Mart. X, 11, 6. 188. filius, bona ejus institutio, quæ tantopere negligitur et sæpe committitur parum idoneis præceptoribus, modo sumtu minimo constent.

188 seq. His, quæ inde a v. 150. disputaverat poeta, facile prævidet opponi posse: unde igitur Quintilianus tot saltus, tot prædia, tan-

De balneorum magnificentia sunt loca class. Senec. Ep. 51. et 86. Plin. Ep. II, 17. V, 6. Vitruv. V, 10. Montfauc. Antiq. T. III. Maffei Collect. Statuar., Thess. Gronov. T. IX. Græv. T. XII. et Sallengr. T. V. The Baths of the Romans by Cameron, Lond. 1772.

v. Plin. V, 3. XXXVI, 6. Barth.

v. Plin. V, 3. XXXVI, 6. Barth. ad Stat. Silv. I, 5, 36. et intpp. Horat. Od. II, 18, 4.

n v. Columel. I, 5, 6. Plin. Ep. I, 17, 10 seq. et Casaub. ad Suet. Aug. c. 72. et Ner. 31. Plathnerus hæc verba ad heliocaminum refert: Erat, inquit, in conaculis heliocaminus ita fabrefactus, ut vaporario quodam solares ad se quasi raperet radios, ita ut postmodo calorem quemdam per parietes effunderet; de quo v. Senec. de prov. div. c. 4. et Plin. Ep. 11, 17, 20. ubi cf. intpp.

tum agri ac divitiarum, habet, si tam misera est rhetorum conditio? Respondet, illum novo, insolito, singulari ac mirifico fortunæ beneficio, non hominum liberalitati opes suas debere, eique uni (quamvis non indigno) contigisse, quod nesciat an ulli. Putant etiam latenter innui, eum non tam eruditioni aut virtutibus, quam fortunæ tantam felicitatem acceptam referre. Cf. ad VI, 280. Salse saltem dicta videntur hæc: et jaculator, et si perfrixit, cantat bene. Versus quoque 190-194. ad Quintilianum referendos esse crediderim, etsi non certo constet, eum nobilem ac senatorem, nedum consulem fuisse, (quod multi colligunt ex v. 197. et ex Ausonii Gratiar. Act. ad Gratian. p. 712. vel ed. Bipont. p. 290. Quintilianus, consularia per Clementem Flavium ornamenta sortitus, honestamenta nominis polius videtur quam insignia potestatis habuisse) neque etiam probaverim vulgarem explicationem: Quintilianus est felix et pulcer et acer; est felix et sapiens cet., vel felix, h. e. fortunæ beneficio, est pulcer et acer cet. Ex illa ratione vox felix ter posita admodum languet; ex hac duro et alieno ab usu loquendi sensu accipitur. Mentem potius poetæ ita capio: felix, h. e. qui felix est, cui fata favent, et pulcer et acer et sapiens et nobilis est cet., h. e. ei omnia bona, et corporis, (pulcer) et animi, (acer et sapiens et orator maximus cet.) et fortunæ, (nobilis et generosus) affluunt. Similis orationis color est ap. Horat. Epist. I, 1, 106 seq. et Sat. I, 3, 124 seq. Sed quomodo Quintilianus tam dives dici potest, quem Plinius Epist. VI, 32. Trajani adhuc temporibus animo quidem beatissimum, sed modicum facultatibus fuisse tradit? Dives vocari possit respectu aliorum rhetorum, qui pauperrimi erant, et modicus facultatibus respectu Plinii, qui ditissimus fuit. Magna præterea cum gloria et in foro versatus est, et rhetoricam docuit per viginti annos; primus quoque scholam Romæ habuit et salarium accepit e fisco, centena sestertia. Cf. Martial, II, 90. Quoniam vero tot habuit salt s, tantas potius opes post epistolam illam a Plinio scriptam, Hadriano forsan imperante, acquisivisse, aut Plinius ad alium Quintilianum scripsisse censendus est, aut alius ævi istius rhetor designatur nomine Quintiliani, ut nomine Paridis alius histrio sup. v. 87 seq. Conf. Dodwell. Annal. Quintil. § 34-41. et Spalding ad Quintil. Inst. Or. III, 1, 21. p. 438. et in Præf. p. XXXI seq. — 189. Exempla fatorum novorum, fortunæ insolitæ. Nova dicuntur, quæ vel numquam vel raro antea visa et audita sunt. acer, acris ingenii judiciique: nisi ad acrimoniam et vim dicendi spectat epitheton propter locum Epist. V, 10. Ne videar tibi sub hoc quasi hyperbolico rhetorum catalo-

go blanditus quidpiam gratificatusque solam tibi acrimoniam Quintiliani pompamque Palladii comparari non ambigo, sed potius acquiesco. - 191. nobilis et generosus, v. ad II, 145. - 192. Insigne senatorum aluta, h. e. calceus ex aluta, corio molli, quod a cerdonibus liquore corrodenti aluminis (alaun) mollitur, (nostr. Semisch leder vel Corduan) cui apposita h. e. adsuta vel subtexta erat luna s. lunula, quæ non videtur fuisse litera C, nota numeri, centum scil. Patrum a Romulo creatorum, sed fibula, sive eburnea, sive argentea, in malleolo pedis, lunæ speciem referens; τὸ σύμβολον τῆς εὐγενείας σεριηρτημένος τῷ ὑποδήματη τουτο δι εστιν επισφύριον (fibula ocreæ) ελεφάντηνον μηνοειδές, Philostr. vit. Her. II, 8. p. 555. ubi v. Olear. Cf. Plut. T. II. p. 282. et loc. class. Marcelli in Brunck. Anal. T. II. p. 302. 303. v. 23 seq. ubi origo hujus ornamenti derivatur a Tyrrhenis (cf. Serv. ad Virg. Æn. VIII, 458.) et a Mercurio, qui, quum Æneam Græcis eriperet, lunam in talaribus fixerit: ἀστερόεντα περί σφυρά πέδιλα, τὰ λέγουσι καί Έρμάωνα φορήναι — ὁ δέ οἱ περὶ ποσσὶ σαωτήρ παμφανόων ἐνέκειτο σεληναίης κύκλος αἴγλης cet. v. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. II. p. 392 seq. et Visconti ad Iscrizioni Greche Triopee ora Borghesiane Rom. 1794. p. 83 seq. ubi præter alia monet, in Tabula Iliaca Mercurium esse comitem Æneæ, et in gemma ap. Augustin. T. II. n. 3. Æneæ fugientis viam illustrari luna. (cf. Virg. Æn. II, 693.) 72 De calceis, soleis, (ouvôáλως, schnürsohlen) vinclis, (eleganter geschnürten und pantoffelartigen sohlen) soccis obauratis v. Böttiger Sabina p. 372 seq. ut de aliis vinculis s. fasciis, que illis vinclis soleisque in superiori pedis parte constringendis adhibebantur, (ansulæ, γλωτιαι) ibid. p. 275. nigræ, ut ap. Horat. Sat. I, 6, 27. nigris medium impediit crus Pellibus; sed coccina aluta ap. Martial. II, 29, 8. et contra nivea ap. Ovid. A. A. III, 271. ubi v. Heins. 73 — 193. Jaculator facete dicitur dialecticus s. sophista et rhetor, qui dicta et argumenta in adversarium quasi inculcatur. v. ad VI, 449. 450. Sic jaculatio verborum ap. Quin-Et si perfrixit, frigore raucus est factus. 74 declamat, recitat, bene; forte ob vocem muliebrem, quæ, asperior facta, auribus gratior est. Cf. ad v. 188. et h. l. Var. Lect.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Non hesterna sedet lunata lingula planta, Martial. II, 29, 7. Hinc de novis nobilibus proverbii loco dicebatur: εὐ τὴν ιἰνγίνιαν ἐν τοῖς ἐστραγάλως ἔχις. V. Junii Adag. Cent. III. et de calceo senatorio lunulæque in eo sede Heins. ad Ovid. Ep. Her. IX, 60. Rhodius de

Acia Cels. c. 5. p. 16-20. Ferrar. Analect. c. 31. et 34.

Memorantur etiam calcei mullei, (v. Vopisc. in Aurel. 49. et Plin. IX, 17.) cerei, ederacei cet. Cf. Ferrar. l. l.

<sup>74</sup> cf. Martial. III, 18, 1. et Frontin.

194 seq. Here elemnis, dicta et per ludibrium de superstitione, quam poeta passim exagitat. v. ad VI, 553 seq. Distat enim, qua sidera cet., magni interest, num benigna tibi nascenti affulserint sidera, an maligna. 196. adhue a matre, materno sanguine, rubentem et pollutam, 75

197. 198. Conf. ad v. 188. ad III, 89. 40. et vit, Juven. chronol. ad a. U. C. 797. de Frontone rhetore, qui ad consulatura pervenit; it. Suet. de ill. rhet. c. 1. Quos tibi, Fortuna, ludos facis? Facis enim ex professoribus senatores, ex senatoribus professores, Plin. Ep. V, 11. ubi de Valerio Liciniano prætorio agitur, qui exsul de senatore, rhetor de oratore factus est. "Plinius si nostris temporibus vixisset, quanto justius exclamasset, quos tibi, Fortuna, ludos facis!" Ach. Multa exempla mirabilis fortunæ, nec tamen rhetorum, Plinius VII, 42 seq. memorat. — 199, P. Ventidius Bassus, homo humili loco in Piceno natus et bello sociali inter captivos Picentes et Asculanos in sinu matris vectus ante currum triumphalem Pompeii Strabonis; deinde rhedarius ac mulio; tum amicus C. Cæsaris ac L. et M. Antonii, quorum ope tribunatum plebis, præturam, pontificatum consulatumque adeptus est : tandem a M. Antonio adversus Parthos missus, de quibus primus triumphavit. 76 Tullius, non Cicero, sed Servius Tullius rex Romanorum et servæ vel captivæ filius: nam ad eum spectant verba v. 201. servis regna dabunt fata, ut reliqua captivis fata triumphos dabunt ad Ventidium. 200. Quid aliud, quam sidus cet., h. e. quam exempla vis sideris natalitii, (v. ad v. 194 seq.) et potentiæ mirandæ fati occulti? - 202. Felix ille, talis, qualis corve rarior albo, proverb. ut simile VI, 165. Hinc Quintilianus. oraculum Phalantho redditum, εξιν. την χώραν, έως πόραπες λευποί γένονras, ap. Athen. VIII, 16. (61.) p. 360. Corvos nonnumquam albos inveniri, docent Aristoteles et Cœlius Rhodig. XVII, 11.

208. cathedræ, sellse magistrorum, h. e. rhetoricse professionis, sterilis; v. sup. ad v. 49. 204. Thrasymachi, Rhetoris apud Athenas, qui suspendio periit, vet. Schol. Hunc memorari a Platone in Dial de re publ. et passim a Dionysio Halic. in fragm. segi võr dexaise

Strat. I, 12, 11. Schol. vet. infrigidatus fuit.

73 Quales infantes sanguinolenti dicun-

in A nton. Opp. T. I. p. 91. Dio Cass. XLVIII. XLIX. Appian. bell. civ. I, 47. (ubi cf. Schweigh.) III, 66. 80. IV, 2. V, 31—35. 50. 65 et b. Parth. c. 71—74. Pigb. Ann. Rom. ad a. 707. 710. 715. Ernesti clav. Cic.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Quales infantes sanguinolenti dicuntur JCtis. Conf. Barth. Adv. XXIII, 16.

<sup>\*</sup> v. Plin. VII, 43. Gell. XV, 4. Plut.

fericas, monet C. Valesius, eumque inopia laborantem rhetorica professione destitisse, tradit Philostr. Suidas: Θεασημαχός Χαλκηδώνος αφιστής है Βιθυνία, ός αξώτος αερίοδον και κώλον κατέδειζε και τω της βητορικής τρόπου είσηγήσατο. μαθητής Πλάτωνος τοῦ Φιλοσόφου καὶ Ἰσοκράτως τοῦ ἐήτορος. ἔγραψε συμβουλευτικούς, τέχνην ἐητορικήν, παίγνια, ἀφορμάς ἐητο-Secundus Carrinas rhetor, quem ad incitas redactum mac. 77 Athenis Romam migrasse et in exsilium a Caligula missum esse, quum contra tyrannos declamasset, refert Dio LIX, 20.78 - 205. 206. Heec agerbe dicts in Athenienses: Vos, Athenienses, hunc Secundum Carrinatem, (æque ac Romani alios viros literatos) ab inopia vexari passi estis, nec præmia contulistis in doctores juventutis vestræ, sed ciculam, venenum, quo hausto Socrates, tantus vir, interiit. Carrinatem esse crediderim, non Socratem, qua vulgari sententia ordo verborum turbatur. Nota Socratis et paupertas et mors vel ex Laertio, qui eum etiam aliquando rhetoricam docuisse tradit. Id si vel minus constaret, tamen ex nostra interpretatione apte lauderetur h. l., ubi non tam inter rhetoras et sophistas, quam inter præceptores inopes nefertur. Cicuta quævis canna, intus cava et inanis, it. lathyris, bilem et pituitam purgans ideoque sanandæ insaniæ adhibita; (v. Kænig ad Pers. V, 145.) h. l. xúnuor, Germ. schierling. gelidas vetus Schol. exponit: mortiferas; mors enim frigida est. Sed meliora docet Plinius XXV, 18. s. 95, 4. Cicuta quoque venenum est, publica Atheniensium pæna invisa. Semen habet noxium. - Semini et foliis refrigeratoria vis: quos enecat, incipiunt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est, priusquam perveniat ad vitalia, vini natura excalfactoria. Sed in vino pota irremediabilis existimatur cet. Eadem tradit Dioscor. IV, 79. et in Alex. c. 11. Scribon. Largus de compos. medicam. 179. Cicutam potam caligo mentisque alienatio et artuum gelatio insequitur; ultimoque præfocantur, qui eam sumserunt, nihilque sentiunt. Schol. Pers. V, 145. Cicuta calorem in nobis frigoris sui vi exstinguit; unde sacerdotes Cereris Eleusiniæ liquore ejus ungebantur, ut a concubitu abstinerent.

207-210. Præclare monet poeta, quanto æquius sapientiusque judicium de dignitate præceptorum prisci, quam recentiores, Romani tulerint, eosque propterea post mortem etiam colendos dicit et amore

quum fugeret paupertatem." Male; nisi pro Socrates auctore Schurzfl. legeris Sec. Carinas.

<sup>7</sup> Cf. Cic. Or. III, 12. 16. et 32. Quintil. 111, 1, 10. 3, 4.

Cf. Tac. Ann. XV, 45. ibique Lips.
Yetus Schol. "Socrates veneno periit,

votisque prosequendos. Utinam et nostra ætate tam parentes, quam liberi eorum ipsique præceptores probe memores hujus judicii essent! Alexander, Aristotelis discipulus, olim dixisse fertur: Præceptoribus plura, quam ipsis parentibus, debemus, quum ab his vivendi, ab illis bene vivendi rationem adipiscamur. Cf. inf. v. 238. 239. Sen. de Ben. VI. 16. extr. Quintil. II, 2. et 9. pr. - 207. Dii sc. date, s. dent. nostrorum umbris, Manibus; non sepulcris, in quibus arbores umbriferæ, ut putabat Grangæus, qui tamen mox monet, veteres Græcos ac Romanos credidisse, in ipsis sepulcris mortuorum animas una cum corporibus s. cinere aliquantulum residere ipsaque mole ponderis affici, unde solennis veterum mortuis bene precandi formula, in sepulcris etiam obvia S. T. T. L., h. e. sil libi terra levis, et Gr. zebon vi τοῦτοι καλύπτοι, (ut h. l. tenuis et sine pondere terra, et apud alios scriptores, sit levis cespes aut cippus, et molliter ossa cubent vel quiescant) ut contra inimicorum exsecrationes: sit tibi terra gravis, urgeat ossa lapis, duriter ossa cubent. 79 — 208. Priscis temporibus non modo tumuli mortuorum sparsis floribus corollisque ornabantur, sed hinc etiam homines credidisse videntur, in iisdem flores suave olentes sponte nasci Manesque adhuc coronis annuisque libationibus delectari et vere perpetuo frui. v. Suet. Aug. 18. Athen. XV. p. 679. Anthol. Lat. Burm. II, 4. epigr. 99. 186. et 247. Anal. Brunck. T. II. p. 25. et T. III. p. 303. quæ loca laudavit Kænig ad Pers. I, 40. ubi hæc ejus nota est: " Beatissima mortui conditio, cui vel natura ipsa inferias agat, floribus in tumulo sponte nascentibus, videtur indicari. Privata quoque nonnullorum opinio fuit, ex fabulis heroum in flores post mortem mutatorum fortasse nata, cinerem in flores mutari idque contingere non nisi probis ac pulchris." 80 Crocus et unguenta, inpr. crocina, non modo in conviviis et theatris, sed etiam in funeribus adhiberi solebant et vel rogo infundi vel ossibus, ut suavem spirarent odorem. v. Jacobs ad Anthol. Gr. T. II. P. I. p. 78.

210—214. Olim præceptores summo honore colebantur, at nunc vel ad discipulorum ludibrium recidunt. Id probatur exemplis Achillis, tanti viri, qui jam grandior natu Chironem reveritus est, et

qui docent, flores bene olentes atque odores non modo in lectum feralem, in bustum, in ossa ab amicis collecta, sed etiam in urnam, et quotannis in sepulera vel tumulos sparsos esse, veteresque etiam in suis testamentis de annuis reditibus cavisse, ut corollis parentaretur Manibus suis.

To Cf. Jacobs ad Anthol. Gr. T. I. p. 133. Kirchman. de fun. Rom. III, 9. Brisson. de form. I. n. 146. Casaub. ad Pers. I, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Cf. etiam Casaub. ad Suet. Ner. 75. Vulp. ad Prop. I, 17, 22. Kirchman. de Fun. Rom. III, 5. IV, 3. Ouzel. ad Minuc. p. 109. et Gruter. Inscr. p. 752.

Ruft, summi rhetoris, aliorumque recentioris ævi præceptorum, quos discipuli non modo deridere, sed etiam verberare audent. Reverentia illa σχωπτικώς designatur verbis metuens virgæ, et in ludibrium forte Orbilii plagosi; at simul ferox Achillis animus, qui non nisi metu virgæ frangi potuerit, innui videtur, et poeta, opinor, memor fuit loci Ovid. A. A. I, 11 seq. Versus autem 213. ad rem sane mirificam, quæ tum contigit, spectare videtur. metuens virgæ, v. ad V, grandis corpore, non annis, Grang. quod Achilles novem vix natus annos secesserit ad Lycomedem. Sed poeta forte alios scriptores sequutus est, quam quos nunc habemus, et profecto inepta est vulgaris narratio, ex qua Achilles ne decem quidem annos natus fuit, quum et pater fieret, et a Græcis heroibus expeteretur. 81 Cantabat, non, canebat laudes magistri, sed canere discebat fidibus ac cithara; unde mox citharædi magistri. Conf. Horat. Epod. XIII, 11. patriis in montibus, in Pelio monte Thessaliæ, quem Chiron aliique Centauri inhabitabant. v. Apollod. II, 5, 4. Chiron præceptor Achillis aliorumque heroum. 82 Idem Centaurus fuit, et Centauris corpus caudaque equi tribuebatur, quod commentum poeta v. 212. ridet. Facies Chironis Centauri etiam tunc temporis cuilibet risum excutere debuit; eo mirabilior est reverentia, ab Achille, tam feroci juvene, ei præstita. - 213. Rufus rhetor, quod ex hoc versu probabile fit, sed ignotus; forte Satrius Rufus, cui fuit cum Cicerone æmulatio, si probanda est lectio vulgata in Plin. Ep. I, 5, 11. Forsan Q. Curtius Rufus, cujus nomen in rhetorum epilogo tantum exstat; Grang. Gallus fuit et valde disertus; vet. Schol. - 214. Rufum, qui tamen clarissimus Rhetor fuit ipsiusque Ciceronis æmulus. Voces proprias sæpe repeti, sed cum additamento, quod vel venustatem vel acrimoniam (vel vim orationi) afferre possit, multis exemplis docet Schrader in Obss. p. 17. Allobroga, Allobrogice potius ac barbare, quam Latine loquentem. Alii suspicantur, Rufum in declamatione quadam ostendisse, Ciceronem cum Allobrogum potius legatis, in conjurationem Catalinæ pellectis, sensisse, quam cum civibus suis, cujus et Sallustius eum arguat. Allobroges populi Galliæ Narbonensis, quorum caput Geneva. De vitiis et obtrectatoribus Ciceronis v. Auctor. Dial. de Orator. c. 18. et 22. ibique Lips. Quintil. XI, 1, 3. XII, 10, 1. Gell. XVII, 1.

si Cf. Barth. ad Stat. Achill. I, 503 in Opusc. Acad. T. V. p. 92 seq. et in Antiq. Aufsätzen P. I. p. 32. Creuzer's v. Heyne ad Apollod. III, 13, 6. Symbolik T. II. p. 356.

215—243. Ultimo loco poeta de Grammaticis agit ostenditque, eorum conditionem non meliorem, quam Rhetorum, et difficiliorem molestioremque esse laborem. Grammatici fuere olim, qui nunc Professores et Magistri artium liberalium dicuntur. v. intpp. Petron. 55. gremio affert, in gremium sinumve sedentis docentisque infundit dianrego. Enceladus (al. Celadus) et Palemon Grammatici. De hoc v. ad VI, 452. de illo Var. Lect.

216 seq. Conf. Palladse Epigr. XLVI. in Brunck. Anal. T. II. p. 417. Et tamen ex hac tantula mercede aliquid præmordet, furtim deradit, abradit, h. e. intercipit, subtrahit, (ut mox franget sibi) discipuli custos ac ductor, pædagogus, servus, et qui dispensat, dispensator, de quo v. ad I, 91. Pædagogus puerum ad scholam ducit et præter libros affert etiam δίδακτρο, ab alio servo, dispensatore, ipsi traditum. — 217. æra, merces, salarium. Acænonoëtus, v. Excurs. ad h. l.

219-227. Hæc cum miseratione quadam dicta: Cede aliquid de jure tuo et patere æquo animo, te parte mercedis tibi constitutæ ac promissæ defraudari vel a servis, ne illa tibi tota pereat et nullum tam molesti laboris præmium accipias. 220. decrescere, diminui. non aliter, quam institor de majori, quod postulavit, mercium pretio nonnihil remittit, ut vendat eas citiusque distrahat. Apta comparatio et, nisi fallor, non sine acerbo aculeo. Notatur enim non modo iniquitas et avaritia parentum, sed etiam illiberalitas Palæmonis, qui officinas quoque promercalium vestium exercuit: (v. Suet. de ill. Gramm. c. 28.) etsi hæc magis excusanda est, quam illa. Vellem tamen pro Palæmone alium substituisset poeta: is enim locum quidem inter Grammatique principem tenuit, sed vitiis quoque omnibus infamis fuit et quadragena annua cepit ex schola, nec multo minus ex re Institor, ut verba Jani ad Horat. Od. III, familiari. v. Suet. l. l. 6, 30. mea faciam, dictus antiquis, qui esset præfectus (instaret) negotio gerendo, h. e. negotiationem quamcumque et mercaturam vel domi vel peregre domini nomine exerceret; (Gall. facteur, commis) quique nomine patroni (nam institores plerumque servi erant aut libertini, interdum et ingenui, de plebe) singulatim venderet in taberna merces, vel circumferret etiam. 83 Institor vilis supellectilis, tegetis hibernæ, lacernæ vel tegumenti crassioris lecti, quo frigus arcetur,

<sup>\*\*</sup> Conf. L. 3. L. 5, L. 15. D. de institor, act. et Broukhus, ad Prop. 1V, 2, 38.

(vet. Schol. male, ædificii frigidi) niveique cadurci. v. ad V, 8. et VI, 537. - 222 seq. Dum modo non pereat, inutilis plane sit omnisque præmii expers totus labor Grammaticorum, qui tamen molestissimus est. Romæ ludi literarum jam prima luce aperiebantur, quoniam ea est optima diei pars; nec tamen mediæ noctis ab hora, quo res augetur. 84 - 223. Sedet præceptor in schola (ut discipuli stant v. 226.) et prius labori incumbit, quam sellularii artifices, qui tamen jam summo mane operari solent. - 224. obliquo ferro, carmine, (pectine unco ap. Claudian. XX, 882.) vel hamis ferreis oblique in tabulam fixis, langm deducere et adtenuare, vel explicare tractam et a sordibus purgare, h. e. carminare. Cf. ad v. 54. et Heyne ad Tibull. I, 6, 80. -225. olfecisse lucernas, gravem earum odorem ac fumum. — 226. decolor scil. fuligine, fumo tot lucernarum. Flaccus et Maro, Horatii et Virgilii carmina. In scholis tam Romanis quam Græcis omnis institutionis studiorumque initium a poetarum, et quidem optimorum, in primis Homeri, sed seriori evo Horatii etiam et Virgilii, lectione capiebatur. v. Petron. 5. Quintil. I, 1, 12. 8, 5. X, 1, 85. Præcipua quoque Grammaticorum opera in poetis interpretandis versabatur. hæreret, adhæreret, inhæreret.

228. Non exigua tantum merces Grammaticis solvitur quæque diminuitur servorum fraude, (sup. v. 216 seq.) sed eam quoque ne sine lite quidem et cognitione tribuni obtinent. tribuni, non plebis, qui jus haud dicebat, sed ærarii, qui de levioribus potissimum causis rebusque pecuniariis (unde ærarius quoque dictus) cognoscebat. Notum enim est vel tironibus, judicia, quæ primis temporibus penes senatum fuerant, lege Sempronia C. Gracchi ad Equites translata, deinde lege Livia et Plautia senatoribus et Equitibus data, tum a C. Sulla senatoribus restituta, et tandem lege Aurelia L. Aurelii Cottæ tribus ordinibus communia facta esse, ita ut exinde senatores, Equites et e plebe tribuni ærarii judicarent et in singulis judiciis e tribus istis decuriis aliquot legerentur. Tertiam quidem decuriam, tribunorum ærariorum, C. Cæsar dictator sustulit, sed mox restituit Augustus.

229 seq. Nihilo secius parentes exigunt, ut Grammaticus omnia, etiam levissima, sciat et (v. 237 seq.) quoscumque filios ita, ut optant, et fingat et amet. Ad Grammaticorum artem Cicero refert poetarum pertractationem, historiarum cognitionem, interpretationem verborum

M Cf. Martial IX, 69. XII, 57. Pers. III, 1 seq.

et pronuntiandi quemdam sonum, de Orat. I, 42. Plura Quintil. I, 42. Sed vos imponite cet. apostrophe ad parentes: Agite ergo, imponite cet. verborum regula, quæ nunc proprie dicitur grammatica. — 232. noverit, tamquam ungues digitosque suos, vulgaris ac proverbialis locutio. Eodem fere sensu dicitur digerere in digitos (Quintil. XI, 3. § 114.) et nostrum auf den fingern herzählen. — 233. In thermis sudare solebant veteres, in balneis lavare. Balnea Phabi putant esse balnea Phæbi, liberti Neronis, (Tac. Ann. XVI, 5.) vel balneatoris sic dicti, vel rivos aut stagna et flumina sole calefact, vel Cumas, ubi Phæbus cultus sit, unde Phæbi vada ap. Martial VI, 42, 7. Vetus Schol. "Privatæ balneæ, quæ Dafnes appellantur."

234 seq. Ejusmodi vanis quæstionibus nugisque olim et vexari solebant Grammatici et delectari, (ut postea Scholastici, et majorum nostrorum temporibus ut et hodie, nonnulli Philologorum, inpr. quos Pedantas vulgo dicunt) quasi his etiam levissimas res et quæ ex historia non constent, nec memoriæ a quoquam sint proditæ, ignorare turpissimum sit. 85 Nutrici Anchisæ Tisiphones nomen fuisse, docet nos vetus Schol. De noverca autem Archemori vel Anchemoli (v. Var. Lect.) Servius ad Virg. Æn. X, 389. quem locum Juvenalis respexit: "Hæc fabula nusquam invenitur in Auctoribus. Avienus autem, qui totum Virg. et Livium Iambicis scripsit, hanc commemorat, dicens Græcam esse. Rhætus ergo Marrubiorum rex fuit in Italia, qui Anchemolo filio Casperiam superduxit novercam, quam privignus stupravit: quo cognito, quum eum pater persequeretur et ad pœnam vocaret, fugiens ille se ad Turnum contulit." Archemorus etiam cognomen Opheltæ. 86 235. Acestes, qui ævi maturus dicitur Virg. Æn. V. 73. Quot urnas, cados, vini Siculus rex Acestes donaverit Phrygibus, Æneæ et Trojanis, hospitio bis ab eo exceptis. 87

237. 238. v. ad v. 158 seq. Ex h. l. et Suet. ill. Gramm. c. 23. intelligitur, morum quoque puerilium formationem Grammaticis fuisse permissam. Teneros mores puerorum ducal, fingat et formet, animo eorum, quam velit et optet, formam imprimat, quemadmodum in

NIV, 6. Quintil. I, 8. Scnec. de brev. vit. a 78. et Epist. 88. 98. et 108. et Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. II. p. 178.

<sup>\*</sup> v. Apollod. III, 6, 4. ibique Heym, et Schweigh. ad Athen. IX, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> v. Virg. Æn. I, 195 seq. 558, 570. V, 35 seq. et ad hæc loca Heyne.

plastica arte et figlina lutum vel argilla et cera, ad ignem vel solem emollita, aliave materia in varias facies ac figuras fingi solet pollice. Sic udum et molle lutum es - fingendus rota acri dixit Pers. III, 23. 24. Artificemque tuo ducit sub pollice vultum animus idem V, 40. (qui locus Juvenalis forte animo obversabatur) et Pollice de Pylio trita columba nitet Martial. VIII, 6, 10.88 Robora in rectum, quamvis flexa, revocabis; curvatas trabes calor explicat et aliter natæ in id finguntur, quod usus noster exigit: quanto facilius animus accipit formam, flexibilis et omni humore obsequentior, Sen. Ep. 50. Hinc fingere et formare mentem, ut Gr. πλάσσειν. 89 Cera autem, ut ensis, duci, cedere et sequi dicitur. 90 239. ut sit et pater ipsius cœtus puerorum. Conf. ad v. 207 seg. - 239. ut turpia ludant, ludendo exprimant; vel turpiter ludant, ut verbum ludere ad rem Veneream referatur. 91 240. Ne vicibus faciant, inter se coeant, se corrumpant, agant et patiantur: turpis res, verbis honestis expressa. Cf. VI, 311. Facere de re venerea etiam adhibetur ap. Petron. 87. et Pand. II, 14, 27.

240. Verba præceptorum: Non est leve, facile, vel parvi mo-241. Observare manus, ne libidinem exerceant, vel menti. cet. præputia ducant. Conf. VI, 238. et Martial. IX, 42. oculos in fine libidinis, vel ea expleta reductos in angulos ac molliter trementes. v. ad II, 94.

242. inquit pater, ut vulgo putant: sed præc. exigite. Conf. ad sed quum se verterit annus, finito anno et redeunte Martio mense, quo didaxegos magistris solvitur, (v. Macrob. I, 12.) parentes dicunt, Accipe aurum, quod victoribus aurigis in circo 92 vel gladiatoribus in amphitheatro 93 vel histrionibus in theatro 94 populus postulat, dari jubet. Hi itaque una hora tantum præmii consequuntur, quantum Grammaticus per totum annum. Cf. Palladæ Epigr. XLVI. in Brunck. Anal. T. II. p. 417. ibique Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. III. p. 226.

Cf. Kænig ad Pers. V, 40. (ubi Casaub. verba pollice ducat translata putabat a statuariis, qui tamen non ceram, sed marmora arte elaborata unque explorant, de quo v. Kœnig ad Pers. I, 64. et intpp. Horat. Sat. I, 5, 32.) Ovid. Met. I, 402. X, 284 seq, Stat. Achill. I, 332 seq. ct Silv. IV, 6, 27. Plin. Ep. VII, 9, 11.

De quo multa dixi ad Sil. I, 441.

V. Burm. ad Valer. Fl. I, 122.

Sic ap. Martial. IX, 26, 8. Horat.

Epist. II, 2, 214. Ovid. A. A. II, 389. et Her. XVII, 17. al.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Cf, Martial. X, 74, 5. Bulenger. de Circo c. 34. et Xiphilin. in Heliogab. quem εδεώντο άρματηλατούντα και χρυσούς, Sσπίς τινα τῶν τυχόντων, αἰτοῦντα.

<sup>99</sup> v. Suet. Claud. c. 21. et Lips. Saturn. Serm. II, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> v. Lips. Excurs. ad Tac. Ann. I, 83. et Salmas. ad Solin. p. 911.

## SATIRAM VIII.

1 seq. Similiter auctor paneg. ad Pisonem, quem Juvenali praivisse putabat Grangæus, v. 8 seq. Nam quid imaginibus, quid aniis fulla triumphis Atria, quid pleni numeroso consule fasti Profuerini, si vita labat? perit omnis in illo Nobilitas, cujus laus est in origine sola. Ponticus vir ignotus, nec tamen illis temporibus ignobilis: nam ad spem provinciæ alicujus obtinendæ eum adspirasse, ex v. 87 seq. in-Oriundus forte a celeberrimo illo poeta, qui Thebaida Stemmata, στιμματα, a στιφιπ, circumdare, coronare, proprie dicebantur serta seu vittæ, ex herbis et floribus textæ, quiba circumdatæ lineæ vel funiculi linei ad imagines, (v. ad III, 219.) tamquam rami (virgæ v. 7.) ex stirpe discurrebant earumque inter se relationes, adeoque familiæ successionem s. genealogism indicabant, ut in oculos incurreret, quis esset pater, filius cet. v. ad IX, 198. Hinc stemmata quoque vocabantur ipsæ majorum imagines, quæ emst aigna nobilitatis quarumque jus dabant magistratus curules, que aliquis vel majores ejus gesserant; unde homines nobiles, novi, igmbiles dicebantur. (v. inf. ad v. 237.) Istæ imagines ordine disponi solebant in porticibus (cf. VI, 163.) et inpr. in atriis, (v. v. 19, 20.) et quidem in ligneis thecis s. armariis, quæ nataliciis aliisque diebus festis aperiebantur. 2 quid faciunt, efficient, juvant,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De quo v. VV. DD. ad Propert. I, 7. et 9. atque Ovid. Trist. IV, 10, 47.

<sup>2</sup> Cf. Lips. Elect. I, 29. Budseus ad Pand. p. m. 52 seq. Sigon. Ant. I. C. II, Eichstsedt comm. de imaginibus Rom, et Ruhkopf)

prosunt. 3 Verba facere et prodesse ita etiam ap. Martial. III, 75, 3. 4. conjunguntur; Grang. - longo sanguine, ut alto s. ap. Virg. Æn. IV. 230. longo generis ordine, longa majorum serie, generosa stirpe. 2. pictos vultus, tabulas vel imagines majorum nobilissimorum, quales fuere Emiliani, Curii cet. 3. Emilianus, ut v. 11. Numantinus, P. Cornelius Scipio Æmilianus, L. Æmilii Pauli filius, a P. Scipione, Africani majoris filio, adoptatus, qui Carthagine diruta Numantiaque expugnata sibi cognomina Africani minoris et Numantini peperit. stantes in curribus Æmilianos, statuas eorum vel curules, vel triumphales. Cf. VII, 125.4 - 4. 5. Lepide pro: statuas nobilium majorum, diuturnitate temporis jam imminutas et humeris, auribus nasisque mutilatas. Eo generis antiquitas designatur. Ex gente Curia in primis inclaruit M'. Curius Dentatus, qui Sabinos, Samnites et Pyrrhum vicit. Corvinus vel Corvus cognomen Valeriæ gentis, quod M. Valerius M. F. Maximus primus tulit; unde? vel tironibus notum e Liv. VII, 26. Galba cognomen Sulpiciorum, de quo v. Suet. Galb. 3. ibique intpp. 5 Curios jam dimidios, h. e. imidiatos, mutilatos, ut dimidios vultus XV, 57. et dimidios Crispi equos Martial. X, 2, 10. Cf. ad III, 219. et XV, 5. humerosque minorem Corvinum Græce dicitur, ut ap. Sil. III, 42. frontem minor. Cf. Valer. Fl. I, 582. et Lucan. II, 717. humeros docte pro humerum et ambiguitatis, vitandæ causa. — 6 seq. Similiter v. 135 seq. et Pers. capaci, magna, tabula generis, genealogica. tare, majori cum vi dictum, quam v. 2. ostendere. — 7. v. Var. Lect. multa contingere virga Equitum cum dictatore magistros, h. e. summos magistratus cognatione attingere. 6 Virga, ut δ κλάδος, id. qd. stemma s. linea. Vid. ad v. 1. Persius simili loco Sat. III, 28. dixit: Stemmate quod Tusco ramum millesime ducis. — 8. Fumosos Equitum - magistros, imagines eorum fumosas, ob vetustatem et culinam

le Jupiter Olympien ou l'art de la sculp-M. Quatremère de Quincy, Paris 1815.
p. 14. et 36 seq. ubi monet, diversas fuisse imagines, in armariis servatas, (imagines ou portraita de famille, ahnenbilder, ganze büsten mit dem anfang der bekleidung aus colorirtem wachs) a simulacris cereis, que in exsequiis, anteriore capitis parte ab imaginibus detracta, larvarum loco adhibita sint (simulacres en cire et en draperies postiches, wachsbilder.)

2 v. Burm. ad Ovid. Trist. III, 8, 23.

4 Imagines majorum habitu triumphantium pictas intelligebat Wernsdorf Poet. Lat. Min. T. IV. p. 238.

5 Stemmata harum aliarumque gentium, quæ in hac Sat. memorantur, concinnavi in libro, quem inscripsi: Tabulæ genealog. s. stemmata nobilissim. gentium Rom. Gætting. 1794.

Minus placet ea interpretandi ratio, quam proponit Kœnig de Sat. Rom. p. 67. frequenter imagines vetustas ostendere et in explicandis illarum titulis sibi placere,

ut fere jactare v. 6.

fumo situque obsitas; 7 nam in atrio præter armaria etiam culina erat. 8 - 9. Lepidi clarissima Æmiliæ gentis familia. pidis, ut mox ante Numantinos, h. e. coram imaginibus nobilium majorum, quarum adspectu alii ad gloriam virtutesque eorum æmulandas incitantur. Et hoc dictum pro vulg. etsi a talibus viris originem ducas, vel nobilis sis. Efficies quo scil. spectant, quid prosunt, quem usum habent, ut v. 142. XIV, 135. et XV, 61. 9 - 10. Luditur alea (prim. cas. pro sexto) pernox, per totam noctem; quo lucri ludendique cupiditas designatur. Præterea Romæ turpis fuit alea et legibus vetita. v. ad I, 88 seq. 11. Ante Numantinos, v. ad v. 3. 9. et dormire incipis ortu Luciferi, summo mane, post et propter ludum et comissationem, vel convivia, in primam lucem protracta. Lucifer h. l. non Vesper, ut quidam male putant, quod vesperi etiam castra moverint duces. Idem tamen astrum Lucifer vocatur, quum occidit, et Hesperus vel Vesper, quum oritur. v. Plin. II, 8. illi, Numantini et Lepidi. - 13 seq. Q. Fabius Maximus Æmilianus Allobrogicus, qui Consul cum L. Opimio a. U. DCXXXII. Censorque a. U. DCXLIX. fuit et Allobrogibus Bituitoque, Arvernorum rege, devictis, illud cognomen accepit, 10 filium habuit Q. Fabium Maximum Persicum, cui ob perditam luxuria vitam et summa flagitia Q. Pompeius, Prætor urbanus, paternis bonis interdixit. 11 na h. e. Maxima, prope circum Flaminium, ab Evandro Herculi dicata. 12 Natus in Herculeo Fabius lare: nam Fabius, auctor gentis Fabiæ, ex Herculis cum Vinduna, Evandri filia, congressu procreatus dicitur. 13 Plathneri nota est: "Lares quidam perpetui erant et totius gentis, qui cum familia transibant; lex siquidem XII. tabb. erat: privata sacra perpetua sunto. Hi Paterni inf. XII, 89. patrii ap. Tibull. I, 10, 15. et Synes. epist. V, 72. et Di penates parentum familiæque Lar pater ap. Plaut. Merc. I, 5." - 15. Vanus, Euganea mollior agna, cinædus et vanarum rerum studiosus. pathicus, ut agna Galæsi mollior Phalanlini (h. e. Tarentini fluvii)

Ben. II, 21. IV, 30.

10 v. Liv. I, 7. IX, 29. Virg. En.
VIII, 271. (ubi v. Heyne) et Ovid. Fast. I, 581. ubi cf. Heins. et Burm.

<sup>7</sup> ut ap Martial. VIII, 6, 3. (fumosa stemmata) Cic. Pis. 1. Sen. Ep. 44. et Horat. Od. III, 6, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. Sigon. Ant. I. C. II, 20.

<sup>\*</sup> Cf. Heins. ad Ovid. Her. II, 53. et IV, 157.

<sup>10</sup> v. Plin. VII, 50. XXXIII, 11. Liv. Epit. LXI. Flor. III, 2. et inpr. Ernesti clav. Cic. p. 165.

<sup>11</sup> v. Valer. Mat. III, 5, 2. et Sen. de

<sup>18</sup> v. Plut. vit. Pabii, Sil. II, S. VI, 627 seq. VII, 35. 44. 48. VIII, 217. Ovid. ex Ponto III, 3, 100. et Fast. II, 237. 375 seq. Macrob. III, 6. et Creuzer's Symbolik T. II. p. 257.

Martiali V, 38, 2. et agni lana homo mollis et effeminatus proverbio dicitur. Euganei initio inter Alpes et mare Hadriaticum incolebant, deinde a Venetis pulsi in Alpinas partes, inter Athesin fl. et Larium lacum, secesserunt; (Liv. I, 1.) unde et Veneti sæpius poetis Euganei dicuntur. Venetiæ autem opp. Altinum, ad ostium Silis fl. situm. alba mollique lana olim inclaruit. Velleribus primis Apulia, Parma secundis Nobilis, Allinum tertia laudat ovis, Martial. XIV, 155. Altinates etiam oves prædicat Colum. VII, 2, 3. et Circumpadanas Plin. VIII, 48. s. 73. et Pollentinas Martial. XIV, 157. Epitheta vero a præstantiore aliquo genere duci, satis notum. - 16. Punice, pice et resina, cutem terere vel levigare mollium virorum est. 14 s. Catana, Κατάνη, Sicilize opp. prope Ætnam, ex quo monte pumices ejiciuntur, quibus ipsa demum urbs obruta et deleta. (v. Oros. V, 13. et Dorvill. Sic. c. 13.) Epitheton cum delectu positum esse, intelligitur ex verbis vet. Schol. "Catina opp. Siciliæ, usque ad probra dissolutum notatur, ut Bibaculus: Osce senex Catinæque puer, Cumana meretrix;" quem versum in Servii reliquiis legere meminerat Pithæus. Grangmus notat, cinædos Catinenses fuisse dictos et Lentulum inde Mimum inscripsisse Catinenses, de quo v. Tertull. in Apolog. 17. Squalentes avi, quorum statuæ et imagines ob vetustatem colore sordido obductæ et situ obsitæ sunt; ut squalens vel horrens campus et στιφελή γθών dicitur campus, qui nimio solis ardore exustus, sordido colore ac nitore pulverulento obductus, tristis adspectu et incultus est. 15 Nonnulli exponunt rigidos, severos, munditiem corporis negligentes, vel pilis horridos, intonsos incomtis capillis adeoque pumicibus non levigatos, un deuranicous; alii lugentes, quibus squalor Traducit, risui exponit, contumelia afficit, et sordes tribuuntur. σαραδιεγματίζει; metaphora ab iis petita, qui ante oculos hominum traducuntur, ut spectaculo sint. 16 Gesnerus in Thes. philol. suspicabatur, poetam respexisse ad pompam solennem funerum, in qua imagines majorum traducebantur; quo et seq. versum vulgo refeemtor veneni, veneficus. — 18. Qui rei capitalis, et veneficii, majestatis, perduellionis cet., olim damnabantur, eorum et nomina deleri fastisque eradi, et statuæ atque imagines a furiosa plebe tolli, vel scalis admotis laqueisque injectis in terram detrahi, solo affligi,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> v. ad II, 12. Ovid. A. A. I, 506.

<sup>15</sup> v. ad Sil. I, 211. III, 655. IV,

23. Suet. Tit. 8. Mart. I, 54, 3. III, 74,

375. Virg. Ge. III, 161. Apollon. II,

5. VI, 77, 5. al.

conflari et frangi solebant. 17 funestat, polluit, contaminat, dedecorat.

19 seq. Comparant verba præclara Sen. Ep. 44. Non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus. Nemo in nostram gloriam vixit, neque quod ante fuit, nostrum est. Animus facit nobilem, cui ex quacumque conditione supra fortunam licet surgere. — Quis est generosus? Ad virtutem bene compositus. Conf. etiam Auctor. Paneg. ad Pison. v. 5 seq. Sallust. B. J. 85. et Kænig. ad Pers. III, 29. veteres ceræ, imagines ceræm majorum, ut ap. Ovid. Am. I, 8, 65. ubi v. N. Heins. qui Juvenalem ad eum locum respexisse putabat. Atria, v. ad v. 1. — 21. Paulus Æmiliæ, Cossus Corneliæ, Drusus Claudiæ gentis cognomen: quæ familiæ summis et tam rerum gestarum, quam virtutum gloria conspicuis viris inclaruere. — 22. 23. Hos mores bonos antepone nobilitati summisque magistratibus, vel illi prius his adsint: proprie, eos pone quasi et constitue ante imagines in atrio, et fama virtutum tuarum præcedat quasi virgas, lictores, si consul fueris.

24-30. Verba præclara, profecta ex mente, plena honestatis sensu et miseratione temporum, quibus rara erant virtutis et rariseima nobilitatis cum virtute conjunctæ exempla: Ante omnia a te postulo, ut animi virtutibus excellas. Nota Ach. est: "Tria sunt bonorum genera; alia corporis, valetudo, velocitas, vires, dignitas oris; alia fortunæ, ut genus, educatio, opes, clientelæ, amicitiæ. Hæc sunt externa, que, etsi hominem decorant, non tamen virum efficiunt nilque aut parum ad communem utilitatem proficiunt. Alia denique sunt interna et vere animi bona, que consilio et cogitatione nostra constant et a quibus pendet publica felicitas, scil. justitia, fortitudo, prudentia et modestia." Si sanctus, probus, justusque fueris, agnosco procerem, te nobilem s, numero nobilium habeo; talis eris mihique videberis, qualis haberi ac videri cupis, qualem te esse profiteris. Tum dico, salve Gatulice, seu tu Silanus audias, seu quocumque alio de sanguine vel genere, etiam infimo, sis; rarus et egregius civis es; h. e. tum te, tamquam vere nobilem ac generosum, venerabor, nulla nominis aut gentis originisque ratione habita; tum gratulabor patrice ovanti, lætanti de tali cive, qualis nunc raro reperitur. Justitiæ tenax dicitur, qui summa constantia animoque invicto justitiam servat. ut Gr. xaie, est vocab. pietatis atque honoris s. reverentiæ, quo, qui-

<sup>17</sup> Cf. X, 58 seq. Plin. Paneg. 52. et Lips. Exc. ad Tac. Ann. VI, 2.

cumque ea dignissimas est et cujus favorem expetimus, sive sit Deus, sive homo, sive adeo res, numinis loco culta, compellatur. 18 Gatulicus cognomen C. Cornelii Lentuli Cossi, quod ei devictis Gætulis datum est. v. Flor. IV, 12, 40. Silanus, cognomen Juniæ gentis. 29. Hæc spectant ad notum morem Ægyptiorum, a quibus forma bovis colebatur Osiris, qui agriculturam et vitium arborumque conserendarum artem invenisse, cujusque anima in bovem migrasse putabatur. Sacerdotes eorum hunc bovem, quem Apim vocabant, si certos vitæ annos confecisset, mersum in fonte necabant, et cum luctu planctuque quærebant alium, quem in ejns locum substituerent; quo invento, ipsi cum populo læti exclamabant: supfixaμεν, συγχαίσμεν. 19.

30. 31. Egregia sententia, quæ v. 32-38. aptissimis exemplis illustratur. — generosum, v. ad II, 145. — 32-38. Cave, ne per ludibrium tibi magni cujusdam nobilisque viri nomen inditum videri possit, quemadmodum nanus, (nánc, pumilio, homo suos breviter concretus in artus Prop. IV, 8, 41.) 30 nas' deripease nal deunias, ab irtidentibus vel adblandientibus Atlas s. gigas, Æthiops, niger homo, cycnus, que candida avis est, vel paroa distortaque puella Europa vocari solet : hic enim mos est adulatorum ; sed «αξέησίας καὶ ἀληθείας δίλος, ως δ Κωμικός φησι, τὰ σύκα σύκα, την σκάφην δε σκάφην διομάζει, Lucian. 🕉 de lorselas ovyyeápus cap. 41. Conf. de illo parasitorum more Athen. VI, 9. (41.) p. 242. et Horat. Sat. I, 3, 44 seq. ropa puella formosa eamque ob causam a Jove amata. 35. Levibus, depilatis, scabie, pilis decidentibus præ scabie. Canes siccae lambentes ora lucernæ, h. e. fame confecti et torridi macie. - 38. Ne sis, ne per ludibrium voceris Creticus; vel potius, ne nomine tantum et genere sis nobilis. Cf. v. 53. et Var. Lect. Creticus cognomen Q. Cæcilii Metelli, qui a. U. c. DCLXXXIV Consul fuit et anno seq. Cretam in provinciæ formam redegit. 21 Camerinus cognomen Sulpiciæ gentis.

39-74. Subita ad Rubellium apostrophe affectui poetæ admodum consentanea est et valde ferit lectorem. C. Rubellius Blandus, filius

v. intpp. Horat. Od. I, 32, 15.
 Conf. VI, 534. Herod. III, 27 seq.
 Plin. VIII, 46. Lactant. Inst. I, 21.
 Jablonski Panth. Æg. lib. II. c. 1. T. I.
 p. 122—156. et c. 6. p. 258. 259. Heyne ad Tibull. I, 7, 27 seq. De Osiride v. inpr. Creuser's Symbolik T. I. p. 154.

<sup>280</sup> seq. 297. 338. 346. T. II. p. 90. 143. T. III. p. 142 seq. 307. T. IV. p. 260 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> v. Gell. XIX, 13. et Pliu. XI, 49. <sup>31</sup> v. Dio Cass. XXXVI. et Sallust. B. C. 29.

Rubellii Blandi et Juliæ, quæ fuit filia Drusi, neptis Tiberii et proneptis Liviæ; quæ Livia Claudio Neroni abducta et gravida Augusto nupsit, nepoti Juliæ minoris, sororis Julii Cæsaris, a quo Imperator ille adoptatus et in gentem Juliam receptus est, quæ ab Iulo, Æneze filio, originem ducebat. Idem itaque Rubellius per maternam originem pari ac Nero gradu ab Augusto: (v. Tac. Ann. XIII, 19. et inf. v. 72.) nam Nero Imp. fuit filius Agrippine, et hæc filia Cæsaris Germanici, neptis Drusi et proneptis Liviæ Aug. De patre ejus v. Tac. Ann. III, 23. 51. VI, 27. 45. de ipso idem Tac. Ann. XIII, 19. XIV, 22. (ubi laudatur) 57. 58. 59. XVI, 10. 30. — 40 seq. Singula dunas et præclare expressa: Superbis, quasi non fortunæ beneficio contigisset, sed ipse meruisses virtutibus tuis, ut summo loco nascereris, utque mater tua esset ex antiquissima ac nobilissima gente Julia, non meretrix aliqua, aut infimæ conditionis mulier, quæ conducta mercede texit telam. Tumere, superbire, ut inflari, (inf. v. 72.) stemmate alto, genere antiquo. v. φυσάν, φύσημα, δγκοῦσθαι, δγκος. ad v. 1. et ad VI, 385. - 43. sub aggere, vet. Schol. in castris; Ferrar. Elect. II, 6. in castris Prætoriis, vento perviis, a Sejano exstructis murisque urbis conjunctis, ut mulier paupercula, militis forte alicujus contubernalis, designetur; Grang. et alii, sub aggere urbano s. Tarquinii, ubi plebeiæ mulieres texere solebant: de quo Lipsius Mil. Rom. V, 14. extr. ita disputat: "Plinius ait, (H. N. III. 5. s. 9. ubi cf. Hard.) a Tarquinio rege structum aggerem opere in primis mirabili, et Dionys. lib. IX. Urbs ab Esquilina porta Collinam usque opere munita est; nam fossa cingitur lata centum pedes, et supra fossam muro sive aggere alto et lato. Strabo lib. V. hunc aggerem in sex stadia producit. Vetus Schol. Juven. ad Sat. X, 95. Juxta aggeren primus castra posuit Sejanus, i. e. super Diocletianas; quæ dicta sunt castra Prætoria." 22 Ipse Juvenalis Sat. V, 153. VI, 588. et VIII, 43. ostendit, viliores et paupertinos illic egisse. Victor ponit campum Viminalem sub Aggere. Conf. Horat. Sat. I, 8, 15. Suet. in Calig. et al. Plathneri nota est hæc: "Non quælibet paupercula, sed meretrix notatur. Primo enim meretrices in loco ignobiliori, in aggeribus pomœriorum habitabant; unde et submænianæ vocantur, de quo v. intpp. Martial. I, 35, 6. Lips. in Elect. et Godofr. in L. IV. c. Just. de Spectac. Deinde lanificinam quoque exercebant, præserim

<sup>20</sup> De quo cf. Lips. ad Tac. Ann. IV, 2.

quibus ætas continentiam induxerat, de quo Tibull. I, 6, 77 seq." conducta, quæ operam texendæ telæ locavit. 23

44 seq. Oratio superbi hominis ingenio aptissima. ma, infima, vulgi, fæx populi et urbis, Germ, das bürgerliche pack : Gall. la canaille. — 45. Synes. adv. Andron. 1. "Angentos oux exen siατή διομα αάπαου, άλλ' οὐδὶ αατρός. 24 46. Cecropides, regia, certe amplissima, stirpe ortus. Cecrops Athenarum conditor primusque rex, a quo posteriores reges, quamquam non ab eo oriundi, omnes Cecropidæ dicti. 46. 47. Sarcasmi passim obvii vim facile sentiet Similis oratio et sententia est ap. Pers. IV, 20. commoda, vel gaudium hujus originis causa, suxa.

47-55. Tu quidem nos despicis et hominem præ te putas neminem; sed scias, multos infimæ plebis homines patriæ vel eloquentia vel virtutibus utiles esse, quum tu contra rudi inutilique trunço ac stipiti simillimus sis. Asvaç et vere, etiam de Rubelliis nostræ ætatis. Conf. Cic. Tusc. III, 23. Horat. Sat. I, 6, 6 — 16. et sup. ad VII, · Ima de plebe Quiritem, Romanum; quod nomen semper ad jus civitatis spectat et in sing. num. non nisi a poetis usurpatur. 49. plebe togata, Romana, quoniam toga propria civibus Rom., et quidem h. l. infima plebe. Conf. Var. Lect. et ad I, 96. et VII, 136. — 50. nodos, difficultates. legum ænigmata, verba obscura et ambigua, ut ap. Justin. in L. fin. Cod. de Legg. 25 - 51. 52. Homines obscuro loco natos stipendia, in extremis quoque imperii finibus, merere, ut ferociam barbarorum coerceant, et ita patriæ saluti prospicere, apte notat poeta: nam Equites aliique, cum divites, tum nobiles, cives jam inde a Marii et Sullæ temporibus militiæ nomen dare recusabant et sensim se huic oneri bellique laboribus subtrahebant. Acerrimi vero et valentissimi Romanorum hostes tum temporis, præter

jam responsa et solutiones Pauli JCti audirent, ante quem eorum nomen inau-ditum. Sed quid si dicamus, poetam ad sigla JCtorum, quibus actionum formulas notare solebant, respeziese. (v. Ernesti clav. Cic. v. Nota.) Sub Imperatoribus non tantum solennes juris formulæ et actionum tituli notari ejusmodi siglis cæpti, sed integræ etiam leges, constitutiones, quin et testamenta, quæ omnia reliquis veluti ænigmata incognita solis Notariis et Consultis patebant. Hæ ipsæ

<sup>· \*</sup> Cf. Tibull. I, 6, 79. ibique Heyne. w. ad IV, 98. et Cerda ad Virg. Æn.

<sup>1</sup>X, 343.

Turnebus Adv. VIII, 19. et Pulmannus putabant, h. l. designari 🕬 xéress, solutores, qui jam tantos progressus habuerint in jure, ut de eo respondere prope potuerint et quæstiones solvere. Plathnerus hæc notavit: "Absurda est Pulmanni sententia: non enim Auros illi studiosi dicuntur, quod ipsi jam juris nodos solverent, quod olim principali tantum JCtis licebat diplomate, (v. Pom- notæ ænigmata vocantur Justin. L. I. § pon. in L. 2 ff. de orig- jur.) sed quod 3. C. de vet. jur. En."

Britannos, Dacos, Suevos aliosque Germanos, erant Orientis populi, in primis Parthi ac Syri, (unde h. l. Euphrates, qui terminus imperii Roin. in oriente fuit) et Batavi, a Civile in arma rapti; nec tamen domiti, sed pacem pacti. 52. aquilas, legiones. custodes, milites limitaneos vel præsidia. 53. Cecropides, nomine tantum ac genere nobilis, re vera ignobilis et degener. v. ad v. 38. et 46. co simillimus Hermæ, ut truncus atque stipes ap. Cic. Pis. 9. Sic et στίλιχος dixit Lysippus ap. Dicæarch. Herma stolidissimus Sidon. Epist. IV, 16. Reliqui de factione sunt inertissimi nobiles, in quibus, sicut in statua, præter nomen nihil est additamenti Sallust. de rep. ord. orat. II. Οὐ μή φρονήσεθ', οι πενών δοξασμάτων Πλήρεις σλανᾶσθε; τη δ όμιλία βροτούς Κρινείτε, και τοῖς ήθεσιν τοὺς εὐγενείς; Οὶ γάρ τοκοῦτοι τάς αόλεις οἰχοῦσιν εδ Και δώμας. αι δε σάρχες αι κεναί φρενών 'Αγάλματ' άγορας sidv. Eurip. in Electra v. 383 seq. Hermæ, oi igual, signa sive imagines, vel deorum, vel hominum, inpr. Mercurii, quibus caput vel solum vel una cum pectore et ex varia materia efformari solebat, non manus et pedes; unde inertiæ notio h. l. ita exprimitur. Conf. Lessingii Laocoon c. VII. p. 88. ed. sec. Eorum inferior pars, quæ simul basis loco erat, sive acutus, sive quadratus palus. Inde nomen habent, (ερμαϊός λίθος certe Suidas exponit τετράγωνες) vel quia Mercurius (Eeung) ita plerumque effingebatur. In Græcia vero ante fores templorum ædiumque, (quod vel tironibus e Corn. Nep. Akib. 3. notum est) et, ut Romæ, in viis, compitis, agris (termini, termites) et hortis ponebantur. Caput marmoreum, adeoque sine vita. Cf. XIII, 115. et Martial. XI, 61, 8.

56—67. In brutis quoque animalibus non genus, sed utilitas, quam pariunt, bona indoles et virtutes quæruntur. Cf. Horat. Od. IV, 4, 29 seq. et Martial. VI, 38, 7. 8. Poeta egregie exornat sententiam suam comparatione generosorum animalium, quibus olim, ut et hodie in Oriente, sua quoque nomina erant et familiæ vel genealogia. Teucrorum proles, jactator generis, ab Iulo et Trojanis ducti. v. ad v. 40. fortia, nostrum brav. 58 seq. Grandior est oratio ornatusque exquisitior, qualem ludorum Circensium mentio admittebat. Cf. Stat. Silv. V, 2, 21 seq. Colum. VI, 27. et Plin. VIII, 42. Facilis poetis dicitur, qui facile se movet s. movetur,

of Excurs. X. ad Nemesian. v. 241. V, 14—26. Cf. ad Sil. III, 608. in Poet. Lat. min. T. I. p. 260 seq. et Drakenb. vel nos ad Sil. XVI, 328 seq.

warmros; (ut facilis cardo IV, 63. ubi v. not.) hinc agilis, velox. 28 Palma, zadáun, plurima fervet, eleganter pro, multis spectantium manibus plauditur, tanto ardore, ut manus ferveant. Nam equi etiam, in Circo ad currus juncti, non dubie intellectum adhortationis et gloriæ fatentur, ut utar verbis Plin, VII, 42. ubi cf. Harduin. 59. Exsultat victoria in Circo pro vulgari, Circus h. e. populus, qui in circo est, (ut ap. Sil. XVI, 534.) exsultat victoria. multo clamore plausuque resonat, (ut clamosus circus IX, 144. et ap. Martial. X, 53, 1.) vel Circo rauco, populo, qui usque ad ravim s. raucitatem clamat, ut rauca cohors VI, 515. et r. vicinia ap. Hor. Epist. I, 17, 62. 60. gramine, pascuo, agro, loco. 61. fuga, velocujus primus in æquore pulvis, qui primus, ante alios citas, cursus. equos, in stadio pulverem excitat s. movet, xonis ardioso. — 62 seg. Pulli equorum etiam generosissimorum, si degeneres sunt, venduntur, tamquam viles equi. Corythæ, v. Var. Lect. pinus nomen equi generosioris, ab Hirpinis forte sic dicti, (un coursier de Naples, Grang.) ut ap. Martial. III, 63, 12. (Hirpini veteres qui bene novit avos) et Hirpinus nepos Aquilonis in vet. lap. ap. Lips. Epist. Cent. III, 26. Confer sup. ad v. 56 seq. Vetus Schol. " In interioribus Sabinis Hirpinus mons est, ubi optimi equi nascuntur." Confer Barth. ad Grat. p. 106. si rara, raro, jugo, in curru, Victoria (nam ita scribendum, ut persona sit) scdit, h. e. si raro equus in certamine curuli s. ludis circensibus vicit. 64. Umbrarum, Manium, h. l. id. qd. majorum. ibi, in his equis. dominos mutare jubentur, venduntur. epiredia, v. Var. Lect. Segnipedes, βραδύποδες. Molis versandis in pistrinis adhiberi solebant asini mulique senes, cantherii debiles, qui palea vesci ictibusque Nepos molitor, cujus et Martialis mentioexulcerari solebant. 29 nem facit. 68 seq. Præclara admonitio, omnibus inculcanda nobiliut miremur te ipsum tuasque virtutes, non tua, majores tuos eorumque imagines, genus et gloriam. Aliquid præclari da, ede, Incidere titulis, basi statuæ tuæ. honores, titulos majorum tuorum. 70. illis, parentibus, quibus debes omnia, omnem honorem et fortunam. 71. juvenem, Rubellium. 72. Nerone propinquo, de quo magis debuit erubescere; vet. Schol. plenum Nerone propinquo, qui semper in mente et ore habet propinquitatem Imperatoris,

ad Ovid. A. A. I, 160. et Valer. Fl. I, et IX. Ovid. Fast. VI, 312. 318 seq. 109.

quæ ipsi magis tacenda est, quam jactanda. Conf. ad v. 39 seq. et ad Sil. I, 345. (haustus medullis Hannibal). - 73. Acerbe, sed vere! Sensum communem Casaubonus ad Suet. Claud. 21. capiebat de comitate vel civilitate, quæ conveniens sit civi, qua civis sit, et quæ Suet. Tit. 8. popularitas, Platoni πολιτική et Senecæ juris civilis æqualitas dicatur. Conf. Faberi Progr. de sensu communi. Ansp. 1774. et Bentl. ad Horat. Sat. I, 3, 66. Ernesti in clav. Cic. sensum communem Ciceroni monet dici naturalem facultatem intelligendi, judicandi et, quod bonum rectumque sit, cognoscendi. Sed Spalding ad Quintil. Inst. Or. I, 2, 20. (Sensum ipsum, qui communis dicitur, ubi quis discet, quum se a congressu, qui non hominibus solum, sed mutis quoque animalibus naturalis est, segregarit?) docte ita disputat: "Ex hoc quod subjicitur post sensus vocabulum, apparet vulgo ita appellatam fuisse hanc animi facultatem; quod, ni fallor, ætate Augusti demum fieri cœpit, Ciceroni non adeo usitatum. Apud hunc enim licet satis frequenter sensum communem legas, adjungitur fere semper aliquid, unde pro vario nexu disputationis variam locutioni significationem tribuas. Id tamen per omnia ejus loca (v. c. Planc. 13. 14. de Or. I, 3. II, 16.) observare licet, intelligi id, quod omnes homines sentiant, τὰς κοινὰς ἐννοίας, sive in veritate rerum judicanda, sive in honestate. Non igitur proprie dicitur a Cic. sensus communis, ut per se possit et debeat intelligi, sed pro re nata; et interdum pro eo est communis prudentia, opinio, mens; (de Fin. IV, 27. Off. II, 10. de Or. III, 29.) etiam communes sensus plur. num. dicuntur (de Or. III, -50. et inpr. Cluent. 6.) plane pro xovaiç ivolaiç. Scriptores tamen sub Augusto eoque recentiores absolute usurpant, ut Horat. Sat. I, 3, 66. Phædr. I, 7. Seneca et Juven. VIII, 73. quem locum nuperus interpres Gall. Dusaulx bene reddidit: Ils ont rarement le sens commun; qui etiam in nota recte revincit Shaftesburiensem cogitantem cum multis de popularitate. Sensus ergo communis etiam hic est notitia eorum, quæ nosse et sentire homines solent; prudentia, qualis in quovis homine, modo inter homines versatus fuerit eorumque mores et instituta cognoverit, exspectari debeat, sed potissimum qualis in usu hominum familiari est necessaria. Orta sane appellatio a communione talis sensus inter homines, sed quæ sensim in prudentiæ totius significationem abierit, ut posset hæc de ea ludere Voltarius: Le sens commun n'est pas si commun. Neque hoc solum est vocabulum, quod jam ab argentea, quam vocant, Latini sermonis ætate cæperit in eam significationem deflecti, quam nunc tuetur in lingua FrancoGallica. Ejus generis sunt hæc: renunciare, privilegium, publicare, quæ plane recenti sensu leguntur jam apud Senecam." — in illa, tam ampla.

74 seq. Poeta a Rubellio ad Ponticum redit. Censeri, judicari, sestimari. 75. Nihil laudis futuræ (ut laudis posteræ ap. Horat. Od. III, 30, 7.) agere, h. e. nihil, quod laudem apud posteros mereat et consequatur. 76-78. Præclara sententia, gratissimis imaginibus ac metaphoris expressa. Misera est conditio hominis, non propriis, sed majorum virtutibus laudibusque ita innitentis, ut, his subtractis, imaginarius honor totus corruat, instar tecti, quod, columnis subductis, collabitur, vel vitis, quæ humi jacet et marcescit, nisi ulmis sustentatur. Quemadmodum itaque tecto, ne collabatur, columnis, et viti. ut altius se a terra tollat, ulmi fulcro, ita nobilitati, a majoribus hereditate relictæ, ut splendeat, propriis meritis opus est. - 78. Vites in Italia, ubi altiores sunt, ulmis, vel platanis et populis, adjungi s. alligari solebant; unde ulmos pro vitibus dixit Juven. VI, 150. et maritare populos vitibus Horat. Epod. 2, 10. et platanum cælibem arboresque viduas (h. e. quibus nullæ vites junctæ, ut h. l. viduæ ulmi) idem Od. II. 15, 4. et IV, 5, 30. ad quæ loca v. Mitscherl. Conf. Heins. ad Ovid. Met. XIV, 666.

79-134. Poeta nunc egregie et magno verborum sententiarumque nondere docet, qua ratione veram quis nobilitatem ac gloriam consequi possit. Vox bonus cum vi repetitur. Arbiter, judex : proprie, qui non e certa formula, ut judex, sed ex arbitrio, ex æquo et bono, Integer, qui neque præjudicatis opinionibus, neque litem dirimit. metu, neque gratia et partium studio, multo minus pretio ducitur aut pecunia corrumpitur; sanctus et religiosus. 80-84. Ne imminente quidem vitæ discrimine a virtute et honestate deflectas. Id quam magnifice, et quanta gravitate exprimitur? Conf. divina illa loca Horat. Od. III, 3, 1-4. et Epist. I, 16, 73 seq. Notus est Phalaris, sævissimus Agrigentinorum in Sicilia tyrannus, ejusque taurus æneus. a Perillo fabricatus, in quo inclusi homines, subdito igni, lente torrebantur; quod a Timæo perperam in numerum fabularum referri monet Diodor. XIII. p. 211. Cf. tamen Lucian. in Phalar. c. 11. T. II. p. 197 seq. ed. Reitz. - 83. Summum crede nefas, animam, vitam, præferre pudori, honestati, bonæ famæ et conscientiæ, quæ mox vivendi causæ vocantur, quoniam faciunt, ut quis vita dignus sit: qui enim non secundum rationis virtutisque præcepta vivit, ne dignus quidem est, qui vivat. Bene Kænig de Sat. Rom. p. 68. "Vivimus enim.

ut virtuti serviamus: virtuti ergo vita cedat necesse est. Nostrates: Das leben ist nur mittel; der praktischen vernunft gemäss handeln, köchster zweck, welcher einem mittel nie aufgeopfert werden darf. Gravius Sapientia ipsa nihil potest dictare." Est vero hæc sapientia potissimum Stoicorum. Cf. ad XV, 106 seq. Plin. Ep. V, 5, 4. Qui voluptatibus, inquit, dedili quasi in diem vivunt, vivendi causas quotidie finiunt : qui vero posteros cogitant et memoriam sui operibus extendunt, his nulla mors non repentina est. M. Antonin. lib. VI. Εξς παραός της ἐπεγείου ζωής, διάθεσις όσια καλ πράξεις κοινωνικαί. Cic. de Fin. II, 13. Aristoteles ait, hominem ad duas res, ad intelligendum et ad agendum, esse natum, quasi mortalem Deum. 30 - 85. Dignus morte, qui propter flagitia vel vitame parum honestam neque aliis fructuosam non dignus est, qui vivat, perit, periit, jam vivere desiit et inter mortuos quasi referendus est, canet licet ostrea centum cet., h. e. quamvis voluptatibus et divitiis affluat. 31 Comparant verba Plin. modo adscripta et Plinii majoris H. N. XIII, 3. de luxuriosis: Quis non merito judicet periisse tales ? Forte tamen poetæ animo obversabantur confessio illa Tiberii Imp. perire me quotidie sentio et quæ ad eam commentatus est Tac. Ann. VI, 6. loco præclaro de internis tyrannorum tormentis, expresso ex verbis Socratis ap. Plat. de rep. IX. p. 579. - 86. Ostrea Gaurana, prope Campaniam capta, Baiana in primis et Lucrina, quæ ceteris præstabant. v. ad IV, 141. Gaurus certe, (hod. Gierro) mons Campanise vino nobilis, ad Baias Lucrinumque lacum pertinebat, et Plinius H. N. III, 5. s. 9. Massicorum, Gauranorum Surrentinorumque montium mentione facta, hæc adjicit verba: hæc litora præter cetera in toto mari conchylio et pisce nobili adnotantur. — centum, multa. solio, sed vase unguentario, Cosmi, viri divitis et luxuriosi, vel unguentarii. 32 Jam non lini tantum, sed perfundi unguentis gaudent Romani, Plin. XIII, 3.

87. Diu exspectata, votis a te expetita. 89—93. Cause graves provinciae bene administrandæ, misera conditio provinciarum provincialiumque, (quæ v. 94—112. exquisitis coloribus adumbratur) præmia, bonis præsidibus tributa, et pænæ, malis inflictæ.

nestate voluptatibus se immergit, omaino perit, nomen et fama ejus omnino exstinguitur et in obscuro est, de quo nulla umquam fiat mentio.

\* v. Martial. I, 88. III, 55, 1. 82, 26. IX, 27, 2. XI, 9, 9. 16, 6. 51, 6. XII, 66, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cf. Casaub. ad Lamprid. Heliog. c. 5. extr. id. et Kænig ad Pers. III, 66. 67.

<sup>67.

31</sup> Grangæus: Qui aliquod facimus atrox et capitale patravit, licet sit inter vivos, tamen millies in die vivens moritur. Britannicus: sceleratus, qui relicta ho-

sociorum, provincialium, quo leniori nomine etiam Cicero Verr. IV, 35. et al. utitur. - 90. Ossa regum vacuis exsucta medullis, pro, vacua exsuctis medullis, h. e. ipsos reges (quod Cicero in Verr. et Plut. in Anton. tradit) ac potentiores, (v. ad I, 136.) aut socios a regibus suis ac potentioribus, in primis a Romanis, provinciæ præfectis, (conf. v. 93-96.) omnibus bonis spoliatos ac nudatos; ut nos: einen bis aufs mark aussaugen, et Galli: succer qu. jusqu' aux os. et exedere, medullam perbibere, omnem succum ingenii bibere et ossa detegere, hirudo ærarii, aliaque his similia, et contra plena medulla ap. Calpurn. V, 115.33 - 91. Curia, senatus, qui provincias decernit, easque juste et majestati dignitatique populi Rom. convenienter regi jubet.

92. 93. Qui bene provincias administraverant, ils a provincialibus præter pecuniam amplissimi ac divini honores, v. c. fana, dies festi, (ut Marcellea a Syracusanis et Lucullea a Cyzicenis) statuæ, τέθουσπα, decernebantur: qui male, repetundarum, peculatus cet. Romæ accufulmine denus pro gravi pœna et ira: nam ut fulmina vi sua homines vel res, sic et judices et leges judiciaque capitalia reos prosternunt; nisi forte Senatus Rom. h. l. Jovi, qui iratus fulmina mittit, comparatur, ut Augustus ab Ovid. Trist. V, 2, 53. et al. 84 - 98. Capito, Cossutianus Capito, Tigellini gener et Ciliciæ præfectus, lege repetundarum damnatus. 35 Numitor forte idem. cujus poeta VII, 74. meminit. Cf. Var. Lect. Piratæ, direptores, spoliatores, Cilicum; salse, quasi prædones prædonum, summi prædones: nam Cilices infames fuere piratæ.

94-112. Notatur iniqua et provinciarum et judiciorum conditio, ut I, 47 seq. confert, prodest. 95. Pansa et Natta ignota præsidum nomina esse videntur, ut itaque sensus sit: quum malo præfecto non melior, sed vel pejor succedat. Nonnulli nomine Nattæ h. l. Marium, et Pansæ ærarium vel Consulem s. Prætorem vel totum potius senatum Rom. significari et ad damnationem Marii Prisci, Proconsulis Africæ, respici putant, qui ob innocentes condemnandos septingenta millia acceperit, que senatus non provincialibus reddenda, sed grario

S. sai yae rous saradisartives siesurous-

<sup>\*</sup> Cf. Bentl. ad Horat. Epod. V, 37. Casaub. ad Pers. VI, 52, et Heins. ad

alla laudavit verba Artemid. Oneirocr. II, til. § 6.

Casaub. ad Pers. VI, 52, et Heins. ad σαμίν.

Ovid. Met. XIV, 208.

\*\* Cf. Sil. I, 421. Stat. Silv. V, 2, 102.

et Meurs. ad Lycophr. p. 194. ubi præter

Inst. VI, 1. et Dodwell. in Annal. Quin-

inferenda censuerit; de quo v. I, 47 seq. et Plin. Ep. II, 11. et 12. Huic rationi conveniunt, quæ mox sequuntur, et poeta consulto sermone verbis tecto uti potuit. At senatus vel ærarium non eripuit Afris, quæ Marius iis reliquit, sed quæ hic iis abstulerat, quæque illi frustra repetebant; nisi forte dicas, Afris reliqua fuisse erepta accusatione Proconsulis, quæ et magnis impensis comparanda, et vana fuerit. Natta cognomen Pinariæ gentis, de quo v. Ernesti clay. Cic. Alius videtur Natta memorari et Tac. Ann. IV, 34. et Horat. I. 6. 124. et Pers. III, 31. Pansa cognomen Vibige gentis, v. c. C. Vibii Pansæ Cos., collegæ Hirtii. 96. Chærippus, nomen Cilicis, judice Grang. inde effictum, quod Cilices ut plurimum equis gauderent. -Circumspice præconem pannis tuis, qui pannos, quos solos tibi præfectus reliquit, sub hasta vendat, ut scil. habeas, quo vitam sustentare, vel unde grave, quo opprimeris, tributum novo prætori pendere queas. 97. Jamque tace, patienter fer injuriam tibi factam. ror, insania, est, post omnia, post jacturam omnium fere bonorum, quæ avarus provinciæ præses tibi extorsit, etiam naulum, καῦλω, mercedem, quæ pro vectura s. navigatione solvitur, perdere, h. e. Romam navigare frustraque postulare præfectum de pecuniis repetundis. 36 -98. 99. Olim non iidem provincialium gémitus audiebantur, neque etiam sensus doloris ob detrimentum, ab hostibus victoribusque in bello acceptum, tam acerbus erat, quum opibus affluerent et præteres vincerentur tantum libertatemque amitterent, non vero ab avaris Præfectis expilarentur, qui non ditioribus solum superflua, sed pauperibus quoque necessaria auferrent: olim etiam opulenti hostes diripiebantur, nunc pauperes amici ac socii. 37 Vulnus h. l. mentis; dolor, ægritudo, ut ap. Virg. Æn. XII, 160. et al. passim. — 101. Chlamys Spartana, purpurea. De Spartanæ vel Laconicæ purpuræ præstantia v. Plin. IX, 36. s. 60. (ubi cf. Harduin.) XXI, 8. XXXV, 6. et Mitscherl. ad Horat. Od. II, 18, 7. de chlamyde Böttigeri Sabina conchylia Coa, ut ap. Horat. Od. IV, 13, 13. purp. 64. et 85. puræ Coæ, vestes Coæ conchyliatæ, h. e. purpura infectæ, bombycinæ. De vestibus Cois (non Ceis, de quo v. Heyne Obss. ad Tibull.

Quæ interpretandi ratio simplicior est, quam altera, a Lubino et Bahrdt. proposita: Vecordis est, accusatione præsidis ad eam inopiam redigi, ut ne triens quidem restet, qui Charonti, inferorum portitori, pro naulo porrigatur; de quo v. ad III, 267. Grangæus comparavit pro-

verbium Gall. il est si pauvre, qu'il n'a pas de quoi passer l' eau.

Mentem poetse, quotquot consului, interpretes non recte ita coperunt: Olim non sic direpta sunt bona sociorum; sed vix vel recens victi iterum floruerunt

II, 4, 29.) tenuissimis et bombucinis v. ad II, 65. VI, 260. Plin, XI. 22. et 23. s. 25-27. (ubi conf. Harduin.) Heyne ad Tibull. II, 3, 53. 4, 29. et Böttigeri Sabina p. 376. 377. ed. pr. Eædem tingebantur etiam purpura, et inter insulas Ægæi maris, Con et Nisyron s. Porphyrin, magna muricum copia capiebatur. 38 — 102. Parrhasius Ephesius, nobilissimus pictor, cujus ars et certamen cum Zeuxide passim memoratur. 39 Myron s. Myro statuarius clarissimus, Eleutheris natus, cujus bucula s. vacca potissimum laudatur. 40 Phidias statuarius omnium celeberrimus, cujus Jove Olympio et Minerva in arce Athen. nihil in eo genere perfectius fuisse dicitur. 41 ebur vivebat, h. e. signa ibi erant ex ebore tanta arte sculpta, ut vivere quasi et spirare viderentur. Quæ signa poetis viva, spirantia et animosa dicuntur, ut γεάμματα μέννα Theocrit. XV, 83. 49 tus Sicyonius, inclytus pictor et statuarius, cujus præcipuum opus Doryphorus. 43 104. Mentor eximius cælator et sculptor, qui scyphos præcipue s. pocula exquisita arte cælabat. 44 -- 105. His opibus avari provinciarum præsides ad eas expilandas incitati sunt, vel, ut commentarii loco utar verbis Ciceronis Off. III, 8. de utilitatis vi disputantis, hinc furta, peculatus, expilationes direptionesque sociorum nascebantur: nam furta occasione gigni, vel proverbia docent; et Dolabellæ, Antonius et Verres, infames provinciarum direptores, exquisite pro furtis et direptionibus sociorum dicti, ut similia centies obvia, v. c. Celano inf. v. 130. mea Clotho et Lachesis IX, 135. et alia. Conf. Dolabella h. l. vel Cn. Cornelius Cn. F. Dolatamen Var. Lect. bella, Cos. cum M. Tullio Decula a. U. DCLXXII. Proconsul Macedoniæ, a C. Cæsare adolescente repetundarum postulatus, sed de-

<sup>\*\*</sup> v. Mitscherl. ad Horat. Od. IV, 13, 13. et Harduin. ad Plin. V, 31. s. 36.

\*\* v. Pausan. I, 28. Athen. XII, 11. (62.) XV, 10. (35.) Quintil. XII, 10. Plin. XXXV, 6. 9. et inpr. 10. Prop. 111, 9, 12. et Hor. Od. IV, 8, 6 seq. ubi cf. Mitscherl.

w. Anthol. Gr. epigr. IV, 7. p. 302 seq. Auson. epigr. 57—60. Plin. XXXIV, 8. Pausan. I, 23. II, 30. VI, 2. 8. et 13. IX, 30. Petron. 88. Prop. II, 31, 7. Cic. Verr. IV, 3. 43. 60. Ovid. P. IV, 1, 34. Mendelssohn philos. Schrifter. T. III. et al. 20. P. IV. 1. 20. P. IV. 1. 20. P. IV. 1. 20. P. IV. 1. 20. P. IV. 20. P

<sup>1. 11.</sup> p. 179.

1 v. Plin. VII, 38. XXXIV, 3. et 8.

XXXVI, 6. LVI, 5. Pausan. I, 2. 24.

28. VII, 27. Quintil. l. l. Ovid. ex P.

1V, 1, 31. (ubi v. Heins. et Burm.) Cic.

Or. 2. Valer. Max. III, 7. ext. 4. et Anthol. Gr. epigr. I, 54. p. 71. ed. Steph. ubi illud simulacrum Jovis eburneum in septem ita dictis mundi miraculis nume-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> v. intpp. Virg. Ge. III, 34. et Æn. VI, 848. Prop. II, 31, 8. III, 9, 9. Burm. ad Valer. Fl. II, 460. 466. et

Barth ad Claud. bell. Get. 612.

48 v. Ælian. V. H. XIV, 8. Pausan.
II, 17. 20. 22. 24. 27. III, 18. VI, 6. et 13. VIII, 31. Cic. Brut. 86. et inpr. Plin. XXXIV, 8.

<sup>4</sup> v. Cic. Verr. IV, 18. (ubi cf. Græv. et Ernesti) Plin. VII, 58. XXXIII, 11. et 12 s. 53. et 55. Prop. I, 14, 2. III, 9, 13. Martial. III, 41. IX, 60, 16. XI, 12, 5.

fensus a Cotta et Hortensio; 45 vel Cn. Dolabella L. F. Prætor Ciliciæ, accusatus a M. Scauro de repetundis et condemnatus; 46 vel, judice Manso, Ciceronis gener, notissimus ille in secundo triumviratu tribunus legisque de novis tabulis ferendæ auctor, (v. Dio Cass. XLII, 29. ibique interpp.) P. Cornelius Dolabella, post mortem Cæsaris et C. Trebonii, perfide ab eo a. U. 712. Smyrnæ interfecti, (v. Dio XLVII, 29.) hostis a senatu judicatus, de quo socer Philipp. XI, 2. Cum hoc hoste bellandum est, cujus tæterrima crudelitate omnis barbaria superata est. Quid loguar de cæde civium Romanorum? de direptione fanorum? Quis est, qui pro rerum atrocitate deplorare tantas calamitates queat? Et nunc tota Asia vagatur, volitat ut rex; nos alio bello distineri putat. Poeta tamen tres potius Dolabellas illos, quam unum respexisse videtur. Antonius est C. Antonius, M. Antonii oratoris filius, reus factus de repetundis et de majestate, a Censoribus a. U. DCLXXXIII, senatu motus, quod socios diripuisset, sed a seqq. Censoribus restitutus et Ciceronis in consulatu collega factus. 47 106. Verres, C. Verres C. F. Prætor Siciliæ, quam provinciam triennium obtinuit atque ita diripuit, ut nihil, quod ad oculos animumque accideret, neque privati neque publici, neque profani neque sacri, (unde Sacrilo gus) in tota insula reliquerit; quod Cicero docet Act. II. in Verrem Or. IV. quæ de signis inscribitur. 107. Referebant occulta spolia, non palam, ut spolia victorum hostium, quæ in triumphis præferri atque ostentari solent quæque proprie spolia vocantur. Occulta spolia, furta, rapinas, quas specioso spoliorum nomine adornant: nam furta occultantur, spolia ostenduntur: Ach. plures triumphos de pace, de pacatis populis ac pacis tempore, quam alii de hostibus et in bello-108 seq. Nunc nihil fere superest provincialibus, quod iis eripi possit, nisi juga pauca boum, grex equarum (v. ad Sil. III, 463. et Cerda ad Virg. Æn. I, 185.) cet. — 109. pater armenti, taurus vel equus admissarius, quo erepto etiam spes prolis generandæ præciditur. 111. Eripiatur etiam simulacrum Laris vel Dei, quod unum (derm unicum) ex pluribus reliquerant priores Præfecti. spectabile, ex ære vel ebore, marmore, auro, argento. Ædicula, sacellum sive excavatus parietis angulus, in quo signa deorum recondebantur, (Germ. nische, Gall. niche) vel in sedibus privatis vel in templis, et

<sup>45</sup> v. Suet. Cæs. 4. Cic. Pis. 19. et
Brut. 92.

47 v. Cic. Cæl. 31. et Vat. 11. Sallust.
B. C. 21. et Ascon. ad Cic. Orat. in togaet v. Cic. Verr. I, 4, 15—17. 37. 38.
et Ernesti clav. Cic.

quidem in eorum cella s. penetrali, reuine s. onzo. 111. Hæc etenim sunt pro summis: nam sunt hæc maxima, hæc, etsi vilia, nunc avaris direptoribus (nisi malis, pauperibus sociis) summa videntur, et recte; nam re vera jam sunt maxima, summa, optima, quæ sociis restant, bona. Farnabius et Bahrdt hæc ironice dicta putabant hoc sensu: hæc enim melius conveniunt summis viris, Romanis rerum dominis, quum majus, h. e. melius nihil supersit. Similiter Cl. Ahlwardt in vers. Germ. Steht in der blend' ein Gott, auch der einzige! Sind ja dergleichen nur für die grossen, und giebts hier besseres? Reliqui, quos consului, interpretes, præter Prateum, qui varia tentat, quæ tamen minus satisfaciunt, silentio prætermittunt hunc locum, in quo semper offendi. Verba saltem nam sunt hæc maxima irrepsisse ex glossa, illis hæc etenim sunt pro summis adscripta, et, quæ poeta eorum loco scripsit, excidisse crediderim. Malim tamen vel consilio Heineckii eiicere verba hæc etenim - maxima et unus scribere pro unicus, vel suadente Manso, (qui, neminem interpretum in his fraudem aliquam suspicatum esse, non recte notavit) duos versus 111. et 112. propter tot tamque inanes et ingratas ejusdem sententiæ et eorumdem verborum repetitiones rescindere:

> Ipsi deinde Lares si quod spectabile signum. Forsitan imbelies Rhodios unctamque Corinthum Despicias merito cet.

112-124. Mordaci joco poeta avaro provinciæ præfecto suadet, quod sponte eum facturum esse novit, ut scilicet imbelles tantum gentes despoliet et parcat bellicosis. 113. Rhodus, celeberrima ins. et urbs in mari Carpathio, in quam, ut in Corinthum, divitiæ, mercatura partæ, summam invexerant luxuriam et mollitiem. 48 Corinthus, ut u. Tarentus ap. Sidon. V, 430. quæ mollis dicitur Horat. Sat. II, 4, 34. et madida su, VI, 296. Epitheton non tam ad divitias, quam ad voluptates et famosau mollitiem Corinthiorum spectat, quo etiam vis verbi πορικθιάζει et forte proverbium οὐ σαντὸς ἀνδελς ἐς Κόρικθον ἐοθ ὁ πλοῦς, vel Non cuivis homini contingit adire Corinthum (Hor. Epist. I, 17, 36.) referendum. 49 Simili sensu dicitur fluere mollitia, dif-

lege quidem cautum esse, ne quis radatur, sed neminem propterea accusari ac puniri, quod omnes radantur.

Cf. Gell. I, 8. Martial. X, 65. E-

Conf. VI, 296. Strab. XIV. Plin. V, 31. s. 36. Pind. Olymp. VII. Gell. VII, 3. Plutarch. Opp. T. 11. p. 525.
B. ed. Frft. et inpr. Athen. XIII, 2. qui præter alia memorat, apud Rhodios rasmi Adag. IV, 4, 68.

fluere luxuria, vino et unquentis madere, madidum esse, irrigari, dilai, tingui, prolucre se, βρίχεσθαι, τέγγεσθαι. (v. Drak. meamque not. ad Sil. XII, 18.) - 114. Resinata juventus, levigata resina, quæ evellendis e corporibus pilis adhibetur, δεωπακιζομένη, καταπιτουμένη, unde mox crura levia, et contra Hispania horrida, aspero duroque cultui adsueta et bellicosa. v. ad II, 12. - 116. Gallicus axis, cœli tractus. Alii Galliam, respectu Romæ ad polum Arcticum s. septemtriones vergentem, alii vero Gallos, e redis vel carris pugnantes, (v. Cæs. B. G. I, 51.) designari putant. Gallicus axis docte dicitur Gallia, ut Illyricum mox Illyricum latus, quoniam in longum est porrectum, secundum litus maris Hadriatici dextrum. Cf. Heins. ad Ovid. Ep. Her. XII, 27. Cum delectu autem memorantur h. l. bellicosissimi populi, Hispani, Galli et Illyrii. Horum (Illyriorum) ferocia vel tironibus nota ex Liv. X, 2. XL, 42. XLII, 26. XLIV, 27. Flor. II, 5. et 13. In Hispaniam Illyricumque luxuria nondum immigraverat, et Gallia semper inclinabat ad seditiones. 117. Messores h. l. non sunt Ægyptii, sed, quod ex v. 120. intelligitur, Afri, quibus Italia maximam frumenti copiam debebat. Sic et messor Arabs Mart. III, 65, 5. De fertilitate Libyæ, unde ingens sæpe vis frumenti Romam advecta, et de classibus Alexandrina atque Africana, quarum illa ab Augusto, hæc a Commodo instituta, v. Plin. V, 4. et al. 50 Locus noster, judice Grangeo, desumtus ex Varrone de Re Rust. movere maluerunt in theatro et circo, quam in segetibus ac vinetis: frumentum locamus, qui nobis advehat, qui saturi fiamus, ex Africa et Sardinia. - 118. Poeta facete suadet, ut Africæ parcatur, ne Romani esuriant, et sagnassmus Romam appellat urbem circo scenæque vacantem, h. e. ludis circensibus atque theatralibus impense indulgentem s. intentam; quo simul innuit, Romanos et ab agro colendo rusticoque opere alienos, et molles atque imbelles esse. Cf. III, 223. X, 80. 81. Henninius existimabat, acerbo etiam morsu vellicari socordiam populi Romani, qui, ludis deditus et arte dominantium ita occupatus, de nulla re minus, quam de amissa libertate recuperanda vacantem circo, ut v. ludo ap. Rutil. Itin. I, 377. ubi v. Wernsdorf. Poet. Lat. min. T. V. p. 559. Circo scenæque vacantem, ut ap. Tac. Hist. I, 4. plebs sordida et circo ac theatris sueta. - 119. Quantula etiam spolia referres ab Afris, quam parum commodi per-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bochart, Phaleg p. 555 seq. Barth. ad Claudian. b. Gild. v. 51 seq. et Lips. Elect. I, 8.

ciperes ex iniqua illorum direptione, (quæ dira culpa dune; dicitur) quum nuper eos expilaverit Marius Priscus; de quo v. ad v. 95. — 120. tenues, jam exhaustos et ad inopiam redactos. discinxerit, facete pro spoliarit, proprie vestimentis. Grangæus putabat, id dictum esse pro: zonam abstulerit, i. e. pecuniam, quæ in zona ferebatur, (v. ad XIV, 297.) poetamque consulto usum esse hoc verbo, quod Afri vocentur discincti Virg. Æn. VIII, 724. Cf. ad Sil. II, 56. VII, 153. VIII, 34. et Ernesti clav. Cic. — 121—124. Sapiens consilium dignumque, quod animo sibi infigant tyranni. 122. Fortibus, iisdemque miseris, inopibus, ad pauperiem redactis.

125. Quod modo proposui, dixi de provincialibus bellicosis ac fortibus non injuria afficiendis, ne arma capessant et desciscant ab imperio nostro, non est sententia, mens tantum mea et vana opinio, nisi malis, non est sententia arguta, (witziger einfall Bahrdt, Gr. γνώμη) verum credite, me vobis folium recitare Sibyllæ, illud non minus certum esse, quam quod oraculum aut Sibylla dicit; (ut ap. Ovid. A. A. II, 541. Hæc tibi non hominem, sed quercus crede Pelasgas Dicere, et sup. VI, 554. credent a fonte relatum Hammonis) vel, quod malim, credite, me non vana conjectura augurari, provincias male administratas olim a nobis defecturas esse. Sic magna vis inest his verbis et civibus suis admodum salutaria suadet poeta. Neque inanis videri poterat tum temporis hæc prædictio, cui etiam eventus respondit. - 126. folium. oraculum. Sibyllam enim Cumanam, priscorum hominum more, (de quo v. Hard. ad Plin. XIII, 11.) in palmarum foliis oracula scripsisse, vel ex Virg. Æn. III, 445. et VI, 74 seq. notum est. Cohors Prætoria dicuntur comites eorum, qui provinciis præficiuntur, medici, scribæ, præfecti, haruspices, præcones, accensi. nullus, Acersecomes, ἀχεροικόμης s. ἀχειρεκόμης, intonsus, (quæ perpetus Bacchi et Apollinis epitheta sunt) formosus puer, et quidem h. l. Si nemo, tibi gratiosissimus et corcinædus, catamitus, pathicus. ruptus ab aliis, vendit tribunal, sententiam a te judice ferendam. -128. Si nullum in conjuge crimen, si conjux tua neque ipsa quid rapit, neque te cupiditate vel rapiendi, vel, quod se corrumpi passa est, sententiam inique ferendi incitat. Cf. omnino Tac. Ann. III, 38. ibique Lips. 129. Conventus, urbes, in quibus forum s. conventus judiciales agebantur. v. Ernesti clav. Cic. 130. Celæno cohors et conjux tua avara atque insatiabilis, vel potius avaritia tua, h. e. tu ipse, qui avarus et rapax provinciæ præfectus es. (Cf. ad v. 105.) Proprie ita dicebatur una Harpyiarum, de qua, ut de reliquis Harpyiis earumque forma, nominibus et rapacitate, v. Virg. Æn. III, 211 seq. ibique Heyne in Exc. VII. et Herrmanni Mythol. T. I. p. 400. Similiter Rutilius, Juvenalem imitatus, avaros iniquosque judicos vel præfectos dicit Harpyias, quarum decerpitur unguibus orbis, Quæ pede glutineo, quod tetigere, trahunt cet. in Itinerar. I, 609 seq. — 131. Picus, fabulosus Aboriginum rex, Saturni filius, pater Fauni, avus Latini. <sup>51</sup> alta, prisea et magnifica. v. ad VI, 385. — 132. Tilanida, Titaniam, pugnam, h. e. Titanas, qui cum diis pugnarunt. De Titanibus v. Herrmann. l. l. p. 40 seq. et de Prometheo p. 48 seq. — 134. proavum, generis auctorem, sive majores. 136. 137. A lictoribus cives vel provinciales, capite damnati, primum virgis cædebantur, et deinde percutiebantur securi. v. ad v. 268. si te delectant hebetes lasso lictore secures, dinüç ac venuste de summa sævitia, quæ sic et XIV, 18 seq. adumbratur.

138-141. Pulcra ac vera sententia, a nobilibus numquam ex animo dimittenda. Conf. præclara loca Cic. ad Herenn. IV, 47. Sallust. B. J. 85. et B. Cat. c. 51. — 140. Crimen conspectius, magis conspicuum. (v. Ernesti ad Suet. Claud. c. 4.) - 142. Quo, quare, (ut v. 9. ubi v. not.) mihi te jactas, vel quid prodest, te nobile mihi prædicare genus, qui gloriæ majorum tuorum labem adspergis? Magna vis inest in his versibus, quibus filii scelera parentum virtutibus opponuntur. Sed minus illi placent, quoniam eadem sententia repetitur, quam poeta jam v. 6-18. simili modo expresserat. - Tabellas testamenti in templis deponebant Romani, quæ tuta erant religione deorum militumque excubiis. Cf. XIV, 260. et ad Tac. Ann, I, 8. Ibidem quoque sæpe signabant, ut ostenderent, fidem religione maxime constringi; Britan. Præterea h. l. memorantur templa, que fecit avus, condita a majoribus piis et religiosis. statuam ante triumphalem parentis, ut sup. v. 11. ante Numantinos. - 145. velas adoperta, ut ap. Virg. Æn. III, 405. cucullo; v. ad III, 170. et VI, 118. Qued ad sensum attinet, cf. Horat. Sat. II, 7, 55 seq. Plin. Ep. III, 12. et Propert. II, 29, 12. ubi v. Vulp. Santonico, Gallico, epith. orn. a Santonibus, populo Aquitanico inter Ligerim et Garumnam, ubi nunc Saintonge. b2

146 seqq. Poeta perstringit mores sui et potissimum Neroniani

al v. Heyne Exc. V. et not. ad Virg.

En. VII, 48. et 187 seq. Creuzer's et inpr. XIX, 128, 1. Gallia Santonico Symbolik T. II. p. 482, T. III. p. 228. vestit te bardocucullo.

T. 1V. p. 461 seq.

ævi, quo primores civitatis, præter alias artes parum honestas et inprimis scenicas, etiam aurigationem exercebant, exemplo Imperatoris De Damasippo v. Excurs. ad h. l. eique placendi studio. ter majorum cineres atque ossa, in via Appia, Latina, Flaminia et aliis. v. ad I, 171. Vox ipse dinag repetitur. 148. Sufflamen, resyorida, lignum vel ferrum, quod per radios rotarum trajectum, earum cursum sistit; unde litis sufflamen, mora ejus et dilatio, XVI, 50. et Aterius noster (orator) sufflaminandus est ap. Senec. Exc. Contr. IV. Præf. Nota F. Didoti in edit. Ach. est: "Forte sufflamen vox efficta a Juven. ex sub et flare, unde Galli fecerunt souffler. Ita multo sufflamine est multo et vehementi anhelitu; quo recte atque satirice admodum pingitur Damasippus pinguis et corpulentus, sudans, anhelans et sufflans in rota currus stringenda." 149. 150. Tam inhonestas artes, quæ ne clam quidem et nocte obscura exercendæ sunt, splendente luna factitare eum non pudet. Luna videt, sidera testes tempus honoris, consulaintendunt oculos, ut VI, 311. ubi v. not. tus: quæ summa dignitas pudorem ipsi incutiebat. 152. Trepidare Greecorum more cum quarto casu etiam jungitur X, 21. ut tremere ap. Sil. II, 53. (ubi v. not.) et Val. Fl. V, 520. (ubi v. Burm.) vel horrere passim. amici jam senis, ætate meritisque venerabilis. 153. Virga adnuere, flagello signum dare, (ut III, 318.) et quidem h. L honoris ac reverentise, h. e. salutare. manipulos, fasciculos fœni. — 154. Omnia vilis agasonis munia implebit; Ach. jumentis hordea, ut τολς υποζυγίως εμβαλείν τον χόρτον ap. Theophr. Char. Hordeum, non avena, Italis equis pabulum, unde hordearium as, quod pro hordeo equiti Romano dabatur; Grang. - 155. lanatorvum epith. orn. perpetuumque boum. Nam præcipua frontis asperitas in hoc pecore apparet; Ach. Juvenali h. l. et XII, 5. ante oculos fuisse Virg. Æn. IX, 629. suspicabatur Pith. cædit, in abdicatione magistratus aliisve solennibus. more Numæ, non regio, sed palam et prisco ritu, præ se ferens speciem religiosi, qualis Numa fuit. "Quibusdam h. l. Numa satirice tangi videtur, qui, quamvis religiosus videretur, tamen nulla religione tenebatur, quique apud ethnicos auctores politicus magis, quam pius judicatur; qui demum, ut ait Lactant. I, 22., quum alios falleret, se ipsum non fefellit;" Ach. jurat clam. 157. jurat per Eponam, ut ομινμι τους θεούς. 53

<sup>20</sup> v. Herodian. II, 10. et Theocrit. XXX, 22 seq. Cf. Broukh. et Heyne ad Tibull. IV, 15, 15.

Enona, dea mulionum; Schol. 54 Jurat autem quisque per ea mumina, que maximi facit et unde sibi bona sperat; ut puer ille ap. Aristoph. in Nub. Ny rov Hoselda rouroil rov lawros, et indignans pater, μή μοί γε τοῦτοι μηδαμῶς τὸι Ιππιοι, quæ verba poetæ ante oculos fuisse putabat Lips. Epist. Quæst. Lib. II. Ep. 9. Conf. Var. Lect. facies Eponæ et similium numinum. 158. Quum, aurigatione, vel in aliquod tempus vel imminente nocte intermissa, placet Laterano, popinas instaurare, repetere, denuo invisere: nam et hoc facit exemplo Neronis, de quo v. Suet. c. 26. pervigiles, quæ per totam noctem patent, vel in quibus per noctem vigilant et genio indulgent, qui eas frequentant, ut pervigili toro XV, 43. et vigiles fenestræ III, 275. -159. Syrophænix tabernarius s. unguentarius: nam ex Syria optima mittebantur unguenta et qui ea componebant. Cf. Heins. ad Ovid. A. A. I. 76. Vetus Syria fuit triplex, Duría Koida, Doniza, Madasoria. Sed passim etiam incolæ Coelesyriæ vocantur Syrophænices. (v. Bo-Amomum frutex, Armeniæ potissimum ac Mecharti Chan. I, 1.) diæ, et deinde unguentum inde paratum. 85 adsiduo pro adsidue. Obvius currit Damasippo, lætus ejus adventu blandiusque eum excep-160. Porta Idumæa portus vel opp. aliquod Idumææ, per quod, tamquam portam, transvehebantur merces ex India et Perside in Rom. imperium; ut porta Syenes XI, 124. ubi sermo est de dentibus elephanti, qui ex Æthiopia in Ægyptum et inde Romam advehebantur per Syenen, penins. in finibus Æthiopiæ et Ægypti, per quam, tanquam portam, transitus est in illas terras. Similiter fere janua Baiarum dicuntur Cumæ III, 4. nisi porta h. l. pro urbe positz est, ut forte XI, 124. et Valer. Fl. I, 676. sæpiusque πύλη, γρης cet. in sacris literis linguisque orientis, quoniam porta fuit præcipua oppidorum pars, ibique forum, comitia cet. Calderinus et Ach. Idumæam portam dici putant eam, per quam triumpharint Vespasianus et Titus de Judæis, et fortasse arcum triumphalem Titi, juxta quem frequentes fuerint popinæ. Idumæa, quæ proprie pars Judææ est, poetis tota dicitur Judæa. 161. Hospilis affectu, blando cauponis sermone. Dominum Regemque salutat Damasippum, ut ap. Martial.

XVI, 32. Martin. et Heyne ad Virg-Ecl. III, 89. IV, 25. et inpr. Heins. ad Ovid. Ep. Heroid. XV, 76.

M Cf. Apul. Met. III. p. 97. (p. 141. ed. Elm.) Minuc. Octav. c. 26. (ubi v. Cell.) Tertull. Apolog. c. 16. p. 159. (ubi v. Haverc.) Prudent. Apoth. 265. Plut. Parall. minor. c. 29. T. II. p. 312. (Pari M 916; Enfine meioner Tai-

euplin Inwen.) et Gruteri Inscriptt. IV. et V. p. 87.

5 v. Dioscor. I, 14. Plin. XII, 13. XVI, 32. Martin. et Heyne ad Virg.

I, 113, 1. IV, 84, 5. X, 10, 5; Grang. den gnüdgen herrn und hohen gönner; Bahrdt. 162. Gyane, tabernaria, vel famula et prostibulum. succincta more eorum, qui togam succingunt, ut expeditius ministrare vel opus quodcumque facere possint, adeoque sedula. Cf. ad IV, 24. lagena, vino.

163. Defenser culpæ, qui vitia hominum excusare amat, vel qui Damasippum defendit, ejus amicus. — 166. cum prima barba resecentur, jam a prima deponantur adolescentia. Conf. ad VI, 105.

167 seq. Sed venia indignus est Damasippus, qui etiam nunc, ætate jam provectus, eumdem vitæ cursum sequitur. - 168. Thermarum, thermopoliorum, ut XI, 4. In his ut plurimum bibendi locus. 56 In iisdem homines otiosi et nequam aut in furto exercitati. Conf. Plaut. Trin. IV, 3, 6 seq. 11 seq. Nota C. Valesii est: Thermæ h. l. popinæ, quæ erant thermopolia, in quibus calida vendebantur edulia; unde XI, 81. calida popina, Sequenulita s. Seq-Inscripta lintea exponit Calder. sudaria, varia textura μεκασηλείον. inscripta, quibus in thermis detergebantur, ut Sudarium Sætabum catagraphonque linum Catull. XXV, 7. (ubi lectio est dubia) Schol. vet. picta vela popinæ aut lintea carbasinea; Farnab. inscriptionem rerum in popinis lupanaribusve venalium, seu meretricum, in cellis prostantium, ut titulus Lyciscæ sup. VI, 123. (ubi v. not. Sed cur hæc lintea?) Grang. popinam s. lupanar, ante cujus ostium foresque erat velum, idino, oppansum, ne quis per forium rimas introspicere posset (v. ad IX, 105.) inscriptum, acu pictum, et linteum, orbiculos quosdam habens, ut adduci et reduci facilius posset, ut docet ex Dione Casaub. ad Sueton. Ner. et Ramir. ad Martial. I, 35, 5. 6. Conf. Martial. XI, 46. ex quo etiam suspicari possis, h. l. legendum esse inscriptaque limina, h. e. fores cellæ inscriptæ. 169. Maturus bello h. e. militiæ; jam ea ætate est, ut pro patriæ salute pugnare eamque armis defendere queat. Armeniæ Syriæque amnibus, Tigridi et Euphrati, terminis Rom. imperii in Oriente, ut Rhenus et Ister s. Danubius in Occidente et Europa. Cf. ad v. 51. 52. Neronem proprie h. l. dixit poeta, vel sagrassizăs pro Calvo Nerone h. e. Domitiano; vel pro quovis Imperatore et pro imperio Rom. - 171. mitte sc. exercitum, vel potius mitte legatum, Cæsar, ad Ostia, ad ostia Tiberis, ad portum Ostiensem, ut ibi naves conscendat; at invenies eum in

de quo v. Epigramm. XII, 71. Quintil. I, 6. Senec. Epist. 122. et al. Grang.

popina. Propter verba tamen præc. præstiterit Rheni, Istri aliorumque fluviorum ostia vel ipsa flumina, præsidiis tuenda, intelligere. "Poetse etiam, quum Ostiensem portum per plurale nomen Ostia designant, addunt epitheton Tiberina, vel simpliciter hunc portum Oction vocant;" Ach. - 173 seq. Cf. Apul. Met. VIII. p. 201, 13. ed. Elmenh. Erat in proxima civitate juvenis natalibus prænobilis, sed luxuriæ popinalis, scortis et diurnis potationibus exercitatus atque ob id factionibus latronum male sociatus, nec non etiam manus infectus kujacentem, imbellem mollemque hominem, in lecto ad fugitivis servis. 175. carnifices, v. ad mensam accumbentem. Sandapila feretrum, maxime ignobilium et pauperum; VI, 480. nam nobilium cadavera lecticis efferri solebant. Conf. Var. Lect. 176. inter cessantia tympana Galli, h. e. inter Gallos, sacerdotes Cybeles, noctu a discursibus per urbem, in quibus tympana cum cymresupinati, otiosi, ignavi, mollis, vino balis pulsant, cessantes. somnoque gravis. Schol. ebrii aut turpia patientis. Sic III, 112. et VI, 126. - 179. talem servum, qui tam turpiter viveret, ut Damasip-180. in Lucanos, in Lucanum prædium s. agrum, ut arstro solum perstringat; vel Lucana ergastula. v. ad XIV, 24. - 181. Trojugenæ, ut Teucrorum proles v. 56. Cf. ad I, 100. ignoscitis, flagitiis vestris; turpia facere vobis putatis licere. Cf. XI, 174 seq. et Horat. Sat. I, 3, 23.

182. Conf. ad IV, 13. 14. Cerdones, plebeii et infimo genere nati, qui sordido quæstu et illiberali arte victum quærunt, ut IV, 153. et ap. Pers. IV, 51. Cf. ad III, 294. Volesos Brutumque, viros nobiles. Volesus (al. Volusus et Valesus, unde Valesius et deinde Valerius) Sabinus, pater P. Valerii Poplicolæ (Liv. I, 58. II, 30.) et auctor gentis Valeriæ, quem cum Tatio Romam venisse tradit Dionys. Hal. II, 46. Conf. Var. Lect. Brutus ex gente Junia, quæ et patricia, et antiquissima fuit.

- 183. 184. Nobilitas Romana adeo est flagitiis contaminata nostris temporibus, ut, etiamsi fœda sint, quæ commemoravi, spurciora tatamen etiam supersint; quod nunc probat per exemplum ejusdem Damasippi; Brit. 185. Damasippe, cf. ad v. 147. in Excurs. Consumtis opibus aurigatione, (ut I, 59.) vel per luxum. vocem locasti sipario, operam addixisti scenæ. Mercede pacta, ut cantares in choris aut mimos ageres; Ach. Siparium proprie velum scenicum s. mimicum, quod forsan scenæ obtendebatur in comædiis, ut

aulæum in tragcediis, 57 vel quod pro aulæis posterior ætas accepit, teste Donato in Terent. 186. Phasma, pásua, spectrum, mimus Q. Lutatii Catuli s. Catulli Urbicarii vel Mimographi, 58 non C. Valerii Catulli Veronensis, (v. Petit. ad leg. Att. p. 245 seq.) compositus ad exemplum Menandri, de quo v. Terent. Eun. Prol. 9. Ejus argumentum: adolescens introductus, qui adspectu subito pulcræ virginis, veluti numinis visu perculsus, exhorruit; Grang. Forsan et exclamavit, unde clamosum h. l. Vetus Schol. "Q. Lutatium Catullum dicit, qui Voranum (f. Coranum) servum furacissimum habuisee fertur, de quo heic posterius (inf. XIII, 111.) scurra Catulli. De quo etism illud traditur, quum deprehensus a numulario esset, cuius de mensa numos subtractos in calceos sibi inferciverat, quidam jocans in eum, Belle, inquit, si te numularius in jus vocet, tu ei æs ablatum ex calces abjiceres." - 187. Laureolus mimus, vel ejusdem Catulli, quem ejus auctorem edunt Petitus I. c. et Tertull. adv. Valentin. c. XIV., vel potius Nævii aut Laberii. v. Macrob. II, 7. Gell. III, 3. VIII, 13. 14. XVII, 14. Pamelius ad Tertull. l. l. Qui Nævio eum tribuunt. provocant ad Gell. III, 3. De Nævio accepimus, fabulas eum in carcere duas scripsisse, Laureolum et Leontem : sed in optimis libris Hariolun legitur. Hujus mimi mentionem faciunt Tertull. l. c. Sueton. Calig. c. 57. Joseph. Antiq. XIX, 1. et Martial. de Spect. ep. 7. In eo partes agebat Laureolus servus, in falso deprehensus, vel potius dux latronum cruci suffixus; (σταυρούται ληφθείς ήγεμών Joseph.) unde mox dignus vera cruce, qua et Domitianus, hanc fabulam olim daturus, eum, qui Laureoli partes ageret, pendere jussit; unde non falsa pendens in cruce Laureolus Martial. 1. 1. velox, mira strenuitate; Britann. quia crucem supervolabat, ut e Tertull. discimus; Petit. l. c. Sed velox Lentulus eodem, opinor, sensu dicitur, quo inf. XIII, 111. fugitivus scurra Catulli. Nam Mimi actionis quidem unitatem, non vero nexum et solutionem curabant et, quum clausula non inveniretur, de scena fugientes ludum finiebant. v. Cic. pro Cœl. 27. et sup. Vol. I. p. CVI. not. 43. Lentulus, cognomen Corneliorum, h. l., ni fallor, non mimographus ille, qui ætate Domitiani floruit, (de quo v. Hieron. ad Sabinian. et Tertull Apolog. c. 15. et de pall. c. 4.) sed pro quovis nobili, ut sup. VI, 80. nisi re vera Lentulus quidam Laureoli personam egit. — 189. populo spectanti nobiles fabulam

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> v. Apul. Met. I. pag. 106. X. pag. 253. edit. Elm. et Senecam de tranquillitate cap. 11. Nomen proprium pan-Martial. V, 31, 3.

agentes et plaudenti. durior frons, sine pudore, (v. ad II, 8.) at os durum et ferreum, frons exsanguis et ferrea aliaque similia. curria, v. Excurs. h. l. 191. Planipedes, mimos, qui primum non nisi samniones erant, et sensim in scenam prodiere, ut vel gesticulatione adjuvarent actionem fabularum, vel in earum intervallis jocos non præmeditatos funderent. Planipedes dicti sunt, quod planis pelibus, id est nudis, in proscenium introirent, non ut tragici actores cum cothurnis, neque ut comici cum soccis; sive quod olim non in suggestu scenæ, sed in plano orchestræ positis instrumentis mimicis actitarent: its Diomed. de poem. gen. lib. III. p. 487. ed. Putsch. Similiter Domtus in Prol. ad Terent. Conf. Ziegler de mimis Rom. p. 9 seq. ubi notat, planipedes, etsi excalceati Sen. Ep. 8. dicantur, soleis tamen uti potuisse et a planis pedibus, non nudis, sed haud artificiose exaltatis, vocatos esse, quemadmodum reliqui histriones a diverso pedum vestimento nominati sint cothurnati et soccati. Fabii pro nobilibus, ut Mamerci, qui ex Æmiliis erant. 192. Mamercorum alapas, quibus percutiuntur, servorum vel scurrarum personam sustinentes. v. ad I, 36. V, 171. et conf. Mart. II, 72. V, 62, 11. sua funera vendant, se et vitam suam lanistis vendant, ut Nunc caput in mortem vendunt et funus arenæ ap. Manil. lib. IV. Cf. Lips. Saturn. II, 3. et sap. ad VI, 380. — 193. nullo cogente Nerone, sponte sua, et bonis exuti vel furere instincti, non, ut olim, gratificantes Principibus vel coacti a tyranno, ut a Nerone. 50 Prætoris, ignobilioris, quam ipsi sunt; Schol. Inter officia Prætoris etiam hoc fuit, ut munera ac ludos ederet, præcipue Circenses, ut Florales, Megalenses et alios, quod ingenti sumtu et pompa fiebat et quo sibi Prætores viam ad consulatum, ut Ædiles curules ad summos honores, munichant. 60 orn. de magistratu majore et curuli; vel potius, qui in sella curuli ludis præest. Cf. X, 36. 37. XIV, 257. et Var. Lect.

195—197. Fingamus a tyranno nobis ex altera parte gladios h. e. capitis supplicium proponi, ex altera vero pulpita i. e. scenicas artes; nonne mors potius eligenda erit, quam ad tam inhonestas artes descendendum omnisque pudor dimittendus? Histriones enim Rome infames erant et, qui scenæ operam locabant, tribu movebantur, preser Atellanarum actores. v. Liv. VII. 2. Gladios etiam de certamine.

<sup>\*\*</sup> de quo v. Suet. Ner. 12. Tac. Ann. XV, 32 seq. Cf. Tac. Hist. II, 71. Lips. XIV, 257. Suet. Ner. 21. Dio Casturn. 11, 3. sup. ad II, 143 seq. et inf. XI, 5 seq. XI, 195.

gladiatorio accipere licet, ut due artes modo memorate nunc comparentur, et sensus sit, gladiatoriam artem histrionise preserendam case et mortem potius viriliter oppetendam, quum pudorem amittendum. Finge doctius dictum videtur pro: essinge animo tuo, denke dir; misi potius leg. finge — poni, fac, singe, tibi proponi. pulpita, ludi scenici. v. ad III, 174. et XIV, 257. — 197. Sensum h. l. ita cepit H. Valesius; "Estne quisquam ex patriciis illis decoctoribus et sanosis adeo vitæ suæ metuens, ut invidere Thymelæ velut nobiliori mimæ, aut stupidus Corinthi collega haberi malit, ut saber sabro invidet, quam gladiator?" Crediderim potius, zelotypum dici Latinum mimum, qui personam sustinuerit viri zelotypi, uxoris dolis circumventi, et Thymelæ esse mimam, quæ hujus uxoris partes egerit. v. ad I, 36. collega, socius, collusor, Corinthi, mimi, stupidi, v. Var. Lect. et ad I, 36.

198 seq. v. ad III, 61 seq. citharedo Principe, quum Nero ipse in theatris cithara canat. 61 Poeta h. l. docet, quantum noceant pravi mores Principum, quorum vita civibus ad imitandum debeat esse proposita. Cf. VI, 617. - 199. hæc ultra quid erit nisi ludus, post hæc quid videbimus in Urbe præter ludos? Minus forte probanda Brit. ratio: Posthac quid videbimus in Urbe, nisi omnes nobiles scenicis artibus vacare? Pejor vero est illa Ach. et Dusaulx: Quid post hec turpius videbis, nisi ludum gladiatorium? jam nobiles viri histriones facti sunt: quid vilius esse possunt, nisi gladiatores? Sic poeta saltem munus dixisset, non ludus: nam ludus semper ad scenam spectat et munus ad gladiatores. 200 seq. Et illud, etiam hoc, dedecus Urbis habes, jam quoque videmus, quod summo Urbi est dedecori, Gracchum, nobilium aliquem, pugnantem, et quidem non facie armis tecta, ut Mirmillo, qui galea, scuto et gladio, vel ut Secutor, qui gladio et clipeo, vel ut Threx, qui parma s. pelta et falce supina, h. e. sica s. harpe, utitur, sed nudo vultu, ut, quæ impudentia hominis est, ab omnibus cognoscatur, habitu Retiarii, qui solus ex gladiatoribus frontem non abscondit galea, sed aperta facie est, et sola tunica atque galero contentus, collectum suspensumque dextra manu rete in adversarii caput jacere, eumque ita impeditum tridente sive fuscina (ut II, 143.) interficere conatur, vel, si erravit et nequidquam retia effudit, emisit, effuse fugit et, postquam rete iterum collegit, redit in pugnam repe-

a de quo v. Sueton. Ner. 20-25. Tac. Ann. XIV, 14. 15. et XVI, 4. et Xiphil. in vita Ner.

tems assultus in adversarium acrius urgentem. Conf. II, 143 seq. et Lips. Saturn. II, c. 7—10. Retiarius cum Mirmillone, Threce et Secutore componebatur, et locus noster de eo classicus est. falce supina, sica, gladio incurvo, nisi malis reducto: nam Threx, teste Artemidoro, inflatina, insurgere altius, ut contra Mirmillo in armis subsidere solebat, si Ausonio fides habenda. v. Lips. l. l. c. 9. et 10.—202. v. Var. Lect.—204. dextra librata, exacte quasi perpena: solertia enim opus erat, ne nimium vires dexteræ aut intenderentur aut remitterentur inter projiciendum; Lubin. Convenit etiam propria vis sursum deorsum movendi, quæ a fluctuante libræ motu desumta est, unde passim ad avium quoque volatum transfertur hoc verbum.—205. ad spectacula, ad spectationem, ad spectandum; vel potius ad spectatores. Cf. ad Sil. II, 230.

207. 208. Si quis etiam nunc dubitat, Gracchum esse, qui in arena pugnet, quum tamen nuda ejus facies sit et ab omnibus cognosci quest, evidentius id ejus habitus docebit: nam non modo tunicam et galerum, ut Retiarius, gestat, sed etiam, ut Salius, (Salium enim fuisse eum, ex Sat. II, 125. 6. intelligitur) tunicam auream s. pictam, h. e. auro et purpura variegatam, cujus aureum patagium s. limbus et clavus a superiore ejus parte circa fances ad imam oram porrigilar, et galerum, h. c. apicem s. pileum in coni formam fastigiatum, (xugudo) qui sub mento vincitur spira, fasciis, que jactantur, libere per hume-Gracchus itaque non modo non erubescit, sponte ros fluitant. 63 operam suam arenæ præstare, sed etiam eo pugnare habitu, quo ab omnibus dignosci poterat, nudo vultu atque Saliari tunica et apice. - 209. 210. Secutor, a Prætore vel munerario vel lanista (quippe qui paria gladiatorum inter se componebat) jussus pugnare cum Graccio, ignominiam graviorem pertulit omni vulnere, h. e. quam si cum peritiore gladiatore comparatus, victus multisque vulneribus confectus esset: nam manu viri et fortis et artis pugnandi gnari perire non tam turpe, immo gloriosius est, quam nobilem vincere, qui et imperitus est et ignavus confestimque fugit. Gloriosa putabatur mors, manu viri fortis illata, et ita cecidisse maximum mortis solatium habebatur. 63 Nota Hein. est: "Heec verba rite ita explicantur.

· \* Cf. ad Sil. II, 705. Interpretes b. L

<sup>©</sup> Cf. de Saliorum habitu Liv. I, 20. et Dionys. Hal. II, 70. de fasciis illis et apice Scalig. ad Fest. v. apiculum atque offendices, et de toto hoc loco præter Ferrar. Elect. II, 16. et Analect. de Re Cimus. Vest. V, 2. inpr. Cuper. Apotheos. Hom.

p. m. 187 seq. ubi etiam ex Guther, de vet. jur. Pontif. I, 29. exhibeter masses gentis Pompiliae, in quo fascias libers et per humeros sacerdotis fluitantes conspicimus.

tores enim turpe putabant, cum deteriore comparari, id quod liquide docet Sen. de prov. 3. Ignominiam judicat gladiator, cum inferiore componi, et scit, eum sine gloria vinci, qui sine periculo vincitur." 211. Libera suffragia, judicia, sententiæ. Loquitur poeta, cujus temporibus non modo agendi, sed et judicandi dicendique libertas omnibus præcisa erat. Vera autem, opinor, est sententia Grang. et Ach. qui putant, ab eo designari suffragia eligendi Imperatoris et respici ea, quæ tradit Tac. Ann. XV, 65. Fama fuit, Subrium Flavium cum centurionibus occulto consilio, neque tamen ignorante Seneca, destinavisse, ut post occisum opera Pisonis Neronem Piso quoque interficeretur tradereturque imperium Seneca, quasi insonti, claritudine virtutum ad summum fastigium delecto. — Senecam, virum ignobilem, sed bonum, certe multo meliorem imperioque digniorem Nerone.

213. 214. Nero graviorem, quam vulgarem parricidii pœnam, nec semel, sed seepius meruit, quoniam plura commisit parricidia. (v. Suet. Ner. 45.) Occidit enim vel occidi jussit Agrippinam matrem, Domitiam amitam. Octaviam Poppæamque uxores, Britannicum fratrem, Antoniam, Claudii filiam, Rufium Crispinum, primum Popnese maritum, ejusque filium adhuc impuberem, Aulum Plautium et alies, aut affinitate aliqua sibi aut propinquitate conjunctos; quod notum vel ex Tacito et Suet. Ner. 33-35. Pœna parricidarum erat. ut, virgis sanguineis cæsi, cum simia, serpente, gallo gallinaceo et cane culco insuti in mare vel flumen proximum demergerentur et sic repente cœlo, sole, aqua terraque privarentur. (v. Cic. pro Rosc. Am. 70.) Hæc culei pæna jam Tarquinii temporibus in criminibus quibusdam cognita, post ejectos deinde Reges consuetudine servata et a Decemviris in XII tabulis propria parricidio facta; culeus autem saccus fuit e corio taurino et quidem recenti, ne aqua facile penetraret. Animalia Imperatorum demum ætate culeo addita videntur, exasperata forte pœna, quum frequentius committeretur facinus. 64 Secundum D. Hadriani constitutionem, si mare nimis remotum esset, ad bestias condemnabantur parricidæ aut vivi comburebantur. Lege Pompeii de parricidiis hoc crimen ad omnem propinquorum cædem translatum videtur, ita tamen, ut illa pœna non nisi confessi afficeren-

wel silent vel nugantur; plerique tamen verba sic exponunt: ambitiosus Secutor majori cum dolore ferebat, quod cum adeo nobili pugnare jussus esset, vel potius quod Gracchus victus aufugisset, quam si ab co victus esset et vulneratus.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Quod factum fortasse, ut in rixa infensorum animalium, fosda laceratione corporis, pro admissi sceleris immanitate, diro cruciatu exonimarentur; Ach.

Sensu quoque latissimo parricida dicebatur, quicumque hominem ingenuum consulto et de industria interfecerat. 65

215. Legebatur enim tempore Neronis passim: Níger, 'Oziorne, 'Alxmajor unreartives: Grang. 215 - 217. Orestes quidem, Agamemnonis filius, matrem quoque interemit, nec tamen, ut Nero, sua sponte et singulari mentis pravitate ingenita ac stimulante, sed Deis auctoribus, jussu Apollinis Delphici 66 et ut cædem ulcisceretur patris, quem Clytæmnestra et Ægisthus media inter pocula h. e. in convivio necaverant, de quo v. Hom. Odyss. 8, 529 seq. A. 408 seq. Apud Græcos autem filius majorem patri reverentiam atque amorem deberi putabat, quam matri, cui præterea justius irascebatur Orestes, quod illa regno ipsum privaverat paterno necique destinaverat. Ceterum Agamemnonem primo statim ædium ingressu occisum tradit Virg. Æn. XI, 267. ad aram, ubi sacrificabat, Hygin. Fab. 117, sub finem convivii, in balneo, quum induere vellet indusium, ab uxore ita consutum, ut nec capiti, nec manibus exitum præberet, Æschylus et alii. 67 — 217.218. Neque etiam Orestes Electram, sororem suam, trucidavit, ut Nero Octaviam et Antoniam, sorores adoptivas: (nam Claudii fuerunt filiæ et Octavia simul Neronis conjux) aut Hermionem conjugium h. e. conjugem, Helenæ et Menelai, Spartani regis, filiam, ut Nero Octaviam et Poppæam, uxores suas. Conf. Horat. Sat. II, 3, 137 seq. -219. Orestes quoque aconito h. e. veneno (v. ad. I, 158.) non sustulit propinquos, ut Nero Domitiam, Britannicum et Antoniam: nec umquam in scena cantavit Orestes, ut Nero, de quo v. sup. ad v. 198. -221. Troica carmina non scripsit, ut Nero, qui non modo poetica facultate destitutus ποτέ και έπι την τοῦ θεάτρου δεχήστραν έν πανδήμω τη θέφ πατέβη και ἀνέγνω Τρωϊκά τικά ἐαυτοῦ φοιήματα, (Xiphil. in Ner.) sed etism incendium Rome e turri Mecenatiana prospectans letusque flamme, ut aiebat, pulcritudine ἄλωση Ilii, in illo suo scenico habitu, decantavit, teste Suet. Ner. 38. et Tac. Ann. XV, 39. Nihil salsius ac facetius dici poterat a Juvenale, ut ostenderet, Neronem et insaniorem et improbiorem fuisse Oreste. 68 Poeta vero, quod jam alii observarunt,

Sophocl. Electr. 32 seq. (ubi cf. Schæfer)

Æschyl. Choeph. 266 seq. et Dictys Cret.

VI, 3. ubi cf. Anna Fabra.

Seneca Agam. v. 865—895. Triclia.

Elect. 195. Lycophr. v. 1099 et 1108.

white. Meurs. p. 282. et Tzetz.

De carmine ejus inepto, cui Tvishalosis vel alius titulus fuit, v. inpr.
Wernsdorf Poet. Lat. min. T. IV. P.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Conf. XIII, 155. 6. L. I. ff. ad L. Pompei. de parricid., Pauli Sententt. V, 24. Casaub. ad Sueton. Aug. 33. Lips. ad Sen. Ep. 40. Cannegieter Obss. jur. III, 12. et inpr. Arntsen. in Actis literar. societatis Rheno-Trajectinæ Lugd. Bat. 1793. 8. T. I. p. 106 seq.

v. Eurip. Orest. v. 28. 416. 543 s.q.

non tam id damnare videtur, quod Nero, poetica facultate destitutus, Troica scripsit et, qui poetarum illius ævi furor fuit, fabulas decantavit Homericas, quam quod magnam Romæ partem incendi jussit, ut excidii Trojani imaginem ipse cerneret, et (ut verbis Taciti l. c. utar) quod ipeo tempore flagrantis Urbis in domestica scena illud excidium cecinit, præsentia mala vetustis cladibus adsimulans. - 221. Quid enim, quodnam vero 69 horum, quæ modo memoravi, facinorum Neronis magis Imperatore indignum fuit? quonam facinore magis meruit, ut ab imperio submoveretur? Vix enim dici potest, quid horum Principi turpius et hac pœna dignius fuerit. Nota Ach. est: "Magis placet hæc explicatio: Quod fœdius crudeliusve monstrum Galba, Vindex et Verginius debuerunt ulcisci, e gradu dejicere, quam illum parricidam Principem, mimum et incensorem patriæ? Quis turpior et sævior tyrannus umquam dignus fuit, qui sub armis defensorum libertatis oppressus caderet? Hæc magis concordant cum seq. versu, qui veluti præcedentis est complementum: quid enim Nero toto tyrannidis crudæ, immanis, tempore, quod fuit XIV annorum, melius vel infandum minus fecit? Hæc opera illius fuere præcipua atque facta, scil. prostitui ad pulpita cet." Enimvero hac opera jam memoraverat poeta v. 220. 1. et neque v. 221. Quem dixit, sed Quid, neque v. 223. quid melius vel pejus fecit, sed simpl. quid fecit. Cf. Verginius Rufus, Germaniæ inferioris legatus, 70 Julius not. 73. Vindex, qui Gallias provinciam pro prætore obtinebat, 71 et Ser. Galba, Hispaniæ Tarrac. præfectus, 72 a Nerone desciverunt. — 223 seq. Quid Nero, tam sævus crudusque (h. e. crudelis, ut ώμδς, de quo v. ad Sil. I, 405.) tyrannus, vel toto tyrannidis suæ tempore, fecit? que jam dixi, scil. prostitui cet., fuere opera ejus atque artes! 73 — 224. generosi sigunasis dictum. Alii ad generosam illud stirpem referunt. — 225. fædo, qui Imperatore tam indignus est. saltu hisad pulpita peregrina, in theatris ludisque scenicis, (v. sup. trionali.

enim, Gr. 3à, yác ru, vero, ut ap. Virg. Æn. V, 850. VI, 52. VIII, 84. X, 874. ad quæ loca v. Heyne.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> v. Tac. Hist. I, 8, 9, 52, 77. II, 49, 51, 68, Plin, Ep. II, 1, VI, 10, IX, 19, Dio LXIII. et LXVIII. Plut.in Galba p. 1055, et al.

<sup>&</sup>lt;sup>n</sup> v. Plin. ll. cc. Sueton. Ner. 40. 41. Tsc. Hist. I, 6. 51. IV, 57. Dio et Plut. ll. ll

<sup>20</sup> v. Suet, Galb. 9 seq. Dio et Plut.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Vulgo versus 221 seq. ita interpretantur: quid vero præcipue dignum fuit, quod a Verginio, Vindice et Galba vindicaretur? quid maxime fuit inhonestum et indignum, quod in omni sua tyrannide admisit Nero? certe hoc, quod citharœdum egit, et palam se in scenis prostituit. Sed dura ratio est, qua verba Quid fecit dicta putantur pro: quid maxime fuit indignum, quod fecit? Minus tamen displiceret forta hac explicatio, si, commate post Galba posito, v. 223. Quod pro quid legeretur.

ad v. 195.) non tantum Romanis, sed etiam peregrinis, Neapoli, Olympiæ et in aliis Græciæ sive Achaiæ urbibus, quas ἐπὶ δρχήσω καὶ ἐπὶ τραγφάιας ὑποκρίσω petiit, οὐ γὰρ ἤρκω αὐτῷ ἡ Ῥώμη, ἀλλὶ ἐδιήθη καὶ ἐκοτρατείας, Για καὶ περωδονίκης, ὡς ἔλεγε, γέπητω, h. e. ut Græciam peragrans hic illic in certaminibus victor existeret, teste Zonara Ann. II. Conf. Xiphilin. LXIII, 8—10. et Suet. Ner. 20—24. et 42. 226. prostitui, dignitatem suam et majestatem maculare; metaphora a prostibulo desumpta. Apio coronabantur victores, et quidem virente vivoque in Nemeis, arente in Isthmiis; Grang. 74 Memorantur etiam coronæ ex oleastro et malo (ἐκ κοτέκω καὶ μηλέας) et pinu Plin. XV, 4. et 10. al:

227 seq. Poeta jam ipsum Neronem alloquitur: Age nunc, kabeant cet. Mos autem erat Romanorum, spolia hostium et insignia honorum triumphorumque cum ipsis rerum gestarum titulis ad effigies h. e. imagines et statuas majorum appendendi vel ante pedes s. basin earum collocandi : unde vis sarcasmi h. l. facile intelligitur. insignia vocis, præmia, dela cantus et ornamenta citharcedi; h. l. coronas illas ex apio. 228. Domitii; nam Nero fuit ex gente Domitia et familia Ænobarborum, quorum multi summos gesserunt honores. v. Suet. Ner. 1 seq. - 229. Tragædi citharædique erant induti palla, (schleppkleid, schleppmantel) cui aduexum erat longum syrma, (schleppe, σύρμα παρά τοῦ σύρων, a trahendo, quia humum verrit, de quo v. Horat. A. P. 215. unde syrma pro ipea tragcedia dicitur inf. XV, 80.) et utebantur personis s. larvis, facie ficta, quæ Gr. «pésusu s. recoursier vocatur. 75 Conf. Horat. A. P. 278. et de syrmate Brækh. ad Tibull. p. 319. Winkelmanni Storia delle arti T. I. p. 419. ed. Fea, et Böttigeri Sabina p. 417. 418. ed. pr. — Thyestæ, quem personatus cantasti vel saltasti, ut Antigonen et Menalippen aliosque, quorum meminit Suet. Ner. 21. et 54. Varii poetæ Thyestes cuilibet Græcorum comparari potest, Quintil. X, 1, 98. Antigone, Œdipi filia, notissima ex Sophoclis tragœdia, (qualem et Euripides scripsit, que periit) ex Æschyl. S. ad Th. 1005 seq. Apollod. III, 3. et 7. Hygin. fab. 72. 243. et 254. 76 Alia Antigone, Eurytionis f. ap. Apollod. III,

8, 21.

<sup>74</sup> Cf. Pind. Olymp. XIII, 45. Plin. XIX, 8. Plut. Sympos. V. Scal. Poet. I. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Fuere, (quod Farnab. notavit) qui syrma signautius et luparmarieus tribui putarent *Thyestæ* et *Antigones* personis sc. regii spiritus et elati animi; personam

item Menalippes, quia sub ejus persona Euripides Anaxagorse, praceptoris sui, sedatum animum et philosophicam expresserit sententiam; de quo v. Dionya. Hal-Comment. «ve) «ū» iezauarseptio». <sup>76</sup> Conf. Broukh. et Vulp. ad Prop. II,

13, 1. (ubi v. Heyne) alia Pheretis f. ap. Hygin. f. 14. alia Laomedontis f. nota ex Ovid. Met. VI, 93 seq. et Serv. ad Virg. Ge. II, Menalippe (vel potius Melanippe, de quo v. Var. Lect.) Æoli vel Desmontis filia, quæ a Neptuno compressa filios geminos in stabulo patris exposuit. v. Dionys. l. c. Hygin. fab. 186. Varr. R. R. II, 5. Tragcedias olim de ea focere Euripides, (v. Dionys. l. l. et Euseb. de Præp. Evang.) Ennius (Gell. V, 11. Priscian. lib. X. Macrob. VI, 4.) et Accius, de quo v. intpp. Cic. Qu. Tusc. III, 9. et Off. I, 31. 7 — 230. Verbis suspende colosso magna sarcasmi vis inest. Colossus CX vel CXX pedum, a Zenodoto fabricatus et in vestibulo domus aureæ positus; unde nunc adhuc il Coliseo vel rectius il Colosseo. v. Plin. XXXIV, 7. et Suet. Ner. 31. Rectius tamen quidam h. l. non colossum Neronis, qui æreus, non marmoreus fuit, sed Augusti statuam innui putant, coll. Suet. Ner. 12. ubi hæc leguntur: citharam, a judicibus ad se delatam, adoravit ferrique ad Augusti statuam jussit. A poetis vero talia sæpe confundi monet Grang.

231-268. Que adhuc disputaverat poeta, nunc aliis et quidem aptissimis exemplis, tam nobilium quam ignobilium, illustrat. tilinæ pater et avus ignoti, sed notissimi proavus M. Sergius Silus s. Silo, L. Æmilii Pauli Legatus in bello Persico a. U. C. 586., (de quo est insignis locus Plin. VII, 28. ubi v. Hard.) et abavus M. Sergius Silo, Præt. a. U. C. 555., de quo v. Liv. XXXII, 27, 28, 31, XXXIII. 21. 24. C. Cornelius Cethegus (quod cognomen est familiæ cujusdam Lentulorum e gente Cornelia) socius Catilinæ, notissimus. 78 mius, nobilius. 233. Nocturna, noctu. 284. Braccati s. Bracati (v. ad II, 169.) Galli, et proprie quidem incolæ Galliæ Narbonensis, quæ a braccarum usu, Romanis insolito, etiam Braccata dicebatur. Senones, Lugdunenses, quos duce Brenno Romam expugnasse et incendisse notum est. pueri, posteri. Sic et minores sc. natu, de quo v. ad I, 148. - 235. Ausi, quod liceat tunica punire molesta, vos. qui summum gravissimoque supplicio dignum scelus ausi estis, com-Tunica molesta, ut ap. Martial. X, 25, 5. tunica spartea vel vestis chartea, stuppa, cannabe, pice, cera, bitumine aliisque ignium alimentia illita et intexta, qua induti olim, qui incendia moliti

<sup>&</sup>lt;sup>n</sup> Alia Melanippe, Chironis f. (v. Eratosth. Cataster. 18. et Hygin. Astron. Poet. II, 18.) alia Œnei f., (Nicand. ap. Antonin. Liber. c. 2.) alia Amazonum regina (ap. Diodor. IV, 16.) et alia detection by the control of the contr

erant, ut Christiani, quos Nero incendii Romæ insimulaverat, tædis incendebantur et in usum nocturni luminis vivi cremabantur. 79 — 236. vigilat Consul Cicero, qui in Catilinariis ita de se ipse: Jam intelliges, multo me vigilare acrius ad salutem, quam te ad perniciem reipubl.; Grang. vexilla, copias vestras et conjuratos, qui vobiscum contra rempubl. conjurarunt. 237. Hic Cicero, novus homo, h. e. qui primus e gente Tullia magistratus curules gessit; 80 ab Arpino, Volscorum oppido, oriundus. Ignobilis h. l. est fere id. qd. homo novus, qui est ex familia ignobili, h. e. ex qua nemo Romæ magistratum curulem gessit; vel ante quem nemo majorum honoribus rebusque a se gestis inclaruit. 81 — 238. Municipalis Eques, qui non Romæ, sed Arpini, in municipio, ex equestri familia ortus erat: nam in municipiis et coloniis, æque ac Romæ, tres erant civium ordines, senatorius, equester ac plebeius. Similiter fere municipalis adulter h. e. ignobilis, qui ne Romanus quidem fuit, per contemtum galeatum, armavocatur Sejanus Tac. Ann. IV, 3. ubi conf. Lips. tum. v. ad I, 168. - 239. in omni gente, Romæ vicina. Nonnulli interpretantur, pro omni gente Rom., pro summis et infimis; alii de senatorio, equestri et plebeio ordine; sed rectius Grang. et Farnab., non tantum Romæ, sed et extra Romam, in municipiis et per Italiam omnem dispositis excubiis: quare, quum Præneste occupare nocturno impetu confideret Catilina, invenit munitum præsidiis Ciceronis, de quo v. Cic. Catil. I. - 240 seq. Cicero intra muros, Romæ, toga, tempore et artibus pacis, quibus cives servavit, plus sibi nominis et tituli h. e. gloriæ peperit, quam Augustus bellis feliciter gestis, quibus plurimum sanguinis civilis effusum. "Catilinæ conjuratio fuit tumultus, non bellum, nec ipse quidem consul Cicero arma cepit, sed togatus sceleratissimos homines, qui Urbi incendium et cædem universam

Plut. T. I. p. 710. 769. 868 seq. Sallust. et aliis. Cf. sup. II, 27. et X, 287.

<sup>70</sup> Conf. ad I, 155 seq. Senec. Epist. XIV. Prudent. περὶ στιφ. hymn. III. Tertull. ad Martyres c. 5. Sigon. de judic. III, 18. Suet. in Calig. c. 27. et in Vitell. c. 17. Tac. Ann. XV, 44. (ubi v. Lips.) Scalig. Emend. temp. p. 471.

bus suis ipse dixit de leg. agrar. contra Rull. II, 1. et 2. Quisnam vero Romanis dictus sit homo novus et ignobilis et no-

bilis, vel tironibus notum est. Conf. sup.

al ignobilis, quem vos ignobilem per contemtum appellatis; nam constat, eum ex regio Volscorum genere esse ortum, matre Helvia et patre equestris ordinis; Britann. Hanc regiam Ciceronis originem in dubium vocavit Corrad. in Questura p. 33. Sed v. Plut. vit. Cic., Euseb. Chron., Aurel. Vict. de vir. ill. c. 81. Sil. VIII, 405. XII, 175. et ipse Cic. Tusc. Qu. I, 16. ubi Tullum Attium, Volscorum regem, (de quo v. Liv. II, 35—39.) suum gentilem vocavit.

minabantur, coercuit et fregit feliciter;" Ach. 241. Leucas, oppidum Leucadiæ peninsulæ, quæ postea, perfosso isthmo, quo ab Acarnania dividitur, insula facta, et ipsa quoque Straboni X. p. 311. Floro IV, 11. et Ovid. Met. XV, 289. ut et extremum eius promont. Leucata s. Leucate s. Leucates Cic. ad Att. V, 9. Leucas dicitur. Urbs vero illa CCXL stad. distabat ab Actio, alio Acarnaniæ promont. juxta quod Octavius Antonium et Cleopatram devicit, quam pugnam victoriamque Actiacam respexit poeta h. l. ut Virg. Æn. III, 274. et VIII, 674 seq. Vid. Heyne ad hh. ll. it. Freinsh. et Duker. ad Flor. IV. Campi Thessaliæ ad Philippos, Macedoniæ adjectæ, olim 11. Thraciæ, urbem, ubi victi sunt Brutus et Cassius ab Octavio et An-Thessaliæ nomine latius poetæ utuntur. v. Heyne et Voss ad Virg. Ge. I, 489. 490. Mira h. l. srágyua; nam opponuntur Cicero Octavio, ignobilis nobilissimo, urbs et murus campo et mari, toga et pax bello, adsiduis cædibus et udis gladiis, ita tamen, ut Augusto potior esse videatur municipalis eques; Lubin. quantum non Leucade, quantum sc. non, quod deest, ut ap. Martial. XI, 81.; Hein. Patris patriæ cognomen Cicero primus ob liberatam patriam decreto senatus, (ut Camillus a militibus in triumpho) et merito, non per adulationem, ut Augustus et reliqui Imperatores, accepit, et quidem, ut videtur, a M. Catone trib. pl. in concione populi et auctore Catulo in Senatu. 82 Nota Ach. est: Eumdem postea titulum Augusto ceterisque Imperatoribus adulatio, non Roma libera dedit. Epitheton tamen libera h. l. dictum pro liberata a periculo atque interitu.

245. Arpinas alius, C. Marius, Arpini in Volscis humili loco natus, primum mercenarius fuit arator alieni agri. 83 Deinde castra Rom. sequutus Scipionis Africani min. miles gregarius ad Numantiam fuit adeoque subjectus imperio centurionum, qui milites vitibus castigare solebant, de quo v. ad XIV, 193. - 247. frangebat vertice vitem, vapulando suo vertice vitem frangi patiebatur; Schol. v. ad VI, vertice, capite, non dorso; nam qui puniunt, sæpissime eas corporis partes feriunt, quas ferire neque æquum, neque legibus concessum est; Hein. nodosam, quia talis eligebatur ad validiorem ictum. (v. Lips. de mil. Rom. V, 18.) 248. Dolabris tum fabri, qui in legionibus sine armis stipendia faciebant, tum ipsi quoque milites,

Confer Ciceronem in Pis. 3. Plutarch. vita Ciceronis p. 872. C. Appian. Bell. Civil. II, 7. (ubi vid. Schweighæuserum) et Plin. VII, 30, qui insignis I, 2. III, 6. Plut. vit. Mar.

et quidem altera earum parte, que in mucronem acuminata erat, ad muros potissimum diruendos, altera ad ligna cædenda ac dolanda castraque vallis munienda utebantur. 84 - 250. Solus quidem non vicit Cimbros Marius, sed adjuvante Catulo. At gloria confecti belli tota fere penes eum fuit, et solus quoque anno præced. Teutonos atque Ambronas, corum socios, duobus prœliis deleverat ad Aquas Sextias. 251, 252. Corverum mentio ad magnitudinem duplicis cladis Cimbrorum pertinet. 85 postquam ad Cimbros stragemque volabant — corvi, h. e. post cladem Cimbris illatam, post deletos Cimbros. ad Cimbros stragemque, ad stragem Cimbrorum, ad Cimbros cœsos. iora cadavera, propter magnitudinem corporum, de qua v. Flor. III, 3. Plut. in Mario et qui de Cimbris (populo Germaniæ borealis in Chersoneso Cimbrica, ab ostio Albis longe in septemtrionem procurrente, hod. Jutlandia, Slesvicia et Holsatia) eorumque bello cum Rom. accurate egerunt. 86 - 258. Nobilis collega, Q. Lutatius Catulus, vir nobilissimus, consul cum Mario a. U. C. 651, quo Marius solus Teutonos et Ambronas duobus prœliis ad Aquas Sextias delevit, et Proconsul a. U. C. 652, quo Cimbri prope Vercellas in campis Raudiis, junctis Catuli et Marii (qui jam quintum consul erat creatus) exercitibus, ad internecionem cæsi sunt. Florus XL, Livius CXL et Eusebius CC millia cecidisse tradit. ornatur lauro secunda, secundo loco triumphavit, post Marium, qui, duobus triumphis propter duplicem victorism sibi oblatis, uno contentus fuit, quum milites ægre ferrent, Catulum eo honore excludi. 87

254-258. P. Decii Mures, pater et filius, diis Manibus Terraque Matri pro patria se devoverunt, ille Latino, hic Gallico bello. Idem fecisse nepotem in bello Pyrrhi s. Tarentino tradit Cicero Tusc. Qu. I, 37. et Fin. II, 19. qui aliis locis de patre tantum et filio id memorat, ut Liv. VIII, 9. et X, 28. De ritu devotionis v. Liv. VIII, 9. - 255. 256. Legiones milites Romani, auxilia milites ex gentibus exteris et inpr. bellicosis conscripti vel tributi loco iis imperati; pubes Latina, socii ex civitatibus Italicis. Hi nihil a Romanis præter frumentum, illi vero etiam stipendium accipiebant. 88 Plerumque tamen

<sup>4</sup> Cf. Lips. de Mil. Rom. V, 15. et

Poliore. I, 9. III, 6.

de qua v. Flor. III, 5. Vellei. II,

12. Oros. V, 15. et 16. Liv. Epit. 68.
Plut. vit. Marii et Sullse.

<sup>·</sup> Cellar. Diss. de Cimbris et Teuton. (Diss. Acad. p. 488 seq.) et Mülleri Bellum Cimbricum, Tig. 1772.

er Conf. Plut. in Mario, Liv. Epit. 68. et Cic. Tusc. Qu. V, 19. Alii putant, nobilis esse casum gignendi, ut collega nobilis viri, Catuli, sit Marius.

es v. Varro et Fest. v. Ausilieres; Lips. de Mil. Rom. I, 7. et Anal. ad Mil. Rom. I, 7.

et socii Latini Italicique auxilia et auxiliares milites vel simpl. auxiliares dicuntur. 257. Sufficient averruncandæ Deorum iræ, conf. Liv. VIII, 9. Poeta innuit, Decios non tam consules, quam virtutibus ornatissimos fuisse, et hæc piacula tantum pretii habuisse propter personarum præstantiam et dignitatem. 259. Ancilla natus. Servius Tullius, Ocrisia, captiva Ocriculana, natus; quod notum ex Liv. I. 89. Dionys. Hal. IV, 1 seq. et aliis. Trabeam et diadema, regnum, regiam dignitatem, meruit virtutibus, non sola fortuna adeptus Trabea, toga alba, latis clavis ornata et trabibus purpuræ intextis, habitus regum et deinde consulum, augurum et Equitum, sed horum non nisi in solennibus pompis. 80 Diadema, non corona aurea. qua hodie reges utuntur, sed tiara, alba fascia, qua prisci reges caput redimire solebant, 90 Quirini, quo insigni regio Romulus primum Romse usus est. 260. fasces, duodecim lictores cum fascibus. Regum ultimus ille bonorum, v. ad V, 36.

261-268. Aliis exemplis poeta docet, patriam sæpe a nobilibus proditam et contra servatam esse ab ignobilibus infimoque genere natis. 262. Juvenes ipsius consulis, filii Bruti, primi consulis, qui patriam ejectis regibus liberaverat, cum Vitelliis, Aquilliis aliisque nobilibus, quos potius decuisset, audaci aliquo facinore et insigni virtute, quali non ita multo post. Cocles, Mucius et Clalia inclaruerunt, libertatem adhuc dubiam defendere, de patria tyrannis, Tarquiniis, prodenda portisque Urbis regi aperiundis h. e. Tarquiniis in regnum reducendis conspirarunt: Vindicius autem s. Vindex, Aquilliorum servus, occulta crimina, proditionem s. conjurationem, ad Patres produxit, detulit; (v. ad Liv. II, 5.) quo facto proditores a lictoribus consulum jussu virgis cæsi securique percussi sunt. Res notissima vel ex Liv. II, 3-5. et facinora Horatii Coclitis, Mucii Scævolæ et Clœliæ ex eod. Liv. II, 10-13. - 265. Virgo, Clœlia, Tiberinum amnem s. fluvium, qui tum temporis imperii Romani finis et terminus fuit, natavit. Alii eam equo insidentem fluvium trajecisse tradunt, unde et statua equestris

679—685. (ed. Amst. 1671.) ubi præter alia p. 470. 1. docet, hoc regiæ potestatis insigni, ex Oriente demum ab Alexandro et ex Macedonia a Romanis petito, neminem regum Rom. usum esse, et poetas,

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Conf. Plin. VIII, 48. s. 74. IX, 39. s. 63. Virg. Æn. VII, 188. et 612. ad que loca v. Serv. et Heyne. Dionys. Hal. II, 70. III, 61. V, 47. VI, 13.

<sup>\*</sup> v. Casaub. ad Sueton. Cass. 79. Cuper. Obss. I, 6. Ciampin. Opp. Musiv. (ut Juven. h. l.) monetarios, pictores et c. 14. p. 110. Copiose et docte de diademate vel tiara egere Burm. ad Valer. Fl. VI, 700. et inpr. Spanhem. de Usu et Pr. Num. Diss. V. p. 456—472. 622.

ipsi posita videtur. 91 Hæc narratio facile cum illa conciliari potest v. ad Liv. l. l. et ad Sil. X, 498. - 267. servus Matronis lugendus, quem Brutus, ut conservatorem patriæ, manumisit et, ut delatorem dominorum, cruci affixit; quod factum matronæ planxerunt, quis castitas earum Superbo sub tyranno vim patiebatur; vet. Schol. Eum mortuum, tamquam nobilem, annum matronæ lugebant: Grang. Denisius et alii hæc verba ad dolorem referunt, quem matribus commoverit indicio sceleris filiorum, qui securi propterea percussi sint. Enimyero mens poetæ hæc est, nisi me omnia fallunt, servum illum, patriæ servatorem, non minus fuisse dignum, qui a matronis lugeretur post mortem, quam Brutum, quem annum, ut parentem, luxerint, quod tam acer ultor violatæ pudicitiæ fuisset; de quo v. Liv. II, 7. -268. legum prima securis, securis, qua leges, ad pristinam vim reductæ, primum in libera re publ. adversus reos et maleficos usæ sunt. "Quia tunc primum, secundum leges, in libera re publica supplicium de sontibus sumtum fuit, quum antea regum arbitrio jus omne contineri videretur;" Ach. Sed nec hæ nec aliæ interpretandi rationes omnibus satisfacient. Conf. Var. Lect. et not. 22 Unde vero factum sit, ut antiquo jure publico Rom. antequam quis securi feriretur, virgis cædi soleret, docet Heyne Opusc. Acad. Vol. III. p. 189 -193. ubi suspicatur, leniorem rationem, ut securi percuteretur reus condemnatus, antequam sub virgis exspiraret, successisse in locum pristinæ atrocitatis, qua ille virgis ad mortem cæsus sit. 269. Thersiles, Græcorum fædissimus et animo et corpore linguaque promtior quam manu; notus ex Hom. Il.  $\beta$ , 212 seq. 93 Æacides, Achilles, Æaci nepos et filius Pelei, unde et Pelides sæpe dicitur. Is non modo fortissimus heroum fuit, sed et Græcorum formosissimus. v. Vulcania arma, a Vulcano fabricata Hom. Il.  $\beta$ , 674, et 769. Achillis arma, (quod notissimum ex Hom. Il. 6, 369 seq.) capessas, Achilli, qui iis usus est, virtute similis sis et rebus gestis. producat, v. ad VI, 241.

272 seq. Comparant Senec. Controv. VI. Quemcumque volueris, revolve nobilem, ad humilitatem pervenies. Quid recenseo singulos, quem

el de qua v. Liv. II, 13. extr. et Beger.

acta, h. e. Brutus, qui primus regibes exactis creatus consul supplicium de filis sumsit; Britann. quia primus consul Brutus secures accepit; Schol.

Spicileg. Antiq. p. 73.

Primum supplicium, quod in consulatu primo post exactos reges a patre de filiis sumtum; Calder. consulatus primus, qui fuit inter leges expulsis regibus, a quibus sine legibus omnia arbitrio suo

se et ex litibus, quæ de eo nostra state primum inter Klotz. et Lessing., deinde inter Köppen. et Jacoba. ortæ sunt.

hanc urbem tibi possum ostendere? cet. 273. Asylum Romuli vel tironibus notum ex Liv. I, 8. et Dionys. II, 15. aut pastor, ut Romulus et Remus, aut illud, quod dicere nolo, homo nefandus, ἀπορεάς; maleficus vel servus vel obæratus, quæ tria hominum genera ad asyla confugisse, tradit Plut. unde et infami asylo. Nota Ach. est: "Poeta forte hac reticentia satirice Romulum designat ipsum, lupæ filium (un fils de p...) suosque (ejusque) consocios meretricum filios." Vulgarem de Romæ, a pastoribus ac fugitivis conditæ, origine et de Romuli asylo opinionem, quæ apud Romanos prævaluerat et quam Livius quoque adscivit, poeta ως ἐν παρέδφ deridet, (ut II, 127.) vel potius h. l. sequitur, superbiæ nobilium perstringendæ causa. Honestiorem veramque Romanorum originem memorat Dionys. Halic. <sup>94</sup>

<sup>24</sup> De asylis eorumque jure in Grescis Num. Diss. IX. et Lips. ad Tac. Ann. civitatibus v. Spanhem. de Usu et Pr. III, 60.

## SATIRAM IX.

1. NEVOLUS, draucus, forte idem, cujus meminit Martial. I, 98-III, 71. 95. IV, 84. nisi hic est dives ille Nævolus, qui II, 46. memofronte obducta tenebris, nube quasi tristitiæ, h. e. tristi, in rugas, (cf. v. 9.) sed magis ad mæstitiam, quam severitatem, contrac-Marsya s. Marsyas victus in certamine musico ab Apolline. qui pellem ei detraxisse dicitur. 2 Faceta autem comparatio est. cui conferatur locus non minus lepidus Horat. Sat. I, 6, 120. 121. - 3. 4. Ravola, a facto nominis etymologiam sumsit poets: vultu mœsto. vet. Schol. putans forte, Ravolæ nomine designari rabulam vel ravu-Rhodopes fictum nomen, ut Ravola, lum s. ravum, h. e. raucum. et ductum, ut putant, a famosa illa meretrice, quæ, quum Amasidis temporibus Sami apud Iadmonem cum Æsopo serviisset, a Xantho in Ægyptum abducta et redemta a Charaxo, Sapphus fratre, tantum ibi quæstum fecit, ut et pyramidem curaverit exstruendam et donaria Delphos miserit. v. Herodot. II, 134. 135. Strab. XVII. Plin. XXXVI, 12. (ubi Rhodope, non, ut Græcis, 'Ροδῶπις vocatur) et Ælian. V. H. XIII. 33. ubi conf. Perizon. Rhodopes inguina terere,

ut ap. Quintil. X, 3. Horat. Epod. XIII, 5. et Senec. ad Marc. 1. Conf. Heins. ad Ovid. Ep. Heroic. XXI, 165. et Wernsdorf poet. Lat. min. T. IV. p. 260.

Burm. ad Ovid. Met. VI, 400. Salmasad Solin. p. 84 et 784. Wessel. ad Diodor. III, 58. Heyne ad Apollod. I, 4, 2. et Schweigh. ad Athen. XIV, 7. inpr. Bottiger in Wielandi Museo Attico T. I. P. II. p. 285—358. et Creuzer's Symbolik T. II. p. 38 seq.

<sup>\*</sup> v. Muncker. ad Hygin. fab. 165.

ut lambere, lingere, fellare, \(\lambda i\gamma\) unda barba obscœnum libidinis genus. v. II, 49. Catull. LXXX, 6. 8. Martial. I, 9, 1. I, 78, 6. II, 50. III, 81. VII, 66.

5. Quomodo hic versus cum antecedd. cohæret? Nonnulli sic expediunt nexum: Non mirum est, Ravolam vel te ipsum, si tale facinus commiseris, tristem esse ob pœnam, quam dederis, vel pœnam metuere, quum etiam servi non nisi dulciaria lambentes puniantur. Alii præeunte Schol. ita: servo, placentas lambenti, colaphum impingimus; at ingenuo, feminarum lambenti inguina h. e. fellanti, ignoscimus: adeoque non est, quod turpitudo aliqua pudoris tibi causa sit ant timoris. Conf. XI, 174 seq. Hanc rationem illi prætulerim, etsi utraque dura est et versum fere excidisse suspicari possis. 3 Nodum vero non solvit Ach. cujus nota est: " Prior explicatio, etsi non sine difficultate superest, (nam, ut ad hunc sensum perveniamus, multa sunt supplenda) potior nobis visa est, et altera sensu communi ca-Illam duobus præced. versibus sic aptamus: Quid tibi - barba, dum eam fellat? et certe ei timendum erat; nam nos colophum i. L. c. servo; (satis jocosa comparatio) quid igitur ei deprehenso a marito vel ab alio zelotypo mœcho eveniet mitius, nisi ut fuste aut fenestra plectatur? Omnis hujus loci sal et facetia in ellipsi constat (nam, nt opinor, alludit ad sui ævi jocosam hujus generis historiam) et in comparatione crustularum cum inguinibus feminæ. Hic autem versus fortasse interpolatus est, et salvo sensu totus ejiciendus videtur." Colaphum incutere, (ἐντείβια κοιδύλους, die knöchel einreiben) alapam pugno dare non nisi domini solebant servis, qui nonnumquam et os præbere, buccas inflatas porrigere, jubebantur, ut ictus mollior certiorque esset; quod summæ ignominiæ genus forsan respexit etiam poeta VI, 43. Conf. Hemsterh. ad Luciani Prometh. c. 10. p. 195. Tollius ad Longin. s. 43. p. 232. Burm. ad Petron. c. 44. p. 205. Böttigeri Sabina p. 278. 279. Crustula placentas, dulciaria, ut ap. Horat, Sat. I, 1, 25. Servius dicit, crustum esse eorum, quæ comedantur, crustam eorum, quæ non comedantur, v. c. marmoris; Brit. Crepereius qui fuerit vel qui significetur, 6. hac facie, qua tu es. ignoramus, etsi luxuriosum nepotem innui verborum nexus docet. Laudatur M. Crepereius, ex acerrima familia equestri et disciplina, in Cicer. Verr. I, 10. et Crepereius Calpurnianus Lucian. T. I. p. 671.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schurzsseisch, laudat Rigalt, ad Artep. 34. qui libri non sunt mihi in manimidor. p. 51. et Nunnes. ad Phrynich. bus.

Quidam, nescio qua auctoritate ac fide, nostro Crepereio dicunt cognomen fuisse *Pollioni*, cujus luxuria inf. XI, 43. notatur. 7. prestare, pendere. 8. faluos, stultos, qui pecuniam ei crederent non reddituro.

9. Rugæ tam ad tristitiam referri possunt, quam ad senectutem. propter impurum vitæ genus ocius obrepentem. v. ad v. 2. 16 sen. et modico, exigua re, modicis opibus. 10. agebas Equitem, h. e. agebas partes divitis hominis, ejus personam ferebas, vernam, quum tamen verna esses. Ita vulgo interpretantur: sed tum verna scriben-Verna etiam adjective dicitur, ut vernula, et h. l. non ad servilem tantum Nævoli conditionem, sed ad scurrilem quoque dicacitatem referri potest: nam vernæ, h. e. servi ex ancillis domi nati, la dominis mitius ceteris tractabantur et tum facetiores, tum procaciores esse solebant; unde vernile dictum, verniles blanditice, vernilitas, verniliter, vernula urbanitas. Conf. verba segq. et de Nævolo Equite, si idem est, Martial. III, 95, 10. Sed quia Nævolus noster pauper fuit. (v. vs. 135 seq.) alius videtur fuisse, (nisi olim eum divitem fuisse censeas) et forsan verna Eques h. l. est potius filius Equitis, e serva genitus, ut ap. Martial. I, 85. Uxorem habendam non putat Quirinalis, Quum vult habere filios; et invenit, Quo possit istud more. futuit ancillas Domumque et agros implet Equitibus vernis. - 11. Vehemens, acer, salibus intra pomæria natis, qui Cic. ad Div. IX, 15. urbani sales et nobis städterwitz dicuntur, facetiæ, quales esse solent hominum in urbe liberaliter educatorum. 4 Pomærium h. l. pro ipsa Urbe vel muro positum: propria verbi vis nota ex Liv. I, 44. Gell. XIII, 14. et Varr. L. IV, 32. - 13. Sylva comæ, comarum, ut Gall. une forêt de cheveux et Germ. ein wald von haaren, buschige haare, h. e. crines incomti, crispi et perplexi. horrida sylva comæ, crines erecti : nam horrere et opissus proprie dicuntur, quæ erecta sunt vel eminent, ut segetes, arma, pili, setæ. v. ad Sil. I, 423. et Heyne ad Virg. Coma sicca, ut ap. Martial. X, 72, 11. cui opponitur madida, h. e. unguentis delibuta. - 13. 14. nitor in cute, qualem præsta-Bruttia fascia calidi visci, pro fascia Bruttii visci, bat tibi viscus, pix. 5 h. e. repleta Bruttia pice. (epith. orn.) Hæc pix laudatur Plin. XVI, 11. XXIV, 7. et passim medicis Græcis, qui eam Berriar appellant. 15. fruticante, horrido, buschig, struppig, ut fere v. 13. silva comæ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Conf. Quintil. VI, 3. § 17. et 102—
105. Ernesti clav. Cicer. v. urbanuas et de pallio p. 243.

<sup>8</sup> v. ad II, 12. et Salmas. ad Tertull. de pallio p. 243.

<sup>9</sup> Cf. Bochart. Geogr. Sacr. p. 660.

16. macies, tamquam veteris ægri, valetudinarii, qui diuturno morbo implicitus est et urgetur. 17. quarta dies, quartana febris. olim, jam diu, (ut VI, 346.) domestica, familiaris, solita, eingenistet.

18—20. Comparant Plin. XI, 37. (Frons homini lætitiæ et hi-laritatis, severitatis et tristitiæ index) Cic. de Orat. III. (Imago animi vultus est, indices oculi) et al. — 19. utrumque, et lætum et tristem.

22. ut repeto memoria, quantum memini, quod recordor. (v. Heins. ad Ovid. Ep. Her. V, 113.) In templis quoque et ad illa, inpr. Isidis ac Cybeles, sæpe stupra aliaque flagitia commissa esse, jam vidimus VI, 308 seq. 489. (apud Isiacæ sacraria lenæ) et al. Conf. v. 24. Tertull. Apolog. c. 15. Ovid. Am. II, 2. et al. Ganymeden, ejus statuam vel effigiem in templo Jovis; h. l. pro templo hoc Jovis, ut mox Cererem pro templo Cereris. Lactant. de falsa relig. I. Imago, inquit, catamiti et effigies aquilæ cur ante pedes Jovis ponuntur in templis et cum ipso pariter adorantur, nisi ut nefandi sceleris ac stupri memoria maneat in æternum. Vetus Schol. "Statuæ, ad quas conveniebant cinædi." Ganymedes quoque catamitus, ut Nævolus, 7 et Jupiter, in cujus templo statua Ganymedis fuit, notissimus mœchorum. (v. VI, 59.) — 23. Pacis sc. fanum s. templum nobilissimum, a Vespasiano exstructum juxta forum in quarta Urbis regione, quo non aliud Romæ ditius fuit statuarum opumque copia. advectæ palatia Matris. templum Cybeles, Matris Deum s. Magnæ Matris, e Phrygia Romam advectæ, (v. Liv. XXIX, 10-14.) quod in Palatio fuit. (Liv. XXIX, secreta, in quibus sacra arcana curantur vel mysteria. Sed 37.) palatia aut Palatia dici pro æde in Palatio, vix crediderim. Cf. var. Lect. 24. Cererem, Cereris templum, in VIII. regione Urbis, ad circum maximum. Plin. XXXV, 12. Verba nam quo non prostat femina templo non sine indignatione adjecta propter summam rei turpitudinem: nam Ceres dea castissima. Conf. VI, 50. XIV, 219. XV. prostat, v. ad VI, 123. - 25. Aufidio, 141. et sup. ad v. 22. mœcho notissimo; de quo v. Martial. V, 62, 10. al. dio machus, ut machorum notissimus VI, 42. celebrare, v. Var. Lect. - 26. inclinare, ad stuprum, ut X, 224. Sic et incurvare ap. Martial. XI, 44, 5. ingeniculare apud Lamprid. Heliog. c. 5. waida zunn apud Aristoph. in Ranis, παιδοτείβης, λείον πεοδιδάσκων, είς το γόνυ κάμνλας, μέσσον ἐπαιδοτείβει ap. Strat. Epigr. LXIV. ubi v. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. III. p. 105.

<sup>&#</sup>x27; de illo v. Plaut. Men. I, 2, 84. Lactant. I, 11. et Festus v. catamitus.

1;

27-90. Verba Nævoli, ut vulgo putant: sed quædam rectius poe-28-30.8 Pingues lacernas, crassas, ut mox duri crastæ tribuentur. sique coloris, (σαχθ καθ στιχών δμάτων Farn.) et pinguis toga, Sequanicæ textricis alumna et Gallia ap. Suet. Aug. 82. Martial. IV, 19, 1. VI, 11. 7. Inter munera tenuioribus interdum missa a locupletioribus referentur etiam vestimenta, et quidem tritæ lacernæ a Persio I, 54. et toga brevis a Mart. X, 14, 7. - 29. Munimenta togæ, quæ togam a plavia quasi muniunt; nam lacerna pænulave, vestimentum proprmilitare, togæ injiciebatur pluviæ vel frigoris arcendi causa. crassique coloris, villi, fili ac lanse. Sed quis colorem eo sensu dixit? Cf. Var. Lect. 30. male percussas pectine, male textas. Percutere, ferire, neobur, orabar, negnizer, verba textoria. 10 Pecten male a quibusdam h. L cum radio confunditur: illo calcatur, percutitur et densatur stamen, hoc stamini inscritur subtemen. textoris Galli: nam in Gallia vestes crassioris fili et lanse confici solebant. Conf. Martial. ll. ll. - 31. argentum, argenteum vas, tenue ac leve, vel potius numum veterem atque usu tritum, ut hungh devices ap. Theophr. Char. IV. argentum venæ secundæ, non purum s. pustulatum, ubi cf. Casaub. sed cui multum seris admixtum est.

. 32—37. Etiam erwiziju cinædus iste scarabæus; Farnab. More potius illorum hominum vulgarem opinionem de vi fatorum ac siderum (de qua v. ad VI, 553 seq. et VII, 194—201.) ad obscœnas res transfert et facete transferre sibi videtur. Verba autem v. 32—37. non tantum Nævoli esse possunt, sed etiam poetæ, illum lepide consolantis. Cf. ad v. 40. in Var. Lect. Priorem tamen interpretandi rationem huic præferendam esse, recte, opinor, notavit Achaintre: "Hæc verba melius ex ore cinædi fluunt, qui etiam erwiziju. Nam illa vulgi opinio, quæ erat quoque Stoicorum, de vi et potentia fatorum ac siderum, etsi per se ridicula, tamen in ore Nævoli de sua sorte querentis optima est et venit ad rem. Nemo enim magis philosophus, quam qui miser et ærumnosus. At in ore Juvenalis, intempestive sermonem amici abrumpentis atque intempestive magis philosophiæ locum communem fuse agitantis, idque antequam de causa mœroris Nævoli certior factus sit, non lepida, verum insulsa mihi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> De hoc loco et de *lacernis* docte egerunt Ferrar. R. V. IV, 4. P. II. lib. I. c. 1. et 6 seq. Ruben. R. V. I, 6. et Salmas. ad Script. Hist. Aug. passim.

mas. ad Script. Hist. Aug. passim.

o v. Martial. VIII, 23. et XIV, 137,

Efertar. de re vest. II, 1, 4. Ern. ad Met. VI, 58.

Suet. Claud. c. 6. Burm. ad Prop. IV. 3, 18.

le v. Salmas, ad Trebell. Poll. vit. D. Claudii c. 17. extr. et Heins, ad Ovid. Met. VI. 58.

videtur. Adde, quod v. 35. Virro nominatim designetur, quum contra sui amici conditionem poetam ex quæstionibus suis ignorasse Fatum est et partibus illis, quas sinus abscondit, cœci fati vis est etiam in virilia eorumque usum vel libidinem. rior pars togæ, quæ non modo pectus, sed etiam pudenda tegit. Sidera tibi cessant, non favent, non benigna sunt. v. ad VI, 553 seq. - 34. Nil faciet, tibi non proderit, mensura incognita, insolita et antea non visa, longi nervi, membri virilis. Cf. I, 41. Nervus, ut river. mentula, pars nervosa, in quam venæ et nervi corporis vergunt. Sic nervus ap. Petron. 131. et sæpius in Priapeiis, nuev et mueudada in Aristoph. Avibus et Lysistr. 1080. (ubi v. Schol.) Conf. Athen. I, 5. p. 5. (νεύρων ἐπτήρανος είναι) ubi Casaub. notat, sic et Athen. II, 23. p. 64. dici Οὐδίν σ' δνήσω βολβός, αν μη νεῦς' ἔχης, et ap. Hippocratem μωςά หนัยสะ, quæ non possunt รัสสเตรชสม. 85. nudum, v. ad VI, 375. homo non modo nobilis ac dives, (v. V, 39 seq. 98 seq. 128. 149. 156.) sed etiam cinædus, de quo conf. Catull. epigr. 80. te nudum viderit ac bene mentulatum, quo tamen libido ejus maxime spumanti labello præ impatientia ac furore libidinis: incenditur. nam in summo desiderio labra spumant saliva; unde proverbio dicuntur salivam, h. e. appetitum, movere, et Gall. I eau lui vient à la bouche vel Germ. den mund wässerig machen. Cf. Sen. Ep. 79. Pers. V, 112. Petron. 48. Martial. I, 97, 11 seq. — 36. blandæ tabellæ, literæ amatoriæ, quibus te blande multisque pollicitationibus sollicitet ad stutabellæ, epistolæ et diptycha, vet. Schol. 11 multæ ac crebræ, vel potius, quia hæc vox cum assidue jungitur, longæ ac copiosæ. — 37. Αὐτός γὰς ἐφίλκεται ἄνόςα κίναιδος, sua enim spoute ac vi cinædus (tamquam magnes) virum ad se trahit; blandis scil. promissis, literis moribusque alliciens: faceta σαρφδία verborum Hom. Od. Π, 294. (ubi v. Clark.) et T, 13. αὐτὸς γὰς ἐφέλχεται ἄνὸςα σίδηςος, quæ Latine expressit Valer. Fl. V, 541. Rigaltius comparavit vetus epigramma: (v. Brunckii Anal. Epigr. 30.) Μάγνης 'Ηράκλειτος έμοι πόθος. οὖτι σίδηςον Πέτρω, πνίθμα δ' έμδι κάλλει έφελκόμενος. Grangæus: " Nonnulli, ait, aliter legunt, sed glossema est cujusdam Græculi, tractum ex Græcorum proverbio: Πάντας γ' ἐφίλκων, οία μαγνήτις λίθος. Scias autem, τδ andea amplum illud peculium signare, quod cinædus labris vidit spumantibus. Sic Latinis vir est illa pars, qua viri sumus, et hinc uno verbo Græci exsectos vocant ἀνδεοτομημένους." Sed poetam in hunc

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> De diptychis conf. Heins. ad Ovid. 18. Salmas. ad hist. Aug. p. 16. et Am. I, 12, 27. Rutgers. Var. Lect. VI, Dufresn.

sensum transtulisse verbum Homeri, vix crediderim. Conf. Excurs. ad h. l.

- 38. ulterius, pejus, majus, quemadmodum ultima dicuntur maxima, extrema, pessima, ultra quæ non licet progredi, ut ultima vilia, pæna, crudelitas cet. mollis, cinædus, pathicus. 39. Verba Virronis vel cinædi avari. Hæc dona.
- 40. De verbis computat ac cevet v. Excurs. ad h. l. culus - labores vel Virronis, cinædi avari, verba sunt, quibus Nævolus v. 48 seq. respondet, vel Nævoli, indignantis, munera quævis non modo sibi exprobrari et nimis exiliter revocari ad calculos, sed illa etiam pluris, et officia sua, avaro præstita, minoris æstimari, quam par Priorem explicandi rationem non male defendit Ach. cujus nota est: " Hæc tribui — tulisti inquit mollis avarus misero clienti. monem abrumpit Nævolus hac notatione computat ac cevet. pergit: ponatur calculus, summam summæ subscribamus, addamus, adsint pueri cum tabula, summa tota quinque sestertia. Videamus, num tui id valeant labores. Cui iratus respondet Nævolus: An facile est Sic vividius et satirice magis fluit dialogus." Ponatur calculus, subducantur rationes accepti et expensi. Calculi erant lapilli, qui in rationibus vel computatione adhibebantur. 41. tabula ratiocinatoria s. calculatoria. Potest etiam esse codex accepti et expensi. - 42. numera . . . . sesterlia quinque omnibus in rebus, in universum jam tibi labores, ut opera sup. v. 28. de officio, in re turpi prænumerentur et æstimentur.
- 43. 44. Verba obscæna, sed apta h. l. et ingenio Nævoli. Cf. Var. Lect. Legitimum, justæ magnitudinis.
- 45. Nævolus cliens Virronis, qui omnia, etiam turpissima officia, ab eo exigebat. Fodere sensu quoque obscœno dicitur, ut arare. Cf. ad II, 10. et Martial. VII, 101, 4. 46. Sed tu sane, qui deformis, senex et hirsutus es, putabas, te tenerum ac pulcrum esse, tibique propterea gratis operam præstitum iri sperabas a me, qui tantam ceperim voluptatem ex labore. Vim sarcasmi facile senties. 47. dignum cyatho cœloque, alterum Ganymedem et æque formosum, non minus dignum, qui in cœlum raptus Jovi pocula ministrares. v. ad V, 56. et 59.
- 48. 49. Verba, opinor, non Nævoli, sed poetæ, Virronem eique similes alloquentis: Quid vos aliis humilibus, pauperibus minusque dilectis adseclis et cultoribus, h. e. clientibus, donabitis, si ne morbo quidem, libidini et vitio vestro aliquantulum indulgetis, vel nobis, clien-

tibus vestris, qui vestræ libidini satisfacimus, aliquid datis? Heinecke hæc adnotavit: "Hoc et mihi verisimillimum videtur. Est exclamatio poetæ jam non mirantis, ejusmodi homines clientibus nihil dare, quum ne amatores quidem quidquam accipiant. Morbus est inveteratus affectus et cupiditas; tum impura libido. Egregie de hac voce disputant Gron. ad Sen. de ben. I, 14. et Mitscherl. ad Hor. Od. I, 37, 9." Sic morbus dicitur sup. II, 17. et 50.

50-53. Hæc quoque verba poetæ tribui possunt eo sensu, ut iis contineatur lepidum consilium, Nævolo datum, et amara irrisio tum formæ, tum avaritiæ et mollitiei Virronis cinædi: En formosulum illum et delicatum Ganymedem, cui tu potius, quum tam avarus sit, munera mittas, et quidem umbellam, ne sole offuscetur, vel alium ornatum muliebrem, quum mulieris et amicæ loco sit tibi! Sed præferenda forte aliorum sententia, qui inde a v. 50. Nævolum loqui putant hoc sensu: Hic Virro postulat potius, ut sibi mittantur munera. Hæc verba spectant ad ea, quæ Nævolus v. 46. 47., et verba v. 48. et 49. ad ea, quæ ille v. 45. dixerat. Vulgo innui putant, nihil cinædo tam ingrato donandum esse. Henninius: "Tales, inquit, semiviri vocantur Petronio aliisque hinc σπαταλοπίναιδω, qui umbellis, armillis et similibus crepundiis ad instar puellarum superbiebant; unde et ad majorem indignationem addit, dona isthæc mitti femineis calendis, i. e. Martii." Nam Calendis Martiis, quæ et Matronalia dicebantur, mariti uxoribus, amatores puellis munera mittere et tam matronæ, quam mariti sacra Junoni facere solebant pro matrimonii felicitate: unde femineis, non quia omnes Calendæ Junoni sacræ erant. 19 Nota Ach. est: "Calendæ Martiæ feminis erant, qualia Saturnalia viris; easque celebrabant in memoriam belli cum Sabinis earum interventu compo-Domi igitur manebant comtæ, pulchrioribus ornamentis ornatæ, in cathedris posita, atque sic amicos eorumque munera recipiebant; et, ut Macrob. I, 12. ait, servis cænas apponebant matronæ, ut domini Saturnalibus. Satirica igitur est illa Nævoli exclamatio, qui Virroni objicit munera tamquam feminæ et eodem tempore allata." bella s. umbraculum, oxiádior, (Dionys. Hal. VII.) velum vel linteum tegmen, quod umbram facit et supra caput suspensum arcet æstum: (Parasol) quæ umbracula sæpe egregia erant et pretiosa. v. Paciaudi Σκιαδηρόφημα s. de umbellæ gestatione commentarius Rom. 1753. 4to.

Cf. Heyne ad Tibull. III, 1, 1. IV, Fast. III, 167 seq. Martíal. V, 85, 11.
 Li Intpp. Horat. Od. III, 8. Ovid. IX, 91, 15. et X, 24. Suet. Vesp. 19.

et Böttigers Vasengemälde T. I. p. 150. — Succina (rectius sucina) armillæ e sucino, vel sucino gemmisque distinctæ. Gemmata dextrocheria; vet. Schol. v. ad V, 24. in Var. Lect. et ad VI, 573. - 51. natalis dies Virronis, quo cognati et amici dona mittere solebant. quoties ver incipit, Calendis Martiis, quo mense veris initium est. 13 Vernum autem tempus propr. incipit VII. Id. Febr. v. Varr. R. R. I, 28. et Plin. XVIII, 25. madidum ver, v. ad IV, 87. - 52. Cathedra etiam viro effeminato apte tribuitur. v. ad I, 65. et VI, 91. positus, repositus, jacens vel sedens in cathedra, tamquam femina. Cf. Prop. IV, 5, 37. et Mart. III, 63. 7. strata, constrata tanetibus mollibusque cervicalibus. 58. Munera secreta, secreto missa, et quæ non audet palam ostendere, utpote pudenda et muliebria, quæ ipsi tamquam feminæ a drauco missa sunt. Arcte autem jungenda sunt verba, quibus idem tempus designatur; aut quoties madidum ver incipit et Virro strata positus longaque cathedra femineis Calendis (vere ineunte) secreta munera tractat, manibus pertractat mulierculæ instar, dulcedine eorum taliumque deliciarum captus.

54 seq. Jam aperte Nævolus in Virronem vel cinædos ei similes Passer dicitur hoeorumque et avaritiam et mollitiem debacchatur. mo mollis et lascivus, ut oscula passerina et prandium passerinum Pompon. ap. Non. 2. n. 335. nam passeres in Venerem proni ac salaces, unde et esus eorum ad libidinem excitare currusque Veneris ab illis trahi credebatur. 14 cui, in cujus gratiam tam avarus es et tot opes colligis? montes, vineis consitos. Apula, epith. orn. quoniam Apulia fertilissima Italiæ regio fuit. Conf. intpp. Horat. Od. III. 16, 26 seq. Martial. X, 74, 8. et sup. ad IV, 27. in Var. Lect. tot milvos intra tua pascua lassos, h. e. latifundia tam ampla, ut etiam milvi ca transvolantes delassentur. Conf. Pers. IV, 26. et Petron. 37. ut de talibus latifundiis Sen. Ep. 83. - 56. Trifolinus ager dici putatur ager Trifolii, opp. vel montis Campaniæ, (quem Prateus nunc vocari credebat Monte di S. Martino, haud procul Neapoli) vel, quis Trifolium opp. aut mons a nullo scriptore memoratur, ager Campanus, qui vina tulerit trifolina, h. e. tertio foliorum exortu adeoque tertio anno ad bibendum tempestivo. Vinum Trifolinum laudant Athen. I, 21. Martial. XIII, 114. et Plin. XIV, 6. ubi v. Hard. -

<sup>18</sup> Male vet. Schol. "Matronalibus, que sunt Calendis Aprilibus, quibus est natalis Venerls."

Schweigh.) et Sappho in Hymno in Venerm ap. Dionys. Halic. de composit. verborum c. 23. Opp. T. V. ed. Reisk. p. 176 seq. Plin. X, 36. et Cic. Fin. II, 75.

5. Suspectum jugum Cumis, ut vulgo putant, Misenum prom. Cumis imminens et ruituro simile. (v. Burm. ad Valer. Fl. VI, 149.) Hoc tamen a Cumis tribus circiter millibus passuum distat, nec, quod sciami vitiferum fuit. Grangæus suspicabatur, arduum montem, qui a balneis Triperquilinis absit MD passus et ubi adhuc insignes Hamarum ruinæ conspiciantur, designari eumque suspectum dici Cumis propter historiam, e Liv. XXIII, 35 seq. notam. Fuit etiam mons ad Cumas et huic urbi imminens, de quo v. Heyne ad Virg. Æn. VI, 9 seq. et in Exc. III. Sed forte significatur h. l. Vesuvius, qui longius quidem etiam Miseno distat a Cumis, sed cineres tam late spargit, ut huic quoque urbi suspectus vocari possit. 15 Idem pulcherrimus omnium Campaniæ montium, vitibus amictorum, dicitur Flor. I, 16, 5. Cf. Virg. Ge. II, 224. Martial. IV, 44. et al. Gaurus Campaniæ mons, (hod. il Monte Barbaro) inter Puteolos et Lucrinum Avernumque lacum, vini feracissimus. 16 inanis: Grang, tibi non sufficiens et tam inutilis, ac si nihil haberes. Schol. vetus: "superexhaustus, ut transacto vindemiarum tempore; aut quia vaporiferos specus habet; (adeoque concavus, cavernosus) aut melius est sic intelligere, quia omni arbore exspoliatus est et solis vinetis vacat." Tertiam rationem probat Oberlin. ad Vib. Sequestr. p. 324. secundam Ach. cujus nota est: " Mons vitibus consitus non est inanis; sed forte olim ignifluus mons fuerat, un volcan, tunc temporis exstinctus." — 58. Nam quis plura, quam tu, dolia vini recondit in cella? quis plura possidet vineta, et tamen tam avarus est, ut ne clientibus, quales nos sumus, vini quid det? dolia, cados, linit, eorum corticem pice vel cera et gypso oblinit, musto victuro, (dat. pro genit.) ut multos annos duret. De vetustate vini ejusque condendi, linendi et conservandi ratione v. ad V, 30.

59. Quantum erat, quantula res fuisset? "Quanti constitisset tibi, si meis lumbis, (in quibus vis major Venerea) h. e. si mihi, clienti tuo, exhausto in tua libidine explenda, dedisses pauca jugera, prædioexhausti Venere, ut fere exsorbere viros X, 223. lum?" Ach. lumbos, v. ad VI, 314. - 60-62. Num hic, in jugeribus tuis, rusticus infans cum matre cet. h. e. num jugerum tuum melius legatum fiet amici, testamento potius a te legabitur amico tuo, cymbala pulsanti,

finibus Gauri nomine appellati, primus prope Massicum et Minturnas, alter circa Nuceriam et Surrentum, tertius prope Si Avernum et Lucrinum.

<sup>15</sup> v. Heins, et Burm. ad Valer. Fl. Capaccio in Antiq. Puteol. c. 22. fides II, 620. IV, 509. et intpp. Sil. XVII, habenda, tres fuere montes in Campaniæ 592 seq.

be de quo v. Plin. XIV, 3. et 6. Stat. Silv. III, 1, 147. 5, 99. IV, 3, 65. Vol. II. Сc

h. e. Gallo vel pathico, Gallis simili, quam mihi drauco pauperique elienti tuo, qui libidini tue satisfacio, nec patior muliebria, sed mariti vice fungor? Cf. Excurs. ad h. l. et Lips. Epist. Quest. IV, 25. rusticus infans, verna, cum matre, ancilla, et casulis, mapalibus et attegiis. Quis sit amicus cymbala pulsans, non satis constat. Vulgo explicant Gallum coll. VI, 515. VIII, 176. et vetus Schol. Archigallum.

63. Improbus, impudens, es, quum poscis, impudenter postulas vel Sed pensio clamat cet. responsio Nævoli, imporpostulare soles. pensio, tempus solventune et pervicaciter rogantis poscentisque. de pecunie, vel pensio pecunie certis diebus solvende pro conducto agro vel domicilio et coenaculo, vel pro argento, quod sumtum est clamat, acclamat quasi mihi, posce, h. e. me monet, cogit, urget, ut a te poscam. --- 64. 65. sed appellat, poscit, ut id petam, vel rogat, ut poscam, (v. ad VII, 158.) puer unicus, servus, qui mihi unious est, ut Polyphemo unus fuit oculus, per quem, propter quem effossum, quia unus fuit, Ulysses evasit, quique solus mihi satis non est, ne in discrimine rerum mearum verser vel tot molestiis premar, quemadmodum unus oculus non satis fuit Polyphemo; nam si duos habuisset, non evasisset Ulysses vel ipse, uno certe ictu, excecatus esset. Ita vulgo mentem poetse capiunt; sed rectius forte F. Didot in ed. Ach. "Juvenalis inmit, Nævoli serve, quem habet unicum, cese vestem foraminibus adeo latis distinctam, ut per cam homo possit evadere, veluti per oculum Cyclopis, quem habebat quoque unicum, potuisset Ulysses evadere; Gall. mon unique esclave, qui est si mal vêtu, qu'un homme pourrait passer à travers les trous de son habit, comme Ulysse cet. Ceterum hac comparatio, que nobis adeo ridicula videtur, fuit forte locutio proverbialis his temporibus usitata." Crediderim tamen, puerum h. l. esse catamitum, qui pusio dicitur VI, 34 seq. Sic quoque drauco melius conveniunt verba seq. Alter emendus erit puer, namque hic unicus non sufficit, non satisfacit libidini mess. Lubinus monet, de industria h. l. et infra aliquoties Nævolo, ut bipedi asello et stolido nebuloni, ineptissimum tribui sermonem, ut stoliditas ac stupor cum insigni turpitudine conjunctus in eo expri-Rigaltius vero in Diss. de Sat. Juv. suspicabatur, poetam, hyperboles Virgilianæ (Æn. III, 636. 637.) carpendæ mendaciique poetici rhetorico mendacio repercutiendi causa, dixisse, adeo lasam et amplam fuisse oculi Polyphemi aciem, ut per eam Ulysses evaserit. Ceterum notissima est fabula de Polyphemo Cyclope et Ulysse, qui illo excæcato incolumis cum sociis evasit, ex Hom. Odyss. I, 182—542. Eurip. Cycl., Virg. Æn. III, 613—691. (ubi v. Heyne) et al. De Cyclopibus μονοφέάλμως v. Heyne ad Apollod. I, 1, 1. et de ingenti oculo Polyphemi idem ad Virg. Æn. III, 686. 637. unicus h. e. qui domino suo unicus est et solus. 65. acies, oculus. Ulysses h. l. et Ovid. ex P. IV, 14, 35. sollers dicitur, et aliis poetis versutus, fallax, pellax, duplex, ex Homero συλύμητης, συπλομήτης, πολύτροπος, πολυμήχανος, Διὶ μῆτη ἀτάλαντος. Cf. intpp. Hor. Od. I, 6, 7.

67—69. Facete pro, ambo vestiendi sunt, impr. in bruma, h. e. hiemis tempore, quo frigidi spirant venti. 68. Quid dicam scapulis et pedibus puerorum, servorum, lepide pro, servis, quum vestes petunt et calceamenta, quibus humeri ac pedes tegantur, spirante Aquilone in Decembri, vel Aquilone Decembri, hiberno: nam etiam sestivus est, qui etesias dicitur. v. Plin. II, 47. et 49. XVIII, 34. Cf. Var. Lect.—69. Dicamne, durate vos, fortiter tolerate frigus, et exspectate cicadas, adventum cicadarum, h. e. sestivi temporis? (cf. Plin. II, 26. et 27.) Interea illi frigore enecarentur. Lepida verba, haud dubie efficta ex Virg. Æn. I, 207. ubi v. Cerda et Heyne. Conf. Suet. Calig. c. 45.

70 seq. Facete draucus beneficia sua exprobrat. ut, quamvis, dissimules et mittas, prætermittas, nihili facias, cetera officia mea ac beneficia, tibi præstita. quanto metiris prelio, quanti facis. tibi deditus devotusque cliens, addictus et ad officia quævis tibi præstanda paratus. 72. uxor tua virgo maneret, non gravida facta esset, propter tuam impotentiam. - 78. ista officia, hoc, scil. ut efficerem, quibus modis, quam vehementer, suppliquod tu ipse non posses. citer et sepe. 74. Puellam, nxorem tuam, fugientem, e domo tua aufugere volentem, amplexu meo rapui, ex fuga retraxi. Puella h. l. uxor, ut virgo, nympha, raedino, vupon v. ad II, 59. 75. Tabulas dotis vel nuptiales jam ruperat, quod fiebat in divortiis, et signabat alias, (conf. II, 118.) alteri jam nubere volebat. In his tabulis solennis erant verba: procreandorum causa liberorum uxorem duci; et in divortiis rumpebantur tabular. Conf. Tac. Ann. XI, 80. ibique Lips. - 76. Tota nocte, totius noctis laboribus. redemi, placavi iram tibique reconciliavi. - 77. Te plorante, metu infamiæ ac repudii, foris, ante januam cubiculi. Testis mihi lectulus cet. conf. Catull. VI, 6-11. et Ovid. Am. III, 14, 26. Βίπε δε σημείου, Βακχων δτι πέντ' ἐφίλησα 'Εξής, ὧν αλίνη μάςτυς ἐπεγεάφετο Asclep. Epigr. XXVII, 11. 12. in Brunck. Anal. T. I. p. 217. ubi conf. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. I. P. II. p. 47. — 78. Ad quem pervenit, a quo auditus estlecti sonus, crepitus. Conf. Catull. l. l. et Ovid. Am. III, 14, 26. vox dominæ, uxoris, præ libidinis impatientia gannientis in concubitu et subantis. Conf. ad VI, 64. 65. Horat. Epod. XII, 11. et Ovid. Am. III, 14, 25. 17 dominæ, v. ad VI, 30. — 79. Confirmatio prioris sententiæ: instabile autem apud homines mulierosos et pathicos est conjugium: quippe ii mulieribus a se ductis non possunt satisfacere; Ach.

81. Distinctionem nunc mutavi suadente Ach. sed ita capio mentem poetæ: Quo te circumagas, quocumque te vertas, ut subterfugias vim argumentorum meorum et ingrati animi excusationem invenias, quæ, quæcumque ex meritis beneficiisque meis, prima aut ultima, primo aut ultimo loco, ponas; nullum ergo cet. Vulgo hæc jungunt præced. verbis et interpungunt: Quo te circumagas? quæ prima aut ultima ponas? quo fere sensu Virgilium dixisse putant, quæ quibus anteferam Æn. IV, 371. Bahrdt exponit: quæ prima aut ultima ponas scil. in rationibus, ut sententia sit: quocumque demum modo rationes subduxeris, debitor mihi eris, nostræ rationes sibi non respondebunt, h. e. beneficia non paria erunt.

82—90. Conf. ad I, 55 seq. Verba sarcasmi et indignationis plena. — 84. Tollis liberos, etsi spurios. v. ad VI, 38. — 85. Argumenta viri, indicia virilitatis, liberos, procreatam sobolem, gaudes libris actorum spargere, eorum nomina inserere, vel potius passim adnotare, ut ad plures spectet liberos. v. ad II, 136. Foribus suspende coronas; nam coronis ornabantur fores domus puerperæ. 18 — 86. famæ, infamiæ, opponere, quum vel ne dicaris orbus esse et inhabilis soboli procreandæ, aut mulier et cinædus. Conf. Lucillii Epigr. VII. in Brunck. Anal. T. II. p. 318.

87. Jura parentis, quæ vulgo jus liberorum et Tac. Ann. III, 28. privilegia parentum dicuntur, h. e. præmia maritorum patrumque, honores et commoda, ut scil. præferrentur aliis in petitione honorum, (v. Tac. Ann. II, 51.) in sorte et longiore administratione provincisrum, (v. Tac. Ann. XV, 19. et Dio LIII, 13.) et in omni magistratu, (cf. Gell. II, 15.) ut honestiorem in spectaculis locum obtinerent, (v. Suet. Aug. 44.) ut, qui plures haberent liberos, in Urbe tres, (unde illud jus trium liberorum) in Italia quatuor, in provinciis quinque, a

<sup>&</sup>quot;Vetus Schol. "In coitu non tacentis, quod virgo erat; ut sit mariti major înfamia."

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> v. ad VI, 51. Meurs. Att. Lect. IV, 10. Sagittar. de jan. vett. c. 30. § 20. et Bartholin. de puerp. vett. p. 125.

tutela aliisque muneribus personalibus immunes essent cet. — 87 — 90. Lege Papia Poppæa cautum erat, ut cælibes ex aliorum testamentis nihil caperent, nisi e proxime junctorum, et nisi post testatoris mortem intra centesimum diem matrimonium contraherent : orbi non nisi dimidium; solitarii vero, h. e. unius filii vel filiæ parentes, legatum omne sive solidum; 19 utque decima pars legati caduca esset sive in fiscum caderet, si legatarius careret liberis. 20 Caducum, quod sine mea opera caducum fuisset: dulce, quod ex insperato et mea opera tibi obtigit et in te tuosque liberos, quos mihi debes, cecidit. Legatis enim hæc conditio adjungi solebat: quandoque liberos habue-Legis autem Papiæ Poppææ duæ erant partes, nuptialis una, altera caducaria, quæ de caducis legatis agebat. - 89. 90. Commoda præterea jungentur, adjungentur, accedent per me, multa caducis, his legatis, quæ in te tuosque liberos cadent, si numerum, si tres, h. e. numerum trium liberorum, implevero. Multa enim præmia proposita erant iis, qui liberos, plurima vero iis, qui tres pluresve haberent. 21 3

90. Verba poetæ, simulantis miserationem: Justa doloris — affert. 91. ille dives avarus, Virro. quid affert, quid dicit, quo se excuset?

92-102. Respondet Nævolus. Negligit, contemnit me, non cubipedem asellum, stultum hominem, qui eamdem operam gratis præstet, servum draucumque simplicem et robustum vel bene mentulatum, quem eodem modo decipiat. Nota C. Valesii est: " asellum h. e. pædiconem bene mentulatum asini more, quales fuisse Commodo et Elagabalo, ovous et droßedeis hinc dictos, tradit Lampridius. A Phædro in ult. Fab. Lib. III. et in Copa Virgilii asinus vocatur delicium Gallorum, scil. quod illis nimium lascivis fœdæ libidinis ministerium præstabat, ut docet Apuleius in Milesia." Cf. sup. ad I, 59. in nota 23.

93. Hæc vero, quæ de Virronis turpitudine et avaritia dixi, sunt celare memento, v. ad V, 71. secreta, tibi soli commissa, credita.

paruerit, vel Latinus jus Quiritium conseculus fuerit; aut si ex parte heres scriptus vel legatarius ante apertas tabulas decesserit, vel peregrinus factus fuerit. Cf. ad VI, 38. quosque ibi laudavi, Bach. et

Lips.

1 De quibus commodis et de celebri

2 Lips. Exc. illo jure trium liberorum v. Lips. Exc. ad Tac. Ann. III, 25. intpp. Gell. II,

b non majorem tantum partem, quod Lipsius suspicabatur in Exc. ad Tac. Ann. III, 25—28.

<sup>\*</sup> Ulpianus tit. 17. Quod quis, inquit, sibi testamento relictum, ita ut jure civili capere possit, aliqua ex causa deinde non ceperit, caducum appellatur, veluti ceciderit ab eo, (et in alium, vel fiscum) v. g. si cælibi vel Latino Juniano legatum fuerit, nec intra dies centum vel calebs legi 15. et Rader. ad Martial. II, 91.

94. intra te fige, v. ad V, 12. — 95. pumice levis, mollis et cinædus. v. ad II, 12. 96. Qui modo omne secretum mihi commiserat, tamquam familiari suo. Conf. III, 113. ardet nunc ira et indignatione. — 97. quidquid scio, omnia arcana, quodque secreto opera mea usus sit. 98. aperire caput vulneribus, h. e. vulnera ei infligere. candelam, ignem, apponere valvis, foribus, (ut cereum ardentem ante meretricis fores abjicere in Curii Fortunat. Lib. I.) ædes meas incendere. CL XIII, 145. 146.

99. Nec contemnas aut despicias, cave etiam nihili pendas hoc, quod his opibus cet., vel potius, cave contemnas hominem tam mollem atque effeminatum, quoniam his opibus, h. e. divitibus, vel in tantis opibus, numquam cara est annona, pretium, veneni, h. e. tam divites homines emere et possunt et solent venenum, quo necent eum, a quo ne evulgetur turpitudo sua verentur. — 101. Ergo occulta, secreta tibi a me commissa, teges, ut curia Martis Athenis, 'Aquoç πάγος, (Areum judicium ap. Tac. Ann. II, 55.) celeberrimum illud Atheniensium διασστάριοι s. ἡ ἐν 'Αριίψ πάγφ βουλὴ in Acropoli, cujus judices, 'Αρισταγίται, quidquid in eo agebatur, alto premebant silentio, (unde etiam proverbio quis dicebatur 'Αρισπαγίτου σιωπηλότερος et στεγατώτερος) et κρύβδην ψηφίζων solebant. <sup>29</sup> Eosdem propterea noctu et in tenebris judicasse putant, nisi potius ἐν νυκτὶ καὶ σκότφ ἀκάζουση, ὡς μὴ ἐς τοὺς λέγοντας, ἀλλ' ἐς τὰ λεγόμενα ἀποβλέπουν, Lucian. Hermot. e. 64.

102-122. Verba poetæ; quibus conf. Petron. Fragm. IX. in Wernsdorf. Poet. Lat. min. T. III. p. 75. et Sarisber. Policr. III, O Corydon, O stulte: ex Virg. Ecl. II, 56. et 69. - 103. ul, quamvis. jumenta loquuntur et canis et postes et marmora, quemadmodum proverbio dicitur etiam saxa loquentur. Conf. Prop. I, 18, 4. Habacuc. II, 11. Catull. VI, 7. ibique Doering. - 105. Vela tegant rimas, conf. Martial. I, 35, 5 seq. XI, 46, 3 seq. et sup. ad VI, Ostia et janua propr. dicuntur fores in liminibus ædium, introitum dantes, quasi os et Janum. Conf. Cic. N. D. 2, 27. junge ostia, claude, ut junctas fenestras dixit Horat. Od. I, 25, 1. - 106. clamant omnes, tantæ infamiæ palam adversantur, contra assurgunt; Ach. Cf. Var. Lect. Prope cubiculum. 107. Quod tamen ille dives dominus ac cinædus facit, libidini indulgens, ad cantum galli secundi, h. e. secundum, adeoque tempore antelucano, ut mox aste

si v. Macrob. Sat. VII, 1. Meurs. de Scalig. ad Pausan. I, 28. Perison. ad Arcopago, l'otteri Archwol. Gr. I, 19. Ælian. V. II. V, 15.

dien: nam gallus primum a media nocte canit et deinde medio inter macorizem et auroram spatio. Quare galli noctu canant, disquirunt Cic. Div. II, 26. Plin. X, 21. s. 24. (ubi v. intpp.) et Col. Rhodig. XIV, 13. - 108. Proximus, vicinus, finitimus, caupo ante diem, jam codem fere tempore, quo factum est, paulo post sciet, a servis comperiet, et audiet simul, qua pariter finzerunt, affinxerunt, commenti sunt, librarius, archimagiri et carptores, h. e. servi: nam Fama malum, quo non aliud velocius ullum: Mobilitate viget viresque acquirit. enado. (Virg. Æn. IV, 174 seq.) Cum delectu positus est caupo; nam in cauponam multi, iique rumigeruli, quotidie et jam summo mane conveniunt: præteren proximus est. librarius servus, scriba, qui libros, epistolas al. describit. Aliis est servus libra prespositus culinariæ, aut ferculorum diribitor et index e libro. Archinagiri. άρχημάγυρω, magistri coquorum. Carptores; v. ad V, 120. et Lipe. Saturn. Serm. II, 2.

110. 111. Senec. Epist. 47. Infelicibus servis movere labra ne in hoc quidem, ut loquantur, licet; virga murmur omne compescitur et ne fortuita quidem verberibus excepta sunt; — sic fit, ut isti de dominis loquantur, quibus coram domino loqui non licet. - Crimen componere, fingere, comminisci, ut ap. Cic. Verr. III, 61. rumoribus malis. quos de dominis suis spargunt, ulciscuntur baltea, h. e. eorum verbera. Baltea autem propr. accipio de cingulis e corio, non de loris vel flagellis, quo sensu nusquam vox legitur; etsi sententia fere eadem est. 112. per compita, ubi plurimi homines conveniunt. 113. Nolentem quæri a garrulis istis eorumque nugas audire, Conf. verba garruli ap. Horat. Sat. I, 9, 14 seq. vinosus, ebrius, qui omnia, inebriet, facete h. l. de vinoso pro etiam arcana, effutire solet. obtundat vel impleat, aurem, ut spiritus aëris flatibus venenatis inebriatur ap. Sklon. Epist. I, 5. aures sermonibus refercire vel imbuere ap. Cic. pro Rab. Post. 14. et Tac. Hist. IV, 7. Sic et Galli dicunt: enivrer quelqu'un de son babil s. caquet. Similiter fere Romani bibere, haurire, trahere auribus vel oculis, pro cupidissime audire et intentissime videre, metaph. ab aviditate bibendi petita. aurem miseram, tuam, qui sic misere torqueris: miserrimum enim est, garruli ineptiis patientes præbere aures.

114. Illos servos. paulo ante, sup. v. 93—101. petebas, scil. taciturnitatem. 116. quam potare tantum Falerni, vini præstantissimi, et quidem subrepti, furtim ablati, quod dulcius esse dicitur,

quantum bibebat Laufella, matrona, faciens sacra <sup>23</sup> pro populo, pro ejus salute, Bonæ Deæ, in cujus sacris largiter potabant mulieres; de quo v. VI, 314 seq. ubi etiam ipsius Laufellæ vinolentæ mentio facta v. 320 seq.

· 118. Gravis sententia, ut notissima illa Ovid. Fast. IV, 311. Comscia mens recti famæ menducia ridet. - 119 seq. ut contemnas linguas mancipiorum, servos loquaces et domino maledicentes; nam lingua est pars pessima mali servi, tales servi sunt pessimi: deterior tamen, pejor, vilior et magis contemnendus est hic, dominus, qui liber non erit ab illis, quorum vitam sustentat, a servis, h. e. qui illis obnoxius est eorumque linguas propter vitia, quorum illi sunt conscii, timere debet; vel hic tamen dominus, qui liber non erit a cupiditatibus et vitiis, deterior est illis, quorum cet., h. e. servis suis: nam servorum quasi servus est. Hoc præclare dictum e sententia Stoicorum: अर्थमन्द्र अवस्थे δοῦλοι, cui conf. egregia loca Horat. Sat. II, 7, 81-94. et Epist I, 16, 63-68. Illa videtur esse poetæ sententia, etsi paulo durius ex-122. Descriptio servorum, quorum menstruum stipendium ac demensum erant quatuor, si Donato ad Terent. Phorm. I, 1, 9., vel quinque, si Senecæ Epist. 80. fides habenda, modii frumenti et denarii totidem; unde h. l. farre et ære, frumento et pecunia, custodit, sustentat, animas, vitam, ut VI, 501. et XV, 94. De servorum demenso v. ad VII. 120.

123—129. Verba Nævoli. 123. v. Excurs. ad h. l. — 124. utile consilium dedisti scil. sup. v. 118 seq. sed commune, quod non ad me tantum, sed ad Virronem quoque vel ei similes, quin omnes pertinet homines. 125. post damnum temporis, majori vitæ parte transacta et consumto ætatis robore. deceptas spes emolumenti, e laboribus officiisque, Virroni præstitis, ad me redundaturi.

126—129. Juvenes comparent inpr. Horat. Od. I, 4, 21 seq. 11, 6 seq. II, 11, 5 seq. 14, 1 seq. et IV, 7, 14 seq. Alia loca laudavit Kænig ad Pers. V, 153. Ad rem augendam spectant epitheta velox, angustæ, (brevis) et brevissima; sed nimia quoque est orationis ubertas, et suspicari fere possis, verba velox Flosculus a. m. brevissima esse lacinias a versificatore aliquo adsutas. Festinat enim decurrere, velox Flosculus, angustæ miseræque brevissima vitæ Portio distingui jubet Wakef. ad Lucret. III, 972. — decurrere, ut al. ævum currit, la-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> ut ap. Cic. Mur. 41. et ad Brut. nec non simpl. pro populo fieri ap. Cic ep. 14. al. unde et sacrificium pro populo ad Att. I, 12. vel facere vitula Virgfieri in Sen. Ep. 97. et Cic. Leg. 11, 9. Ecl. III, 77.

bitur, volat, τρόχος άρματος γάρ δα Βίστος τρέχει κυλισθείς, Anacr. IV, 7. 8. Conf. Bentl. et Mitscherl. ad Hor. Od. II, 5, 13. - Flosculus vita, ut ἀχμή et ἀχμάζουσα ήλιχία, vel ἄνθος ήβας ἄρτι χυμαίτει ap. Pind. Pyth. IV, 281. ἀχμαΐοι ἄιθος ώρας ap. Anaer. XXXIV, 4. et similia passim Portio vitæ, jam initio a Parcis designata, ut præmensæ obvia. tempora lucis ap. Tibull. III, 3, 9. et vitæ summa brevis ap. Hor. Od. I, 4, 22. In verbis decurrere flosculus diversi generis imagines et metaphoras junxit poeta, ut in eadem re Rufinus Epigr. VIII, 5. in Brunck. Anal. T. II. p. 392. α πόσσους κατέφλεζε το σερίν Βεσείκελον ανθος, ad quæ verba Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. III. p. 159. notat, in ejusmodi vocabulis, quorum metaphorica significatio frequenti usu fere obliterata fuerit, non accuratam adeo diligentiam fuisse sequioris zvi poetis. 128. 129. Quin adeo dum loquimur, fugerit invida Ætas, Horat. Od. I, 11, 7. Serta, unguenta et puellæ spectant potissimum ad epulas et comessationes. Serta proprie στίμματα, (stemmata VIII, 1. laub- und blumenguirlanden und festons) pancarpi, (fruchtschnuren) quibus ornabantur pocula, januæ, altaria, atria; a quibus differebant coronæ et corollæ, στίφανοι, στιφανίσχοι. v. Böttigeri Sabina p. 191. 192. unquenta, v. ad VI, 303. et XI, 122. Unquentis etiam pretiosissimis capilli mollium virorum feminarumque semper delibuti erant. v. Spanh. ad Callim. in Apoll. v. 38 seq. et Burm. ad Ovid. Her. XV, 76. — puellas, v. ad XI, 162. obrepit præclare de senectute, quæ præter opinionem et non intellecta, ita, ut vix ac ne vix quidem sentiamus, adventat: ut ap. Lucret. I, 415. tarda per membra senectus serpit, ap. Ovid. Met. X, 519. Labitur occulte fallitque volatilis ætas, et Fast. VI, 771. Tempora labuntur tacitisque senescimus annis. obrepit adolescentiæ senectus dixit Cic. de Sen. c. 2. Auctumno obrepit kyems Lucil. in Ætna v. 237. 24 γῆρας ἐπερχόμετον Solon Epigr. XIII, 10. et τὸ δ' ἀργαλέον και ἄμορφον γῆρας ὑπὲς κεφαλῆς αὐτίχ' ὑπεςκεκμαται Mimnerm. IV, 4. in Anal. Brunck. T. I. p. 61. et 70. Cf. Auson. ep. XIII. ubi etiam verba Juvenalis transscripsit.

130—134. Respondet poeta et quidem facete, apte consolans draucum et exhortans ad persequendum eumdem vitæ cursum. Ne trepida, non est quod anxius sis animumque despondeas. amicus pathicus, cinædus, a te drauco corrumpi cupiens. 131. Stantibus et salvis his collibus, quamdiu Roma superstes erit. v. ad VI, 296. — 132. et carpentis et navibus, et terra et mari, undique, ab omnibus or-

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> non, quia senectus et hominis et anni l. l. monuit Wernsdorf. Poet. Lat. min. (hyems) pigra ac tarda est, quod ad Lucil. T. IV. p. 138.

bis terrarum partibus et locis, molles turpesque homines Romann comfluunt, tamquam ad emporium libidinum. Amas et vere! - 138. Qui digito scalpunt uno caput, molles, effeminati ac bene comti, qui, si caput prurit, uno tantum digito illud scabere solent, ne capilli apte compositi atque calamistrati turbentur. Sic Lucianus dixit vo decriλφ ακεψ την κιφαλήν κνασθαι, et relatum ad caput digitum Senec. Epist. 52. Id in Pompeio potissimum notarunt Calvus poeta ap. Sen. Coitrov. III, 19. Plut. in Pomp, c. 48. Opp. T. I. p. 645. T. II. p. 89 E. ed. Frft. et Ammian. Marcell, lib. XVII, 11, 4. Conf. Spanhem. ad Juliani Cæss, p. 171. - 134. Spes altera, futuri temporis, longe major superest tibi. Vetus Schol. "Multos imberbes habes tibi Tu tantum erucis imprime dentem, lepidum consilium: crescentes." comede herbas, ad Venerem exstimulantes, ut fortis sis et paratus ad libidinem exercendam. Talis herba est salax eruca (weisser senf.) 25

135-150. Verba Nævoli. Hæc exempla para felicibus, hunc agendi modum præcipe iis, qui me feliciores sunt, aliis draucis, qui eodem vitæ genere opes collegerunt. mea Clotho et Lachesis, Parcæ meæ, (conf. ad VIII, 105.) gaudent, si pascitur, alitur, (v. ad III, 141.) inguine venter, triste fatum jubet, me contentum esse tenui victu, quem mihi re Venerea paro. " Meo fato sufficit, (Parcæ enim regunt fata) si me eo quæstu tuear et meo me inquine pascam, ut ap. Martial. Mentula quem pascit, non puto purus komo est;" C. Vales. Usque adeo infelix sum, ut vix industria inguinis ad victum sufficiet; 137. Lares parvi, parva eorum simulacra, (v. XII, 87. vet. Schol. 88.) ad inopiam Nævoli spectant, ut thus minutum et tenuis corona. 26 nostri Lares, mihi faventes, 27 vel potius domestici et privati. (a quibus differunt Penates Laresque publici) ut XII, 89, poeta dixit nostrum Jovem Laresque paternos. De Laribus v. Creuzer's Symbolik thure, farre et corona, oblatis, tamquam T. II. p. 83. 442 seq. muneribus, Lares exorare, h. e. orare vel valde orare, ut thure multo vocare Venerem dixit Horat. Od. I, 80, 2. Thus, frutex Sabee, quam putant esse Juniperum Phœniceam Linn. - tenui corona exorare parvos Lares, ut Parvos coronantem marino Rore Deos fragilique myrte

VIII, 637. Bentl. ad Horat. Ep. I, 7, 58. Heyne ad Virg. Æn. VIII, 543. Male vetus Schol. "Thus minutum manna vocant, aut in invidiam Deorum Penatium minuto dicit."

27 cf. XII, 89. Gron. Obss. I, 2. et ad Liv. 35, 12. Drak, et nos ad Sil. I, 118.

XII, 193,

s de qua v. Colum. X, 108. 109. 372. Ovid. Rem. Am. v. 799. Burm. ad Anthol. lib. VI. ep. 76. Ramir. ad Martial. 111, 75, 3. X, 48, 10. Scalig. ad Virg. Moret. v. 85. Hard. ad Plin. XIX, 8. XLIII, 10. al. v. Mitscherl. ad Horat. Od. III, 23.
 4. 15. 16. 20. Heins. ad Ovid. Met.

3

ap. Horat. Od. III, 23, 15. 16. ubi v. Mitscherl. Conf. simil. loc. inf. XII, 87. 88.

139. Quando ego aliquid figam, forte captabo, consequar, (ut fere nos erzielen dicimus) ut metaphora a venatoribus petita sit, qui feras telis confixas capiunt. 28 Hæc explicatio et simplicior est ceteris, et lepida et ambigua: nam obscœno quoque sensu capi potest. Tale autem genus dicendi et satirico, et Nævolo drauco convenit. Conf. quo sit mihi tuta senectus a tegete et baculo, quo in senectute tutus sim a mendicitate. tegete, v. ad V, 8. baculo mendicorum; nostrum bettelstab. Simili metaphora Terentius dixit: miki vere res ad rastros redit, Heaut. V, 1, 58.

140 seq. Multo nunc plura, quam quæ a mendicitate ipsum possint tutum præstare, sibi optat Nævolus: quæ sunt vota vel stolidi hominis; (v. ad v. 64. 65.) vel mollis ac delicati, qui in tali ævo ac vitæ genere multarum opum rerumque indiget; vel denique faceti, qui ridicula ineptaque hominum vota imitatur. Posterior ratio ceteris præstare videtur. Hinc et mox v. 146 seg. lepide dicit Nævolus: sufficiunt hæc, quando, quandoquidem, quoniam, quæ dura fati necessitas est, ego pauper ero: votum miserabile, nec spes his saltem, ne horum quidem spes mihi est. Viginti millia sestertiorum, fenus, feneris loco mihi solvenda pro sorte feneri data, scil. quando figam? 141. Pigneribus positis, datis mihi a debitoribus, ut caverent mihi de pecunia mutua a me accepta. En lepidum hominem, cui non modo magna, sed et certa pecunia in optatis est! - argenti puri, (ut X, 19.) non cælati s. asperi, sine sigillis, ut ap. Cic. Verr. IV, 22. 23. nisi malis, sine scoria, ut aurum parum ap. Plin.'XXXIII, 4. et 6. Illud etiam grave dicitur inf. XI, 41. Argentum grave sine ullo opere ct nomine artificis, Sen. Tranq. an. c. 1. ubi v. Lips. Vascula, quæ Fabricius Censor notet, h. e. quæ sint decem pondo et amplius. C. Fabricius Luscinus censor a. 478. P. Cornelium Rufinum, bis consulatu et dictatura functum, senatu movit ob luxuriæ notam, quod cœnæ gratia decem pondo argenti facti haberet. 20 Notare et nota vocabula propria de censoria ignominia ac pœna. 142. duo fortes,

cuit. Vetus Schol. " Constituam, componam, habeam: aut certe, quia in ceris vota figuntur apud templa: aut habeam, ubi maneam, aut supra quod incumbam senex." Lubinus: "Constituam, componam, habeam meæ senectutis præsidium; fixum aliquid ac certum mihi sta-

28 Ita Prateus jam hoc verbum expli- tuam, vel certas divitias vobis adjutoribus acquiram." C. Valesius: habebo, ut V, 12. fige pro pone, habe. Rutgersius Var. Lect. V, 5. figam vota s. voveam. v. ad X, 55. Sed quænam ex his rationibus non dura est?

<sup>39</sup> Ita Gell. IV, 8. (ubi v. intpp.) XVII, 21. Valer. Max. II, 9. Tertull.

robusti servi lecticarii, de grege Mæsorum, servorum, ex Mæsia (hod. Bulgaria et Servia) Romam advectorum; nam ex Mœsia, Cappadocia, Bithynia et Syria gregatim afferebantur venales. v. Böttigeri Sabina p. 429. et 444 seg. Mæsi h. l., ut Syri, Cappadoces cet. ap. Martial. IX, 23, 9. Pers. VI, 77, al. Cur vero duo tantum servi? Modeste optat. Sed v. ad I, 64. - 143. cervice locata, non conducta, sed sub me locata, supposita lecticæ sellæve ferendæ, vel accommodata mihi, in usum meum. Sed hæ quoque rationes duræ sunt. Cf. Var. Lect. - 144. In sellis Romani non modo deferebantur in circum vel in theatrum, sed in iis quoque ibi persedebant. 30 Securum a turba urgente, vel quovis periculo, quod duo fortes propulsant. Circo clamoso, propter clamorem et plausus populi, ut raucus circus VIII, 59. ubi v. not. - 145. 146. Operam mihi præstent artifices domumque meam exornent vasis affabre cælatis vel plasticis artificiis. sigillorum vasis arte illigandorum. curvus, incurvatus, assiduus in multo labore, a me ipsi imposito. — et alter, qui multas facies cito fingat; nota Ach. est: "Hic pictor designatur, qui imagines ex argilla vel cera fictas vel etiam tabulas pingebat. Hæ imagines, præsertim Lares, colore vili, rubro, flavo aut nigro leviter ideoque cito pingi solebant. Ad hoc opus habebant servos pictores rudes, quales facies virorum illustrium nostri vocant barbouilleurs d'enseignes." vel majorum meorum. — 146 seq. Sufficiunt hæc cet. conf. sup. sd . v. 140 seq. — 147. Quando, quandoquidem, quoniam, ego pauper ero, quæ dura fati necessitas est. Quum pauper ero et potiar supra dictis; H. Vales. Quam diu pauper ero; Ach.

148 seq. Lepide dicit, Fortunam sibi aures cera obturare, (quo sensu Ovid. ex P. II, 8, 28. Prop. II, 16, 48. et alii de diis, preces at vota non exaudientibus, eos in vota surdos esse vel surda aure negligerè preces) simulque ridet fabulam de Ulysse, qui, ne cantu Siculo, h. e. Sirenum (quarum sedes erat prope Surrentinum vel Pelorum prom. Siciliæ) alliceretur, Circes consilio remiges s. socios surdos fecit, auribus cera occlusis, et se ipsum ad malum navis alligari jussit v. Hom. Odyss. M, 39 seq. 166—200. et Hygin. f. 125. De vero sensu mythi de Sirenibus, tribus petris, v. Herrmann. Mythol. T. I. p. 376. Heyne ad Virg. Æn. V, 864 seq. et ad Apollod. I, 3, 4. et I, 9, 25. nosque ad Sil. XII, 33 seq. et XIV, 473 seq.

Apolog. c. 6. Sen. vit. beat. 21. Plut. in Sulla. Cf. Plin. XXXIII, 9. s. 54. et c. 13. Pigh. Ann. T. I. p. 440.

## SATIRAM X.

1-6. Fons primum et causa votorum vulgarium, quæ plerumque est falsa opinio de veris bonis mente concepta, declaratur. Alcibiades ар. Plat. Alcib. II. p. 156. ed. Nürnbergeri: 'Ехейю ойн ённой, осын хаπών αίτία ή άγνοια τοῖς ἀνθρώποις ὁπότε, ὡς ἔοιπε, λελήθαμεν ἡμᾶς αὐτοὺς διὰ ταύτην και σράττοντες, και, τόγε ἔσχατον, εὐχόμενοι ἡμιδ αὐτοῖς τὰ κάκιστα cet. et Socrates ibid. p. 180. Δοκεί μοι, ώσπες τῷ Διομήδει φησί την 'Αθηνᾶν \*Ομπρος (Il. ε, 127.) ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀφελεῖι τὴν ἀχλύν, \*Οφε' εὖ γιγνώσκα ήμελν θεδν ήδε και άνδρα, ούτω και σοῦ δείν άπο τῆς ψυχῆς πρῶτον άφελόντα τήν άχλὺν, η νῦν παρούσα τυγχάνω, τοτηνικαθτ' ήδη προσφέρειν δι' ὧν μέλλως γνώσεσθαι ήμεν χαχόν ήδε χαι έσθλόν. a Gadibus, extremo occidente, usque ad Auroram, orientem, (ut Gr. na) et Gangen, ab una orbis terrarum tunc cogniti parte ad alteram; ut ap. Anacr. XXXII, 25. ixrò; l'adsiewr, Two Baxteiwr es x' Irowr. Gades (hod. Cadiz) extrema Europæ ins. versus occidentem; unde hominum finis ap. Sil. I, 141. ubi v. not. Ganges maximus Indiæ fluvius, etiam major Indo; unde India intra Aurora et Ganges designant orientem. Cf. Ovid. et extra Gangen. Met. I, 61. - 2. Pauci dignoscere possunt vera bona atque ab illis multum diversa, bona opinata, vel quæ bona nobis videntur, sed mala sunt. Res fallunt; illas discerne: pro bonis mala amplectimur; optamus contra id, quod optavimus; pugnant nostra vota cum votis, consilia cum consiliis, Senec. Epist. 54. — 3. remota erroris nebula, sine errore ac mentis cœcitate vel ignorantia. Similiter ἀχλὺς ap. Plaut. l. l. et nubes, nubila, tenebræ, caligo mentis, invidiæ cet. dicuntur.

4. Quid enim ratione recta ac bona timemus, aut timere possumus ac debemus, ut malum, aut cupimus, ut bonum? — 5—8. Socrates ap. Plat. 1. l. p. 140. Οὐχοῦν δοχεῖ σοι πολλῆς προμηθείας γε προσδελεθαι, δετως μὴ λήσεταί τις αὐτὸν εὐχόμενος μεγάλα χακὰ, δοχῶν δ' ἀγαθά; εἰ δὲ θεεὶ τέχωσιν ἐν ταὐτη ὄντες τῷ ἔξει, ἐν ἢ διδόασιν αὐτοὶ ἄ τις εὐχόμενος τυγχάκι; p. 148. Κὐρήσεις δὲ χαὶ τῶν νῦν ἔτι πελλοὺς, οὐχ ὁργῆ χεχρημένους, ῶστες ἐκεῖνον, (τὸν Οἰδίπουν) οὐδ οἰομένους χακὰ σφίσιν εὕχεσθαι, ἀλλ' ἀγαθά. ἐκεῖος μὲς ῶστες οὐδ ηὕχετο, οὐδ ἄτο ἔτερα δὲ τινες εἰσίν, οῦ τἀναντία τοὐτων πεκώθασιν. et p. 154. Οἱ πολλοὶ οὕτε ἄν τυραννίδος διδομένης ἀπόσχειντο ἄν, εἴτε στρατηγίας, οὐδ' ἐπίρων πολλῶν, ἄ παρόντα βλάπτει μᾶλλον ἢ ἀφελεῖ ἀλλὰ χὰν εὕξαιντο ἄν γενέσθαι, εἴ τψ μὴ παρόντα τυγχάνει. δλίγον δὲ ἐπισχόντες, ἑνίστε παλινφόοῦσιν, ἀνευχόμενοι ἄττ' ἀν τοπρῶτον εὕζωνται. Cf. Hom. Odyss. I, 32 seq. quid tam dextro pede concipis, v. Var. Lect.

7. 8. Cf. v. 111. Sen. Ep. 60. 101. et 109. Valer. Max. VII, 2. ext. ipsis optantibus faciles, votis ipsorum, qui ea conceperant, annuentes. Facilis proprie dicitur argilla et cera, quæ facile fingi et tractari potest; hinc deus vel homo ejusque animus, qui facile fiecti ac moveri potest et facile, quod optamus et precamur, facit, commodus, comis, benignus, εὐκίσητος, ut contra difficilis est inexorabilis, durus, pertinax, morosus, deyalios, dioxelos, naleris, duentefic. 1 - 8. toga et militia, in pace et bello, pacis et belli temporibus. Toga insigne pacis, ut ait Cic. Pis. 80. qua Romani utebantur tempore pacis; unde pro ipsa pace h. l. et VIII, 240. - 9. Torrens dicendi copia, v. facundia, votis expetita a diis, mortifera, exitiosa est ad III, 74. multis, ut Demostheni, Ciceroni et aliis. Cf. v. 114 seq. - 10. Viribus ille confisus periit, ut Milo Crotoniates, qui quum (jam grandis natu) arborem manibus scinderet, brachia ejus occupata sunt, et a lupis consumtus est; vet. Schol. De admirandis lacertis ac viribus hujus athletæ miserandaque ejus morte v. Pausan. VI, 14. Strab. VI. p. 403. Ælian. V. H. II, 24. XII, 22. Athen. X, 2. (4.) p. 412. 413. Gell. XV, 16. Ovid. Ibis v. 609. 610. Plin. VII, 20. XXXVII, 10. Philostr. vit. Apoll. IV, 9. Valer. Max. IX, 12. ext. 9. et Suidas.

12 seq. Conf. Prop. III, 7, 1 seq. Sen. Bp. 88. et 115. de ira III, 32. et de tranq. vit. I, 8. — 13. Strangulat, macerat, nimia curs, qua congesta est et custoditur, vel potius facit, ut jugulentur a furibus sut tyrannis, qui opibus eorum inhiant. 2 — 14. Metaphora in Tiberium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vetus Schol. " Di faciles satirice, ad mala peragenda faciles, vel ideo faciles, quia preces stultas audiunt."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lubinus et alii respici putant fabulam de Mida, qui cibo in aurum converso strangulatus sit; unde Diogenes Cypicus

et divites : vet. Schol. balæna Britannica, propter multitudinem et magnitudinem balænarum in oceano Britannico. Maximas tamen in Indico mari reperiri monet Plinius; quem vide de balænis lib. IX, 3-7. et de delphinis ibid. c. 8. exsuperans scil. tanto, quod supius ante quanto omitti, vel tironibus notum est.

15. Temporibus diris, quibus Nero imperabat inhiabatque divitum opibus. 16. Vulgatam lectionem judice Hein. bene defendit et explicavit Burm. ad Prop. I, 1, 24. his verbis: "Amant veteres unum tantum verbum ponere, licet duas res diversas memorent, alterumque ex sensu supplendum omittere; quem loquendi modum multis Græcorum et Latinorum exemplis illustravit d'Orville ad Charit. p. 395 seq. et patruus meus ad Claud. de cons. Stil. II, 16. Vide, quæ notavi ad Lotich. I, 2, 9. et adde insigne ejusmodi Bearuloylas exemplum in loco Juven. X, 16. ubi supplendum est: Longinum mori coegit et Senecæ hortos clausit." Enimvero non ignoro, (quod et a me ipeo passim ad Sil. VI, 179. XII, 65. Tac. Ann. II, 20, 2. Liv. I, 33, 7. XII, 12, 8. XXIV, 5. 7. et a viris doctis, quos ad hæc loca laudavi, notatum est) a scriptoribus tam Græcis quam Latinis sæpe duobus pluribusve membris unum jungi verbum, cujus plena significatio ad unum modo membrum referri possit : sed tum ex hoc verbo generalis vel cogneta, non plane diversa et dissimilis notio petenda est et transferenda. Conf. Var. Lect. C. Cassius Longinus, celeberrimus JCtus et rector Syriæ, pulsus est a Nerone et a Vespasiano revocatus. v. ad Tac. VI, 15. Alium Cassium Longinum mori jussit Nero, teste Suet. magnos Senecæ prædivitis hortos, v. Tac. Ann. XIII, 42. XIV, 52-56. 65. XV, 56. 60-65. et Xiphilin. in Nerone. ca hortos clausis tota cohors, ut. ap. Tac. Ann. XIV, 60. villam Senecæ globus militum sepsit cet. 3 17. egregias Lateranorum ædes; v. Excurs. ad VIII, 147. 18. Rarus, raro, jussu tyranni, miles venit ad conacula pauperum, qui a tyrannorum insidiis tuti sunt. De conaculie v. ad III, 199. et VII, 118. -- 19 seq. Pulchra sententia et egregie expressa: Si in itinere vel pauca portaveris vascula argenti puri, timebis gladium contumque, h. e. insidias impetumque latrorum; viator autem vacuus, qui nihil argenti aut pretiosi secum portat, cantabit coram latrone, liber omni metu et cura. Conf. Boethius consol. philos.

ζηλώσες, λιμώτσων πλουτίϊς, βρόχοις ώσπις ecribere potuerit; eum tamen excusari a Σενούς ἀναγχόμινος.

\* Henninius monet, subtiliter tangi di-

vitias Senecæ invidendas, quas inter facil-

in Epist. ad Chrysen: Midou vin zzzian lime de vita beats, de animi tranquill. cet. Lipsio in Proleg. ad Senec. et a se ipso Vit. beat. c. 17.

lib. II. Ovid. de Nuce v. 43. 44. Sen. Ep. XIV. Palladæ Epigr. CX. in Brunck. Anal. T. II. p. 429. ibique Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. III. p. 253. Argentum purum, ad extenuationem dici putabat Lubinus, quoniam illud non tanti sit, quanti cælatum. Conf. ad IX, 141. Contus proprie hasta dicitur prælonga, ponderosa et amentata. v. ad Sil. XV, 687. — 21. Præclare de summa formidine, quæ facit, ut vel umbram arundinis expavescamus, tamquam latronis umbra sit. Sic riv αὐτοῦ σκαν φοβεῖσθαι dixit Plato in Phædone. de lunam, ad lunæ splendorem. — 22. vacuus, inops omnium rerum, ut inanis ap. Cic. Att. XIV, 3. et Plaut. Bacch. III, 4, 10. Cantabit, v. ad VII. 55.

· 23 seq. Cf. Pers. II, 44 seq. templis, in quibus vota concipiuntur. — 24. Divitias et opes bene separavit poeta: nam divitiæ possunt esse sine opibus. quoniam cum opibus semper aliqua jungitur potestas; Ach. Expetuntur divitiæ, ut utare; opes, ut colaris; honores, ut lauderis, Cic. de amic. c. 6. - 25. Maxima area in foro feneris et argentariæ faciendæ causa, vel apud argentarios s. numularios, mensarios, trapezitas. Cf. ad XI, 26. 27. et XIV, 260. 261. Vetus Schol. "Usque ad Cerealem præfectum in foro Trajani arcas habuerunt Senatores, in quibus argentum aut pecunias tutius deponebant. Propterea et locus ipse, in quo erant arcæ positæ, Opes dictæ sunt." Idem ad XIV, 261. "Antea solebant areas gratas facere, et ibi mittere pecuniam suam Senatores, et sic in foro Martis ponere. Verum per noctem a furibus exspoliatæ sunt arcæ, et cæperunt ex eo ad templum Castoris ponere. Ideo dicit, Mars ultor galeam perdidit." Plathnerus: "Loculis, inquit, tantum minora æra, majora arcis tenebantur. Rara tamen potentioribus circa illa cura, dispensatoribus domesticas ordinantibus expensas, majores summas argentariis. Plerasque enim pecunias in foro habebant apud Trapezitas duplicem ob causam, feneris puta et custodiæ. De fenere Noster intelligendus h. l. et I, 105. IX, 140, de custodia Ulpian. lib. 30. ad Edict. et L. 7. § 10. ff. Depos."

25 seq. At non pauperibus, sed divitibus veneficia aliaque pericula sunt timenda. Cf. Sen. Herc. Œt. II. v. 652 seq. et Thyest. III, 1, 448—454. aconita, venena. v. ad I, 158. 26. Fictilibus poculis pauperum, ut mox gemmata divitum. Conf. ad V, 39. et 41. —27. Setinum vinum. v. ad V, 34. ardebit, quoniam splendet in auro,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conf. Virg. Æn. II, 755. intpp. Theb. VI, 158 seq. et ad Claud in Estorat. Od. I, 23, 5 seq. Barth. ad Stat. trop. II, 451.

h. e. aureo poculo, (ut V, 39.) vel veneno mixtum est, vel potius austerum et calidum est, ut Falernum, de quo v. ad IV, 138. 139. et Mitscherl. ad Horat. Od. II, 7, 21. ubi comparat verba Epigr. in Brunck. Anal. T. III. p. 166. ἀποστίλβωσον τὸ χύπελλον, (forsan terge poculum, ut splendeat) quæ exponit: fac ut ardeat, resplendeat, impleatur poculum sc. vino, quales χρητῆρος οἴνων ἐπιστεφεῖς Hom. II. 9, 232. dicuntur.

28-30. Cur itaque magni æstimas opum affluentiam et ostentationem, quæ alteri de Sapientibus, antiquis philosophis, risum, alteri contra fletum movere solebat? Sed præstat forte h. l. ita exponere: Nonne itaque probas, quod philosophorum alter (Democritus Abderites) perpetuo ineptias riserit hominum, alter (Heraclitus, non Diogenes Cynicus vel Anacharsis Scytha) stultitiam eorum et miserias auctor contrarius, h. e. contrariæ sententiæ, semper defleverit? 5 scil, deflendas esse ineptias hominum et miserias. — 31. 32. Facete dicit: facile est ridere, sed mirum, unde Heraclito tanta lacrymarum copia suppetierit. Quidam eo respici putant, quod ex hydrope mortuus dicatur Heraclitus. censura, vituperatio ineptiarum, expressa rigidi, duri, acerbi; sed proprie censura est rigida. Cf. cachinno. ad XI, 91. in var. lect. - 83-46. Democritus perpetuo ridebat illis temporibus ac locis, (urbibus Thraciæ, Abdera et aliis) quibus nondum tam ridicula erat vanitas ornamentorum et magnificentiæ; quanto magis risisset, si vixisset nostra ætate et Romæ? Cf. Horat. Epist. pulmonem agitare, vexare, concutere, risu solu-II, 1, 194 seq. Vetus Schol. "quia ex splene risum dicunt gigni." 6 - 35. trabeæ; v. ad VIII. Prætexta palmata; vet. Schol. Cf. v. 99. 250. De tribunali v. Ernesti clav. Cic.

36—46. Describitur pompa Circensis ornatusque Prætoris vel Consulis, (nam idem magistratus v. 36. Prætor et v. 41. Consul vocatur, et Prætor olim Consulis propriumque ducis nomen fuit) 7 ludis habitu triumphali (de quo hic locus classicus est) præsidentis: 8 unde inf. XI, 192. similis triumpho, triumphanti, Prætor sedet in circo et curru. De habitu triumphali v. Liv. XXX, 15. Sed conf. Var. Lect. Quid scil. sensisset dixissetque, et quantopere risisset. 37. Exstantem,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> De qua fabula vide Senecam de ira II, 10. et de tranquillitate an. c. 15. Lucian. βίων «ρῶνις et de sacrif. extr-Kœnig ad Claudian. XVII, 90. Suidas, Laert. et al.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. Hard. ad Plin. XI, 37. s. 80. et Casanb. ad Pers. I, 12.

<sup>7</sup> de quo v. Perizon. diss. de præt. p. 8. 8 Cf. Lips. ad Tac. Ann. I, 15. et Salmas, ad Solin. p. 465.

sublimem, in curribus altis, in curru alto, formam rotundæ turris habente. medio, medii, in pulvere Circi; nam pompa Circensis a Capitolio ad medium ducebatur Circum. v. loc. class. Dionys. Hal. VII, 72. 38. tunica Jovis, palmata, e Capitolio accepta, æque ac toga picta, quæ propria triumphantium insignia fuere et Jovis optimi maximi ornatus dicuptur Liv. XX, 7.9 pictæ acu. Sarrana, Tyria, (nam Sarra, צור, priscum Tyri nomen) h. e. purpu-39. aulæa togæ lepide pro toga laxa et ampla, quemadmodum molles dicuntur velis amicti, non togis, Cic. Catil. II, 10. - 40. quanto, cui ferendo. 41. Coronam auream tenet supra triumphantis capút et ab ejus tergo servus publicus, sudans præ labore, sub pondere; isque, ne Consul sibi placeat, nimis se efferat superbiatque tali honore, eodem curru portatur. 10 De servis publicis v. Lips. Elect. I, 22. -43. Da, adde, præterea. Triumphator manu tenebat eburneum sceptrum s. scipionem, (σκήπτροι) imperii insigne, cujus summo s. capitulo insculpta erat volucris, aquila, præcipuum signum militare. 11 eit. est. exstat. Cf. ad VI. 529.

44 seq. De hac pompa triumphali cf. Appian. Pun. 66. Joseph. B. J. II, 17. et Plut. vit. Æmilii Pauli. cornicines, χορὸς κιθαφιστῶν τε καὶ τιτυριστῶν cet. ap. Appiau. l. l. præcedentia currum triumphalem, longi agminis officia, longus ordo ministrorum et clientium, officii causa (v. ad II, 132.) præcedentium; ut τὰ καθήκοντα ap. Lucian. in Somn. 45. Quirites, cives, (v. ad VIII, 47.) inpr. clientes et ministros, ad frena, ad equos vel currum euntes, niveos, alba vel potius candida (ab arte, creta a fullonibus adhibita) toga indutos. 19—46. Facete de clientibus, quos sportula, (v. ad I, 95 seq.) emolumentum, non verus amor, fecit amicos. Defossa in loculis, velut in terra, quasi numquam exinde egressura sit: facete et satirice in

v. Ruben. de re vest. I, 21.

v. Plin. XXII, 4. XXVIII, 4.

XXXIII, 1. Tertull. de corona mil. c.

13. Joseph. Ant. VII, 24. et al. Henninius: "Quæ, inquit, Tertull. Apol. c.

33. ex eoque Zonaras et Panvinius de mortalitatis admonitione a servo suggesta referunt, (eum scil. triumphanti idemtidem acclamasse: Respice post le; hominem esse te memento) illa gratis dicta et ex Philippi historia traducta videntur. — Stulta mortalium vota circa triumphos ea ratione damnat Juvenalis, quod vel ipsa triumphi pompa quemvis doceat Fortuna vicissitudinem; hinc obiter mentionem

servi illius facit, quem respiciens triumphator Fortunæ inconstantiam considerare poterat, quum cuivis contingere possit, quod cuiquam."

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> v. Dionys. Hal. III, 61. Appian. Pun. 66. Liv. XXX, 15. Isidor. II, 18. Wernsdorf, ad Himer. p. 219. Vales. ad Ammian. Marc. XXIX, 2, 15. Salmas. ad Script. hist. Aug. T. II. p. 558. 450. Fabric. Ind. in Prudent. in Symm. I. et intpp. Claudian. I, 205. XXII, 363.

<sup>12</sup> v. Plut. l. l. Lips. Elect. I, 13. et Manut. Quæsit. per Epist. III, 1.

avaros; Grang. Itaque, quæ olim defossa erat in loculis patronorum et parce ab iis data est clientibus. 13

47. Tunc temporis, illa ætate, qua summa erat morum simplicitas, non tanta vanitas magnificentiæ. <sup>14</sup> invenit sc. Democritus. Cf. sup. v. 28 seq. — 48 seq. Democritus, Abderitanus, exemplo est, summos viros et magna exempla daturos, qui aliis exemplo esse possunt, eximia ingenia, (Germ. originalgenies) nasci posse in Thracia, patria vervecum, stupidorum hominum, (ut nostrum schöps) et sub crasso aëre Thraciæ, ut ap. Horat. Epist. II, 1, 244. Bæotum in crasso jurares aëre natum. Nam Bæoti, æque ac Thraces et in primis Abderitæ, stupidi habebantur, quod notum est ex Wielandi Abderitis multisque proverbiis locum dedit. <sup>15</sup>

52. 53. Fortunam, quam tot homines colunt et cujus vim timent, contemnebat et, si vel mala ipsi minari videretur, irridebat, ut quæ nocere non posset sapienti recteque viventi. Summus h. l. contemtus duplici dictione proverbiali exprimitur. Nam laqueum mandare et suspendium (ut ap. Apul. Met. IX. p. 234, 12. ed. Elmenh. potens juvenis ad extremam insaniam vecors suspendium sese legibus et ipsis pauperis amicis ac propugnatoribus mandare, h. e. eos contemnere et irridere; proclamans) alicui dicitur, qui eum usque adeo despicit, ut, si vel laqueo suspendat se, id nihil curet, vel eum abire jubeat et se suspendere. (Hic dicere solet restim cape et suspende te, ut Plaut. Pers. V, 2, 34. et nos geh zum henker! unde res ad restim rediit ap. Terent. Phorm. V, 4, 4.) Aliud vero indicium contemtus, derisionis

<sup>18</sup> An defossa a clientibus, qui amicitiam divitum sectantur, ut colligant sportulas lisque marsupia sua impleant? Sic Bahrdt reddidit: beigesteckte sportela. Sed vox defossa huic rationi minus convenit.

<sup>14</sup> Quum hec, que in Urbe fiunt, necdum essent reperta, i. e. major severitas et minor vanitas esset; Schol.

15 Sic Abdera Cic. ad Att. IV, 16. dicitur Roma propter stuporem senatorum, Abderites Cic. N. D. I, 23. 'Abdertics' Cic. ad Att. VII, 7. Abderitanæ pectora plebis Martial. X, 25. Abderitana mens, Abdera pulcra, Diomedis equi, Teiorum colonia, Bæotica auris, Molchus resonat quid Bæoticum cet. Britannicus notat, hæc dicta esse ex stomacho in superbiam eorum, qui orti sanguine Romano ceteros contemserint, et ex Heracliti (etiam Hippocra'is aliorumque) senten-

tia, qui affirmet, animam ibi esse pruden. tiorem, ubi aer sit siccior, ut Athenis, et hebetiorem, ubi crassior sit aer, ut Thebis. Henninius: "Recte, inquit, Curtius observat VIII, 9. (ubi v. Freinshem.) ingenia hominum ubique formari situ locorum. Ratio in promiu. Aer, qui omnia perspirat, varie se habet pro ratione climatum. Certum vero est, subtiliorem aerem multum conferre ad spiritus subtiliores, hos vero multum ad agilitatem et ad subtilitatem conceptuum. Hinc videas, plerosque Italos, Seras, Gallos cet. præpollere ingenio Sarmatis, Hunnis, Moschis. Potentissima tamen hæc causa multum variatur ab institutione, educatione, diæta, itineribus, cultura pertinaci ingenii, conversatione, commerciis. Maximum quoque hac in re momentum confert bene esse natum, quod paucissimi ex-pendunt."

et contumeliæ erat, medium alicui ostendere unguem vel, ut Martial II, 28, 2. dicit, medium porrigere digitum, qui infamis dicitur Pers II, 38. (ubi v. Casaub.) impudieus Martial. VI, 70, 5. κατάπυγος Arrian. Epict. III, 2. quia extentus ille digitus reliquis contractis pudendam speciem exhibet eoque cinædi vel molles designabantur. Hinc probrosa ejus porrectio facta. 16

54. Ergo, que quum ita sint, vel quia pauci vera bona et mala dignoscunt, (sup. v. 2 seq.) petuntur aut supervacua aut adeo pernizeiosa bona, que nobis bona videntur, inpr. opes et divitiæ, de quibus inde a v. 12. agitur. — 55. fas est, v. Var. Lect. genua incerare deorum, h. e. vota ad deos concipere eorumque se reum facere, ut inispeayi@so3ai Philostr. Her. I, 17. votum in statuæ femore adsignare vel alligare Apul. Apol. I. et forte incerat lapides fumosos idololatris religio et saxa illita ceris Viderat unguentoque Lares humescere nigros Prudent. Hamart. v. 405. et c. Symm. I. Nam vota olim concipiebantur in cerea tabula et hæc imaginibus deorum, inpr. genibus earum, cera affigi solebat.. Hinc et natam esse loquendi formulam 9iñ in yobrasi zuñai de re desperata, pro qua suscipiantur vota solumque deorum auxilium exspectetur, monet C. Valesius. Conf. Gonsal. ad Petron. p. m. 47. 48. 17

56—113. Alii summos honores, tamquam verum bonum, votis expetunt, qui tamen hominibus quandoque perniciosi sunt; quod v. 61—107. exemplo Sejani, et v. 108 seq. Crassi, Pompeii ac Cæsaris estenditur. Socrates ap. Plat. Alcib. II. p. 150. ed. Nürnbergeri: Πολλούς ἄν ἔχοιμεν εἰσεῖν, δου τυρανείδος ἐπιθυμήσαντες ήδη καὶ σπουδάσατες τοῦν αὐτοῖς παραγενίεθαι, ὡς ἀγαθόν τι πράξοντες, ὀιὰ τὴν τυρακείδα ἐπιθωλευθέντες τὸν βίνν ἀφηρέθησαν cet. Cf. Plin. VII, 40—45. ubi plura fortunæ variantis exempla memorantur. Ceterum totus ille de Sejano locus' eximia cum arte elaboratus est, et potissimum repentina summæ venerationis in acerrimum odium conversio, a servili metu tyranni mobilique vulgi ingenio profecta, præclare declaratur. præcipitat in exitium. Potentia subjecta, obnoxia, exposita, magnæ in-

candelis oblatis illinere, vel cereos offerre diis et eorum genibus affigere; Turneb. Adv. XXX, 19. Deorum simulacra illinere cera; Prat. Vota insculpebantar aut inscribebantur in cera genibus status rum; incerabant igitur deorum genua, qui votum susceptum signabant seque voti reos constituebant; Ach.

M Cf. ad I, 161. Petron. 131. Burm. Anthol. Lat. T. II. p. 528. Schott. Obss. V, 3. et Alex. ab Alex. IV, 24.

"incerare genua deorum, precando prehendere deorum genua, qui habitus est misericordiam implorantium, et quidem toties prehendere genua, ut sudore incrassentur et oera quasi inducta videantur; Ramires, ad Martial. I, 93. Cereis

vidiæ, quam ob causam minus quoque optabilis est. Cf. Horat. Sat. I, 6, 26. et 6, 47. mergit h. l. id. qd. præcipitat, ut contra emergere se ex malis. 18 58. Pagina longa honorum, tot honorum tituli, ut vix una eos capere possit pagina. 19 — 58. descendunt, ex basi vel bigis (v. 59.) deturbantur, statuæ nonnumquam potentissimorum, restemque sequentur, injecta reste detrahuntur vel raptantur per urbem. v. ad VIII. 18. Restis sequi et contra duci dicitur, ut ensis et cera. 20 - 59. 60. Cf. ad VIII, 18. rotas bigarum vel quadrigarum, in quibus triumphales erant statuæ. caballis, equis æneis, statuis equestribus. Cf. ad III, 118. immeritis, salse: nam innuit epitheton, potentes potius hac pæna dignos fuisse. Furor simul vulgi designatur, qui ne his quidem rebus parcit. - 61 seq. Versus præstantissimi aptissimique ad pingendam vulgi mobilitatem, simul et fortunse inconstantiam atque pericula aulicis imminentia; Ach. 61. Jam strident ignes, quibus æneæ Sejani statuæ funduntur. 21 nis, fornacibus. 62. Ardet, igni consumitur. adoratus a populo et ingens Sejanus et toto orbe secundus, præfectus prætorio et secundus a Tiberio Imp., cujus statuis sacra faciebant quemque Tiberii collegam appellabant non in consulatu, sed in orbis terræ imperio, ut utar verbis Xiphilini in Tiberio, quibus conf. Tac. Ann. IV, 2. extr. et Suet. Tib. ex facie toto orbe secunda, ex statua hominis t. o. secundi. Sic Rutilius Gallicus præf. urbi Germanico proxima cervix ponderis immensi dicitur Stat. Silv. I, 4, 6. - 64. urceoli, pelves cet. h. e. vasa vilia cujusque generis. Plinius Paneg. 52. imagines Domitiani dicit excoctas flammis, ut ex illo terrore et minis in usum hominum ac voluptates ignibus mutarentur. De iisdem Xiphil. in Nerva pr. συνεχωνεύθησαι καὶ ἐξ αὐτῶι μεγάλα χρήματα συνελέγη.

65-88. Præclare finguntur sermones et secreta murmura vulgi, (inf. v. 89.) ad Sejanum eo tempore, quo unco ad scalas Gemonias trahebatur, conspiciendum insultandumque undique accurrentis, cujus et lætitia et curiositas et levitas potissimum metusque tyranni egregie adumbratur. Conf. verba Livii XXIV, 25. Hæc natura multitudinis est; aut servit humiliter, aut superbe dominatur: libertatem, quæ media est, nec spernere (nisi leg. sperare) modice, nec habere sciunt; et non

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cf. XIII, 8. Lucret. V, 1006. Sil. VIII, 285. et Virg. Æn. VI, 512. ubi male, judice Ach. v. Heyne in Var. Lect.

b Vetus Schol. " Ænes pagina, quæ aute imaginem eorum stans omnes eorum gradus honorum inscriptos continet; quam pecunia inde fiat." At vid. v. 64. aute imaginem eorum stans omnes eorum

nunc dicunt tabulam patronatus." Non

<sup>20</sup> v. Heins. ad Valer. Fl. I, 122.

ferme desunt irarum indulgentes ministri, qui avidos atque intemperantes plebeiorum animos ad sanguinem et cædes irritent. - 65-67. Hæc sunt verba vel populi, Tiberio gratulantis de oppresso illo hominis monstro, vel quæ plures secum colloquuntur et quæ quisque sibi dixit, exsultans lætitia ad primum nuntium de cæde ac pæna Sejani ad se perlatum. Cf. simil. loc. VI, 47-52. Pone domi lauros. v. ad VI, 51. duc in Capitolia - bovem; nam maxima hostia summoque Deo mactanda est in tanta lætitia, tam publica quam privata, ut in triumpho. Vetus Schol. monet, Juvenalis menti obversatum esse versum Lucretii: Cretatumque bovem duci ad Capitolia mag-Duci verbum propr. tam de victimis, quam, ut mox v. 66, de noxiis. 22 'Εμφατικῶς bis h. l. ponitur. Capitolia, v. ad XIV, 91. Cretatum, non creta immolationi designatum, (quod putabat Saubert. de sacrif. c. 18. p. 427 seq.) sed niveum, candore similem cretæ, qualis hostia diis superis, inpr. beneficis ac Jovi, et in magna lætitia, mactari solebat. Conf. Virg. Æn. IX, 627. 628. Ovid. ex Ponto IV, 9, 50. al. Nota Ach. est: " Cretatus dicitur potius bos ille, quia, quum sæpe satis albos boves non invenirent, maculas eorum creta dissimulabant; unde Persius V, 177. cretatam ambitionem metaphorice dixit." Unco, in collum vel mentum fixo, perduelles damnati ad scalas Gemonias trahebantur: quod supplicium satis notum est. quoque Sejanum e scalis illis præcipitatum et triduo post in Tiberim projectum esse, tradit Dio LVIII, 11. Quæ Tacitus de ejus morte ac pæna memoriæ prodiderat, intercidere. Spectandus, spectaculo futurus ac ludibrio.

67—70. Verba populi redeuntis ab hoc spectaculo et Sejanum insectantis, non tam ex vero odio, quam ut suspicionem familiaritatis cum eo contractæ a se dimoveat et Tiberii vitet insidias. Quæ labra, quam distorta ac deformata? Quis vultus, quam sævus et dilaceratus? 69—89. Hæc omnia sub specie dialogi inter duos cives legi debent; Ach. quo cecidit sub crimine, v. ad IV, 12. 72. Quibus indiciis? v. Var. Lect. Quo teste probavit Tiberius crimen? Abrupta oratio et tam brevitas quam multitudo interrogationum curiositati et affectui sciscitantis plebis consentanea est.

71. Nil horum — Capreis videntur esse verba vel occultorum Sejani amicorum, vel civium prudentiorum eorumque, qui rem omnem probe cognitam habebant. Responsio cujusdam e plebe, forsan

<sup>2</sup> v. Heins. ad Ovid. Met. XV, 114.

amici Sejani; Ach. Nil horum factum est et cognitum, quæ in judicio capitali fieri ac cognosci et solent et debent. Verbosa tantum et grandis epistola Tiberii venit, in qua is multa de aliis rebus et pauca de Sejano, nihil vero aperte de damnatione ejus scripserat, veritus ne ata tumultus concitaretur. Nervius Sertorius Macro, qui a Tiberio in locum Sejani, præfecti prætorio, substitutus et cum his literis ad senatum missus erat, veram Imperatoris mentem ac voluntatem clam declaraverat. v. Suet. Tib. c. 65. et Dio LVIII, 4-8. (hod. Capri) ins. ad sinum Neapolit. et Sirenum scopulos, ex adverso Surrenti, ubi villa fuit Jovis et arx Tiberii, qui, relicto Romæ Sejano, secesserat eo, ut libidinibus indulgeret. 23

72 seq. Bene habet - Remi, verba ejus, qui causam condemnationis cognoscere cupiebat. Bene se habet res, καλῶς ἔχει, jam omnem rem teneo ac probo, Germ. wohl! gut! Formula gratulantis sibi aut aliis de bono rei eventu, vel rem probantis et contenti, ut ap. Cic. Mur. 6. Liv. VIII, 6. al. Conf. Gruteri Inscript. p. 339. Barth. ad Stat. Theb. XI, 557. XII, 338. Passerat. ad Prop. IV, 11, 97. Egregie de homine, curioso quidem, sed veram sententiam metu tyranni occultante; ut et illa nil plus interrogo, quorum sensus est: hæc damnationis causa satis mihi idonea videtur ac proba; vel, nolo curiosius scrutari consilia factaque Imperatoris, quod nefas est. Sic nil ultra quæro plebeius apud Horat. Sat. II, 3, 188. ubi v. Bentl. — 73. Sed quid facit vel fecit vel sentit turba Remi, plebs Romana, a Romulo et Remo Remus vel Romuli frater vel potius alius quisquam, a quo Urbem fuisse dictam fama tradiderat. Conf. Plut. in Romulo pr. Vulp. ad Prop. II, 1, 23. IV, 1, 9. et Kænig ad Pers. I, 73. ba Remi contemtim dicitur, fæx populi eaque in factiones divisa, ut turba mobilium Quiritium ap. Horat. Od. I, 1, 7. Conf. Var. Lect. -73-81. Præclare adumbratur ingenium et indoles plebis vel fæcis potius Romanæ, qualis sub Imperatoribus et jam inde a bellis civilibus fuit, et primum quidem v. 73-76. animi levitas et inconstantia, deinde v. 77-81. ignavia et servilis animus plebis, quæ libertatem ac jura pristina sibi omnia eripi patienter fert et duas tantum res anxie

<sup>\*\*</sup> Cf. v. 93. Plin. III, 6. Strab. I. p.

15. V. p. 171. VI. p. 178. Tac. Ann.

IV, 67. Suet. Tib. c. 40. 43. et 65. Cluver. Ital. ant. IV. p. 1168. Heyne ad

Applied p. 319 et Fre VIII ad Vica.

\*\* Sic Remi plebs, terra, regna, domus, nepotes, culmina, signa ap. Martial. X, nepotes, culmina, signa ap. Martial. X, 76, 4. Catull. LVIII, 5. Stat. Silv. II, ver. Ital. ant. IV. p. 1168. Heyne ad Vica. Apollod. p. 312. et Exc. VIII. ad Virg. En. VII, 733 seq.

Diodori epigr. Anthol. lib. I.

optat, panem et Circenses ludos. Conf. ad v. 65. Sequitur Fortsnam secundam, (conf. Bentl. ad Hor. Od. I, 35, 22.) favor ejus eodem, quo Fortuna, se inclinat atque cum fortuna mutatur et stat vel cadit; unde turba mobilium Quirilium, et ventosæ plebis suffragia ap. Horat. Od. I, 1, 7. et Epist. I, 19, 37. Conf. Hor. Od. I, 35, 25 seq. Cic. ad Herenn. IV, 17. et 48. similiaque loca Ovidii aliorumque. -

74 seq. Eadem plebs, si Fortuna adspirasset Sejani coeptis, et secura senectus Principis, h. e. Tiberius, senio jam confectus (v. ad IV, 39. et 81.) et nihil tale ab amico imperiique consorte metuens, oppressus foret a Sejano regnandi cupido, (non morte) hac ipsa hora, qua Tiberius occisus esset, Sejanum diceret Augustum, creasset vel salutasset Imperatorem. Præclare sic levitas vulgi notatur. (Cf. Salmas. Nursia, Etruscorum et Volsiniensium des. Exerc. Plin. p. 328.) v. Liv. VII. 3. et Tertull. Apolog. c. 24. (Asculanorum dea Ancaria, Volsiniensium Nursia, Ocriculanorum Valentia, Sutrinorum Nortia.) Cf. Var. Lect. Tusco, Sejano, alumno suo, genito Volsiniis s. Vulsiniis, (v. Tac. Ann. IV, 1.) quod Etruriæ oppidum est et hodie Bolsena dicitur. — 77. 78. Populus Romanus, jam dudum et otio et jugo imperioque Cæsarum adsuetus ac pristinæ libertatis immemor, hujus recuperandæ occasionem, interfecto Tiberio, non arripuisset. quo suffragia nulli candidato vendimus, capacorizõe pro, ex quo suffragia comitiaque nobis ademta sunt: nam suffragia olim venalia plerumque erant; unde tot leges de ambitu latæ. 25 Jam priden, jam inde a Jul. Cæsaris temporibus, qui comitia cum populo partitus est. Ejus institutum reduxit Augustus et ambitum multiplici pœna coer-Tiberius autem, animis Romanorum fractis jam et servitio adsuetis, comitia prorsus e Campo in curiam transtulit, neque ea exinde populo reddita sunt. 26 curas, omnem curam reipubl. administrandæ, creandorum inpr. magistratuum legumque sciscendarum, effudit, dimisit; quod siewnzas dictum est, quasi otii amore ac sponte, vel adeo libenter, sua jura Cæsari et Imperatoribus concesserit. 57 - 79. Imperium summum, et quidem tam civile, fasces, (dictaturas, consulatus,

<sup>25</sup> Cf. Lucan. I, 178. Petron, de mutat. reip. Rom. v. 39 seq. ibique Wernsdorf in Poet. Lat. min. T. III. p. 31.32. orf in Poet. Lat. min. T. III. p. 31. 32. 35. in Epist. 11. et Cic. ad Div. I, 9. § 38 v. Casaub. ad Suet. Cass. 19. 41. et 54. Cf. Wernsdorf. poet. Lat. min. T. in Aug. 40. Tac. Ann. I, 15. ibique IV. p. 340. Excurs. Lips.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Similiter effundere curam sui, verecundiam et odium dixere Sen. de Ira II,

przeturas) quam militare, legiones. Vox omnia separatim capienda. 28. — 80. Continet se, modeste coercet cupiditates suas, nihil amplius cupit, quam panem et Circenses ludos, quos tamen anxius, anxie, cupide, optat: contentus est, dummodo et facilem habeat victum et voluptatem. Conf. Tac. Ann. I, 2. Panem, sportulas et congiaris vel tesseras largitionesque frumentarias. v. ad VII, 174. 29 Circenses, v. ad III, 223.

81-88. Responsio aliorum civium, quorum animus servilis et memultos Sejani amicos vel suspectos tus tyranni egrezie declarantur. certe de amicitia ejus. 30 82. Verba Nil dubium; magna est fornacula, tribui etiam possunt aliis civibus respondentibus. magna est fornacula, in qua Sejanus ardet et quæ magnam hominum multitudinem capit. Cf. v. 61 seq. 31 Poeta autem ludit antithetis magna et fornacu-Pallidulus metu mortis. Lepide ponitur diminut. la: Lub. et Ach. 88. Brutidius Niger, Ædilis, rhetor et historicus, de quo v. Tac-Ann. III, 66. et Senec. Suasor. VII. meus amicus. Scholion in cod. Alex. est: Brutidius amieus Sejani, cum illo interfici jussus; et est vox populi: obvius fuit mihi Brutidius, quum duceretur ad mortem. ad aram Martis forte Ultoris, cujus ædes fuit in foro Augusti. v. Suet. Aug. 29. In vicis atque foris are erant exstructe sine templis. ut ara maxima Herculi dicata; Ach. 84. 85. Quam, quantopere, metuo, 32 ne Tiberius, male se et majestatem suam a senatu et civibus defensam ratus et arguens, ira furens pænas de iis exigat, æque ac Ajdx, Telamonis filius, qui, quum in judicio, super armis Achillis habito, victus esset eloquentia Ulyssis ac male defensus a Græcis, testibus virtutis suæ, (v. ad VII, 115.) ex dolore et ira in rabiem versus, gladio et flagello in pecudes irruit, ratus se in plebem ac principes Græcorum sævire: de quo v. Sophoclis Αΐας μαστιγοφόρος, et infi ad XIV, 286. Præclara comparatio Tiberii, qui post interitum Sejani, immanis belluæ hominisque furibundi instar, in omne eivium genus crudelissime sæviit, (v. Suet. Tib. c. 61. et 62.) cum Ajace fu-

20 v. Dio Cass. LVIII, 7. 8. et Suet. Tib. c. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> v. Burm. ad Sulpic. Sat. v. 38. et ad Phædr. IV, 23, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Panis etiam civibus pro frumento datus, sed forte non ante imperium Trajani: (v. Lips. Elect. I, 8.) nisi hujus rei auctor potius Hadrianus fuit, quod probabile fit ex ejus edicto apud Cujac. Obss. XXI, 6. Inde Plathnerus colligebat, hanc satiram sub Hadriano scriptam essé. Sed panis etiam h. l. de frumento

accipi potest et forsan debet, quia effinguntur sermones plebis eo tempore viventis, quo Sejanus periit.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Alii exponunt: ira Imperatoris incensa est et æstuat. Britannicus: magnum est incendium, b. e. res maximi excidii et furoris moventur.

<sup>\*</sup> v. Heins, ad Ovid, Met. VIII, 64.

Forte etiam satiricus poeta respexit tum stultam ignaviam. tum innocentiam Romanorum, quos insectatus est tyrannus, tamquam pecora essent, non homines. 33

85-88. Præclara imago plebis servilis, quæ sequitur Fortunam, et temporum illorum, quibus servi etiam delatores dominorum erant. 86. Dum jacet in ripa Tiberis, antequam in fluvium projiciatur. Conf. Casaris hostem, Sejanum occisum, calcemus pedibus: quod contemtus, odii et insultationis signum est, ut λάξ ir στήλια βαίνων ap. Hom. Il. 1, 618. έχθρωσι έπεμβηναι ποδί, vel θανώντι προπιμβηναι ap. Sophoel. in Electra et Ajace; unde rarin pro xarapeonin. 34 - 87. Sed videant servi nostri, ne quis eorum neget, nos id fecisse, et nos accuset vel deferat tamquam Sejani amicos. "Hexs: yae ution web; zarzγορίαν τινός το τοῦ Σειακοῦ φίλων η γενέσθαι η δέξαι, Xiphil. in Tib. Decreta accusatoribus præcipua præmia, nonnumquam et testibus: nemini delatorum fides abrogata: omne crimen pro capitali receptum, etiam paucorum simpliciumque verborum; Suet. Tib. 61. Servorum adversus dominos testimonium etsi non alias, tamen in crimine majestatis valebat. v. Tac. Ann. II, 28. pr. leg. famosi D. ad L. Jul. majest. et l. 6. 7. Vix certis D. de judiciis. Olim servis, qui dominum, res novas molientem, detulissent, libertas præmii loco dabatur. Ad hanc vero consequendam criminis quoque confictio sufficiebat regnante Tiberio aliove tyranno, v. c. Domitiano, unde Nerva edicto servos crimen in dominos deferre vetuit, de quo v. Dio LXVIII. p. 769. et Bach. Trajanus p. 73 seq. - 88. Notum est, iis, qui in jus vocati non irent, manus laqueosque injici, eosque vi, obstricta, constricta laqueis, cervice s. collo obtorto in jus trahi vel rapi potuisse.

90. Quæ quum ita sint, quis optabit eosdem honores habere, quos habuit Sejanus, et eadem pati, quæ ille passus est? coli: nam clientes patronis officia præstare vel honorem habere solebant salutando, occurrendo, sectando, deducendo cet. habere tantumdem scil. divitiarum et potentiæ. Conf. Var. Lect. 91, illi, huic,

vulgaris interpretatio: Quam timeo, ne Brutidius aliique cives, victi a delatoribus in judicio vel damnati ac male defensi, propter iniquitatem judicum, pænas, ab Imperatore metuendas, de se ipsi erigant, vel (ut Plathnerus, male coll. v. 187. et 513. aliisque locis) sustineant, perferant, ad exitum et effectum agant, h. e. mortem sibi consciscant, (quod multos fecisse tradit Suet. Tib. c. 61.) exemplo Ajacis,

25 Minime certe mihi probanda videtur qui victus ab Ulysse postremo pectus sibi gladio transfixit. Sic non bene hac verha cum iis, quæ sequuntur, cohærent; et quam duræ, ne quid gravius dicam, sunt explicationes formularum exigere pænas (qua nemo usus est illo sensu) et ut male defensus ?

<sup>24</sup> v. c. ap. Anacr. XLVI, 6. Σορία, τεόπος πατώται, et ap. Aristoph. Equit. V. 596. Вондун житуры жий втептуров;

zdastńsus.

alteri. Curulis sella primum fuit regum, deinde magistratuum majorum, puta consulum, censorum, prætorum et ædilium curulium. Hinc summæ curules scil. sellæ vel summi curules honores et magistratus sunt consulatus, ut major curulis ap. Stat. Silv. I, 4, 82. — 92. Tutor, defensor et vicarius Principis et imperii: nam Tiberius, quum Capreas secessisset, imperium Sejano tradiderat. Cf. ad v. 71. tutor Principis h. l. dici videtur per ludibrium Tiberii, qui ad Sejani arbitrium nutumque se totum fingebat et pupilli instar in ejus tutelam venerat vel sponte se tradiderat. rupe Caprearum; nam Tiberius Capreas se contulit, præcipue delectatus insula, quod uno parvoque litore adiretur, septa undique præruptis immensæ altitudinis rupibus et profundo maris; Suet. Tib. c. 40. De Capreis v. ad v. 72. dentis, præclare; non tam regni sedem quasi habentis, quam consumentis otium et quidem tam segne, (nam sedere, hodas et xadhodas de ignavo otio et obscura vita sæpe adhibentur, de quo v. Klotz. ad Tyrt. p. 143.) quam diuturnum, (per septem vero annos usque ad vitæ finem Tiberius Capreis commoratus est) forte et turpissimum, quum in ganeis, popinis et lupanaribus ventri libidinique indulgeret sedens: nam poeta simul innuisse videtur, quod memorat Suet. Tib. c. 43. Secessu Capreensi etiam sellariam excogitavit, sedem arcanarum libidinum cet. Conf. intpp. Mart. V, 71, 8. - angusta in rupe, v. Var. Lect. 94. Cum grege Chaldao, cum mathematicis: nam ò Ti-Βίριος έμπιιρότατος διά των άστρων μαντικής ήν, Dio LVIII. Conf. Suet. Tib. c. 14. et 69. Vis certe, optasne saltem? cuperes certe impepila, pilos et quidem primos centurionum pilos. rium militare. h. e. primipilatus : qui militiæ gradus et altus erat, et valde quæstuosus. v. ad XIV, 197. Vulgo pila dicuntur tela Romanorum propria, tam majora (quorum et lignum et ferrum tricubitale erat) quam cohortes puto h. l. dici tribunatus militum. v. ad I, 58. Q5. Egregios Equites, munus et dignitatem Equitum illustrium et laticlaviorum. Ita sub Imperatoribus, quorum temporibus tribunatus erat militia equestris, dicebantur tribuni militum, qui, clara equestri familia geniti, censum habebant senatorium et hinc lato clavo utebantur. v. ad VII, 89. 36 castra domestica, prætoria a Sejano constituta, qui dispersas per Urbem cohortes prætorianas una in castra

<sup>33</sup> v. Lips. Mil. Rom. III, 4. et nos ad gios equites existimant vocari prætorianos, ad custodiam Imperatoris selectos: quo su Interpretes h. l. vel tacent, vel egre-potius castra domestica spectant.

(ad ipsam urbem, juxta portam Viminalem, posita, de quo v. ad VIII, 43.) conducendo vim præfecturæ intendit. <sup>37</sup> Castra autem h. l. pro munere eorum, qui illis præsunt, h. e. pro præfectura prætorii.

96. 97. Summam potestatem etiam ii, qui nolunt ea abuti, habere cupiunt optantque, ut magis colantur, aut certe timeantur. 97.98. Sed quæ, quænam, præclara et prospera tanti æstimanda sunt, ut es exoptes, ut, h. e. quamvis, rebus lætis par sit mensura malorum, non minus mali atque infortunii admistum sit? Conf. Var. Lect. - 99. Hujus Sejani, qui trahitur unco. v. ad v. 66. prætextam, summos honores et magistratus, qui cum maximo periculo solent esse conjuncti. v. ad I, 78. et Ferrar. R. V. II, 3. qui monet, præfectos prætorio in prætexta fuisse, licet jus clavi non habuerint. 100. Fidenarum Gabiorumque, minorum oppidorum municipiorumque Latii v. ad VI, 56. 57. et cf. Horat. Epist. I, 11, 7 seq. potestas, magistratus, (ut ap. Cic. Tusc. I, 30. Suet. Cæs. c. 17. et Claud. 23.) esse, h. e. honoribus fungi, qui minores quidem sunt, sed securi et a mag-101. 102. Ædiles municipiorum et coloniarum, no periculo tuti. quod vel ex h. l. probabile fit, similes Ædilibus plebis Romanorum et infimi erant magistratus, (conf. III, 162.) qui et præerant mensuris ac ponderibus, quæ, si minora, iniqua essent, ab iis frangebantur. 38 Ad dignitatem per se parvam quam maxime minuendam valet delectus oppiduli, quod vacuum incolis s. male habitatum, (non plane desertum: nam Ædilem habuit) et cujus Ædilis hinc pannosus est, b. e. Ulubræ tenue opp. Latii vel Campaniæ in 1970 pannis vestitus. Pomtino, juxta paludes. Cf. Horat. Epist. I, 11, 30. pacuis, V. ad III. 2.

103. Ex his intelligitur, Sejanum, æque ac maximam hominum partem, (v. 2 seq.) ignorasse, quæ vera sint bona et hinc exoptanda. 105—107. Sejanus ad altissimos adscendebat honoris gradus et ita graviorem sibi casum ruinamque parabat, similis ei, qui, modicis ædibus non contentus, turrim multorum tabulatorum exstruit, unde altior est casus et immane præceps, præcipitium, ruinæ (dat.) ad casum et violenter impulsæ, h. e. unde superiores turris partes magna cum vi ruere vel decidere possint. Cf. Horat. Od. II, 10, 9 seq. Claudian in Rufin. I, 21 seq. ubi Kænig comparavit verba Luciani (Contempl.

<sup>\*</sup> Cf. Tac. Ann. IV, 2. Suet. Tib. c. \*\* v. Casaub. ad Pers. I, 130. et Wems-37. Dio et Xiphil. \*\* dorf Poet. Lat. min. T. V. p. 609.

14. p. 510. T. I. ed. Reitz.) έν τοσούτω δε έπωρεσθον, ώς αν άφ' υψηλοτέρου άλγεινότερον καταπεσούμενοι.

108 seq. Conf. ad v. 56 seq. et Senec. Epist. 94. Crassos. M. Licinium Crassum cum P. Crasso filio interemtum in bello Parthico. quod gloriæ aurique Parthici cupiditate incensus moverat. 39 peios, Cn. Pompeium Magnum, duosque filios, Cnæum et Sextum. 40 Crassi vero et Pompeii quales et quanti fuerint viri, vel tironibus notum est. 41 - 109. Non Sulla designatur, neque Augustus, 49 (nam neutrum evertit nimiæ potentiæ cupiditas) nedum Cinna, sed Jul-Cæsar, qui viginti tribus in Senatu confossus vulneribus periit, postquam Quirites domitos deduzerat ad sua flagra, h. e. in servitutem quasi redegerat oppresseratque dominatu. Hæc notio graviter ita et præclare expressa est: nam liberæ reipubl. temporibus servos tantum, non cives Romanos virgis, nedum flagellis, cædere fas erat. Cf. VI, 479 seq.

110. Summus nempe locus petitus, immoderata honorum regnandique cupiditas, scil. eos evertit. nulla non arte, omni arte ac modo, per fas et nefas. 111. Conf. v. 7. et 8. Magna vota, quibus magna fortuna, res magnæ expetuntur. Numinibus malignis, quæ specie indulgendi nocent et faciunt compotes malorum, quæ dant imprudenter roganti, quo pereat; quæ sunt verba Gron. Obss. III, 15. Seneca Epist. 60. Eo, inquit, vota inimiciora, quo cessere felicius: inde maligni dii, qui nos exaudierunt, ut, quum ad summa erecti, in profundum detruderent. - 112. Ad generum Cereris, ad Plutonem, qui Proserpinam, Cereris filiam, rapuit, h. e. ad inferos, descendunt, moriuntur. morte sicca, vet. Schol. recte: "incruenta, ac reges, v. ad I, 136. per hoc naturali, morte sua." (αὐτομάτω βανάτω) Ferrum Marte cruentum, siccum pace dixit Claudian. XXII, 16. ubi v. Kœnig.

114-132. Alii votis summam expetunt eloquentiam, quæ perniciosa fuit multis; quod probatur exemplis Demosthenis et Ciceronis. summorum oratorum. 115. Quinquatrus majores (nam et minores vel minusculæ erant, quæ Idibus Jun. celebrabantur) dies festi, ab omnis generis artificibus artiumque studiosis in honorem Minervæ, præsidis artium, acti et sic dicti, quod vel quinque diebus continuis

T. Appian. hist. Parth. c. 92-65. et I, 56. 63. 72. V, 70. Ad hos tamen poeta non respexit.

Plut. in Crasso.

De quorum morte v. Appian. b. civ.

Fuere enim qui putarent, menti poe-II. 81—86. 104 seq. V, 142 seq. the obversatum esse somnium Ciceronis de Pompeii in bello civili. v. Appian. l. c. v. Suet. Aug. c. 94.

vel a die quinto post Idus Martias (XIV. Cal. Apr.) agitabantur. v. Ovid. Fast. III, 809 seq. VI, 651 seq. intpp. Gell. II, 21. et Suet. Dom. 4. Charisius 1. "Quinquatrus a quinquando, i. e. lustrando, quod eo die arma Ancilia lustrari sint solita." His Quinquatribus discipuli feriabantur, (Horat. Epist. II, 2, 197.) novique discipuli stipem (minerval) solvebant magistris, qui exiguum hoc munus Minervæ dedicare solebant. (v. Heins. ad Ovid. Fast. III, 829.) cipulum, qui adhuc uno asse partam, emtam, colit Minervam, dici puto tirunculum, qui præceptoribus non nisi semel illam dedit mercedem adeoque elementa adhuc artium discit. Plathneri nota est: Discipuli ab asse denominati, ut, qui prima juris elementa discebant, dupondii olim vocabantur, quod scil. nullius pretii essent, de quo v. Justin. orat. de method. jur. doc. § 2. et Cujac. Obss. XII. extr. Conf. Var. Lect. — 117. Quem puerulum, ad scholam euntem, sequitur vernula, custos capsæ, servus, capsarius, qui libros fert in capsa s. cistula. v. intpp. Suet. Ner. 36. Pignori de servis p. 119. Ulpian. l. si collectaneus. D. de manumiss. vindicta, et Böttigeri Sabina p. 71 et 88. Ab eo differunt pædagogi, (paggio, pagen) de quibus v. Böttiger l. l. p. 302. Epitheton angustæ et diminut. vernula ad infantiam discipuli designandam spectant.

118. Eloquio, eloquentia, qua Demosthenes adversus Antipatrum et Macedonas, Cicero adversus M. Antonium triumvirum (v. 128.) usus est, uterque periit, ille hausto veneno, hic manu C. Popillii trib. mil. Vid. Plut. vit. utriusque et Quintil. Declam. CCLXIX. 119. Conf. v. 9. 10. et ad III, 74.

120. Ingenio facete pro, Ciceroni, viro tanti ingenii, vel propter ingenium. 120. 121. Ciceronis manus, quæ Philippicas scripserat, (vel dextra vel utraque, de quo v. Senec. Suasor. VII. et Wernsdorf poet. Lat. min. T. IV. p. 222.) et cervix, caput, jussu Antonii, a Popillio, quem ipse olim in causa capitis defenderat, abscisa et affixa Rostris, e quibus orationes illæ erant dictæ. Hæc facta non essent, si Cicero pusillus, vilis, causidicus, nec tantus fuisset orator.

122—126. Facete exprimitur hæc sententia, quæ et vera et acuta est: Cicero non ita periisset, si tam malus orator fuisset, quam malus poeta fuit. 122. Lepide et apte inseritur notissimus hic Ciceronis versus, quo de oppressa a se Catilinæ conjuratione ipse gloriabatur. Hunc versum merito propter κακοφωνίαν, ut et omnem Ciceronis poesin Virgiliique prosam, irriserunt etiam Sen. Declam. III. Quintil. IX,

4, 4. Xl, 1. Sen. de ira III, 87. Diomed. II. et alii. 43 natam simpl. expono factam. 44 - 123. Poeta transtulit et sic perstrinxit verba Cic. Phil. II, 46. Contemsi Catilinæ gladios, non pertimescam tuos. Cf. ad Tac. Ann. II, 34, 6. et intpp. Horat. Epod. IV, 16. - poluit, potuisset. sic, tam male, incondite, inepte. 124-126. Ridenda poemata scripsisse malo, quam divinam illam orationem Philippicam, quæ proxima a prima, post primam, volvitur, sequitur, legitur, h. e. quæ secunda est. Hac oratione Cicero omnia Antonii flagitia commemorat et acerrime eum insectatur, unde hæc ei præcipua mortis causa fuit. Notum autem est, (vel ex ipso Cic. ad Att. II, 1.) cum orationes XIV in Antonium non Antonianas, sed Philippicas inscripsisse, tamquam argumento et libertate dicendi similes Philippicis, a Demosthene in Philippum regem Maced. habitis. 126. illum, Demosthenem, qui, ne Antipatro traderetur, venenum hausit. 127. Exitus, finis scil. vitæ, ut ap. Lucret. III, 1099. - 128. Præclara et justa Torrentem, v. ad III, 74. laus Demosthenis. Moderaniem frena theatri, Athenienses in concionibus, quo volebat, flectentem: metaphora frequens, petita ab equis, qui fremis vel habenis flectuntur. Theatrum autem passim concio populi dicitur, quoniam ibi consultare Græcis mos erat. 45

129 seq. Fortuna adversa ita tulit, ut clarissimus orator evaderet Demosthenes, qui multo felicior fuisset, si patris frequentasset officinam, non scholas rhetorum, si faber ærarius fuisset, non orator. Diis adversis (ut al. iratis) genitus fatoque sinistro, ut ap. Pers. IV, 27. et Horat. Sat. II, 3, 8. 123. II, 7, 14. — 130 seq. Cf. XIII, 44. 45. ibique not. Pater Demosthenis fuit faber ærarius vel, ut Plutarchus (in vita Demosth. Opp. T. I. p. 847. C. ed. Frft.) tradit, ην μέν τῶν χαλῶν χαλ ἀγαλῶν ἀνδρῶν, ὡς ἰστορεῖ Θεόπομπος· ἐπεκαλεῖτο δὲ Μαχαιροποίος, ἐργαστήριοι ἔχων μέγα καὶ δούλους τεχνίτας τοῦτο πράττοιτας. Eidem tamen si fides habenda, mortuo demum patre filius ad rhetorem a matre

quæ desperatæ pæne, nihilominus ceu quadam årozarasrásu felicem sortiebantur eventum."

Male eum defendere conabatur Turneb. Adv. VII, 19. putans, veteres in deliciis habuisse iterationem earumdem syllabarum, et posteritatem, multis in rebus ineptius lascivientem ludentemque, perperam fastidire, quæ de industria, ut venusta, affectaverint antiqui.

<sup>44</sup> Henninius: "maximo periculo elapsam, meis auspiciis conjurationi Catilinariæ exemtam; quemadmodum cælo mitti, ex orco redire, nasci cet. dicebantur res,

<sup>45</sup> v. Ernesti clav. Cic., Lips. ad Tac. Hist. II, 80. et Harles ad Corn. Nep. Timol. c. 4. Hinc et Sidon. XXIII, 136 seq. Qui Pandioniam movebat art. Corator caveam tumultuosus, Scu luscum raperetur in Philippum, Causam seu Ctesiphontis actitaret, Vir semper popularitate crescens Et juste residens in arce fundi.

missus est. Idem tradunt Valer. Max. III, 4. ext. 2. et Sidon. II, 23. et 188. — lippus fuligine ardentis massæ; nam opifices, per quorum manus sterile terræ genus et informe perpurgatur, multa fuligine oblinantur, ut utar verbis Sen. Ep. 94. — 181. Ab officina ferraria ad scholas rhetorum pater filium misit, ut hic animum non ad artem, quam ipse tractabat, sed ad studium eloquentiæ appelleret. 132. Vulcano, fabro ærario, (nam poeta ad officinam Vulcani in Lemno vel Lipara ins. respexisse videtur) luteo, fuligine obsito, atro, squalido, deformi: fabrorum enim vultus manusque fumo ac fuligine squalere et nigrari solent. Conf. v. 130. et XIII, 45. 46 — ad rhetora Isæum, non Isocratem, misit, ob paupertatem, ad quam et fraude et negligentia tutorum redactus erat. v. Plut. l. c. p. 847. 848.

133-137. Alii adspirant ad rei militaris gloriam, quæ cupiditas tum summis imperatoribus, v. c. Alexandro et Hannibali, tum patrise exitiosa fuit. Singula vero dentis expressa. 133. 134. Tropeum designatur, vel bellorum exuviæ s. spolia, e tropæis suspensa; et v. 185 seg, triumphus vel spolis hostium in triumpho ducts, et quidem prælio tam terrestri, quam navali capta. Ad tropæa non referri pessunt h. l. omnia, certe non arcus. Tropæa (v. Var. Lect.) dicuntur trunca, a prisca eorum forma: nam detruncatis arboribus vel earum truncis spolia victorum hostium affigebantur. 47 134. Buccula, steryralic, lamina flexilis, de casside pendens eique affixa ad malas utrasque, que buccas auresque tegebat et vinculis constringebatur sub mento vel loris, que Suidæ 6716 vocantur; unde Sidonius III. epist. 3. p. 64. Alii, dicit, de concavo tibi cassiciis exituro flexilium laminarum vincula diffibulant. 48 — 135. jugum, currus bellicus. curtum, decurtatum, mutilatum, avulsum, carens temone. Conf. ad III, 270. — 136. Aplustre s. aplustrum, αφλαστον s. απλαστον, ornamentum puppis, tabulatum, in quo post diætam erigebatur baculus, (στηλίς) e quo pendebat ve-

5. s. 26. et intpp. Gell. II, 26.

4 v. Heyne ad Virg. Æn. XI, 6 seq.
Ernesti clav. Cic. et ad Suet. Cæs. 11.
Potteri Archæol. Gr. Lib. III. c. 12.

ab his bucculis non diversa fuisse existimat φάλαςα; quæ tamen laminæ potius vel scutula erant levigata, (unde φάλαςα α φαλὸς, splendidus) sæpe tria vel quatuor, (unde τρυφάλιω vel τρυφάλιω et εντραφάλης») quæ variis galeæ partibus, desuper et utrimque, nec nisi ornatus causa affigebantur. Conf. ad XI, 103. Jen. Allg. Lit. Zeit. a. 1796. N. 105. p. 6. Leunep-Etym. p. 1044. Intpp. Hesych. T. II. c. 1492, 29. et Sil. Ital. XIV, 158. 163. Koppen et Heyne ad Hom. Iliad. ε, 745. Lips. Mil. Rom. Ill, 5.

Alii exponunt: igne coloris lutei. Sed lutum, si prima syllaba, ut h. l., corripitur, est id. qd. cœnum s. limus, si producitur, est herba flavi coloris, qua tingitur. De ea v. Broukhus. et Heyne ad Tibull. I, 8, 52. Heyne et Voss ad Virg. Ecl. IV, 44. Harduin. ad Plin. XXXIII, 5. s. 26. et intpp. Gell. II. 26.

e v. ad Sil. XIV, 158. 163. et Schlichtegroll in Abbildungen Rgypt, Griech. und Ram. Gottheiten P. 11I. p. 135. ubi et

lum, (h. e. linteum s. fascia, ravia, flagge) quo motus venti indicaba-In arcu triumphali, qui primum lateritius, mox lapide quadrato et demum marmoreus fuit, et quidem in superiori ejus parte erant spatia quædam, in quibus cum victoribus currus erant ære expressi et sub pedibus ducum captivi habitu tristi; Grang. coll. Prudent. adv. Symm. II. Frustra igitur currus summo miramur in arcu Quadrijuges stantesque duces in curribus altis, Fabricios, Curios, kinc Drusos, inde Camillos, Sub pedibusque ducum captivos poplite flexo Ad juga depressos manibusque in terga retortis. Poeta autem respexit forte obiterque perstrinxit ridiculam ambitionem Domitiani, qui, ut verbis Suet. c. 13. utar, Janos arcusque, cum quadrigis et insignibus triumphorum, per regiones Urbis tantos ac tot exstruxit, ut cuidam Græce inscriptum sit, APKEI. - 137. Hæc creduntur esse bona humanis majora, summa ac veluti divina. ad hæc bona eorumque spem se erexit, animum intendit, adspiravit, endoperator, Imperator, (v. ad IV, 29.) Romanus, ut Marius, Sulla, Crassus, Pompeius, Cæsar Graius, v. c. Pausanias, Lysander, Alexander, Perseus et alii. al. Barbarus, Hannibal, Antiochus, Xerxes, Jugurtha, Mithridates al.

139. Cupiditas gloriæ causa fuit, cur tot pericula adirent et labo-140. Sitis et fames pro cupiditate. 141. 142. Nemo facile virtuti studet, quoniam per se pulcra est, et propter rei bene actæ conscientiam, sed ob spem gloriæ et emolumenti. Conf. Ovid. ex Ponto II, 3, 7-18. al. obruit multis magnisque malis, afflixit, oppressit, in perniciem traxit. v. ad Liv. VI, 14, 6. — 143. Gloria paucorum, v. c. Marii, Sullæ, Pompeii, Cæsaris, Crassi, Antonii, Oc-Cupido tituli, inscriptionis, in saxis tumulorum vel sepulcrorum, in quibus mortuorum cineres et ossa, urnis inclusa, condebantur. v. Kirchm. de Fun. Rom. III, 8. et de titulo sup. ad VI, 230. — 144. Hæsuri saxis, inhæsuri sepulcro, quo memoriam suam rerumque a se gestarum diu conservatum iri sperant: unde sepulcra etiam memoriæ et monimenta vocantur. Quæ spes quam vana sit et quam sæpe eos fallat, ostenditur v. 145. 146. quibus docet poeta, stultam esse ambitionem hominum, qui gloriam affectent sempiternam eamque se adepturos putent ex titulis sepulcrorum, qui tamen cum ipsis sepulcris aut vetustate aut alia, quamvis levissima, re dead quæ saxa discutienda, dissolvenda, valent, jam sufleri possint.

<sup>•</sup> v. ad Sil. X, 324. et Böttigeri Archæol. Mus. Fasc. I. p. 23. Vol. II. E e

ficiunt, robora sterilis ficus, h. e. caprificus, cujus ea natura est, ut in commissuris saxorum innata erumpat eaque scindere ac disjicere robora, vires, ficus; vel possit: unde mala, improba, noxia. 50 fala, interitus, ut simpl. ficus. 146. Conf. Prop. III, 2, 19 seq. mors ap. Prop. l. l. et Auson. monimenta fatiscunt, Mors etiam saxis nominibusque venit. — sepulcris, etiam marmoreis, et mausoleis. seq. Expende Hannibalem, ejus ambitionem et fata, vel potius pende libra s. lance ejus cineres: quot libras in duce summo, quam parvi ponderis cineres et reliquias tanti ducis invenies? (à aas maragrès, φιῦ, τύσσης γαίης δόσον έχει μόριον; Leonid. Epigr. LXIX, 6. in Brunck. Anal. T. I. p. 238. Cf. Prop. II, 7, 51. IV, 11, 14. Ovid. Met. XII, 615. 616. Plin. II, 68.) et tamen hic est ille, cujus animus tantus erat, ut imperio Africæ non contentus esset; angusta urna nunc eum capit, quem, quum viveret, non capiebat Africa; et quidem tanta orbis terrarum pars, quæ a Mauro, Africano, Oceauo, ab Atlantico mari, (ut ap. Horat. Od. II, 6, 3.) h. e. ab Occidente, ad Nilum, fluvium Ægypti, patet. (Nam Ægyptus a Geographis veteribus vel tota, vel magna ex parte, Asiæ, a Strabone autem I. p. 60 seq., Arabico sinu inter Asiam Africamque termino constituto, Africæ adjungitur et ad orientem, ut Mauretania ad occidentem extremum Africæ sita est.) 148. quem non capit Africa cet., ut ap. Claudian. in Ruf. II, 155. Non orbita solis, non illum natura capit. Cf. inf. v. 168 seq. cussa, v. Var. Lect. admota, propingua. Nilo tepenti, v. ad VI, 527. 149. 150. Africa, ab oriente, admota est Nilo, rursus, deinde, ad Æthiopum populos supra Ægyptum, usque ad sinum Arabicum, (a quibus diversi sunt Æthiopes hesperii s. occidentales et Atlantici, in interiore Africa, ad occidentem et mare Atlanticum) et ad altos elephantos, h. e. ad Indiam, in qua maximi sunt elephanti, 51 et ad quam Indiam veteres poetæ et geographi Æthiopiam quoque, Arabiam partemque Ægypti referunt. 52 Nota Ach. est: Africa Mauro percussa Occano est occidua ejus pars, Nilo admota orientalis, ad Æthiopum populos interior. Interpretatio autem Heineckii ceteris forte præferenda: " Ne Africa quidem sufficiebat Hannibali, quamvis

Et Cf. Prop. IV, 5, 74. Plin. XVI, nia: ferunt Æthiopes et Troglodytæ; sed 19. Isidor. XVII, 6. Martial. X, 2, 9. maximos India. Horat. Epod. V, 17. Pers. I, 24. ubi v. Casaub.

al v. Polyb. V, 84. Appian. Syr. 31. Plin. VIII, 11. Elephantos fert Africa ultra Syrticas solitudines et in Maureta-

<sup>58</sup> Interpretes altos elephantos vel ad Mauretaniam vel ad Æthiopiam vel ad totam Libyam referunt et sive lectionem, sive distinctionem mutant.

maxima sit: nam adluitur Oceano Mauro, extenditur usque ad Ni- ' lum, rursus, prætereaque, ad Æthiopiam, ubi magni elephanti sunt; ut ap. Manil. IV, 667. Et vastos elephantes habet sævosque leones. quamquam Bentleius hunc versum spurium esse judicat: nescio, quam vere. Similis locus est Manil. IV, 596-602. quem Juvenali ante oculos fuisse puto: Ipsa natat tellus pelagi lustrata corona, Cingentis medium liquidis amplexibus orbem, Inque sinus pontum recipit, qui vespere ab atro Admissus dextra Numidas Libyamque calentem Al-Luit et magnæ quondam Carthaginis arces; Litoraque in Syrtes revocans sinuata vadosas Rursum usque ad Nilum directis fluctibus exit. Apud Manilium quidem voci rursum adjectum est verbum exit, et apud Nostrum desideratur verbuin. Sed ex verbo admota assumendum est extensa. Talia non inusitata. Conf. Periz. ad Sanct. IV, 8 Turn desideratur copula, ut sæpe." Conf. ad XII, 76. not. 20. et Excurs. ad h. l. - 151. Additur imperiis, regno Pœnorum, Hispania, cujus pars Hannibalis expugnata est armis. imperiis, vasto Africæ imperio; Ach. Sed neque Hannibal, neque Poeni magnam Africæ partem expugnarunt. Pyrenæum montem, quo Hispania a Gallia dirimitur, transsilit, Hannibal celeriter ex Hispania in Galliss victor transiit: nam verbum transilire velocitatem transitus significat. Ceterum hæc ex Liv. XXI, 5-23. notissima. - 152 seq. E Galliis Hannibal victricia arma in Italiam transtulit. 152. 153. Præclare difficultas transitus Alpium adumbratur. Similem notionem, sed minus sublimi gravitate, expressit Horat. Od. I, 3, 21 seq. Nequidquam Deus abscidit Prudens Oceano dissociabili Terras, si tamen impiæ Non tangenda rates transsiliunt vada. Locum vero nostrum imitatus est Rutil. Itin. II, 33 seq. Excubiis Latii prælexuit (Deus) Apenninum Claustraque montanis vix adeunda viis. Invidiam timuit natura parumque putavit Arctois Alpes opposuisse minis cet. Tempora etiam præs. Transsilit, diducit, rumpit, tenet, tendit, ad sublimitatem Natura quidem ipsa itineri Hannibalis opposuaugendam valent. isse videbatur insuperabiles difficultates, Alpem, montem altissimum inviumque exercitibus, unde Plinius in Procem. Lib. XXXVI. in portento, dicit, prope majores habuisse Alpes ab Hannibale (primum tamen a Gallis, de quibus v. Liv. V, 34. et XXI, 30. unde fabulam de Herculis, a Gallis culti, transitu natam suspicabatur Lefeb. ad Sil. XI, 217.) exsuperatas et postea a Cimbris; præterea nivem mollem et præaltam, qua omnia erant oppleta, de qua v. Liv. XXI, 35-37. Sil. III, 518 seq. Alpem poet. sing. pro plur. ut passim. (v. ad Sil. E e 2

XIII, 741.) Quanam vero parte Hannibal Alpes transierit, ne inter antiquos quidem scriptores constitit. v. Liv. XXI, 38. Lips. Epist. ad Belgas Cent. I. Ep. 98. Opp. T. II. p. 826 seq. et Folard. ad Polyb. - 158. Diducit, dissolvit, et rumpit montem, pervium facit, viam aperit, aceto: nam Hannibal struem lignorum ingentem succendit atque saxa ardentia putrefecit infuso aceto, quod notum ex Liv. XXI. 87. et Appian. b. Hannib. c. 4. 53 Rumpere, perrumpere, montem, ut r. iter, cursum, aditus, quo difficilis simul rei molitio exprimitur. 54 - 154 seq. Hannibal non contentus, descendisse in Italiam magnamque ejus partem per XVI annos expugnasse, voluit et ipsam Romam, caput orbis terrarum, capere. De irrito consilio Romae oppugnandæ v. Liv. XXVI, 7-11. Magna vero in verbis inest vis portas Romæ. 156. vexillum victor et sententia tanto duce digna. ingressus Romam pono in media Subura, h. e. Urbe, ut III, 5. ubi v. not.

157-167. Locus præclarus, magna sententiarum gravitate et affectibus salibusque, rei aptissimis, insignis. 157. 158. Deridentur deformitas temeritasque Hannibalis, qui Apenninum transgressus et propiore, qui in Etruriam ducit, via per paludem et profundas Arni fl. voragines Gatula (Afra, Libyca) bellua; h. e. elephanto vectus, vigiliis et nocturno humore palustrique cœlo gravante caput, et quia medendi nec locus nec tempus erat, altero oculo captus vel luscus a. unoculus factus est. v. Liv. XXII, 2. Polyb. III, 79. et Nep. Hann. c. 4. O qualis, quam ridicula, facies Hannibalis lusci, et quali tabella, pictura, (caricature) digna, quam digna, quae pingeretur! -159. Exitus, finis tot victoriarum et vitæ Hannibalis. quam vana, brevis et fallax! ejusque cupiditas quam stulta ac per-160 seq. Vincitur idem, ipse ille Hannibal, imperator tantus et toties victor, a Scipione, (Liv. XXX, 29-37.) et, accusatus Carthagine a Romanis, in exsilium præceps fugit, (Liv. XXXIII, 47.) et primum ad Antiochum Syriæ, (Liv. XXXIII, 48. 49. XXXIV. 60. 61. XXXV, 14. 19. XXXVI, 7. 15.) deinde ad Prusiam, Bilhyniæ regem, profugit: (Liv. XXXIX, 51.) atque ibi, in exsilio, magnus mirandusque cliens ad Regis Prusiæ prætoria, prætorium, h. e. regism

ec Cf. Piin. XXIII, 1. et ad Sil. III, 640. in Add. Hæc historia propter silentium Polybii, difficultatem aggerendarum arborum, quæ in superioribus Alpium jugis frustra quæruntur, aliasque rationes in dubium vocats est a Matthiæ

in Obes. ad Liv. XXI. p. 40 seq. sed defensa a Bostigero in Ephemerid. Brumsvic.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Cf. ad Sil. I, 54. N. Heins et Drakenb. ad Sil. XI, 135. et Burm. ad Valer. Fl. VI, 139. 140.

vel palatium, (v. ad I, 75.) et in ejus atrio, sedet, quovis mane, ut regi, patrono suo, ad ministeria mandataque præsto sit vel certe officium salutando præstet, præstolans, donec.tyranno, regi, libeat, placeat. evigilare et clienti aditum concedere. Sarcasmi vim facile senties.

168. Finem, mortem. animæ, homini. miscuit cæde, armis perturbavit. 165. 166. Annulus fuit vindex et ultor Cannarum ac tanti sanguinis, tantæ cædis seu cladis apud Cannas Romanis illatæ, totque annulorum, Romanis ibi Equitibus detractorum: nam Hannibal periit hausto veneno, quod sub annuli gemma multo ante præparatum habebat. conf. Liv. XXXIX, 51. Plut. Hannib. Opp. T. L. p. 380. Victor vir. ill. c. 42. Quidam vero sub gemmis venena cludunt, sicut Demosthenes, summus Græciæ orator, annulosque mortis gratia habent, Plin. XXXIII, 1. s. 6. - 166, 167. Amara irrisio Hannibalis aliorumque gloriæ militaris nimis cupidorum. mens, v. ad VI, 306. sævas, asperas et nive oppletas. 167. Ut pueris materiam declamationis præbeas in Rhetorum scholis. 65 Cf. ut declamatio, h. e. argumentum declamationis, fias, ut fabulam fieri, sermonem, rumorem et jocum esse. 66

168 seq. Quam perniciosa sit nimia gloriæ cupiditas, etiam Alexandri M. et v. 173-187. Xerxis probatur exemplis. veni, Alexandro M. ita dicto a Pella, Macedoniæ urbe et regia. -168-170. Insatiabilis simul et infelix gloriæ cupiditas, qua Alexander flagrabat, præclare adumbratur. 57 Non uno orbe contentus erat et infelix ille æstuabat, angebatur, (similis mari in angusto æstuanti, vel homini incluso in arcto loco, qui nulla fere spiramenta habet) in toto terrarum orbe non minus se coarctatum putans, quam si parva clausus esset insula. Cf. v. 148 seq. Senec. Philos. Epist. 91. et 119. Valer. Max. VIII, 14. ext. 2. Plut. et Curt. De Gyara vel Gyaro (cf. Var. Lect.) et Scripho v. ad I, 73. et VI, 563 seq. - 171. urbem a figulis munitam, Babylonem, quam Semiramis condidisse muroque e cocto latere cinxisse dicitur. 58 In hac urbe Alexander eadem

Wetus Schol. "Ut de te pueri studentes dicant in scholis deliberativa: Hannibal utrum de Alpibus recederet?" Immo, Utrum Alpes ei transcundæ fue-

<sup>7 13. 422.

\*\*</sup> Conf. Heins. et Burm. ad Ovid.

Am. I, 13, 36. III, 1, 21. et A. A. II, 561. Passer. et Vulp. ad Propertium I, 5, 26. Cotte ad Plin. Epist. VIII, 111. p. 435.

<sup>18, 11.</sup> et sup. ad I, 145. in Var. Lec-

tion.

The Cf. ignoti poetse carmen in eum, in Wernsdorf. Poet. Lat. min. T. III. p.

die, qua Diogenes Corinthi, mortuus est. 59 — 172. Vetus Schol. "Quem vivum mundus non ceperat, mortuus exiguo loco contentus est." contentus erit et esse debet. Sarcophagus h. l. sepulcrum vel urna, propr. lapis vocatur, qui circa Assum Troadis urbem fissili vena scinditur et corpora defunctorum condita in eo, exceptis dentibus, intra XL. diem consumit, unde σαρκοράγος. Ita Plin. II, 96. XXXVI, 17. s. 27. et Dioscor. V, 142. 60 — 172. 173. Mors fatetar, ostendit, indicat, docet, (v. ad II, 17.) quam pusilla hominum corpora et quam parvi sint ipsi, qui vivi cupiditates animorum explere nequeant. Cf. v. 147 seq.

174-178. Merito poeta perstringit ridiculas Græcorum fabulas (portentosa Græcorum mendacia dixit Plin. V, 1.) de Xerxe, quas, gloriæ suæ amplificandæ causa, commenti sunt. (cf. XIV, 240.) Fabulantur enim, Xerxem decies septies centena millia peditum armasse naviumque habuisse decem μυριάδας; Athon, altissimum Macedoniæ montem, a continenti abscissum, perfossum marique immisso velificatum, h. e. classibus transnavigatum; (remige Medo sollicitatus Athos ap. Claudian. III, 336.) iisdem classibus constratum, opertum, mare, vel viam per mare stratam, et solidum, totum Hellespontum, constructo navibus ponte junctum vel contabulatum esse, et subpositum rolis, curribus, quibus ex Asia in Europam exercitus sit transmissus; (conf. Lucret. III, 1042 seq.) alta flumina (Scamandrum, Onochonum, Apidanum et Echedorum ap. Herodot. VII, 42. 196.) epota defecisse, cessasse, prandente ac bibente Medo Persicoque exercitu; et quæ alia cantat, fingit, comminiscitur, (v. ad IV, 35.) Sostratus. Cf. Herodot. VII, 20 seq. VIII, 1 seq. (qui epotum quoque tradit lacum XXX stadiorum) Diodor. XI, 2-5. Isocr. Panathen, Æschyl. Pers., Strab. XIII., Plut. Themist. et Aristid. aliosque scriptores. 61 - 178. Sostrati olim fuere varii, v. c. Gnidius architectus, (Plin. XXXVI, 12. s. 18. Strab. XVII. p. 791.) chirurgus, (Cels. VII, 4. 14.) sacerdos Veneris, (Tac. Hist. II, 4.) Macedo, conjurationis auctor, (Curt. VIII, 6.) et alii. Quem vero Sostratum poeta h. l. perstringat, parum constat. Vetus Schol. "Sostratus, inquit,

Scalig. Exerc. 291. sect. 2. et Böttigeri Sabina p. 83. 84. ed. pr.

al quos laudant Barth. et Kænig ad Claudian. in Rufin. I, 536 seq. II, 120 seq. intpp. Justin. II, 10. et Virg. Culic. 29 seq. Cf. et Wernsdorf. ad Himes. Or. II. p. 408.

v. Diog. Laert. VI, 2, 11. Plut. Alex. Opp. T. I. p. 705—707. ed. Frft. Arrian. expedit. Alexandr. lib. VII. Justin. XII, 13 seq. Senec. Suasor. IV.

ee Cf. Salmas. Exerc. Plin. p. 1203.

poeta fuit, qui Xerxis regis facta descripsit. Madidis autem alis ideo, quia omnis, qui cum sollicitudine recitat, necesse est, ut alæ Sic Horatius: Sudor ad imos manabat talos." Madidas alas nonnulli, vet. Schol. præeunte, ad sudorem recitantium, alii ad furorem poetarum vel vatum, quo concitus et quasi ebrius Sostratus nimis alte volans veritatem fidemque historiæ excesserit, alii vero ad veram ebrietatem, quæ eumdem produxerit effectum, referunt: nam madidus s. madens et βεβρεγμένος passim dicitur ebrius. v. ad XV, 47. Sensus horum verborum planior foret et certior, si constaret, qualis homo fuerit Sostratus, utrum malus declamator, an poeta, an vates, Alæ tamen s. axillæ madidæ cur tribuuntur vatibus an aretalogus. furore divino correptis? et cur ebriis? Probabilior est interpretatio " Madidæ alæ sunt, quibus tendere non potest in altos nubium tractus, (Hor. Od. IV, 2, 27.) quia nimis aqua premuntur, quæ volatum impedit; igiturque Sostratum malum fuisse poetam, certissime colligi posse puto."

179. Ille tamen barbarus rex, Xerxes, qualis, quam turpi fuga, rediit in regnum suum, Salamine relicta, victus ad Salamina a Themistocle: (v. Herodot. VII. Nepos et Plut, in Themist.) ille stolidus ac superbus rex, {cujus in nomine superbia et impotentia habitat, Valer. Max. IX, 5. ext. 2.) qui antea, quum audivisset, pontem, quo junxisset Hellespontum, tempestate solutum esse, jusserat, Coro atque Euro, h. e. ventis, trecenta infligi verbera et binas in mare injici compedes, glorians, sibi non modo in ventos ac maria, sed in ipsum quoque Ennosigæum, Neptunum, compedibus a se vinctum, imperium esse. v. Herodot. VII, 34. 35. qui tamen in mare Xerxem, non in ventos sæviisse flagellis narrat. Cf. Senec. de const. sap. c. 4. et Valer. Max. III, 2. ext. 3. 180. Corum et Eurum, ventos contrarios, bene posuit poeta, tamquam tempestatem excitantes: corus etiam s. caurus, (aeyiorne, nordwest) ventus vehementior, unde in tempestatum descriptionibus mentio ejus fieri solet. — 181. Facete poeta dicit, ventos a rege suo Æolo non tam male ac crudeliter tractari, quam a fatuo Xerxe: unde etiam barbarus h. l. non tam peregrinus, exterus rex, (vulgare epitheton Xerxis ap. Herodot., Thucyd. et Nep.) Æoli carcer, sedes et imperium quam rudis, inhumanus, sævus. vel tironibus nota ex Virg. Æn. I, 51 seq. ubi cf. Heynii Exc. mythus simul h. l. rideri videtur, magis tamen stoliditas Xerxis. 182. Ennosigæus, 'Ewosiyaios vel propr. 'Ewosiyaios, (nam metri causa litera v geminatur) h. e. ò inau, quatiens, movens, ("mous, ximous He-

Ee4

sych.) The yalar, epitheton Neptuni, (ap. Hom. Il. 9, 201.) ut Brei-29wr, i in Sur ry 29 bra, (Hom. Il. 9, 208. 2, 750. u, 13. 405. Od. 7, 6.) Σεισίνθων, ο σείων την γθόνα, et Έλελίνθων, ο έλελίζων την χθόνα, (Pind. Pyth. VI, 49.) vel à zingrée yas, (Pind. Isthm. IV, 32.) que epitheta Neptuno propterea videntur tributa esse, quod mare in magnis terra et præcipue regionum maritimarum, quas Græci potissimum incolebant, tremoribus vehementi motu agitatur. 62 - 183. Immo audi Herodot. VII, 35. "Hon de navora, de nal stryine animale stiffering Stigmata, στίγματα, literæ, (non una, sed plures, quod probabile fit ex Petron. VI, 8. et Valer. Max. II, 29.) (epigrammata ap. Petron. 103.) quæ fronti servorum fugitivorum aliorumque ignominiæ causa inurebantur. v. ad XIV, 24. Lepide autem irridetur vesana Xerxis superbia, saltem ineptiæ Græcorum, qui talia procuderunt mendacia. Cf. ad v. 174. Eodem spectant verba segg. - 184. Huie, tam vecordi crudelique domino, quisquam deorum servire vellet? Cf. verba Xerxis ap. Herodot. VII, 35. Ω πιπρου υδων, δεσπότης τω δίκην έπτειθεϊ τήνδε, δτι μια ήδίκησας cet. Vetus Schol. "Quia pontem mari superposuit, finxerunt illi servisse Neptunum, quemadmodum Laomedonti regi Phrygiæ; vel propter Apollinem, quia servivit Ad-Præstiterit forte servire dictum accipere pro inservire, favere, opem ferre. Marshall acrem monet ironiam in h. l. inesse, si legatur sine interrogatione, ut sensus sit: merito deorum aliquis (non vero quisquam) illi serviret, tamquam domino clementi, quoniam Neptuno stigma non inussit. — Versus 183. et 184. parenthesi possunt includi: nec tamen necesse est. Poeta ob nimiam Xerxis vesaniam vel ineptias Græcorum ab his salibus immiscendis non poterat sibi temperare, et nunc demum v. 185. quæstionem supra v. 179. propositam repetit.

185. una nave, piscatoria scapha, cruentis fluctibus sanguine suorum a Græcis cæsorum, ac prora, nave, tarda, tarde, lente progrediente, per, propter et super, densa cadavera. Cf. Herodot. VIII, 115—119. Justin. II, 13. Nep. Themist. c. 5. et alii, qui tamen non ea memorant, quæ v. 186. ad augendam rei fæditatem poeta adjecisse

masse antiquissimi Gracorum, qui Neptunum invesiyaun nul sueix 3 seu appellaverunt. Conf. Sen. Nat. Qu. VI, 6—8. Keeppen ad Hom. Il. VIII, 201. et Herrmanni Mythol. T. I. p. 123. T. II. p. 164.

Aliam rationem affert Gellius II, 28. Quænam esse causa videatur, quamobrem terræ tremores fiant, — compertum 
non est; ventorumne vi accidant specus 
hiatusque terræ subeuntium, an aquarum 
subter in terram cavis undantium fluctibus pulsibusque, ita uti videntur existi.

videtur; nisi credideris designari h. l. cadavera Persarum, quos, quum navis Phœnissa, qua Xerxes veheretur, ob nimiam vectorum multitudinem vehementius tempestate jactaretur, rogatu regis in mare desiliisse, fuerunt qui traderent. v. Herodot. VIII, 118. 119. — 187. Has et hujusmodi pænas toties, nimis, optata gloria, nimia gloriæ cupiditas, exegit a Xerxe, vel potius àoglorus, ab ambitiosis exigere solet: sic nimia ambitio punire et affligere solet homines, h. e. ita homines ambitiosi puniri solent propter stultitiam suam et calamitate affligi; ut Hannibal, Alexander et Xerxes.

188-288. Non minus stulta sunt vota eorum, qui longam sibi exoptant vitam. Senectutis incommoda more suo vivis poeta adumbrat coloribus, forsan tædio confectus, quum ipse ea sentiret. Juvenes comparent Lucian. Dial. Mort. VI, 2. (τὸν ὑπέργηρων, δδόντας τρεῖς ετι λοιπούς έχοντα, μόγις ός ώντα, οἰκέταις τέτρασι επικεκυφότα, κορύζης μέν την έδια, λήμης δε τους δφθαλμούς μεστον διτα, ουδεν ετι ήδυ είδοτα, εμφυχόν τινα τάφου, ὑπὸ τῶν νέων καταγελώμενου) Maximiani Eleg. I. in Wernsdorf. Poet. Lat. min. T. VI. p. 269 seq. Plin. VII, 50. et Horat. A. P. v. 169 seq. sed et ea, quæ contra disputavit Cicero in Catone majore. — 189. Hoc solum, tamquam summum bonum, optas orasque et recto, erecto, vultu, et pallidus, h. e. et lætus et tristis, vel et sanus et ægrotus: nam læti ac sani vultum adtollere, tristes et ægroti demittere Possis et exponere: sine et cum pudore ac metu: (v. ad VI, 401.) quod tamen minus verbo optare convenit. Quidam interpretantur: recto vultu, aperte, non olam, quia hoc orare non pudet, (cf. Pers. II, 8 seq.) et pallidus præ nimio tum desiderio, tum metu non obtinendi, quod anxius precaris.

191 seq. Tristis, sed apta senectutis imago. 192. Dissimilem sui, non qualis olim fuerat in juventute. Conf. Horat. Od. IV, 10, 2—8. pellem deformem, rugosam, macilentam, exsanguem et asperam, pro cute, loco cutis teneræ, vivæ ac nitidæ. Cutis 'juvenibus ac vivis, pellis senibus ac mortuis tribuitur; ut illis xgà; et his diqua vel inde ab Hom. Od. XIII, 480 seq. et Apollon. II, 200. Conf. Wakef. ad Lucret. VI, 1268. et Mitscherl. ad Horat. Epod. XVII, 22. Plerumque tamen inter illas voces nihil interest. Pendentes genas, pendulas, macilentas et flaccentes, quas alii fluentes buccas et malas labentes dicunt. 63—193—195. Festive de rugis senum. Nota quoque sunt

<sup>\*\*</sup> v. intpp. Suet. Aug. c. 99. Gron. ad Senec. Hippol. v. 364. et Ern. clav. Cic. 'v. fluere.



Ennii verba apud Cic. N. D. I. 35. Simia quam similis, turpissims bestia, nobis? de quo conf. Plin. VIII, 54. s. 80. et XI, 44. s. 100. Tabraca, urbs maritima Numidiæ, quæ etiam nunc vetus retinuit noubi pandit Tabraca saltus umbriferos, ubi Conf. Var. Lect. densa se pandit, late patet, silva prope Tabracam, in ora maritima Libvæ: in qua silva Posidonius multas vidit simias, teste Strab. lib. XVII. et Herodoto lib. IV. in vetula bucca: nam genæ etiam simiarum senectute corrugantur. 196. 197. Juvenes plurimum differunt forma ac robore. 198. Vox, loquela senum tremens et vacillans, ut et membra. 199. Sic Lucian. Dial. Mort. IX, 2. dixit yieura xal Φαλακεδι και λημώντα πεοσέτι και κορυζώντα, et Dial. Mort. VI, 2. κορύζης caput leve, calvum ac glabrum. μέν την έῖνα μεστίν όντα. infantia nasi festive dicitur destillatio narium in senectute, ut in infantia, vel nasus, ex quo senibus, æque ac infantibus, abundans defluit humor et dependet: nam senectus est secunda infantia. Conf. ad v. 233. - 200. gingiva inermi, carente dentibus, quæ sunt arma, a natura homini data. Sic ora exarmata dixit Sidon. carm. 13. et epist. VII, 14.

201. 202. Facete poeta dicit, senem decrepitum omnibus, etiam cognatis et sibi ipsi, molestum esse, et quidem tam molestum et intolerabilem hominem, ut ne Cossus quidem heredipeta eum ferre possit, quum tamen hoc hominum genus senes omni officiorum genere delenire studeat et vel indignissima ab iis æquo patiatur animo, ut, si non omnem hereditatem, certe partem ejus adipiscatur. De captatore v. ad V, 98. — 203. Non eadem voluptas a senibus, quæ a juvenibus, capitur e potu et cibo, quia palatum illis torpet, sine sensu et sapore est, non sentit suavitatem cibi ac potus. Sic non sapit palatum ap. Cic. Fin. II, 8. - 204. Nam de Venerea voluptate vix est quod aliquid dicam: jam diu non amplius eam sensit senex, vel, si denuo quoque ea captus conetur coire, ad rem Veneream inhabilis est. coneris, senex, coire; nisi malis si coneris, quisquis es, cum sene conjacet, dependet, non arrigitur. Cf. Sed v. Var. Lect. cumbere. ad VI, 196. Martial. III, 75, 1 seq. et Jacobs ad Anthol. Gr. T. II. P. I. p. 276. De ramice v. ad VI, 326. et de nervo ad IX, 34. -206. Cf. Petron. 20. et Martial. III, 75, 1 seq. XI, 23, 3 seq. 30, 1 seq. 47, 1 seq. XII, 99, 6 seq. — 207. inguinis ægri canities, senectus, debilitas; vel inguen ægrum est debile et canum, h. e. senile aut senis. - 208. suspecta libido, quia fellatorem prodit vel irrumatorem. Cf. v. 237 seq. Martial. IV, 50, 2. et Suet. Tib. c. 44.

209. Adspice nunc, expende, respice porto, damnum, jacturam, partis, sensus, alterius, scil. auditus, cujus voluptate senes carent. Nam quæ voluptas a sene surdo percipitur? cantante, sit licet eximius citharædus, v. Var. Lect. Seleucus musicus haud dubie eximius. etsi non constat, qualis fuerit; forte nec citharœdus, nec tibicen, a quibus discerni h. l. videtur. 212. Designantur tibicines, qui æque ac citharœdi histrionum actionem moderabantur et magnifice vestiti prodire solebant. Cf. Cic. ad Herenn. IV, 47. Horat. A. P. v. 215. et Ferrar. de re vest. III, 13. - 213. Si vel proxime canentibus sederit, nihil audiet. 214. Vix cornicinum tubicinumque acerrimum audit sonitum. Conf. ad VI, 250. - 215. ut auris senis sentiat, audiat. percipiat. — 216. Pueri vel servi in forum mitti solebant ad solarium, ut viderent nuntiarentque hero, quota diei hora esset: nam nemo facile solarium habebat domi suæ. 64 - 217. 218. Conf. Virg. Æn. V, 395. 396. Martial. III, 93, 17. Sen. Ep. 68. Senes sunt exsangues, nec nisi in morbo vel æstu febrili calent. 218. 219. Cf. ad VI, 293. velut agmine facto (ut febrium cohors ap. Horat. Od. I, 3, 31.) verba Virg. Ge. IV, 167. et Æn. I, 82. (de ventis ruentibus) 434. VIII. 595. Cf. sup. III, 162.

220. 226. Festivæ comparationes et ingeniosæ, quibus poeta velut aliud agens multos perstringit; sed tam ambitiose etiam exaggeratæ. ut vanæ eruditionis ostentatione et declamatione luxuriante vis satirica infringatur. Poetam tamen defendere conatus est Rigalt. Conf. Sil. VII, 362 seq. Ovid. Trist. V, 2, 23-28. et similia loca, ut appareat. quomodo poeta satiricus ab aliis differat in exprimenda rerum multi-Promtius expediam cet., forma loquendi, ut citius Scyllam crediderim cet. XV, 19 seq. et citius falsum producere testem possis cet. XVI, 32 seq. De Hippia v. VI, 82 seq. — 221. Themison Laodicenus Syrus, medicus clarissimus; qui et novam medicinæ condidit sectam. v. Athen. VII, 10. Plin. XXIX, 1. s. 5. ibique Harduin. in Indice Auctorum. Hoc loco pro quovis medico, a quo ægros occidi salse dixit poeta. Sic in Molieri comœdia, le malade imaginaire, novo medicinæ doctori a collegio medico datur potestas impune occidendi per totam terram. auctumno, in quo frequentiores sunt morbi. v. ad IV, 56. et VI, 517. — 222. Basilus, advocatus eo tempore, prævari-

et v. Ernesti ad Suet. Dom. c. 16. mann. Beitr. sur Gesch. d. Erfind. T. inpr. ej. Diss. de solariis in Opusc. philol. crit. p. 21—32. intpp. Martial. VIII, 67. Burm. ad Petron. c. 26. p. 93. Beck.

cator; vet. Schol. prob. Dorleans, ut poeta socios dixerit clientes, quod causidicum comitati sint, vel quod Basilus non modo extraneos, sed et sibi conjunctissimos prævaricatione prodiderit. Utraque tamen ratio dura est. Cf. VII, 145 seq. ubi tamen Basilus laudatur. forte rectius præfectum et spoliatorem provincialium significari putant, coll. Lucan. IV, 415 seq. qui tamen locus parum ad rem facit. Possit etiam designari magister societatis, qui socios, publicanos, dolis circumvenerit. Hirrus tutoris fraudulenti nomen nobis ignotum. Cf. Circumscribere, ut circumvenire, circumducere et cir-Var. Lect. cumire pro decipere, defraudare. Conf. inf. XIV, 237. et XV, 136. - 223. exsorbeat viros, v. ad VI, 126. et IX, 59. longa, procera. Nota Ach. est: longa potius pro macilenta, Gall. efflanquée, ut expressit Dusaulx: nam in feminis vis Venerea eas macilentas eoque longas efficit. 224. De Maura v. VI, 307 seq. Hamillus 8. Amillus (v. Var. Lect.) infamis corruptor et pædico. v. Martial. VII, 61. clinet, v. ad IX, 26. - 225. 226. Conf. ad I, 24. 25. ubi idem legitur Percurram citius, ut v. 220. promlius expediam, et XIV, 27. contexere cursu.

227 seq. Alia recensentur senectutis incommods. Conf. Sen. Ep. luscis, unoculis, invidet, qui plane cœcus est, tamquam multo felicioribus. Verbum invidere apposite h. l. dici, quoniam proprium id senum sit, monet Lubin. 229. Quidam senes alienis digitis uti coguntur propter chiragram vel paralysin. Conf. Var. Lect. - 230. Ipse, quia gulosus est, suetus rictum diducere, instar bestiæ voracis, nunc cibum ne sua quidem manu capere potest, ob chiragram, et hinc hiat tantum, ceu pullus hirundinis, quem cibat mater, cujus os plenum est cibus et venter jejunus. Venustæ comparationes hominis gulosi vel senis, cui non major quam edendi voluptas est, cum bestia voraci et pullis hirundinum. Poetæ animo obversata videntur præclara verba Pluti ap. Lucian. in Timone (T. I. p. 158. ed. Schmid.): Εμε οι επελπίσαντες έν τη άγορα περιμένουσι κεχηνότες, ώσπερ την χελιδώνα σχοσπετομένην τετριγότες ολ νεοττολ, et Homeri Il. IX, 323. 324. ubi Eustath. p. 655. 2. laudat versum Achæi tragici: Χάσχοντα λιμός μόσχον ώς χελιδόνος. Cf. Huschke Anal. crit. p. 100.

233 seq. Omni membrorum sensuumque damno major est dementia senum; omnium miserrimum est, quod præter corporis vires etiam memoria, ratio et reliquæ animi vires labant atque hebescunt, quod senes iterum desipiunt et repuerascunt. Δὶς παΐδις οἱ γίρωτις. Conf. ad v. 199. — 236. eduxit, educavit. Nam sævo, iniquissimo, codice,

codicillo, testamento, suos, proximos cognatos, vetat esse heredes, exheredat, per oblivionem, et bona tota feruntur ad Phialen, testamento relinquuntur fellatrici, quæ halitu artificis oris senem ita delinivit, ut suorum plane oblivisceretur cognatorum eamque ex asse heredem institueret, immemor simul legis, quæ id vetabat. Conf. Var. Lect. et ad I, 55 seq. — 238. halitus artificis oris, halitus artifex, h. e. artificiosus, scitus, oris, mulieris fellantis. Conf. ad VI, 51. 301. et 306. "Halitus impurus oris artificis, quod tum fellatione, tum blandiloquio hereditatem senis captaverat; quod steterat, ex eo, quod tam diu prostiterit." Schol. in carcere fornicis, in angustis cellis et veteri centone fumoque lucernæ fædis, (cf. VI, 121 seq. et 131.) quales solent esse in carceribus et in lupanaribus.

240—288. Ut, h. e. quamvis senes etiam multi corpore et animo vigeant, in longa tamen illa vita multa vident et patiuntur acerbissima, quæ non sensissent, nisi ad summam vixissent senectutem, præmaturam propinquorum mortem, miseramque ipsorum ac patriæ fortunam. ducenda sunt funera natorum proprie dicitur: nam in funebris pompæ ordine præibant ac ducebant, qui sanguine proximi mortuum contingebant; Hennin. 242. sororibus, cineribus earum. 245. veste nigra, pulla, ob luctum.

246-255. Quæ modo dixerat poeta, nunc illustrat exemplo Nestoris. Conf. simil. loc. Prop. II, 13, 43-50. Rex Pylius, Noster rex Pyli in Elide; quem ultra duas hominum ætates, yonde, vixisse tradit Homerus Il. a, 250 seq. non vero CCC annos, quos ei tribuunt recentiores poetæ, quorum errorem ridiculum peperit vox yend male intellecta. 65 Itaque h. l. non Homerica, sed vulgaris tantum opinio erat ridenda. 247. vitæ a cornice, a cornicis vita, secundæ; non ei paris, sed proximæ et longissimæ post eam. Cornici fabulose ab Hesiodo novem hominum ætates tribui, referunt Plin. VII, 48. et Macrob. VII, 5. 66 - 248. tot, tria. 249. computat, numerat, (v. ad VI, 199.) jam annos suos dextra: nam veteres numerabant computabantve per digitos, et numerum quidem centenario minorem sinistræ, majorem dextræ manus digitis, usque ad ducentesimum, qui a dextra rursum ad sinistram referebatur, ut trecentesimo major inde iterum ad dextram. Cf. Schneider ad Eclog. phys. Vol. II. p. 317-319. Jacobs

<sup>«</sup> v. Eustath. et Koeppen ad Hom. a Cf. Hard. ad Plin. l. c. et Mitscherl. l. l. et intpp. Horat. Od. II, 9, 13. ad Horat. Od. IV, 13, 25.

ad Anthol. Gr. Vol. II. P. III. p. 242. et al. 67 - 250. novum toties mustum bibit, tot auctumnos, h. e. annos vixit. 251. quantum queratur de legibus fatorum, quibus tam longa ipsi vita sit constituta. nimio stamine Parcarum, h. e. de vita nimis diuturna. Cf. ad III, 27. - 252. quum videt acris Antilochi barbam, h. e. Antilochum, filium suum fortissimum et jam barbatum, (quæ gravissimi luctus causæ aunt) ardentem in rogo, occisum a Memnone, quum patrem in pugna servasset. Conf. simul. loc. Prop. II, 13, 49 seq. Dictys IV, 6. Qu. Calab. II. 243-266. Pind. Pyth. VI, 22 seq. (quibus locis, ut et nostro, egregie declaratur patris luctus) Mitscherl. ad Horat. Od. II, 9, 14. Heins, ad Ovid. Her. Ep. I, 15. Virtus Antilochi nota ex Homero. (Il. A, 177 seq. 457. N, 396. 545. O, 515. 576.) ut et pietas insignis in patrem, unde Φιλοσάτως dictus est. (v. Xenoph. de venat. p. 974. ed. Frft.) - 253. quærit ab omni, quisquis adest socius, v. Var. Lect. ad v. 211. - 254. cur hæc in tempora, tamdiu, ut filium immatura morte defunctum videat, duret, vivat. 255. dignum tam longo ævo, tamquam summa calamitate pœnaque gravissima. Servius ad Virg. Æn. IX, 497. notat, Juvenalem ex eo loco traxisse colorem.

256. Hæc eadem sc. queritur (v. 251.) vel lugens quærit. (v. 253.) Peleus pater Achillis. raptum morte immatura et interfectum a Paride. Quo nuntio accepto Peleus mœrore confectus obiit. Conf. Pind. Pyth. III, 178 seq. ibique Schmid. 257. alius, Laertes, cui fas est lugere Ithacum, Ithacium Ulyssem, (v. ad XIV, 287.) filium suum, natantem, decem annos per maria jactatum et tristi errore vagantem, vel sæpe naufragum. Cf. Prop. III, 12, 32.

258 seq. Felix fuisset Priamus, si ante excidium Trojæ tristemque suorum fortunam mortuus esset. Cf. Cic. Tusc. Quæst. I, 35. quem locum poeta imitatione expressit. Tiberius contra idemtidem felicem Priamum vocabat, quod superstes omnium suorum exstitisset. v. Suet. Tib. 62. venisset ad umbras Assaraci, h. e. majorum suorum, bonum ac facilem sortitus exitum. Assaracus Trois filius et frater Ganymedis atque Ili, qui Ilus Laomedontem genuit, patrem Priamiv. Heyne ad Virg. Ge. III, 35. magnis solennibus, splendida pompa, magnifico apparatu funebri. funus, corpus mortui patris. (v.

<sup>\*</sup> v. Rhodig. XXIII, 11 seq. Barth. ad Claudian. in Rufin. I, 116. Anthol. Gr. II, 9. (Γεαϊα, ἡ φάος ἐδεβασασα ἰλάφου πλίεν, ἡ χιρὶ λαιῷ Γῆρας ἐρθμαϊσθαι διύτερον ἀξδαμίνα.) Gronov. ad Plaut. mil. glor.

II, 2, 48 seq. Reimarus ad Dion. Casa. p. 1195. et Beda de computo, qui numeros 1—100 sinistra, 100—1000 dextra, 1000—2000 iterum sinistra manu designatos fuisse dicit.

Burm. ad Valer. Fl. VII, 643. et ad Quintil. declam. XII, 26.) portante Hectore, filio maximo natu, et fratribus ejus. Funera humeris et patrum corpora a filiis portari solebant; Grang. coll. Plin. VII, 44. XVIII, 3. Suet. Aug. 100. Valer. Max. VII, 1. al. De Priami filiis et filiabus v. Apollod. III, 12, 5. ibique Heyne. - 261. inter lacrumas Iliadum, matronarum Trojanarum, funus prosequentium lamentis, ululatu, ploratibus, næniis et planctu, qui perpetuus est mos et veterum et barbarorum populorum. Cf. Virg. Æn. XI, 35. primos edere planctus, more præficarum, quæ luctum modumque plangendi ac lamentandi ceteris feminis præibant. - 262. Cassandra et Polyxena filiæ Priami. Palla Gr. TiThoc. mantel. propr. Angl. shawl et quidem geminatum vel triplicatum. (v. Ferrar. de re vest. I, 3, 18. et in Anal. p. 81. Böttigeri Sabina p. 397. 416 scissa palla: nam in luctu et pompa funebri seq. et XX. ed. pr.) vestes scindi solebant. v. Ferrar. l. l. 263. tempore diverso, alio et quidem priori, quo non, nondum, Paris carinas caperat ædificare audaces, h. e. audax, navigaturus sc. et rapturus Helenam; antequam patriam vidisset eversam.

265. Longa dies, vita, quid commodi contulit, præstitit Priamo, quid profuit ei? 265 seq. Conf. versus Ennii ap. Cic. Tusc. Qu. I, 35. et Virg. Æn. II, 554 seq. Asiam propriam s. minorem, et quidem h. l. ejus partem florentissimam, Troadem, quæ Priami imperio subjecta erat. Conf. Virg. Æn. II, 557. ibique Heyne. Hæc pristinæ et præsentis fortunæ comparatio multum valet ad commiserationem faciendam.

267—270. Cf. omnino Virg. Æn. II, 506—558. ibique Heyne in Exc. XI. de Priami nece. Tunc miles tremulus senio, Priamus, arma tulit, cepit et induit, ut impetum Græcorum propulsaret, posita tiara, fascia, diademate, regio insigni, (v. ad VI, 516.) et ruit, jugulatus a Neoptolemo, ante aram Jovis Hercei, 'Epssiov. Cf. Virg. l. l. v. 509 seq. et Heyne l. c. — 268—270. Comparatio aptissima et ad miserationem egregie comparata; simplex tamen et obvia, ad quam mentio aræ facile ducere poterat. ruit ante aram, ut vetulus bos, gravius sonant illa Virg. Æn. V, 481. Sternitur exanimisque tremens procumbit humi bos; Ach. 270. jam fastiditus, contemtus, ab ingrato aratro, h. e. agricola, qui bovem jam ob senium arando inutilem mactat, immemor tot laborum officiorumque, quæ ille præstitit.

271. 272. Exitus tamen ille, mors et extrema fata Priami fuere utcumque, quodammodo, hominis mors, non belluæ, ut mors uxoris ejus, Hecubæ, quæ propter luctum animique acerbitatem quamdam et rabiem conversa dicitur in canem. Vetus Schol. "Hecuba, dicit, excœcato Polymnestore, cum saxis impelleretur a populo Thracum, versa in canem fertur. An quia Græcis convitia congerebat, canem nominaverunt?" Conf. Cic. Tusc. Qu. III, 26. Dictys V, 13. et 16. Plaut. Men. V, 1, 14 seq. Ovid. Met. XIII, 422—575. Muncker. ad Hygin. fab. 111. Potter. ad Lycophr. v. 331. Eurip. Hecuba et Heyne l. l. Latravit rictu canino, ut ap. Ovid. l. l. v. 568.

273. Festino ad nostros, Romanos, ad exempla Romanorum, quibus longa vita fuit perniciosa. Regem Ponti, Mithridatem, qui annos LXIX vixit et, bellis infeliciter adversus Romanos gestis, Bituiti manu periit. v. Appian. bell. Mithrid. c. 111. 112. et Plin. XXV, 2. s. 3. transeo, ut VI, 602. — 274. Cræsum, opulentissimum regem Lydiæ, qui, antequam a Cyro captus esset, felicissimus sibi hominum esse videbatur, cuique Solon dixisse fertur, neminem ante obitum beatum esse dicendum. v. Herodot. I, 30—32. et 86. Hanc Solonis sententiam expressere multi, v. c. Eurip. in Troad. v. 510. in Iphig. Aul. v. 161. et Ovid. Met. III, 135 seq. Illam vero Solonis apud Cræsum commorationem disputationemque de fortuna humana dubiam facit chronologia. Vid. tamen Gatter. Handb. d. Gesch. T. I. p. 838 seq. Historia Cræsi nota ex Herodot. I, 26—94.

276-282. Exemplo C. Marii et v. 283-288. Pompeii probatur, quam perniciosa sæpe hominibus sit longa vita, et, si hæc brevior fuisset, quot mala evitassent multi. 276-278. Nisi tam longa fuisset Marii vita, non perpessus esset tot calamitates, exsilium carcerem, paludes cet. Nam ex Urbe pulsus a Sulla profugit Minturnas, (oppidum in Auruncis, ad Liris ostia, in confinio Latii et Campaniæ) ubi, equitibus Sullæ eum persequentibus, in paludibus latuit et deinde proditus quidem atque a Minturnensibus in custodiam (carcerem) mulieris privatæ traditus, sed, quum nemo eum occidere auderet, in navem publicam impositus est: ea trajecit in Africam et Carthaginem appulit, ubi exsul et pauper panem mendicasse dicitur. v. Appian. bell. civ. I, 61. 62. Plut. in Mario et Sulla, Vellei. II, 19. Flor. III, 21. Quo modo Marius obierit, discrepat inter scriptores: constat tamen, eum senectute confectum et primo septimi consulatus mense mortuum esse. v. Appian. l. l. c. 75. et Plut. l. c. - 278. Hinc, e longiori illo cive, C. Mario. 280-282. Si statim mortuus esset post triumphum de Cimbris et Teutonis s. Teutonibus actum. v. Vellei. I, 12. et Plut. ll. cc. animam opimam, præclaram, aut lætitia exsultantem propter spolia opima, (h. e. tot tantasque victorias) vel ad satietatem. — 282. de curru Teutonico, quo vehebatur triumphans de Teutonibus.

283-286. Cn. Pompeius Magnus Neapoli in Campania gravi laborabat febri, sed optanda ac salutari, quam ei dedisse vel immisisse videri poterat Campania provida, quasi prævidens mala ipsi imminentia, h. e. prospera sors ita tulit, ut graviter ægrotaret Neapoli; sed vota publica, a multis urbibus pro ejus sanitate concepta, vicerunt, a diis exaudita persecerunt, ut ex morbo convalesceret : igitur Fortuna adversa multas et ipsi et Urbi importavit calamitates fecitque, ut ei victo a Cæsare in pugna Pharsalica et ad Ptolemæum, Ægypti regem. confugienti ab Achilla, præfecto regio, et L. Septimio trib. mil. gladiis auferretur caput servatum, ad hanc ignominiam calamitatemque reservatum vel servatum in adventum Cossaris. (Πομπητου την μέν χεφαλήν άποτεμόντες οἱ περί Ποθεινου ἐφύλασσου Καίσαρι, ως ἐπὶ μεγίσταις άμωβαίς, Appian. bell. civ. II, 86. pr.) v. Plut. vit. Pompeii, Appian. b. civ. II, 76-86. 90. Plin. V, 12. VII, 26. Flor. IV, 11. Dio XLI. pr. Conf. simil. loca Senec. Consol. ad Marc. c. 20. Vellei. II, 48. et inpr. Cic. Tusc. Qu. I, 35. unde locus noster desumtus est. Pompeius autem, tantus vir, qui tres gessit consulatus totidemque triumphis ex tribus orbis terrarum partibus relatis Magni cognomen sibi peperit, obtruncatus est pridie natalis sui duodesexagesimi. v. Vellei. II, 53. et Plut. - 286. Cf. Barth, Advers. IX, 14. qui poetam ad Corn. Severi versus allusisse suspicabatur. 287. P. Corn. Lentulus Sura, P. principis Senatus nepos, qui a. U. 682. Consul fuerat, et C. Cethegus, ascii Catilinæ, v. ad VIII. 231. Integer et cadavere toto, non absciso capite vel corpore truncato, ut Pompeius. Lentulus et Cethegus jussu Ciceronis in carcere necati sunt; Catilina in acie fortiter pugnans cam suis periit. v. Appian. bell. civ. II, 6, 7. Flor. IV, 1. Sallust. et al. Horum itaque conditio et mors minus acerba fuit et . ignominiosa, quam Pompeii, etsi is tantus vir fuit et illi contra rem publicam conjurarunt.

289—845. Ferma pulcra etiam multis injuriis, corruptioni aliisque periculis obnoxia adeoque non exoptanda est. Murmure, susurro, ψιδυρισμῷ, obscura voce intra dentes edita; quo vota parum honesta designantur. v. ad VI, 539. Ardentius autem magisque puellis, quam pueris formam pulcram optat mater, quoniam ea utilior est illis, quam his; unde h. l. egregie majori murmuri opponitur modicum. 290. quum, quoties, videt, adit, fanum Veneris, quae et pulcerrima dearum Vot. II.

est et symbolum amoris ac venustatis. Colebatur etiam olim 'Asse. dien Visues in templo, in quo mulieres preces ac vota huic dez insusurrabant: v. Sen. Ep. 10. et Eustath. ad Homer. Odyss. XX. p. mater anxia, sollicita de forma liberorum et anxie precans. 291. Usque ad delicias votorum, ita ut pro ipsis vota deliciarum dulcedinisque plena faciat, quibus favorem animumque Deze, qualis Venus est, conciliari posse sperat. Ita mentem poetæ recte mihi cepisse videor. 68

291. Cur tamen corripias, reprehendas hæc vota, tamquam inhonesta, quandoquidem et Latona Diana, filiæ suæ, pulcritudine delectatur? Conf. præclarus locus Virg. Æn. I, 498 seq. qui animo poetæ inquit scil. illa mater, vel potius pro inquis aut inobversabatur. quitis; nam inquit, ut Gr. ion et onol, sæpissime dicitur pro inquis, inquitis et inquiunt, ubi aliquid nobis ab uno seu pluribus, a præsente seu absente, objici fingimus innuimusque, aliquem nobis contradicturum esse; quod jam notatum est multisque exemplis comprobatum a Bentl. ad Horat. Sat. I, 4, 78. Gron. et Drak. ad Liv. XXXIV, 3. et 5. Schellero in Lex. et a me ipso ad Liv. VI, 40, 3.

293 seq. Respondet poeta, ostenditque exemplis Lucretiæ, Virginiæ aliarumque mulierum pulcerrimarum, in quantis illæ periculis faciem pulcram. Lucretia, que propter formam a versentur. Sex. Tarquinio per vim stuprata necem sibi conscivit. 294. Virginia, a patre, L. Virginio, occisa, ut pudicitia ejus ab insidiis Appii Decemviri libidinosi vindicaretur. Rutila mulier deformis et gibbosa, quæ illis temporibus vixisse videtur. Vulgo designari putant Liviam, Rutilii uxorem, quam excessisse quidem XCVII annos, nec tamen gibbosam fuisse, Plinius VII, 48. memorat. Lepide autem h. l. utriusque feminæ forma comparatur. 295. suam sc. faciem et formam. 296. trepidos, sollicitos de castitate filii; verentes, ne corrumpatur.

297. Vera sententia, quam etiam expressere Petron. 94. Martial VIII, 53. Ovid. Her. XVI, 282. et Am. III, 4, 41 seq. al. - 298. horrida domus, disciplina et institutio severa, tetrica ac tristis, sine

Schurzfl. usque ad hoc deliciæ hominum veniunt, ut pulcritudinem optent filis suis, Schol. languenti ardentique deside-

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Minus apte alii, v. c. ex votis ipsis amplexus ob pulcritudinem rapiantur, captans deliciae et gaudia, Prat. optans, Schurzfl. usque ad hoc deliciae hominum ut tam formosa sit, ut eam juvenes in suos amplexus optent, usque ad delicata nimis vota, Brit. usque adeo demens, ut etiam rio, Bahrdt. delicias in votis voveat filiabus et ut in

cultu et elegantia, qualis veterum Sabinorum fuit. v. Var. Lect. 300. vultum modesto sanguine ferventem, suffusum rubore vel pudore, quod est τὸ χρῶμα τῆς ἀρετῆς. 301. natura larga, liberalis, benigna. Quoad sensum melius jungi possunt natura benigna et larga manu. 303. Cf. Sen. Epist. XI. et de ira II, 2. Horat. Epist. I, 10, 24 al. — 304. Non licet esse viris, (conf. Var. Lect.) desinunt mox esse viri; nam (quæ ratio adjicitur) formosi solent effeminari et vel corrumpi, s. stuprari et pati muliebria, vel castrari; vel pathici fiunt et cinædi, vel spadenes. corruptoris improbitas, cinædus improbus. 305. tentare, sollicitare muneribus, ut filios suos corrumpi patiantur; vel ipsos parentes donis sollicitare ad stuprum.

306—309. Formosi pueri ac juvenes vel castrantur vel rapiuntur sc. ad stuprum (ut rapere virginem et rapta, vel nostrum entführen, ap. Liv. XXVI, 13. Sallust. Cat. 51. Ovid. Ep. Her. XVI, 327. 339. XVII, 22.) a potentioribus, quod non verendum est deformibus. castravit; v. ad VI, 368 seq. — 308. Neronis pæderastia nota e Suet. c. 28. al. prætextatum, v. ad I, 78. Kænig ad Pers. V, 30. hæe adnotavit: Frequentem fuisse amorem in prætextatos, in primis sub Imperatoribus, eamque ætatem omnis generis libidini maxime fuisse expositam, constat ex Cic. in Phil. II, 18. in Catil. II, 2. et 10. multisque locis Martialis. loripedem, v. ad II, 23. Strumosus dictus a struma, tumore glanduloso, qui in lateribus, inguinibus, sed maxime in cervice nascitur, (v. Cels. V, 28. s. 7.) et scrofula quoque, Gr. xorçàs, vocatur, quoniam sues hoc morbo potisaimum laborant.

310. I nunc, ut VI, 306. ubi v. not. specie, forma, et quidem pulcra. 312. Publicus adulter, qui omnes amat appetitque matronas et ab iis amatur; ut fere juvenum publica cura dicitur Horat. Od. II, 8, 8.

312—317. Pœnæ adulterorum deprehensorum magis permissæ maritorum vel magistratuum Cæsarumque arbitrio, quam legibus definitæ fuisse videntur, et in feminis mitiores erant. <sup>69</sup> Nota Henninii est: Videtur Romanis privatim, quamvis sine lege, permissum fuisse, ut adulteros deprehensos pro lubitu punirent, παρατιλμῷ, ἐαφακδώσω, mugile, ut loris conciderent, pecunias extorquerent, viro mulctarent, interficerent, quod ex Horat. Serm. I, 2. Varr. de Pace, Catull. carm.

Conf. Voss. ad Catull. p. 41 seq. man. ad leg. Jul. de adult. Paull. Sent. Cujac. Obss. VI, 11. Lips. Exc. ad Tac. II, 26, 14. ibique intpp. Ann. IV, 42. Gothofr., Brisson. et Hof-

15. Plauti Pœnulo et Nostro constat. — 312. 313. v. Excurs. ad h. l. - 313. nec erit felicior Marte, in adulterio deprehendetur, ut Mars. quem cum Venere concumbentem Valcanus, Veneris maritus, lequeis vel potius retibus impeditum omnibus diis videndum præbuit : que lepida fabula, facete h. l. memorata, notissima est ex Hom. Odvas. 9. 266 seq. Ovid. Met. IV, 171 seq. et A. A. II, 561 seq. Conf. inf. ad XVI, 5. et de origine hujus commenti Heyne antiq. Aufs. Fasc. L. p. 161. Herrman. Mythol. T. I. p. 258 seq. et Wernsdorf Poet. min. T. IV. p. 52. 58. Astrum autem Martis poeta forsan pro ipso Marte dixit respectu sideris natalitii, cui hoc Martis infortunium tribuit, et hujus astri, quod infaustum erat. v. ad VI, 533 seq. Nec tamen dissimulo, hanc interpretandi rationem duram esse. - 814. Exigit plus, pænam graviorem. 316 seq. Conf. Horat, Sat. I, 2, 37 -46. secat, concidit, lacerat. Conf. Horat. Epod. IV, 11. ibique Mitscherl. — 817. Vetus Schol. "Mugilis (s. mugil) piecis grandis capitis, (unde et capito dicitur, Gall. mulet) postremus exilis, qui (seque ac scorpio et raphanus) in podicem mœchorum deprehensorum (Athenis olim) solebat immitti." 70 De ipso pisce v. Athen. VII, 16. (77. 78.) p. 306. 307.

318. twus Endymion, filius tuus formosus. Endymion pastor, a Luna adamatus: qui mythus inde ortus, quod primus lunæ cursum observavit, (v. Plin. II, 9.) et pulcer fuit; summam enim hominis pulcritudinem adumbraturi poetæ fingunt, deos ejus amore captos esse cumque rapuisse. 71 dilectæ, formosæ, et quam amat propter pulcritudinem. — 319. Servilia, matrona deformis ac dives. Nomen cujusdam mulieris turpissimæ; Schol. Vix crediderim, poetam respexisse duas Servilias, turpissimas Catonis sorores, e quibus altera, Bruti mater, cum Cæsare libidinis commercium habuit, altera autem a Lucullo, marito suo, ob prostratam pudicitiam fuit repudiata. v. Suet. Cas. 50. Plut. in Lucullo p. 517. in Cat. min. p. 759. 769. 770. 785. et in Bruto p. 984. Illa certe non numos dedit Cessari, sed amplissima potius ab eo accepit dona ac prædia. v. Suet. et Plut. ll. ce. - 320. illius, hujus Servilise. Exuet filius tuus turpi matronee, qualis Servilia est, omnem corporis ornatum, h. e. amores ejus sectabi-

putat ductum) Voss. de idolol. IV,

w. Kusterus ad Suid. v. \$\( \rho\_{\text{saper}} \right)\_{5}, \) Doer. ad Catull. XV, 19. Schol. et intpp. ad Aristoph. Plut. 1068. et Nub. 1079. Cassub. ad Athenseum I, 5. p. 5. Schweigh. ad Athen. VII, 77. (qui a figura piscis illum morem puniendorum moschorum

n v. Heyne antiquar. Aufa. St. I. et de Endymione idem ad Apollod. I, 7. 5. et Harles ad Ovid. Triat. II, 299.

tur, donec omnibus eam nudsverit unionibus vel gemmis reliquoque corporis ornatu. 78 - 821. quid enim pretii ac muneris ulla mulier impudica negaverit udis inquinibus, in Venerem libidinemque conferre dubitabit? 322. Oppia judice Brit. forte patricia ac nobilis, Catulla vero plebeia, vel illa liberalis ac prodiga et hæc avara, vel denique illa dives et hac pauper. Nota Ach. est: "Sic omnes interpretes. Ego vero sensum multo magis satiricum h. l. aperio: scil. Catulla mulier infamis et impudica, (libertine effrontée) quæ publice notabatur, (v. Martial. VIII, 58. et sup. ad II, 49.) Oppia mulier formosa et pudica, prude achevée. Porro, quum illas poeta opposuerit, in animo ei fuisse suspicor, omnes feminas impudicitiæ insimulare." Casta tamen mulier parum apte h. l. memorari videtur. forsan h. l. nomen deformissimæ, et Catulla formosissimæ mulieris. Catulla certe, cujus mentionem facit Martialis VIII, 53., et formosissima fuit et impudicissima. — 323. Idem Ach. ita interpretatur: femina omnis, quæcumque, sit deterior aut melior, habet totos, eosdem, mores illic, quum de inquinibus udis agitur, Gall. toute femme bonne on manvaise est la même, quand il s'agit de . . . , et ne refusera jamais, quoiqu'il en coûte, d'assouvir sa passion. Sed quam dura sit hæc explicatio, vix est quod moneam. Vulgaris est hæc: Femina deterior, in ceteris male morata et in reliquos omnes avara et nequam, illic habet totos mores, hic induit comitatem, liberalitatem cet. ut mœchis largiatur et placeat. Sed bene hæc adnotavit Manso: " Ipse olim tentaveram tortos pro totos, respiciens ad Plauti (Menæchm. IV, 2, 25.) conditiones tortas et confragosas, h. e. ambiguas et difficiles, et ad Persii mores curvos et intortos, (III, 52. V, 38.) h. e. abnormes et ad regulam non exactos. Nunc accuratius re perpensa mentem muto et totos mores de universa vivendi agendique ratione intelligo. Dixerat poeta de libidinibus feminarum generosiorum et summo loco natarum. His missis, pergit: Quid dicam de feminis deterioribus, i. e. inferioris conditionis? Hæ totæ ab inguinibus pendent; harum mores et consuetudines plane illic (in inguinibus) sunt et inguinum imperio temperantur. Habemus epiphonema satis aptum et claudenda sententia dignum, cui, si verba spectemus, non absimile fuerit Lucretianum illud VI, 1203. Huc hominis totæ vireis corpusque fluebat.

Interpretes, quotquot vidi, hæc verba verbum exuet ad idem subjectum, ad quod sta exponunt: exuet Servilia omnem corporis ornatum, ut adultero donet. Sed

Ceterum frustra quæritur, quæ sint Oppia, Hippia et Catulla, quæve sub earum nomine lateant. Si admittimus lectionem Hippia, quæque h. l. occurrat, eandem esse dicimus cum Hippia, cujus poeta VI, 82. meminit, habemus senatoris Rom. uxorem. De Catulla nil certi quidem diserta testimonia definiunt, nec tamen repugnant generosæ familiæ, quæ de ea, si modo nostra fuerit, Juven. II, 49. et Mart. VIII, 53. prædicant. Non vero opponere sibi invicem voluit Juvenalis Oppiam et Catullam, sed potius utriusque exemplo docere, feminas vel nobilissimas, si libidine corripiantur, temperare sibi non posse, quin, generis et loci immemores, famam ac numos abjiciant." Huic tamen consilio non repugnat oppositio, quæ probabilis quoque fit ex vocc. sive, sive. Fortasse etiam non deerunt, qui amores legere malint. Cf. Var. Lect.

324. Sed casto quid forma pulcra nocet? Objectio, quam refellit poeta exemplis Hippolyti et Bellerophontis, quorum castitas vel in proverbium venit quosque grave propositum castæ vitæ vel castitatis servandæ non a periculis tutos præstitit, sed in ea potius conjecit. Quid profuit immo, potius (Gall. au contraire) his, libidini incestoque amori mulierum restitisse et castitatem servasse? Thesei filius pulcerrimus, qui a Phædra noverca, cujus incesto amori non obsequebatur, falso apud patrem stupri insimulatus et, quum hujus iram fugeret, ab equis, quos Neptunus, Thesei precibus ad vindictam provocatus, consternaverat, curru dejectus raptatusque misere periit. v. Ovid. Her. IV. et Met. XV, 491 seq. Eurip. et Senec. in Hippol. Athen. XIII, 8. (74.) p. 600. Mythos de Hippolyto exponit Ill. Creuzer Symbolik T. II. p. 357. 489. T. IV. p. 168 seq. lerophon s. Bellerophontes filius Glauci et Sisyphi, Corinthiorum regis, nepos, qui, quum a Prœto, Argivorum rege, hospitio exceptus et ab eius uxore Sthenebæa ad adulterium pellectus esset, propter repulsam ab ea stupri apud maritum accusatus et ad Jobaten socerum missus est, ut ab eo interficeretur. De his et reliquis ejus fatis v. Hom. Il. 2, 152 seq. Heyne ad Apollod. II, 3, 1. et Mitscherl. ad Horat. Od. III, 17, 13 seq. Conf. Creuzer's Symbolik T. IV. p. 62. — 327. Sthenebæa, quæ "Arrua dicitur Hom. Il.  $\zeta$ , 160. et vel Jobatæ vel Amphianactis filia fuit. Conf. Var. Lect. et Heyne ad Apollod. II, Cressa Phædra, Minois regis Cretensis filia 2, 1. et III, 9, 1. Cur vero Cressa h. l. dicitur, nec potius proprio nomine Phædra? Nonne ex hac quoque, ut ex aliis causis, probabile fit, Phædræ jam antea mentionem factam et a librariis lectionem v. 326. corruptam

esse? vid. ibi Var. Lect. — 328. Concussere se, propter repulsam commotæ sunt, excitarunt se iratæ ad vindictam, ut ap. Flor. III, 1. pr. non leviter se. Numidia concussit ad pugnandum, ad bellum fortiter gerendum. Genus loquendi a leone, qui iratus se caudamque concutit, petitum videtur, non a luctatoribus, qui certaturi manus concutiunt; nisi malis: concussere se, animum agitarunt, vindictam secum animo volutarunt. Conf. Virg. Æn. VII, 338. ibique Heyne. Sed illud aptius graviusque. 329. Quum pudor ob rem turpem, qualem meditabantur Phædra et Sthenebæa, stimulos admovet odio, accendit odium et iram. Genus loquendi notum ductumque a stimulo, zirręφ s. σαυρωτῆρι, quo equi aut boves aratores pungi et incitari solebant, unde proverb. σρὸς χίντρα λακτίζων et κυτερημικίες μπανι.

329-345. Pulcritudinem esse noxiam, probatur etiam exemplo C. Silii, juvenis formosissimi et consulis designati, cui Messalina, Claudii Imp. uxor, insano amore capta, palam nupsit, absente marito Ostiamque sacrificii causa profecto; quæ et ipsi et Silio causa exitii fuit. v. Tac. Ann. XI, 5. 12-38. Nota Ach. est: "Juvenalis.h. l., ipsâ historia mitior, in Silio multo majoris pretii virum nobis offert, quam re vera fuit: nam Silius quidem a Messalina sollicitatus Juniam Silanam uxorem suam repudiavit; at ille paulo post, et ambitione pessima ductus, et honorum atque dignitatum spe mente occœcatus, ipsam vicissim Messalinam impulit, ut insanas illas nuptias celebraret. v. Tac. Ann. XI, 26." Silius tamen id fecit necessitate coactus, quamvis non ita castus et propositi tenax, ut Hippolytus et Bellerophon, tamen non minus fere dignus fuit, cujus misereremur. - Elige, dic, quidnam suadendum esse putes Silio, precibusne Messalinæ obsequatur eamque uxorem ducat, nec ne? Si duxerit, periculum mortis metuendum a Claudio; si abnuerit, a Mes-Conditio itaque ejus miserrima fuit certumque et inevitabile exitium. 332. rapitur Silius Messalinæ oculis, amore ardentibus, h. e. amore ejus detinetur ac devincitur, exstinguendus, periturus, ut pereat: nam oculi vel facies aliæque partes corporis pulchræ adspicientem capere, rapere, sibi subripere et venari dicuntur. 73 Male jungunt: rapitur exstinguendus oculis Messalinæ, occidendus ante oculos ejus.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> v. Ovid. Am. III, 11, 48. Burm. ad Phædr. IV, 4, 4. et Mitscherl. ad Horat. Od. IV, 13, 20.

388-386. Describuntur solehnia nuptiarum Messalinse et Silii, de quibus conf. Tac. Ann. XI, 27. — 334. Flameolo velo, quo tecta sponsa vel nova nupta traditur sponso. v. ad II, 124. purpureus, Genialis sc. lectus nuptialis, purpura stratus. v. ad VI, in hortis Lucullianis, de quibus v. Tacit. ejusque intpp. Ann. XI, 1. 32. et 37. quibus tamen locis memorat, Messalinam nuptiis demum celebratis in hortos illos digressam et in iis interfectam esse. Henninius monet, salem habere voc. palam, poetamque, ut indomitam Messalinæ libidinem ureret, notare, cam contra morem Romanum non in lecto adverso, qui fere in atrio domus ante ipeam januam, (adversus januam, de quo v. Lips. Elect. I, 17.) statuebatur, sed publice in hortis pudorem prostituisse, obiterque ita-tangi mirificum Imperatoris mariti stuporem. Conf. Tac. Ann. XI, 27. - 335. Poeta non ait, antiquas sive ritus antiqui dotes fuisse decies centena; sed notat invidiosam illo ævo Romanorum opulentiam, quæ tantum ab antiqua tenuitate recesserat, ut quasi legitima et solennis dotium summa esset decies centena millia, unde et Seneca: Pantomimæ decies sestertio nubunt; Rigalt. v. ad VI, 137. - 336. Auspex adhibebatur in nuptiis, ut auctoritatem iis daret et per eum auspicia caperent sponsus ac sponsa; nam auspicato, ut alia, sic quoque matrimonia contrahebantur: dos etiam inter auspices consignabatur, Suet. Claud. 26. (Conf. Ern. clav. Cic. v. Auspex, Tac. Ann. XI, 27. XIII, 37.) Ciceronis autem ævo res non amplius in usu fuit, sed nomen tantum. v. Cic. de cum signatoribus tabularum dotis s. nuptialium, inter quos ipsum quoque Claudium fuisse quidam putarunt, inductum, quasi de industria simularentur nuptiæ ad avertendum transferendumque periculum, quod imminere ipsi per quædam ostenta portenderetur. Ita Suet. Claud. 29. Enimyero ille non ultimus domus suæ dedecus scire potuisset, (v. 342.) si ipse inter signatores hoc prætextu allato adfuisset: Ach.

337 seq. Poeta ipsum alloquitur Silium: Tu putabas forte, hec clam Claudio Imp. futura esse: sed Messalina, non contenta furtivis adulteriis et secura ob stuporem mariti, palam ac legitime, adhibitis scil. signatoribus tabularum dotis, auspice cet., justa et cuncta nuptiarum solennia celebrare voluit ac celebravit. Itaque dic, quid placeat tibi, ducturusne sis Messalinam uxorem, nec ne? Nisi parere velis et obsequi insano amori ac voluntati Messalinæ, quæ palam et legitime vult nubere, pereundum tibi est ante lucernas, λυχναψίαν, ántequam accendi solent lucernæ, h. e. ante vesperam, confestim, jussu

iratæ feminæ: si autem scelus admittas, palam ac legitime eam duxeris uxorem, dabitur mora parvula supplicio tuo, dum res cet., h. e. ipsi Claudio pœnam temeritatis scelerisque dabis, quam primum rem compererit. - 341-345. Bene poeta notat stuporem Claudii et facete Silium hortatur, ut Messaling desiderio satis faciat. Res nota fuit Urbi et populo, priusquam contigit Principis aures. Ille Princeps dedecus domus Augustæ ultimus, postremo omnium, sciet, (v. Tac. Ann. XI, 28-32.) et sciet tantum, non ulciscetur: nam Messalina effugisset pænam sceleris, nisi Narcissus cædem ejus properavisset. (v. Tac. Ann. XI, 37. et inf. XIV, 330.) Interea, dum res temeraria ad Principis aures pervenerit, tu, Sili, obsequere imperio et cupidini Messalinæ; sit tibi tanti pretii vita dierum paucorum, h. e. fac ilhud, ut certe aliquot dies vitam protrahas: nam si parere abhueris, extemplo Messalinæ jussu tibi pereundum erit; si ejus amori ac desiderio satis feceris, vives saltem aliquot dies, donec res contigerit Principis aures, qui ultimus eam resciscet. 344. 845. Quodcumque ceperis consilium, vel quæcumque ratio tibi levior mehorque visa fuerit, mors tibi parata est, sive a Messalina, sive a Claudie. 345. Conf. Tac. Ann. XI, 85. et Dio LX, 31. et candida cerviz, que pulcritudo exitialis fuit Silio et immature mortis causa.

346. Jocus plane divinus omniumque, quos memini, gravitate ac præstantia sententiarum nobilissimus. Conf. sup. ad Argum. Sat. 346. Nil ergo optabunt homines? Vetabimus ergo homini vota? nihil minus: hæc objectio suo stat talo et magni ponderis est, siquidem omnis hominum vita, (et maxima ejus voluptas) si remaccurate ad rationem voces, nihil aliud est, quam concatenata spei et votorum suocessio, qua demta homo quid erit, nisi iners stupor, nisi viva morte sepultus; sed vota exsuperantissimæ Dei providentiæ sunt accommodanda, quæ mens est Nostri, qui hac Sat. idem docet, quod in Enchiridio Epictetus et in morali philosophia Stoici, Hennin.

347 seq. Σωκράτης είχετο πρός τοὺς Θεοὺς ἀπλῶς τἀγαθὰ διδόσαι, ὡς τοὺς Θεοὺς κάλλιστα εἰδότας, ὁποῖα ἀγαθά ἐστε τοὺς δὶ εὐχομένους χρυσίου ἢ ἀργύρου ἢ τυραπίδα ἢ ἄλλο τι τῶν τικύτων, οὐδιν διάθοςον ἐνόμεζεν εὕχεσθαι, ἢ εἰ κοβείαν ἢ μάχην ἢ ἄλλο τι εὕχοιντο τῶν φαιερῶς ἀδήλων, δετως ἀποβήσωτο, Kenoph. Mem. Socr. Ι, 3, 2. "Ανθρωτοι δὶ μάτεια νομίζομεν, εἰδότες οὐδίτ θιοὶ δὶ κατὰ σράτερον πάντα τελοῦσι νόον, Theogn. Sent. v. 141. 142. Θεοξ τίχου, οἶς ἔστι μέγα κράτος· οῦ τι ἄτερ θεῶν Γίγνεται ἀνθρώποις, εῦτ' ἀγαθ εὐτε

κακὰ, ibid. v. 171. 172. Ipse Socrates ap. Plat. Alcib. II. p. 154. ed. Nürnbergeri: Δοκεῖ μοι φρόνιμός τις εἶκαι ἐκεῖνος ὁ σωπτης, ὁς φίλοις ἀνεήτως τισὶ χρησάμενος, ὁςῶν αὐτοὺς καὶ πράττοντας καὶ εὐχομένους ἄπες οὐ βέλτων ἔς, ἐκείνοις δὶ ἰδάκει, κοιῆ ὑπὰς ἀπάντων αὐτῶν εὐχην ποιήσασθαι. λέγει δέ πως ἀδὶ ἐκείκ βασιλεῦ, τὰ μὲν ἰσθλὰ καὶ εὐχομένοις καὶ ἀνεύκτεις "Αμμι δίδου, τὰ δὲ ἀκαὶ εὐχομένοις καὶ ἀνεύκτεις "Αμμι δίδου, τὰ δὲ ἀκαὶ καὶ εὐχομένοις καὶ ἀνεύκτεις "Αμμι δίδου, τὰ δὲ ἀκαὶ καὶ εὐχομένοις ἀπαλέζειν κελεύει. et pag. 172. Τοῦτον μὲν τείνιν καὶ Λακε-δαιμόνιω τὸν ποιητήν ἰζηλωκότες, εἴτε καὶ αὐτοὶ οῦτως ἐπεσκεμμένω, καὶ ἰδὶς καὶ δημοσία ἐκάστοτε παραπλησίαν εὐχην εὕχονται, τὰ καλὰ ἐπὶ τοῖς ἀγαθεῖς τοὺς διοὺς διδέναι κελεύοντες αἴ σφίσιν αὐτοῖς. πλεῖον δ΄ οὐδεὶς ᾶν ἐκείνων εἰξαμένων ἀκούσειε. Conf. Valer. Μακ. VII, 2. ext. 1. et Pind. Pyth. III, 106 seq. — 349. pro jucundis, pro iis, quæ nobis jucundissima videntur, vel quæ ad voluptatem spectant et maxime a nobis expeti solent. 350. Dii enim nobis dant utilia, etiam non petita; nos sæpe noxia votis expetimus.

352. 353. Socrates ap. Plat. l. l. pag. 152. Βύρησεις δε και στει τέκτουν του αύτου τρόπου εύξαμένους τπας ήδη γενέσθαι, και γενομένουν είς ξυμφοράς τε και λύπας τας μεγίστας καταστάντας. οἱ μὲν γάρ, μοχθηρῶν διὰ τέλους δίτων τῶν τέκτουν, δλου τὸν Βίου λυπούμενοι διήγαγον τοὺς δὲ, χρηστῶν μὲν γενομένουν, συμφοραῖς δὲ χρησαμένουν, ὅστε στερηθήναι, και τούτως οὐδεν είς ἐλάττονας δυστυχίας καθεστηκύτας ήπες ἐκείνους, και βουλομένους ἄν ἀγένητα μᾶλλου είναι ἢ γενέσθαι.

354. 355. Preces veterum plerumque simul vota erant. Tomacula, (tomacinæ pernæ Varr. R. R. II, 4. § 10.) Gr. τόμω s. τόμωα, et τεμάχη s. τεμάχια, pinguia quædam viscera, inpr. porcina, vel minutatim concisa vel simpl. abscisa, qualia Diis offerri solebant: (unde h. l. divina) sic dicta a τίμνω vel τομάω. Conf. Martial. I, 42, 9. Petron. 31. et 49. Divina dicuntur, quæcumque ad deos eorumque sacra spectant vel diis offeruntur; unde res divinæ dicuntur sacrificia. Porcus olim nuptiarum potissimum initio et a Græcis Veneri immolabatur. v. Varr. R. R. II, 4. § 9. et Athen. III, 49. p. 96. a.— 356. Conf. Horat. Od. I, 31, 17 seq. Sen. Epist. 10. Pers. II, 8. et Mart. X, 47.

357. 358. Conf. Virg. Ge. II, 490 seq. ibique Heyne, Plat. Phæd., Plin. XXVIII, 1. s. 2. extr. Sen. Cons. ad Marc. c. 20. ad Sil. II, 223 seq. 576. III, 134 seq. XIII, 883 seq. Stoici potissimum sapientis erat, non timere mortem omniaque, quæ vitari nequeant. spatium extremum, finem, vitæ, mortem imminentem. Sic Sarárev τίλος, βότοω τιλιυτή, τίκμας, metæ ævi Sil. X, 209. et similia: nam vitæ spatium comparari solet stadio decurrendo in circo et finis vitæ, mors,

metæ, νίσοη. Conf. Pind. Nem. VI, 13. (δραμιὰ στο) στάθμαι) Virg. Æn. X, 472. et XII, 546. (ubi v. Heyne) et Kœnig ad Pers. III, 68. 359. Epicuri præceptum erat: 'Ανίχων καὶ ἀπίχων et eris ἀναμάςτητος καὶ ἀματαμάλητος. 360. Etiam hæc Stoicam spirant sapientiam. Conf Sen. de ira II, 6—8. et Horat. Epist. I, 6. Ex affectibus autem et perturbationibus animi, quæ vitam non patiuntur quietam esse et beatam, potiores tantum memorantur, ira et cupiditas. 361. 362. Animum, qui variis, immo Herculeis, laboribus, quibus eluceat virtus et incrementa capiat, exerceri malit, quam ignavam in otio ac voluptatibus vitam agere. Sardanapalus ultimus Assyriæ rex idemque mollissimus, unde h. l. plumis, plumeis culcitis, h. e. lectis mollibus. 74

363. 364. Bonam mentem ac felicitatem ipse tibi parare poteris studio virtutis et sapientiæ, unde eas optare stultum est. Conf. Sen. Epist. 27. 41. et 80. Cic. Nat. Deor. III, 36. Horat. Epist. I, 18, 111. semita vitæ tranquillæ, via ad vitam tranquil-112. ibique Bentl. lam ac beatam, μαχεὸς δὲ καὶ ὅεθιος οἶμος cet. Hesiod. op. et d. 286 seq. nam poeta memor fuisse videtur fabulæ, quam de Hercule commentus est Prodicus; de qua v. ad Sil. XV, 18 seq. et Kænig ad Pers. III, 56, 57. - 365, 366, Nullum numen, nullam potestatem, Fortuna habet in homines, minime in studiosos sapientiæ ac virtutis, qui animi cupiditatibus imperant neque externa sectantur bona, quæ subjecta sunt Fortunæ, sed animi, quæ vera sunt bona neque a fortuna nobis auferri possunt: qui vero causas rerum non satis solerter explorant pravisque cupiditatibus ducuntur, per imprudentiam res humanas non divina providentia, sed Fortunæ arbitrio regi existimant vel tacite quasi confitentur, et huic, tamquam auctori, tribuunt, quæ ipsis culpa sua contingunt. Conf. Plin. II, 7. et Sen. Numen poetis primum Dei voluntas et quodcumque ejus indicium, monitum oraculumque, deinde ejus potentia ac majestas, (ut forte h. l.) vel auxilium, hinc vero Deus ipse, et denique illius vel natura vel nomen quoque ac titulus dicitur. 75 Si tamen quis propter ea, que mox sequentur, verba, nos te facimus Deam, vulgarem vocis notionem retinere malit, (ut nullum numen habes

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Conf. Diodor. II, 23 seq. Athen. Altern. St. II, 7. Justin. I, 3. Vellei. I, 6. Buher. Altern. Al

sit id. qd. nullum numen es, s. non es Dea) equidem non magnopere repugnem. Ceterum hi versus laudantur Lactant. Inst. III, 29. et inf. XIV, 315. 316. repetuntur. Conf. Var. Lect. locsmus te in ceelo, locum tibi in ceelo damus, h. e.-te in Deos referimus. 76

\* v. Heins. ad Ovid. Met. XV, 818.

## SATIRAM XI.

Atticus h. l. pro quovis 1. 2. Cr. IV, 13. 14. et VIII, 182. mobili ac divite; qualis fuit ille T. Pomponius, qui vel tironibus ex Nepote et Cicerone notissimus est. lautus, splendidus et magnifieus, qui ita vivit, ut solent nobiles ac divites, utque eos decet. --2. Rutilus pro quovis paupere, divites æmulante. 1 — 2. 3. v. ad III, 152. Apicius pro homine luxurioso s. guloso. v. ad IV, 23. — 4. Convictus, convivia, h. e. omnes, qui in conviviis sunt, ut mox thermæ, stationes et theatrum. 2 Thermæ h. l. vel proprie dicuntur, et quidem homines, ibi convenientes, vel potius thermopolia, aut popimae. v. ad VIII, 168. Stationes sunt ovoréous, circuli seu omnia loca, ubi frequenter, vel audiendi vel confabulandi causa, convenire aut consistere solent homines, v. c. cives post negotia, legati civitatum vel municipiorum, de jure respondentes, senatores, qualia fuere senaculum, forum, porticus cet. 3 — 5. De Rutilo scil. loquuntur, fabulantur, rident. 5-8. Nam mox, dum juvenis est, dicunt eum, consumtis bonis et inopia cogente, sponte operam daturum esse gladiaturæ. Cf. ad II, 143 seq. et VIII, 192-210. leæ portandæ armisque tractandis. 7. nec prohibente tribuno, Impe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conf. ad XIV, 18. Cognomen fuit gentis Marcise, (v. Liv. VII, 16—39. IX, 33. 38. X, 9. 47.) Virginise, (Liv. III, 7.) Nautise, (Fast. Capitol. sp. Gruter. p. 291.) et al.

<sup>8</sup> Cf. Voss. ad Vellei. II, 33.

<sup>\*</sup> v. Ernesti ad Suet. Ner. 37. Turneb. Adv. I, 17. et 21. Rævard. var. lect. IV, 7. Intpp. Plin. XVI, 44. s. 86. Plin. Ep. I, 13, 2. II, 9, 5. Gell. XIII, 13. Valer. Max. II, 2, 6.

ratore, ejusmodi dedecus Urbis. Cf. Var. Lect. 4 — 8. Dicunt eum gladiatorem futurum; non, quod alii putant, lanistam aut ejus scri-Scripturus, descripturus, excepturus, scil. ut ediscat, leges, præcepta artis gladiatoriæ, dictata, lanistæ, qui commentari dicebatur et dare dictata. 5 verba regia, superba, imperantia, lanista, qui tironibus in palum vel adversarium, cum rudibus primum, deinde cum justis armis, irruentibus subinde acclamabat: adtolle! cæde! declina! urge! percute! vel etiam seca et ure: unde regia quoque verba possunt crudelia h. l. esse. Regia enim contemtim dicebantur Romanis, quippe qui inde a regibus exactis summum in eos odium gerebant. Vix autem crediderim, poetam h. l. respexisse P. Rutilium consulem et quæ de eo tradit Valer. Max. II, 3, 2.

9 seq. Sunt præterea multi gulæ indulgentes, qui pecunia mutuo sumta lautas emunt dapes quosque creditor sæpe elusus, h. e. deceptus vana pollicitatione solutionis, in macello, ubi delicata venduntur opsonia et gulosi homines frequenter conveniunt, exspectat, ut exigat ab iis fenus. Cf. Horat. Sat. I, 2, 7 seq. et Epist. I, 15, 26 seq. Macellum frequentabant Romani ipsique ibi emebant opsonia, quæ servis domum ferenda tradebant. 11. Qui tantum vivunt et vivere volunt, ut edant et serviant gulæ; φ ὁ θεὸς ἡ κειλία, Phil. III, 19. Conf. inf. XII, 50. 51. Gell. VII, 16. et Athen. IV, 15. (48.) p. 159. ubi etiam laudantur verba Socratis: ὁ Σωκράσης δ' έλεγει τῶν ἄλλων άνθεώπων διαφέρειν, παθόσον οι μέν ζωση, Ιν' έσθίωση, αὐτός δ' έσθίω, Για ζή, quæ et leguntur ap. Macrob. Sat. II. 8.

12. Quo quis horum miserior est et pauperior, eo vivit egregius, h. e. magis egregie, lautius: comparat. adverb. ut ap. Lucret. IV, 469. — 13. Qui mox ad incitas vel extremam redigetur paupertatem. Metaphoræ ab hianti et rimoso pariete s. muro ductæ, vel ab ædificio, cujus ruina jam impendet et manifesta est. perlucente, apparente.

14. Interea, priusquam ad incitas sunt redacti, gustus, epulas, quas gustu explorant, quærunt per omnia elementa, per aerem, aquam et terram: volucres, pisces, feras et fructus terræ exquisitiores; ut ap. Sen. Controv. V. præf. Quidquid avium volitat, quidquid piscium na-

\* v. Lips. Elect. I, 15.

<sup>4</sup> In MS. Barthii (v. ej. Advers. XLII, 16.) vetera hæc legebantur Scholis: "Poeta ostendit, omnem publicæ militæ disciplinam esse extinctam et vero sponte, numquam." Cf. Salmas. de meditationem armorum resedisse tantum mod. usur. c. 10. in gladiatoribus. Lanistæ autem magis-

sas, quidquid ferarum discurrit, nostris sepelitur ventribus. Quære nunc, cur subito moriamur; mortibus vivimus. 6

15. 16. Magnitudo pretii non obstat, quo minus desiderio ciborum capiantur, non minuit desiderium, quin potius illud auget: si interius adtendas, accuratius rem consideres, magis illa juvant, delectant, suaviora iis videntur magisque appetuntur, quæ pluris, majori pretio, emuntur. Cf. Petron. 93. et Sen. Consol. ad Helv. c. 9.

17. Non dubitant, mutuo accipere, quæ perdant magis, quam erogent; Schol. Quamdiu supellectilis aliquid superest, facile iis est parare sibi pecuniam perituram, quæ mox gulæ luxu intereat; Ach. 18. Cf. VII, 73. oppositis pigneri, hypothecæ loco, ad securitatem creditoris; ut ap. Plaut. Curc. II, 3, 77. Senec. Ben. VII, 14. et Catull. XXVI, 2. ubi v. Vulp. et Dœr. Lancibus pretiosis, armatris imagine fracta, non casu, puto, vel genteis, aureis cet. vetustate, vel ut partem statuæ vendat, sed fracta ex industria, ut non cognosci possit et sine pudore vendi. 19. quadringentis numis, magno pretio; non vero integro censu equestfi, quo sensu quadringenta, scil. sestertia, dicuntur I, 106. II, 117. V, 132. nam numi sunt sestertii, non sestertia, et de homine sermo est, qui devorata re familiari supellectilem oppignerat, unde non facile efficiet censum equescondire, cibis bene conditis vel delicatis implere. vas, ut testa alta IV, 131. (ubi v. not.) Fictile, quia lances argenteas opposuerat, aut quia maxima aliqua patina ei opus erat, Grang.7 gulosum vas, quale est hominum gulosorum, vel capax. 20. Sic, hoc luxu, veniunt ad miscellanea, cibum e variis ferculis mixtum, vel immundam saginam, (ut utar verbis Prop. IV, 8, 25.) ludî, ludii, sladiatoris; (v. ad VI, 82.) h. e. gladiatores fiunt, (cf. v. 8.) ut largiorem certe victum, cui adsueverunt, retineant: nam gladiatores et athletæ epulis largioribus ali solebant, ut vires eorum augerentur, (coliphia II, 53.) unde gladiatorium saginam dixit Tac. Hist. II. 88. et Prop. l. l. (ubi v. Brækhus.) vulsi carpenta nepotis, Qui dabit immundæ venalia fata saginæ, h. e. qui patrimonio dilapidato vitam ani-Miscellanea, genus miserabile fermamque suam lanistæ vendet.

bes cet. vel simul apponi jubent edulia, quorum nomina ab eadem litera incipiunt, qualia sunt pullus, perdix, pavus, perna, porcellus, piscis cet. cujus luxuriæ inventor Antoninus Geta teste Spartiano.

<sup>2</sup> Cf. Salmas. Exerc. Plin. p. 586.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Male Grangssus coll. Sen. Ep. 89. et consol. ad Helv. c. 9. exponit, per omnes orbis terræ easque longinquiores partes; nec melius alii: quærunt omnes cibos, quorum nomen ab unaquaque alphabeti litera incipit, ut aper, anas, anser,

culi, cibus gladiatorum, qui omnia, que apponuntur sibi, miscell et sic manducant, Schol. Alii miscellanea ludi putant esse ludos misclos, h. e. e variis generibus mixtos, (v. intpp. Suet. Cal. c. 20.) ut sensus sit: fiunt histriones seu ludii. Rigaltius exponit: Sic isti luru conturbatore percunt, ut in miscella consummatione gladiatores. Grangæus: Sic lurcones illi ludii seu gladiatores fiuturi veniunt al miscellanea, condiunt patinas omni ciborum genere refertas et intermixtas; de quo v. Sen. Epist. XCV. Turnebus Adv. XXII, 23. innui credebat et ludos miscellos et homines omnia miscentes et conturbantes, h. e. ad paupertatem redactos. Cf. ad VII, 129.

21—23. Multum interest, divesne sit an pauper, qui lautas parat epulas et maguos sumtus fecit. Cf. v. 1 seq. Ventidius h. 1., et v. 1. Atticus, pro homine divite ac nobili. laudabile, honestum—23. Luxuria a censu famam trahit, ducit, sumit; si magnus est census, (res familiaris, opes) liberalitatis, magnificentiæ et honestatis, si exiguus, luxuriæ famam nomenque obtinet.

24-27. Stulti sunt et contemtu digni, qui rerum externarum scientiam, que vel prorsus inutilis est, vel ad beate vivendum nihil confert, sectantur ac probe tenent, at intus et domi suse hospites vel in metiendis facultatibus et se ipsis cognoscendis ceci, ignorant, multum inter magnas atque exiguas opes interesse et pro illorum modo ac mensura faciendos esse sumtus. Tecum habita: noris, quam sit tibi curta supellex, Pers. IV, 52. Atlantis, montis Mauritanise, mira altitudo notissima. 9 - 26. Ferrata arca et claustris munita, in qua pecunia et opes servabantur. Arca divitum est, pauperum vero socculus s. loculus et orumena, (inf. v. 58.) unde arca magnas, sacculus vero modicas designat rerum copias et facultates. v. ad X, 25 et XIV, 260, 261. - 27. E colo descendit, denun habet auctorem, vel divina, aurea, præstantissima est sententia illa viñu oscurle, que in vestibulo templi Delphici aureis literis inscripta erat et a quibusdan Thaleti, vel Chiloni, Cleobulo, Bianti, Pythagoræ, Socrati aliisque heminibus, ab aliis ipsi Apollini, vel ejus oraculo, tamquam suctori,

Nonnulli putant designari P. Ventidium, de quo v. VII, 199. alii Ventidiuma Cumanum, de quo v. Tac. Anu.

XII, 54. alii denique eum, de cujus isi sordibus prædivitiis Pers. IV, 25. 26. Nostin' Ventidi prædia? cujus? Dives areat Curibus, quantum non milous observet. Hasc bene eeg. et 480 seq.

h. l. conveniunt: sed Casaubonus jam al Pers. l. l. notavit, in membranis Penii Vectidi ac Vetidi legi, et Ventidiam Persii sondibus praeterea, non luxuris insignem esse.

v. Heyne ad Virg. Æn. IV, 246 seq. et 480 seq.

(propter divinam ejus præstantiam) tribuitur. 10 Γνώθι σταυτόν, nosce te ipsum, si discere cupis, quid tibi, quid aliis debeas; et in tota vita age secundum animi, corporis et fortunæ vires ac modum. Confer. qui hæc illustrant Socrates ap. Plat. in Alcib. I. T. V. p. 56. 65. ed. Bip. et Sen. Epist. 82. - 28. Figendum illud, altius animo infigendum est, ut in eo inhæreat. Cf. ad V, 12. - 29 seq. In omnibus vitæ partibus hanc sententiam oraculi instar consule, v. c. in matrimoniis contrahendis, ut tibi parem ducas, vel in petendis honoribus, ut explores ante, num iis idoneus illisque bene administrandis par sis. sive conjugium quæras; id dixit ex altero Sapientis dicto: (Ovid. Her. IX, 32.) nube pari, Grang. Senatus sacri, venerandi, ut ised in parte Senatus, Senator, esse. - 30. 31. Verba difσύγκλητος. 11 ficillima, quæ olim ita interpretabar: Non petendos esse honores, viribus nostris majores, ipse Thersites (de quo v. ad VIII, 269.) intellexit, qui, quamvis intolerantius se jactaret, non tamen ita immemor fuit suæ tenuitatis et ignaviæ, ut loricam et reliqua Achillis arma posceret, in quibus, quibus indutus, ipse Ulysses se transducebat, se videndum, vel potius se ridendum præbebat; (v. ad VIII, 17.) nam poeta haud dubie respexit contentionem heroum de armis Achillis (de qua vid. sup. ad VII, 115. et X, 84. 85.) innuitque, hæc arma ne Ulyssem quidem decuisse, ne hunc quidem iis gestandis parem fuisse vel hoc honore dignum. Neque obstat, quod Ach. obvertit: "nullibi legimus, Ulyssem a Græcis propter hoc derisum fuisse vel etiam derideri debuisse, quum ipsimet illum Græci sponte sua et in commendationem suarum (ejus) virtutum etiam Ajaci prætulerint." Sola eloquentiæ vis in judicio illo vicit et superior discessisset Ajax, si tam promtus lingua, quam manu fuisset: quod poeta significasse videtur. Sufficit etiam, hunc ita et recte quidem judicasse. Sed locus noster aliis premitur difficultatibus. Ut enim taceam, ita non satis convenire verba nec enim et poscit pro poscebat vel poposcit, poeta saltem alios auctores, nobis ignotos, secutus est: nam Flavius jam Conjectan. c. 31. ex Qu. Calabro et Lycophr. v. 999. notavit, Thersiten alapæ ictu ab Achille interemtum esse adeoque non potuisse illi de armis certamini adesse: Juvenalem igitur vel memoria lapsum esse, vel variasse historiam. 19 Hanc ob causam et quia non modo eadem vox inepte repetatur, anceps causa et causa magno discrimine, sed verba quoque

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cf. Diog. Laert. I. Cic. ad Qu. Fr. <sup>11</sup> v. Spanhem. de usu et præst. num. Diss. V. p. 411 seq. III, 6. et Tusc. Qu. I, 22. § 52. Harduin. ad Plin. VII, 32. 12 Cf. Tsetz, et Potter, ad Lycophr. v. 999. Vol. II. Gg

molesta et absurdissima nec enim - Ancipitem, ne litera quidem mutata, e medio versuum tolli possint, ea omnino e contextu ejicienda censet Heinecke. Gravissima est prior ratio; sed sola non sufficit et satisfacit: nam sæpissime variat priscarum rerum narratio et ex diversis fontibus iisque scriptis, quæ interciderunt, hausta est; Gordii quoque nodus ita conciditur potius, quam solvitur. Reliqua argumenta sunt levissima. Quot enim versus sine literarum sententiarumque mutatione deleri possunt? et quis sibi persuadeat, hec verba, in quibus et doctrina et summa vis venustasque inest, absurdissimum esse glossema notulamque ludi magistri exempli loco margini adscriptam? Neque etiam omnis causa anceps, h. e. ambigua, cujus eventus est dubius, cum magno discrimine agitur; et mireris, hunc censorem veris tautologiis non offendi in aliis locis. Præterea nihil proficitur illa versuum ejectione et hac verborum junctura: sive Conjugium quæras, vel sacri in parte senatus Esse velis, seu tu magno discrimine causam Protegere affectas; te consule, dic tibi cet.; nam verba te consule etc. non nisi ad causæ defensionem spectant. Omnia vero jungi voluit; nam illud seu ka aptissimum est, et ipse docet, modorum mutationem quæras, velis et affectas usitatissimam esse et exemplis comprobatam a Cort. ad Cic. Ep. ad div. XII, 2, 7. et Munk. ad Hygin. f. 148. Quid igitur respondendum erit Hein. quærenti: " scrupulos si exemero, ecquid erit pretii?" Meo qualicumque judicio nihil erit, quod in h. l. displicere possit, dummodo poscat legatur pro poscit, et verba hæc ita exponantur: Figendum - velis: nec enim, neque etiam, (v. Heyne ad Virg. Ge. II, 104. et al.) loricam et arma Achillis poscat Thersites, homo qualis Th. fuit, in qua se t. Ulixes. Ancipitem tu causam seu cum magno discrimine protegere affectas, (conaris) — te consule cet. Non deerunt forte, qui suspicentur, pro seu reponendum esse si; sed venustior est abrupta hæc dictio et affectui magis consentanea quam vulgaris: si tu affectas, te consule cet. Eadem utitur Juvenalis passim, v. c. VI, 829. 330. ubi tamen et suppleri potest si, ut h. l. 83. te consule, te ipsum interroga, vel te et vires tuas excute, explora, et dic tibi, qui, qualis, sis; (quo sensu in sese descendere et secum habitare dixit Pers. IV, 23. et 52.) utrum sis orator vehemens, gravis et acri verborum actionisque genere ad permovendos animos idoneus, h. e. præclarus, an mediocris, vel infime notæ rabula, ut Curtius Montanus, (v. ad IV, 107.) et Matho, (v. ad I, 32.) bucca, rabulæ, fastuosi causidici ac ventosi, vel, ut verbis vet Schol. utar: jactanticuli, qui tantum buccas inflant et nihil (graviter

et apte vel accommodate ad persuadendum) dicunt. Sic fere buccam loquacem vetuli cinædi dixit Martial. I, 42, 13. et hominem duræ buccæ Petron. 48. Conf. sup. ad III, 35. et Var. Lect.

35 seq. Præclarum præceptum! Conf. VI, 358 seq. et Casaub. ad Pers. VI, 25 seq. mensura sui, modus virium suarum et facultatum. — 37. mullum, piscem pretiosum et grandem. v. ad IV, 15 seq. et V, 92 seq. gobio, h. e. pretium gobionis, vel quo ematur gobio s. gobius, κωβιός, cobio, vilis pisciculus, 13 ut asini, ovis et boves in crumena ap. Plautum, Asin. III, 2, 44. Truc. III, 1, 10. et Pers. II, 5, 16. In loculis et crumena, v. ad v. 26.

38. 39. Conf. ad VI, 129. ære paterno, patrimonio, ac rebus, re mersis in ventrem; unde homo gulosus ac prodigus vocatur gurges et vorago patrimonii vel barathrum macelli. Hinc et lepide venter dicitur h. l. capax omnium bonorum, feneris, argenti cet. quæ quasi vorat ac deglutit. feneris, pecuniæ, fenere et datæ et acceptæ. 41. Argenti gravis. v. ad IX. 141. - 42. Talibus a dominis. helluonibus, novissimus, postremo, (conf. ad VI, 356.) exit, oppigneratur ant venditur, annulus aureus, insigne Equitum; (conf. Martial. II, 57, 7. 8. VIII, 5, 2. et Apul. Apol. p. 322, 21. ed. Elm.) unde digito nudo, imminuto censu equestri: nam constitutum erat, ne cui jus annulorum (s. annuli gestandi) esset, nisi cui ingenuo ipsi, patri avoque paterno sestertia CCCC census fuisset, Plin. XXXIII, 2, s. 7. lio, decoetor, forte is, de quo Plin. IX, 10. s. 13. Testudinum putamina secare in laminas lectosque et repositoria his vestire Carvilius Pollio instituit, prodigi et sagacis ad luxuriæ instrumenta ingenii. Conf. ibi Hard, et sup. ad IX, 6.

44. 45. Mors præmatura et acerba minus metuenda est luxuriæ, h. e. luxuriosis hominibus, quam senectus, et morbis et fame laborans, quæ gravissima est helluonum et helluationis pæna; nisi sensus est: mors in infantia vel in juventute luxuriosis minus metuenda est, quam senectus. Nam mors infantium dicebatur acerba, juvenum immatura et senum naturalis. Conf. Virg. Æn. VI, 429. Sen. Ep. 123. et Kirchman. de fun. Rom. I, 4. extr. Cineres et funus pro morte. — 46—49. Hi plerunque gradus sunt, quibus isti perditæ gulæ homines ad inopiam perveniunt et fidei violationem: primum conducunt, h. e. fenere accipiunt, Romæ pecuniam; deinde eam coram dominis ejus, h. e.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Gall. goujon aut boulerot. v. Hard. ad Plin. IX, 57. Athen. VI, 44. et VII, 83 ed. Schweigh.

creditoribus vel feneratoribus ipsis, non sine gaudio primum et deinde dolore id videntibus, consumunt: tandem, ubi paulum et nescio quid, forsan vel ferme nihil, superest, et jam auctor feneris, fenerator, pallet, timet, ne fenus cum sorte perdat, vertunt solum patriæ et sponte in exsilium abeunt: nam qui volunt pænam aliquam subterfugere aut ca-· lamitatem, solum vertunt, hoc est, sedem ac locum mutant, Cic. pro Cæc. c. 34. Lepide autem poeta dicit, eosdem currere, festinanter patria cedere, ne a creditoribus comprehendantur, et se conferre Baias, propter loci amœnitatem et delicias, quo h. l. referuntur ostrea, quæ ibi capiuntur. Conf. ad III. 4. IV. 141. et VIII, 86. Vetus Schol. " Baias, ubi major est luxuria, ubi et reliquam, si est, pec uniam devorent." - 50. Cedere foro, creditores fraudare, jam, nostris temporibus, non est deterius, non magis ignominiosum habetur, quam ex media et æstuosa Urbis regione migrare in suburbanam et frigidiorem. Cedere foro, ut ap. Sen. Ben. IV, 39. id. qd. Galli dicunt faire banqueroule: nam in foro argentariorum erant tabernæ, et res pecuniaria perscriptione, transscriptione cet, tractabatur; unde negotiatores is foro (Germ. börse) versari et contra foro cedere dicuntur. 14 - 51. Esquilias, quæ gelidæ dicuntur V, 78. regionem Urbis infrequentem et fere desertam. Subura ferventi, ob situm, vel potius maximam populi frequentiam. v. ad III, 5.

52. 53. Hoc tantum dolent, quod aliquamdiu Circensibus ludis carent. Facete de insana ludorum spectandorum cupiditate, qua Romani ardebant. v. ad III, 223. — 54. Non gutta sanguinis, nihil ruboris, h. e. pudoris, nullum ejus vestigium. Conf. ad X, 300. — 55. Qui pauci hodie sunt, quos puderet malefactorum et infamiæ; pudorque jam tantum non omnibus ridicula res videtur, et prorsus ex Urbe effugeret, nisi pauci essent, qui eum quasi retinerent. Conf. ad VI, 19.

56 seq. Poeta jam ad *Persicum*, amicum suum, nobis ignotum, quem ad cœnam vocaverat, se convertit: Cognosces hodie, utrum iis, quæ de frugalitate pulcerrime dixisse ac præcepisse videri possim, etiam vita et mores mei congruant. Conf. ad Sat. II. princ.

58. Sed potius laudem siliquas, victum tenuem ac pauperum, (conf. Horat. Epist. II, 1, 123. quem etiam imitatus est Pers. III, 55.) quum tamen occultus sim ganeo, clam popinas frequentem et domi gulosus

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Conf. Ernesti clav. Cic. voc. forum. quod minus linguæ, quam h. l. congruit; Nonnulli forum h. l. pro tota urbe, cujus nam mox sequitur migrare et patriam fisfrequentior est locus, positum putant:

sim. Siliquæ vel legumina et propr. eorum folliculi, quales pisa, fabæ, lupini cet. habent, (Gr. λοβολ, Gall. des gousses) vel fructus arboris silvestris s. ficus Ægyptiæ, (xsearwia, unde fructus xseárm, Gall. carobes s. carouges) quo non tantum sues, ut apud nos glandibus, sed etiam servi et infimæ conditionis homines alebantur. 15 ad VII, 185. et inpr. XIV, 171. - 59. Coram aliis, palam, vel clara voce, ut alii id audiant meque frugalem existiment. dictem puero parari afferrique mihi jubeam. in aure, clam et insusurrans. Cf. Horat. Sat. I, 9, 9. 10. placentas, dulciaria, cibum delicatiorem; quem quomodo paraverint Romani, docet Cato R. R. 76. ubi v. intpp.

60. conviva mihi promissus, qui te mihi convivam futurum promisisti: Schol. Qui invitatur ad cœnam et se venturum promittit, dicitur promittere (se venturum) ad aliquem s. ad cænam; condicere vero cœnam alicui et simpl. alicui vel aliquo ad cœnam, (Germ. sich zu gaste bitten) qui denunciat, se ad cœnam venturum. 16 Evandrum, me pauperem et frugalem hospitem, et venies Tiryathius aut minor illo hospes, a me hospitio ita excipieris, ut olim ab Evandro Hercules aut Æneas. Poeta memor fuit loci Virg. Æn. VIII, 100 seq. et 359-369. ubi agitur de paupere Evandro, qui Herculem et Æneam hospitio exceperit. De Evandro v. Creuzer's Symbolik T. II. p. 426. 489. Æneas hospes illo, Hercule, minor quidem virtute et rebus gestis, et ipse tamen contingens cœlum, Deos, sanguine, propinquitate; originem, et paternam et maternam, a Diis repetens: ut ap. Sil. VI, 627. et VIII, 293 seq. Sensus est: Si Evander rex hospitibus, a Diis oriundis, frugalem dedit cœnam, non lautiorem a me exspectabis. 65. Alter, Æneas, aquis, alter, Hercules, flammis ad sidera missus. Nam Æneam veneranda Numici Unda, in qua vel juxta quam in prœlio periisse dicitur, Deum cœlo misit Indigetem, abluto omni, quod in eo fuerat, mortali, ut utar verbis Tibull. II, 5, 48. ubi v. Heyne. Herculis autem, fulgente sacratis ignibus Œta, Ingentem animam rapuere ad sidera flammæ, Sil. III, 43. 44. ubi v. not. Cf. Luciani Hermotimus c. 7. (φασί τον 'Ηρακλία εν τῆ Οἴτη κατακαυθέντα θεδν γενέσθαι και γάρ έκεῖνος, ἀποβαλών ὁπόσον ἀνθρώπειον είχε παρὰ τῆς μητρός καί

<sup>15</sup> v. Harduin, ad Plin. XIII, 8. s. 164 XV, 24. a. 26. Salmas. Exerc. Plin. p. 459. 460. Bochart. Hieroz. P. I. p. 708. Casaub. ad Persium III, 55. et Schleus- tom. ad Cic. Rosc. Com. 9.

neri Lexicon Novi Testamenti voc. z-

<sup>16</sup> v. intpp. Phædr. IV, 24, 15. et Ho-

καθαρόν το και ακήρατον φέρων το θείον, διευκρινηθέν ύπο τοῦ πυρός, ανέπτατο ές τους θεούς.)

64. Fercula, quæ tibi apponentur. v. ad I, 94. ornata, v. Var. Lect. macellis, ut VI, 40. ubi v. not. Dapibus mensas onerabat inemtis, Virg. Ge. IV, 133. Bene erat, non piscibus urbe petitis, Sed pullo atque hædo Horat. Sat. II, 2, 120. ubi similis descriptio frugalis cœnæ legitur. - 65. De Tiburtino agro, ubi forte Juvenali villa fuit. afferetur infereturque in triclinium. 66. toto grege mollior, cui caro mollior est et tenerior, quam ulli hædulo totius gregis. bæ, lactens, qui adhuc herbam non contigit, Schol. 67. Qui nondum tentavit mordere, carpere, virgas salicis, salicis, vel salices. humilis, conf. Virg. Ge. II, 434 seq. — 69. Asparagi montani, silvestres, minus delicati, quam hortenses. v. Plin. XVI, 36. s. 67. et XIX, quos legit villica, ut ap. Martial. villica, v. ad IV, 77. 8. s. 42. I, 56, 11. IX, 61, 3. et X, 48, 7 seq.

71. Ova calentia torto fæno, h. e. recentia, modo sumta e nido calenti, qui ex torto fœno conflatus fuit. matribus, gallinis. — 72. Uva variis servabantur modis, et inde ollares, pensiles cet dicebantur. v. Colum. XII, 43. Varr. R. R. I, 54. Plin. XIV, 1. XV, 17. XXII, 1. Apic. art. coq. I, 17. Didymus Geop. IV, 15. - 73. Signinum pirum, sic dictum a Signia (hod. Segni), Latii opp. et Rom. colonia, ut al. testaceum a colore. v. Plin. XV, 15. s. 16. Cels. II, 24. IV, 19. Colum. V, 10, 18. Idem oppidum celebre fuit opere Signino et vino austero, quod ventri sistendo adstringendoque adhibebatur. v. Plin. XIV, 6. et XXXV, 12. Pirum Syrium s. Tarentinum species Falernorum, e Syria primum allata et nigri coloris. 17 de corbibus iisdem, omnia promiscue, quod simplicitatem denotat; Prat. - 74. mals æmula, certantia cum Picenis, quæ etiam prædicat Horat. Sat. II, 3, 272. et 4, 70. 18 - 75. postquam auctumnum, auctumnalem succum, et pericula crudi succi, crudum noxiumque succum vel humorem, quem, quum recentia essent, per auctumnum habuerant, frigore hiemis siccatum, exhaustum et excoctum, posuere, deposuere, amisere. Vocem auctumnum poeta ipse adjectis verbis crudi pericula succi explicavit.

<sup>17</sup> v. Plin. XV, 15. s. 16. Colum. V, 10, 18. Macrob. III, 19. Martial. V, 79, 15. Intpp. Virg. Ge. II, 88. et Bodæus a Stapel ad Theophr. IV, 4. p. 329.

18 Pira Picentina laudat Plin. XV, 15.

s. 16. ubi Harduin. notat, æmula Picewis pira h. l. designari. Hæc itaque verba ad præced. retulit; quæ ratio paulo durior est. Olivas quoque et panes Picenos laudat Mart. XIII, 36. et 47.

77-119. Præclara priscæ Romanorum simplicitatis frugalitatisque descriptio, quam v. 120-129. excipit non minus venusta magnificentiæ elegantiæque serioris ævi imago: quæ comparatio deinde v. 129 -180. continuatur et lectorem mirum quantum delectat. Conferant harum deliciarum studiosi VI, 286 seq. XIV, 160 seq. Horat. Od. I, 12, 33 seq. II, 5, 10-20. III, 6, 17-48. Ovid. Fast. I, 197 seq. et Senatus, senatorum. — 78 seq. Hæc notissima ex Valer. Max. IV, 3, 5. Plin. XIX, 5. s. 26. extr. Sen. Cons. ad Helv. c. 10. al. Conf. sup. ad II, 3. Eadem de C. Fabricio Luscino tradit Sen. de prov. c. 3. Oluscula pro vilissimo cibi genere, ut ap. Horat. Sat. II, 2, 117. Conf. Ammiani Epigr. XX. in Brunck. Anal. T. II. p. 388. Notanda etiam h. l. epitheta parvo et brevibus. — 80. Bene vilitas ciborum exprimitur, etiam comparatione temporum. Cf. Pers. VI, 40. Servi autem ergastularii pedibus vincti, etiam quum opus in agro facerent. Conf. Ovid. ex Ponto I, 6, 31. 32. (ex quo loco verba quædam petita videntur) Plin. XVIII, 3. et Lips. Elect. II, 15. - 81. meminit, quia ante servitutem non parce consueverat quid sapiat, quem, h. e. quam bonum, saporem habeat, ut inf. v. 121. nil rhombus sapit et Germ. es schmeckt nach nichts, vel mella herbam sapiunt (Plin. XI, 8.) et similia, ubi verbum sapere vel propr. de sapore, vel de odore adhibetur. (Cf. intpp. Phædr. III, 4, 8.) Vulva suilla in deliciis erat Romanis, et magis quidem ejectitia, extracta utero matris prægnantis, ἐκβόλιμος, ἐκβολάς, μήτεα ἐκβολάdos, ejecto per abortum partu, quam porcaria, partu edito legitimo tempore ac nascendi modo. Conf. Apicius de re culin. VII, 1. Plin. VIII, 51. et XI, 37. s. 84. (ubi v. Hard.) Martial. VII, 19, 11. XIII, 56. Horat. Epist. I, 15, 41. et inpr. Athen. III, 17. 21. 22. (51. 57 Vulva popinæ, delicate præparata in po--59.) p. 96. et 100 seq. pina, deversorio gulosorum hominum, calidæ, ubi perpetuo ignis est in foco et cibi parantur. Conf. ad VIII, 168.

82 seq. Annotatio Casaub. ad Athen. I, 10. p. 18. est: "Satis constat tam ex sacris quam aliis literis, primis temporibus, ignota hominibus carnium manducatione, tantum in honorem numinis mactari solitas hostias. Piguit postea mortales olerum et τῆς ἀπθρου τροφῆς: itaque cœpere et ipsi carnibus vesci, sed parce initio et fere non nisi salitis." Sicci, fumo exsiccati, (v. ad VII, 119.) terga suis, ut mox lardum. pendentia in carnario non procul a foco e crate lignea et rara, non densa, ut vento aërique magis pervia essent; ut rara tibi curta craticula sudet ofella in Martial. XIV, 221. Veteribus non,

quales nobis sunt, camini erant et cellæ fumariæ, sed fumus per fores et fenestras emittebatur, quapropter res fumo condiendæ aut tigillis suspendi solebant, ut a rusticis nostris, aut in summa ædium parte locari, que vinorum precipue servandorum ratio erat. 19 suis et capita, sale fumoque durata, ut diu reservari possent, cibi vulgares erant et rustici. Conf. Horat. Sat. II, 2, 117 seq. - 83. festis diebus pro in festos dies, locutio parum Latina, nisi forte apponenda subaudias; H. Vales. Sed conf. Virg. Æn. I, 207. et similia passim obvia. - 84. cognatis ponere, apponere in mensa, lardam natalitium, die natali, vel quod eo die apponi solet in epulis, que in illo parantur. - 85. Accedente, addita tantum, nova, recenti vel alia, carne, si quam dabat hostia, si forte hostia mactaretur vel ab ipsis vel a magistratibus: immolatarum enim ab his hostiarum exta ad quæstores ærarii delata venibant; sacrificiisque populi Rom. tum deorum immortalium cultus, tum etiam hominum continentia inerat, Valer. Max. II, 2, 8.

86 seq. Clarissimi quoque homines ad has epulas, tamquam lautissimas, maturius solito ibant, ut largius diutiusque genio indulgerent, et quia ingenti cupiditate tam delicati cibi ardebant. imperiis castrorum, militaribus. Alii ad titulum Imperatoris referunt. solito maturius, ante horam nonam, Schol. (v. ad I, 49.) Terxidurum, Lindenbr. (v. ad III, 67.) — 89. Priscis temporibus proceres civitatis agrum colebant et opere rustico delectabantur, unde et prima cognomina orta, Fabiorum, Lentulorum, Ciceronum, Seranorum, Pisonum, Pilumnorum; quod notum ex Plin. XVIII, 3—5. Colum. in Præf. et aliis. Erectum, humeris sublatum, a monte domito, a colle vel agro montano, quem subegit ligone et aratro, (conf. Martial. IV, 64, 33. et Virg. Æn. IX, 608.) ligonem referens domum. En venerandam priscorum civitatis procerum imaginem!

90 seq. Quamdiu Roma timuit Censores horumque censura severa fuit, simplices quoque fuere eorum victus et supellex. Tremere aliquid s. aliquem docte dicitur passim. <sup>20</sup> Fabii, Cato, Scauri et Fabricii h. l. clarissimorum Censorum nomina. Septem, quod sciam, Fabii fuere Censores: M. Fabius Ambustus a. U. CCCXC. (v. Pigh. Ann. T. I. p. 274.) Q. Fabius Maximus Rullianus a. 449. (Liv. IX,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Conf. VI, 321. VII, 119. Colum. in Ind. v. carnarium, Burm. ad Petron. XII, 53. inpr. Macrob. Sat. VII, 12. c. 96. 135. 136. Heins. ad Ovid. Met. VIII, 647. et Fast. II, 645. Gesner. ad Script. rei rust. Heins. ad Claud. in Rufin. II, 125.

46. Valer. Max. II, 2, 9. Aurel. Vict. de vir. ill. c. 32.) Q. Fabius Gurges, Maximi Rulliani filius, a. 473. (v. ad VI, 266. et Pigh. Ann. T. I. p. 431. 432.) Q. Fabius Maximus Verrucosus Cunctator a. 523. (Pigh. Ann. T. II. p. 107.) M. Fabius Buteo a. 512. (Pigh. Ann. T. II. p. 66.) Q. Fabius Max. Servilianus a. 627. (Valer. Max. VI, 1. Pigh. Ann. T. III. p. 33.) Q. Fabius Max. Æmilianus Allobrogicus a. 645. (Pigh. Ann. T. III. p. 130.) Non male vetus Schol. "Fabium (nam ita legendum pro Fabricium, ut sit Q. Fabius Maximus Rullianus, collega P. Decii in censura, qui cum eodem consul fuit et certamen de provinciis habuit teste Liv. X, 24.) Censorem dicit, cui in Censura Maximi nomen obvenit, qui luxuriam reipubl. damnans a collega P. Decio postulavit, ut aut ipse, quemadmodum ei videretur, mores hominum emendaret, priorum Censorum negligentia perditos, aut pateretur se revocare pristinum civitatis statum: quorum si neutrum faceret, minitatus abdicaturum se eum magistratu. Decius ergo exterritus permisit, ut, quemadmodum vellet, remp. administraret, se consentiente." - Cato h. l. est M. Porcius Cato, Tusculanus, Censorius ac Sapiens et vulgo Cato Major vel Priscus Cato dictus, acerrimus nobilitatis adversarius, cujus frugalitas notissima et celeberrima ob severitatem censura, quam a. 569. gessit. v. Liv. XXXIX, 40-44. Plut. vit. Cat. et Pigh. Ann. T. II. p. 251. 310 seq. et 425. Hinc et durus, h. e. severus, h. l. et Martial. XI, 2, 1. (Triste supercilium durique severa Catonis Frons) dicitur. - E Scauris clarissimus M. Æmilius Scaurus, qui princeps Senatus, Censor a. 645. bis Consul a. 638. et 646. et auctor legis cibariæ fuit, et Æmiliam stravit vlam pontemque Mulvium fecit. v. Ernesti clav. Cic. et Pigh. Ann. T. III. p. 126. — De Fabricio Censore v. ad IX, 142. — 92. Hæc referri possunt ad censuram Fabii ac Decii, de qua v. verba vet. Schol. sup. ad v. 90. adscripta, et C. Claudii Neronis ac M. Livii Salinatoris a. 549. de qua v. Liv. XXIX, 87. Valer. Max. II, 4. et Pigh. Ann. T. II. p. 217.

93 seq. Illis temporibus nemo sollicitus fuit de lecto testudine exornando aliaque supellectilis magnificentia comparanda. Poeta memor h. l. fuisse videtur nobilissimi de laudibus vitæ rusticæ loci ap. Virg. Ge. II, 462 seq. — 94. 95. Testudines tantæ magnitudinis Indicum mare emittit, ut singularum superficie habitabiles casas integant; atque insulas Rubri præcipue maris his navigant cymbis. — In Phænicio mari haud ulla difficultate capiuntur cet. Plin. IX, 10. s. 12. Testudinum putamina sesare in laminas lectosque et repositoria his vestire

Carvilius Pollio instituit, id. ibid. c. 11. qui lib. XXXIII, 9. s. 51. tradit, Carvilium, Equitem Romanum, paulo ante Sullana tempora vixisse. Conf. de testudinibus ac supellectile, inpr. lectis testudineis, quos Clemens Alex. γελώναις στισωκιλμένας κείτας et Lucianus κλίνας ἀκὸ χελώτης Ἰνδικῆς appellat, VI, 80. et Plin. ll. cc. et XXXII, 4. 21 Trojugenis, ut sup. I, 100. ubi v. not. fulcrum, spondam. v. sup. ad VI, 22. Lecti tricliniares præcipua supellectilis pars. - 96. sudo latere, vulgo exponunt: sine fulcro, ad quod discumbentes se inclinent: sed rectius Schol, non ornata (testudine vel argento aurove) frons, anterior pars lecti et altior ad caput, ærea, lamina æris obducta: quod unicum fuit lecti, et quidem parvi, (conf. III, 203.) ornamentum. - 97. Hujus ritus causam Ferrarius Elect. II, 26. jam recte petiit ab Hygino fab. CCLXXIV. pr. cujus loci lacunam ita supplevit: Antiqui nostri in lectis tricliniaribus in fulcris capita asellorum vite alligata habuerunt, significantes quod pampinos prerodendo putare vites docuerit atque ita vini suavitatem invenerit. Conf. Muncker. ad h. l. Huic conjecturæ favet Pausan. II, 38. Tà di bird των έν Ναυπλία λεγόμενα ές τον όνον, ως έπιφαγών άμπελου κλήμα άφθανώσερον ές το μέλλοι απέφηνε του παρπου, παι διος σφίσει έν πέτρα πεποημένος δια τεῦπό έστιν, ατε άμπελων διδάξας τομήν, παρίημι ούχ άξιόλογα ήγουμενος. itaque lecti ostendebat, videndum præbebat caput aselli, effigiem capitis asinini, in ea expressam vel potius caput vite alligatum; quod vile ornamentum erat, si claro illi ac nobili fulcro comparetur. Frons autem h. l. designare videtur fulcra lecti in anteriore ejus parte; quod ex Hygin. l. l. probabile fit. coronati sertis, puto, non panibus, ut in sacris Vestæ, de quo v. Ovid. Fast. VI, 311. et 319 seq. Sed v. Var. Lect. — 98. ruris alumni, rustici infantes; vivi, opinor, non efficti. 99. Tales ergo, tam simplices erant, eibi, de quibus v. sup. v. 77 seq. Cf. Var. Lect.

100—108. Priscis temporibus miles capta urbe eximia vasa, quorum ignorabat pretium, frangebat, ut inde equorum armorumque ornamenta, quæ sola curabat, conficeret vel eorum fragminibus ac cælaturis equos et arma ornaret. De eo vid. verba Polybii ap. Strab. p. 381. Quam rudes artium Romani adhuc fuerint ante excidium Corinthi, vel ex eo intelligitur, quod de Mummio referunt Vellei. I, 13. et alii. Græcas artes, sculpturam, picturam aliasque artes, a Græ-

sen. Ben. VII, 9. et Wernsdorf. ad p. 657.

cis potissimum excultas. 101. prædarum in parte, quam sorte acceperat. 102. Magnorum artificum, quales VIII, 102 seq. laudantur. 103. Phaleræ propr. equi, deinde et equitum aliorumque (etiam cursorum ap. Petron. c. 28. p. 100.) ornamenta, quæ tamen qualia fuerint, parum constat, nisi forte non minus vera, quam perspicua est eorum descriptio in Panciroli notitia dignitatum imperii Orientis: (in Grævii Thes. Ant. Rom. T. VII. p. 1396.) Aliæ purpureæ tæniæ dorsa ac pectora collaque equorum complectuntur: pro fasciis aureæ phaleræ cernuntur, quæ sunt ovales orbiculi et auro distincta lora. 22 ---103. gauderet, lætaretur quasi ac superbiret. Præclare sensus tribuitur equo, et sic præstantia ornatus designatur, quam et equus intelligit. Male vulgo interpretantur: ut equus phaleras haberet. seq. Cælatura vel galearum vel clipeorum patria et origo aut historia majorum rerumque ab his præclare gestarum exprimi solebat. 23 — 104. 105. Res fabulosa et vel tironibus nota. Eadem adumbrata in clipeo Æneæ ap. Virg. Æn. VIII, 630 seq. cujus loci venusti Juvenalis memor fuit. Romuleæ feræ, lupæ, geminos Quirinos, h. e. Romulum Remumque, lactantis. — 105. 106. Conf. Var. Lect. 105. Imperii Rom. fato ac fortuna ita ferente, ut lupa mammas præberet pueris, conditoribus tantæ urbis. sub rupe, juxta petram aquas vomentem, teste Dionys. Hal. lib. I. Conf. Cerda ad Virg. Æn. VIII. 630. Pro rupe vulgo memorant ficum Ruminalem; de qua v. Hard. ad Plin. XV, 18. s. 20. - 107. Dei, Martis, parentis Romuli et sic pendentis vox obscura, quam Britan. interpretabatur: in summa casside expressi: nam quæ alta sunt, pendere dicunt poetæ. Conf. ad VII, 46. et h. l. Var. Lect. 24 perituro hosti, venuste et apte ad virtutem militis adumbrandam. 108. Conf. Casaub. ad Suet. Cæs. c. 67.

w. ad X, 134. not. 48. Cerda et Heyne ad Virg. Æn. IX, 359. Ernesti clav. Cic. Lips. Mil. Rom. V, 17. Duker. ad Flor. p. 52. Heins. et Burm. ad Ovid. Met. VIII, 33. Intpp. Petron. 55. et Suet. Ner. 33. Drakenb. et nos ad Sil. XV, 255. Böttigeri Sabina p. 350. 363. 438. 457. ed. pr.

\*\* v. Drak. et nos ad Sil. I, 407. 415.

VIII, 385 seq. et XV, 682.

exponit: sculpti in clypeo, qui e sinistro militis humero dependet. Addison (Reisen, Deutsche Uebers, p. 249.) et Spenc. (Polymetis Dial. VII. p. 77.) ex numis: ad Rheam Sylviam se demittentis, ut cum ea concumbat, et in aëre pendentis. Lessingius: (Laocoon c. VII. p. 81 seq. ed. sec. ubi illos refelli) incerti, dubii, vel communis, coll. Servio ad Virg. En. XIII, 118. (Dii communes sunt Mars, Bellona, Victoria, quia hi in bello utrique parti favere possuri) ut innuatur, victorias propries potius virtui tribuendas esse, quam dubio auxilio dei, modo his modo illis partibus faventis.

A Vetus interpres mss. a Rigaltio laudatus: "quasi ad ictum se inclinantis." Sic fere proni auriga in verbera pendent ap. Virg. Æn. V, 147. et al. Sed pendere non simpl. ita ponitur. Lubinus

109. Ponebant, apponebant olim, farrata cibaria, cibos e farre, pultem, (v. ad VII, 185. et XIV, 171.) in catino, vase fictili, Tusco: nam fictilia Tusca, et præcipue Arretina, erant nobilissima. v. Martial. XIV, 98. Intpp. Pers. II, 60. et Hard. ad Plin. XXXV, 12. s. 46. "Quædam exstant hodie sub hoc nomine, vases Etrusques: quæ antiquarii nuperi, forsan ex levibus argumentis, contendunt esse indistincte et omnia Græca;" Ach. - 110. Omnia, quæ tunc temporis possidebant homines, parvo contenti et beati, ita comparata erant, ut iis invidere possis, si lividulus sis, si vel paululum ad invidiam proclivis sit animus. — 111—116. Dii quoque ipsi, quum minus luxuriosi essent homines, magis erant propitii, et vel vatum loco imminentia prænuntiabant mala. Sensus est: homines paucis contenti longe religiosius vivebant multoque cariores erant diis; felicius vivebant et securius: quidquid enim boni contingit nobis, prisca loquendi ac cogitandi ratione Diis tribuitur. Conf. loca præclara Sen. Consul. ad Helv. c. 10. et Epist. 31. extr. (Deos finges non auro, non argento: non potest ex hac materia imago Deo exprimi similis. cogita illos, quun propitii essent, fictiles fuisse.) Martial. XIV, 178. Tibull. I, 10, 19 seq. et Lucian. Contempl. T. I. p. 505. ed. Reitz. - Templorum Deorumque majestas erat præsentior, magis propitia: nam dii favent et auxilium præstant, quum adsunt. Conf. ad III, 18. in Var. Lect. Cerda et Heyne ad Virg. Ecl. I, 42. et Georg. I, 10.

111-114. M. Cædicius de plebe nunciavit tribunis, se in nova via, ubi nunc sacellum est, supra ædem Vestæ, vocem noctis silentio audisse clariorem humana, quæ magistratibus dici juberet, Gallos adventare; Liv. V, 32. Conf. ibid. c. 50. — 113. Invisitato atque inaudito hoste ab Oceano terrarumque ultimis oris bellum ciente cet. Liv. V, 37. -114. his, ex his templis. Alii: his rebus, hoc modo; et Ach. de his de adventu Gallorum. Conf. Var. Lect. monuit nos, ut periculum, quod instaret, caveremus. 115. rebus Latiis, rei publicæ Rom., imperio Romano, ut res Romanæ, Asiæ, Agamemnoniæ, Iliæ cet. ap. Virg. et al. — 116. Conf. ad v. 111. ad III, 18 seq. VI, 342 seq. Plin. XXXIV, 7. s. 16. XXXV, 12. s. 45. 46. Valer. Max. IV, 4. Ovid. Fast. I, 201. 202. — nullo violatus Jupiter auro, v. sup. ad III, 20. De Jove Hammone Lucan. IX, 519 seq. Pauper adhuc deus est, nullis violata per ævum Divitiis delubra tenens; morumque priorum Numen Romano templum defendit ab auro.

117 seq. Priscis temporibus mensæ conficiebantur e nucibus aliisque arboribus vernaculis vulgaribusque, non e citro, quæ arbor longe,

ex Mauritania, petebatur. v. ad I, 75. et 137. - 118. hos in usus, ut mensæ inde conficerentur. lignum, nux. stabat, erat, ut passim stare et ioravas pro esse. 25 - 119. Annosam, quæ hinc facile dejici s. Eurus pro quovis vento vehementiori. — 121. subverti poterat. Exquisitissimi etiam cibi nullum saporem habere' videntur, eos fastidiunt luxuriosi homines, nisi cet. Sic ventrem invitant pretio (appetitum excitant rebus pretiosissimis) ap. Claudian. XX, 329. et renovant per damna famem ap. Petron. 119. Cf. Horat. Sat. II, 2, 21. Petron. Nil sapit, v. sup. ad v. 81. 55. ibique intpp. rhombus, v. ad Damæ, Λιβύστιται δορκάδες, diversissimæ ab iis, quæ Gallis dains, nobis damhirsche dicuntur. v. Ælian. H. A. XIV, 14. - 122. Unguentorum et rosarum vel coronarum usus in conviviis notissimus. 26 latos orbes, mensas grandes et rotundas. v. ad I, 137. et h. l. Var. orbes sustinet grande ebur et pardus sublimis, h. e. pes altus s. fulcrum eburneum, cælatum in pardi hiantis figuram, dentibus ex illis, elephantinis, quos mittit cet. Conf. ad III, 205. Plin. XII, 5. et loca simil. Lucan. X, 144. Martial. II, 43, 9. 10. IX, 23, 5. XIV, 89. et 91. Τεαπέζας ἐλιφαντίποδας dixit Lucian. in Somn. Rotundæ mensæ ferme μουόποδες fuere, quadratæ vero tripedes nec ita in pretio et tenuioribus relictæ, Hennin. Conf. Lips. Antiq. Lect. III, 1. --124. Dentibus, quos Pausanias et alii rectius cornua appellant. 27 Syene opp. et penins. in Nilo et confinio Ægypti atque Æthiopiæ, sub cancri tropico, (Ptol. IV, 5.) hod. Essuen s. Asvan et Assevan, quo Juvenalis ablegatus dicitur sub honorificæ militiæ prætextu: nam tres ibi cohortes Romanæ præsidii causa excubabant, (Strab. XVII. p. 797.) quæ Castra vocantur Plin. V, 9. s. 10. ubi conf. Harduin. Hinc portam Syenes h. l. dici putabat Calder. Alii existimant, Elephantidem s. Elephantinam ins. et urbem vicinam (v. Plin. et Harduin. l. l.) designari, quoniam ex ea et Æthiopia per Syenen, tamquam portam, in Ægyptum transitus, et illa ab elephantorum multitudine sic dicta sit. v. ad VIII, 160. 125. 126. Elephantos fert Africa ultra Syrticas solitudines et in Mauritania: ferunt Æthiopes et Troglodytæ: sed maximos India, Plin. VIII, 11. Hinc etiam præcipue laudantur Indi dentes et Indum ebur, v. c. Ovid. Met. VIII, 288. Catull. LXIV, 48. et Petron. c. 135. - Mauri celeres, ut fere omnes

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> v. Heyne ad Virg. Æn. I, 646. VII, 553. et Burm. de Jove Fulgerat. c. 14. p. 322 seq.

<sup>\*</sup>v. ad IX, 128. et intpp. Horat. Od. Prop. II, 23, (al. 31.) 12.

I, 5, 1. 38, 3. II, 3, 13 seq. 7, 22. III, 14, 17.

17 v. Drakenb. ad Sil. XVI, 206.

Intpp. Plin. VIII, 3. et 10. Brækhus, ad

Africæ populi, v. c. Pæni, (Sil. III, 232.) Gætuli, (Sil. III, 292 seq.) Autololes, (ibid. 306 seq.) Æthiopes Troglodytæ, (Herodot. IV, 183. Plin. VI, 29. s. 34.) et alii. Conf. Lucan. IV, 677 seq. Mæro obscurior, nigrior, Indus Orientalis. Mæro Græcis obscurum dicitur. Concolor Indo Mauruz ap. Lucan. IV, 678. — 126. Nabatæi, quorum μητρόσολις fuit Petra, unde Arabia Petræa nomen accepit. Strah. XVI. p. 779. et Plin. VI, 28. s. 33. Ex his quidem commigrarunt in Africam. 28 Elephanti autem dentes quovis fere biennio, ut cervi certo tempore cornua, deponunt et, quoties id faciunt, plerumque recipiunt graviores crassioresque. Si fides habenda Plin. VIII, 3. s. 4. dentes deciduos casu aliquo vel senecta defodiunt, — circumsentique a venantibus impactos arbori frangunt prædaque se redimunt.

127. Facete poeta deridet luxum. Hinc, quum mensee sunt citreæ et pes earum eburneus, surgit, crescit, orexis, ögiçic, (ab ègiqua, appeto) appetitus ciborum; ut ap. Lamprid. in Heliog. 29. extr. Amabat sibi pretia majora dici earum rerum, quæ mensæ parabantur, orexin convivio hanc esse asserens. Conf. v. 16. et ad VI, 428. — 128. bilis, ut improba ventris rabies, vel rabies edendi de lupo, qui asper et improbus ira sævit in absentes oves, ap. Virg. Æn. II, 356. et IX, 63. Prateus: "Stomacho bilis, velut ira ad cibos devorandos. Porro famem irritari constat bili stomachum vellicante." Schurzsleischius: "In cod. meo additur scholium amaror, qui videlicet escas faciat delicatas." Conf. Var. Lect. Pes argenteus non majoris nunc æstimatur, quam annulus ferreus, cujus usus priscis temporibus honorificus fuit. v. Plin. XXXIII, 1. Nunc eburnei tantum mensarum pedes in pretio sunt, ut aurei annuli.

129. Ergo, quum tam delicate nunc et luxuriose vivatur. 130. caveo, non invito ad cœnam. qui me sibi comparat, qui postulat, ut in supellectilem et cœnam non minores, quam ille, sumtus faciam, et superbus me frugalem despicit. 132. Tesseræ et calculi vel latrunculi ex ebore, quorum etiam mentionem faciant Prop. II, 24, 13. et Martial. XIV, 12. al. 14. 29 — 134. Ossea, non eburnea. his, vilioribus cultellis, cibi non fiunt ranciduli, ingrati saporis. v. ad VI, 185. opsonia, v. ad IV, 64. non secatur pejor, pejus; vel: gallina non pejor est et fit, si his cultellis secatur.

Plin. XII, 20. s. 44. Conf. Diodor.
 II, 48. Joseph. Ant. Jud. I, 12, 4. Relandi Palæst. p. 90.
 Conf. Casaub. ad Theophr. Char. V, 4. et Wernsdorf ad poet. Lat. min. T. IV. p. 408.

136-144. Cf. V, 120-124. et ibi not. - Structor, v. ad V, 120. - 137. Pergula, magistri in pergulis docentes, et quidem h. l. artem scindendi cibos. Pergulæ magisteriales erant cellulæ s. diætæ propendentes in ædium parte inferiore vel editiore, (unde vareçãa) in quibus artifices opera sua, ut populo innotescerent, exponebant venalia, aut omnium artium professores, pictores, ludimagistri et artifices, eas publice docebant. 30 Trypheri doctoris, clarissimi structoris s. carptoris et scissoris, qui pergulam in Subura (v. 141.) habebat ibique artem fercula scindendi tradebat discipulis. Nota C. Valesii est: " Trypherus, nomen videtur fictum a luxu, (1900sede, delicatus, mollis, a reuph) aut certe alicujus ævo suo celebris coqui: pergula autem fuit tantum appendix ædificii, in publicum spectans, Gall. échoppe; ob id artifices et magistri minus noti in pergulis opera sua proponebant aut 138. Sumen cibus delicatior, mammæ docebant, ut innotescerent." suillæ, post recentem partum exsectæ et lactis plenæ. Conf. Martial. XIII, 44. et Plin. XI, 37. s. 84. extr. ibique Hard. Pygargus vel lagopus, vel caprea Libyca, (gazella) a clunibus albis, wyai; àeyai; sic dicta. 31 Aquilæ etiam genus (vultur albicilla Linn. Jean le blanc Gall.) a cauda albicante abyaeyos appellatum. 32 139. Scythica volucres, quæ a Phaside Colchidis fl. Phasianæ s. Phasiani dicuntur, quod ibi abundant vel inde ab Argonautis primum sunt advectæ. 33 Colchidis (hod. Mingreliæ) fines a geographis antt. late extenduntur: sed multo latius fines Scythiæ, cui vicinam faciunt alii Colchidem. Phænicopterus genus avis, quæ habet pinnas («vieà) colore phænicio; in aqua semper est, abundans in Africa; hujus rostrum tam prolixum est et curvum, ut, nisi merso capite, aqua in os ipsius non possit intrare; Schol. Nomen debet quæ rubentibus pennis Mart. III, 58, 14. Ejus lingua et cerebellum præcipui saporis. 34 140. Orux caprea unicornis et bisulca, in Gatulia, Africæ regione. 35 lautissima cæna,

Pr. Num. Diss. III. p. 156 seq. edit.

st v. Aristot. H. A. IX, 41. Plin. X, 3. ibique Harduin.

Conf. Martial. XIII, 72. et Wernsdorf ad Petron. c. 93. in poet. Lat. min. T. III. p. 70.

Conf. Martial. XIII, 71. Suet. Vi-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> v. Harduin. ad Plin. XXXV, 10. s. 36, 12. Intpp. Suet. Aug. c. 94. Salmas. ad Script. hist. Aug. T. II. p. 733.
<sup>21</sup> Vetus Scholion h. l. est: "Pygargus fera est specie cervi, quæ retriores partes albas habet: ideo et pygargus dictions est conference albas partes." tus est, quia Græce nates wuyal dicuntur (et album à pro.). Pygargus (etiam) avis genus, que lagopus (ita leg. pro clagalopes, et de lagopode v. Plin. X, 48. et intpp. Martial. VII, 86, 1.) appellatur."
v. Plin. VIII, 53. s. 79. et X, 3. Ælian. H. A. VII, 19. Bochart. Hieroz. III, 20. T. I. p. 902. et Spanhem. de Usu et hæc loca Hard. Oryx animal minus, quam

facete, quoniam non nisi simulacra ciborum sunt, etsi lautissimorum. Eadem cœna dicitur ulmea: nam scissores s. carptores, artem struendæ mensæ dapiumque rite scindendarum docentes, utebantur simulacris ciborum, ex ulmo aliove ligno confectis, quorum singulæ partes connexæ erant filo aut leviter conglutinatæ, ita ut vel obtuso cultello (hebeti ferro, nisi hebeti dictum pro hebetato scissione) possent dividi, et sic tirones membrorum reperire juncturas ac scite partes distribuere aut carpere discerent: quod non sine sonitu fiebat (unde sonat) in Subura, quoniam multæ ibi erant structorum pergulæ. De Subura v. ad III, 5.

142-144. Neque etiam tirunculus noster, servulus, novit scite subducere furto partes delicatiorum ciborum, ut servi nobilium ditiorumque hominum, rudis omni tempore et adhuc imbutus tantum, initiatus quasi huic arti furandi furtis, furto ofellæ eziguæ: nam imbutus h. l. non est a teneris adsuefactus, sed qui alicujus rei initium fecit. v. Ernesti clav. Cic. et Heyne ad Virg. Æn. VII, 542. Ita lucet hic locus, in quo alius et vulgaris hujus vocis significatus interpretibus et mihi quoque fraudi fuit. Sic aptissima sunt omnia, irrisio servorum furantium, primum tirunculi furtum, (rudes enim pastoris bubulcique filii Romæ mox corrumpuntur vitiorum illecebris) diminut. ofella (offula, frustulum carnis, panis cet.) et epitheton exigua, quo adjecto vis ejus augetur; (ut V, 85. et al.) nam parva plerumque sunt vitiorum initia. Quorum si meminisset Manso, non dixisset: quis est, quem non offendat tirunculus omnis fraudis et furti expers idemque furtis imbutus? neque depravasset, quæ corrigere voluit. v. capreæ, capræ silvestris, damæ cet. Var. Lect. Afræ s. Africanæ aves et volucres (Horat. Epod. II, 53. et Petron. 93.) vocantur etiam Libycæ volucres Martial. XIII, 45. gallinæ Numidicæ et Africanæ Petron. 55. Colum. VIII, 2. pr. et Varr. R. R. III, 9, 18. qui

bubalus, quem Mauri Uncem vocant; cujus pellis ad citonas proficit, scuta Maurorum minora: Schol.

rorum minora; Schol.

Schol. 21. et Valesiana p. 196. Vetus Schol. ulmeam cænam ad codices lanionum, ex ulmis plerumque confectos, referebat. Non male autem Grangæus putabat, a doctoribus illis discipulos ulmis cæsos esse, si quando cibos non apposite sciderint, hosque ulmorum ictus, per totam Suburam resonantes, facete cænam ulmeam vocari, quod, quum edidicerint apparatum cœnarum, cænam

primi, sed ulmeam prægustaverint. Structores certe vel scissores in domo et convision hobilium divitumque Rom. servi erant, et servi tum ulmeis plerumque virgis, (v. Plaut. in Asin. II, 2, 74. 96. in Rud. III, 2, 22. in Epid. V, 1, 20. in Amph. IV, 2, 9. et al.) tum in Subura sæpe flagris cædebantur. (conf. Martial. II, 17.) Sed h. l. de institutione, non de suppliciis agitur, et lautissima atque ulmea cama omnino ad aves ferasque, ante memoratas, referenda est, nec sonal tantum, sed cædiur etiam ferro.

docet, eas grandes, varias gibberas esse Græcisque dici μελεαγείδας, quibus tamen illas tantum similes esse tradit Colum. l. l. et a quibus eas discernit Suet. Cal. 22. Varroni adstipulatur Plin. X, 26. e. 38. whi v. Hard. qui præter alia docet, Meleagridas non esse nostras gallinas Indicas, (Indianische, Türkische, Calecutische hühner, truthühner, auerhühner, puter) quum his non conveniat descriptio illarum ap. Athen. X, 24. et XIV. p. 655. (attamen illa Varronis, Plinii et Colum.) et gallinæ Indicæ ab occidentali primum India s. America ad nos allatæ adeoque prorsus incognitæ fuerint veteribus. Confer Bochart. Hieroz. II, 1, 19. — 145. Plebeios, vulgares vilesque, calices, non pretiosos et multa arte conspicuos. De utroque genere poculorum v. V. 29-48. et Martial. XIV, 98-96. - 146. puer incultus, non ornatus, atque a frigore tantum vel bene tutus, crassa sc-Non Phryx aut Lycius, sed Italus et rudis, pastoris aut bubulci filius. Cf. v. 148. 151. et ad V, 56. non petitus a mangone, qui servos peregrinos et magno sc. pretio vendit, quique, ut verbis Quintil. II, 15. utar, colorem fuco et verum robur inani sagina mentitur. Cf. Plin. X, 50. XXI, 26. XXIV, 6. XXX, 5. et sup. ad Quum posces aliquid vini aut cibi, posce Latine: nam V. 56 seq. servi mei sunt Itali, nec aliam callent linguam, quam Latinam, non Græcam, cujus studium usumque delicatuli nunc homines affectant.

149. Non idem habitus familiæ servorum in magnifica domo. Cf. Lucan. X, 127 seq. Sen. Ep. 95. et de brev. vit. e. 12. tonsi, quales sunt rustici aliique, qui parum curant cultum eorporis; intonsa vero coma, h. e. promissa s. prolixa, decor juventæ. <sup>87</sup> Capilli recti vel horridi, (fruticantes IX, 15.) vel simplices, sine ornatu et arte, non crispati aut calamistrati et cirrati. Sic Sen. Ep. 95. dixit: ne quis, cui rectior est coma, crispulis misceatur. — 150. Contra sp. Horat. Sat. II, 8, 70. omnes Præcincti recte pueri contique ministrant. — pexi, deducti pectine, Schol. Conf. Heins, ad Ovid. Met. IV, 311. — 151. Pastoris duri, asperi moribus et ingenio. Confer Var. Lect. — 152. Suspirare aliquid docte pro suspirando aliquid desiderare, Gall. soupirer: nam propr. dicimur suspirare aliqua re vel in aliqua re vel propter aliquam rem. <sup>38</sup> Dulcedinem autem vss. 152—155. quis est qui non sentiat? 153. casulam, in qua natus est

<sup>\*\*</sup> Conf. Horat. Sat. I, 5, 31. et Epist.

I, 18, 7. Heyne Obss. in Tibull. I, 4, bull. I, 6, 35. al. 7, 41. Mitscherl. ad 38. et 7, 16.

et educatus. hædos notos, quos scil. sæpe olim pavit. — 154. 155. Qui, quamvis servus, vultum, pudorem animumque non servilem habet, sed ingenuum, liberalem et generosum, qualis decet pueros ingenuos, h. e. liberis parentibus natos, quos ardens purpura, prætexta, vestit, h. e. prætextatos. v. ad I, 78: Purpura dicitur ardens, ut ignea Valer. Fl. I, 427. flammata Martial. V, 20, 2. et Stat. Achill. I, 297. candens Horat. Sat. II, 6, 102. mixto incensa auro Stat. Theb. X, 60. Quæ verba, ut Gr. aïθειν, aïθειδαι et φλίγειν, de fulgore coloris ac splendore purpuræ, auri, armorum cet. sæpissime adhibentur.

156-158. Puer est simplex, purus et castus, neque turpis aliorum servorum officia præstat vel obscœna novit. Pugillares, pugilli s. pugni instar crassos, prægrandes, bilibres VI, 372. Confer Var. raucus ex nimis frequenti in balnea, v. ad VI, 374. 375. Veneris usu, quo vox enervatur et raucescit, (v. ad VI, 73. 74.) vel potius quia eunuchus est et jussu heri castratus. v. ad VI, 368 seq. et 515. - 157. nec jam, nondum, alas, earum pilos dropace vel volsellis vellendos jam præbuit alipilo, ne fæteant oleantque hircum; nam per ætatem illi pili nondum excreverunt. Alæ grandes virilitatis indicium-XIV, 195. Non ei ante ætatem orti sunt pili sub alis, qui solent fruticari his, qui ante legitimam ætatem per libidinem viri fiunt; Calder. coll. Martial. XI, 23, 7. Non male! 158: gutto, olei vasculo. v. ad III, 263. pavidus, balnea intraturus et voraces drauci oculos (Mart. I, 97, 12.) veritus; Farn. non pavidus tegit inguina gutto, forte quia simplex est, neque novit, illorum adspectu libidinem excitari posse. — 159. vina Tiburtina, non longe petita aut transmarina. lusit in infantia. diffusa in cados.

162—164. Forte et speras, Persice, illecebras libidinum, at (que sunt verba Macrob. II, 1.) nos puella ex industria supra naturam mollior canora dulcedine et saltationis lubrico exerceut illecèbris. Nam in comessationibus fidicinæ, tibicinæ, sambucistriæ et cantrices esse solebant, meretrices, quæ lascivis cantileais et saltationibus (quarum tres modos Scaliger Poet. I, 18. refert, scil. χειρονμίαν, ἄλμα et λάκταμα) convivas delectarent excitarentque in Venerem. (v. ad v. 177.) Quales tum temporis potissimum erant Gaditanæ puellæ. Cf. Stat. Silv. I, 6, 71. Athen. IV, 1. (3.) p. 129. Martial. I, 42, 12. I, 62, 9. III, 63, 5. VI, 71, 1 seq. inpr. V, 79, 26 seq. (in simili frugalis cœnæ descriptione: Nec de Gadibus improbis puellæ Vibrabunt sine fine prurientes Lascivos docili tremore lumbos) et XIV, 203. de puella Gadi-

tana: Tam tremulum crissat, tam blandum prurit, ut ipsum Masturbatorem fecerit Hippolytum. Notus autem est locus Liv. XXXIX, 6. Luxuriæ peregrinæ origo ab exercitu Asiatico invecta in Urbem est. Ii primum lectos aratos, vestem stragulam pretiosam, - Romam advexerunt: tunc psakriæ sambucistriæque et convivalia ludionum oblectamenta addita epulis; epulæ quoque ipsæ et cura et sumtu majore apparari cæptæ. Vix tamen illa, quæ tum conspiciebantur, semina erant futuræ luxuriæ. Hanc Juvenalis in Sat. nostra passimque describit et perstringit. Quam solennis vero ille mos fuerit, jam ex eo intelligitur, quod Macrob. l. l. tradit, ne philosophos quidem defuisse, qui psaltrias in convivia intromitti jusserint. Cf. et Gell. XIX, 9. Gaditana puella incipiat prurire, mollem lascivumque corporis motum edere, in canoro choro, in choro saltantium canentiumque puellarum; nisi canorus chorus est potius saltatio cum cantu juncta, ut lascivus chorus ap. Tibull. II, 1, 88.39 probatæ, laudatæ et incitatæ plausu accumbentium, convivarum. - 164. Ad terram descendant, terram pedibus, alte jactis, vel saltibus tripudiisque indecoris, pulsent; tremulo clune, lumbis natibusque lascive motis et vibratis. 40 - 165. Quæ omnia sunt irritamenta Veneris cet. Cf. mox ad v. 168. v. ad II, 128. — 166. Hæc Gaditanarum crissatio saltatioque majori afficit voluptate ac libidine alterum, femineum, sexum; (v. ad VI, 254.) magis ille sexus extenditur ad Venerem, (ita vet. Schol.) erigitur, excitatur ad libidinem, vel potius intenditur, (kommt in spannung; Bahrdt.) et mox urina movetur, auribus atque oculis concepta, h. e. irritatur semen genitale, libidine excitata auditu cantilenæ et visu saltationis lascivæ: ut VI, 63 seq. et Mart. XIV, 203.41 -Alio sensu versus 166-168. cepit Henninius, cujus nota est: "Videtur poeta tangere morem beatiorum, qui scitissimas utriusque sexus alebant delicias in Venerem fractas easque imbuebant omni libidinis arte, ut nimirum scientissime saltarent, ut suavissime canerent aliaque. libidinis incentiva nossent, ut constat ex Gell. XIX, 9. Sed tamen, ait Noster et indignatur, majorem isti Joves voluptatem capiunt ex Ganymedibus suis et Bathyllis eorumque ποινική καλλιφωνία." Henninio adstipulantur Dusaulx et Achaintre, qui h. l. ita exponit:

Plerique h. l. prurire dictum putant pro: pruritum libidinis excitare, scil. in convivis; quæ ratio durior est. Confer tamen mox ad v. 168.

Lubinus et aiii: ad terram procum.

bant, quasi ad sese stupratores admissuræ,

Schmid.)

"Lascivis saltationibus et cantilenis Gaditanarum puellarum aptis ad Venerem irritandam poeta opponit saltationes et cantilenas adolescentium, veluti ad excitandam libidinem divitum plerumque drancorum et pathicorum aptiores et efficaciores. Major tamen ista voluptas sexus alterius, masculini, quia in formosis adolescentibus Ganymedibus reperiuntur conjuncti saltationes lubricæ et motus lascivi, ejusque sexus clunes et lumbi scite magis extenduntur, moventur; quod verissimum est: nam in maribus firmiores et significantiores sunt gestus, motus corporis, quam in feminis."

169-176. Hæ nugæ, vanæ deliciæ et illecebræ libidinum, non humilis conditionis hominibus, quales nos sumus, sed nobilibus divitibusque aptæ vel sunt, vel esse putantur. Non capit, non admittit, tamquam ipsi consentaneas. audiat ille sc. dives, qui putismate hubricat orbem v. 173. - 170. Testas crepitacula s. crotala (χείμβαλα, Gall. castagnettes) ex piscium testaceorum testis et conchyliis, quibus Hispani potissimum Indicæque mulieres in saltationibus utuntur. 42 Brodæus in Misc. IX, 17. et alii ita dici putant vasa testacea, parietibus in theatris infarta, ut exceptum spectatorum plausum cum harmonica quadam redderent; alii cymbala s. tympana; alii vero genus plausus, manibus planis et expansis editi sonumque collisarum testarum referentis. 43 cum verbis obscœnis, quibus abstinet adeo mancipium nudum, (v. ad VI, 122.) meretrix vel prostibulum, in olido stans (v. ad VI, 123.) fornice, ut ap. Horat. Sat. I, 2, 30. Conf. sup. VI, 181. 182. - 171. ille fruatur, delectetur. 172. omni libidinis arte, qua ad libidinem pelliciuntur homines. — 173. Divitis, opinor, hominis descriptio et magnificæ domus, sed valde obscura: unde vix quemquam ullius scriptoris locum reperies, qui magis virorum doctorum ingenia exercuerit. Simplicissima est et ceteris, opinor, præferenda interpretatio vet. Schol., quam probarunt etiam Ferrar. Elect. II, 6. et Ach., qui exspuit supra marmor Lacedamonium, quo straium est pavimentum; inepta autem, quam subjungit, ratio; ut leve sit, ut saltantibus puellis nihil impediat. Marmor Lacedæm. s. Tænarium

<sup>40</sup> Cf. intpp. Mart. VI, 71, 1. (Edere Tis Lucus nouxulu nai isreanu soyneslascivos ad Bætica crumata s. crusmata, προύματα S. προύσματα, gestus) Scalig. Poet. I, 17. Salmas. ad Scriptt. Hist. Aug. p. 503. Suidas v. ἐξύβαφοι et Διεπλῆς, Schol. Aristoph. Ran. 1340 seq. (1305. ed. Brunck.) Casaub. et Schweigh. ad Athen. V, 4. (21.) p. 193. et XIV, 9. (39.) p. 626. (Δίδομός φησιν, είωθίναι τινάς άντι

कारता, रिक्टिमाका 8. เยือย प्रिका में Xor राज्य देवना-Aur rois de Xoumtrois.)

<sup>43</sup> v. Casaub. et Ernesti ad Suet. Ner. cap. 20. extr. Vetus Schol. " Testis antea percutiebant saltantibus pantomimis; quoniam tunc non crat, ut mesochori percuterent manibus."

pretiosissimum et viride. 44 Pytisma, Gr. πύτισμα, sputum, a πυ-าร์ไรก, synon. verbi สาปแท, exspuere, inpr. vinum, gustandi causa haustum. Donatus: pytissare i. e. exspuere, dum sapor vini probatur. Sic ap. Terent. Heautont. III, 1, 48. et pytisma ap. Vitruv. VII, 4. in conviviis, quod poculis et pytismatis effunditur, simul atque cadit, siccescit. Lubricare est udum facere et lubricum : orbis vero pavimentum tessellatum s. vermiculatum: nam duplex erat musivarii operis species, altera, quæ crustis marmorum diversicolorum, in quadratas, sexangulas, triquetras, forte et rotundas figuras (v. Vitruv. VII, 3.) sectis, vermiculatas animalium effigies referret; altera, quæ marmoris maculas, quas Plinius XXXV, 1. ovatas figuras, Seneca ep. 87. orbes et Mathematici ἐλλι/ψεις vocant, marmori insereret. 45 Quidam orbem de triclinio accipiunt, quod nonnumquam rotundum erat, (vel ob cottabi lusum) et marmore constratum; alii de mensa. (v. ad I, 137.) Sic Salmasius in Obss. ad Jus Att. c. 23. p. 487. et ad Spartian. Pescenn. Nigr. c. 6. ubi ita h. l. exponit: Delphica ex Lacedæm. marmore, poculis onusta, ad quam pytissabant, h. e. vinum experiebantur ac degustabant, quod more degustantium quum ore rejicerent, (v. sup. Vitruv. l. l.) mensam ipsam lubricabant. Aptiore sensu orbem Laced. h. l. nates dici, contendit Böttiger in: London und Paris V. Jahrg. Nr. VI. 1802. p. 179. At Jacobs in Vol. I. Miscell. philol. ab Aug. Matthiæ edit. Altenb. 1803. "Longissime, dicit, a vero sensu aberrant, qui rem obscœnam significari existimant. Cave etiam ne cum Ferrario divitum luxuriam carpi existimes, qui pretiosa triclinia oris excrementis fœdaverint; sed, quod Schol. jam perspexit, est simpliciter magnifici triclinii descriptio, more Juvenalis adumbrata, qui in talibus spurcas voces honestioribus præferre solet. quis tamen pytisma cum Scaligero de cottabismo accipere velit, nec hic ineptam interpretationem probaverit. Cogitandum est autem de simplicissimo cottabismi genere, quo vini partem residuam e poculo in pavimentum jaculabantur. Pro orbem legendum esse suspicabar æcum, quod verbum de conclavibus, majoribus hominum conventibus destinatis, usurpari solet. Conf. Vitruv. VI, 5, 4. Nunc perpensa Scaligeri explicatione et Juvenalis dicendi more, qui generalioribus

H h 3

<sup>44</sup> v. Hard. Plin. H. N. XXXVI, 7. 3, 14. et ad Propertium III, 1, 49. al. s. 11. intpp. Lamprid. in Heliog. 24. 2, 9.

(Stravit et saxis Lacedæmoniis ac porphyreticis plateas in palatio, quas Antoninia-et ante eum iisdem verbis Scalig. ad nas vocavit) Brockh. ad Tibullum III, Manil. p. m. 454.

circumscriptiora præferre solet, orbem verum esse puto, Lacedamonius orbis est macula in marmore Laconico, circuli speciem gerens. cujusmodi maculæ marmori pretium addidisse videntur. In hunc sensum accipio locum Sen. Ep. 87. Pauper sibi videtur ac sordidus, nisi parietes magnis pretiosis orbibus refulserint, nisi Alexandrina marmora Numidicis crustis distincta sint." Equidem adsentior Ferrario et pytisma h. l. non modo salivam seu sputum, sed etiam merum largius haustum orisque excrementa dici crediderim, adeoque designari et hominem opulentum eumdemque luxuriosum ac potatorem, qui ejusmodi pytismate orbem Laced., mensam s. pavimentum marmoreum, lubricet, madefaciat atque inquinet, et splendidam ejus domum, (cui humilis v. 169. opposita est) parte (orbe Laced.) pro toto posita. Sic multum et ponderis et sarcasmi inest his verbis atque sententia admodum consentanea tum ingenio poetæ satyrici, tum moribus illius ævi, præcipue vero spurcissimis comessationibus obscænitatibusque modo (v. 162 seq. et 170 seq.) memoratis. Eadem firmatur locis simil. VI, 429 seq. et, quæ ibi laudata sunt, Horat. Od. II, 14, 27. Cic. Phil. II, 41. et Salv. IV. ad Eccl. Cath. Cur vero minor spurcities ab h. l. aliena est, si majores eidem rei conveniunt et v. 162-172. tribuuntur? 46

174—176. Hæc aliaque hujus generis turpia videntur et inhonesta in pauperibus, in divitibus ferri solent et, ex opinione vulgi, sunt

Jos. Scaliger ad Manil. p. m. 454. pitysma (immo pytisma) referebat ad zórταβον 8. ποτταβισμόν, genus ludendi, quo vinum, a potu in poculo reliquum, ita in altum jaciebatur, ut in æreas caderet phialas s. pelves, et, si ab his tacta esset ærea statua, (μέτης) sub illis posita, sonitus (λάταξ) ederetur. (v. Potteri Archasol. Gr. 1V, 20. p. 711 seq. vers. Rambach.) Hinc putabat, sensum h.l. esse: Ne exspectes a paupere, quod ei compe-tit, qui non plebeium, ut nos, pavimentum, sed pretiosum crustisque marmoreis vermiculatum pytismate tingit. Sed in illo ludo maxime cavendum erat, ne quid vini in terram s. pavimentum caderet, et quomodo vinum, e poculo effusum, non vero exsputum, πύτισμα, sputum, dici potest? - Grangæus suspicabatur, orbem significare quid propudiosi, scil. μολύνιο Κλαζομινάς, ut ap. Suet. Aug. 68. extr. (ubi tamen vid. Burm. et Ernesti) et magis orbem Lacedæmonium, sumtum ex Aristoph., cui Clinias dictus Kurelarav,

unde Hesych. Anterilus, stadinais Leisengai, et Eupolis musi anterilus; pytisma vero pro re obscena sumi, ut sputum, salivam, rorem, serum, spuere, despuere, perdespuere, (ap. Catull. LXXIV, 5. ubi tamen vid. Scalig. et Dæring.) vomere ap. Arnob.; adeoque sensum h. l. esse: qui nova Elephantidos figura nudum supinatumque in ventrem essecrandis uredinibus fiagitat. — Plerique inteppinnui credebant annulum Equitis frequenti saliva lubricatum et ostentationis causa indutum sæpius ac detractum; Nic. vero Heinsius, ab Henninio consultus, notas amoris liquore vini in mensa ductas. Alia non magis probabilia conjecere Voss. ad Catull. p. 59. 60. Politianus Epist. XI, 6. Turnébus Adv. XXIV, 28. C. Valesius in edit. Juven. Paris. 1811. Lindenbrog. ad Terent. Adelph. IV, 7. Casaub. ad Sueton. p. 243. Salmas. ad Hist. Aug. p. 150. et 443. et Faber Semestr. III, 25. Plura recensui in Excursu ad h. l.

ferenda, vel adeo laudabilia et pro virtutibus, non vitiis, habentur. Conf. ad IV, 18. 14. Alea turpis, v. ad I, 88. mediocribus, ut VI, 582. nitidi, lauti, ut v. 1.

In lautioribus Romanorum conviviis, ut in theatris, acroamata esse solebant, h. e. homines, qui vel cantu vel saltatione vel facete dictis vel etiam recitatione aliqua auditores oblectarent. 47 Honestiora oblectamenta erant recitationes, inpr. carminum Homeri (conditoris, auctoris, Iliados) et Virgilii. Illa ab Homeristis et plurimum Latine decantabantur. (v. Wernsdorf ad poet. Lat. min. T. IV. p. 567 seq.) - 178. Maronis altisoni, præclare, ob majestatem dignitatemque epicam Æneidis. carmina Maronis, dubiam facientia palmam, victoriam, principatum, scil. carminibus Homeri. Comparationem Homeri Virgiliique certatim instituere viri docti et veteris et nostri ævi, v. c. Prop. II, 34, 61 seq. Macrob. Sat. I, 24. et inpr. lib. V. et VI. Plut. de Homero et al. passim, Quintil. X, 1. Gell. III, 11. IX, 9. XVII, 10. Scalig. Poet. V, 2. Ursinus et alii, sed acutissime Heyne in duabus Disquisitt., Æneidi præmissis. Cf. sup. ad VI, 437. — 180. versus tales, tam egregios, quorum præstantiam quisque intelligit sentitque, si vel a rudi puero male recitentur.

181. Ad epulas affer hilarem animum omniumque curarum expertem. — 183. non feneris, quod ipse debes aut quod tibi debetur, ulla mentio et recordatio ingrata scil. sit tibi hodie, vel contrahat tibi bilem, iram tibi moveat et indignationem.

184 seq. Jocus paulo liberior acerbiorque, sed aptus illis temporibus morumque corruptelæ. 185. tibi tacito, dissimulanti suspicionem adulterii, etsi satis probabilem et ex multis signis (v. 186. 187.) manifestam, neque eam prodere audenti; quo tum patientia viri, tum uxoris imperium libertasque dissoluta et effrenata feminarum libido acerbe notantur. Conf. I, 56. 57. VI, 206 seq. 224 seq. 433. al.—186. multicia, v. ad II, 66. Humida, effusa genitura super veste, Grang. coll. Suet. Ner. c. 28. extr. Alia eaque recentia libidinis indicia sunt rugæ vestis, vexatæ, disjectæ, comæ et vultus auresque calentes s. rubentes. Cf. Suet. Aug. 69. et Calig. 36.

188. Protenus, confestim, simul ac limen domus meæ intraveris.

quidquid dolet tibi, te mentemque tuam vexat et angit.

Exuere aliquid mente vel mentem aliqua re, pro oblivisci, ut indicas ac 71 et

<sup>47</sup> Cf. ad VI, 434 seq. Ernesti clav. Cic. v. acroama et Exc. VIII. ad Suet. Aug. c. 74.

rnd, et contra induere patrem ap. Claud. Cons. Hon. III, 157. (Conf. ad Sil. I, 38. et VII, 496.) - 189. Pone, depone, abjice (animo) domum, domesticas curas, vel curam domus, servorum cet. ne quid hodie hilaritatem tuam turbet vel imminuat. 190. sodales, amicos, ante omnia, tamquam acriorem curam.

191 seq. Interea, dum nos convivium instruimus vel coenabimus, omnes, quotquot sunt, cives Circensibus detinebuntur ludis, unde ne quidem negotii quidquam cum aliquo perficere eoque liberius genio hodie indulgere poteris. 48 Megalesia, ludi Circenses instituti in honorem Cybeles, quæ magna Mater Deum et a montibus Phrygiæ dea Idaa, Berecyntia et Dindymene dicebantur. v. ad VI, 69. Heyne ad Virg. Æn. IX, 80 seq. et 617 seq. Spectacula pro spectatoribus posita putabat Grang. Sed posta potius ipsos ludos dixit speciacula mappæ et per iaughynen Idaum solenne. Mappa e loco super carceres escenso editor ludorum iis committendis mittendisque quadrigis signum dabat. 49 De verbis similisque triumpho Præda caballorum Prestor sedet v. ad X, 86 seq. et Excurs. ad h. l. - pace, cum bona venia, immensæ cet.; facete.

194 seq. De insana Cirsensium spectandorum cupiditate, qua plebs Rom. flagrabat, v. ad III, 223. - 195. Fragor, acclamatio, et inpr. plausus spectatorum vel auditorum, ut ap. Quintil. VIII, 3, pr. et Sen. de tranq. an. c. 2. ubi v. Lips. Percuti, quati, verberari, feriri, pulsari, ici dicuntur aures vel loca fragore, voce, clamore, rumoribus cet. 50 - 196. Ex quo fragore colligo eventum felicem, victoriam. viridis panni, factionis prasinæ, cui maxima plebis pars et olim Imperatores favebant. v. Suet. Cal. 55. Ner. 22. sup. ad VI, 590. et VII. 114. ubi etiam de factionibus aurigarum in Circo agitur. De iisdem et spectatorum studiis v. inpr. Sidon. 28. Pannum autem non . sine acerbo sale dixit poeta; quod intelligitur ex loco præclaro Plia-Ep. IX, 6. Si aut velocitate equorum, aut hominum arte traherentur, esset ratio nonnulla. At nunc favent panno, pannum amant cet. -197 seq. Etiam hæc sarcastice dicta. v. Cassiodor. Epist. III. 51. si deficeret animo viribusque et hinc cederet ac vinceretur. Conf. v. 59.

Prætoris mappam mittentis exhibet Ruben. in Elect. et ex eo Ferrar. Analect. de R. V. c. 34.

Vetus Schol. "Interea ideo, quia Megalesiaci Circenses ante solem prope edebantur."

<sup>49</sup> Cf. intpp. Suet. Ner. 22. et Martial. XII, 29, 9. Tertull. de spectac. c. 16. Scalig. ad Manil. II, 189. et Spalding. ad Quintil. Inst. Or. I, 5, 57. Statuam Quintil. Declam. 301. p. 584.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> v. ad I, 13. et ad Sil. III, 694. IV, 7. Burm. ad Val. Fl. I, 743. II, 91. V, 973. ad Ovid. Fast. III, 741. et ad

et Priscian. lib. VIII. 51 — 198. Cannensis clades cum delectu memoratur. Cannarum in pulvere, prœlio Cannensi, quo ventus, quem Vulturnum Apuli vocant, adversus Romanis coortus, multo pulvere in ipsa ora volvendo prospectum ademit; quod vel ex Liv. XXII, 43. extr. et 46. extr. notum. Cf. ad Sil. IX, 491 seq.

199 seq. Hæc cum summa indignatione dicta. spectent Circenses ludos juvenes, quos magis certe id decet, quam nos viros. sio facta pro victoria hujus vel illius factionis. Conf. Ovid. A. A. I, 168. et Tertull. de spectac. c. 16. decet clamor et adsedisse, ut me juvat nec spes nec certare sp. Horat. Od. IV, 1, 29 seq. - 201. 202. Non male Henninius: "Sensus obvius: vs. 199. 200. Sed concedamus Circensia ludicra puellis et adolescentulis: v. 201. cum stomacho subdit: immo spectent et in Circensibus cum maritis suis nuptæ illa, quæ ne quidem dicere præsentibus ipsis, nedum facere pudor prostitutus audeat; reliquamus his hominibus sua crepundia, nos interim curabimus cuticulam, et apricabimur. (Conf. Plin. Ep. IX, 6.) At quærit Grangæus: Quid ludis Circensibus obscæni? Respondebit pro me Ovidius A. A. I, 135-170. et Trist. II, 280 seq. Hanc Circi licentiam et ipsi Patres priscæ ecclesiæ gravissime notarunt. Fugiendum ergo bonis moribus Circum innuit." Conf. Var. Lect. - 203. Nobis jam senibus aptior, gratior utiliorque est apricatio s. insolatio, ήλίωσις s. ήλιοχαία. Ea olim in usu erat et varia, ut tum corpori siccitas, tum cuti color fuscus et post unctionem nitor conciliaretur. v. Plin. H. N. XXI, 14. Plin. Ep. III, 1. Kœnig ad Nostra cuticula, jam vetula et in rugas Pers. IV, 18. 83. V, 179. contracta oleoque inuncta, bibat vernum solem, imbibat ejus ardorem eoque calefiat; ut ap. Martial. X, 12. totos avida cute combibe soles, et ap. Pers. IV, 18. adsiduo curata cuticula sole. — vernum solem: nam Megalenses ludi prid. Non. Apr. agebantur. v. ad VI, 69. 204. Verba effugiat togam quidam expenunt, exuat togam ad insolationem et balnea; alii fugiat curas et negotia togatorum, h. e. hominum tenuiorum. v. ad I, 96. An de toga meretricum cogitavit poeta? v. ad II, 70.

204 seq. Jam nunc, quamvis nondum octava, sed quinta tantum diei hora sit, salva fronte, non læso pudore, in balneum ire poteris, h. e. non turpe erit lavari et deinde sexta hora ad cœnam venire: nam

u Vetus Schol. "Si deficeret, si vinceretur Prasinus (Prasina factio); aut si esset bello victa." Sed prior ratio præfehoc spectsculum deficeret, ut non essent renda.

festo lætoque die convivia tempestiva non sunt turpia et inhonesta. Conf. ad I, 49. et VI, 418 seq. et Lips. Exc. ad Tac. Ann. XIV, 2.

— 205. Frons pro pudore, cujus sedes est in ea; ut ap. Pers. V, 104. al. Male alii frontem salvam putant esse exporrectam curis omnibus depositis. 206. Facere hoc, genio otioque indulgere. 207. talis, voluptariæ et otiosæ. 208. Nulla est voluptas, quæ non adsiduitate sui fastidium pariat Plin. XII, 17. Tè γὰς ἡδὺ, ἐὰν πολὺ, οῦ τί γε ἡδὺ. Cf. etiam Sen. de vit. beata c. 7. Macrob. Sat. VII, 7. et inpr. Cic. de Oratore III, 25.

## SATIRAM XII.

1. Corvinus amicus poetæ, ad quem hæc Sat. missa est et quem Juvenalis una cum Catullo ad festam lætitiam invitasse videtur. vissimum est initium: Hæc lux, dies, dulcior mihi natali die, qui ceteris et lætior et sanctior est atque, ut omnis fere dies festus, religione epulisque quotannis celebrari solebat. Hic dies Jure solennis mihi sanctiorque Pæne natali Horat. Od. IV, 11, 17. Conf. Var. Lect. hæc lux, dies, quo rediit Catullus, mihi amicissimus. Conf. v. 15 seq. et 29 seq. - 2. Color orationis ductus ex Horat. Od. IV, 11, 6 seq. cespes, ara e vivo cespite, cespititia, βωμός αὐτοσχέδιος, qualis tempore urgente et in privatis etiam sacrificiis exstrui solebat. Conf. v. 85. festus, festo diei et lætitiæ conveniens, ut festa frons et similia ap. Virg. Æn. II, 249. et al. animalia, victimas. Deis promissa et vota olim, quum Catullus discederet, pro reditu ejus et incolumitate. Conf. v. 15 seq. — 3. ducimus (v. 11. traheretur funibus) sc. ad aram, ut v. 112. X, 65. et passim de victimis. (v. Heins. ad Ovid. Met. XV, 114.) Sic et Gr. ayın. Reginæ, in honorem ejus. Regina et βασίλεια quævis Dea major vocatur, sed inpr. Juno, regina deorum. Junone Reginæ templa Romæ condidere Camillus et M. Æmilius. (Liv. V, 22. XXXIX, 3.) niveam agnam: nam Diis superis albæ, inferis nigræ mactabantur victimæ. - 4. Par vellus, nivei velleris pugnanti cum Gorgone Maura, agna, ejusdem generis victima. h. e. Palladi, pugnanti cum ægide, vel ope ægidis, h. e. clipei vel thoracis, in cujus medio erat caput Medusæ Gorgonis, a

Perseo in *Mauretaniæ* finibus vel in extrêma Africa interfectæ. Gorgones s. Grææ fuere tres filiæ Phorci, Φορχίδες; sed Medusa κατ' εξοχήν dicta Γοργώ. 1

5 seq. Adumbratur h. l. et quidem præclare natura ferocis vitali, non, ut quidam putant, valde reluctantis, quod mali erat ominis. Nam observatum est a sacrificantibus, ut, si hostia, quæ ad aras duceretur, fuisset vehementius reluctata ostendissetque, se invitam altaribus edmoveri, amoveretur, quia invito deo offerri eam putabant, Macrob. Sat. III, 5.2 Conf. similes victimarum immolandarum descriptiones an. Horat. Od. III, 13, 3 seq. et IV, 2, 54 seq. ubi Jani jam recte notavit, eas convenire homini, meditatione sacrificii, quod parat, pleno, easque inprimis valere ad victimæ, per se exiguæ, pulcritudinem commendandam declarandamque super ea re lætitiam ac spem, gratam Diis procul, longe, extentum funem, quo ad aram ducitur. hostiam fore. Ascensius et alii victimas dicunt ad aram fune longiore et laxo, non arcte ligato, ductas fuisse, ne visæ essent invitæ ire et trahi, quod mali fuerit ominis. 6. Jovi Tarpeio s. Capitolino. Tria, ouse h. 1. memorantur, numina, Juno, Minerva et Jupiter, simul in Capitolio frontem coruscat, crispat, vibrat, quatit, ut coruscare tela, linguam cet. (v. Heins. ad Ovid. Met. IV, 493.) nisi malis, vibrat frontem, micantem prepter cornua primum protuberantia; vel denique coruscat xarà frontem, h. e. micat in fronte, cornibus jam Coruscare, ut xogusous s. xogusous, proprie est arietare s. cornu petere, αερατίζει, (v. c. ap. Theocr. III, 5.) deinde splendere, quoniam lucidæ res vibrant et quatiunt ex se fulgoris radios. Conf. Lucret. II, 320. ibique Wakef. Vetus Schol. "movet sicut telum, quod coruscat." — 7. maturus templis et aræ, aris templorum; jam satis grandis, ut sacrificetur. Cf. VIII, 169. — 8. Spargendus mero: nam consecrabatur victima vino in caput, inter cornua, (ut ap. Virg. Æn. IV, 61.) libato s. infuso. merum, ut ap. Ovid. Met. VII, 584. fundit purum inter cornua vinum. - 9. Ducere ubera matris quem pudet, ut matre relicta ap. Horat. Od. IV, 2, 54. sed quanto venustius illud! - vexat nascenti robora, arbores, cornu, ut ap. Virg. Ge. III, 232, 233,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Heyne ad Apollod. II, 4, 2. et 3. ad Virg. Æn. II, 616. VIII, 435. et Comment. de Theog. Hesiodi p. 142 seq. De sensu mythi v. Creuzer's Symbolik T. IV. p. 57. 270. 460.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conf. Saubert. de sacrif. c. 19. p. 156—459.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> v. Drakenb. vel nos ad Sil. X, 432 seq. et intpp. Horat. Od. I, 12 19. 20.

10 seq. Hoc suaviter adjectum et sensui amicitiæ convenienter. Vota autem et sacrificia facultatibus cujusque respondebant: at Dii non nisi purum ejus, qui dona offert, animum respiciunt. Cf. Horat. Od. II, 17, 30 seq. III, 23, 9-20. IV, 2, 53 seq. res familiaris. similis, par, affectibus, voluntati, cupiditati vel affectui amoris. — 11. Pinguior Hispulla, facete. Conf. Var. Lect. et ad VI, 74. traheretur, sc. funibus, ut ducere v. 3. - 12. Mole, pinguedine. herba, in pascuis Romse vicinis, forte ut ap. Horat. Od. III, 23, 11. Albanis in herbis, in pascuis lætis circa Albam Longam. - 13. Clitumnus, Umbriæ Cisapenninæ fluvius, (nunc Timia) qui juxta Meva-, niam (hod. Bevagnam) Tiniæ fl. (Topino) miscetur, et cujus aquæ ea vis inesse putabatur, ut candida redderet armenta, quorum magna ibi in lætis pascuis copia erat, unde multa Romam adducebantur, ut in solennibus mactarentur sacrificiis. 4 sed cujus sanguis, ostendens læta Clitumni pascua, iret, manaret, profunderetur, et quidem ingenti impetu ac vi, qua ostendit, taurum pinguem esse et in lætis, opimis, pascuis nutritum. Conf. Var. Lect. 14. a grandi ac robusto ministro sacerdotum, popa, qui plerumque robustus est et obesus, victimis saginatus. Cf. Pers. VI, 74. - 15. Pro ituris suscipiuntur vota, quæ 16. amici, Catulli, (conf. v. 29 seq.) qui nunc solvuntur in reditu. ipse miratur, incolumem sese esse et tot tantaque pericula maris eya-17. pelagi casus, pericula maris, inpr. tempestatem. Evasi quod evasit. Conf. Var. Lect. 19. Nube una, atra nube, per totum expansa cœlum. subitus untennas impulit, subito in eas incidit, illas percussit, ignis, non fulguris, (nam Catullus fulguris ictum evasit et præter fulmen subitus ignis, adeoque ab eo diversus, antennas impulit) sed Helenæ, (Helenenfeuer, le feu Saint-Elme) electrica materia vel igneus ardensque vapor, qui, præcipue post tempestatem, in mari circumvolat et malo navis adhæret; de quo v. Plin. II, 37.5 Var. Lect. - 20 seq. Præclare adumbratur pavor eorum, qui navi Attoniti vocantur, qui vivi stupent et in totum sibi excidunt, Sen. Nat. Quæst. II, 27. — 21. conferri, comparari, posse, h. e. incendium multo terribilius esse naufragio. - 23. si quando, h. e. aliquando, poetica surgit, exoritur, tempestas, h. e. atrox et sæva tempestas fingitur aut describitur a poetis rem exaggerantibus. Facete, ut ap. Lucian. quomodo historia conscribenda sit, Opp. T. III. p.

<sup>4</sup> v. intpp. Plin. Ep. VIII, 8. Virg. lin. ad Vib. Sequ. p. 101 seq. 221 seq. Ge. II, 146 seq. Prop. II, 19, 25. 26. Keysaleri Itinerar. p. 887, ed. pr. Claud. Cons. Hon. VI, 506 seq. Ober.

405. ed. Schmid. δέησει γὰς τότε (ὁ συγγραφεύς) ασητικοῦ τινος ἀιέμεν ἐπυριάσοντος τὰ ἀκάτια cet. et in Timon. pr. καὶ εἴ τί σε ἄλλο οἱ ἐμβείστρεν ποιηταὶ καλοῦσι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀπορῶσι πρὸς τὰ μέτρα. — ἀπαπα γὰς ταῦτα λῆρος ἤδη ἀναπέφηνε καὶ καπνὸς ποιητικὸς ἀτεχνῶς, ἔξω τοῦ παπάγει τῶν ὀνομάτων.

24. Ita exclamabundi loqui solent scriptores, superveniente novo aliquo infortunio, (v. Barth. ad Stat. Theb. XII, 349.) etiam de re vel improvisa ac subita vel gravi, attentionem moturi. alind genus discriminis, quod, sententiis quibusdam facete præmissis et interjectis, memoratur v. 29 seq. — 25. cetera, quæ mox dicturus sum. ejusdem, non minus tristia. - 27. 28. v. ad XIV, 302. quis enim nescit tot quotidie fere naufragia esse, ut pictores jam eorum pictura sibi parare possint, quæ ad victum suppeditent? ab Iside pasci, ali. pictores, quoniam in ejus potissimum templis tabella, in quibus pictum erat naufragium, suspendebantur. Navigantes ejus tutelæ commissos fuisse monet Lucianus, et præcipuum illius festum Romæ erat Isidis navigium, de quo v. Lactant. Inst. I, 11. et Apul. Met. 1. XI. p. 867. ed. Elm.

31. Alternum latus arboris (navis, ut ap. Ovid. Her. XII, 8. non mali, ut ap. Virg. Æn. V, 504.) incertæ, fluctuantis, (instabilis ap. Virg. Ge. IV, 195.) quæ fluctibus et ventis modo in dextrum, modo in lævum latus jactabatur; unde etiam alternum latus. Conf. Var. Lect. — 33. Rectoris cani, senis adeoque usu periti; quo periculum augetur. Decidere, de vita quasi pacisci cum ventis jactu, projectis bonis suis et pro vita oblatis, ut ita lis dirimatur, h. e. navi exonerata, vita saltem servetur jactura bonorum. Lepida dictio petita a litigantibus, qui de re vel rem controversam secum decidunt, litem dirimumt pactione. Cf. Gron. Obss. II, 6.

34. 35. Festiva et apta comparatio, etsi continetur errore vulgi, quo castor s. fiber, ab hominibus exagitatus, testiculos suos morsu avulsos abjicere putatur, ut ipse salvus evadat, quasi intelligat, sciat, propter castoreum se maxime expeti insidiasque sibi parari. Conf. simil. loc. Sil. XV, 484 seq. 6 Idem de dentibus elephantorum memorat Plin. VIII, 3. s. 4. — 36. Poeta ridet opinionem vulgi. inguen, testes et castoreum. "Nostris temporibus notum est, casto-

VII, 792 seq. et Heyne Opusc. Academ.
T. III. p. 257.

v. Aristot. H. A. VII, 5. Ælian.
H. A. VI, 33. et 34. Dioscor. II, 23. et

26. Horus Hierogl. II, 65. et 214.
Schott. Nod. Cic. 1, 25. Hard. ad Plin.
VIII, 30. s. 47. XXXII, 3. s. 15.
XXXVII, 6.

reum, medicamentum, in testiculis castoris non contineri, sed in sacculo infra ventrem posito;" Ach. medicatum, active, ut passim, pro: ad medicandum et medicinas utile.

37. Fundite, projicite in mare. Quare? v. intpp. Act. Apost. XXVII, 38. - 39. vestem teneris quoque Macenatibus aptam, v. ad I, 66. - 40 seq. Alque alias vestes, quarum pecus ipsum natura, indoles, generosi graminis infecil, h. e. e lana aut vellere pecudum s. ovium Hispanarum, cujus color nativus s. naturalis est rutilus aut purpureus, quem ei non ars operaque hominum, purpura et lutum, tribuit, sed naturæ beneficium, gramen generosum ac præterea vis occulta egregii fontis, Bætis fl., et aeris, s. cœli temperies juxta illud, in Hispania, cujus maximus fluvius est Bætis, Arabibus inde dictus Vadi al Kibir. fluvius magnus, corrupte Guadalquivir. Conf. Virg. Ecl. IV, 42 seq. Plin. VIII, 48. Martial. V, 38, 7. VIII, 28, 5. 6. IX, 62. XII, 100 XIV, 133. - 43. argentum, argentea vasa, ut I, 76. mare lances factas a Parthenio. Parthenius cælatoris nomen, Schol. Sculptor, de quo Plin. Grang. Sed, quod jam monuit Lessingius, (Laocoon p. 293. 294. ed. sec.) neque a Plinio, neque ab alio memoratur; et dura est ellipsis præpositionis. Conf. Var. Lect. et Excurs. Crater vas vinarium et quidem capacius, pateræ s. poculi formam referens. (v. intpp. Horat. Od. III, 8, 13. 18, 7.) De urna v. ad VI, 426. — 45. Facete amplitudo crateris designatur. cratera dignum Pholo, Centauro, sitiente, vini avidissimo. Locus desumtus ex Stesichoro, Lyrico poeta, qui Centaurorum et Lapitharum convivium describens, ait Pholum implevisse Herculi, hospiti suo, craterem trium lagenarum capacem, quem prior ipse exhausisset; Grang. Verba Stesichori servavit nobis Athen. XI, 14. p. 499. (XI, 99. ed. Schweigh.) Σχύσφων (propr. Σχύφων) δε λαβών δέσας εμμετρον ως τριλάγυνου, Πζεν έπισχόμενος, τό ξά οι παρέθηκε (Φόλος) κεράσας. 7 juge Fusci, quæ ebriosa fuit, Schol. Quidam suspicantur, hanc esse Laufellam, de qua v. VI, 320 seq. et IX, 117. Fuscus forte idem, cujus mentio fit XVI, 46. (ubi v. not.) vel alius, de quo v. ad IV, 112. — 46. bascaudas, vasa, ubi calices lavabantur, et cacabus; Schol. Conchæ æreæ, genera vasorum; Papias. Canistra Britannica (baskets); Marshall. Conf. Martial. XIV, 99. - escaria vasa, lances, multum cælati, multa vasa, h. l. pocula aurea argenteaque eaque cæ-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Conf. Diodor. V, 2. Heyne ad Apollod. II, 5, 4. et ad Virg. Ge. II, 455 seq. 564. Intpp. Valer. Fl. I, 337. 338. Junii

lata. 47. Poculorum pretium angetur antiquitate et dignitate priorum possessorum. biberat ex quo, quibus poculis usus fuerat emtor Olynthi, Philippus, Alexandri M. pater, qui multis artibus frustra usus est, ut Olynthum, maximam olim Thracise urbem, 8 Atheniensium imperio eriperet, eamque tandem cepit, Lasthene et Euthycrate pecunia corruptis. v. Demosth. Olynth., Thucyd. I, 58 seq. et Diodor. XVI, 53, 54. — callidus, v. Justin. IX, 8. Idem Philippus plures civitates emit, (Sen. Ep. 94.) et castellum olim oppugnaturus, quod exploratores munitissimum esse nunitiaverant, quesivisse ex iis dicitur, si χαλεπίν ούτως iστh, ώστι μηδ' όνω αγοσιλθιά χρυδω καίζωντα. 9 Poculo aureo pulvinis subdito Philippum regem dormire selitum tradit Plin. XXXIII, 8. s. 14.

48 seq. Poeta narrationem interrumpit quatuor versibus insertis, quibus vituperatio avaritise, illis temporibus vigentis, et laus Catulli continentur. alius, præter Catullum. 49. caput, vitam. rebus, rei familiari, opibus. 50. 51. Non propter vitam, vitæ sustentandæ causa, faciunt patrimonia, opes colligunt, quidam, sed vitio cæci, avaritia excæcati, propter patrimonia vivunt, putant se eam ob causam vivere, ut opes cumulent. Conf. VIII, 83. 84. et ad XI, 11. Sed vid Var. Lect. 10

52 seq. Retexitur tela abrupta. Jactatur in mare a Catullo et sed nec damna, jactura bonorum, levant in sublime atsociis ejus. que tollunt scil. navem, (scopulo vadisve hærentem, ut ap. Virg. Æn. I, 145. quem locum contulit Hein.) vel levant, imminuunt, sc. discrimen. Sed neutra vox antea est memorata. 11 Conf. Var. Lect. adversis fatis urgentibus, prementibus, periculo crescente. adversis ventis, alii. illuc recidit, eo redactus est. Conf. Var. Lect. -54. malum ferro, securi, submitteret, succideret. - 55. se angustum, in angustias adductum, impeditum, implicatum magnis difficultatibus ac periculis, explicat, expedit ex iis, propr. se arctum expandit, angustum, quo inclusus erat, spatium dilatavit. Discriminis ultima, maxima tunc pericula adsunt, quando præsidia afferimas, quum es præsidia afferimus, quæ navem faciunt minorem, leviorem; Marshall. 13

non tamen ut utantur, sed avaritize satisfaciant, Schol.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> v. Xenoph. hist. Gr. lib. V. p. 455—442. Intpp. Curt. VIII, 8. 9. 19. Nep. Pelop. 1. et Steph.

v. Plut. Apophth. Opp. T. II. p. 178. ed. Frft. et Cic. ad Att. I, 16.

<sup>10</sup> Multi sunt, qui ob hanc causam colligunt patrimonia, tantum ut habeaut,

<sup>11</sup> Alii: sed nec res in mare projects levant damna, discrimen. At damas co sensu non capi possunt.

Alii, qui distinguunt: ac se Explicat angustum, discriminis ultima quando cet. exponunt: quod facere solemus, quando

Conf. Var. Lect. Succisionem vero mali ultimum esse naufragii remedium, nota res est.

57-61. Poeta cogitatione ac sensu periculorum, quæ in amicum ingruerant, intime affectus, omnem accrrime exsecratur navigationem. tamquam rem non minus temerariam ac periculosam, quam miseram. Similiter multi poetæ navigantium audaciam increpant. 13 ut in simili loco Senec. Med. 650. et sup. VI, 306. ubi v. not. nunc, postquam audisti, navigantibus tot tantaque imminere pericula. ventis animam, vitam, committe, ut ap. Horat. Od. I, 3, 10. qui fragilem truci Commisit pelago ratem, et Sen. Med. 304. Animam levibus credidit auris. - dolato ligno, v. Var. Lect. - 58. 59. Laertius lib. I. tradit, Anacharsidem, quum audisset, τέτταρας δακτύλους είναι τὸ πάχης τῆς νεώς, dixisse, τοσούτον θανάτου τούς πλίοντας ἀπέχειν. Hinc et Dio Chrysost. Orat. LXIV. de Fortuna navem appellat τριδάχτυλον ξύλον σεύχιτον. Aratus Phæn. 800. δλίγον δὶ διὰ ξύλον Αϊδ ἐςύκει. Seneca Controv. III. parva (navigiorum) materia sejungit fata, et Med. v. 306 seq. Potuit tenui fidere ligno, Inter vitæ mortisque vias Nimium gracili limite ducto. Cf. et inf. XIV, 288. Ovid. Am. II, 11, 25 seq. et Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. II. p. 55. - 59. tada, ut alibi pinus, cognata arbor, pro navi, e pinu texta, h. l. pro tabula vel assere navis. (Conf. Gron. Obss. III, 13. extr.) latissima, crassissima. 60. 61. Mox, ubi in navi eris et lustrabis res, quas tecum tulisti et quæ tibi maxime necessariæ sunt ad vitam et salutem, præter panem et vinum, adspice, respice (ut ap. Ovid. Fast. VI, 29. et Virg. Æn. II, 690.) etiam secures, quæ sumendæ sunt, (alii: ne obliviscaris tecum sumere secures) quibus opus est in tempestate, ad malum succidendum. Reliculum pera, ad modum retis texts, ut ap. Horat. Sat. I, 1, 47. ventre lagenæ, lagena ventrosa, h. e. ampla, itineri apta. Conf. IV, 107. al.

62—67. Sedata tempestate, 67 seq. vestes pro velis, quæ igne conflagrarant, (v. 19 seq.) extendebantur et in prora alterum velum minus, quod unum superfuerat; atque ita (75 seq.) lacera navis portum subiit Ostiensem. 62. jacuit planum mare, h. e. tranquillum factum est et planum, quo sensu passim unda vel mare jacere, stare, cubare,

Ιi

Vol. II.

cet. quæ durissima est ellipsis. Non magis probanda interpretatio Ach. tunc angustum se esplicat sc. periculum h. e. extremum est, quando, quum ultima præsidia, remedia, afferimus cet.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Conf. Prop. III, 7, 29 seq. (al. 5, 41 seq.) Horat. Od. I, 3, 9—24. ubi v. intpp. et Burm. ad Ovid. Amor. III, 2. et ad Phædr. IV, 6, 8. Barth. ad Grat. p. 45.

-sedere, et contra surgere dicitur. 14 - 63. Falum, quo salus nautarum et Catulli continebatur, valentius Euro, ventis, et pelago, efficacius fuit tempestate. Fatis Dii quoque ipsi impares, eorumque leges fixe. (v. ad Sil. V, 76. 406.) - 64 seq. Conf. ad III, 27. Pensa ducere, ut p. trahere, torquere, versare, volvere. - 65. Parcæ hilares, adspirante fortuna et cœptis blandiente; ut contra Sorores tristes et du-Stamen album Parcarum longiorem felicioremque vitam significat et portendit, ut contra atrum vel pullum mortem et infortu-Lanificæ staminis albi, docte pro, ducentes stamen album vel lanam staminis albi, h. e. lanam albam, facientes. 67. Bene mise-·rabilis visu prora, navis, malo, velis aliisque armis destituta; et arte inopi, non multum fructuosa, quam necessitas docuerat, extentis vestibus, velorum loco expansis, ut ap. Tac. Ann. II, 24. ubi etiam vestes sunt proprie sic dictæ, non, ut Schol. putabat, funes aut vela aut artemon. — 69. Velo minori, in prora, quod dolon vocatur, ut majus deriguer, artemon, et, quod ad puppim est, forte epidromus. quia in prora est, vel vestibus opponitur, quæ proprie non sunt vela deficientibus vi, vel cessantibus. navis. Austri cum delectu positi, tamquam venti vehementiores ac tempestatem cientes. — 70. Sic Neptunus Collectas fugat nubes solemque reducit ap. Virg. Æn. I, 143.

70—72. Tum conspicitur sublimis apex, mons Albanus, gratus, dilectus, Iulo s. Ascanio, Æneæ filio, quippe qui, condita in eo Alba Longa, sedem ibi imperii collocavit et Laviniæ, novercæ suæ, concessit Lavinium. Res notissima vel ex Liv. I, 1. et 3. Virg. Æn. I, 267 seq. ubi v. Heyne. 71. Lavino: nam veteres etiam Lavinum pro Lavinium dixisse videntur. 17

72—74. Etiam hæc nota ex Virg. Æn. III, 388 seq. VIII, 42 seq. 81 seq. ad quæ loca v. Heyne. Conf. Varr. R. R. II, 4. cwi, Albano monti, ut et Albæ Longæ, nomen dedit candida scrofa, sus alba. Phrygibus, Iulo et Trojanis, lætis ob repertam ex oraculi responso suem. sumen, sus. Conf. Var. Lect. et ad XI, 138. — 74. Mamillas facete forsan substituit poeta pro porcis, ut rei miraculum augeretur.

75 seq. Describitur portus Ostiensis, de quo Suet. Claud. c. 20-

<sup>14</sup> v. Heyne ad Virg. Ecl. II, 26. Nic. Heins. et nos ad Sil. V, 583.
15 v. Broukh. et Heyne ad Tibull. III, 3, 35. et nos ad Sil. I, 281.

Lonf. intpp. Horat. Od. II, 3, 16.
 Martial. IV, 73, 3. 4. VI, 58, 7. 8.
 V. Heyne Obea. in Tibull. II, 5, 49.
 ct ad Virg. Æn. I, 2. in Var. Lect.

Portum Ostice exstruxit, circumducto dextra sinistraque brachio et ad introitum, profundo jam salo, mole objecta, quam quo stabilius fundaret, navem ante demersit, qua magnus obeliscus ex Ægypto fuerat advectus, congestisque pilis superposuit altissimam turrim in exemplum Alexandrini Phari, ut ad nocturnos ignes cursum navigia dirigerent. 18 - moles, ingentia saxa, in mare jacta alteque exstructa instar aggeris, quibus pars maris inclusa et exclusa. Itaque jungo: moles positas per æquora, in æquore; non, ut suadet H. Valesius, intrat æquora inclusa per moles positas, molibus jactis. Tyrrhenamque Pharon, turrim excelsam, in mari Tyrrheno ædificatam. 19 brachia, portus partes vel moles prominentes et dextra sinistraque porrectas, protentas in mare, rursum, retro, (rursum enim propr. quasi revorsum) h. e. ultra Pharon, ad introitum portus exstructam. 20 - 77. Magnitudo portus Ostiensis designatur. pelago occurrunt, v. Var. Lect. relinguunt Ita-Liam, ab ejus ora recedunt. 78. 79. Hæc verba languere videntur; nisi forte hæc eorum sententia est: Hic portus Ostiensis multo mirabilior, quam naturales, qui passim a poetis describuntur, admirationem magis, quam veritatem sectantibus. 79. magister, gubernator, petit interiora tuti stagna (aquas) sinus, h. e. subit portum interiorem, ubi naves tutæ sunt a tempestate et naufragio, unde vel cymbæ Baianæ, quali utuntur in lacu Lucrino, pervius, navigabilis est. 81. vertice raso: nam in luctu summoque vitæ periculo caput radi et crines ab iis, qui ex naufragio, vel diuturno morbo alioque discrimine salvi evaserant, Diis sospitatoribus offerri solebant. 21 — 82. Comparant verba Euripidis, ('Ως ήδύ τον σωθέντα μεμνησθαι πόνων;) Sen. Ep. 78. Macrob. VII, 2. et Cic. Ep. ad Div. V, 12. Garrula, quæ garrulos faciunt homines; vel pro garrulis nautis, vel denique adject. pro

I i 2

Burm. ad Valer. Fl. VII, 84 seq.

<sup>19</sup> Conf. Burm. l. l. Wernsdorf Poet. min. T. V. p. 120. et 149. Heins. ad Ovid. Met. XI, 393. et XIII, 903.

<sup>&</sup>quot; Ita voc. rursum interpretari malim cum Grangao, quam cum vet. Schol. ite-rum: "quia Trajanus portum Augusti restauravit in melius, et interius tutiorem sui nominis fecit." Ab Augusto quoque portum hunc inchoatum esse nemo, quod sciam, prodidit. Exstruxit eum Claudius et perfecit Nero, si numis ejus fides habenda. Trajanum vero addidisse interiorem, Cellarius in Geogr. ant. II, 9. inde colligit, quod, quem geminum in- p. 422.

<sup>18</sup> Conf. Cluver. Ital. Ant. III, 3. et jecta mole fecerit Claudius, postea tergeminus s. triplex fuerit, λιμίει τρισί πτεργεαφόμιτος, Philostorg. de Alarico XII, 3. Cf. Tab. Peuting. Possis et jungere rursum intrat atque rursum exponere ut rursus X, 150. quod tamen minus arridebit.

<sup>21</sup> Conf. Anthol. Gr. VI, 21. epigr. 1. Artemid. Oneirocr. I, 23. Lucian. Hermot. c. 86. (donă di pu sin âlâyas ân nal Lughsasdai shi niqulhi, dosię si la săn nauayian âstosadireis lliúdiçai) Petron. c. 63. Potteri Archæol. Græc. III, 20. IV, 5. Kirchman. de fun. Rom. II, 14. et Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. 11. P. II.

adverbio, ingenti garrulitate, qualis plerumque est hominum, magno periculo liberatorum. nautz, Catullus ejusque socii, quorum affectus animi egregie adumbrantur.

83-92. Præclara conversio! nam descripto periculo et reditu Catulli repente sensus in actionem transcunt, qua dramatica ac vivida rerum adumbratione summa poeseos virtus continetur. Poeta ob reditum amici, qui in extremo vitæ discrimine versatus erat, lætitia exsultans, advocat servos; jubet properare necessaria ad vota pro reditu Catulli solvenda remoue divinam rite faciendam; omnis morse impatiens est. Festinantes oculis quasi cernimus servos et dominum jam sequentem, jam diis majoribus vota solventem in templis et mox Laribus domi, ubi omnia ad festam lætitiam parata sunt. animisque favete, suprusirs, solennis in sacris formula, qua populus vel tacere jubebatur, vel fari verba bona, slonia, boni ominis, ne, qui adessent, seu consulto seu temere, quid mali s. sinistri ominis dicerent, quo vel profanaretur res sacra, vel ejus vis infringeretur. 2 -84. Serta vel coronæ, etiam frondes et infulæ, in magna, vel publica vel privata, lætitia, super postibus foribusque et templorum et ædium suspendebantur. 23 Farra, h. e. mola salsa, ex farre tosto et sale, oultri, frons victime et ignis s. focus adspergebantur. — 85. ornate, molles focos glebamque virentem, h. e. parate, vel potius coronate. aram, confectam e cespite molli ac virenti s. recenti: (conf. ad v. 2. et Mitscherl. ad Horat. Od. I, 19, 13. ubi vivus cespes eodem sensu dicitur) non aram molli cinctam vitta, ut ap. Virg. Ecl. VIII, 64.

86. sacro, quod præstat, quod præstantius et majus est, in Capitolio et majoribus Diis peracto. Conf. sup. v. 2—9. peracto rite, bene et recte, ex legibus præscriptis, animo, loco ac tempore idoneo. Rite vox sacrorum s. religiosa. 24 — 87. 88. Poeta etiam domesticos placat deos: tanta ejus est lætitia, tantus amoris gratique animi affectus! Præclare autem parva Jovis Lariumque simulacra, graciles coronas et fragili cera de diis parvarum ædium. Conf. simil. loc. IX, 137. 138. ibique not. Eorum vero simulacra cur nitent cera? quia cerea erant? quod nusquam me legere memini. Nota Ach. est: videtur Lares magna parte cera confectos fuisse, unde eos Horat. Epod. II,

<sup>22</sup> Conf. ad VI, 539. Casaub. ad Intpp. Virg. Æn. II, 249. IV, 459. Theophr. Char. XIX, 3. Mitscherl. ad Hom. Iliad. a, 39. Toup. Opusc. T. II. Horat. III, 1, 2, 14, 11. Heyne ad Tibull. II, 1, 84. 2, 1.

M. Conf. intrp. Horaf. Od. I. 52, 16.

<sup>111. 11, 1, 84. 2, 1.</sup> M Conf. intpp. Horal. Od. I, 52, 16. M Conf. v. 91. et ad VI, 51. IX, 85. IV, 4, 25. 6. 37. 15, 28.

66. renidentes vocat. Nonnulli eam designari putant ceram, de qua v. ad IX, 139. et X, 55. fragili cera, flexibili, molli, ut ap. Ovid. Met. XV, 169. vel potius de simulacris cereis, quæ facile franguntur.

89. Hic, domi, postquam Jovi Tarpeio vitulum mactavi, (cf. sup. v. 6.) Jovem nostrum, meum, domesticum, (v. ad IX, 137.) cujus parvum simulacrum domi habeo, placabo, venerabor et ei satis faciam, agens gratias et vota persolvens, ne irascatur, 25 vel potius thura Laribus paternis, v. ad VIII, 14. — 90. jactabo, spargam flores, inpr. violas, (v. Casaub. ad Pers. V, 182.) et quidem omnium, quotquot sunt, colorum, nigram s. pullam, (τὸ μέλάνιον s. κατ' ἐξσχήν τὸ lor, wilde, dunkle märzviole) albam, (Asuxbior, helle viole, leukoje) luteam, (τὸ φλόγπον) pallentem cet. 26 — 91. 92. Jam omnia domi parata sunt ad festi diei lætitiam. erexit janua ramos, h. e. rami, inpr. laurorum, erecti, suspensi sunt in janua. v. ad. v. 84. et VI, 51. ramos, ut grandi lauro ornetur janua VI, 79. ubi v. not. - 92. Sacris festisque diebus, in omni publica privataque lætitia, ad januas ac fenestras, etiam medio die, catenulis suspendebantur lucernæ, lampades, cerei, funalia accensa; unde festa janua, et forte non sine sale acerbo matutinis, tamquam claro die opus esset alia luce. 27 tur, v. Var. Lect.

93 seq. Subita aptaque transitione ad alterum idque primarium Satiræ argumentum progreditur poeta arripitque occasionem sibi oblatam heredipetas perstringendi. suspecia, quasi non profecta ex animo in amicum benevolo et vera lætitia, sed ex studio captandæ hereditatis. — 95 seq. Καινήν γάς τινα ταύτην τέχνην έπινειοήκατε, γραδικ καί γερόντων έρωντες, και μάλιστα εί άτεκνω είεν οι de έντεκνω ύμι άνεραστω, Libet exspectare, exspectet aliquis, vel Lucian. Dial. Mort. VI, 3. frustra exspectabo donec reperiatur, qui cet. (Germ. darnach warte einer, vel den mögt ich sehen.) - 96. Bene non modo gallinam dixit poeta, sed et ægram atque oculos claudentem, moribundam. dat, mactet, ut dono eam mittat vel pro salute amici sacrificet diis; de quo v. ad XIII. 233. amico tam sterili, a quo tam parum emolumenti speres, qui tam exiguam fructus spem præbeat, quum tres

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Cf. intpp. Horat. Od. I, 36, 2. et III, 23, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> v. Curtii Sprengelii Antiquit. Botan. Spec. I. c. l. Lips. 1798. et Voss. ad. Virg. Ecl. 1I, 47. V, 38. X, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cf. Lips. Elect. I, 3. et ad Tac. Ann. III, 9. (ubi de redeuntis Pisonis domo agitur) Casaub. ad Pers. V, 180. 181. Grot. ad Capellam p. 31. Ferrar. de lucern. sepulcr. p. 5. Sagittar. de jan. vett. c. 32.

habeat filios. v. ad VII, 49. Alii sterilem amicum sigumzăs, dici putant. — 98. Ne vilis quidem avicula pro patre, pro eo, cui liberi sunt, cadet, mactabitur. Coturnix autem h. l. pro vilissima ave: de quo v. Bochart. Hieroz. P. II. Lib. 1. c. 15. et Varr. R. R. III, 5, 17. Plinius X, 23. s. 33. Coturnicibus, inquit, veneni semen gratissimus cibus: quam ob causam eas damnavere mensa; simulque comitialem propter morbum despui suetum, quem solæ animalium sentiunt, præter hominem. (ad quæ verba v. Hard.) Idem Plinius paulo ante dixerat, coturnices sæpe volando fessas tanta in naves incidere copia, ut eas pondere suo demergant. Sed vilitas coturnicum non tam ab ingenti, quæ Romæ fuerit, harum avium multitudine, quam ab illis causis, a Plinio memoratis, repetenda. calorem, æstum febris, ut ap. Tibuli-IV, 11, 2. ubi v. Heyne.

99-120. Si Gallita et Paccius, h. e. divites iidemque orbi, vel levi tentantur morbo; captatores reverentiam iis amoremque votis pro salute corum susceptis probare certant, ut ab illis, talibus officiis delenitis, si ex morbo convalescant, heredes scribantur. Paccius, v. sup. ad VII, 12. in Var. Lect. 100. Legitime, rite et ordine. is, suspensis, in parietibus. vestitur, bene de copia et ornatu. tabellis votivis, quæ vota continebant suscipienda, et in porticibus atriisque ædium ac templorum vel aliis locis publicis figebantur, ut omnes voti essent conscii. Non defuerunt, qui depugnaturos se armis pro salute ægri Caii, quique capita sua titulo præposito voverent, Saet. Cal. c. 14. ubi v. Ernesti. Conf. Var. Lect. — 101. Έκατόμβη, sacrificium, propr. centum boum, 29 sed et ovium, caprarum cet. promittant, diis voveant pro salute ægrorum.

102—114. Elephantos voverent heredipetæ, si hic, Romæ, vel in Latio nascerentur. Apta sententia, cujus tamen vis infringitur intempestiva doctrina. Confer Var. Lect. — 103. nostro sub sidere, cœlo ejusque vertice, climate, (ut contra terras alio calentes sole dixit Horat. Od. II, 16, 18.) non concipitur, nascitur. v. tamen Columell. III, 8, 3. et Pigh. ad Valer. p. 801. — 104. furva, nigra, a gente, ab Indis, Mauris, Æthiopibus. v. ad XI, 125. 126. De voce furvas copiose disputavit Heins. ad Ovid. Met. III, 273. — 105. Arboribus Rutulis et Turni agro, in saltibus agrisque Rutulorum, quorum rex olim Turnus fuit et metropolis Ardea, pascitur, ut et in agro Tibur-

<sup>\*\*</sup> ut ap. Tibull. I, 1, 23. IV, 1, 15, Horat. Od. III, 18, 5. \*\* v. Sophoel. Trachin. v. 762. ibique Horat. Od. III, 18, 5.

tino, (v. Martial. IV, 62. et VII, 12.) in quem vetulos elephantos de armento Imperatorum actos putabat H. Vales., ut eorum dentes ibi pristino candori restituerentur cœli solique beneficio.

ali possunt, sed a solis Imperatoribus, qui hæc animalia, quorum usus olim in bellis erat, (v. 107 seq.) nunc ad voluptatem et spectacula ludorumve Circensium pompam adhibent. <sup>30</sup> Privato, v. ad VI, 114. — 108 seq. siquidem majores horum elephantorum, qui nunc a Cæsaribus voluptatis et spectaculorum causa aluntur, parere solebant. Hannibali Tyrio, cujus patria fuit Carthago, colonia Tyriorum, et nostris ducibus, Romanis, qui eos non modo in triumpho duxerunt, (v. Plin. VIII, 6. ibique intpp.) sed illis etiam in bello usi sunt, v. c. L. Scipio ap. Appian. bell. civ. II, 96. Regi Molosso, Pyrrho, Epirotarum regi, in cujus bello elephantos Italia primum vidit et boves Lucas appellavit, in Lucanis visos a. U. CCCCLXXII, Plin. VIII, 6. Molossi gens Epiri.

111. Nulla mora per Novium (v. ad VI, 333.) scil. foret, si Romæ et in Italia elephantorum copia esset. Novius et Pacuvius heredipetæ: tunc temporis famosi. De hoc cf. II, 58 seq. — 112. ebur, eleducatur ad aras, v. ad v. 3. - 113. Gallitæ, ut v. 99. Que victima sola est digna tautis Deis, Laribus Gallitæ, ditissimæ matronæ; vel potius hominibus, tam divitibus et orbis, qui a captatoribus non solum divino coluntur honore, sed etiam tanti illis videntur Dii, ut elephanti iis sacrificandi sint, non vulgares victimæ. egregie ingenium et mores captatorum s. heredipetarum adumbrantur: cui picturæ mox etiam vividiores fortioresque inducuntur colo-Aller enim, Pacuvius, (quod ex v. 128. intellires v. 115-120. gitur) ne illud mireris, pro salute ægri hominis, qui orbis et ditissimus est, corpora servorum cet. h. e. servos atque ancillas, quin et liberos voveret, si concederes, si per leges liceret, mactare horum corpora, sacrificia humana. Quæ sacrificia non tam ad opinionem antiquitatis, mortem morte redimi posse, quam ad divinum honorem hominibus præstandum et mitigationem iræ deorum, spectant. - 118. frontibus ancillarum imponet viltas, tamquam victimarum, quæ vittis circum Sic de Sinone aræ destinato Virgtempora ornatæ immolantur. Æn. II, 129. 133. — 118. 119. Filiam adeo, si qua ei est, eamque

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> v. Plin. VIII, 2. et 7. Suet. Cæs. 170. 720. et Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. 57. Fabric, ad Dion. XLIX. p. 574. 23. 11. P. II. p. 169. Spanhem. de usu et pr. num. T. I. p.

jam nubilem, (quo acelus augetur) sacrificabit pro salute ægri, quemadmodum olim Agamemnon, quura cervam Dianæ sacrara fixisset et tempestas, ira Dese immissa, classem Greecam in Aulide retineret. Calchantis consilio, ut irstam Deam placaret, ei immolandam statuit Inhigeniam, filiam suam, natu maximam; quam tamen Diana, cores pro ea substituta et caligine sacrificantibus objecta, in terram Tauricem per nubes detulit ibique templi sui sacerdotem fecit. Fabula notissima ex Eurip. Iphigen in Aul. et in Taur., Hygin. fab. 98. al. et varie olim tractata: nam alii Iphigeniam vere immolatam tradunt, alii loco cervæ substituunt ursam vel anum vel juvencam vel bovem Iphigenia, v. ad v. 127. — 120. Etsi non sperandum sit heredipetæ, filiam suam ope divina servatum iri, quod contigisse Iphigeniæ, cerva ei supposita, tragici poetæ fabulantur. Cerva fuit piaculum, sacrificium expiandi sceleris iræque mitigandæ causa Disnæ factum et quidem furtivum, quia furtim vel insciis Græcis cerva pro ipsa Iphigenia fuit substituta: eadem tragica dicitur, quoniam ex ingenio tragicorum poetarum profecta est. Facetissimo itaque sale et artes heredipetarum et poetarum figmenta notantur.

121-127. Etiam hi versus pleni facetiarum. Laudo civem meum, Pacuvius mihi multo sapientior Agamemnone ejusque consilium magis, quam hujus, laudandum videtur, et salutem divitis orbi, ob testamentum vel amplæ hereditatis spem, pro qua vel filiam immolare haud dubitat, multum puto præferendam esse saluti mille navium, h. e. classis Græcorum, pro qua Iphigenia est mactata: nam si dives convaluerit ex morbo, testamentum forte mutabit et Pacuvium ex asse scribet heredem, summo ejus amore devinctus vel existimans adeo, salutem suam ac valetudinem illius votis et sacrificiis tribuendam esse. 122. Mille rates s. naves Græcorum Trojam profectas esse, poetæ memorant, certo numero pro incerto posito. (v. ad Sil. III, 229. et Heyne ad Virg. Æn. II, 198.) Libitinam evadere, ut L. vitare ap. Horat. Od. III, 80, 7. pro mortem effugere. Nam Venus Libitina funerum Dea apud Romanos, in cujus templo apparatum funebrem servabant ejus redemtores vel curatores funerum, qui Libitinarii inde dicti sunt. 123. Delebit tabulas testamenti, in quibus inclusus carcere nassæ venuste dicitur alios scripserat heredes. dives et orbus, qui mirandis merilis, officiis, votis ac sacrificiis, ab he-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cf. Tzetz. ad Lycophr. v. 183. Heyne ad Virg. Æn. II, 116. Heins. et Burm. ad Ovid. Met. XII, 34.

Nasredipeta irretitus et devinctus capitur, velut piscis in nassa. sa, χύρτος, (Oppian. Άλκιντ. ΙΙΙ, 85. et 341 seq.) έκ σχοίνων λαβύρηθω, (Theocr. XXI, 11.) calathus vimineus angusti colli, quo quum intravit piscis, exire non potest. Es yeapixãs describitur in loco sim. et class. Sil. V, 47 seq. ubi v. not. Conf. Cic. ad Att. XV, 20. Plaut. Mil. II, 6, 98. et loca scriptorum, in quibus similis est metaphora, a captura piscium desumta, Plaut. Truc. I, 1, 21. 22. et Curc. III, 61. Martial. VI, 68, 5. 6. Horat. Sat. II, 5, 44. Epist. I, 1, 79. et, qui de eadem re agit, Lucian. in Tim. § 22. οδος αὐτούς ὁ Βύνος ἐκ μυχοῦ τῆς σαγήνης διέφυγεν, οὐα δλίγον τὸ δέλεας καταπιών, in dial. mort. VI, 4. ὁ δὲ, τοσούτόν μοι δέλεας καταπιών, έφειστήκει Βαπτομένω πρώην έπιγελών, in dial. mort. Χ. Νῦν Ἐρμόλαος ἔχει τὰ ἐμὰ, ώστες τις λάβραξ καὶ τὸ ἄγκιστρον τῷ δελέατι συγκατασπάσας, in Hermotimo c. 59. 'Ως δλισθηρός εί και διαδιδράσχεις έχ των χειρών, άλλ' οίφμενος έχπεφευγέναι ές τον αύτον χύρτον έμπέπτωχας. — 125. Forsan non sine vi dictum: innuit enim, incertam hominis spem esse, adeoque improbiora ejus vota, sacrificia et cupibreviter: nam paucis tantum verbis opus est in testamentis, quibus heredes ex asse scribuntur, nec plura in iis memorantur heredum nomina vel legata. Cf. ad I, 68. — 126. Præclare de simili re Lucian. in Timone § 22. 'Exervos mer, boris ar h wore, apraσάμενός με (sc. Plutum, h. e. divitias) αὐτῆ δέλτφ, θέει φέρων ἀντί τοῦ τέως Πυξέιου, η Δεόμωνος, η Τιβίου, Μεγακλής, η Μεγάβυζος, η Πεώταρχος μετονομασθείς, τους μάτην χεχηνότας εκείνους είς άλλήλους άποβλεποντας χαταλιπων, άληθές άγοντας το πένθος cet. — rivalibus, aliis heredipetis, eandem Incedere aptum h. l. verbum, quod suhereditatem captantibus. perbiæ s. ostentationis et gravitatis vim passim habet. v. ad Tac. Ann. IV, 23, 5. ad Liv. I, 26, 9. Cort. ad Sall. Jug. 31. et intpp. Virg. En. I, 46. — 127. jugulata Mycenis, Iphigenia, (a patria sic dicta, ut ap. Ovid. Met. XII, 34.) h. e. immolatio filiæ. Nam Mycenis h. l. filia Pacuvii, (altera quasi Iphigenia vel ei similis) ut sup. v. 119. Iphigenia, quoniam pro salute ægri divitisque hominis, ut vera Iphigenia pro salute Græcorum, immolatur.

128—130. Poeta, qui ridendo dixerat verum, nunc cum summa indignatione Pacuvio eique similibus heredipetis dira imprecatur, vitam longissimam, et, qualis avarorum esse solet, miserrimam: quid enim tristius esse potest, quam ex divitiis, iisque inhoneste partis, nullam percipere voluptatem et per longam vitam omnibus æque ac sibi ipsi gravem esse atque odiosum? Imprecatio tamen hæc non tam ab indignatione, quam ab ironia et sarcasmo petita videtur Ach.

vivat vel Nestora totum, h. e. totam Nestoris ætatem. 32 — 129. Quentum rapuerit Nero, docent Xiphilinus, Suet. Ner. c. 26. 32. et alii. — Montibus aurum, auri cumulum, exæquet, ut ap. Valer. Max. II, 9. partarum rerum æquatus cælo cumulus sedem stabilem non habebit. 130. Cf. Ovid. in Ibin v. 115 seq.

© Conf. Martial. X, 24, 11. (post hunc 5. (Mentora frangis, i. e. toreuma Men-Nestora) X, 48, 4. (immodico Nerone toreum) Heins. ad Ovid. Met. XII, 188. calet, h. e. thermis Neronianis) XI, 12, et de Nestoris ætate sup. ad X, 246.

## SATIRAM XIII.

1 seq. Sen. Ep. 42. Nulla major pæna nequiliæ, quam quod sibi ac suis displicet : et præclare Ausonius : Turpe quid ausurus te sine teste Cf. Var. Lect. — 2. ulio, pœna. se judice, judicio animi sui et conscientiæ. — 3. Cf. Pauli Ep. ad Rom. II, 14. 15. vis improba gratia Prætoris, a reo corrupti, vicerit fallaci urna, h. e. fecerit, ut reus judicio vincat fallacibus sententiis judicum sortito datorum: nam Prætor s. Quæsitor, cui quæstio s. causa capitalis obtigerat, sortiebatur vel sorte legebat et dabat judices selectos e decuriis, tabellis in urnam conjectis; unde reo favere poterat, secernens in judicibus legendis ejus vel suos amicos. Idem quoque judicibus tabellas dabat, absolutionis, condemnationis et ampliationis, quas hi, in consilium missi, in urnam conjiciebant, iisque eductis sententiam ferebat: unde urna etiam h. l. ad suffragia judicum selectorum, a reo corruptorum, referri potest. Sed h. l. Prætoris potissimum gratia iniqua notatur. 1 Hinc probabile sit, amicum Calvini, qui depositum abnegaverat, accusatum ab eo, sed Prætoris judicumque corruptorum sententiis absolutum fuisse.

5. Calvinus; alius forte Calvinus Umber, malus poeta, ap. Mart. VII, 89. — 8. te mergat, funditus te evertat bonis et ad paupertatem redigat. Conf. ad X, 57. — 10. Casus tritus, vulgaris, (metaph. petita a via) et e medio, non e summo, Fortunæ adversæ, h. e. malo-

<sup>1</sup> Cf. Heyne in not. et Exc. ad Virg. Æn. VI, 432. et Sigon. de Judic. II, 22.

rum, ductus acervo, multum abest a summo infortunio. — 11. Flagrantior, acrior, vehementior. 12. Conf. Horat. Epod. X, 17. et Sen. Ep. 99. vulnere, damno. 13. 14. Junge: particulam malorum, quamvis minimam levium exiguamque, vix ferre potes, Ardens visceribus spumantibus, æstuantibus bile et ira, in qua sanguis ab imis præcordiis exæstuat. Conf. ad I, 45. — 16. Depositum, quidquid custodiendum alicui datum est, παρακαναθήκη, sacrum, sancte servandum et reddendum, vel ob jusjurandum interpositum, vel ne tollatur amicitia, fides violetur et amicus afficiatur injuria ac damno, quo nihil scelestius est.

16-22. Talis fraus non mira videri debet homini, longo rerum usu edocto, cui ejusmodi mala tum nota sint ac familiaria necesse est, tum æquo ferenda animo. In interrogatione major vis inest. pet hæc, ut sup. IV, 119. ubi v. not. post terga relinquere, conficere, ut nos dicimus: im rücken haben. 16.17. Ex h. l. probabile fit, hanc satiram Hadriani temporibus scriptam esse, LXI annis (nam LX annos jam post terga reliquit Calvinus) post Fonteii consulatum. Sed quatuor, non duo, ut vulgo putant, Fonteii Capitones Consules in fastis memorantur. Prior Consul fuit a. U. C. DCCXX, at suffectus tantum, ad unguem Factus homo, Antoni, non ut magis alter, amicus Hor. Sat. I, 5, 32. (v. Pigh. Ann. T. III. p. 497.) Alter a. DCCLXIV vel DCCLXV cum Germanico Cæs. biennio ante mortem Augusti. (v. Pigh. l. l. p. 540.) Tertius a. DCCCXI vel DCCCXII cum C. Vipsanio s. Vipstano, sub Neronis imperio. (v. Pigh. p. 593. Tac. Ann. XIV, 1. Plin. II, 70. s. 72. et VII, 20. Suet. Cal. c. 8.) Quartus a. DCCCXIX vel DCCCXX cum C. Julio Rufo. (v. Pigh. p. 601. 602.) Si alterum h. l. designari credideris, a. DCCCXXV vel DCCCXXVI, tertio vel quarto anno imperii Vespasiani; si tertium, a. DCCCLXXII vel DCCCLXXIII, secundo vel tertio anno imperii Hadriani; si quartum, a. DCCCLXXX vel DCCCLXXXI, regnante eodem Imperatore, hæc Satira scripta est. Tertium innui, probabilis, nec tamen certa, est intpp. conjectura, quam iis persuasit Lips. Quæst. Epist. IV, 20. Conf. ad v. 157. et ad XV, 27.

19—22. Sapientia, sopía, quam Pythagoras primus pilosopíar dixit, est quidem magna, potens ac valida, victrix Fortunæ, quæ minas ejus ac vim contemnere nos docet; sed idem discimus quoque magistra vita, longo usu et experientia. Inde discere poteras, incommoda vitæ patienter ferenda esse, quamquam non sis philosophus. Cf. v. 120

seq. — 19. libellis sacris, præclaris, divinis; (ut light et diet) vel quoniam philosophia, ut verba Cic. Tusc. Qu. I, 26. mea faciam, est donum inventumque deorum — ejus prorsus divina vis — et animus divinus, aut deus cet. - 20. Philosophia est inexpugnabilis murus, quem Fortuna multis machinis lacessitum non transit, Sen. Ep. 82. Similiter Cato Fortunæ victor dicitur Manilio. Conf. X, 52. 53. 365. 366. — 22. jactare jugum, impatienter ferre incommoda vitæ. taphora ducta a bobus ferocibus vel succumbentibus oneri, qui jugum detrectant, quatiunt, excutiunt eique subtrahunt colla. gum accipere, subacta cervice ferre, ei submittere colla et propr. et metaph. dicitur. 2 magistra, v. Heins. ad Ovid. Ep. Her. XV 83.

23-37. Descriptio illorum temporum scelerumque, quæ tum grassabantur: brevis pictura, cui principales tantum colores induxit poeta. — 23. Nunc quotidie committuntur flagitia, iisque profanatur quævis festa dies, quæ religiose olim et sancte agebatur. prodere furem, quo non cernere possis furem et deprehendere. gladio, vi, vel pyride, veneno, (quod in ea condebatur, de quo v. Cic. Cœl. 25. et Suet. Ner. 47.) non fritillo vel alea. 26. Conf. Sen. Ep. 42. pr. Ad numerum Sapientum allusisse poetam, judicio parum probabili suspicantur Interpp. Numerus vix est totidem cet. v. Var. Lect. 27. Thebarum Bœotiarum scil. portæ septem, unde ἐπτάπυλος Θήβη Hom. Il. δ, 406. Hesiod. "Εργ. 162. al. Nam Θήβαι Αλγύστιαι εκατόμπυλω Hom. Il. IX, 383. Conf. Mel. I, 9. et inf. XV, 6.3 tia Nili celeberrima septem, Canopicum, Bolbitinum, Sebennyticum, Phatniticum, Mendesium, Taniticum, Pelusiacum: 4 quæ adhuc superesse tradit Pocock. 5 unde Nilus dicitur septemfluus Ovid. Met. XV, 753. septemplex ibid. V, 187. septemgeminus Virg. Æn. VI, 801. - Nili divitis, quia multis auctus fluviis et per plura ostia in mare Mediterr. effunditur; vel quia inundatione limoque suo Ægyptum ditat s. fecundat. 6

28-30. Hæc varie exponunt interpretes. 7 Notissimum vero est,

Itiner. T. I. p. 29 seq. et 433 seq. vers. Germ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. ad VI, 208. intpp. Horat. Od. I, 33, 12, 35, 28, II, 5, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fuere et alia, sed minora et minus clara hujus nominis oppida in Phthiotide Thessal., (Plin. IV, 8.) in Cilicia a. Mysia, (Hom. II. 3, 691. 2, 397. Steph., Strab. XIII. p. 710. al.) in Arabia felici, (Ptolem.) Attica, (Steph.) Corsica cet.

4 v. Strab. XVII. p. 801, 802. Plin.

V, 10. s. 11. (ubi cf. Hard.) Herodot. II, 17. Diodor. 1, 33. Athen. II, 90. ibique Schweigh.

<sup>6</sup> Grangeus: " quia fluit arena aurea, unde Cedreno dictus χευσορέσας."
Nonnulli ita: Vivimus eo tempore,

quod quatuor, sic dictas, mundi actates,

priscos poetas, ut indicarent, homines a naturali optimaque vitar ratione ad pessimam gradatim esse delapsos, omne illud tempus, quod effluxerit inde ab origine mundi, in ætates, a metallis pro cujusque ratione denominatas, descripsisse, et quidem vel in duas, (v. Virg. Ge. I, 125 seq.) vel in tres, (Arat. Phæn. 100 seq.) vel in quatuor, (Ovid. Met. I, 89 seq. et al.) vel in quinque; (Hesiod. "Rey. 109—208.) non vero, ut plerique intpp. h. l. putant, in octo, quot sint metalla, in auream, argenteam, electream, æream, cupream, stanneam, plumbeam, ferream; etsi gradus plures non male ita exprimi potuisse videntur. Itaque suspicabar olim cum Vossio, (v. not.) Juvenalem respexisse vaticinia illa Sibyllina de danarasrásu s. παλγγεωθε (de quatuor sæculis denuo revolvendis et renovandis) vel famam illam, ab Etruscis vatibus profectam, de octo sæculis mundo datis et vita moribusque hominum diversis, de sæculo nono, a Sullæ temporibus (quibus maxima fuit rerum mutatio et pravitas morum) incipiente,

auream, argenteam, æream et ferream, tantopere excedit, ut pro nona etate haberi possit, si cum ferrea comparetur et morum respiciatur corruptela. Alii: tempora nostra jam duplo pejora sunt, quam fuere ferrea. Plerique arbitrantur, non probant, a Latinis quidem poetis quatuor effingi ætates, a Græcis autem octo, quot sint metalla, auream, argenteam, electream, æream, cupream, stanneam, plumbe-Ascensius putabat, priam, ferream. mam ætatem fuisse Deorum regnantium sine crimine; alteram Deorum adulterio aliisque vitiis fœdatorum; tertiam Semideorum magis ad divinitatem accedentium; quartam Semideorum ad hominum magis vitam inclinantium; quintam Heroum, mortalium quidem, sed virtutem totam amplexantium; sextam Heroum, non omnino perfectorum; septimam hominum, plus virtuti, quam vitiis deditorum; octavam hominum, vitiis magis quam virtuti studentium; nonam hominum, ex meris vitiis sceleribusque consutorum. — Grangæus suspicabatur, Juvenalem mundo tot ætates sive earum potius mutationes, in septennia descriptas, tribuisse, quot Solon adsignaverit homini, cujus nona ætas langueat et infirma sit. (Vide de ταις των ήλικιών μιταβολαις κατά iβδομάδα Solonis Fragm. ap. Clement. Alex. Strom. VI, 16. p. 814. ed. Potteri, et Philon. de mundi opificio lib. I. vel in Gnomicorum Poett. Opp. a Glandorf. ct Fortlage Lips. 1776. editis T.

II. p. 77 seq.) - Plathneri animadversio est hæc: " Procul dubio poeta respexit ad septem metalli species. Ut igitur ostenderet improbitatem saculi, nonam esse ait ætatem, i. e. nonam speciem metalli esse inveniendam, ut nomen capiat. Sed cur non octavam? Ex commissione hoc specierum fieri poterat. Magis vero est, poetam ad Sibyllam respeziese, que mundi ætates quatuor metallorum generibus notasse dicitur, ut esset aurea, argentea, mea, ferrea, et quarta finita waleyyoneier statuisse. Nona igitur atas, qua ferrea renata, adeoque octava deterior." Vossius de Sibyll. Orac. c. 4. p. m. 42. here notavit : " Nullum dubium est, quin Juvenalis Cumæam sequutus sit vatem, quæ nonam ætatem, nullo signatam metallo, descripserat velut omnium ætatum teterrimam, ut contra decimam atatem veluti omnium optimam, utpote qua futura esset avenaraeraers per Christum. Sed poeta quum istam arexaráerase non admitteret, scribit nonam etiamnum fluere attatem : in libris enim Cumese Sibylie anaiyeapes et sine titulo fuit octava et nona ætas. Si id non sit, verisimile est, ab octo cœli regionibus s. sphæris octo setatibus, a tellure vero cognomen additum fuisse nonæ, quum constet, aliquot Pythagoreos eosque sequutum Philonem Judæum istoc ordine cœli digessisse regiones." Omitto aliorum conjecturas minus probabiles.

et de decimo, meliorum temporum aureæque ætati similium principio et rerum arexaracrásu. v. Heyne in argum. et notis ad Virg. Ecl. IV. 4 seq. Serv. ad Virg. Ecl. IX, 47. Censor. c. 17. Plut. in vita Sullæ Opp. T. I. p. 456. A. ed. Frf. et Fabric. Bibl. Gr. T. I. p. 246. ed. . Harles. Ita duplici modo designaretur sæculum, ut simile nono illi, quod Etrusci vates, et ut pejus ferreo, quod poetæ commenti sunt. Neque hæc conjectura aliena est ab ingenio Juvenalis, qui doctrinam Iis vero, quæ contra eam disputavit Heinecke, non ostentare amat. tanta inest vis, quanta ipsi videtur; nam simile quidem idemve tempus, at diversa ratione ab Etruscis vatibus priscisque poetis adumbratum fuisse contendi, et verba quorum (sc. sæculorum, i. e. cujus sæculi) sceleri - metallo non ad nonam retuli ætatem, sed ad sæcula ferri temporibus pejoru: neque Censorinus tantum, sed alii quoque auctores consulendi: ex nota autem Servii ad Virg. Ecl. IX, 47. et ex hoc Maronis loco sæculum illud decimum non multo pejus, sed longe melius fuisse, quam nonum, colligo; nam sermo ibi est de sæculo felici, quod læto portendatur prodigio et infaustam Sullæ ætatem excipiat. Neque tamen diffiteor, illam interpretationem argutam magis. quam veram, vulgatamque lectionem emendandam potius quam explicandam et videri posse et mihi semper visam esse. Conf. Var. Lect.

31. Summa durórn, inest his verbis, et brevitas affectui convenit. Nos sceleratissimo vivimus sæculo, quo ubivis et quotidie tot tantaque grassari videmus scelera, et tamen tam stupidi sumus, ut, si quid mali aut injuriæ nobis aliisve accidat, continuo præ stupore et tamquam novitate miraculoque attoniti hominum Divumque fidem, opem, cieamus, imploremus, quasi hæc inusitata sint nec semper et ubique obvia. Pro Deum atque hominum fidem! vel Dii, obsecro vestram fidem cet. admirationis quiritationisque formulæ, ut nostræ: um des himmels willen ! um Gottes willen! Ita exclamasse videtur Calvinus: unde nos ciemus mollius dictum pro tu cies. — 32. Hæc et danas et oaexaormãe dicta. Quanto clamore Fæsidium male agentem causas vel perorantem in foro laudat vocalis, clamosa, sportula, h. e. clientum aliorumque hominum turba, præmio sportulæ conducta, ut dicenti acclamaret Pulcre, Bene, sopa, cet. v. ad I, 1 seq. et de sportula ad I, 95 seq. Non minus facete locuti sunt de hac re Martial. VI, 48. Plin. Ep. II, 14. in loco class. et auctor epigr. in Anal. Brunck. T. ΙΙ. p. 331. (Πωητής πανάριστος άληθως εστιν έκεινος, "Οστις δειπίζει τους άπροασαμόνους. "Ην δ' άναγινώστη και νήστιας οίκαδε πέμπη, Ris αὐτὸ τρεπίτω την ίδιην μανίην.)

33. Salse Calvinus sexagenarius (v. 16. 17.) dicitur senior dignizimus bulla, h. e. qui inter pueros referatur propter simplicitatem rerumque imperitiam; νήπιος γίρων nam bulla puerorum insigne. v. sup. ad V, 164. senior ἐμφατικῶς, ut Tun' vetule ap. Pers. I, 22. — 34. Quas habeat Veneres, voluptates, gratiam, venustatem, illecebras, h. e. quam grata sit et jucunda avaris.

34-119. Præclare 'docet poeta, corruptos sæculi sui mores vitiorumque licentiam, quæ remp. Rom. invaserit, ex contemtu religionis, tamquam ex primario fonte, fluxisse, hanc vero irreligiositatem ex superstitione et inepta natam esse theologia, quæ phantasiæ quiden præbeat alimenta, sed mentem corrumpat et jam vulgo, plebi, sit contemtui ac ludibrio; homines itaque, quamdiu simplex adhuc fuerit religio, pie et sancte vixisse, at postquam ingenium poetarum eam multis argutiis, fabulis pravisque opinionibus de natura, vita, moribus et ingenti numero Deorum deformaverit, a probis majorum moribus ad impietatem et scelera defecisse. Hæc igitur Sudoyuluna et commenta poetarum multis deridentur salibus facetiisque, (ut in Luciani dial. Deorum) sed et nimia forsan ingenii orationisque luxurie et judicio paulo iniquiori de mythologia vet. 8 - 37. Stulti et simplices sunt, qui Deos verentur perjuriorum vindices. aræ rubenti sc. igne, vel potius sanguine victimarum.

38—52. Festiva, sed declamatorio potius, quam poetico dicendi genere adumbrata descriptio aurei sæculi, quo Ausonum adeoque Aboriginum Latinorumque religio admodum simplex fuit et præter Saturnum, Janum, Picum et Faunum alios ignoravit Deos; qui postea ex Græcorum mythologia adsciti sunt. Conf. Var. Lect. ad v. 40. Indigenæ, prisci incolæ Latii, Aborigines, non tantum iyxúgus, sed etiam aŭrbxbonc, aŭbrysuk, hoc more, hac simplicitate ac fide, pietate et sanctitate vitæ, vivebant, aurea ætate, qua regnavit Saturnus, prius quam hic, a Jove filio suo exutus regno, fugiens diademate deposito sumeret agrestem falcem, symbolum messis: nam ipse Saturnus fuit symbolum melioris vitæ, cujus origo a satione, messe frugibusque inventis repetenda est, et hinc Aborigines agri vitæque cultum docuisse fingitur. 9—40. 41. Tunc, quum adhuc Jupiter, quo reg-

<sup>\*</sup> Conf. Rigalt. de Sat. Juven. et sup. ad III, 312 seq. v. Heyne in Excurs. IV. et V. ad Virg. Æn. VII. et in Exc. II. ad Æn.

nante argentea fuit ætds, privatus, regno nondum paterno potitus, aleretur in Idais antris, neque jam uxorem duxisset Junonem. Conf. VI, 14-16. antris Idais, Ida, montis Cretensis. Fuere tamen, qui Jovem in Ida, Phrygiæ monte, natum educatumque traderent, postquam confusæ fabulæ Cretenses et Phrygiæ. 10

42-45. Tum vita Deorum a poetis nondum ad heroum vitam accommodata erat, nec tam luxuriosa etiam efficta, vel jucunda et otiosa, ut Saliarem in modum quotidie epularentur. Poetæ fabulantur, quod vel tironibus notum est, convivia a Diis heroum more agi, iisque ad cyathos, a poculis, oirox 600¢ esse, (ut ap. Prop. IV, 8, 37. et Horat. Od. I, 29, 8. ubi v. Mitscherl.) puerum Iliacum, Ganymeden, pulcerrimum juvenem filiumque Trois vel Erichthonii vel Assaraci vel Ili, regum Trojanorum, et formosam Herculis uxorem, Heben. — 44. 45. Verba explicatu difficillima, nec a quoquam interpretum intellecta: 11 quæ hoc sensu car'o: Nec puer Iliacus ad cyathos (erat, vel quum nec - esset), nec Herculis uxor et Vulcanus, pocillator deorum, ex officina Liparæa arcessitus, fumo niger et hinc brachia e fornace et camino nigra tergens, sibi detergens, quum in eo esset, ut porrigeret diis pocula, nectare, vino deorum, more olim solito, jam siccato. exhausto, ex crateribus, majoribus vasis in abaço positis, et in cyathos, minora pocula, infuso. Conf. ad V, 47. Nam Juvenalis respexit locum Hom. Il. I, 597 seq. ubi Vulcanus Αὐτάς ὁ τῶς ἄλλωσι Βερίς ενδέξια πάσιν 'Ωιοχόει, γλυκύ νέκτας από κρητήρος αφύσσων. (ut h. l. siccato nectare, et ap. Hom. Od. IX, 9. 10. μέθυ δ' έκ κεητήγος αφύσσων Οἰνογόος φορέησι καὶ ἐγγείη δεπάεσσιν.) "Ασβεστος δ' ἄρ' ἐνῶρτο γέλως μακάεωσι Βεοίσιν, 'Ως ίδον "Ηφαιστον διά δώματα ποιπνύοντα. Notavit simul discrimen insigne illorum pincernarum, e quibus duo fuere formosissimi, Ganymedes et Hebe, tertius vero deformis, Vulcanus claudus et fumo niger; nec sine irrisione deorum et pocillatoris. Cf. X, 130 seq. et V, 52-62. ibique not. Verba tamen siccato nectare paulo durius sic

VIII, 314-329. Conf. sup. VI, 1-

 v. Passerat. ad Prop. III, 1, 27. et Heyne ad Apollod. I, 1, 1. extr. p. 15. 16. ed. rec. p. 7.

11 Hæc verba varie interpretantur, vel: nondum Vulcanus, post haustum in cœlo nectar deternisque brachiis, revertebatur ad officinam Liparæam; vel, nondum V. erat Vulcanus faber Deorum, qui jam esset.

post remotas epulas et mensam, ubi nectar exhausit, surgit, manus tergens, aqua lavans, aut potius madefaciens et irrigans nectare epoto; vel denique, nondum Vulcanus in officina Liparea epotum nectar nigro brachio ab ore detersit. Ceterum omnia plana esse et facilia dicit Ach. in hoc sensu: et quum nondum Vulcenus. tergens brachia nigra fuligine tabernæ, et brachia detergens, deorum accumbebat jam siccato nectare, exhausto prius pomense et nectar potabat; vel, nondum culo nectaris pleno, ad exathos adhuc

Vol. II.

dicta, et lectio vulgaris emendanda videtur. Olim suspicabar legendum esse: nec jam vel potius aut jam (ut mox v. 50.) scil. ad cyathos erat seu quum esset siccato nectare tendens (extendens, protendens) Brachia Vulcanus, scil. quum pocula diis porrigeret. Has conjecturas, quarum me nondum pœnitet, reprobavit Heinecke, culus nota est: " Post neque disjunctivas particulas aut, vel etc. negandi vim habere, nullo modo autem et, ac, que, docere studet Bentl. ad Hor. Epod. 16, 6. et Serm. I, 6, 68. cum quo facit Ruhnken. ad Vellei. II, 45. Sed vide (præter Burm. ad Ovid. III, 492. Ern. ad Tac. Ann. I, 32. Johnson. et al.) summum Wolfium acute pro more suo de his disputantem ad Tac. Ann. I, 32. Mox in iis, quæ sequuntur, mendum esse puto; ea certe, quæ interpretes attulere, nauci non sunt. Ipse nihil, quod satisfaciat, extundere potui. Quid dicamus vero de conjectura tendens? Quomodo Vulcanus pocula porrigere potuit siccato nectare?" Potuit omnino, si verba siccato nectare eo quo supra dixi et ad V, 47. sensu acceperis; quem, etsi præfracte eum defendere nolim, probabilem certe faciunt ea, quæ notavi. Nihil vero difficultatis et plus salis h. l. inerit, si reposueris: libato nectare tendens cet. Ita Vulcano non tantum pincernæ, et quidem nigri, partes tribuuntur, sed etiam prægustatoris, qui vina convivis porrigenda libat vel delibat, h. e. antea et primus vel leviter et primoribus labris gustat, prægustat, segoyeveras. v. ad VI, 633. Pro libato a librariis facile substitui poterat sicato. Utrum itaque vel nulla opus sit medicina, vel lenior meliorque adhiberi possit, judicent me acutiores. Comparandus autem est locus similis et facetiarum plenus Luciani in Dial. Deorum V. cap. 4. et 5. 2ETS. The Hoparotes that the σον υίον οίνοχοεῖν ήμιλ χωλεύοντα, ἐκ τῆς καμίνου ἤκοντα, ἔτι τῶν σπινθήρων ἀνάπλεων, άρτι την πυράγραν αποτιθέμενον, και απ' εκείνων αυτών των δακτύλων λαμβάνειν ήμᾶς εήν χύλιχα καὶ ἐπισπασαμένους φιλήσαι μεταξύ, 🐉 📸 ἄν ή μήτης συ ήδεως φιλήσειας υπό της άσβόλου πατηθαλωμένον το πρόσωτον. ήδεως ταύται ου γάς και παρά πολύ ο οίνοχόος έκεδος έμπερεπει τῷ συμποσίω τῶν Βεῶτ ό Γανυμήδης δε παταπεμπτέος αύθις ές την "Ιδην παθαρός γάρ και ροδοδάκτυλος, και επισταμένως δρέγει το έκπωμα και, δ σε λυπεί μάλιστα, και φιλεί ήδων τω νέκταρος. ΗΡΑ. Νῦν και χωλός, ὧ Ζεῦ, ὁ Ἡφαιστος, και οι δάκτυλω αὐτοῦ ἀνάξιω της σης χύλιχος, και ἀσβόλου μεστός έστι, και ναυτιάς όςὧν αὐτών, έξίτου τὸν καλὸν κομήτην τοῦτον ἡ "Ιδη ἀνέθες-ψε- πάλαι δὲ οὐχ ἐώρας ταῦτα, οἰδ οι σπινθήρες, οὐδ' η κάμινος ἀπέτρεπον σε μη οὐχί πίνειν παρ' αὐτοῦ. ΖΕΥΣ Εί άχθη παρά παιδός ώραίου δεχομένη το έκπωμα, σοι μέν ο υίος οἰνοχοείτων σύ δέ, ὦ Γανύμηδις, έμοι μόνφ ἀναδίδου την χύλικα cet. 45. Vulcani et Cyclopum taberna s. officina a poetis collocatur in iis locis, quæ ignibus subterraneis ardent, præcipue in Ætna, Lemno, insulis Æoliis s. Vulcaniis circa Siciliam earumque potissimum maxima, Lipara. 12

- 46. Prandebat quisque Deus sibi, privatim, solus; nondum enim luxuriosi erant. 13 — 45 seq. Πολυθεία, a poetis efficta, lepide irridetur-Conf. Plin. II, 7. et Cic. de Nat. Deor. passim. - 48. Conf. Wernsdorf. Poet. min. T. III. p. 56. miserum, bene, ob gravitatem ponderis. 49. 50. Nondum aliquis poeta commentus erat, Saturni filios, Jovem, Neptunum et Plutonem de mundi imperio sortitos esse. Imperium profundi, maris, (non inferorum) triste, ob tempestates, in mari sævientes, quæ tot calamitatum causæ sunt. Pluton, Πλούτων, torvus, sævus, durus, inexorabilis, 'Ατδης άμείλιχος ήδ' άδάμαστος. Τουνεκα καί τε βροτοίοι θεών έχθιστος απάντων, Hom. Il. IX, 158. 159. cum conjuge Sicula, Proserpina, in Sicilia nata et rapta a Plutone juxta Hennam, unde et Hennæa dicitur. De Proserpina v. Creuzer's Symbolik T. IV. p. 344 seq. — 51. 52. Conf. ad II, 149 seq. Nondum aliquis poeta fabulose multa tradiderat de inferis et pœnis ibi luendis, v. c. de rota Ixionis, de Furiis, de saxo Sisyphi et de vulture atro, jecur Tityi et Promethei depascente; neque etiam de regibus judicibusque infernis, de Plutone, Minoe, Æaco, Rhadamantho, . Triptolemo: nam his non opus erat, quum scelera ne nota quidem essent, nedum admitterentur, neque talia in mentem veniebant hominibus, quorum et vita et religio simplicissima erat.
  - 53. Improbitas, exemplum improbitatis, illo ævo, quod poetæ aureum dixerunt sæculum, admirabilis, inusitata et inaudita, fuit, ut nunc probitas, de quo v. mox v. 61 seq. 55 seq. De antiquissima hac honoris testificatione et veneratione majorum natu v. Heyne ad Virg. Ecl. VI, 66. Kænig ad Claudian. XXI, 48. (Cedentes spatiis assurgentesque videbas) Intpp. Gell. II, 15. et inpr. Klotz. ad Tyrt. p. 139. 56. Barbato, non viro tantum, sed etiam juveni, cui prima lanugo erat. Conf. v. 59. licet ipse puer videret plura domi fraga cet., h. e. quamvis ditior esset. Fraga autem et glandes primi hominum cibi erant solæque divitiæ. Conf. VI, 10. Plin. XVI, 3. et 5. XVIII, 7. et 8. XXI, 15.

58. 59. Dodwell. in Annal. Quintil. p. 79. et 136. " Prima, inquit,

<sup>18</sup> v. Heyne ad Virg. Æn. VIII. 416 seq. Spanhem. ad Callim. H. in Dian. v. 47. et Kæppen ad Hom. Il. a, 594. Cf. sup. ad I, 8. et X, 132.

adolescentiæ barbatæ lanugo ab anno censebatur ætatis XVIII. eoque ut videtur, expleto. Hoc nos docet h. l. Juvenalis, quum barbates suum, quem puero opponit, quatuor dumtaxat annis puero majoren agnoscit, et prima tantummodo lanugine vestitum. Ita prima lamgo in amum XVIII. expletum convenerit, quum etiam pueritia in ame XIV. similiter expleto terminata fuerit. Inde barbatuli juvenes (Cic. ad Att. I, 14.) appellabantur ad illum usque annum, ut videtur, quo barbam primam radebant, ætatis scilicet XXI. Hanc pubertati plene setatem constituent JCti, (Dig. L. I. tit. 7. l. 40. 1. L. XXXIV. tit. 1.) usque a temporibus Hadriani. Nec id immerito, etiam pro sententia veterum cet. - Venerabile fuit præcedere quatuor annis: ita nimirum, ut parem aliquatenus reverentiam illam agnoscat poeta, que a pueris prime juvenum lanugini dari solebat et etati barbate: utrobique enim pariter adsurgebant, proinde aliam illam, nec suæ æqualem, ætatem agnoscentes." Conf. ad VI, 105. - 59. Primæ lanugini, adolescentulis, etsi adhuc imberbibus, idem adeo honor habebatur a pueris, qui sacræ, venerandæ, senectæ, senibus, veneratione dignis, a juvenibus.

60—70. Nostris temporibus fides et probitas portento miraculoque similes sunt. Depositum dicitur, quodcumque deponitur apud aliquem eique adservandum traditur. 61. follem, saccum, crumenam, (ut XIV, 281. Veget. II, 20. Plaut. Aul. II, 4, 23.) veterem, dudum sibi commissum, cum tota ærugine, cum omni pecunia, quæ fuit in eo et præ vetustate ac situ jam æruginem contraxit. Æris vitium ærugo dicitur, ferri robigo s. rubigo, Schol. 62. 63. Ejusmodi fides nunc digna videtur, quæ, prodigii instar, in libellis Tuscis, h. e. haruspicum, notetur, et ex horum præscripto expietur lustreturve agna aliave victima iratis diis cæsa. Haruspicina, quæ jam Pelasgis in usu fuit, ab Etruscis maxime exculta est et ab iis ad Romanos pervenit: unde Tusci libelli, ut libri Etruscorum ap. Cic. de Div. II, 23. et Etrusca disciplinæ volumina ap. Plin. II, 83. s. 85. — coronala agna: nam victimæ et vittis, et sertis floribusque ornabantur.

64—70. Egregii sanctique viri exemplum nunc tam rarum est, ut simile sit monstro, quale est bimembris puer cet. Cicero de Div. II, 28. Si, inquit, quod raro fit, id portentum putandum est, sapientes esse, portentum est: sæpius enim mulam peperisse arbitror, quam se-

lisque mensis improbaverint. Sed poeta et prandere h. l. est id. qd. coenare; bs: potius communia Deorum convivia ridet, autem verba opponuntur versa. 42 seq.

pientem fuisse. - Monstrum, insolita species. v. ad II, 122. 123. Poeta autem paulo prolixior h. l. videri potest in recensendis variis monstris, ostentis, prodigiis portentisque v. 65-70. De horum aliorumque generibus ac causis v. Heyne Opusc. Academ. T. III. p. 198 -215. et 255-274. bimembri puero, duplicia vel hominis animalisque membra habenti, partui monstroso. Cf. Liv. XXVII, 11. et XLI, 26. Heyne l. l. p. 271. 272. Piscibus inventis sub miranti (v. Var. Lect.) aratro terram scindente. Conf. Liv. XLII, 2. Strab. XII. Plin. IX, 57. s. 83. ibique Hard. - 66. Mulæ fetæ exemplum rarissimum quidem, (unde et proverbii loco dicebatur quum mula pepererit, v. c. Suet. Galb. c. 4.) sed non omnino negandum. 14 - 67. Lapidei imbris crebra fit mentio ap. Livium, v. c. I, 31. VII, 28. XXI, 62. XXII, 86. XXIII, 31. XXV, 7. al. Conf. Plin. II, 58. XXXI, 1. et de causa hujus prodigii, a violentis ventis repetenda, qui lapides in altum sublatos iterum in terram (vel de montibus quoque) dejecerint, Heyne l. l. p. 212. 213. - 68. Examen apum in pendentis wae speciem (Borgudo Hom. 11. II, 89.) considers in culmine delubri domusque, vel in arbore, foro, castris signisque militaribus, sæpius in dira refertur omina. Conf. intpp. Sil. VIII, 633 seq. Virg. Ge. IV, 554 seq. et Æn. VII, 64 seq. Harduin. ad Plin. XI, 17. et Drak. ad Liv. IV, 33. apium pro apum. 15 - 69. 70. Amnes passim memorantur fluxisse gurgitibus miris, portentosis, h. e. sanguineis, (cf. Yar. Lect.) aut vortice lactis, aquis scil. a soli cretacei aut argillacei aut ferruginei contagione albescentibus aut rubescentibus, aut nigrescentibus. Heyne Opusc. Acad. T. III. p. 265. 266. Liv. XXII, 1. XXIV, 10. 44. XXVI, 23. XXXIV, 45. Plin. II, 56. Gurgitibus et vortice poet. pro aquis. Grangæus gurgites miros referebat ad nimiam vim aquarum, quæ religionem fecerit.

71 seq. Infortunium tuum neque insolens est impib hoc sæculo, neque magnum, si comparetur cum iis, quæ passi sunt alii. ᾿Απαιτα γὰς τὰ μείζω' ἢ πίποιθε τις ᾿Ατυχήματ' ἄλλως γεγοιότ' ἐπουύμενος, Τὰς αὐτὸς αὐτοῦ συμφοςὰς ἐξῶν φέρει, Timocles ap. Athen. VI, 1. (2.) p. 223. fraude sacrilega, scelerata, improba, quæ scil. perfidia et perjurio amici fiebat. — 73. arcana, h. e. sestertia arcano s. secreto apud ali-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Conf. Liv. XXXVII, 3. Aristot. dense 1768. 8. et Bochart. Hieroz. I, anim. VI, 24. Plut. plac. philos. V, 14. 2, 20.

Harduin. ad Plinium VIII, 44. s. 69.

Spallanzani Memorie sopra i muli. Mo
No. XII, 64.

quem deposita ejusque fidei clam, sine testibus, commissa. 74. pets- $l\alpha$ , amplæ.

- 75 seq. Apta improbitatis imago et simul irrisio theologiæ veteram vel doctrinæ de Diis, quos vel minus hominibus metuendos esse poeta docet. Lucianus Timon. c. 2 seq. Oarror, inquit, ron inquit, ron inquit, έπιγειρούντων έωλον βρυαλλίδα φοβηθείη αν, η την του πανδαμάτορος περικαί φλόγα cet. — 77. neget depositum amicus tuus. 78. fulmina Tarpeie, h. e. Tarpeii s. Capitolini Jovis. 79. Frameam gladium fuisse docent Isidorus et Augustin. Ep. 120. c. 16. sed hastam Tac. Germ. c. 6. ubi Cirrhœus vates, µárric, ut Delius vates ap. Virg. Æn. VI, 12. Apollo Delphicus, sic dictus a Cirrha, Phocidis oppido et navali Delphorum, quod inde pro ipsis Delphis ponitur. Ei spicula et arcum dari, notissima res est. 80. Conf. Tibull. I, 4, 25. Puella venatrix est" Agresus aygoriga. 81. Tridens insigne sagittas. Neptuni, quod tamen et Nereo tribuitur a Virg. Æn. II, 418. Neplunus docte dicitur pater Ægæi sc. maris, (ut sp. Horat. Od. II, 16, 2. et Virg. Æn. XII, 366.) quoniam in eo præcipua illius sedes est, unde et ipse Ægæus vocatur. v. intpp. Virg. Æn. III, 74. vero pater maris appelletur, v. ad VI, 394. - 82. Herculis arcus et sagittæ fatales ac Philocteti dono datæ; quod vel ex Hygini f. 102. 83. Armamentaria cœli facete dicuntur. 84. 85. Non tantum jurabit per caput filii, ut solebant patres, sed, quod horribilius, se, Thyestæ exemplo, manducaturum filii sinciput adseverat; Grang. Comedam, scil. si mentior. Sinciput flebile nati, h. e. flebilis, miserandi nati, ut s. miserabile ap. Sidon. V, 418. Sinciput totum caput, ut ap. Plaut. Men. III, 2, 41. IV, 2, 69. al. etsi proprie vel dimidiam ejus partem (qs. semicaput) vel priorem ita dici putant. Phario, Ægyptio: nem Pharos, parva Ægypti condimento capitis. ins., de qua v. sup. ad VI, 83., totam passim Ægyptum designat. Ægyptium autem acetum laudant Martial. XIII, 122. et Athenseus ΙΙ, 26. s. 66. (πάλλιστον δ' όξος είναι, φησί Χεύσιππος ο φιλόσοφος, τό τε Δίγύπτιον καί το Κνίδιον.)

86—119. Causæ mensorantur, cur multi homines pejerare non dubitent. — 86—88. Notæ sunt sententiæ veterum philosophorum, qui Deos vel esse, vel, ut Epicurei, res humanas curare negabant, quique Naturam credebant vel nihil aliud quam Deum, vel ab eo diversam esse. Conf. quos jam alii laudarunt, Plin. II, 7. Senec. de Provid., Cic. de Nat. Deor., Plut. de plac. philos. I. et inpr. Barth. ad Clau-

dian. in Rufin. I, 1 seq. p. 1077—1094. De antiquorum vero philosophorum theologia accuratius disputarunt Tiedemann, Meiners, Buhle et Tennemann. omnia ponant, omnes res humanas contineri existiment. — 87. moveri, gubernari. 88. Natura volvente vices, moderante vicissitudines, ut ap. Virg. Æn. III, 376. et Claudian in Rufin. I, 6. ubi v. Barth. — 89. Altaria tangunt, qui vel precantur, vel jurant. Conf. ad XIV, 219.

90-105. Præclare perjurorum animus adumbratur. - 93. Perjuri ab ipsis Diis pœna et plerumque quidem præsenti, inpr. cœcitate, mulctari credebantur et ab Iside. Conf. Ovid. Amor. III, 3, 1. 2. et ex Ponto I, 1, 51 seq. Apul. Met. VIII. p. 213, 9. ed. Elm. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. II. p. 466. et Jablonski Panth. Ægypt. T. I. p. 111. 112. ubi monet, magnam semper fuisse et esse hodie in Ægypto cœcorum multitudinem, hanc vero cœcitatem a superstitiosis hominibus Isidis iræ, non naturalibus causis, tribui. Idem de hac Dea copiose egit ibid. T. II. p. 3 seq. Isidis autem sacra e peregrinis maxime vigebant Romæ et superstitiosissime agebantur. Conf. ad VI, 525-541. XII, 28. et Hevne ad Tibull. I, 3, 23 seq. Ad hanc vanam superstitionem perstringendam spectat mentio Isidis et sistri, quo irata dea lumina, oculos, excutere fingitur. (Isisklapper) quo olim sacerdotes Isidis accinebant iis, qui mortem Osiridis lamentatione complorabant, erat æneum rotundumque crepitaculum, a sinstal, concutere, sic dictum, in cuius parte superiore felis cum facie humana, in inferiore Isis sculpta erat. Ejus per angustam laminam, in modum baltei recurvatam, trajectæ mediæ paucæ virgulæ, crispante brachio tergeminos jactus, reddebant argutum sonorem, ut utar verbis Apul. Met. XI. p. 258, 33. 16

95. Aliæ pænæ, quæ perjuris infliguntur ab iratis diis. Phthisis,  $\phi S / \sigma_{i}$ , tabes lenta. Vomicæ putres, ulcera putrida, apostemata,
abscessus maligni puris pleni. Sunt tanti æstimanda, ut non eligantur cum opibus et patienter ferantur? "Melius est ægrotare cum
divitiis, quam esse sanum pauperem," Schol. 96. Podagram locuple-

be v. Plut. de Is. et Osir. c. 63. Brækhus. et Heyne ad Tibull. I, 3, 24. Isidor. Orig. II, 21. III, 13. Serv. ad Vig. Æn. VIII, 696. Fabricii Antiq. p. 202. Schotti Obes. II, 6. intpp. Petron. II4. et Prop. III, 9, 43. Gruter. Inscript. p. 82. n. 3. et 4. (ubi imago sistri expressa est) Oisel. Thes. num. tab. 47. et 117.

et in comment. p. 566. Maffei gem. an. T. II. t. 1. 2. 3. Spon. ant. mon. Jablonski l. l. Bachierii et Tollii diss. in Vol. VII. Thes. Græve, Fabretti Inscriptt. p. 467. 488. Böttigeri Sabina p. 204. 205. Creuzer's Symbolik T. I. p. 335.

tem, h. e. que, vel si cum divitiis conjuncta est: non, que divitibus (immo luxuriosis) plerumque infesta et familiaris est. De podagra divitum pedibus insidiante cf. Martial. XII, 17. Luciani Epigr. XXVII. in Brunck. Anal. T. II. p. 313. et Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. II. p. 427 seq. Ladas, velox cursor, qualis fuit Ladas, cursor Alexandri M., qui in Olympicis palmam tulit. v. intpp. Catull. LV, 25. Martial. II, 86. X, 100. Pausan. II, 19, 6. III, 21, 1. VIII, si non eget Anticyra, nec Archigene, facete pro: si 12, 3. X, 23, 9. sanus est, si sapit. Anticyra pro helleboro s. veratro, cujus prastantissimum genus nascebatur parabaturque Anticyræ, cuique vis stomachi ventrisque insanorum, delirorum cet. purgandi inerat, inpr. ubi in illa urbe vel insula bibebatur. Conf. Pers. IV, 16. (ubi v. Fülleborn p. 88. 89.) Horat. Sat. II, 3, 83. 166. et A. P. 300. loca class. Gell. XVII, 15. et Plin. XXV, 5. s. 21. ubi conf. Hard. Anticyra, Arringa, (propr. Arringea, Cirrhæ adversa) nomen duarum urbium maritimarum in Phocide ad sinum Crissæum et in Phthiotide ad Maliacum sinum. Utrique hellebori proventus tribuitur, illi a Pausan. in loco class. X, 36. huic a Stephano et Strab. IX. p. 288. 299. - 98. Archigene, h. e. medico, qui mediam pertundat venam. v. ad VI, 46. et 236. plantæ, pedis. - 99. Quid Ladæ profuit, in stadio Olympico vincere et tamen esurire? Pisææ, Olympicæ: nam Pisa urbs Elidis in Peloponneso ad Alpheum fl. ubi Olympici agebanter ludi eo loco, cui postea Olympiæ nomen fuit. Victores autem in Olympiis ludis, 'Ολυματιούλαι, non modo coronis oleagineis, (v. Pausan. V, 15, 3. et 16, 2. al.) sed etiam aliis muneribus honoribusque fere divinis afficiebantur. Conf. Le voyage du jeune Anacharsis en Grèce chap. 38. At tot honores et præmia non ab inopia tutos præstabant victores.

100—105. Alia pejerantium effugia et perjurii causse lepide memorantur. 100. Sententia notissima. Χρόνια μὰν τὰ τῶν Seῶν τως, εἰς τέλος δ' οἰν ἀσθενῆ Eurip. in Ione 1615. Cf. Plut. de sera num. vind., Plat. de legg. X., Plin. II, 7. Valer. Max. I, 1. ext. 3. Heyne ad Tibull. I, 9, 4. Kœnig ad Pers. II, 24 seq. et Mitscherl. ad Horat. Od. III, 2, 32. Ut, quamvis. 103. his, ejusmodi delictis, solet ignoscere, quia plerumque non puniuntur, vel quia non ad Numinis contemtum, sed ad commodum pejerantis spectant. 105. Exempla suppeditabit historia omnium temporum. crucem, servile supplicium. diadema, regiam dignitatem, regnum. Conf. ad VIII, 259.

107 seq. Egregie adumbratur perditorum hominum audacia. ad delubra vocantem eum, ut juret, procedit talis homo, non sequitur, immo paratus est trahere in jus te cunctantem et vexare, objurgare te velut sycophantam et calumniatorem. Sic φθάνι δί τι καὶ τὸν ἄγωνα dixit Strato Epigr. XXVI. in Brunck. Anal. T. II. p. 365. Mutatio numeri, confirmant, præcedit cet., passim obvia est et affectui apta. 110. fiducia innocentiae. 110. 111. Conf. ad VIII. 186. Urbani non'cognomen, sed epitheton scurræ s. faceti hominis. Conf. Ernesti clay. Cic. ubi hee notavit: "Urbanitas est virtus ingenii animique. qua eleganter possumus, ut homines in urbe liberaliter educati, de omnibus rebus judicare, neque aliquid inepti et absurdi dicimus et facimus, sed potius venuste et cum specie quadam liberali : estque hoc genus urbanitatis per totam vitam, orationem moresque fusum. Hinc urbanus elegans in omni judicio, dicto, facto, qui opponitur imperito s. absono, ut aoreio, a Stoicis auase: deinde perpetuo Romæ vivens, aut otiose aut causas in foro gerens cet.: denique facetus, dicax, quales fieri solent otiose Romæ viventes nihilque agentes, nisi ut in foro stent cet, unde tandem pro scurra dici cœpit." Conf. ad XVI, 25. Gron. ad Plaut. Trinum. I, 2, 165. et de Sestert. IV, 9. Scal. et Dorr. ad Catull. XXII, 2. 9. 12. et Salmas, ad Poll. XXX tyr. p. 316. - fugilivus scurra Catulli, v. ad VIII, 187.

112. 113. Ridet poeta Homeri commenta. Tu miser exclamas, ut v. 31. 32. vincere clamore Stentora χαλκόφωνον, "Ος τόσον αὐδήσασχ', δσων ἄλλω πεντήκωντα, Hom. II. V, 785. Gradivus, Mars, Homericus, qualem Homerus effingit: ὁ δ' ἔβραχε χάλκεος Ἄρης, "Οσσων τ' ἐννάχιλω ἐπίαχον ἢ δεπάχιλω ἀπίρες ἐν πολέμφ, ἔριδα ξυνάγωντες Ἄρηος, II. V, 859 seq.

114—119. Facete increpatur ipse Jupiter bezioc a bezion ramiac et perjurii vindex, tamquam impotens et ignavum numen, (ut Mars II, 130. 131.) simulque stultitia hominum, a quibus colantur Dii, qui nee audire, nec videre et loqui possint, adeoque vita careant, quique instar hominum muneribus capiantur. Similis est lepos et sarcasmus Luciani in Timone c. 1—6. Conf. et Virg. Æn. IV, 206 seq. — 114 seq. Si audis, Jupiter, cur non vocem mittis, respondes? video, in statuis tuis marmoreis æneisque non plus vitæ inesse, quam in statua Vagellii a. Bathylli.

116. 117. Gravis objurgatio et apta religioni veterum, qui Deos non tam benignos, quam sui commodi donorumque non minus, quam homines, cupidos fingebant, adeoque non precibus eos implorabant,

sed votis, horumque exauditionem non ab illorum benignitate, sed grato beneficiorumque memori animo exspectabant. Hinc etiam in precum formulis Dii sæpe munerum acceptorum admonebantur, v. c. ap. Hom. Il. I, 39 seq. VIII, 240. Odyss. IV, 763 seq. XVII, 240 seq. Virg. Æn. IX, 406 seq. carbone, ara, in qua carbones incensi; non acerra: nam jecur etiam et omenta dicuntur imposita. in qua thus involutum, thuris piperisque cucullus ap. Martial. III, 2, soluta, aperta, ut thus effunderetur. Conf. Ovid. Ep. Her. XI, pia thura, quæ pietatem in deos testantur, ut ap. Sil. IV, 794. Virg. Æn. IV, 637. V, 745. et al. — 117. jecur, præcipuam extorum sectum, resectum a ceteris extis. Alii interpretantur minutatim sectum, forte ut facilius comburatur. Omentum, panniculus s. membrana tenuis, ventriculo pulvinaris instar instrata et intestina involvens; (Gr. ἐπίπλουν, Germ. netz) deinde intestina molliora; denique adeps, ut forte h. l. et xioon vel dnude ap. Hom. II. I, 460. alba e natura adipis; vel albi porci. - 119. vid. et VIII, 240. Var. Lect.

120-125. Audi nunc, Calvine, quæ solatia ego tibi ferre, afferre, possim, et quidem e sensu communi desumpta, quoniam non sum philosophus: neque enim philosophicis opus est argumentis ad te consolandum ob levem, quam fecisti, jacturam, scil. decem sestertiorum. Hæc præclare expressit poeta, inpr. v. 124. et 125., ubi metaphora petita est ab ægrotantibus, quibus pro vario morborum genere vel penitiores, vel rudiores adhibendi sunt medici. Conf. v. 19 seq. Infra tamen v. 184 seq. philosophiæ præcepta traduntur. — 122. Cynicorum et Stoicorum idem auctor erat, Antisthenes, eademque pæne dogmata; solo fere habitu distabant. Utrique etiam pallio utebantur, sed sub eo Stoici tunicam gerebant, Cynici vero leviores interulas sive tuniculas lineas; unde passim axirous dicuntur. 17 tunica tantum distantia, quod nudius et inverecundius Cynici, quæ velant et tegunt leviter Stoici; Lips. ad Tac. Ann. XVI, 34. E sectis philosophorum h. l. memorantur, quæ potissimum Romæ vige-123. vid. ad XIV, 319. Suspicit, veneratur, magni æstimat, admiratur. plantaribus, plantis vel arboribus. 124. ægri dubii,

<sup>17</sup> v. Ferrar. de re vest. I, 4. 15. III, 2. et P. II. lib. 4. c. 19. et 20. Menag. ad Diog. Laert. VI, 104. Athen. XIII,

uris) Lips. ad Stoic. philos. Diss. I, 13. inpr. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. II. p. 472. Böttiger über den raub der 2. (19.) p. 565. (ubi legitur præsagium Zenonis de Stoicis ad Cynismum deflex-

quorum salus dubia s. anceps est. 125. committe venam secandam, h. e. curationem morbi. *Philippi*, medici et forte imperiti. Modeste poeta se talis medici discipulo comparat.

126-135. Vid. ad v. 1-12. tam detestabile factum, quam quod amicus tuus commisit in te. Similis autem orationis color ap. Horat. Sat. II, 3, 41. hoc si erit in te Solo, nil verbi, pereas quin fortiter, addam. 127. 128. Maximi doloris indicia. Conf. Heins. ad Claudian. XV, 135. - 129. Nimirum necesse est, ut accepto danno janua claudatur : elewizac hæc, quibus, quæ sequuntur, optime respondent ; Hein. claudenda est janua, in signum mœroris, ut in funere (v. 131.) propinquorum fieri solet, (Tac. Ann. II, 82. al.) h. e. justus est dolor et luctus. — 131. nummi amissi, jactura pecuniæ. 132-134. Jactura pecuniæ vero, non ficto, dolore, veris lacrimis ploratur, non fictis vel simulatis, coacto humore, ut plurimum funera propinquorum, (Martial. I, 34. Senec. Ep. 93. al.) quod lepide h. l. notatur. mo dolorem fingit in hoc casu, ita ut contentus sit, vestem summam, ejus superiorem partem, deducere tantum ab humeris, neque etiam scindere s. dilacerare, ut fit in summo luctu. Cf. Var. Lect. 133. Vexare oculos humore coacto, ut ap. Terent. Eunuch. I, 1, una falsa lacrimula, quam oculos terendo vix vi expresserat. Sic coactas, inanes et jussas 'acrimas dixere Virg. Æn. II, 196. IV, 449. X, 465. Martial. I, 34. Cf. sup. ad VI, 273 seq.

136—139. Si sæpe fit, ut tabellis, cautionibus s. obligationibus, non semel, sed decies et diversa in parte, variis locis coramque testibus, qui singuli eas subsignarunt, lectis a creditore et ipsa debitorum manu scriptis, tamen hæc chirographa, has tabulas a se ipsis scriptas, vana, conficta et adulterina, adeoque supervacua, quibus nulla insit vis probandi, esse dicant ii, debitores, quos arguit, convincit, ipsorum litera, scriptura, manus, chirographum, et sardonyx, sigillum gemmæ insculptum. 137. chirographa ligni, tabulas ligneas, cera illitas, et cautiones ipsa debitoris manu scriptas, quales sunt obligationes nostræ et literæ cambiales. (v. Salmas. de modo usur. p. 391.) Eodem forte sensu ligna dixit Ovid. ex Ponto II, 9, 69. 70. quos versus Cujacius Obss. XI, 14. ita e libris mss. non male restituit: Nec mea fallaci convicta est gemma sigillo Mendaces lignis imposuisse notas. Conf. tamen Var. Lect. 18 139. Sardonyx vel Sardonychus (v. Var.

<sup>&</sup>lt;sup>1a</sup> Scholion vetus ap. Barth. Advers. NIV, 16. "Lignum sicut et membraet hoc pro chirographo erat."

Lect.) princeps gemma, sigillum, quod præcipue in sardouyche insculpitur, quoniam sola prope gemmarum scalpta ceram non aufert. Plin. XXXVII. 6. s. 23. ubi v. Hard. Conf. sup. ad I. 68. VI. 382. VII, 144. XIV, 132. loculis, in thecis.

140. Num te, - O delicias! O rem ridiculam! vel O ridiculum hominem! - extra communia ponendum, a communi hominum fortuna eximendum censes? Faceta irrisio! Conf. Var. Lect. et ad VI, 47. - 141. qui, h. e. qua ratione, cur tu es, (qui fit, ut tu sis) galling filius albæ, h. e. singulari felicitate natus, cui contigerit uni, quod nescio an ulli, (ut Fortunce filius ap. Horat. Sat. II, 6, 49. Gall. le fils de la poule blanche et nostrum glückskind) nos vero reliqui homines viles pulli nati infelicibus ovis, h. e. communi hominum fortune obnoxii? Horum proverbiorum, quibus perperam comparant illud, mali corvi malum ovum, origo incerta est, 19 et forsan deducenda vel a præcipus gallinarum in pullis custodiendis defendendisque sedulitate et singulari erga eos affectu; (φιλοστοργία, de qua v. Bochart. Hieroz. II, 1, 18.) vel potius a raro partu et sterilitate albarum gallinarum, quæ, ut verba Columellæ R. R. VIII, 2, 7. mea faciam, quum sint fere molles ac minus vivaces, tum ne fecundæ quidem facile reperiuntur. Conf. Var. Lect. — infelicibus ovis, avis inauspicatæ, (mali ominis) aut cornicis aut bubonis aut potius corvi, ovum per os reddentis, Brit. - 143. bile, ut V, 159. - 144. Confer, compara tuo damno, quæ alii patiuntur, latronem, sicarium, conductum mercede ad necem alicui inferendam, et incendia excitata sulfure, face aliaque materia sulfurata, quæ dolose apposita est januæ, ut hæc primos colligat ignes, et exitus præcludatur iis, qui in domo sunt. Cf. IX, 98.

147 seq. Varia sacrilegii genera venuste adumbrantur, et magna vis inest in epithetis. 148. adoranda robiginis, veneranda antiquitatis, qua pretium eorum augetur et quasi sanctitas. Robigo autem h. l. id. qd. ærugo, æris, non ferri vitium. — 149. Dona, dea Inpara, (unde et mox positas) et quidem non singulorum hominum, sed pepulorum et antiqui regis. " Non de Romæ regibus hic loquitur, sed de regibus rei publicæ sociis, de Attalo aliisque, vel ducibus Carthaginiensium, Græcorum, Syrorum, Ægyptiorum cet., qui sæpe coronas aliaque dona Jovi Capitolino Romam mittebant;" Ach. et Dusaulx.

<sup>19</sup> Alii eam inde repetunt, quod candi- Suet. Galb. 1. Dio XLVIII. p. 389. da boni, nigra mali ominis sint; alii a Plin. XV, 30. a. 40.) alii vero a Leda, gallina alba, ab aquila prætervolante in duo ova pariente, e quibus immortales et Livise Drusilles gremium demissa; (v. mortales nati.

Vulgo autem non male suspicantur, tecte h. l. notari Neronem, (quem et incendiarium, et sacrilegum fuisse simulacraque ex auro vel argento fabricata et templis detracta conflavisse, Suet. c. 32. 38. et alii memorant) aut alium satis notum illa ætate. 152. bracteolas, tenues auri laminas, æri inductas, πέταλα, de Castoris, Castoris statua s. imagine, ducat, detrahat.

158. An dubitet, tam tenues bracteas vel auri quid argentive detrahere, is, qui solitus est, (cf. Var. Lect.) conflare totum Tonantem, totam Jovis effigiem? 155. artifices veneni, qui illud parant. mercatorem veneni, non qui vendit, sed emit venenum, ut eo aliquem necet. Sic emtores provinciarum dixit Cic. p. red. in Sen. c. 4. — 155. Parricida designatur. Conf. ad simil. loc. VIII, 213. 214. deducendum in mare corio bovis, culeo, cui insuitur. — 156. simia innoxia, lepide, quæ nihil peccavit et tamen simul pænam luit.

157 seq. Hæc est minima pars scelerum, quæ usque a Lucifero, donec lux occidat, a mane ad vesperam, audit ad se delata custos Urbis, præfectus Urbi, cui tutela Urbis commissa est, <sup>20</sup> Gallicus, Rutilius Gallicus Valens, quem Domitiani temporibus præfectum Urbi fuisse, patet ex Stat. Silv. I, 4. cujus carminis v. 16. est hic: Quem penes intrepidæ mitis custodia Romæ. <sup>21</sup> Conf. ad IV, 77. Henninius putabat, ex h. l. constare ætatem, quo Satira nostra sit scripta. Sed v. ad v. 16. 17. — 160. una domus scil. Rutilii Gallici, ubi audies, quot Romæ scelera et quam gravia quotidie committantur: nam præfectus Urbi sub Imperatoribus omnem fere jurisdictionem exercebat, quod notissimum ex Tac. Ann. VI, 10 seq. et aliis. Paucos consume dies in domo ista, et te miserum dicere aude, si potes, h. e. non audebis, si te aliis, qui graviora passi sunt, comparaveris.

162—173. Non magis mirum est, Romæ tot videre sceleratos homines, quam in Alpibus tot strumosos cet. Quis vero mirabitur, quae sunt vulgaria et naturæ quasi cujusvis loci congruunt? Conf. ad III, 167—196. — Exquisita variarum rerum similitudine ostenditur, quanta sit Romæ morum corruptela. 162. Æquicolis in Italia et Alpibus in natione Medullorum est genus aquæ, quam qui bibunt, efficiuntur turgidis guttaribus, Vitruv. VIII, 3. extr. Conf. Plin. XI, 37. s.

præfecti vigilum, qui institutus est, postquam Galli Capitolium ceperunt." Quod mireris arrisisse Cujacio in Paratitlis ad Digest. I, 12. et a<sup>iii</sup>s. Præfectus vigilum ab h. l. alienus est.

w ut ap. Sen. Ep. 86. et in Elegia, que legitur in Wernsdorf. poet. min. T. III. p. 159. v. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Male vet. Schol. "Gallicus nomen

68. ibique Hard. — 163. Hoc non alibi legere memini. Pomp. Melam consuli jubent intpp. sed vellem ejus locum laudassent, quem nondum reperi. De Meroe v. ad VI, 528. mamillam feminarum.

164. 165. Cærula Germani lumina, cæruleos oculos Germanorum, quales et his et Britannis omnibusque pæne populis septemtr. s. Scythis tribuuntur; quod Aristoteles Probl. XIV, 14. naturæ vitium esse putabat et frigoris effectum, alii vero arti potissimum tribuunt et glasto, quo se colorasse Britannos tradunt Cæsar B. G. V. Plin. XXII, 11. et Solin. c. 35. unde etiam Brith et pictos Mart. XIV, 99. eos dici putant. Conf. intpp. Tac. Germ. 4. et Mart. XI, 54, 1. Mitscherl. ad Horat. Epod. XVI, 7. et Conring. de habitus corporam Germanic. causis Frft. 1727. p. 81 seq. stupuit lumina, v. ad IV, 119. - Casariem flavam, Eardy, (hochblond, goldgelb) Germanis Gallisque tribuunt Diodor. V, 28. Herodian. IV, 12. et alii, (unde auriconus Batavus Sil. III, 608. et Vandali x pusosidii; dicuntur Procopio) sed rutilam, rufam, πυξέρην, (feuerfarben) Tac. in Hist. IV, 61. in Germ. 4. in Agr. 11. Galenus in comm. ad Polybum de victu c. 6. ad Hippocr. de diæta p. 31. ed. Bas. 1538. Sen. de ira III, 26. Liv. XXXVIII, 17. Mart. XIV, 176. et utramque Sil. IV, 200 seq. Rutilum iis crinem non natura tantum, sed ars quoque dabat: nam capillos crebro lavabant rutilabantque lixivio seu sapore Gallico; qui ex sevo s. sebo et cinere factus erat, ut et pulchram ita et terrificam sibi induerent faciem; unde h. l. madido cirro. v. Martial. VIII, 33, 20. XIV, 26. et 27. (spuma Batava et caustica) Plin. XXVIII, 12. s. 51. (ubi v. Hard.) Suet. Cal. 47. Eosdem vertere capillum croco dicit Tertull. de cultu II, 6. et aqua calcaria, τιτακου ἀποπλυματι φιατες τας τριχας συνιχως, Diodor. V, 28. Quæ tantum non omnia jam notavit Lips. ad Tac. Germ. 4. ut et hæc: "Romanæ etiam matronæ veteres amabant colorem flavum rutilumque et summa diligentia capillos cinere rutilabant; posteriores magis avide, quæ capillitium ipsum emebant a Germanis et pro comis suis supponebant. v. Valer. Max. II, 1, 5. Ovid. Am. I, 14, 45. et Tertull. de cultu II, 6." Cf. ad VI, 120. (nigrum flavo crinem abscondente galero, quæ verba hinc explicanda videntur) ad V, 115. Conring. l. l. p. 97 seq. Grupen de uxore Theotisca c. 4. p. 140-221. Anton's Gesch. d. Deutschen Nation p. 79 seq. Böttigeri Sabina p. 139. 140. Ab iisdem Germanis matronæ Rom. adsciverunt cornua, xíqura, h. e. capillorum nodos, implicationes, struem et tutulum: (v. ad VI, 502. Salmas. ad Solin.

p. 762. al. 535. Böttiger l. c.) nam insigne Germanorum obliquare crinem nodoque substringere; — horrentem quoque capillum retro sequentur ac sæpe in ipso vertice religant: — in altitudinem quamdam et terrorem adituri bella ornantur, Tac. Germ. 38. Martial. V, 38. et de Spect. III, 9. Sen. Ep. 24. et de Ira III, 26. Germani longam nutriebant comam eamque non crispabant aut inurebant calamistris, ut Phryges, sed in nodum cogebant, vel, ut poeta noster dicit, torquebant cornua cirro madido, madidato, madefacto. Cirri Germanorum memorantur etiam Tertull. de virginibus velandis c. 10. et ita dicuntur cincinni, annuli, (locken) capilli deflui, dependuli, diffusi, tam in vertice, quam retrosecus collecti, renodati, religati. Conf. Tac. l. l. ibique Gron. torquentem cæsariem, cui docte tribuitur, quod proprie ad ipsum spectat Germanum.

167-173. Fabula de parva Pygmæorum statura eorumque pugna cum gruibus, quæ ingruente hieme in calidiores plagas abeunt, (v. Plin. X, 23.) notissima est et ex etymologia forte efficta, (nam xvyu) 8. πυγών cubitus dicitur et πυγός brevis) vel, judice Strab. XVII., inde, quod corpora summo solis et calore et frigore exigua fiunt et contorta: Pygmæos enim Plinius VII, 2. in India, (at IV, 11. in Thracia) Homerus, Mela et Strabo in Æthiopia, alii in Scythia ponunt. v. Kæppen ad Hom. Il. III, 3-7. Hard. ad Plin. ll. ll. et Kænig ad Claudian. XV, 474 seq. Nota Ach. est: "Forsan hæ fabulæ debentur peregrinatorum quorumdam hyperbolicis, ut sæpe sunt, narrationibus, qui in Scythia, Laponiæ contermina, visis uno vel aliquot ex Laponibus, eos multo breviores, quam re ipsa essent, effinxerunt; inde crescente similibus testimoniis mendacio, ex quatuor pedibus (mensura Laponum) ad duos tantum et minus fuerunt adacti Pyg-Similem fabulam narrat Prateus et le Mercure Gulant m. Apr. Poeta autem de industria ridicule magis quam vere rem 1683." memoravit et satirice auxit, unde etiam v. 169. gruibus curvos ungues, hominem rapientes, et v. 173. Pygmæis minorem tribuit staturam, quam Gellius IX, 4. Plinius et alii. Ad, adversus, subitas, subito advolantes, Thracum volucres, grues, quæ hieme ingruente e Thraciæ finibus in Græciam plagasque calidiores migrant, unde Threiciæ dicuntur Ovid. Art. III, 182. et Strymoniæ Virg. Ge. I, 120. et Æn. X, 265. XI, 580. nubem, ingentem gruum multitudinem, ut Gr. ήρος. Conf. ad Sil. I, 311. — 172. Quamquam, immo quoniam. v. Var. Lect.

174. Schol. "Anthypophora, quasi objectio: Ergo nulla pœna

manet eos, qui pejerant?" Sen. de Ira III, 26. Quid ergo, inquis, impune illi erit? Puta te velle, tamen non erit. Maxima est enim factae injuriae pana, fecisse: nec quisquam gravius afficitur, quam qui adsupplicium panitentiae traditur; quae respondent verbis poetae int. v. 192 seq.

175—179. Responsio poetæ: Supplicio scelerati hominis nihil proficis, nec damnum, quod passus es, sarcitur. 178. 179. sed vel minimus sanguis e trunco, truncato, mutilato, corpore effluens dabit tibi solatia invidiosa, quæ tibi invidiam conflent et odium. Præstiterit tamen, verba, sed oorpore trunco — vita jucundius ipsa, jungere et Calvino tribuere, ut sensus sit: Sed vel minimum sanguinem si e truncato scelerati hominis corpore effluere videro, id mihi dabit solatia invidiosa, invidenda, amplissima, quæ mihi quis invidere possit; at visdicta est bonum jucundius ipsa vita. Ita pro At suspicari possis Et: illud vero convenientius affectui, in quo certe sed sæpe repetitur. 22—180. Conf. Hom. Il. 2, 108 seq. Aristot. Rhetor. I, 11. II, 2. Sen. de ira II, 32. Ratio est, quia vindicta agrestis et naturalis quædam justitia est, ut Baco Verulam, Serm. Fidel. IV. subtiliter judicat, Hennin.

181-192. Præclare respondet poeta. hoc indocti dicunt senpræcordia flagrantia, animum æstuantem ira. Sen. de ira II, 19. Volunt quidam ex nostris (Stoici) iram in pectore moveri, effervescente circa cor sanguine. Causa, cur hic polissimum adsignetur iræ locus, non alia est, quam quod in toto corpore calidissimum pectus est. Quibus humidi plus inest, eorum paulatim crescit ira, quis non est paratus illis calor, sed motu acquiritur. Itaque puerorum feminarumque iræ (conf. inf. v. 191. 192.) acres magis, quam graves sunt levioresque, dum incipiunt cet. - 184 seq. Hoc non præcipit philosophia mite Thaletis ingenium, Thales mitis ingenii Chrysippus Stoicus. vir. v. ad IV, 89. — 185. senex vicinus Hymetto, monti Atticæ, (dulci, ob mellis optimi copiam) est Socrates Atheniensis; de cujus patientia ac moderatione iræ v. Sen. de const. sap. c. 18. et de ira I, 15. III, 11. Plat. Apol. Socr. passim. Eadem præclare adumbratur cicutæ, v. ad VII, 206. acceptæ inter vincula, in h. l. v. 186. 187. ipso carcere, in quo venenum hausit Socrates. sæva, ob ejus innocentiam. 187. Tres proprie Socratis fuere accusatores, Anytas, Melitus, Lycon. nollet, noluisset, scil. si is ad prenitentiam versus

<sup>2</sup> v. c. ap. Ovid. Met. V, 17 seq. 507 seq. VI, 612. VII, 718.

simul cum vel pro ipso voluisset mori. 23 felix Sapientia, philosophia, quæ felices reddit homines. 24 Egregia h. l. ac vera philosophiæ laus. Conf. ad v. 120 seq. — 188. exuit vitia, nos vitiis, vel facit, ut ea exuamus. Conf. Var. Lect. 190. Conf. Sen. de Ira II, 34. qui contra de Clem. I, 5. magni dicit animi esse proprium, placidum esse tranquillumque et injurias atque offensiones superne despicere.

191. Lepida argumentatio. Continuo, sine ulla dubitatione, sic collige, judica, scil. infirmi animi esse ultionem, quod, quoniam, vindicta nemo magis gaudet, quam femina, quam scil. natura finxit imbecilliorem et iræ affectuumque impotentiorem. Conf. ad v. 181. 25

192-249. Pulcerrima malæ conscientiæ, tamquam gravissimæ scelerum pœnæ maximique cruciatus animi, imago. Conf. I, 166. 167. et sup. ad v. 174. Pers. III, 35 seq. Cic. Mil. 23. Sen. Ep. 43. 97. 105. Plut. de his qui sero a num. pun. Opp. T. II. p. 554-556. Evasisse meritas pœnas. - 194. 195. Conscientiæ malæ, animum torquenti et urgenti, ut symbolis ejus, Furiis, quæ Græcis Remies et Rimerides dicuntur, veteres præclare flagellum tribuebant et stimulum quoque, v. c. Æschyl. Eumen. 150 seq. 'Eusi d' ouidoc, ig δρειράτων μολόν, "Ετυίχεν, δίκαν διορηλάτου, Μεσολαβεί κέντρω, 'Υπό ορένας. Πάριστι μαστίχτορος Δαίου δαμίου (vel θυμιχοῦ ex emend. ύπο λαβών. Schütz.) Βαρύ τι, στριβαρύ κρύος έχειν. Hinc conscientia flagellare et verberare dicitur Sen. Ep. 97. et al. Prov. Græc. ή συκίδησις την Δυχήν surdo verbere, ut mox occultum flagellum. v. ad VII, 71. Conscientia mala etiam tortor est et carnifex, qui cædit, torquet, urit, lancinat. Carnificina est ægritudo, Cic. Tusc. Qu. III, 13. - 196. seq. Cruciatus animi multo graviores, quam corporis. Conf. Pers. III, 39 seq. et Horat. Epist. I, 2, 58. — 197. Cædicium aulicum Neronis crudelissimum fuisse, notat vetus Schol. Alius, opinor, Cadicius et quidem patronus causarum, non judex, memoratur XVI, 46. gravis, severus. De Rhadamantho, severissimo judice, v. Diodor. V,

<sup>\*\*</sup> Ex h. l. lepidam effinxit historiam illa paulatim amittit, hæc statim purvetus Schol. "Socrates quum argueretur gat." proditionis, receptus est in carcere cum accusatore, qui, cum sibi daretur vene-

est Sapientia, quam felicitas. Siquidem tior.

<sup>\*</sup> Vulgo hæc ita interpretantur: inde num, accusatori petenti noluit dare." collige, neminem magis vindicta gaudere,

Male vetus Schol. "Quicumque quam feminam. Sed illa sententia, ni

feliz, i. e. doctus et sapiens. Potior ergo
fallor, et melior est, et linguas convenien-

80. Heyne ad Apollod. II, 4, 11. et in Exc. XI, ad Virg. Æn. VI. — 198. Præclare Ausonius: Turpe quid ausurus te sine teste time; et Sen. Ep. XLIII. Bona conscientia turbam advocat, mala etiam in soltudine anxia atque sollicita est. Si honesta sunt, quæ facis, omnes sciant: si turpia, quid refert neminem scire, quum tu scias? O te miserum, si contemnis hunc testem!

199—207. Historia nota ex Herodot. VI, 86. sed parum apte intexta h. l. ubi de mala conscientia agitur. Spartano cuidam, Glauco Epicydidis filio, qui dubitaverat tantum, redderetne Milesio cuidam pecuniam apud se depositam nec ne, et hinc Delphicum consuluerat oraculum. 204. moribus, bona animi indole et principiis honestatis vel probitate ductus. 205. vocem adyti — probavit, v. Var. Lect. adyti, sacri penetralis, vel specus, cui tripus Pythiæ impositus 207. longa deductis gente, ab antiqua gente originem genusque ducentibus. Ad multitudinem potius propinquorum hæc spectare, putat Ach. 208 seq. Sola voluntas habet crimen facti, habetur pro facto, et non minus rerum ac pœna dignum facit. 26 — 210. cedo, quid autem dices, quantaque eum pœna dignum censebis, si conata peregit? v. ad VI, 504.

211 seq. Venusta imago hominis, malæ conscientiæ cruciatus sen-" Verbum anxietas, ut Gall. anxiété, ad pingendos conscientiæ morsus aptissimum est et fere unicum: differt autem ab angore;" Ach. 212. Præ continuo animi æstu fauces semper siccæ sunt et siti uruntur, ut in morbo et æstu febrili, et tamen displicent ei et insipida Cibus difficilis, quem difficulter sunt vina, etiam pretiosissima. tantum mandit deglutitque, inter molares, maxillares dentes, præ fastidio ipsi faucibus hæret et crescere videtur. Sic in ore crevit cibus ap. Sen. Ep. 82. Crescit et invito lentus in ore cibus ap. Ovid. Ep. Her. XVI, 226. — 213. 214. Conf. Var. Lect. et de Albano vino ad V, 33. cujus pretium seneciule augetur. Albani senectus, v. ad IV, 39. — 215. Si vel melius vinum ostendas, ei dederis. ruga C. in f. frons caperatur ob mœrorem et animi æstus, quos patitur; Ach. 216. v. ad IV, 138. - 218. Sen. de trang. an. c. 2. Adjice illos, qui non aliter, quam quibus difficilis sommus est, versant se et hoc atque illo modo componunt, donec quietem lassitudine inveniant. Cf. Hom. Il. XXIV, 5. 10 seq. Catull. L, 10 seq. et Prop. I, 14, 21. -

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Conf. Wetsten. ad Matth. V, 8. et et Gell. VII, 3. Pari sorte scelus et scele. 28. Cujac. Obss. VIII, 22. Gothofr. ad ris voluntas l. 1. cod. Theodos. ad leg. l. 18. D. de poenis, Sen. de Ben. V, 14. Jul. de ambitu.

219. templum et aras, ubi pejeravit. Cf. ad v. 223 seq. — 220. sudoribus gelidis æstu ac perturbatione animi expressis. Conf. I, 166. 167. — 221. tua imago sacra, veneranda, (al. exsecrabilis) religionem horroremque incutiens, et major humana, divina, qualis deorum esse solet. 27 Egregie declarantur effectus turbatæ phantasiæ, omnia augentis, maxime in solitudine, nocte et somno.

223—228. Præclare et graphice de homine scelerum aibi conscio, in quo reviviscit sensus religionis, quem frustra opprimere conatur. Conf. v. 219. Sen. Nat. Qu. II, 59. et Suet. Calig. c. 51. Contra Horat. Od. III, 3, 1 seq. Justum ac tenacem propositi virum cet. 225. fortuitus, casu, ex Epicureorum sententia. Conf. Plin. II, 43. et Sen. Nat. Qu. VI, 3. ventorum rabie, ex conflictu ventorum nubiumque. Conf. Sen. Nat. Qu. I, 1 seq. — 226. Iratus, ab irato missus Jove, scelera vindicante. Sic iracunda fulmina dixit Hor. Od. I, 3, 40. et ¿áxoro iyxos Pind. Nem. 5, 90. judicet, v. Var. Lect. 227. Si illa, prima tempestas, nihil nocuit cet. — 228. hoc sereno, hoc die, quo mox serenitas rediit.

229. lateris dolorem, pleuritida, h. l. pro quovis morbo acuto et vigili, h. e. qui nos vigiles facit, vel non dormire patitur. 230. Morbos corporis mortemque præmaturam pænas esse gravioris sceleris, inpr. perjurii, a diis vindicibus inflictas, vulgaris olim opinio erat. v. Mitscherl. ad Hor. Od. II, 8, 1 seq. — 231. Metu perculsi grandinem et fulmina putant Deorum iratorum saxa et tela esse. Sed h. l. de morbis potius sermo est, et iterum forte Epicureorum dogmata respiciuntur. Sen. de ben. IV, 19. Tu, inquit, Epicure, Deum inermem facis: omnia illi tela, omnem detraxisti potentiam, et, ne cuiquam metuendus esset, projecisti illum extra motum. Morbi quoque acutiores aegittis Apollinis et Dianæ immitti credebantur.

232 seq. Ovem non audent pro salute sua vovere Diis, quibus se invisos esse sciunt. 233. cristam galli promittere Laribus pro avertendo morbo. Sic Æsculapio gallus immolabatur ab iis, qui convaluerant, unde se huic deo gallum debere dicit Socrates ap. Plat. in Phæd. Wernsdorf in poet. Lat. min. T. I. p. 249. "Ab gallis, inquit, multa remedia morborum petiit vetus superstitio. Exta eorum et fibras, ut opimas victimas, Diis acceptissimas esse tradit Plin. X, 21. et cristam galli contritam efficaciter imponi cani, morso ab alio

<sup>&</sup>quot;v. Lips. ad Tac. Ann. XI, 21. Cerda ad Virg. Æn. II, 773. et Heyne Exc. XIII. ad Virg. Æn. I.

rabioso, Plin. XXIX, 5. s. 32." Cf. sup. XII, 96. Plin. X, 56. s. 77. et Jacobs ad Anthol. Gr. T. II. P. I. p. 122. De *Esculapio* ejusque historia mythica v. Creuser's Symbolik T. II. p. 248 seq. 286. 336 seq. III, 248 seq. — 235. Magna cum vi poeta dicit, hostiam, et quidem quamcumque ac vel minimam, vita digniorem esse scelerato homine, pro cujus salute voveatur.

286—249. Ultimum consolationis momentum. "Hoc potissimum est ad consolationem Calvini; ait enim, malorum variam et mobilem esse naturam, ut ad peccandum constantes sint, moxque peracto scelere sua cognoscant malefacta, sed tamen Natura impellente ad pristina vitia se redire : unde colligit, improbum hominem toties peccatarum, ut aliquando deprehendatur solvatque pœnas;" Britan. Natura autem malorum hominum egregie h. l. ac vere adumbratur. Hoe habent inter cetera boni mores, placent sibi et permanent : levis est molitia, seepe mutatur, non in melius, sed in aliud, Sen. Ep. 47. natura, indoles animi, mores, Germ. character. malorum hominum. 240. Conf. Horat. Epist. I, 10, 24. 25. Natura jam facta fixa, constans in vitio, et mulari nescia, obfirmata consuetudine peccandi, quam sibi contraxit mens ad vitis proclivis eorumque dulcedine jam irretita et in illis abjecto omni pudore confirmata. Conf. ad VII, 50 seq. et Horat. Epist. I, 10, 24. 25. Ex voluntate perversa facta est libido, et dum servitur libidini, facta est consuetudo, et dum consuetudini non resistitur, facta est necessitas, Augustin. Confess. VIII, 5. -242. attrita de fronte, h. e. dura et inverecunda vel pudoris experte Sic et perfricare frontem et os dicitur pro, pudorem deponere et expellere vel ejicere quasi de fronte attritione ejus. 28

244. Debit vestigia, pedes, in laqueos, quos ei vitia quasi posunt; metaphora petita a feris avibusque, quæ pedicis et laqueis capiuntur. Alii laqueum putant vincula dici et catenas. 245. uncum ferreum s. vectem nigri, obscuri, tenebrosi, carceris, ad quem ibi adstringetur; nisi uncus est catena: nam unci certe et hami dicebantur orbes, quibus catenæ alligantur. v. Heins. ad Ovid. Am. I, 6, 25. Alienus ab h. l. uncus, cujus X, 66. mentio fit, ubi cum carcere jungitur. 246. 247. Conf. ad I, 78. — 248. Nomen h. l. pro homine, ut loqua. 249. surdum, qui nec preces et vota, nec perjuria audiat. Tire-

<sup>\*\*</sup> v. ad II, 8. Cic. Tusc. Qu. III, 18. \*\* vide Heyne ad Tibullum III, 4. Martial. XI, 28, 7. Calvus ap. Quintil. 61. et Bentleium ad Horatii Od. III, 1X, 2, 25. et Ernesti clav. Cic. v. per-fricare. 27, 34.

siam, h. e. cæcum, instar Tiresiæ, ut non videat hominum facinora. Vel tironibus notus est Tiresias, vates Thebanus, ejusque cæcitas, cujus variæ tamen causæ traduntur.<sup>30</sup>

<sup>20</sup> vide Spanhem. ad Callim. H. in III, 322 seq. et Heyne ad Apollod. III, Lav. Pall. v. 82. Burm. ad Ovid. Met. 6, 7.

## SATIRAM XIV.

- Vs. 1. Fuscini, ad quem Satira scripta est, non alibi fit mentiofama digna sinistra, in turpissimis rebus habenda, digna quæ vituperentur. 2. rebus nitidis, pulcris præclarisque, hæsuram, non facile
  eluendam, maculam figentia, infigentia, inurentia, æternam turpitudinis labem adspergentia. 3. monstrant exemplis, et tradunt præceptis.
- 4. 5. Similiter Dryden, qui h. l. expressisse videtur et egregie dixit:

If gaming does an aged sire entice,

Then my young master swiftly learns the vice,

And shakes in hanging sleeves the little box and dice.

Alea damnosa, v. ad I, 89. 90. heres bullatus, infans parvulus, qui bullam prætextamque nondum deposuit, vel decimum certe quartum ætatis annum nondum egressus est. Conf. ad V, 164. — 5. parvo, ætati infantis apto. Fritillus (al. pyrgus, turricula, orca, pyris) pyxis cornea vel vasculum poculo simile, in quo tali et tesseræ, (h. l. arma, ludi instrumenta, unde forsan armiger dictus sup. I, 92.) concutiuntur et inde per pyrgum s. turriculam, quæ etiam phimus, φωίς, et orca vocatur, in alveolum s. forum, tabulam lusoriam s. talariam, conjiciuntur. movet: nam tali, fraudis vitandæ causa, mota prius agitataque manu in alveum lusorium jaciebantur; unde Græcis dicuntur διάσμοτοι ἀστράγαλοι. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> v. Casaub. ad Theophr. Char. V, 4. et intpp. Ovid. Nuc. 87.

6-14. Spes nulla erit, mores filii alios melioresque futuros esse, quam parentis, si hic delicate ac molliter vivet. Non melius, quam filius patris ejus, quem alea juvat; vel non melius de se, quam de parente suo. 7. Tubera terræ, Gall. des truffes, champignons, Linn. lycoperdon tuber, Germ. trüffeln, staubschwämme. Tubera terræ (vova in Glossario Philox.) dicuntur ad differentiam tuberum in arboribus crescentium, qui tuberes Libyci vocantur ap. Martial. XIII, 42. et 43. forsan Gall. mousserons vel morilles: H. Vales. radere, corticem eorum cultello abradere et tum ea cibo parare. 8. Boletus optimum fungi genus, Gall. champignon poreux, Germ. bilz, löcherschwamm. Conf. V, 147, et VI, 621. eodem jure, quo parens mergebat. 9. Ficedula, motacilla Linn., Gall. figuier, bec-figue, Germ. grassmücke, feigenesser, feigenschnepfe. v. Hard. ad Plin. X, 29. s. 44. Romanis in deliciis erant tubera, (v. V. 116. Martial. XIII, 50. Dioscorid. II, 175. Plut. Symp. Qu. IV, 11.) boletus, (v. V, 147. et Suet. Claud. 44.) et ficedula. (v. Gell. XV, 8. ibique intpp.) Mergere, devorare: nam ficedulæ totæ a gulosis comedi solebant. v. Gell. l. c. senex gulosus, pater gulæ delicatæ. Conf. ad IV, 39. - 11. Designatur septimus ætatis annus, quo dentes excidunt. 12. Barbatos magistros, philosophos, qui barbam alebant; de qua Stoicorum in primis Cynicorumque barba v. Böttigeri Sabina p. 310. 311. 314. veas, adhibeas ad erudiendam emendandamque mentem, pravo patris luxuriosi exemplo depravatam. 13. paratu, apparatu. — 14. Venuste pro, a paterno luxu haud deflectere et quasi degenerare.

15—20. Num clementiam Rutilus, pater, mitemque justitiam, quæ placide fert parva delicta, an crudelitatem docet filios, dum in servos propter levia peccata flagris sævit? 16. nostra materia, ex eadem, ex qua formata sunt nostra. 16. 17. Conf. ad VI, 222. Sen. Ep. 47. et similia loca Macrob. Sat. I, 11. et Arriani in Epict. Diss. XIII. — 18. Rutilus homo forte illius ætatis, nobis ignotus. Britann. putabat, ad Rutilum quemdam respici, qui temporibus poetæ, absumtis per luxum divitiis, ad gladiaturam se contulerit. Alii eumdem XI, 2. memorari suspicantur. 19. Qui Sirenum vocem cantumque non æque suavem et auditu jucundum putat, ac sonum flagellorum. 20. Qui sævissimus in suos tyrannus est. Lar domus et qui in ea sunt, h. l. inpr. servi. Antiphates Læstrygonum rex, notissimus ex Hom.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>v. Heins, ad Ovid. Am. III, 15, 2. et medicam. fac. v. 85. Salmas. Exerc. Plin. p. 708.

Odyss. X, 114 seq. et Ovid. Met. XIV, 233 seq. at Polyphemus Cyclops ex Odyss. I, 68. IX, 182—542. Virg. Æn. III, 618. seq. et Eurip. Cycl. — 21. Tum felix sibi videtur, gaudet. — 22. Ardens ferrum laminæ ardentes s. candentes, quæstionum cruciatasque instrumenta. v. intpp. Prop. III, 7, 35. et Chariton. Aphrodis. I, 5. pr. 3 propter lintea, res viles amissas et desideratas vel dolo subreptas.

23. Quid filium docet pater crudelis, qui delectatur strepitu compedum, quibus servi in ergastulis vinciuntur? — 24. mire, mira voluptate. Ergastula propr. carcer rusticus: nam in villis plerumque et agris erant, et quidem subterranea, angustis illustrata fenestris, in quæ detrudebantur servi, sive fugitivi ac mali, sive captivi, barbari ac viles. <sup>4</sup> Sed h. l. ergastula sunt ipsa mancipia, ut alibi servitia, stabula, naufragia, aucupia cet. abstr. pro concr. vel ergastula inscripta vocantur, in quibus sunt mancipia inscripta, h. e. stigmate vel signo fronti inusto notata. Sic servi inscripti dicuntur Martial. VIII, 75, 9. et Plin. XVIII, 4. ubi v. intpp. literati Plaut. Casin. II, 6, 49. inusti Plin. XXII, 3. et barbarus (servus fugitivus) compunctus notis (oriyµasi) Threiciis Cic. Off. II, 7. <sup>5</sup>

25 seq. Conf. VI, 232 seq. 289 seq. ibique not. exspectus, sperasue? v. ad VI, 75. — Largæ adulteræ eo tempore forsan famosæ. — 27. contexere, ordine recensere, tanto cursu, tam cito. — 28. ut non ter decies respiret, lepida hyperbole. conscia matri, adulteriorum amorumque matris. ceras, tabulas ceratas, et quidem h. l. literas amatorias. v. ad VI, 233. — 29. dictante hac, matre, ut eas conficere, scribere discat. Conf. VI, 239 seq. — 30. dat ferre, ferendas, ut ap. Hom. δῶκε φορῆκαι, φίρειν, ἄγεν, vel ὅκασσε κομίζειν. eisdem, quibus eas mater ferendas dederat, cinædis, turpissimis ministris et internuntiis. Cf. ad IV, 106.

31 seq. Conf. Sen. de ira II, 22. Quintil. Inst. I, 2. et Plut. de puer. inst. — 31. Sic natura comparatum est. 83. auctoribus magnis, nam exempla dant parentes, quorum magna est apud liberos auctoritas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lipsius Elect. II, 15. existimabat, h. l. candens ferrum designari, quo literæ s. notæ fronti servorum inurebantur, quo ctiam referebat verba Nævii ap. Priscian. VII. signare oportet frontem calida forcipe. Sed eo poeta potius mox v. 24. respexit.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conf. VIII, 180. Colum. I, 5. et 8. Lips. Elect. II, 15.

<sup>5</sup> v. ad X, 183. intpp. Claud. XX, 344. Burm. ad Petron. c. 103. p. 480. Lips. Elect. II, 15. Salmas. Exerc. Plin. p. 258. Gesner. ad Colum. X, 125. Schwarz. ad Plin. Pan. 35, 3. Dioscor. parabil. I, 116. IV, 76.

subeunt animos, sensim furtimque iis se insinuant. Unus et alter juvenes junge. Perperam Schol. pater et avus. 34. hæc spernant, parentum vitia satis habeant perspecta et fugiant. 34. 35. Quibus benigna natura ingenium ad virtutes propensius, quam ad vitia, vel plurimum salis tribuit. Titan Prometheus, prudentiæ symbolum, cujus pater Iapetus fuit unus Titanum, ex limo primum hominem formasse fingitur. v. ad IV, 133. et VI, 13. Poeta autem expressit verba Callim. Fragm. 133. el os Προμηθεύς "Επλασε και πηλοῦ μή "Ε έτέmeliore luto finzit, ut contra ap. Claudian. XX, 496. pou viryoras. deteriore luto quos condidit Prometheus. 36. fugienda vestigia, mala exempla, quæ vel inopinantes et inviti sequuntur. 37. veteris orbita culpæ, malorum parentum via, h. e. vitæ ratio, vel cursus, vestigium. h. e. exemplum. Sic neque id ab orbita matrumfamilias instituti dixit Varro ap. Non. 14. n. 37. — 38. damnandis, inhonestis turpibusque hujus vel una potens ratio est, ad hoc vel id solum satis dociles imitandis turpibus, ut ap. Sil. I. grave incitamentum est. 237. XI, 11. al.

41 seq. Malum hominem patriæque proditorem ubique reperias, sed vix usquam invenietur civis bonus et patriæ defensor, qualis fuit M. Junius Brutus, percussor Cæsaris, ejusque avunculus, M. Porcius Cato Uticensis, frater Serviliæ, matris Bruti. Similiter Sen. Ep. 97. dixit: omne tempus Clodios, non omne Catones feret. Conf. ad V, 36. 37. axe, cœli plaga.

44. fædum dictu visuque, turpe verbum factumque. — 45. Poeta venuste usus est sacrorum formula, procul, O procul este, profani, ἐκὰς ἐστι βέβηλοι. Sancta quasi sunt limina illa, h. e. domus, in qua liberi sunt. Conf. v. 68. 69. et h. l. Var. Lect. — Lenonum puellæ, prostibula, meretrices, et cantus, obscena cantica, quibus convivas oblectant parasiti, pernoctantes, qui noctem agunt in aliena domo.

48. Cave credas, filium tuum per ætatem non curare, quæ agas, nec turpitudinem cognoscere. Plutarchus memorat, Catonem a turpibus verbis, præsente filio, ita temperasse, quasi apud Vestales loquutus sit, neque cum eo lavasse umquam. 49. obstet filius infans, ejus præsentia, quo minus pecces, ne pravum ei des exemplum.

50—58. Quomodo filium tuum corripere audeas et castigare, si tibi fuerit simillimus tuoque exemplo peccaverit? Censoris iru nota censoria, quæ et ignominia est et pæna. 51. Quandoque, aliquando. 52. morum quoque filius, qui morum quoque similitudine ostenderit,

se filium tuum esse. 53. tua per vestigia, tua vestigia premens, tua secutus exempla. deterius, quam tu. 54. Hæc εἰρωνικῶς intelligennimirum, ut al. scilicet. v. ad II, 104. Clamore, increpatione. - 55. tabulas testamenti, scil. ejus exheredandi causa. - 56. Unde tibi scil. sumes? De qua loquendi forma v. Heins. ad Ovid. Ep. Her. frontem sc. gravem, h. e. severitatem gravitatemque. v. ad II, 8. Similiter quo ore illum (filium) objurgabis dixit Terent. Phorm. V, 10, 53. — 57. cerebro, sana ratione. Cerebrum consilii sedes est et animæ habitatio est in cerebro, indeque sensus ingeruntur et gubernantur, Macrob. Sat. VII, 5. et 9. - 58. Cucurbita, axia, (schröpfkopf) instrumentum, (vasculum, a cucurbitæ similitudine sic dictum, Gall. ventouse) occipitio inciso admotum, quo utuntur chirurgi ad sanguinem e cute eliciendum phrenesinque sanandam. v. Cels. II, 11. VII, 26. et inpr. III, 18. " Potest et intelligi χολοχύνδης, quæ, sumto humore cerebri actionem impediente, curationem affert." Ach. coll. Plin. XX, 3. et Athen. II, 18. ventosa, plena aeris. Quoniam concepto venlo ex flamma stuppæ intus accensæ cuti adhærescit; Brit. — hoc δεικτικώς, tuum. Proprie caput et homo ipse cucurbitam quærit, opus habet, desiderat. Venuste autem hoc dictum, ut XIII, 97. egere Anticyra vel Archigene.

59-69. Curas, ut domum omni modo nitidam, non ut eam filio castam exhibeas. Seneca Ep. V. Qui domum, inquit, intraverit, nos potius miretur, quam suppellectilem nostram, et Sallust. orat. I. de rep. ord. Nam domum aut villam exstruere eamque signis, aulæis aliisque operibus exornare et omnia potius, quam semel visendum efficere, id est, non divitias decori habere, sed ipsum illis flagitio esse. - cessabit, otiosus erit. — 60 seq. Verba domini instantis, vel forte Juvenalis ipsius ad dominum; F. Didot. in ed. Ach. 61. Aranea arida, quæ loca arida amat, vel macra, tenuis. 62. Argentum leve, vasa argentea et polits nec aspera cælatura, quibus opponuntur vasa aspera sculpturis et cælaturis vel signis exstantibus, ἀνάγλυφα. 6 — 63. domini instantis, urgentis, excitantis servos. 64. miser trepidas, misere, h. e. vehementer times. 67. Scobs s. scobis, qua detergebantur pavimenta, eriquera, ramenta serrarum, (quæ tamen a scobe distinguit Colum. IV, 29, 16. ubi v. Schættg.) Germ. feilstaub, sägespäne. Nota Ach. est: "Scobs non solum, quod e ligno deteritur, verum etiam quod e ferro deradi-

Conf. ad Sil. II, 432. V, 141. Heyne ad Ovid. Met. XII, 235. et XIII, ad Virg. Æn. V, 267. IX, 263. Heins. 700.

tur. Sententia autem h. l. est: de his adeo sollicitaris, quæ tamen ita facile possunt emendari, ut servus unus singula tergens ac deradens vix inde scobis, pulveris, ramentorum, auferat semodium, modium dimidium. Alii ita explicant: ergo miser trepidas, ne cet., quum tamen servus unus huic malo facile possit mederi, scil. injecto semodio scobis." 68. non agitas mente, non curas. domum sanctam, v. Bentl. ad Horat. Od. IV, 4, 25. — 70 seq. Gravissima ac vera sententia. Conf. Var. Lect. 71. agris colendis.

74-85. Ipsa quoque animalium exempla docent, mentibus infixa hærere, quæ ab ineunte ætate et a parentibus discuntur. Conf. Horat. Epist. I, 2. extr. Hæc est loci sententia: nec tamen, ut vulgo putant, imitationem malorum morum ciconiæ et vulturis exemplis bonorum aquilæ illustrari crediderim. "Ciconia h. l. forte ibis, (conf. XV, 3.) sed de vulgaribus quoque ciconiis Juvenalis potuit loqui: ex Plinio enim X, 23. honos ciconiis exitio serpentium tantus, ut in Thessalia capitale fuerit occidisse; eademque est pæna legibus, quæ in homi-76. sumtis pinnis, ut passim. v. Heins. ad Ovid. cidam;" C. Vales. Met. IV, 561. — 77. crucibus, quibus non modo servi, sed etiam sicarii et homicidæ affigebantur. v. Lips. de cruce II, 13. - 79. Vultur, ubi adolevit, eodem, cui adsueverat, cibo vescitur. 80. Vultur facit in arbore nidos, quod non sine exemplo, etsi rarum est: nam plerumque in excelsissimis rupibus nidificant. 7 81. famulæ Jovis aves, aquilæ, ut έρης Διὸς Κρονίδαο διάκτορος in Antipatri Epigr. XCII. (in Brunck. Anal. T. II. p. 32.) Aquilas fingi armigeros Jovis, fulmina ejus gerentes, ex poetis monimentisque vett. notissimum est. Juvenalis docte loqui vel mythos ita ὡς ἐν παρόδω ridere solet. "Varia sunt aquilarum genera, et h. l. sermo est de aquila, quæ Græcis dicitur yeusasros et ymonos, Lat. stellaris vel Jovis aquila, Gall. l'aigle royal;" Ach. Generosce aves sunt ecedem aquilæ; ut alii putant, accipitres, falcones cet. 82. cubili, in nido. 85. rupto ovo, quum ovo exclusa esset. 86. Ædificator, cupidus ædificandi, (baulustig, ein baugeist) ut ap. Flor. I. 8, 4. Ædificator Centronius, ut Gellius, de quo v. Martial. IX, 47. - 87. Caieta promont, urbs et portus in finibus Latii et Campaniæ ad mare Inferum, nunc Gæta. 8 Locus amœnissimus et consuetus Romanorum secessus, ut et Tibur ac Præneste, urbes Latii, non pro-

<sup>7</sup> v. Aristot. H. A. VI, 6. IX, 15. anim. L. VI, tr. 1. c. 6. p. 195. Scalig. Blumenbachs Handb. d. Naturgesch. p. 184. ed. pr. et Plin. X, 6. ubi Harduinus docet, contrarium affirmare Albert. de v. Heyne Exc. I. ad Virg. Æn.

cul Roma in editis locis sitæ, unde h. l. summa aree et montibus. v. ad · III, 190. et 192. — 89. Magnificentia villarum Rom. vel tironibus nota. v. ad I, 94. Marmoribus Græcis, ut ap. Stat. Silv. III, 1, 5. Spartani potissimum marmoris præstantiam laudat Plin. XXXVI, 7. petitis longe, procul, ex Ægypto, Armenia, Numidia cet. - 90. Preneste fuit celebre templo Fortunze, dicato et exstructo ab Augusto, ubi oracula et sortes Prænestinæ edebantur, unde Fortuna etiam dicebatur Dea Prænestina; 9 Tibure autem Herculis fuit sedes, ro 'Heáκλμον, condita a Martio Philippo, vitrico Augusti; unde Tiber Herculeum. (v. Strab. V. p. 164. et Prop. II, 32, 5. IV, 7, 82.) Sed poeta forte ad templa Romæ condita respexit, ut vs. seq. - 91. Posides Claudii Cæsaris libertus et spado, (Suet. Claud. 28.) a quo maximis sumtibus exstructe Posidiana aqua, therma magnifica in litore Baiano. v. Plin. XXXI, 2. vincebat, exstruxit ædes, villas et thermas, quæ magnitudine et magnificentia Capitolium vincebant s. saperabant. Capitolia, plur. pro sing. ut X, 65. Romæ quoque et vetus, et novum fuit, illud octava, hoc sexta in regione. Capitolia nostra. Romana, majora et præstantiora aliis: nam Capitolia etiam fuere Capuæ, Pompeiis, Beneventi aliisque in oppidis Italiæ; arces ac templa magnifica, primoribus Diis dicata Capitoliogue Rom. similia. v. ad Sil. XI, 265. Cum delectu itaque poeta dixit Capitolia, templum magnificentissimum, et, ut rem augeret, nostra. 92. sic habitat, tam splendidas exstruxit ædes, in quibus habitet. 92. Fregit, imminuit. 94. turbavit, absumsit. v. ad VII, 129.

96-106. Ritus etiam, quamvis ineptos et superstitioses, liberi discunt a parentibus, v. c. Judæos, qui h. l. ridentur, ut III, 14 seq. VI, 159. 160. et 542 seq. Nota Ach. est: "Parum apte hoc exemplum sumitur : nam de bonis moribus hac satira agitur, qui in quacumque religione et in omni ritu possunt vigere et in honore versari." Acerba tamen judicia de Judæis, ut in Sat. XV. de Ægyptiis eorumque religione, condonanda homini, patriis ritibus et religioni avitæ addicto, et poetæ satirico, commodam ridendi occasionem amplectenti. Res etiam Judaicæ per excidium Hierosolymitanum multis quidem innotuere Romanis, sed ita, ut vera mixta essent falsismetuentem, religiose colentem et observantem, sabbata, h. e. Judeum, qui religioni sibi ducit, die sabbati consueta vitæ negotia peragere

VII, 2. et Strab. VI. p. 330. ubi et nominis origo traditur, ad quam nonnulli 165. Liv. XLII, 1. Suet. Tib. 63. Prop. verba curvo litore referent.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> v. Ovid. Fast. VI, 62. Strab. V. p. II, 32, 3. et loc. class. Cic. de Div. II, 41.

Sed propter simil. loc. Pers. V, 184. (Labra moves tacitus recutitaque, a circumcisis celebrata, sabbata palles) suspicor potius, poetam respexisse ad tristitiam et jejunia, quæ sabbatis a Judæis exerceri putabant Romani. Conf. Casaub. ad Pers. l. l. qui existimabat, hoc non ita esse intelligendum, quasi omnia Judæorum sabbata sint tristia, sed tantum superstitiosorum. Romani tamen illud sibi persuasisse videntur. v. Suet. Aug. 76. Petron. XXXV, 6. et Justin. XXXVI, 2. An sabbata dicuntur dies festi et feriæ esuriales Judæorum? Conf. ad VI. 159. - 97. Quum Judæi sub cœlo, (vel potius sub dio; nam templo non erat culmen; Ach.) et illud suspicientes precarentur, Romani putabant, ipsum ab iis cœlum adorari: unde Petronius etiam p. 683. ed. Burm. per jocum dixit, illos cœli summas advocare auricu-Las, et Tac. Hist. V, 5. (ubi v. Lips.) Judæi mente sola unumque numen intelligunt - summum illud et æternum, neque mutabile, neque interiturum : igitur nulla simulacra urbibus suis, nedum templis sunt. v. ad VI, 545. " Poeta forsan alludit ad ea, quæ Exod. XIII, 21. leguntur de columna nubis: simili vero ratione Socratem velut nubes adorantem sugillabat Aristophanes;" Ach. Cæli numen, cælum, tamquam numen. Cf. Var. Lect. - 98. 99. Poeta salse dicit, Judæos, carne suilla abstinentes, eam non magis violandam censuisse, quam humanam, nec minoris æstimasse sues, quam homines. Causas hujus ritus afferunt Tac. Hist. V, 4. et meliores Michaelis Jur. Mos. § 203. Conf. sup. ad VI, 159. - 99. præputia ponunt: nam circumcidere genitalia instituere, ut diversitate noscantur, Tac. Hist. V, 5. - 100 seq. Tac. Hist. V, 4. pr. Moses, inquit, quo sibi in posterum gentem firmaret, novos ritus contrariosque ceteris mortalibus indidit : profana illic omnia, quæ apud nos sacra; rursum concessa apud illos, quæ nobis incesta. Et cap. 5. Nec quidquam prius imbuuntur, quam contemnere deos, exuere patriam, parentes, liberos, fratres, vilia habere. Cf. Plin. XIII, 4. — 101. metuunt, religiose observant, (ut forte v. 96.) inpr. ob metum pænarum. 102 seq. Conf. Var. Lect. — 103. 104. Judæi non nisi Judæis ulla præstant officia; non monstrare solent vel monstrant vias errantibus (conf. Cic. Off. I, 16. et Diphilus ap. Athen. VI, 9. seu 35.) vel fontes aquarum (quarum penuria laborat Judæa) sitientibus, nisi eadem sacra colentibus, eamdem profitentibus religionem, et verpis, h. e. Judæis; qui verpi dicuntur a verpa, verendis, ut recutiti, circumcisi. (v. Scalig. de causis ling. Lat. I, 28.) Tacitus Hist. V, 5. Judæorum, inquit, misericordia in promtu, sed adversus omnes alios hostile odium : separati epulis, discreti cubilibus cet. Conf.

Wetsten. ad Matth. V, 43. 10 — 105. 106. Causa hujus et superationis et inhumanitatis est pater, qui quovis sabbato otium agit nec alla vitæ negotia curat. Ineptas hujus moris causas tradit Tacit. Hist. V, 4. veras autem Michaelis Jur. Mos. § 159. 194—196. et 249. Conf. et Dio XXXVII, 17. Ignava septima lux, ut frigida sabbata et septima quæque dies turpi damnata veterno ap. Rutil. I, 389 seq. et sáββατα ψυχρὸ, ut Lat. frigere, de otio et ignavia dicitur. — partem vitæ non attigit ullam, nulla vitæ negotia curat, nisi verbum attigit expresse pingit diligentiam, quam Judæi in observandis sabbatis adhibebant, abstinentes ab omnium rerum contactu et tractatione; Ach. Idem recte subjungit: si tamen ea mens poetæ fuit.

107. cetera vitia parentum. 108. Inviti: nam imberbis juvenis Utilium tardus provisor, prodigus æris — at senex Quærit et inventis miser abstinet ac timet uti, Horat. A. P. v. 164. et 170. Conf. idem Sat. I, 2, 16 seq. et Pers. VI, 22 seq. — 109. 110. Hoc vitium, avaritia, non nisi specie et umbra virtutis, scil. frugalitatis et parsimonia, fallit et fallere potest homines et præcipue juvenilem mentem, quum externa ejus forma tristissima sit et deterreat magis, quam alliciat. Cf. Horat. A. P. 25. Ovid. Rem. Am. v. 323. 324. Sen. Ep. 45. — 110. Venusta avari imago.

111 seq. Quæ quum ita sint, parentes, ut filios fallant, avarities speciosum frugalitatis nomen tribuunt et vitium tamquam virtutem commendant. Conf. Horat. Sat. I, 3, 49 seq. — 114. De Hesperidum hortis ac pomis eorumque custode, dracone, Typhonis et Echidnæ vel Terræ filio, v. Heyne ad Apollod. II, 5, 11. et ad Virg. Æn IV, 483 seq. De Pontico s. Colchico dracone, qui ejusdem erat stirpis et aureum vellus in Ponto apud Colchos servabat, v. Schol. ad Apollon. II, 1213 seq. Diodor. IV, 49. Ovid. Met. VII, 149 seq. — 116. fabris, artificibus. 117. 118. Opes crescunt quocumque modo, per fas atque nefas, flagranti cupiditate et studio. Id poeta egregie expressit metaphora, a fabrili arte desumta et h. l. aptissima, men-

<sup>30</sup> Perperam nonnulli huc referunt fabulosam Taciti Hist. V, 3. narrationem de fonte aquarum, ope asinorum a Judæis invento, in cujus originem inquisivere viri docti, quos ibi laudavit Ernesti. Pessime autem Grangæus h. l. ita interpretabatur: Moses tradidit jusaitque, neminem nisi Judæum ad vias, mysteria religionis, admittere, et fontem, h. e. eam doctrinam,

quarentes excludere, nisi eamdem legen colant. Nec melius Schol. vetus: non monstrare vias, non confiteri religionis secreta, nec deducere ad fontem, ubi baptisantur. Utramque tamen interpretadirationem cum dictis figurisque bibliorum ascrorum, quorum notionem aliquam labere potuerit Juvenalis, concordare moset Ach.

tione fabrorum modo facta, quæ eodem spectat. 120. Exempla beati pauperis et vetus et recentior historia suppeditabit : (præter illud Aglai Arcadis, a Schol. memoratum, de quo v. Plin. VII, 46.) avarus autem non nisi divites putat esse felices. Paupertas etiam sæpissime non egestas est, sed fortuna mediocris, quæ nec lauta, nec tenuissima et despecta est, vita simplex et paucis contenta, quæ plerumque felicior est, quam quæstuosa, cui opponitur. Pauperlas est, non quæ pauca possidet, sed quæ multa non possidet, Sen. Ep. 87. - 122. illam eidem incumbere sectæ, eamdem viam, h. e. vitæ rationem, idem vitæ institutum persequi. Secta via et methodus. ut viam et sectam aut rationem vitæ sequi ap. Cic. N. D. II, 22. et pro Cœl. c. 17. Bahrdt de secta philosophica accipit, quum pecunia sit optima philosophia sitque intelligentia.

124. minimas sordes, avaritiæ principia et elementa. His protenus, statim ab initio, teneras puerorum imbuunt mentes, non extremis sordibus: sensim iis sensimque avaritiam insinuant, ab qua abhorrent. 11 - 126. Ab hoc versu usque ad 140. referentur minimæ sordes, a v. 141. usque ad finem recenset infamiam et crimina, quorum avaritia semper origo atque causa fuit; Ach. 126. Sic φειδωνίω μέτεψ τον σύνδακα έγκεκρουσμένω μετρείν αὐτός τοῖς ἔνδον τὰ ἐπιτήδεια, σφόδρα ἀποψῶν, Theophr. Char. XI. extr. ubi conf. Casaub. castigat ventres, edendi cupiditatem famemque coercet. modio iniquo, injusta ac nimis parva demensi mensura. 127. Neque sustinet, ne a se quidem animoque suo avaro impetrare potest umquam, ut omnia, quæ in alium diem servavit et seposuit, mucidi panis frusta consumat. Conf. ad XV. 88. et Horat. Sat. II, 2, 57 seq. cærulei, nigri. quæ dintino situ mucorem contraxere. 129. Hesternum minutal, ut Sainn fular ap. Athen. VII, 2. ubi Schweigh. hæc adnotavit: Cibos έώλως i. e. hesternos vel pridianos dixisse Græcos pro rancidis aut putidis eamdemque inde notionem ejusdem vocabuli ad alias quoque res putidas aut vetustate obsoletas fuisse translatam, pervulgatum est. Minutal condimentum vel cibus, edulia et opsonia ex variis rebus minutatim et tessellatim concisis, (ap. Isidor. ex pisce, oleo, ficis et oleribus) unde varium dicitur Martiali XI, 32, 11. Conf. Apic. IV, 3. qui minutal marinum, Tarentinum, Apicianum, Matianum, dulce,

minimas sordes putabat esse µnspalerius, at vix ullo a Romanis. Sed hæc notio a quam sordem insimam dixerit Apuleius, quodque parcissimi hominis vitium multis intelligitur.

<sup>12</sup> Casaub. ad Theophr. Char. X. pr. quidem nominibus a Græcis exprimatur,

ex præcoci, leporinum, ex jecinoribus pulmonibusque leporis et ex rosis s. rosatum memorat, et in singulis minutalibus porrum capitatum aut porrum simpliciter (i. e. sectivum, ut h. l. vs. 133. fila sectivi porri et ap. Apic. VIII, 8. capillus porri) minutatim vult concidi. solitus servare, conf. Martial. I, 104, 7. - 130. Septembri mense, in quo Romæ flagrantissimus pestilensque æstus sævit, adeoque opeonis citius corrumpuntur. Conf. Horat. Epist. I, 16, 16. et sup. ad IV. 59. — 131. differre in tempora cet. conf. Aur. Victor. Epit. XXIV. Fabam coctam in alium diem servat cum lacerto, sardina, genere Conchis et lacertus vilissimi cibi. Conchis piscis salsi: vet. Schol. faba cum cortice elixa, non faba fressa, quæ sine cortice coquitur, astiva et propterea durior, quam quæ primo veris tempore; Grang. v. ad III, 293. Alii æstivam dici putant, quoniam opsonia facile æstivo tempore putrescunt. Lacertus vile piscis genus, Ital. lacerto, Gall. maquereau aut maquerelle. Lacerti tenuis meminit Martial. XI, 28, 8, 58, 7. XII, 19. eumque cum conche etiam junxit VII, 77. Cf. Heins. ad Ovid. Fast. II, 578. Signatam, obsignatam, sc. annulo signatorio, (siegelring) quo olim materfamilias, non, ut apud nos, claustris clavibusque, omnia obsignare et sic includere, claudere et custodire, solebat, ut furta, inpr. servorum, prohiberet. 13 Jam patet, quam venuste etiam his verbis adumbrentur sordes hominis. Ipse paterfamilias obsignat, et quidem omnes, etiam levissimas, res, ut alius, ei similis, ap. Theophr. περί βδελυρίας Char. XI. extr. τὰ δὲ καταλειπόμεια άπο της τραπέζης ημίση των ξαφανίδων απογράφεσθαι, πα εί διακοιοῦντις παίδις μη λάβωση, et ap. Lucianum, in verbis, a Casaubono ad Theophr. l. l. adscriptis, sordidus homo e cœna domum reversus, άριθμῷ παραλαβών τὰ κρία, ὁπόσα τῷ παιδί κατόπιι ἐστῶτι παραδιδώκει, κεὶ ἐπισημηνάμενος ἐπιμελῶς τὸ ἀπ' ἐκείνου καθεύδει. Silurus, vilis piacis, potissimum Nili. Conf. Plin. IX, 15. ubi Harduin, suspicabatur, hunc piscem, quem vulgo sturionem esse putant, Pannoniis, Danubii accolis, nunc Arcia s. Hacchia et propter latum os vernacula voce voratricem hominum dici, ejusque imaginem, sub glanidis nomine, exhiberi ab Aldrovando de pisc. V. p. 569. Nostro tamen loco non ingens, sed parvus potius innui videtur. Conf. Bocharti hieroz. II, 5, 14. Athen. VII, 9. (27.) p. 287. et sup. ad IV, 33. putri siluro, quem-

<sup>.</sup>ad I, 68. Plin. XXXIII, 1. Cic. Pers. VI, 17. Scriver. ad Smetii Anad Div. XVI, 26. Plaut. Pers. II, 3, tiq. Neom. pag. 25. Abram. ad Cic. 15. Torrent. ad Horat. Epist. II, 2, Phil. II, 28. et Böttigeri Sabina p. 402. 134. Lips. ad Tac. Ann. II. Kænig ad 403.

admodum suspin silvago dixere Sopater et Diodorus ap. Athen. VI, 4. (18.) p. 230. et VI, 9. (36.) p. 239. — 183. Porrum est vel capitatum, (repalerd reason, quod in caput nutritur) vel sectile s. sectivum et sectum, Gall. de la ciboule, Germ. schnittlauch; unde utrumque porrum dixit Mart. III, 47, 8. Conf. III, 298. Colum. XI, 3, 30 seq. Plin. XIX, 6. s. 33. Martial. X, 48, 9. numerala, ut nemo servorum ne unum quidem auferre possit. Singulis fere verbis vivida avaritiæ imago adumbratur et cernenda qu si objicitur oculis. Theophr. Char. XI. extr. τὰ δὲ καταλειπόμενα ἀπὸ τῆς τραπέζης ἡμίση τῶν ἐαφανίδων ἀπογράφεσθαι, lies oi διαχονούντες παίδες μή λάβωσιν. Conf. ibi Casaub. --134. Aliquis de ponte, mendicus, qui in pontibus stipem colligere solet. Conf. IV, 116. V, 8. Sen. de vita beata c. 25. Martial. X, 5, 8. Ovid. in Ibin v. 418. negabit, se esurum, recusabit venire, ad hæc fercula, edulia invitatus.

135 seq. Conf. Horat. Sat. I, 1, 70 seq. et II, 3, 82 seq. 109 seq. quo fine, quem in finem divitias scil. habes s. possides? Sic Cicero in Verr. II, 2, 55. dixit, quo tantam pecuniam? et Horat. Epist. I, 5, 12. Quo mihi fortunam, si non conceditur uti? — tormenta, animi curas et sollicitudines. coactas, congestas, collectas. — 136. 137. Cf. Horat. Sat. I, 1, 70. et II, 3, 82. 83. — 138. v. inf. ad v. 325.

139. Cf. Sen. de Ben. c. 27. et Epist. 94. 119. Ovid. Fast. I, 211 seq. Horat. Od. II, 2, 13 seq. III, 16, 17. 18. et ad hh. ll. Mitscherl. — 140. paratur, et mox v. 143. mercaris, forte actus pro conatu. 142 seq. Cf. Horat. Od. II, 18, 23 seq. et Sat. I, 1, 110. II, 6, 8. 9. Ovid. A. A. I, 349. — 144. canet, albescit, oliva, floribus olivarum, exquisite pro, iis consitus est.

145 seq. Si agri dominus pretio induci non potest, ut eum vendat, fraude et injuria cogetur. Sen. Ep. 90. Licet agros agris adjiciat, vicinum vel pretio pellat æris, vel injuria. 145. Magna vis est epithetorum, macri, lassi (nimio labore) et hinc famelici boves. 148. Novale sc. solum, quod alternis annis seritur; (v. Plin. XVIII, 19. et Virg. Ge. I, 71. ibique Heyne) sed h. l. quivis ager, ut ap. Virg. Ecl. I, 71. In ventres sævos, ingentes, (v. ad Sil. I, 2. et Heyne ad Virg. Æn. I, 14. 99.) vel potius, quos fames urget et exasperat. Similiter iralum ventrem dixit Horat. Sat. II, 8, 5. et rabiem edendi Virg. Æn. IX, 63. - actum, id factum, vel omnia ablata esse. - 151. Ex h. l. suspicari possis, minimam vel potius nullam fuisse civilem disciplinam agrorum respectu: nam in urbibus politiam viguisse quamdam sub prætoribus et ædilibus minime dubium est; Ach. Conf. Hesiod. Egy. 346 seq. Vol. II. M m

- 152. Quam mala est fama avari ejusdemque potentis? Objectio poetze, cui avarus v. seq. respondet. Conf. Horat. Sat. II, 2, 94 seq. Egregie buccina tribuitur Famæ, quæ omnia quasi debuccinat, h. e. divulgat, ausposaunt.

153-155. Conf. I, 48. XIII, 92 seq. Horat. Sat. I, 1, 66 seq. Sen Ep. 115. et Pompon. ap. Non. I. n. 64. tunicam lupini, folliculum fabæ; (v. Plin. XVIII, 14. et Athen. II, 14.) h. l. pro re vilissima. (Conf. ad V, 157 seq.) — 156—160. Verba poetæ, quibus amara continetur irrisio. Conf. Horat. Sat. I, 1, 80 seq. et Epist. I, 2, 47 Scilicet, v. ad II. 104.

161 seq. Egregia priscæ simplicitatis frugalitatisque imago. v. ad XI, 77 seq. et conf. Var. Lect. Mor, paulo post Titi Tatii regnum. fractis, debilitatis, ætate, veteranis. 162. immanem, regem belli peritissimum et bis victorem. gladios Molossos, Epiroticos, bella cum Pyrrho, Epiri rege, gesta. Molossi, incolæ Epiri. Conf. XII, 108. - 163 seq. Jugera bina agri ex hostibus capti viritim plerumque dividebantur colonis eo missis. Conf. Liv. VI, 16. inpr. 36. extr. Bina jugera a Romulo primum divisa viritim, Varr. R. R. I, 10. ubi v. Ursin. Bina tunc jugera populo Rom. satis erant, nullique majorem modum attribuit Romulus: quo servos paulo ante principis Neronis, contemtis hujus spatii viridariis, piscinas juvat habere majores; gratumque, si non aliquem et culinas, Plin. XVIII, 2. Centuriis vocabulum datum ex eo est, quum antiqui Romani agrum ex hoste captum victori populo per bina jugera partiti sunt, centenis hominibus ducenta jugera dederunt, et ex hoc facto centuria juste appellata est, Sicul. Flacc. de cond. agr. lib. I. 13 — 166. Curta, manca, fides patriæ nullis visa, nemini ingrata nimisque parca videbatur patria, que hanc mercedem tantis constituebat meritis. 14

166 seq. Talis agellus alebat patremfamilias et qui in ejus casa erant. — Romanorum ædes priscis temporibus non nisi case erant. 169. Vernula, servæ filius domi natus, unus. Temporibus contra poetæ unus dominus magnam servorum familiam alebat. tres domini, filiifamilias, domini s. heri minores vel olim futuri. (Germ. junge herren) ut ap. Plaut. Capt. prol. v. 18. 15 - 170. A scrobe, a fo-

18 Conf. Colum. V, 1, 7. Non. et familias, sola nota hac adjecta, per quan Fest. v. herediam, Scalig. ad Prop. IV, distinguitur genitor ab co, qui genitus:

11. itaque post mortem patris non hereditatem

14 De voc. curta v. ad VI, 449. et percipere videntur, sed magis liberam benorum administrationem consequentur: 15 Filiusfamilias appellatur sicut pater- hac ex causa licet non heredes sint, domini

Heins. ad Ovid. Fast. II, 408.

diendo, plantis vitibusque defodiendis, vel sulco, arando agro. Amplior cæna et grandes ollæ, quia parantur et apponuntur fratribus magnis, adultis et a rustico opere famem integram afferentibus, quodque hi pulte tantum vescuntur. Juventutem grandi pastam polenta similiter dixit Pers. III, 55. ubi tamen Casaub. monet, grandes vocari ollas et polentam, quia multo pane vescantur, quibus solus panis sit cibus, et hac voce commendari sussias modice viventium: signum enim esse valetudinis bonæ, grandem panis quadram posse comedere, idque non facere delicatulos cum omnibus suis condimentis et gulæ Altera cæna, nam prior eaque exigua parvulis fuerat scitamentis. Puls, quæ ex farina, fabis aut hordeo parabatur, far tusum et aqua maceratum, cibus priscorum Italorum, (qui eo trecentis annis ante panis usum vescebantur) ut polenta Græcorum: nam illi farre, hi hordeo victitabant. Usus antiqui hujus cibi mansit in sacris. Cf. XVI, 39. et ad III, 187. Plin. XVIII, 8-10. Varr. L. L. 1V, 22. Val. Max. II, 5, 5. Heyne Opusc. Acad. T. I. p. 372. — 172. Nune horti ampliores sunt, quam olim agri. Conf. loc. Plinii ad v. 163. ad-173 seq. Conf. Virg. Æn. III, 56 seq. et Claudian. XXII, 111 seq. — 176. v. Var. Lect.

177. 178. Conf. Prop. III, 13, 48 seq. et Horat. Od. III, 24, 34 properantis, qui cito vult dives fieri. - 179 seq. ibique Mitscherl. seq. Inducitur sermo Marsi senis et Vestini Hernicique cum pueris, h. e. filiis suis; et priscorum Italiæ incolarum frugalitas præ luxu hominum, his temporibus viventium, laudatur. Cum delectu autem memorantur Marsi, Hernici et Vestini, gentes laboribus bellisque asperæ, et morum simplicitate ac probitate conspicuæ. Conf. ad III, 169. VI, 164. et Heyne ad Virg. Ge. II, 167 seq. - 182. Qui satis est mensis, qui victui tolerando sufficit. Conf. Horat. Sat. II, 2, 17. 18. Sen. Ep. 20. et 25. — 183. 184. Conf. VI, 10 seq. Virg. Ge. I, 7. 8. et Ovid. Fast. I, 675 seq. 185. Nil vetitum, nihil, quod nefas est, fecisse volet, faciet vel facere cupiet et solet, quem non pudet, alto per glaciem perone tegi cet. h. e. homo frugalis, qui in vestitu non ornatus et nitoris, sed usus, quem præstat, rationem habet, quemque non pudet, vili habitu crassoque panno uti, quo frigus arceat. Pero corium crudum. 16 Pedes perone setoso talos adusque vinciebantur, ge-

sunt, Paul. lib. 2. ad Sabin. et L. II. ss. cum ap. Isidor. Orig. XIX, 34.) cujus de lib. et posth.

erat usus tempore hiberno. Conf. intpp. Pers. V, 102. Serv. et Cerda ad Virg. Æn. VII, 690.

nua, crura suræque sine tegmine, Sidon. Apollin. Epist: lib: IV. submovet Euros, vim ventorum aerisque injuriam arcet. Pellibus inversis, que introrsum pilos habent. 187. 188. Conf. Prop. III, 18, (al. 11.) 1 seq. et Tibull. II, 4, 27 seq. purpura, luxus quescumque est: nam nobis ignota est et de ea non nisi fando audivimus.

190. Sub knem auctumni antelucanam lucubrationem incipiebant Romani : Grang. media de nocte, cf. ad Liv. IX, 44, 5. same in lecto, dormientem, pigrum. 191. ceras, tabulas ceratas. 192. rubras leges: nam veteres Romani legum reliquorumque librorum principia ac titulos rubrica, μίληφ, minio, vel κηςῷ μαμιλτωμένφ, cera miniata, notabant et pingebant. Nota Ach. est: "Qui mos etiam usque ad initium typographise stetit, ut videre est in vett. MSS et princ, editt., quorum tituli et majusculæ literæ minio, ceruses aliove colore, sed præcipue rubro, cum figuris auro depictis scripti fuerunt. In libris antem legum textus legis erat rubro colore exaratus, commentarius et glosse nigro. Hinc h. l. leges rubræ, et plerumque rubrica pro legibus ipsis." 17 - 193. libello supplice, non, ut olim, per et propter virtutem. Honores militares, inpr. ordines, ab Imperatoribus peti et per gratiam dari solebant: unde Vegetius II, 3. queritur, Legionum robur infractum, quum præmia virtutis occuparet ambitio et per gratiam promoverentur milites, qui consueverant per virtulem. Cf. Lips. de mil. Rom. II, 8. posce vitem, pete centurionatum. insigne centurionis, qui milites ea castigabat. 18 - 194. 195. Exhibe vero te incultum vel negligentem circa cultum corporis ac pilosum, ut strenuus idoneusque militiæ videaris. Theophr. Char. XIX. end δυσγερείας § 2. τάς μασχάλας βηριώδεις και δασείας (h. l. alas grandes) έχων άχρις έπλ πολύ τῶν πλευρῶν, ubi Casaub. " Multi, inquit, Athenienses, quo magis viri fortes viderentur et ab omni mollitie alieni, studuerunt hirsuti esse sub axillis. Nam quum in concionem venerant, in suffragiis ferendis partem illam denudabant, ut posset ab omnibus, postquam manum vel brachium sustulerant, conspici cet." Conf. sup. ad II, 11. 12. et Pers. III, 77. ubi idem Casaub. monet, notari illuviera et dus xiquas corum, qui centurionatum, tribunatum cet. ambiebant et

XII, 395. 465. Plin. XIV, 1. Tac. Ann. I, 23. Lips. Mil. Rom. V, 18. Cassub. ad Spartian. Hadr. 10. Rader. ad Martial. X, 26, 1.

v. Casaub. ad Pera. V, 90. Quintil. XII, 5. extr. intpp. Ovid. Trist. I, 1, 7. et Petron. 46. Schwarz. de ornam. lib. et Funec. de script. vett.
 v. ad VIII, 247. et ad Sil. VI, 45.

cultus neglectu externoque habitu gloriam virorum atque militarium buxo, pectine buxeo, ut ap. Ovid. Fast. VI. 229, et Martial. XIV. 25. 2. nares pilosas: nam molles et delicatuli pilos narium evellebant, ut et alas. Conf. Ovid. A. A. I. 520. - 195. alas grandes, axillas grandibus pilis hirsutas, quod virilitatis indicium Lælius pro quovis imperatore. 196. attegias, casas vel mapalia, (rectius magaria) quæ sunt tuguria Nomadum plaustris imposita. De mapalibus Maurorum v. Sil. II, 487-448. et XVII, 88 seq. 19 Vulgo putant, hoc vocab. esse Punicum s. Mauritanum, et synon. castella. Sed attegias ab attegendo dici, ut xadubas and rou xaλυπτιπ, contendebant Salmas. Exerc. Plin. p. 311. Bochart. Phalog. II, 9. et alii. Brigantes populus Britanniæ 90 numerosissimus, cujus caput fuit Eboracum (hod. York) et regina olim clarissima Cartismandua. v. Tac. in Hist. III, 45. in Am. XII, 82. 86. et Agric. c. 17. — 197. aquilam, primipilatum: nam aquila aurea, legionis signum, erat in custodia centurionis primi pili. 21 locupletem : nam hujus centurionis dignitas admodum erat quæstuosa. 23 mus annus, quia gradatim, per decem cohortes, ad primi pili dignitatem adscendebatur. Cf. Plin. XIV, 1. "Hyperbolice hee et ad notandam præmiorum tarditatem: nam post quinquagesimum annum nemo arma ferre cogebatur;" Ach.

199 seq. Si non sine timore cornuum lituorumque sonum audire poteris, mercaturam exerce, et ita quære opes. Cur venter solvatur pavore, docent Macrob. VII, 11. et Gell. XIX, 4. 23 — 201—204. Neque fastidias merces viliores aut fœtidas, modo fructuosæ sint et quæstuosæ, ut coris, quæ trans Tiberim portantur. Ibi putida conficiebantur opera, v. c. sulphurationes et excoriationes. Conf. Martial. I,

19 Rufinus attegias ponit pro umbraculis, que ennouvitésa dicit Josephus, ut notat Politian. Miscell. c. 9. Grang.

non, ut Schol. notat, Galliæ, etsi in ea Brigantium opp. (hod. Briançon) nam Juvenalis temporibus et multo ante provincia erat omnis Gallia, nec ulla fuit tunc causa, cur Romani in eam arma ferrent; Ach.

st v. Veget. II, 8. Tac. Hist. III, 22.
Sil. VI, 25 seq. et Lips. Mil. Rom. II,
8. Vetus Schol. et Farn. aquilan h. l. ad
signiferi munus referunt. Cf. Fabrett.
ad Column. Traj. c. 7. p. 188 seq. ubi
probare conatur, centurionem primipilarem fuisse aquiliferum.

<sup>20</sup> Conf. Suet. in Aug. 49. in Tib. 48. in Calig. 44. Plin. X1V, 1. Martial. VI, 58, 10. Dio LIV, 25. LV, 23. Lips. de mil. Rom. II, 8.

Bruti, Carbonis, ap. Aristoph. in Ranis, Sen. Ep. 82. et Valer. Max. IX, 13, 2. inpr. Arati, summi ducis, quem tradit Plutarchus torpore ac vertigine, quoties fere coperit tuba cani, correptum esse acieque jam instructa sepius anxie quessivisse ab ordinum ductoribus, num presentia sua opus sit? inde vero occasionem quibusdam dedisse faceti dicti: Pratori Achaorum instante pugna alvum solvi.

42, 3 seq. I, 109, 2. VI, 93, 4. Turneb. Adv. XXIV, 43. — 204. Poeta respexisse videtur ad nota illa verba, quibus urinse vectigal commendasse dicitur Vespasianus. v. Suet. Vesp. 23.

206. Dicitur εἰρωνικῶς sententia Diis atque spoo Jove digna, digna, quæ dei alicujus atque ipsius Jovis sententia sit. sententia poeta, scil. Ennii, sumta a Bellerophonte Euripidis, qui hoc pariter ironice dixit; Farn. Grangæus comparavit verba incerti poetæ ap. Sen. Ep. 115. Non quare et unde: quid habeas, tantum rogant. — Unde habeas, scil. opes, divitias, vel quod possides. Habere, ut εχειι, absol. pro divitem esse positum accipiebat Grang. 208. repentibus, parvulis, ut qui in purpuris repet ap. Quintil. I, 1, 6. Conf. Barth. ad Stat. Theb. IX, 427. assæ, v. Var. Lect. 209. ante alpha et beta, priusquam prima literarum elementa discant.

212. Festinare, avaritia imbuere vel ut imbuss ea filios tuos quams primum et ante annos. Præstare aliquem dicuntur, qui spondent pro eo, ut talis sit vel futurus sit, qualis esse debet, vel qualem eum esse alii cupiunt et optant. v. Ern. clav. Cic. Grangæus contulit versum senarium ignoti poetæ ap. Cic. Ep. IX, 7. πολλοί μαθηταί πρώτοτον, διδασπάλων. magistro, te, parente. 213. 214. Quemadmodum Ajax Telamonius et Achilles parentes suos virtute, ita te filii tui avaritia omnibusque sceleribus vincent.

215 seq. Salse et hæc dicta: Ignosce puerulis, si tibi nondum pares fuerint sceleribus; exspecta, dum adoleverint, videbisque, iniquitatem eorum cum annis crevisse. nondum implevere medulles maturæ mala nequitiæ, summa nequitia, qualis est parentum, nondum satis alte in teneros penetravit animos et tamquam venis medullisque infixa hæret. 217. mucronem longi cultri, novaculam barbæ tondendæ causa admittere, h. e. adolescere. 218. perjuria vendet summa ezigua, parvi quæstus commodique causa pejerabit. 219. Jurantes precantesque tangebant aram, (conf. III, 145. XIII, 89. Virg. Æn. IV, 219. XII, 201. Liv. XXI, 1. et ad Sil. III, 82.) vel pedes, genua et simulacra deorum, ut ap. Suet. Tib. 27. et Ovid. Met. XIII, 585. reris pro quocumque numine et quidem sanctissimo. 220. Elatam, mortuam ac sepultam. Verbum funerale, ut ap. Prop. IV, 7, 7. al. v. sup. ad I, 72. - 221. Mortifera cum dote, magna, et hinc causa mortis. Verba limina subit spectant ad ritum nuptialem, quo nova nupta, ad ædes sponsi ducta, ut invita virginitatem deponere videretur, a paranymphis portabatur trans limen, quod tam ab ingrediente, quam ab egrediente tangi ominosum erat. (v. Burm. ad Ovid. Am. I,

12, 4. et Dæring. ad Catull. LXI, 166.) premetur, suffocabitur, strangulabitur. quibus, quam scelestis! nisi malis post digitis signum interrog. ponere, ut sensus sit: quibusnam aliis quam mariti sui, qui tuus est filius? Alii de digitis aconito infectis accipiunt, coll. Plin. XXVII, 2. Constat omnium venenorum ocissimum esse aconitum et tactis quoque genitalibus feminini sexus animalium eodem die inferre mortem. Hoc fuit venenum, quo interemtas dormientes a Calpurnio Bestia uxores M. Cæcilius accusator objecit: hinc illa atrox peroratio ejus in digitum. 223. Cæde sibi facilius divitias parabit, quam serumnis terra marique tolerandis. 224. Magnum scelus, quod quæstuosum est, cædes, facili negotio perpetratur.

227-232. Quicumque pueros opum amore et cupiditate imbuit et eosdem lævo monitu, perversis infaustisque præceptis, avaros producit, format, efficit, (v. ad VI, 241.) is similis est aurigæ, qui curriculo, equis, dat libertatem et totas effundit habenas, h. e. is filiis dat libertatem immoderatam vel quodvis scelus audendi, is in effrenatas eos cupiditates et quævis scelera pronos faciet frustraque deinde a cursu quasi et impetu, quo in flagitia feruntur, illos revocare conabitur, ut auriga, qui equis in circo currentibus habenas ita remittit, ut, si cursum deinde velit inhibere, non possit. Comparatio aptissima venustissimaque, a circo petita. Conf. Virg. Ge. I, 512 seq. De v. 229. v. Var. Lect. totas effundit habenas, ut ap. Virg. Æn. V, 818. XII, Curriculo, equis, ut currus ap. Virg. Æn. XII, 287. et **499. al.** Ge. I, 514. ἄρματα πισιγάλινα dixit Pind. Pyth. II, 21. quem Græce et docte pro quod, sc. curriculum, quoniam, si sensum respexeris, ad equum, h. e. filium, spectat. Conf. ad v. 241.—282. te, auriga, h. e. metis relictis, equis indomitis adeo patre et auctore s. doctore. ruentibus, ut metas cursu prætereant, nec circum eas flecti se pa-Similiter animus in avaritiam præceps fines et modum tiantur. transit.

233 seq. Poeta vere et naturæ hominum convenienter philosophatur. Nemo satis esse credit, sufficere putat, satis habet. 234. indulgent sibi latius ipsi, filii, non contenti modo finibusque, a patre definitis, eos transeunt. latius, conf. Bentl. ad Hor. Sat. II, 2, 113. — 235 seq. Quum stultum esse dicis, qui aliis bene faciat, doces filium, quocunque modo divitias sibi parare. 236. paupertatem levare et attollere, ut contra paupertate, vel fame, inopia cet. premi, urgeri, gravari dicimur, metaph. ab onere petita. 237. circumscribere, decipere, fraudare. v. ad X, 222. — 239. Deciorum, v. ad VIII, 254. —

M m 4

240. Menœceus, Creontis, Thebani regis, filius Marti se immolavit, ut secundum Tiresia vaticinium cives sui victoriam reportarent. v. Eurip. Phœniss. v. 841 seq. Stat. Theb. X, 589 seq. 751 seq. Pausan. IX. 25. Apollod. III. 6, 7. Cic. Tusc. Qu. I, 48. si Græcia vera. veridica, verax est, 24 h. e. si Græcorum scriptores vera nobis tradidere, (quidquid Græcia mendaz audet in historia X, 174. 175.) vec potius hoc commenti sunt, ut alia, que de Thebis carumque origine fabulose narrant. Heec ut rideret poets, adjunxit vs. 241-243. qui tamen h. l., ubi a comparatione tantum occasio corum scribendorum petita est neque ipsi ad caput rei illustrandum quidquam faciunt, parum opportuni sunt et intempestivam produnt artis doctrinæque ostentande cupiditatem. 25 Historia autem originis Thebarum vel tironibus nota ex Ovid. Met. III, 1-130. et forte ex etymol. vocc. legiones pro multitudine virorum vriveriik et Escaprel orta est. 25 armatorum. Res de industria amplificatur, risus captandi causa, quo et v. 243. spectat. quorum Græce et docte dicitur pro quarum scil. Thebarum, respectu ad incolas urbis et nobilius genus habito, ut quem sup. v. 231.27 — 243. Tam horrido modo tantoque impetu inter se armis decertarunt, ut putares, una cum iis natum fuisse tubicinem, qui ad pugnam eos excitaret. 244. ignem, insatiabilem avaritiam, quæ etiam ardens dicitur Cic. Fin. III, 11. semina et originem.

246. 247. Filius etiam te ipsum, patrem et præceptorem, interficiet. ut leo nonnumquam magistrum suum, a quo enutritur, in caves, ferarum receptaculo vel theatro, dilacerat. Poetam h. l. respicere historiam sui temporis putant, coll. Martial. de Spect. X. Particula autem comparationis omissa, ut sup. v. 229 seq. et passim, v. c. Horat. Epist. I, 2, 34. 42. 3, 19. al. leo alumnus, v. Heins. ad Ovid. Met. IV, 421. — 248 seq. Filius ante diem patrios inquirit in annos, Ovid. Met. I, 148. Hosce annos filius e genesi computabit, vel Ma-

se v. Longol. ad Plin. Ep. II, 9, 4. longe petita sit, vel me non monente in-Intpp. Ovid. Her. XVI, 123. et Met. telligitur.

X, 209.

Non enim crediderim, (quæ Bahrdtii sententia erat) borum versuum addendorum consilium eo spectare, ut iis adumbretur summa vis educationis pravorumque exemplorum et præceptorum, quæ in teneros puerorum animos sine ullo impenis in sulcoa Cadmi. Que ratio quam Herc. fur. 1157.

se v. Heyne ad Apollod. III, 4, 1. et Herrman. Mythol. Lyric. T. II. p. 239, 240,

<sup>#</sup> v. ad Sil. V, 495. et X, 306. Brunck. ad Sophoel. Ajac. 760. Koppen. ad Hom. Il. II, 278. Gron. Obss. I, 16. dimento alte descendant, ut dentes draco- ad Liv. I, 59. XXIX, 12. et ad Sen.

thematicos ea de re consulet et, si hi vitam nimis longam tibi promiserint, eam tibi veneno eripiet, ut tuis divitiis ocius potiatur. v. ad III. Sed grave est filio tuo, exspectare tardas 43. 44. et VI, 558 seq. colus, mortem, nimis tarde ad te adventantem. Φεῦ μοίρης τε κακής प्रवा कवार्थे वेभेवार्थक Strat. Epigr. LXXII, 4. in Brunck. Anal. T. II. colus, vitæ stamina, quæ fusis suis Parcæ ducunt. das colus, ut nimium stamen X, 252. stamine Parcarum nondum abrupto, ante naturalem vitæ modum. 251. senectus cervina, summa. De longa cervorum vita v. Aristot. H. A. IX, 6. et Plin. VIII, 32. s. 50. extr. - 252. Archigenen quære, h. l. medicum. v. ad VI, 46. et quod Mithridates composuit, antidotum, de Archigene ad VI, 236. de quo v. ad VI, 661. - 253. 254. Si vis auctumnum et ver aliud videre, h. e. vel annum vivere. medicamen Mithridaticum, antidotum, alexipharmacon. et pater et rex, non minus pater, quam rex; quoniam his temporibus patri a liberis non minus metuendum est, quam tyranno a civibus. Verba autem et pater et rex ad eumdem quoque Mithridatem referri possunt, qui et pater et rex a Pharnace filio, qui patri bellum intulerat, obsessus in regia venenum hausit et, quum eo sumto parum profecisset ad mortem accelerandam, (nam frequenti usu antidotorum, quibus ab ineunte ætate se munierat adversus venena, vis eorum imminuta erat) a Bitœto, milite Gallo, a quo id petierat, interfectus est. Cf. Liv. Epit. CII. Appian. b. Mithrid. c. 109-112. Plut. Pomp. p. 641. Dio XXXVII, 10-14. Gell. XVII, 16. Fabric. ad Oros. VI, 5. et intpp. Aur. Vict. V. I. 76.

256 seq. Majorem voluptatem, quam quæ ex theatris, h. e. ludis scenicis capitur, (quibus Romani maxime delectabantur) promitto tibi, si consideraveris labores et pericula, quæ subit avarus, ut omni 257. Prætoris pulpita, ludi scenici, a prætore modo rem augeat. dati. Pulpitum, Loyello, cathedra, suggestus in proscenio s. theatro, lauti, elegantis, divitis, vel magni et ubi histriones recitabant. dignitate conspicui; vel potius qui laute, splendido apparatu ludos facit, (ut ap. Pers. VI, 23. puer lautus, qui magnis impensis cœnam parat) vel iis in sella curuli et prætexta s. toga picta, veste triumphali, præest. . Cf. X, 36 seq. et XI, 192. Ita Prætores viam sibi ad consulatum, ut Ædiles curules ad summos honores muniebant. 258. quanto constent, tamquam pretio, quo emta sint et parata. constare dixit Cæs. B. G. VII, 19. - 260. Fiscus, corbis spartea s. viminea, in quam pecunia condebatur, vel ipsa pecunia. iora, apud mensarios et seneratores in foro, ubi ædes erat Castoris,

vel in sede Castoris ponendi numi: nam non modo fœdera, pactimes et testamenta, sed pecuniæ etiam deponebantur in templis, quæ tæta erant religione deorum et potissimum excubiis militum, unde vigil Castor h. l. dicitur. 28 - 261. Ex quo fures in foro Martis, h. e. in foro Augusti, quod æde Martis Ultoris ornatum erat, 29 numularios diripuere, et ipsi quoque Marti insignia sua abstulere; Brit. Ex quo in templo Martis compilatæ fuerunt arcæ ipsiusque Dei galea furto subrepta; Farn. coll. Martial. VI, 72. et Antholog. II, 25. de Eutychida, quæ loca parum ad rem faciunt. Conf. sup. ad X, 25. Poeta forte ad sui temporis historiam, nobis ignotam, respicit; et hac occasione, ut passim, ridet infirmam divini numinis potentiam, et quidem h. l. (ut II, 130 seq.) Martis, qui ne res quidem suas, sua ipsius insignia, servarit, nedum res hominum, sibi, tamquam patri ac tutori Romanæ gentis, in custodiam concreditas. Rigaltius in Diss. de Sat. Juven. suspicabatur, deriso Marte, qui falso Ultor dicatur, non modo vanitatem fabulæ perstringi, sed etiam ignaviæ accusari Romanos, qui nihil amplius armis quærant et olim etiam quæsita sibi eripi turpiter patiantur.

262 seq. Licet relinquas, relinquere, spernere poteris, omnia aulæa Floræ cet., h. e. cuncta ludorum genera, ex quibus non tantum percipies voluptatis, quantum ex avari laboribus; nisi malis; quamvis vel omnes ludos relinquas, nihil cures, non magna carebis voluptate, modo respexeris varia negotia, labores, navigationes, peregrinationes, incommoda et pericula, quæ avarus subit, ut rem familiarem amplificet opibusque affluat; tanto tibi jucundius hæc, quam ludi illi, spectaculum offerent. Herc avari negotia cet. in verss. seqq. describuntur. Poetæ animo oculisque obversabatur locus Horat. Epist. II, 1, 197 seq. Cf. sup. III, 223. (ubi v. not.) et loca, quibus vita nostra scenæ, mimo et fabulæ comparatur Sen. Ep. 77. et 80. Suet. Aug. 99. et Palladæ Epigr. C. in Brunck. Anal. T. II. p. 427. ubi v. Jacobs ad Anthol. Gr. Vol. II. P. III. p. 247. Aulæa vela picta, in ædibus, porticibus et theatris suspensa, unde h. l. pro ipsis ludis pe-Floræ ludi, Floralia sc. sacra s. solennia, de quibus v.

<sup>\*\*</sup> v. Lips. ad Tac. Ann. I, 8. Britannicus ad Castora interpretabatur: apud mensarios in foro, ubi erat ædes Castoris. v. Liv. 11, 20. 42. Suet. Cæs. 10. et Dionys. Halic. VI. pag. 351. Plathneri nota est hæc: "Ad Castoris ædem jam Ciceronis temporibus negotiabantur

numularii vel feneratores, et in ea pecsniæ deponebantur." Conf. Cic. Verr. I, 49. et pro Quint. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> v. Suet. Aug. 21. et 29. Ovid. Fast. V, 549 seq. et Dio Cass. LIV, 7. et 8. ubi conf. Reimar. § 85.

Ovid. Fast. V, 183—378. Plin. XVIII, 29. Val. Max. II, 10, 8. et Sen. Ep. 97. Cereris ludi, qui in Cerealibus sc. sacris agebantur. v. Ovid. Fast. IV, 390 seq. et Liv. XXX, 39. Cybeles ludi, Megalesia, diversa a ludis magnis. v. Liv. XXIX, 14. (ubi conf. Duker.) XXXIV, 54. Ovid. Fast. IV, 179 seq.

265-284. Quam vecors sit avarorum audacia, docet poeta comparatione eorum cum aliis hominibus, qui non minus quidem audaces sunt, sed ut quærant victum, non ut opibus affluant: unde temeritas illorum justiorem habet excusationem. Conf. XV, 93 seq. Zaurum, viraupor, propr. asser s. tabula parieti affixa, ad quam se gallimæ volatu recipiunt, ut pernoctent; hinc machina in altum suspensa. in quam, gallinarum instar, quasi volatu sese ferebant petauristæ. προς αίρα vel προς αύρας πέτονται. Ita Grang. qui etiam monet, a Mercuriali et Lipsio petaurum explicari de machina lignea, nostris oscillis simili, qua homines rotis in aërem jactarentur, a Scalig. autem ad loc. class. Manil. V, 433 seq. de rota, in sublimi posita et a duobus versata, altero superne, altero inferne nitente, ita ut alternis dejecti nunc penderent, nunc recte sederent. Petauri ludus, quum per circulos quispiam veloci cursu transvolat, corpore ita librato, ut circulum non offendat; Alex. ab Alex. III, 21. Rota transmisso toties intacta petauro Mart. XI, 22, 3. Variæ tamen petauristarum artes fuisse videntur. Cf. Petron. c. 47. 53. et 60. it. fragm. 13. et Fest. - 266. Designatur funambulus, σχωνοβάτης et κυροβάτης. 30

267 seq. Tu multo majorem risus voluptatisque materiam præbes, qui non victus, sed lucri quærendi causa semper navigas et negotiaris, nulla periculi ratione habita. Corycia, Cretensi; epith. orn. petitum a mercatura, quam olim Cretenses potissimum faciebant; quo etiam sequentia spectant. 31 Corycus s. Corycum urbs et mons Cretæ. 32 — 268. tollendus a Coro (v. ad X, 180.) cum nave, intumescentibus fluctibus: pro vocat. tollende. 269. Perditus, miserrimus, omni sæpe ratione ac spe destitutus. sacci olentis, croci, opo-

m de cujus arte v. Burm. Anthol. Lat. III. Ep. 179. Wernsdorf. Poet. Lat. min. T. VI. p. 569. 570. Prudent. Hamartig. v. 368 seq. Niceph. Gregor. hist. Bysant. VIII, 10. p. 214 seq. ed. Paris. 1702. Firm. VIII, 17. Manil. V, 650 seq. a Conf. Misscherl. ad Horat. Od. I, 1, 13. et 35, 7. Mart. III, 65, 2. IX, 39, 5. XI, 9, 2.

Britannicus et alii epitheton referunt ad Corycum, Ciliciæ prom. et oppidum, ut navis designetur errabunda et propemodum prædatoris, quum avarus contemto omni periculo huc et illuc navigando lucra sectetur, quo more errent Cilices, piratæ sævissimi. Sed in vss. seq. de Creta ins. agitur.

balsami; Grang. opobalsami, aut malobathri, fætidæ mereis, ut ex sententia tali, tu fatide, Schol. 270. antiqua Creta, post hominum memoriam jam habitatæ, adeoque fama nominis sui notissime. Quemadmodum enim hominum, quæ vulgo dicitur, nobilitas ex antiquitate generis æstimari solet; ita et antiqua origo sæpe a poetis in magna vel urbium vel terrarum laude ponitur. v. Heyne ad Virg. Æn. I. 12. 375. et 531. - 271. Passum, vinum, quod ex uvis passis, h. e. ad solem expansis et arefactis, 33 optime conficiebant Cretenses. v. Plin. XIV, 9. Martial. XIII, 106. et verba Athen. X, 11. (56.) p. 440. Παρά Ρωμαίος δε, ως φησι Πολύβιος έν τη έκτη, άπτέρηται γυσική given elves. रहेर के प्रवादेश्यामहारूप वार्षकरूप वांग्राज्यका. रहिंग्य के वार्यास्या प्रकेर के रहिंद केन्द्रφίδος, και έστι παραπλήσως πιόμενος τῷ Δίγοσθενίτη γλυκεί και τῷ Κρηπαβ. Creticum vinum fuisse dulce, dicit etiam Ælian. V. H. XII. 31. pingue passum: nam ex uvis passis in prælo compressis effluit et conditum vasculo mellis more servatur, ut utar verbis Colum. XII, 39. lagenas vino passo repletas: nam lagena vas erat, in quo vinum non modo paratum semper habebatur in triclinio, ut ex eo infunderetar poculis, sed etiam adservabatur. v. intpp. Petron. 22. municipa Jovis, Creticas, ejusdem quasi patrize cum Jove, qui in Creta nutritus dicitur. Sic municipes siluri IV, 38. ubi v. not. testa municeps Sibyllæ, h. e. Cumana, ap. Martial. XIV, 114, 2. et lacernæ Cadmi municipes, h. e. Tyrize, ibid. X, 87, 10. Grangzeus monet, hanc lequendi formulam depromtam esse ex Aristoph. Acharn. Act. II. Sc. II. 'Ο λάρχος δημότης δδ' έστιν έμός. — 271 seq. Funambulus arte sus periculosa non nisi victum sibi et vestitum parat, avares autem non minore vitæ discrimine divitias, quibus carere possit. ancipili figens vestigia planta, incerto gradu per funem incedens. mam cavet, frigus arcet, h. e. parat sibi, quo frigus arcere possit. 275. tu temerarius es, temere periculis te vitamque tuam objicis. 276. trabibus, navibus. Plus hominum cet. qui naufragium pertulerunt, quam qui evaserunt; Ach. Immo plus hominum est jam in pelaga, quam in terra; tanta est hominum avaritia et lucri cupido. Omnia in majus extolluntur, et nihil omittitur, quod ad avaritiam inagric adumbrandam valere possit. Eo etiam spectat v. 277. classis pre multitudine navium.

278 seq. Naves non Orientem modo, sed Occidentem quoque ex-

<sup>\*\*</sup> v. Columella XII, 39. et intpp. bant, si in vindemia uvam diutius occ-Virg. Ge. II, 93. Varro lib. I. de vita tam legerent eamque passi essent in sek populi Rom. Passum, inquit, nomina-

tremum petent. Conf. Horat. Epist. I, 1, 45, 46. Carpathium æquor, a Carpatho ins., (nunc Scarpanto) inter Rhodum sita et Cretam, dictum et cum delectu positum, quoniam et periculosum est, et transeundum iis, qui Bithyniam petunt, quo frequenter commeabant mercatores Romani. Conf. Mitscherl. ad Horat. Od. I, 35, 7. 8. et Gætula æquora, Libyca. Libya s. Africa horreum Rom. III, 7, 3. populi. 279. Equora transsiliet, trajiciet, et quidem cum summa temeritate atque audacia, ipsis naturæ legibus illudente, ut ap. Hor. Od. I, 3, 24. et Sil. IV, 71. Calpe, Hispaniæ Bæticæ promont. (Gibraltar) ad gurgitem h. e. fretum Herculeum s. Gaditanum, (die Strasse) in quod sol mergitur. 34 - 280. Solem undis se mergentem, instar candentis ferri aqua tincti, stridorem sonitumque edere, poetæ passim fingunt, idemque olim et Iberi et philosophi, v. c. Epicurus et Posidonius, credebant. 35 - 281 seq. Sarcasmi vim facile senties. folle tenso et aluta tumida, βαλαιτίω, sacco argenti pleno, nummis distento et turgente, instar follis vento repleti. Conf. ad VII, 192. et XIII, 61. - 283. Oceani monstra marinæ belluæ, quæ summum maris petunt tempestate imminente. Conf. Mitscherl. ad Horat. Od. I, 3, 18. juvenes marinos, Tritonas et Nereidas. Ut quis e longinquo revenerat, miracula narrabant, vim turbinum et inauditas volucres, monstra maris, ambiguas hominum et belluarum formas, Tac. Ann. II, 24. 36

284 seq. Varia sunt insaniæ et furoris genera, inter quæ avaritia etiam et potissimum referenda. Conf. Horat. Sat. II, 3, 77 seq. ille Orestes, a Furiis, unreoxrovias ultricibus, vultu terribili et igni, facibus, terretur in manibus sororis Electræ, quæ fratrem, furore correptum et querentem, ? Ω Φοίβ' άποχτειούσ/ μ' αλ χυιώπιδες Γοργώπες, šνέρων Γέρμαι, δεινοί Βεαί, consolatura dicebat, Ου τοι μεθήσω, χείρα δ' έμπλίξας' έμλι, Σχήσω σε πηδάν δυστυχή πηδήματα, sed duris his verbis repellebatur, Μίθες, μί' οὐσα τῶν ἐμῶν Ἐριννύων, Μίσον μ' ὀχμάζεις, ὼς βάλης siς Τάρταρον. Ita Eurip. Orest. v. 260 seq. qui locus Juvenalis, opinor, animo obversabatur. Eumenides, Edusides, ecedem dese, que antiquioribus poetis 'Eembis dicebantur. v. Herrman. Mythol. T. II.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Conf. ad Sil. I, 141 seq. 209 seq. III, 399. et VI, 1 seq.

<sup>\*</sup> v. Cleomed. II, 1. Burm. ad Valer. Fl. II, 36. 37. Barth. ad Stat. Silv. II, 7, 27. et Theb. I, 15%.

<sup>232</sup> seq. " Apud populos, miraculorum amatores, ut erant Greci Romanique, balenze, phocze aliaque marina animantia pro Sirenibus, Nereidibus et Tritonibus, forsan, ut Lapones aliique Scythiæ parvæ Cf. Hard. ad Plin. IX, 5. et Scastature populi pro Pygmeis, habite lig. Comm. ad Aristot. H. A. II. p. sunt;" Ach.

p. 491 seq. — 286. Hic, Ajax, Telamonis f. qui armis Achilis ab Agamemnone aliisque Græcorum ducibus Ulyssi adjudicatis, in insaniam incidit, et quum flagris in boves pecudesque sæviret tresque arietes jugulasset, Atridas et Ulyssem a se percussos occisosque esse existimabat. Conf. ad VII, 115. et X, 84. mugire, bovem esse. Ithacum, Ithacium s. Ithacensem, (ut X, 257. et XV, 26.) Ulyssem, ἀπλοῦν et ἐθνικὸν ἀντὶ κτητικοῦ, simplex pro possessivo, ut Dardanss, Itala tellus, equus s. exercitus Astur, populus Phæax, (XV, 23.) Mæstis ara et Memphitis terra, (XV, 115. 122.) Διλφίς ἄκρα s. σίεςα, Κελσίς Αρης, Θισσαλὸς λιώς et similia. v. ad Sil. I, 14. 252. XVI, 180.

287 seq. Quamquam avarus et mercator, qui divitiis inhiat et lucri studio tot periculis se committit, non, ut furiosi solent, vestes saus lacerat, tamen insanit et propterea curatoris eget a Prætore dati, ut utar verbis Horat. Epist. I, 1, 102. Conf. ejusd. Sat. II, 3, 217. 218. — 289. tabula ille (propr. navis) distinguitur, separatur, disjungitur ab unda. v. ad XII, 57—59. — 291. Argentum concisum in titulos faciesque minutas, concisum in argenteolos signatumque titulis et imaginibus parvis Principum vel pecudis, urbium, Jani gemini, Victoriæ, navis, bigarum, quadrigarum. Conf. ad VI, 205. Plin XXXIII, 3. Scalig. ad Caton. p. 69.

292 seq. Mercator lucri cupidus nil curat tempestatem. solvite funem, ut ap. Virg. Æn. V, 773. ubi v. Heyne. 294. fascia nigra, nubes atra, quæ longo per cœlum tractu fertur, prænuntia tempestatis-295. Æstivum tonat, ut æstate fieri solet ob calorem. nocte, ut X, 76. hac ipsa hora. 296. cadet, peribit. 297. En graphicam avari descriptionem! Tabulam dextra, zonam vero (in qua Romani vel peregrinantes vel negotiantes pecuniam habebant, de quo v. Liv. XXXIII, 29. Gell. XV, 12. Horat. Epist. II, 2, 40. Suet. Vitell. 16.) non læva tantum manu, sed morsu quoque, h. e. dentibus, tenet, quasi eam perditurus, si corpori adhæreat, neque reputans, æ ita facilius submergi; mavult autem perire, quam pecuniæ jactura et natatum reddere expeditiorem et sic vitam redimere. focari, perplexa scil. manu læva et hiante ore per morsum, quam ut expedita jactura redimeret vitam natando." Hennin. 299. Tagus et Pactolus, auriferi fluvii Hispaniæ et Lydiæ. rutila, aurea. Nudi sunt naufragi, quia, ut facilius natent, vestes abjiciunt; Grangsufficient illi panni viles, quibus inguina, ex aqua marina uda et frigida, velure, tegere et abscondere possit; Lub. et Ach. Qui naufragio olim vel alio insigni periculo evaserant, funestos, que

tulerant, casus, ne toties eos stipem colligentes narrare cogerentur, et quoniam mentem magis afficiunt, quæ oculis, quam quæ auribus percipimus, pingere et scribere solebant in tabulis, quas humeris primum ferebant, et deinde una cum vestimentis, quæ servaverant, tamquam ἀναθήματα, in templo dei Σωτῆρος, Neptuni vel İsidis et Æsculapii, suspendebant. 37 picta tempestate, pictura tempestatis et naufragii, se tuetur, vitam sustentat. 303. 304. Conf. Horat. Sat. I, 1, 76 seq. et sup. v. 135.

305. Hamæ instrumenta, σκάφη, ad incendia compescenda haurienclamque aquam, (ut aun ap. Plut. et Hesych.) vel vasa aquæ acetique plens, quibus utebantur Vigiles, quorum cohortes septem (unde h. l. cohortem servorum, quod præterea ad luxuriam Romanorum spectat et servorum, qui a ditioribus alebantur, multitudinem) incendiis coercendis Augustus instituerat. Vetus Schol. "Per translationem disciplinæ militaris Sparteolorum Romæ, quorum cohortes in tutelam Urbis cum hamis et cum aqua vigilias curare consuerunt vicibus." Vasa autem illa non a Vigilibus incendii exstinguendi causa quavis mocte circumlata videntur, quæ Brissonii (Antiq. select. II, 8.) aliorumque sententia est, sed disposita in publicis privatisque ædibus, inpr. locupletiorum, qui in earum propatulo secundum Neronis edictum (v. Tac. Ann. XV, 43.) custodes (nocturnam servorum custodiam) et subsidia reprimendis ignibus habebant.38 Hami piscium ab h. l. alieni, ob sensum ac metrum. Nota Ach. est: "Quidam male intelligunt uncos ferreos seu ad diruenda ædificia, seu ad capiendos fures; ego vero non solum vasa s. vascula aquaria, sed et cupas, prægrandia vasa ad eumdem fere modum, quo instrumenta, quæ Galli vocant pompes à incendie, e quibus aqua longis siphonibus per medium mittebatur incendium." 306. Licinus forte idem, ad quem poeta potissimum respexit I, 109. ubi hæc est vet. Schol. nota: "Licinius ex Germania puer captus tantæ industriæ fuit, ut reliquias cibariorum inter conservos feneraret et, cui quid credidisset, quali poterat chirographo, pugillaribus subnotaret: quos quum in expeditione quadam transiturus flumen in vestimentis recondidisset, C. Julio Cæsari quondam deneganti ei pugillaribus quidquam adnotatum, barbarus lugens

truncum gestasse fasciis involutum fortunamque suam narrasse, quo refert verba Martial. XII, 57, 12. Nec fasciato naufragus loquax trunco.

fragus loquax trunco.

Conf. Colum. X, 387. Turneb.

Adv. II, 29. XIX, 29. Intpp. Plin. Ep.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Conf. XII, 27. 28. Strab. VIII. p. 360. Horat. A. P. 20 seq. Heyne ad Tibull. I, 3, 27. Mitscherl. ad Horat. Od. I, 5, 13 seq. et intpp. Pers. I, 89. VI, 32. Grangmus ad h. l. adnotat, eos, qui depictam non habuerint tabulam,

cos obtulit. Statim ad dispensationem admissus, non multo post manumissus est. Dein curationi Galliarum ab Augusto præpositus eas spoliavit; et quum flagraret invidia, basilicam sub nomine C. Julii Cæsaris ædificavit. Decessit sub Tiberio, proinde dives, quod Cassii opes etiam exhausisset, et dictus est habuisse numos, quantum milvi volant." Conf. Pers. II, 86. (ubi v. Schol. et Casaub. qui tamen ibi agi putabat de Licinio Stolone, ob possessa agri mille jugera damnato) Sen. Ep. 119. et 120. (Licinum divitiis, Apicium canis, Maccastem deliciis provocant) Dio Cass. LIV. Suet. Aug. c. 67. Sidon. Epist. V. 7. attonitus denõis pro anxius et sollicitus. 307. Electro, poculis et vasis ex electro. Conf. ad V, 38. et Heyne ad Virg. Æn. VIII, 402. signis, statuis, vel potius simulacris. Columna Phrygia, ex marmore Phrygio, inpr. Synnadico, (nam Synnas s. Synnada urbs Phrygiæ majoris, marmore nobilis) ut ap. Tibull. III, 3, 18. ubi v. Heyne et Brækhus. 39 ebore et testudine, supellectile iis ornata, vel ex iis facta. Cf. XI, 94 seq. et 123.

308 seq. Divite illo Licino s. Licinio, qui quavis nocte incendium domus metuebat, multo felicior Diogenes ille Sinopensis Cynicus, qui paucis contentus erat divitiasque spernebat. Hujus domus non ardebit; nam dolium, quod in Metroo ipsique pro domo erat, non ligneum, sed fictile ex terra: quam domum si quis fregerit, vel cras ex argilla et luto fingetur alia, vel eadem conglutinabitur. 40 nudi, nam Cynicorum humerus alter nudus erat, pallio in alterum rejecto. v. Salmas. de pallio p. 396 seq. plumbo commissa, h. e. ferruminatione s. plumbatura, μολυβδώσω. testa, dolio fictili. -311 seq. Nota sunt, quæ tradunt Diog. Laert. VI, 2, 6. et Plut. vit. Alex. T. I. p. 671. 'Εν τῷ Κεανείψ ἡλιουμένψ αὐτῷ (Diogeni) 'Αλέξανδρος έπιστάς φησιν, Αϊτησόν με δ βέλεις. και δς, Μικρόν, είπεν, ἀπό τεῦ ήλίω μετάστηθι. πρός τουτο λέγεται τον Αλέξανδρον ουτω διατεθήναι και θαυμαίσκι καταφρονηθέντα την ύπεροψίαν και το μέγιθος του άνδρος, ώστε τών περί αὐτώ, ως απήεσαν, διαγελώντων και σκωπτόντων, Άλλα μην έγω, είτεν, εί μη Άλεξανδεος ήμην, Διογένης αν ήμην. 313. Conf. ad X, 168 seq. Cynici honores et divitias spernebant, docentes solam virtutem sufficere ad

X, 42. Casaub. ad Hist. Aug. p. 497. Wower. ad Apollinar. p. 144. Tit. Digest. de off. Præf. vig. Lips. ad Tac. Hist. III, 64. et inpr. Heubach Comm. de politia Roman. Gœtt. 1791. § 46—51.

Fast. III, 529. Plin. XXXV, 1. Holsten. ad Steph. Byz. columnæ Symnades ap. Capitol. in Gordiano III, 32.

Conf. ad VII, 182. Heins. ad Ovid.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> De illo dolio v. Plin. XXXV, 12. Menag, ad Laert. VI, 2. p. 137. et impr. Sponii Miscell. erud. antiq. ubi dolium quoque depictum videbis.

vitam beatam. Diogenes, cum Alexandro M. de verilate renni certabundus, baculo vice sceptri gloriabatur, Apul. Apol. I.

315. 316. v. ad X, 365. 366. ubi eadem leguntur verba. 316 seq. Si quis tamen a me quærat, quantus rei familiaris modus esse debeat, edam, dicam, respondeo cet. Conf. Horat. Sat. I, 1, 78 seq. - 318. In quantum, xab bow vel sis et is bow s. io' bow, ut is vi. 41 - 819. Epicurus honestæ voluptatis amator, cujus famam, olim magnopere læsam. hodie alii alio modo et successu defenderunt, Athenis in horto docere solebat et olere, polenta atque aqua contentus ipso Jove felicier sibi videbatur. Conf. XIII, 123. 49 -- 320. Socratici penates, frugalis Socratis domus et secta. ante Epicurum. — 321. Natura; nam si ad naturam vives, numquam eris pauper, si ad opinionem, numquam dives. Sen. Ep. 16. Sapientia, philosophia. dicit, docet ac præcipit.

322-331. Hæc cum indignatione et sarcasmo disputantur ac sua-Videor acribus exemplis te claudere, ut in angustias compellere s. cogere, Germ. in die enge treiben, et Lucian. Hermot. c. 68. στιράρχη με και συπλαύπις ές στικόν; vel avaritiam et cupiditates tuas nimis angustis frugalitatis terminis circumscribere: exempla Diogenia, Epicuri et Socratis, quæ tibi commendavi, vereor, ne nimis acria, severa et rigida sint. Quod si ergo hæc philosophorum frugalitas austeritasque tibi displicuerit; de moribus nostris, Romanorum hujus avi, misce, admisce, adjunge illi austeritati aliquid, non multum, ita ut modicis contentus sis opibus, non immensas, ut illi, quæras. — 323— 326. Conf. simil. loc. Pers. VI, 78 seq. ibique Casaub. mam, quam lex Othonis dignatur bis septem ordinibus, para tibi censum equestrem, quadringenta sestertia, quæ ut habeat, qui in quatuordecim ordinibus s. gradibus (orchestræ, in qua senatores sedebant, proximis) sedere cupit, sancitum est lege Roscia theatrali, lata a L. Roscio Othone Trib. pl. a. U. C. DCLXXXVI. Conf. I, 106. II, 117. III, 154-9. V, 132. 43 Docte autem et sieunnag lex dicitur dignari summam bis septem ordinibus, h. e. equestri loco et ordine: nam lege illa proprie quidem non summa, sed, qui eam possideret, hoc ordine

<sup>4</sup> ap. Anacr. III, 25. ubi v. Baxt. Sen. Ep. 21. Plin. XIX, 4. et Diog. Cf. Plin. Ep. X, 75. Ovid. Met. XI, 7. Laert. in vita Epicuri. et Ruhnk. ad Vellei. I, 9,

Passerat. ad Prop. 111, 21, (al. 20.) 26. Barth. Adv. XX, 20. Bernart. ad 26. Barth. Adv. XX, 20. Bernart. ad in ind. leg. p. 35. Ruhnken. ad Vellei. Stat. Silv. I, 3, 94. Scalig. ad Virg. Cir. v. 3. Jo. Schrader. Emendatt. p. 31 seq. Domit. 8. Mars. V, 39.

<sup>48</sup> Plin. XXXII, 2. Ernesti clav. Cic.

et honore dignus censebatur; at dignitas hæc magis ex pecunia pesdebat, quam ex homine ejusque moribus virtutibusque: quo etiam spectat sarcasmus III, 154—159.

325-329. Si hæc quoque summa tibi non sufficit, sume duos Equites, h. e. para tibi censum duorum Equitum, et si id nondum satis tibi videtur, trium: sed hoc tibi persuadeas velim, cupiditates avarorum numquam satiari nec ullis terminis contineri posse. Simillimus locus finisque satiræ est ap. Pers. VI, 75-80. Hæc quoque summa si rugaz trahit extenditque labellum, ut contra jam redit in rugam, h. e. multiplicatur, πολλαπλασιάζεται, apt-Pers. VI, 79. ubi Casaub. et Kænig verba nostra interpretantur ita: si summa nondum tendit neque explet marsupium, sed adhuc hians et laxum est os illius. Hoc eleganter translatum putant a vestibus, quæ, quo ditior aliquis esset et elegantior, eo laxiores fuerint et fusiores eoque magis rugatæ; (unde effluit effuso cui toga laxa sinu ap. Tibull. I, 6, 40.) at Britann. a sacco, qui, quum plenus non sit, rugam trahat. Vetus autem Schol. et plerique intpp. sensum verborum ita expediunt: si hæc quoque summa rugas in fronte tua contrahit, h. e. te tristem facit adeoque tibi displicet, non satis magna videtur. Illud arridere potest, quoniam tum v. 327. metaphora, a veste petita, continuatur, et sup. v. 138. de eadem re dicitur pleno quum turget sacculus ore. Hoc vero, quia subjungitur extenditque labellum, quo non minus ægritudo et mens parum contenta adumbratur; unde Farnab. non male exponit h. l. " si hæc quoque summa te cogit, quod Angli dicunt, to bend the brow and hang the lip." Britann. tamen hoc sumtum existimabat ab iis, qui tamquam famelici labra oris extendant ad cibum capiendum. Poeta tertia quadringenta, tres census etiam alia uti potuit metaphora. equestres, h. e. censum senatorium, quem Augustus ad duodecies sestertium auxit. v. Suet. Aug. 41. Dio LV. et Plut. vit. Anton.

327 seq. Si nondum satiavi cupiditatem tuam, h. e. si ea ne sic quidem satiatur, sed si pluribus inhias, plura concupiscis: nec Crœsi, nec regum Persarum, nec Narcissi opes sufficient animo tuo, h. e. avidam mentem tuam explebunt. Poeta toto h. l. cum indignatione loquitur. Persarum ac Parthorum reges et olim et tum temporis potentissimi erant iidemque ditissimi. — 330. Claudius Imp. libertorum præcipue suspexit Posiden, Felicem, Harpocram, Polybium, sed ante omnes Narcissum, ab epistolis, et Pallantem, a rationibus, quos, decreto quoque senatus, non præmiis modo ingentibus, sed et quæstoriis prætoriisque ornamentis ornari libenter passus est; tantum

præterea adquirere et rapere, (h. l. indulsit, permisit, omnia scelera cet.) ut, querente eo quondam de fisci exiguitate, non absurde sit dictum: abundaturum, si a duobus libertis in consortium reciperetur. Here sunt verba Suet. Claud. c. 28. quæ commentarii loco adscripsi. Νάρκισσος μέγιστοι τῶι τότε ἀνθρώπωι δυπθείς: μυριάδας τε γὰρ πλείους μυρίων είχε, καὶ προσείχοι αὐτῷ πόλεις καὶ βασιλείς cet. Dio Cass. LX. p. 688. C. uxorem, Messalinam, quæ propter adulterium et nuptias cum Silio aliaque flagitia, auctore potissimum Narcisso, occisa est, inscio et invito Claudio, qui veniam ei daturus erat, nisi libertus ille cædem festinasset. Conf. ad X, 342. Res nota ex Suet. Claud. 26. 29. 39. et inpr. Tac. Ann. XI, 12. 26—38.

## SATIRAM XV.

1. Volusius Bithynicus, e Bithynia oriundus, amicus Juvenalis, nobis ignotus. Alius Volusius, malus poeta, notus ex Catulli c. 36. ubi v. Dæring. Alii quoque memorantur Tac. Ann. XIII, 30. et XIV, 56. (ad quæ loca v. Lips.) III, 30. et XIII, 25. XIV, 46, Nostrum fuisse eum, ad quem Plut libellum scripserit 2705 Bebuckte πεςί φιλίας, (v. Suid.) suspicabatur C. Vales. — Quis nescit, qualia demens Ægyptus portenta colat; minus acerbe Cicero Tusc. Qu. V, 27. Egyptiorum, inquit, morem quis ignoral? quorum imbulæ mentes pravitalis erroribus quamvis carnificinam prius subierint, quam ibim aut aspidem aut felem aut canem aut crocodilum violent; quorum etiam si imprudentes quidpiam fecerint, pænam nullam recusent. Eumdem Ægyptiorum morem cultumque animalium, anguillæ, bovis, suum, canis, felis, muris et ibis, asperioribus facetiis perstrinxere Antiphanes, Anaxandrides et Timocles, quorum versus nobis servavit Athenæus VII, 13. p. 300. (VII, 55. T. III. p. 94. 95. ed. Schweigh.) 2. Portenta, que omnigenum Deum monstra dixit Virg. Æn. VIII, 698. portentificas animalium figuras Lactant. de orig. erroris II, 14. horrificos quos prodigialia cogunt Credere monstra Deos Prudent. contra Symm. I. Ægyplia illa, non numina, sed portenta Minuc. Octav. p. 236. Conf. Lucian. de sacrific. c. 14. 15. ubi hæc portenta deorum ridet: 🔊 🗸 🞉 την Αίγυπτον έλθης, τότε δη τότε όψει πολλά τὰ σεμνά και ὡς άληθῶς άξια τεῦ ούρανου κριοπρόσωπον μέν τον Δία, κυνοπρόσωπον δέ τον βέλτιστον Ερμήν, και το Πᾶνα όλον τράγον, και ίβπ τινά και κρικόδειλου έτερον και πίθηκον cet. Eadem

vero portenta etiam India coluit: neque dementior Ægypti, quam Græciæ et Rome, religio fuit ob cultum animalium. 1 Ipsa quoque Roma Ægyptiorum sacra adscivit: quod notat Lucan. VIII, 832 seq. Quædam autem animalia ab omnibus colebantur Ægyptiis, e terrestribus bos, feles, canis; ex aquatilibus lepidotus, lutra, anguilla cet.; e volatilibus accipiter cet.: alia a quibusdam populis, ut ovis a Saitis et Thebanis, capra et hircus a Mendesiis, aquila a Thebanis, lupus a Lycopolitanis, hippopotamus a Papremitis cet. <sup>2</sup> Hæc religionis diversitas sæpe odium, rixas, cædes ac bella peperit; 3 quale fuit odium, idque vetus et immortale, ac bellum inter Tentyritas atque Coptitas ortum, quod inf. v. 33 seq. describitur. Simile bellum sua ætate exstitisse memorat Plut. de Is. et Osir. Opp. T. II. p. 380. Ol 'Oğuguyyiras xal' ήμας, των Κυνοπολιτών του όξυρυγγον ίγθυν έσθιοντων, χύνας συλλαβόντες χαί θύσαντες, ως ιερείον κατέφαγον. Εκ δε τούτου καταστάντες είς πόλεμον, άλλήλους διέθηκαν κακώς, καὶ ΰστεροι ὑπὸ 'Ρωμαίων κολαζόμενω διετέθησαν. Romanis quoque ipsis aliquando, simili de causa, adversus Ægyptios arma fuisse capienda, docet Ælianus hist. anim. XI, 26. Conf. Pierius hierogl. XXXI extr. Idem Plutarchus l. c. et Diodor. II, 4. tradunt, priscos reges, rebellante frequenter populo, Ægyptum divisisse in varias partes singulisque edixisse, quæ separatim colerent animalia, ut inter se dissidentes non in Principes conspirarent. Crocodilos adorat, quia et Ægyptum securum præstant ab Arabiæ Libyæque latronibus, qui metu horum animalium perterriti Nilum trajicere non conantur, et Menam regem ab impetu et furore canum defendisse dicuntur; quas rationes affert Diodor. II, 4. Crocodilon adorat pars hac Ægypti, cet. Τοῖτι μὲν δή τῶν Αἰγυπτίων ἰρώ εἰσι οἱ προπόδειλοι, τοῖτι δ' οὺ, ἀλλ' ἄτε πολαμόνος παρώπουσι. οἱ δὲ παρί τε Θήβας (ut Ombitæ in nomo Thebano) και την Μοίριος λίμνην οίκεοντες και κάρτα ηγηνται αυτούς είναι Ιρούς. - οι δε περί 'Ελεφαντίνην πόλιν οίχεοντες και εσθίουσι αύτούς, ούκ ήγεόμενοι igenic είναι, Herodot. II, 69. Gens hominum est huic belluce adversa in ipso Nilo Tentyritæ ab insula, in qua habitat, appellata. Mensura eorum parva,

<sup>1</sup> De religione Ægyptiorum ejusque ritibus v. Creuxer's Symbolik T. I. p. 248
—322. 357 eeq. T. II. p. 145. 338. III. p. 77 seq. De cultu illo animalium ejusque causis v. Lucian. de astrolog. c. 5— 7. Cic. N. D. I, 36. Diodor. II, 4. Strab. 7. Clc. N. D. 1, 36. Discont. 11, 7. Count.

X VII. Herodot. II, 65—76. Jablonski
Panth. Æg. 1V, 4. T. II. p. 260 seq. et
Proleg. p. 19—23. et 83—87. (ubi monet, animalia, tam viva quam inanimata, deorum tantum symbola fuisse) Meiners in libro contra gentes.

vermischte Schriften T. I. p. 204-224. ejusd. Grundriss der Gesch. aller Relig. p. 32 seq. ed. sec. Baumgärtners Gesch. der vier ältesten Gotth. des Orients p. XXIV seq. Heeren's Ideen über die Po-litik und den Handel der alten Völker T. II. P. I. p. 635 seq.

<sup>\*</sup> v. Diodor., Strab. et Herodot. Il. Il.

<sup>&</sup>quot; v. Dion Cass. XLII, 34. et Athanas.

sed præsentia animi in koc tantum usu (forte tanto ausu) mira. bilis hac contra fugientes bellua est, fugaz contra insequentes: sed edversum ire soli hi audent. Quin etiam flumini innatant; dorsoque equitantium modo impositi, hiantibus resupino capite ad morsum, addita in os clava, dextra ac læva tenentes extrema ejus utrimque, ut frenis in terram agunt captivos: ac voce etiam sola territos, cogunt evomere recentis corpora ad sepulturam. Itaque uni ei insulæ crocodili non adnatant; olfactuque ejus generis hominum, ut Psyllorum serpentes, fugantur. Ita Plin. VIII, 25. s. 38.4 Coptitæ contra (v. Ælian. H. A. X, 24.) et Ombitæ (v. Ælian. X, 21.) et Arsinoitæ (v. Strab. XVII, p. 558.) aliique crocodilos religiosis colebant ritibus, et parentes non modo patienter ferebant, liberos suos ab illis raptos devorari, sed honori quoque id sibi ducebant superque ea re lætabantur. 5 Hinc bellum inter Tentyritas et Coptitas ortum videtur, quod describitur inf. v. 83 seq. Ab illis præterea accipitrem cultum, ab his vero in eorum odium crucifixum esse, tradit Ælianus. Ex his vero, quæ modo dixi, intelligitur, non opus esse crocodilorum cultum referre ad unam tantum eorum speciem, quæ parva ac terrestris sit, nec hominem lædat, quæque σοῦχος s. σοῦχις dicta et in antris puteisque, ut mansuescerent, a Diospolitis educata sit. 6 — 3. illa, alia pars, adeoque non tota Ægyppavet, religiose colit: nam religio sæpe tus, quod alii memorant. dicitur pavor, metus, timor, formido, horror, dundaupeda, 713, Gottesfurcht cet. quoniam ferarum gentium religio metu magis, quam amore divini numinis continetur. Ibis (Tantalus Linn.) avis ciconise fere similis et utilissima Ægyptiis, quia ranas, serpentes, bruchos, locustas aliaque insecta et amphibia innumera, quibus Ægyptus, post inundationem potissimum Nili, infestatur, devorat ac delet; unde h. l. satura serpentibus dicitur. Ibes maximam vim serpentium conficiunt, quum sint aves excelsæ, cruribus rigidis, corneo proceroque rostro: avertunt pestem ab Ægypto, quum volucres angues ex vastitate Libyæ vento Africo invectas interficient adque consument; ex quo fit, ut illæ nec morse vive noceant, nec odore mortule, Cic. N. D. I, 86.7 Ibes crocodilis etiam ini-

5 v. Ælian. ll. ll. et Maximi Tyrii Dis-

150. ed. sec. Jablonski Panth. Æg. V, 2.

<sup>4</sup> Cf. ejusd. XXVIII, 3. s. 6. Steph. Byz. v. Trorue); ibique intep. Senec. Nat. Quest. IV, 2. Ælian. H. A. X, 21. et 24. Strab. l. XVII.

sert. XXXIX. p. 456.

de qua v. Strab. XVII. p. 558.
Steph. Byzant. v. Διὸς «τόλις, Spanhem. de usu et præst. num. Disa. III. p. 149.

T. III. p. 70. 71.

7 Cf. Diodor. II, 4. Mela III, 8. Pia. X, 28. s. 40. Solin. c. 34. Herodot. II, 75. 76. Jablonski Panth. Æg. V, 5. T.
III. pag. 161 seq. Blumenbach in Philosophical Transactions a. 1794. Larcher ad Herodot. T. II. p. 325—330. Böttigeri Sabina p. XVII. ed. pr.

micas esse et, si pennæ earum crocodilis admoveantur, hos protenus ' obtorpescere, tradit Ælian. de anim. X, 21. et 24. — 4. Cercopithecus simia caudata, (meerkatze) a xienos, cauda, et albanos, simia, sic dicta, nigro capite et pilo asinino. (Plin. VIII, 21. s. 80.) quam vel Thebis, vel in aliis Ægypti oppidis cultam esse, non aliunde, quod sciam, constat. Juxta Nilum tamen scribit Solinus multos simios nasci, et cercopithecos adorari in Arabia ad Memnonium; Brit. 8

5. Designantur Thebæ Ægyptiæ, ubi in templo Serapidis colossus fuit vel saxea Memnonis effigies, (e nigro marmore et forma hominis sedentis) quæ, solis orientis percussa radiis, sonum citharæ similem edidisse dicitur, et adhuc exstat. 9 Qui miraculum rei augent, sonum illum, quarto adhuc seculo p. Ch. n. auditum, dicunt oriente sole lætum, occidente lugubrem fuisse, vel adeo vocem hominis, et quidem canentis vel clamantis vel querentis. Memnon autem Ægyptius solis orientis symbolum fuit, et nomen ejus corruptum traductumque ad res quoque Trojanas ingenio poetarum, qui eum Tithoni et Aurore filium fecere. 10 chordæ magicæ, h. e. statua, quæ magica arte sonum vocalem, instar chordarum citharæ, edere credebatur. Tè ayakμα κάθηται τε και άνα πασανήμεραν άνίσχοντος ήλίου βοά, και τον ήχον μάλιστα είπάσει τις πιθάρας η λύρας βαγείσης χορδής, Pausan. I, 42. none dimidio, h. e. in statua, quæ non integra est, sed dimidiata: (v. ad III, 219.) quod terræ motui tribuit Strabo l. c. sed Cambysi Pausan. l. l. et vetus Schol. cujus glossa est hæc: "Memnonis ex ære statua, citharam tenens, certis horis canebat. Hanc Cambyses rex jussit aperiri, existimans mechanicum aliquod esse, "quod intra statuam lateret: nihilominus tamen aperta statua, quæ erat magice consecrata, horis statutis sonum reddidit. Ideo dimidio dixit, id est aperto et diviso." Schol, nondum editus, quem Douza ad Catull. laudavit :

Grangeus cercopithecum putat h. l. cynocephalum dici, quod is ejusdem prope forme ac figuræ sit idemque Ægyptiis sacerrimum animal, teste Jo. Pierio Hieroglyph. lib. VI.

roglyph. lib. VI.

9 v. Philostr. in Heroic. c. 4. in Icon.
I, 7. et in vita Apollon. VI, 3. et 4. Callistrat. Stat. I. p. 891. IX. p. 901. Tsets.
Chil. VI. hist. 64. Plin. XXXVI, 7. s.
11. Tac. Ann. II, 61. Luciani Toxaris c. 27. inpr. Strab. XVII. p. 818. al.
1170. 1171. Pausan. I, 42. Pocockii
Description of the East T. I. p. 101. 102.
tab. 26. 27. ejusd. Inscr. antt. c. 9. JaApollod. III, 12, 4.

blonski de Memnone p. 58. et 83-117. et qui post illos verum fabulosœ narrationis sensum enucleare conati sunt, de Veltheim vonader Memnons-säule, Dornedden in libro, cui titulus est: Phame-nophis Gœtt. 1797. et Langlés in nova edit. Itiner. Nordeni: Voyage d' Egypte et de Nubie Paris. 1795. T. II. p. 159 seq. et Creuser Symbolik T. I. p. 307. et T. 1V. p. 429.

10 v. Jablonski l. l. et Heyne Exc. XIX. et XXVI. ad Virg. Æn. I. et not. ad " Statua, inquit, Memnonis filii Aurore ita arte quadam mechanica composita, ut humana voce Regem et Solem salutaret. Cambyses volens hanc rem cognoscere, partem statue abscidit, et sic postea Solem tantum, non etiam Regem salutabat: unde dimidio Memnone dixit" - 6. Thebe, Θήβη, Διος πόλις, vulgo Thebæ, et quidem non Bœotiæ vel aliarum regionum urbs sic dicta,' (v. ad XIII. 27.) sed antiquissima hujus nominis urbs Ægypti, unde h. L. vetas. Conf. Diódor. II, 1. Offica Alyvarias inariamulm Hom. Il. IX, 383. portis centum, h. e. multis, ut indrousous Kenry et al. Conf. Kæppen ad Hom. l. c. et Diodor. I. 45. qui tamen lib. II. c. 1. portas centum dixit quorumdam sententia totidem esse templorum januas. aulas vel domos Principum innui existimant. v. Mela I, 9. obruta, ruderibus s. ruinis; diruta a Cambyse. v. Plin. XXXVI, 9. s. 14, 2. Diodor. II, 1. (qui et regiam sedem inde Memphin tradit translatam esse) Bochart. Geogr. sacr. p. m. 314 seq. et de veterans Thebarum magnis vestigiis Tac. Ann. II, 60. Strab. XVII. p. 816. et Itineraria Pauli Lucæ, Pocockii, Savarii et inpr. Nordeni. (Drawings of ruins and statues at Thebes, Lond. 1741. 4to.)

7. Illic caruleos, h. e. maris pisces. v. Excurs. ad h. l. fluminis, Nili, v. c. rds deniderds, representes, rds expenses, rds defenden et al. v. Herodot. II, 72. Strab. XVII. p. 812. Jablonski Panth. Æg. T. II. p. 87. - 8. Notatur ridicula religio hominum, qui canes colant, comites Dianæ venatricis, non vero dominam eorum et venationis Canis in Ægypto animal sacrum, inpr. Cynopolideam, Dianam. tis, dedicatumque Anubidi cynocephalo. v. ad VI, 534. Kuras raks Αίγυπτία πόλις, is ή πόλει ο 'Αιουβις τιμάται, Steph. de urb. Lactartius de falsa sap. V, 20. tradit, canes in tanto apud Ægyptios honore fuisse, ut, si in domo aliqua canis moreretur, omnes in ca toto corpore raderentur, quod maximi fuerit luctus indicium. Verba nemo Dianam veneratur pathice magis et ironice, quam vere dicta putant, quod Ægyptii Bubastin coluerint, quæ "Aerspac Græcorum seu Romanorum Diana fuerit. Ita certe Bubastin interpretantur Herodot. II, 156. aliique scriptores veteres, quos laudat Jablonski Panth. Æg. III, 3. T. II. p. 59 seq. Idem tamen vir doctus bene de h.l. ibid. p. 58. ita disputavit: " Potest hic esse verborum illorum sensus, oppida permulta colere canem, Anubim videlicet, in quibus tamen nullus Bubasti vel Dianæ cultus offerretur. Aut potuit poeta id intelligere de Diana Græcorum et Romanorum, montium nemorumque custode et venatorum præside, quam sane in Bubasti sua (symbolo novilunii) Ægyptii

non venerabantur. Forte etiam tempore illo, quo scribebat Juvenalis, sacra Bubastia, olim Ægyptiis sacrosancta summaque solemitate ac lætitia celebrata, a pristino splendore magnopere desciverant neglectaque jacebant. Neque etiam scriptor aliquis ætate illa junior nunc mihi succurrit, qui de sacris illius Deæ, ceu suo etiamnum ævo celebratis, loquatur. Non mediocriter suspicionem hanc auget Strabo XVII. p. 353. ubi loquens de urbe Bubasto solum ejus nomen commemorat, templi vero ibidem visendi sumtuosi et vere admirandi mentionem plane nullam injicit."

9. Non animalia tantum sacra erant Ægyptiis, sed arbores etiam et plantæ, porrum, cæpa, allium, lens, faba cet. Conf. Diodor. II, 4. Plin. XIX, 6. s. 32. (Allium caepasque inter Deos in jurejurando habet Egyptus.) ibique Hard, Neque tamen, quod poeta h. l. ridet, has plantas in deos retulisse divinumque iis cultum tribuisse videntur Ægyptii; quod nec Plinium l. l. sibi persuasisse crediderim, cujus verba etiam hoc sensu accipi possunt: Ægyptii non modo per deos jurant, sed per allium quoque et cæpas. Id forte eamdem ob causam fecerunt, ob quam Rhadamanthus jussisse dicitur, per anserem vel canem vel arietem, platanum aliave hujus generis jurare; ut scilicet nemo temere nomine divino ad res quascumque abuteretur. 11 gyptii plantas, supra memoratas, valetudini forte noxias esse putarunt, (conf. Diodor. l. c.) et sacras hinc fecerunt, ut nemo eas ederet; vel alias ob causas iis abstinuerunt. Cur nefas duxerint capas edere, docent Plut. de Is. et Osir. Opp. T. II. p. 358. E. F. (O) de inguis deposmonται και δυσχεραίνουσι και το κρόμμυνον παραφυλάττοντες, ότι της σελήνης φθινούσης μόνος, εὐτροφεῖν τοῦτο καλ τεθηλέναι πέφυκεν. ἔστι δὲ πρόσφορον οὖτε άγγεύουσιν έθτε δορτάζουσι, τοῖς μέν, ότι διψήν, τοῖς δέ, ότι δακεύειν ποιεί τοὺς προσφερομέreuç.) et ex eo Gell. XX, 7. al. 8.

10. Salsa, sed injusta, opinor, irrisio ridiculæ superstitionis. O sanctas, religiosas, gentes, sagnastas, ut O sancta simplicitas! 11. Lanatis animalibus abstinet omnis mensa, h. e. ovium esu abstinet omnis Ægyptus, et quidem, si Diodoro II, 4. fides habenda, quoniam bis edunt fetus et lac, caseum lanamque hominibus præbent, adeoque propter summam utilitatem: vel propter primum signum Zodiaci, ovis vel arietis, quem sol ingreditur, figura expressum; unde etiam Saitis ac Thebæis aries vel ovis sacra erat et in templo Jovis Thebæi

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> v. Eustath. ad Homeri Odyss. v, Æg. V, 1. T. III, p. 8. 9. et Harduin. p. 1871. ed. Rom. Jablonski Panth. l. c.

s. Amun, tamquam viva Ammonis imago, nutriebatur; de quo v. Herodot. II, 42. Strab. XVII. p. 559. Lucian. de astrolog. c. 7. Jablonski Panth. Æg. I, 3. et II, 2. T. I. p. 74. 75. et 161—173. 12. Capra et potissimum caper s. hircus animal sacrum Ægyptiis, præcipue Mendesiis, quorum sanctissimus Deus fuit Mendes, symbolum vis sativæ ac genitivæ, quæ in natura inest, vel fecunditatis fertilitatisque, qua mundus noster conservatur; unde hircus, tamquam viva Mendetis imago, colebatur in magnifico templo, quod in honorem Mendetis exstructum erat in metropoli Mendesiorum Thmui, quæ etiam a numine tutelari Mendes dicebatur. Conf. Herodot. II, 46. (qui hircum quoque in Ægyptiorum lingua Míνδην appellari tradit) Suidas v. Mís-δην, Bochart. Hieroz. P. I. lib. II. c. 43. et Jablonski Panth. Æg. II, 7. T. I. p. 272—289. Μενδήσιοι τον Πάνα τιμώσι και τον τράγο, Steph.

13. Nefas in Ægypto animalibus, sed fas humanis carnibus vesci! Hinc omnis et justa poetæ indignatio, quam per totam effudit satiram et quæ ad hanc scribendam eum impulit. Conf. Diodor. II, 4. qui tradit, fame olim Ægyptios premente, multos fuisse, qui humanam ederint carnem et ab animalibus sacris abstinuerint. Neque tamen omnes Ægyptii nefas duxerunt quibuscumque animalibus vesci, sed alia gens aliis iisque sacris et quæ vivæ Deorum imagines essent. Illa quoque dementia immanisque crudelitas, cujus insigne exemplum inf. v. 33 seq. commemoratur, non omnibus Ægyptiis exprobrari potest: et minus mira videri debet, quoniam ex religione profecta est. Ab hominibus enim, quorum mentes superstitione aut perversis de Diis rebusque diviais opinionibus imbutæ sint, inhumanitate ac sævitia omnem superari posse barbariam, historia medii, quod dicitur, et vel nostri ævi docet. Conf. Lessingii Nathan.

13—32. Quæ Ulysses Alcinoo, Phæacum regi, a quo exceptus erat hospitio, (Hom. Odyss. VI—XIII.) super cænam, h. e. inter cænam s. cænandum, narravit de inhumanitate et ἀνθεωποφαγία Cyclopum, inpr. Polyphemi, et Læstrygonum, ferarum Siciliæ et Italiæ gentium, (Hom. Odyss. IX, 106—125. 180—542. et X, 80—132.) etsi fabulosa videbantur ipsis Phæacibus, tamen minus atrocia sunt, quam quæ his temporibus in Ægypto contigerunt quæque de Tentyræis referam. Ægyptii, sapientiæ fama olim clarissimi, barbaris comparantur populis: quæ tamen comparatio proprie non nisi ad Tentyræos et crudelitatem, ex religione natam, spectat. 13 seq. Conf. Lucian. ver. hist. I, 3. 'Αεχηγὸς δὶ αὐτῶς (Ctesiæ et Iambulo, qui fabulose multa

narrarunt) και διδάσκαλος τῆς τοιαότης βωμολοχίας ὁ τοῦ 'Ομήςου 'Οδυσούς, τοῖς στεὶ τὸν 'Αλκίνουν διηγούμενος ἀνίμων τε δουλείαν καὶ μοπορθάλμους καὶ ἀμοράγους καὶ ἀγείους τινὰς ἀνθεώπευς, ἔτι δὶ πολυκέφαλα ζῶα καὶ τὰς ὑπὸ φαρμάκων τῶν ἐταίρων μεταβολὰς, οἶα πολλὰ ἐκεῖνος στὸς ἰδιώτας τοὺς Φαίακας ἐτειρατεύσανο. Attonito novitate et miraculo rerum, quas Ulysses narrabat. Tale facinus, scil. ἀνθεωποφαγίαν Polyphemi et Antiphatis. 15. bilem, iram et indignationem. quibusdam convivis, Phæacibus discumbentibus. 16. Aretalogus, qui de virtute sua (ἀρετῆ) rebusque a se gestis multa prædicat, qualis fuit miles ille gloriosus Plauti. 19

16-23. Verba cujusdam e Phæacibus accumbentibus, fabulosa hæc audientis; quod ex v. 24. intelligitur. Egregie autem augetur miraculum rei eo, quod vel rudi feroque populo Ulysses mendax videtur aretalogus; sed, quod facete poeta v. 24. 25. addit, iis tantum convivis Alcinoi, qui nondum ebrii erant. Ipsa quoque Phæacis hujus oratio festiva ac præclara. 17-22. Memorantur fabulosa, quæ Ulvsses Alcinoo narravit de Charybdi, Læstrygonibus, Cyclopibus, Scylla, Symplegadibus, utribus Æoli et Circe. 17. Charybdis propr. vehementior fluxus undarum, quæ a septemtrione in Austrum, acrioribus potissimum ventis australibus, qui eas repellunt, ad scopulum, ex adverso Scyllæ positum, alliduntur. 13 vera Charybdi, non fabulosa, qualem adumbravit Ulysses ap. Hom. l. l. abicit ágyaïzüç et metri causa dictum pro abjicit, ut passim omnia ex jacio composita, subicere, inicere, adicere, proicere, conicere, obicere, unde obices et subices. 14 -18. Læstrygones, ferus populus, cujus reges Lamus et Antiphates fuere ac prisca sedes Formiæ, opp. Latii in finibus Campaniæ, (hod. Mola. in Terra di Lavoro) prope Caietam (nunc Gæta) in intimo sinus Caietani s. Formiani recessu. 15 Cyclopes fera Siciliæ gens, quæ,

19 Cf. Suet. Aug. c. 74. ubi Casaubomus aretalogos monet parasitos esse philosophos, qui de virtutibus disputare soliti sint apud mensas divitum: quos circulatores vocat Seneca Ep. 29. Sed v. Ernesti ad Suet. l. c. Turnebus Advers. X, 12. Aretalogus, inquit, non tam videtur a irtute (½157) dici, quam ab ½157, i. e. gratus et placens, qui narrationes et fabellas acroamataque auribus auditorum grata loquitur: proinde et nugatores eo etiam nomine et garruli censentur, quum usu veniat persespe, ut scurræ illi nugentur et garriant. Idem perperam putabat, aretalogum vocari Ulyssem ab Arete, uxore

Alcinoi, cujus nominis priores syllabæ producuntur.

<sup>19</sup> Cf. Hom. Odyss. XII, 73 seq. 101 seq. 235 seq. Cluver. Sicil. ant. I, 5. Heyne ad Virg. En. III, 240 seq. et Herrmanni Mythol. T. I. p. 374.

<sup>14</sup> v. intpp. loci class. Gell. IV, 17° Spalding. ad Quintil. I, 4, 11. Brockhus. et Heyne ad Tibull. I, 8, (9,) 54. Munker. ad Fulgent. II, 4. III, 6. Duker. ad Flor. I, 10, 5.

<sup>15</sup> v. Spanhem. ad Callim. H. in Dian. 67. Fazellus rer. Sicul. I, 2. Mitscherl. ad Horat. Od. III, 16, 34. 17, 1—9.

æque ac Læstrygones, carne humana vesci solebat. 16 Notiesimus eorum Polyphemus, qui Ulyssis socios devorasse dicitur. Conf. ad IX, 64. 65. -19. Scylla rupes ad litus Italiæ, versus Scyllæum opp., cui humana forte olim forma fuit. 17 Citius Scyllam crediderim cet. v. ad X, 220. - 20. Cyanece, Kvánas scil. rírgas, petræ s. cautes, due insulæ vel potius cautes sub ingressum Ponti Euxini s. Bospori Thracii, a cæruleo vel maris colore sic appellatæ, (v. Schol. Apollon. ad lib. II. 318.) que olim non sine periculo transcuntium inter se coscurrisse feruntur, (unde et Πλαγαταί, vagæ, errantes, Συμσληγάδες et Zurdenucides dictæ) sed Argonautis transgressis immobiles 'stetisse. (Apollon. II, 309 seq. 551-610.) Fabulosa marratio de concursu earum inde orts, quod tam parvo (XX stadiorum) discretæ erant intervallo, ut, potissimum iis, qui eminus eas conspicerent, concurrere quasi inter se aut collidi viderentur, (v. Strab. III. p. 149. et VII. p. \$19.) vel ut ex adverso intrantibus geminæ cernerentur paulumque deflexa acie coeuntium speciem præberent; (ita Plin. IV, 13. s. 27.) vel denique, quod situs earum sub navigationis per Pontum Euxinum initia incertus habebatur, ita ut errare per mare crederentur. est sententia Heynii ad Apollod. I, 9, 22.) Ita etiam Argonautarum navigatione immobiles aut stabiles factæ perhibentur propterea, quod illa verus earum situs veraque indoles innotuit, et transituris postea metus periculi ademtus est. "Hodie illas vulgus vocat Pavonere? Thevetus etiam testatur, eas Barbaris dici Iarcazes," Grang. Vetus Schol. (nam reliqui interpretes id tacitum relinquunt) quærit h. l. " numquid et ad hæc saxa Ulyxes accessit?" Sed conf. Hom. Odyss. XII, 55 seq. ubi Cyaneæ petræ s. Πλαγκταί non in Euxino, sed Sicalo mari collocantur, et Ulysses Alcinoo narrat, Circen suasiese, ut non per Planctas, sed per Scyllam et Charybdim, ut viam minus periculosam iret. De verbis concurrentia saxa Cyaneas v. Var. Lect. Ex Hom. Odyss. X, 1-75. nota est fabula de ventis, qui atribus inclusi ab Æolo dati sint Ulyssi navigaturo, et postquam hujus socii utres aperuerint, rati aliud intus latere, soluti atrocem moverint tempestatem: unde et poeta bene tempestates dixit pro ventis, earum causis. Conf. Heyne in Exc. I. ad Virg. Æn. I. - 21. 22. Circe famosa venefica, cujus sedes a poetis ex Æa, Colchorum urbe, translata

Heyne ad Tibull. IV, 1, 59. et inpr. Exc. I. ad Virg. Æn. VII.

10 v. Plin. VII, 2. et Heyne ad Virg. Æn. I, 201. et III, 582 seq.

17 Conf. Hom. Odyss. XII, 73--100. Cluveri Sicil. ant. I, 5. Heyne ad Virg. Æn. III, 490 seq. et Herrmanni Mythol. T. I. p. 373, 374.

est in Ææam ins sive Circeios prom. Latii, ubi Ulyssem excepisse hospitio et Elpenora cum XXI aliis remigibus vel sociis ejus tenui verbere virgæ percussos (ἐάβὸψ πεπληγυῖα) mutasse in porcos, mox vero veneficiis pristinee formee restituisse dicitur: quo mytho voluptatum vis ad mores ferinos hominibus induendos et rationis ad eosdem exuendos declaratur. 18 Elpenora fuisse e sociis Ulyssis, in sues mutatis, non constat ex Homero, qui tamen alia de eo refert Odyss. x, 552 seq. et λ, 51-80. Grangæus eum potius nominatum putabat, quam quemquam aliorum, quod ebrius obdormiverit in tecto ædium Circes et deinde lapsus per gradus interierit. cum remigibus porcis, h. e. qui in porcos mutati erant. 23. Tam vacui capitis, sine cerebro, (xsmyxeanor vet. Schol.) h. e. tam bardum stupidumque, populum Phæaca, Phæacium, (v. ad XIV, 287.) putavit esse, ut talibus fabulis fidem haberet? Phæacia ins. Ionii maris prope Epirum, quæ etiam Corcyra vocatur et nunc Corfu: unde mox Corcyraa urna. (Cf. Plin. IV, 12. s. 19. ibique Hard.) Phæaces autem pro crudelibus et stultis etiam proverbii loco dicebantur; ut et pro iis, qui cutem curant luxuriæque diffluunt, v. c. Horat. Epist. I, 15, 24. Notus potissimum Alcinoi luxus: unde lepide mox apteque de ejus convivis v. 24. Sic aliquis merito dixit, qui nondum ebrius erat cet. et de urna temetum ducere. Conf. ad v. 16 seq. Temetum, vinum, quæ præcipua temulentiæ causa est. (Conf. Gell. X, 23. Plin. XIV, 3. et Festus.) minimum temetum, v. Var. Lect. temetum duxerat, hauserat vel biberat, ut ducere pocula ap. Horat. Od. I, 17, 22. (ubi v. intpp.) vel Cadus erat vini: inde implevi hirneam: eam ego vini eduxi meri ap. Plaut. Amphitr. I, 1, 273. 274. νέκτας et μέθυ ἀπό et εκ κρητήρος ἀφύσσειν και έγχέτεν distasson (urnæ h. l. de cujus voc. proprio significatu v. ad VI, 426.) ap. Hom. Il. I, 598. et Od. IX, 9. - 26. Ulysses solus sociis amissis naufragio evaserat, et postquam duas nataverat noctes ac dies, in litus Phæaciæ ejectus erat. v. Hom. Odyss. V, 365 seq. nullo sub teste, sine teste; ut ap. Ovid. Met. ses. v. ad XIV, 287. XIII, 14. 15. Sua narret Ulysses, Quæ sine teste gerit. v. ad IV, 12. Quæ contra mox narrat poeta, non minus quidem miranda erant, sed nuper gesta, et totius populi scelus; unde veritas rei facile explorari ac canebat facete dictum videtur pro narrabat, ut cognosci poterat. fabulosæ designentur narrationes, quales solent esse poetarum, qui proprie canere dicuntur.

Heyne Exc. I. ad Virg. En. VII. seq.

27. En memorabilem temporis definitionem, quæ ad majorem quoque rei fidem faciendam valet. Sed pro dolor! neque lectio suis certa est, (v. Excurs. ad h. l.) neque constat, quis et quando Junius ille consul fuerit. Nonnulli perperam intelligunt ipsum Juvenalem nostrum; alii App. Junium Sabinum, qui cum Domitiano (cujus hic etiam satirice perpetuum consulatum silentio notari non abs re videbatur Pithœo) consul fuit a. U. DCCCXXXVI; Salmasius vero in Exerc. Plin. p. 447 seq. (v. sup. Vol. I. p. XLII. et LVI.) Q. Junium Rusticum, qui consul fuit cum Hadriano, anno imperii ejus tertio et U. C. DCCCLXXII. Hæc conjectura ceteris probabilior est, et tum hæc satira eodem anno scripta videri potest, quo decima tertia. v. ad XIII, 16. et vit. Juven. per annos digestam pr. Vetus Schol. " De se dicit Juvenalis, qui in Ægypto militem (limitem conj. Hennin. et vitem, insigne centurionis, Pith.) tenuit, et ea promittit se relaturum, quæ ipse vidit." 28. Referam, quæ nuper gesta sunt super, supra, ultra, ut inie, (v. Duker. et nos ad Liv. I, 2, 3. et XXXI, 47, 3.) mænia Copti calidæ, (v. ad VI, 527.) intra fines Copti et Tentyrorum. etiam voc. super h. e. ultra, si poeta, qui refert, qua ipse notavit et vidit, (v. 45.) Copti commoratus est, quum bellum hoc inter Coptitas et Tentyritas, incolas oppidorum finitimorum, (v. 33.) gereretur. Copius (Copii v. 35.) commune Arabum Ægyptiorumque oppidum. a Diocletiano dirutum nec nisi XII mill. pass. remotum a Tentyris; emporium celeberrimum, quo merces Indicæ, Arabicæ et Æthiopicæ, Arabico sinu advectæ, deportabantur. Metropolis fuit Nomi Coptici, et mediterranea, non ad ipsum Nilum sita, sed ad canalem ex hoc fluvio ductum, in quo merces illæ, ab Arabico sinu vel Berenice camelis et via publica Coptum devectæ, navibus in Nilum et deinde Alexandriam deferebantur. v. Plin. V, 9. VI, 23. s. 26. et X, 33. s. 49. Strab. XVI. p. 781. al. 1128. et XVII. p. 815. al. 1170. Zonar. II. extr. Mémoires sur l'Egypte anc. et mod. par d'Anville p. 196. Abulfedæ Descript. Ægypti p. 16. et ad eum Michaelis not. 153-164. p. 73-78. ubi præter alia docet, vicum hodiernum Koft vel Kift, ad ipsam Nili ripam situm, non esse Coptum antiquam, sed vicum, quo pro portu usa sit Coptus, urbs mediterranea, et in quo nomen ejus haserit. Ramusio putabat, Coptum hodie Canam dici s. Chanam. — 29 seq. Nos referemus scelus, non unius hominis, sed vulgi, totius populi, quale numquam auditum est nec a Tragicis poetis descriptum; graviora cunctis cothurnis, h. e. iis, quæ in tragædiis solent tractari. v. ad VI, 506. - 30. a Pyrrha, inde a tempore Pyrrhæ, h. e. diluvii, quo

Deucalion et Pyrrha, uxor ejus, vixere, ut sup. I, 81 seq. Ex quo Deucalion nimbis tollentibus æquor Navigio montem adscendit cet. ubi v. not. syrmata, tragœdias; (ut ap. Martial. IV, 49, 8. et XII, 96, 4.) v. ad VIII, 229.

33 seq. Conf. ad v. 2. Inter finitimos Coptos et Tentyra, h. e. inter hæc finitima oppida eorumque incolas. 34. Vulnus animi, dolor vel indignatio et ira, Gr. iazoc. Conf. Var. Lect. - 35. Coptos, v. ad v. 28. Vera autem videtur hæc lectio esse, non Ombos. v. Var. Lect. Tentyra vel Tentyris, 19 hod. Dendera, urbs Thebaidos, in Africæ latere seu ad occidentalem Nili ripam sita et proxima Diospoli parvæ, (a qua versus austrum eam M. P. XXVII. abesse docet Antoninus) unde Terrogírης κομός dictus: (Plin. V, 9.) ubi permulta adhuc reperiuntur rudera cum tot notis hieroglyphicis, ut vix per annum delineari possint. 20 ulrimque, ab utraque parte, civitate. — 36 seq. v. sup. ad v. 2. - 38. tempore festo alterius populi, Tentyritarum; (ut v. 73. pars altera) ut alii putant, Coptitarum. Cf. ad v. 73 seq. pienda, captanda, raptim et cupide amplectenda: nam rapere s. corripere, Gr. ἀρκάζω, dicitur pro raptim sive facere sive capere, v. c. tempus. diem, pugnam, gressus, letum, viam, campum cet. 21 odii expromendi atque ulciscendi, seu prohibendi, ne Coptitæ lætum diem, h. e. lætitiam festi diei, sentirent cet. quo invidia rei augetur. 40. primoribus inimicorum, Coptitarum; alii: Tentyritarum. 42. Ægyptii cibos palam et extra sua tecta capiunt, obscæna intimis ædium reddunt, Mela I, 9. - 43. Toro, lecto discubitorio, pervigili, in quo noctes quoque pervigilant, genio indulgentes. v. ad VIII, 158. centem, v. Var. Lect. - 44. Sacrorum festivitate et hilaritate convivii septem interdum dies noctesque continuæ extrahuntur. (Cf. Salmas. Horrida, aspera et sæva, sane est Ægyptus Exerc. Plin. p. 441.) tota, omnes Ægyptii; vel, ut alii putant, ea pars Ægypti, de qua h. l. agitur: (utraque ratio dura est et vid. Var. Lect.) sed barbara turba, gens. (Coptitæ) luxuria non cedit famoso Canopo, (v. ad I, 26.) adeoque luxu effeminata est et minus fortis, vel facile vincenda. tum ipse notavi, auroung: unde constat, poetam in Ægypto fuisse. Conf. ad Argum. hujus Sat.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> plur. num., cà Tirropa, h. l. et inf. v. 76. sed sing. in Notit. Imp. Rom., ap. Strab., Ptol. et al. *Tentyris* ap. Plin. V, 9. s. 11. ubi v. Hard.

<sup>\*</sup> v. Bruce's Travels to discover the Epist. XIX, 74.

source of the Nile, Vol. I. cap. IV. p. 103 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> v. ad Sil. I, 570. et Heins. ad Ovid. Epist. XIX, 74.

47 seq. Alia memoratur causa, cur Tentyritæ a Coptitis (alii: hi ab illis) facile potuerint vinci. Conf. Sen. Ep. 83. Ægyptios esse pilalwuf nal pidontraf, notat Athen. I, 25. p. 34. (I, 61. et 62. T. I. p. 129. ed. Schweigh.) madidis, βιβριγμέτοις, ebriis. Sic vino madere, madidum esse, dilui, irrigari, tingui, proluere se, βρίχισθαι, τέγγισθαι, et hinc fluere mollitia et luxu, diffluere luxuria. (v. ad Sil. XII, 18.) Iidem ebrii dicuntur blæsi, balbutientes, quorum lingua oberrat et vacillat, qui non perspicue, neque omnia, quædam vero iterum tertiumque dicunt. 22 48 seq. Inde, ex una parte, scil. Tentyritarum (alii: Coptitarum), ebrietas et saltatio, at (v. 51.) hinc, ab altera parte, Coptitarum, odium jejunum erat, h. e. hominum jejunorum sobriorumque. Ab inimicis infesta sobrietas; Schol. Possis etiam verba inde et hinc ad unum idemque subjectum referre: inde, scil. ex ebrietate, saltatus cet., hinc, ex eadem jejunum, h. e. infirmum odium (viribus ebrietate fractis) proficiscebatur. Sed illa ratio præstat. 49. tibicise, tibiis canente, nigro, Mauro, Æthiope, adeoque forte rudi, quod tamen ebrii non curant; vel potius fusco Ægyptio, judice Grang. qui contulit Prop. IV. 8, 89. Nilotes tibicen erat, crotalistria Philis, et Petron. fragm. II, 1 seq. Memphitides puellæ Sacris Deum paratæ: Tinctus colore noctis, Manu puer loquaci. qualiacumque, cujuscumque generis. Etiam hoc ebriis convenit. Non designatur vilitas unguentorum. quæ in Ægypto pretiosissima erant.

51 seq. Jurgia, contentiones verborum, altercatio, prima, primum, sonare incipiunt animis ardentibus vino et ira; hæc tuba, incitamentum, rixæ, certaminis, instar tubæ, quæ signum dat et accendit ad pugnam. Conf. III, 288. et V, 26. Jurgia ad verba tantum spectant, rixa vero cum ad verba et objurgationes, tum ad facta et vim inferendam. Possis etiam jurgia referre ad leviorem dissensionem altercationemque, et rixam ad acriorem verborum contentionem et convicia, quibus ita irritati sint animi, ut dein clamore pari concursum et manus consertæ sint. Similis locus est Tac. Hist. I, 64. Jurgia primum: mox rixa inter Batavos et legionarios, dum his aut illis studia militum aggregantur, prope in prælium exarsere. Conf. ibi Ernesti. 53. vice teli, loco armorum: ut ap. Ovid. Met. XII, 382. — 54. Sævit manus nuda, inermis, sine justis armis: unde nuda prælia dixit Prop. IV, 1, 28. et nudam pugnam Stat. Theb. I, 413. quæ mox præclare et festive adumbratur.

<sup>\*</sup> De quo temulentise effectu ejusque causis copiose disputat Arist. in Problemat.

54—74. Conf. Virg. Æn. VII, 505—527. toto certamine, in omni pugnantium turba. Conf. Var. Lect. — 57. Dimidios vultus, v. ad VIII, 4. facies alias, mutatas deformatasque vulneribus et cruore. hidntia, detecta, exstantia. 59. Ludere, ludicram, non seriam rem agere se credunt, nisi aliquis interimatur et conculcetur, ut in justa pugna fit. 61. 62. Faceta poetæ sententia et ironia salsa. quo, v. ad VIII, 9.

62 seq. Virg. Æn. I, 150. Jamque faces et saxa volant; furor arma ministrat, et VII, 507. quod cuique repertum Rimanti, telum ira facit. — 63. inclinatis lacertis, non, ut quidam volunt, demissis ad saxa tollenda, sed inclinatis brachiis et reductis in modum circuli ad vibrandum; Ach. Immo illa ratio huic præferenda. 64. Tela, arma, seditioni domestica, familiaria et consueta, vel propria, vel quæ in promtu sunt: nisi epitheton, si sensum spectes, ad seditionem referendum est et seditioni doctius dictum pro seditionis, vel ita legendum. domestica competentia furori: nam nulla sic sunt domestica rixantibus tela, ut saxa; vet. Schol. Ach. et alii legunt seditione et hoc dictum putant pro in seditione.

65 seq. Non tam grandia jaciunt saxa, qualia olim heroes misisse perhibentur. Obiter notat Virgilium cum Homero, quod præter decorum heroas lapidibus concertasse canant, et præter verisimilitudinem nimia hyperbola lasciviant in saxis, in heroibus ipsis et similibus; Hennin. Heroes Homerici sæpe (v. c. Il. IV, 517. V, 303 seq. VII, 264 seq. XI, 264 seq. XII, 445 seq. XIV, 409 seq.) saxa, eaque immania, jaciunt, quum alia deficiunt arma vel ad magna conamina non sufficient: quod ad ipsos quoque Deos transfertur Il. XXI, 403 seq. Id quidem nobis videtur parum decere bellatorem; sed quam maxime congruit moribus heroum hominumque, qui et rudes sunt et ira feroces: quod jam notavit Kæppen ad Hom. Il. V, 305. qui etiam in not. ad Il. I, 272. et in comment. de Homeri vita et carm. p. 165 -178. docet, non plane vanam esse fidem illam et opinionem de vastis priscorum hominum corporibus viribusque, vitæ cultusque elegantia nondum debilitatis, qua excolatur quidem corpus, sed simul vires ejus imminuantur. Rex tamen ab Homero in majus et in miraculum extollitur: idque obiter significat poeta satiricus; etsi illud consentaneum est primario consilio, quod epici poetæ sequentur, quodque ad animos rerum narratarum admiratione afficiendos spectat. 23

<sup>25</sup> v. Heyne ad Virg. Æn. XII, 896 Dei XV, 9. Salmas. Exerc. Plin. p. 42.

—902. Gell. III, 10. Augustin. de civit.

Vol. II.

O o

hunc, talem, lapidem, quales (doctius quam qualem) sc. torsit Turnus in Æneam, (v. Virg. Æn. XII, 896 seq.) Ajax in Hectorem, (v. Hom. Il. VII, 268 seq.) et Tydides, Diomedes, in Æneam. (Hom. Il. V, 302 seq.) — 69. Conf. Hom. Il. I, 271. 272. V, 303. 304. XII, 447 seq. Virg. Æn. XII, 899. 900. et sup. ad VI, 9. Nota Ach. est: "Hæc de humani generis decrescentia non seriose a poeta dici crediderim, sed ironice potius: nam non erat is, qui Græcorum et priscorum commentis ac fabulis facile fidem adhiberet." — 70. Hoc majores nostri questi sunt, hoc nos querimur, hoc posteri nostri querentur, eversos esse mores, regnare nequitiam, in deterius res humanas et in omne usfas labi, Sen. de ben. I, 10. — 71. Facete poeta dicit, si quis Decrum homines, quos nostra ætas fert, adspiciat, eum ridere, quod tam pusilli, et odisse eos, quod tam mali sint.

72. Poeta retexit telam narrationis, inde a v. 65. abruptam. Deverticulum, digressio a re proposita ad aliam. v. Var. Lect. Apposite ac perspicue Liv. IX, 17. ut ab rerum ordine declinarem varietatibusque distinguendo opere et legentibus velut deverticula amæna et requiem Fabula est historia, narratio, sive ficta sit. animo meo quærerem. sive vers. 78. aucti Tentyritæ; ex aliorum sententis Coptitæ. "Ex hoc versu et seqq. Coptitas provocatores, Tentyritas autem propugnatores fuisse, non male conjiciendum est, etsi Juven. taceat;" Ach. 74. Sagittæ infestæ non sunt inimicæ vel hostiles, sed in aliquem aut aliquid directæ et illatæ. (v. ad Liv. II, 19. et Burm. ad Virg. An. V, 582.) — 75. Terga fugæ præstantibus, dantibus, præbentibus, omnibus Coptitis instant, qui Tentyra colunt, incolunt, (Tentyritze) vicins umbrosæ palmæ, h. e. palmis umbrosis sive palmetis, de quibus v. Ja. Bapt, Porta de re rustica p. 350. ut de palmis Ægyptiis Thebaiciague Galen. de alim. II, 26. et Plin. XIII, 4.

77 seq. Conf. ad v. 13. quidam Coptitarum. 78—83. En plura diræ inhumanitatis indicia, quæ animus legentis horret! 80. Seffice-ret, cibi loco esse posset, vel, ut quisque acciperet aliquam mortni partem. 83. Exspectare focos, h. e. tempus, quod ad carnem in foco vel coquendam vel assandam requiritur.

84-87. Immanitatem Tentyritarum, crudam hominis carnem avide deglutientium, danüç simul et facete adumbrat poeta, dicens, tam dirum esse scelus eorum, ut fas sit gaudere et gratulari igni, tamquam rei sacræ, quod eam non violaverint coctura carnis humanæ et sic sce-

II, 1149 seq. Wieland's pros. Schriften I. p. 185. Plin. VII, 16. ibique Har-T. I. p. 77 seq. Riccii Diss. Homer. T. duin.

lus sceleri addiderint. Suspicari possis, eum respexisse ad veterum philosophorum poetarumque notiones cosmogonicas de æthere supremo vel igni æthereo, subtilissimo ac purissimo, per totam naturam, per cœlum et terram, per ætherem et sidera, per omnes res vivas ipsaque terræ viscera, fuso, summam cæli partem ac regionem mundi occupante, perpetuo fulgente totumque mundum regente, permeante, animante, vivificante, ex quo animæ etiam, tamquam particulæ decerptæ s. avulsæ (ἀποσπάσματα), emanare, et in quem post certum tempus refundi putabantur: que constans et communis fuit opinio antiquorum totius Orientis philosophorum, inpr. Ægyptiorum, (quorum Phthas fuit symbolum hujus ignis elementaris ac naturalis, ut "Hocustos et Vulcanus apud Græcos et Romanos, quorum tamen theologia mythica deinde ab illo igne ad artificialem, qui metallis fundendis parandisque adhibetur, delapsa est, et hujus potius, quam illius rationem habuit) ac Græcorum, et quidem præcipue Orphicorum, Pythagoreorum, Stoicorum.<sup>24</sup> Sed de vulgari potius igni, non de æthereo illo, vel natura ætherea et ignea, quæ animæ mundi tribuebatur, cogitasse poetam, ex v. 85. intelligitur. Violari autem aut pollui dicebantur omnia ea, quæ vel in alienum nefariumque adhibebantur usum, vel a rebus hominibusque scelestis et aut physice aut moraliter impuris contingebantur, in primis res sacræ, (ignis vero Vestæ et Vulcano sacer erat) et elementa, aer, aqua et ignis, quibus res impuræ purgari lustrarique solebant et ex quibus omnia credebantur nata esse, unde etiam inter res sacras habebantur. 25 Huc spectat locus notiss. Cic. Rosc. Am. c. 26. de parricidis. Farnabius laudavit verba Persæ illius in epigr. Dioscorid. Anthol. lib. III. c. 13. undi μιήτης Πῦς ἐπ' ἐμοί. — 85. v. ad IV, 138. Verba autem h. l. languere videntur, vel intempestivum doctrinæ ostentandæ studium prodere. Sed poeta forte fabulam illam omnemque simul veterum doctrinam de morali rerumque sacrarum pollutione, de elementis, tamquam rebus sacris, e quibus omnia sint nata et quibus lustratio fiat, forsan et de igne æthereo, h. l. ridere voluit. Faceta certe sunt verba, elemento gratulor, (h. e. igni, quod non violatus sit) et te, Volusi, mecum exsultare reor: multo autem facetiora, si Volusius fuit philosophus vel imbutus certe opinionibus illis.

<sup>\*\*</sup> Conf. Cic. Acad. Quæst. IV, 37. Mythol. T. II. p. 5. 6. et 398 seq Plutarch. de placit. philos. I, 3. Diog. Heyne Exc. XIII. ad Virg. Æn. VI. Laert. VIII, 26. Jablonski Panth. Æg. lib. I. c. 2. T. I. p. 44—52. Herrmanni VI, 740 seq. et VII, 114.

87—92. Quis talia fieri posse sibi persuadeat, nisi ex historia constaret, quoad progredi queat inhumanitas et furor mentis, cæco religionis ardore incensæ? Sustinere dicitur, qui potest aliquid ferre et deinde ab animo suo impetrare, (sich überwinden, sich entschliessen) hine audere, vel valere. Conf. XIV, 127. Verbum aptissimum tali fasinori, cujus perpetrandi consilium non nisi ab eo capi potest, qui omnem exuit humanitatem et promtæ est audaciæ ad omnia, quæ vel præter naturam sunt et fiunt. 89. Nam spectat ad qui v. 87. quod proquicumque positum. 90. Prima gula, h. e. qui primus gustavit talem cibum devoravitque carnem humanam.

98 seq. Quanta sit immanitas Ægyptiorum, ostenditur nunc comparatione eorum cum Vasconibus vel Calaguritanis, v. 115-123. cum incolis Chersonesi Tauricæ, hospites Dianæ immolantibus, et v. 124-128. cum Cimbris aliisque feris populis. Conf. ad XIV, 265 Vascones populus Hispanise Tarraconensis, ad Pyrensei radices, in hodierna Catalonia et Navarræo regno: a quibus oriundi Vascones, qui partem Galliæ Aquitanicæ, ab ipsis Gascogne dictam, occuparunt. Illorum, non horum, urbs olim eximia fuit Calaguris, 28 ultra Iberum sita et in dextra ejus ripa, Quintiliani patria, (hod. Calahorra in Nova Castilia) qua diversa est ab oppidulo ejusdem nominis cis Iberum, quod nunc Loarre (in Valencia) dicitur. Illa Calaguris, de qua h. l. sermo est, (quod ex v. 108. intelligitur) Nascica. heec Fibularensis cognominatur Plin. III, 3. et al. Conf. Cellar. Notit. orb. ant. T. I. p. 89 seq. Illius incolæ olim a Cn. Pompeio obsessi dira fame urgebantur et, ut fidem Sertorio datam præstarent. uxores liberosque suos comedisse traduntur. v. Valer. Max. VII, 6. ext. 2. et 3. qui corum et simile Numantinorum facinus tamquam summum feritatis notat exemplum, in quo nulla sit necessitatis excusatio, quum sic vivere necesse non sit, quibus mori liceat. Neque illud probat Juvenalis v. 94-106. sed recte docet, necessitatem famemque Calaguritanis justiorem certe excusationem dare, quam solam feritatem et odium Tentyritis, et v. 106-112. sapientiam Stoicerum a gente tam barbara, quam antiqua, minus requiri posse, quam ab ea, que his temporibus vivat, quibus literæ Græcorum Romanorumque in omnes terras sparsæ sint. — ut fama est : cui poeta vix fidem habuisse videtur. alimentis talibus, carne humana. 94. ani-

st ita in numis et inscriptt., ut et de quo v. Duker. ad Flor. III, 22, 9. et Strab. III. p. 111. vocatur, non Calagurris, Calagurris, Calagurris, Calagurris, Calagurris, Calagurris,

mas, vitam, ut VI, 501. et IX, 122. sed cum vi repetitur. 95. Fortunæ invidia dicitur secundum priscorum hominum loquendi et cogi. tandi rationem, qua Fortuna Diique nimium felicibus hominum rebus invidere credebantur. bellorum ultima, extrema, summa pericula ac mala, ut belli subita vel fortuita, extrema et omnia fere adjectiva neutra, quæ a poetis pro substantivis ponuntur vel ita, ut sive hæc supplenda, sive illa his accommodanda sint. 97. quod nunc agitur, a me memoratur, de quo nunc loquor. 98. cibi, antensopayía; Calaguritagens, Vascones s. Calaguritani. 98 seq. Similia traduntur de Saguntinis, Numantinis et aliis. Conf. Ovid. Met. VIII, 799 seq. Sil. II, 461-474. et Claud. b. Gildon. v. 21 seq. quidquid cogebat sc. edere. 100. vacui ventris furor, ut improba ventris rabies ap. Virg. Æn. II. 356. Conf. Athen. X. 1. (3.) p. 412. — 101. maciem et lenues artus, ίσχνασμὸν τοῦ σώματος, attenuationem corporis, alimentorum inopia contractam. (Conf. Spanh. ad Callim. H. in Cer. v. 94.) - 102. Membra aliena, h. e. aliorum hominum, ut sua, uxorum liberorumque, quin et sui ipsorum, ut ap. Ovid. Met. VIII, 877. Ipse suos artus lacero divellere morsu Cæpit et infelix minuendo corpus alebat: quo nihil dirius fingi potest. parati esse, edere, ad edenda. 104. Conf. Var. Lect. 105. 106. Non poterat gravius exprimi miseratio, qua digni videntur Calaguritani.

106-112. Nos quidem Romanos meliora docuit philosophia, inpr. Zenonis, h. e. Stoicorum, scil. non omnia, sed quædam tantum pro vita tuenda facienda esse, et quidem non nisi ea, quæ honesta essent, adeoque Calaguritanis moriendum potius fuisse, quam vitam ratione tam inhonesta et impia producendam. Hæc Zenonis præcepta etiam VIII, 83. 84. inculcantur et passim a Stoicis, v. c. a Sen. Ep. XVII. LXX. et LXXII. et a Plin. XXVIII, 1. s. 2. (Vitam quidem non adeo expetendam censemus, ut quoquo modo trahenda sit. Quisquis es talis, æque moriere; etiam quum obscænus vixeris aut nefandus. Quapropter hoc primum quisque in remediis animi sui habeat : Ex omnibus bonis, quæ homini tribuit natura, nullum melius esse tempestiva morte, idque in ea optimum, quod illam sibi quisque præstare possit.) Conf. ad v. 93. et ad VIII, 83. Zeno Stoicæ sectæ auctor, qui, quod honestum esset, id summum et solum bonum esse dicebat; Schol. 108. Sed Cantaber unde Stoicus esse vel fieri poterat, h. e. unde Vascones et Calaguritani, gens barbara et rudis, Stoicæ philosophiæ præcepta discere poterant? Cantaber (poet. pro Cantabri) Hispaniæ septemtrionalis fera et bellicosissima gens, (in hodierna Biscaia) Vasconibus finitima, unde

Digitized by Google

pro his h. l. ponitur. 109. Q. Cæcilius Metellus Pius, Q. Metelli Numidici filius, qui contra Sertorium cum Cn. Pompeio bellum gesit, in quo Calaguris, Lauron, Pallantia aliaque Hispanise oppida ebsessa sunt. 27 antiqui, qui ætate antiqua, veteri ævo vixit; non, quod vulgo putant, antiquo genere orti, vel post quem alii floruerant Metelli, vel denique gravis ætate, (ut antiquus Butes ap. Virg. En. IX, 647.) ut poeta respexisse videri possit ad faceta Sertorii verba, in concione militum dicta: Puerum hunc (Pompeium) ego quisem, sisi anus illa (Metellus) supervenisset, verberibus castigatum Roman misissem. (v. Plut. in Sertor. Opp. T. I. p. 578. ed. Frft.)

110 seq. Nostris temporibus, quæ contra humanitatem peccantur, non amplius ignorantia vel feritate excusari possint: nam tetus jam orbis terrarum (addere debuisset, quantum quidem nobis, Romanis, cognitus est) habet Graias nostrasque, Romanas, Athenas, h. e. literas. Literæ artesque liberales dicuntur Athenæ, ut schola, ubi docentur, Athenœum, quoniam in illa urbe potissimum floruere: unde Thucydidi ea dicitur παίδευσις τῆς Ἑλλάδος, Diodoro κοιδι σειδευτήριον στάνται arteúnur et Ciceroni (pro Flacco c. 26.) urbs, unde humanitas, doctrina, religio, fruges, jura, leges ortæ atque in omnes terras distributæ putantur. Simili autem orationis colore poeta III, 62. dixit: Syrus in Tiberim defluxit Orontes. 111. Eloquentia aliæque artes liberales ex Italia in Galliam et inde in Britanniam transierunt. De Britannis v. Tac. in vita Agricolæ, eorum præsidis c. 21. De Gallia facunda v. ad I. 44. et VII, 148. - 112. Facete hæc et irrebolinas dicta. Thuk extremi septemtrionis insula, veteribus ignota, quorum alii insulas Shetlandicas, Britanniæ a septemtrione objectas, alii Scandinaviæ penins. (Sueciam et Norvegiam), alii denique Islandiam intellexisse putanjam loquitur et cogitat. tur. <sup>28</sup>

113. populus ille, Vascones, Calaguritani. et tale quid, tale facinus, excusat Saguntus, par Calaguritanis virtute atque fide, (Sertorio
ipsisque ejus cineribus præstita, de quo v. ad v. 93.) sed major clade:
nam Saguntus expugnata ab Hannibale et excisa, postquam incolæ
ex desperatione in rabiem versi se conjecerant in rogum vel invicem

201 seq. Dicuil de Etymol. XIV. Priscian. in Perieg. Ill. ed. ab Athan. Wald Voas. ad Virg. Ge. I, 30. Dietz. ad Mel. p. 29. Voss Unters. III, 6. p. 57. Schwedische Bibliothek alten Gesch. p. 122.

<sup>77</sup> Conf. Appian. b. Hisp. c. 101. et Civil. I, 97. 108—115. Flor. III, 22. Plut. in vit. Sertorii et Pompeii. 20 Conf. Plin. Ep. IV, 16. Isidor.

P. I. § 12. p. 22 seq. Schlöser Allgem Nord. Gesch. (s. Allgem. Welthist. T. X.X.X.I.) p. 14—20. 62. 70. 160 seq. 201 seq. Dicuil de mensura orbis terre ed. ab Athan. Walckenser Paris. 1807. p. 29. Voss Unters. über Gegenst. der alten Gesch. p. 192.

jugulaverant, (v. Sil. I, 296.—II, 695. Liv. XXI, 5—15. Polyb. III, 17.) Calaguritani autem obsidione liberati. (v. Liv. Epit. 93. et Appian. bell. civ. I, 112.) Vulgo exponunt: par virtute atque fide Sagunto, quæ tamen urbs majore clade fuit. — 115 seq. Calaguritanis et Saguntinis si non justam, certe aliquam excusationem et veniam dant obsidio, fames, virtus et fides: sed quid excusat tale facinus, vel Tentyritæ commiserunt? quid horum sceleri potest prætendi? an speciosum nomen religionis? Nam sæpius olim Religio peperit scelerosa atque impia facta, Aulide quo pacto Triviai virginis aram Iphianassai turparunt sanguine fæde Ductores Danaum, Lucret. I, 83 seq. Sed Egyptus sævior est Mæotide, Mæotica, Taurica, ara, (v. ad XIV, 286.) h. e. Tentyritarum sævitia major, quam quæ in Chersoneso Taurica exercebatur: nam ibi immolabantur tantum homines Dianæ Scythicæ s. Tauricæ, non vero comedebantur. Hæc est sententia vss. 115-119. breviter expressa: quæ brevitas affectui convenit. -Taurica sc. terra s. Chersonesus (hod. die Krim) peninsula, quam formant et pæne circumfundunt Pontus Euxinus (das schwarze Meer) et Mæotis palus. (das Asowsche Meer vel Mar delle Zabacche.) "Juxta Mæotim paludem Taurici sunt, quorum rex Thoas advenas immolare consuerat, usque in adventum Orestis et Pyladis; quibus agnitis (et Thoante ab iis occiso) Iphigenia, quæ erat templi sacerdos, ablato inde Dianæ signo, aufugit, idque Ariciæ consecravit;" Schol. Fabula notissima. 29 Taurica sc. terra s. Chersonesus, ut ap. Plin. IV. 12. Sacrum Thoas rex Taurorum primus instituisse dicitur. -117. Iterum commenta poetarum, more Juvenalis, perstringuntur. ut, fac ut, si vel (quamvis) credas digna fide, quæ carmina, poetæ, tradunt, sc. de Thoante, Iphigenia, Oreste ac Pylade. 30 - 119. hostia, homo immolandus Dianæ, nil timet gravius cultro, timet tantum, ut Deæ mactetur, non, quod multo gravius est, ut ab hominibus sanguinariis devoretur.

119 seq. Qui s. Quis modo, nuper, casus, quæ calamitas et dira necessitas, quæ tanta fames et quæ infesta arma, hostiles copiæ, vallo,

<sup>v. Strab. V. Herodot. IV, 103.
Diodor. IV, 3. et 45. Pausan. III, 16.
IX, 19. Intpp. Ovid. ex Ponto III, 2, 45—96. et Trist. IV, 4, 63—82. Spanhem. ad Callim. H. in Dian. v. 173. 174.</sup> Muncker. ad Antonin. Liber. fab. 27. et v. 116-119. de sola ara Tauricæ s. Scyad Hygin. f. 98. et 120. Heyne ad Virg. Æn. VII, 761 seq. in Exc. VIII.

<sup>\*</sup> Vulgo ita interpretantur: Potes jam credere, illa a poetis decantata esse vara, quum multo immaniora in Ægypto fieri videamus. (Conf. VI, 643. 644.) Sed hac sententia non in illis verbis inest, et thicæ Dianæ agitur.

circumvallatione, arcta obsidione, impulerunt et coegerunt hos, Tentyritas, tam detestabile monstrum, monstrosum scelus, (v. ad II, 122.) gudere? Vascones dira necessitate ac fame ad inhumanitatem. reportar, adacti sunt. non Tentvritæ. — 122. 123. Horum versuum sententia videtur esse heec; Anne alio graviore scelere ita offendere possent Nilum, ut iratus surgere, intumescere et siccam terram Memphilidem, h. e. Ægyptism, inundatione sua fecundare nollet et ita in invidiam odiumque veniret eorum, qui nullo suo merito hanc calamitatem paterentur? Ita conseq. positum pro anteced., invidio pro ira et calamitate illa. Invidiam enim Diis facere dicuntur, qui vel ipsi gravissimas calamitates immeriti patiuntur, vel sceleribus suis efficiunt, ut a Diis iratis illæ immittantur multis, etiam immeritis, qui sinistras inde de Diis opiniones concipiant ecoque invidia procequantur, quia illas immiserint sibi vel contingere passi sint. 31 Nilus autem ab Ægyptiis inter principes colebatur Deos, (v. Jablonski Panth. Æg. T. II. p. 140 seq. et 168 seq.) et quidquid fere mali hominibus contingit, ex communi antiquitatis opinione ab ira Decrum repetendum est. 33 terra sicca, h. e. si terra esset sicca, si siccitate laboraret. Terra Memphitis, ut v. 115. Mæotis ara, pro Memphitica, (v. ad XIV, 286.) h. e. Ægyptia; quoniam Memphis clarissima olim fuit urbs Ægypti et sedes regni, ad Delta et sinistram Nili ripam sita, cujus rudera etiam nunc e regione urbis Cairo reperiuntur. 123. Varias incrementi Nili causas tradunt Herodot, II. 17-25, et ad eum Wesse-

" Interpretes, quos consului, alio modo h. l. explicarunt; nonnulli sic: quo alio scelere ita offendere potuissent Nilum, ut ille invideret suas aquas tam impiis hominibus eorumque agros inundare nollet? alii ita: quo immaniore facinore possent Nilum ad terram inundandam irritare; ut poeta respexerit fabulam de Thasio, qui, quum Ægyptus per novem annos siccitate exaruisset, persuaserit Busiridi, immolato bospite venturos imbres, pro-missisque fidem ipse immolatus exhibuerit, de quo v. Hygin. fab. 56. et Ovid. A. A. I, 647 seq. unde perperam colli-gunt, Nilum vel numen hujus fluvii insigni scelere ita ad iram irritari potuisse, ut cresceret et superstagnaret : nam ejus inundatio exoptatissima est Ægyptiis, et irati Dii non bona, sed mala hominibus immittunt. Alii invidiam Nilo facere simpl. dictum putant pro, iram ei et in-

<sup>21</sup> v. Cuperi Obss. II, 4. et Burm. ad dignationem movere. Nota Ach. est: Quintil. Declam. VIII, 14. p. 180. "Quivis Deus populo iratus pestes, famem aliave mala in eum immittehet; tunc populus omnis ad eum placandum maxima sacrificia atque etiam humana parabat ; et, quo major hostia erat, eo acrius, respectu tanti muneris, invidia, emulatio, Deo crescere putabatur: nam beneficia non sine invidia quadam accipiuntur: inde, ad se beneficio liberandum, smulatio invidice filia oritur in animo recipientis, cui nihil satis est, donec tale munus munere majore rependerit. Sic invitions facers Nilo in sensu quidem abstrusiore idem ac cogere sum maximis hostiis et muneribus, ut cet., vel excitare ejus seg-nitiem, ut fere pariter Ovid A. A. I, 647 seq. Itaque sententia h. l. est: Si Nilus iratus Ægyptiis nollet surgere h. c. Ægyptum inundatione fecundare; numquid ad eum placandum possent aliquid crudelius facere, quam hominem immo-lare et ejus membris vesci?"

ling. p. 113. et 787—802. Athen. II, 88—90. ubi v. Schweigh. Diodor. I. p. 33 seq. al. 23 seq. Senec. Nat. Quæst. IV, 2. Ludolf. ad hist. Æth. p. 117 seq. Histoire d' Herodote traduite du Grec par Mr. Larcher T. I. p. 158—169. Jablonski Panth. Æg. T. II. p. 14 seq. et 163 seq.

barbaros populos. Qua scil. rabie sæviunt. De Cimbris v. ad VIII, 249 seq. terribiles, qui ingentem olim terrorem incusserunt Romanis. Britones, v. Var. Lect. 125. Sauromatæ, v. ad II, 1. Agathyrsi, Scythica gens in Sarmatia Europæa, Gelonis contermina, ambiens Mæotidis paludis flexum vel, ut alii dicunt, accolens Marisium fl., qui, si Herodoto fides habenda, in Danubium influit. Quod si verum est, sedes hujus populi in hodierna Transsilvania fuere. 33 immanes, feri, etsi molles fuere, ut omnes Thraces, teste Herodoto.

126 seq. Acerba irrisione et indignatione hæc dicta de Tentyritarum omniumque simul Ægyptiorum, qui Nilum accolunt, inpr. Alexandrinorum et Canopitarum, mollitie, quæ mirabilem facit illam feritatem et barbariem. 127. 128. Poeta non ea respexisse videtur. quæ Seneca Nat. Quæst. IV, 2., sed quæ Strabo XVII. p. 801. A. de mollitie Alexandrinorum, Canopum in Nilo navigantium, tradit: 'Art aurem d' istir à tur aunyvestur onlog tur in fa 'Alexandellag naτιόντων τῆ διώρυγι. πάσα γὰρ ἡμέρα καὶ νὸζ πληθύει τῶν ἐν τοῖς πλοιαρίος καταυλουμένων και κατοργουμένου άναίδην μετά της έσγάτης άκολασίας και άνde an xal yuranan. Ibidem dicit tanta facilitate navigari, ut scaphis etiam utantur testaceis, que h. l. vocantur fictiles phaseli et picta testa. Nam qua Pellæi gens fortunata Canopi Accolit effuso stagnantem flumine Nilum Et circum pictis vehitur sua rura faselis, Virg. Ge. IV. 287 seq. qui locus haud dubie Juvenalis animo obversabatur, et ubi Heyne jam ex Diodor. I, 98. et Herodot. II, 96. 97. notavit, hoc proprium fuisse Ægyptiorum, ut certo navicularum genere, cui Baris nomen fuerit, cymbis papyraceis, per Nilum discurrerent. 34 Sed quomodo testacem vel fictiles scaphæ aquis sustinebantur? Ita quærebat Grangæus putabatque, satisfacturum nobis Senecam Nat. Quæst. III, 25. Nota Ach. est: "Minime physici est talis quæstio.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Conf. Herodot. IV, 100. 102. 104. 125. Plin. IV, 12. s. 26. Mel. II, 1. Virg. Æn. IV, 146. ubi v. Heyne in not. et Ext. II. <sup>24</sup> Conf. Plin. VI, 22. XIII, 11.

Theophr. H. Plant. IV, 9. Plut. de Is. et Os. p. 358. Lucan. IV, 135. seq. et intpp. Vet. Test. ad Exod. II, 3. et les. XVIII, 2.

Omne vas concavum, quælibet sit ejus materia, omnis cymba aquas supernatat, dummodo sit illi pondus minus et superficies æqua aque columnæ ipsam sustinenti." Conf. Salmas. Exerc. Plin. p. 1116. Fragiles phaseli dicuntur Horat. Od. III, 2. 28. et Ovid. ex P. I. 10, 39. Phaselus s. faselus navicula longior et angustior, (gondel) sic dicta a forma leguminis, φασήλου, (quod est genus fabarum, Türkische, grosse, sau-bohnen, de quo v. intpp. Virg. Ge. I, 227.) et mire velocitatis, quam potissimum debebat proræ, longe et oblique supra aquara porrectæ. v. Voss. ad Catull. IV, 1. Remis incumbere, ut al. insurgere, ἐμβαλεῖν κώπαισι Pind. Pyth. IV, 356. ἐπεξθώσις ἐλάτησι Apollon. Similiter adsurgere in hastam, clipeum, ensem, ictum, icidum, imegaideur od ayyog. testæ, scaphæ testaceæ. remis brevibus, naviculæ aptis. 129. pænam sceleri, quæ Tentyritarum sceleri debetur. 130, in quorum mente pares sunt ira alque fames, qui putant aut certe putare videntur, nihil differre, utrum quis sola ira et odio, an dira fame motus carne humana vescatur, quique hinc per iram eadem nefanda faciunt, quæ alii (Calaguritani et Saguntini) per famem, et quæ sola fames aliquantulum excusat. 35

131-158. Aureæ sententiæ, sed declamatoria magis, quam satirica 131 seq. Sævitia illa Tentyritarum est præter naturam, quæ non ad crudelitatem formavit homines, sed cor mollissimum dedit et ad misericordiam propensum; quod vel eo fatetur, indicat, (ut X, 172.) quod non aliud animalium genus lacrimas fundere potest. Natura hominem tantum nudum et in nuda humo natali die abjicit ad vagitus statim et ploratum, nullumque tot animalium aliud ad lacrimas, et has protinus vitæ principio: at hercules risus, præcox ille et celerrisus, ante quadragesimum diem nulli datur, Plin. VII, 1. - 133. optima et propria pars, indoles et affectio, nostri sensus, animi vel mentis, est mollities et miseratio. — 135. Squalorem vel sordes tam reorum, quam supplicantium lugentiumque, ad miserationem movendam spectare, vel tironibus nota res est. Squaloremque rei et (v. ad IV, 68. in Var. Lect.) pupillum ad jura, jus, vocantem circumscriptorem, tutorem, qui pupillum bonis suis fraudavit. Conf. ad I, 46. 47. X, 222. et h. l. Var. Lect. —136. 137. Designantur fletus, pueritia et decora facies pupilli, quæ omnia ad miserationem augendam valent. pilli capilli puellares, longi et fluentes, quales esse solent puellis pue-

. as Ita h. l. interpretari malim, quam estate nostra est, et famem ad deliberatam

cum Britannico iram referre ad impulsum voluntatem cupiditatemque savam, qua iræ mentisque impetum, qui non in pot- gravius peccatur.

risque delicatis, ora manantia fletu, lacrimis, faciunt incerta, h. e. incertum faciunt adspicienti, sitne puer an puella. Venustæ ideæ, eleganter, ut passim a poetis, expressee. 36 — 138. 139. Henninius: Wix est, inquit, ut Juvenalis hodiernis moribus persuadeat, fieri hunc gemitum naturæ imperio, quandoquidem sine ullo gemitu fere ea funera quotidie occurrant. Sed ne quis Juvenalem φιλοσοφώτατον ἀφιλοσοφίας arguat, notandum, Veteres statuisse, infantum animas semper flere ceu acerbo funere mersas, idque hausisse eos ex Platonicorum dogmatis; quod docet Virg. Æn. VI, 426 seq. Sane hæc serio credentem Natura non reluctantem ducet conspecto infantis funere ad gemitus, tactum scil. commiseratione humanitatis nostræ et ætatulæ illius, quæ boni malique juxta gnara innocentes animulas æternum fleturas acerba morte exhalat." At illam fuisse antiquitatis opinionem, non persuasit mihi locus Virg. neque de infantibus tantum, sed virginibus quoque, immatura morte obeuntibus, h. l. sermo est. Naturæ autem vis infringitur corruptis sæculi moribus; et de miseratione idem fere valet, quod de pietate dixit Valer. Max. V, 4. ext. 5. 139. quum terra clauditur, conditur, infans et, etiam, minor igne rogi, junior, quam ut cremari fas sit. Edilis primores septimo mense gigni dentes, haud dubium est. - Hominem prius quam genito dente cremari, mos gentium non est, Plin. VII, 16. s. 15. Suggrundaria antiqui dicebant sepulcra infantium, qui necdum XL dies implessent, quia nec busta dici poterant; quia ossa quæ comburerentur non erant: nec tanta cadaveris immanitas, qua locus tumesceret. Unde Rutilius Geminus Astyanacte ait: Melius suggrundarium misero quæreres quam sepulcrum, Fab. Planciad. Fulgent. in exposit. serm. ant. 37

140. 141. Docte et exquisite homo pius, probus et innocens designatur: non alius enim erat dignus face arcana, h. e. dignus, qui initiaretur vel interesset mysteriis (v. ad II, 89.) sive sacris Cereris arcanis, mysticis, quæ effari nefas erat quæque secreto et noctu agebantur, (v. Spanh. ad Callim. H. in Cer. v. 7.) unde et nocturnus vocatur Bacchus Virg. Ge. IV, 521. et nocturna Manas Sil. III, 395. ubi v. not. Hinc qui Cereris sacrum vulgarit arcanæ docte pro scelestissimo

dum vultum habere, tamquam puellæ;"

<sup>\*</sup> v. Mitscherl. ad Horat. Od. II, 5, 23. 24. et Gierig ad Ovid. Met. VIII, 322. IX, 711. A quibusdam cujus ad circumscriptorem refectur. "Puellares capilli, tristitia et squalore longiores:

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> in Mythogr. Lat. T. II. p. 171. ed. Munckeri. Formam suggrundarii ex Jo. Bapt. Suarez Antiquit. Gadit. Hispanice quum enim rei tenemur, et capillos scriptis IV, 4. depinxisse Casp. Bartho-demittimus; qui faciunt nos inter- lin. de puerp. vett. p. 167. notat Heunin.

quovis dicitur Horat. Od. III, 2, 26. ubi conf. Mitscherl. Quinto autem mysteriorum et quidem magnorum die, qui dicebatur i rie λαμπάδων ήμέρα, in memoriam Cereris, Proserpinam filiam accensis facibus quærentis, faces ardentes cum ante fores ponebantur, (v. Plut. Cic. T. I. p. 871.) tum a viris et feminis gestabantur; unde dederve et δαδουχείτ τὰ μυστήρια. 38 Hi itaque δαδούχω non amplius μύσται erant vel ad μυστήρια tantum μικρά admissi, sed jam έρορα sive ἐσέσται, quibus sacerdos Cereris (isροφάντης, isροφύλαξ, isρονόμος, μυσταγωγός) μυστήρια μεγάλα et arcanas eorum cærimonias revelaverat, habita ante severa quæstione de vita potissimum pure et sancte acta. 59 Hinc intelligitur vis verborum, qualem initiandum Cereris vult esse sacerdos. Simili sensu castæ ac probæ mulieres dicuntur Cereris vittas contingere dignæ sup. VI, 50. ubi v. not. Ceterum ogdovyog etiam zær' egogie vocabatur sacerdos quidam Cereris, adjutor isopárros, et desir lauraδούγος in aliis quoque sacris, v. c. in 'Ηφαιστώνες, Παναθηκώνες et Προμα-Aclors, instituebatur ab iis, qui accensis currebant facibus easque inexstinctas ad metam ferre jubebantur. 142. Quis bonus ulla mala humana credat sibi, a se, aliena esse, non credat sibi accidere posse, quæ aliis contingere videt, vel credat, hæc aliorum mala ad se non pertinere, adeoque iis non afficiatur et doleat? Iste versus (Terentii Heautont. I, 1, 25.) et in pectore, et in ore sit: Homo sum, humani nihil a me alienum puto, Senec. Ep. 95. Eumdem versum laudavit Cic. Off. I, 9 .- 143. A grege mutorum animalium, quæ nec malis alienis dolent, nec bonis lætantur. venerabile ingenium, intelligentiam et rationem. 144. divinorum, rerum divinarum, capaces, intelligentes. Deus homines humo excitatos celsos et erectos constituit, ut deorum cognitionem, cœlum intuentes, capere possent: sunt enim homines non ut incolæ atque habitatores, sed quasi spectatores superarum rerum atque calestium, quarum spectaculum ad nullum aliud genus animantium pertinet, Cic. N. D. II, 56. — 145. capiendis, cognoscendis ac discendis, 146. Sensum, mentem s. animam ratione præditam, ex anima mundi, cujus natura ætherea et ignea, sedes autem præcipus in cælesti arce. in cœlo et sideribus est, duximus. Conf. ad v. 84. 85. Cic. Tusc. Quæst. I, 27. Muncker. ad Fulgent. II, 9. Heyne ad Virg. Æn. VI, 780 seq. et in Exc. XIII. - 147. Conf. Ovid. Met. I. 84 seq. (ex

<sup>\*\*</sup> Conf. Meurs. de Eleusin. c. 25. Casaub. ad Theophr. Char. c. 3. et Creuteri Archæol. Gr. lib. II. c. 20. Vol. L. zer's Symbolik T. III. p. 473. T. IV. p. 851. vers. Rambach. 520 seq. 563.

quo loco verba etiam petita) Cic. N. D. II, 56. et Leg. I, 9. pr. Sallust. B. Cat. 1. ubi v. Corte, Herderi Ideen zur Philos. der Gesch. der Menschh. T. I. p. 219 seq. *Prona* animalia, ad terram incurvata.

148-158. Egregius locus, expressus forte e Cic. de Invent. I, 2. et Horat. A. P. 391-399. Eadem non rationi humanæ, sed culinariæ arti lepide tribuit coquus Athenionis ap. Athen. XIV, 23. Anima, Gr. 40x7, est id, quo vivunt, sentiunt ac moventur et homines et cetera animantia, quæ inde nomen habent, vis vitalis, vegetabilis ac sensitiva, 'quæ plantis etiam et arboribus tribuitur: animus, rous et per, est mens, vel id, quod in nobis cogitat, intelligit ac vult, et quo sapimus. — 150 seq. Mutuus affectus benevolentiæ atque amoris et communis utilitas sunt vincula societatis humanæ, quod præclare docet poeta. Conf. Sen. Ep. 95. et de Ira I, 5. - 151. Conf. Horat. Sat. I, 3, 105. et Cic. Tusc. Quæst. V, 2. s. 5. per deserta et sylvas homines trahere, contrahere, congregare, in po-152. Conf. VI, 2. 3. proavis, a majoribus. pulum, civitatem. laribus, ædibus. 155. Ut collata, mutua, fiducia, et spes auxilii etiam noctu tutos præstaret homines vicino limine, junctis ædibus et vicino opem ferente vicinis. 156. nutantem, labantem.

158—174. Magna orationis vi et verborum gravitate increpatur odium, quo se invicem prosequuntur homines. 158—164. Hæc si non prorsus, tamen maximam partem veritati consentanea sunt et h. l. aptissima. Feras non nisi in diversa genere sævire, contendunt etiam Horat. Epod. VII, 11. 12. Plin. VII, 1. Sen. Ep. 95. de clem. I, 26. et controv. 9. aliique. Sed v. Mitscherl. ad Hor. l. c. Harduin. ad Plin. l. l. Bernart. ad Stat. p. 37. Scalig. ad Varr. p. 118. et Exerc. 240. adv. Cardanum p. 737. Brod. Miscell. III, 28. — 160. Cognatis maculis, h. e. feræ, easdem maculas habenti, parcit similis fera, pardus pardo, lynx lynci, tigris tigridi.

165—171. Homines non modo se invicem occidunt ferro, sed etiam comedunt. nefanda epitheton rei et affectui aptissimum. 166—168. Primi fabri ex ferro instrumenta rustica parabant, non gladios. Conf. Plin. XXXIV, 14. Sen. de Ben. VII, 10. Tibull. I, 3. Virg. Ge. II, 538—540. 168. Conf. Var. Lect. 169. populos, Tentyritas.

171 seq. Similis color orationis II, 1 seq. et 153—158. Præclare autem authropophagis opponitur Pythagoras, qui cunctis animalibus, h. e. eorum carne, et quibusdam quoque leguminibus abstinebat, (v. ad III, 229.) ac lepide simul hujus philosophi doctrina de urrun v-

χώσει et, quem inde præcipiebat, victus irridetur, quam etiam perstrinxit Cic. de Div. II, 58. et asperioribus facetiis Lucianus in Dialogo, qui "Οπιφος ή 'Αλεκτρυών inscribitur. 172. kæc, talia, monstra, monstrosa, portentosa scelera, (ut v. 121. ubi v. not.) qualia perpetrarunt Tentyritæ. 174. Tamquam homine, tamquam hominis, non animalium caro esset; vel tamquam animalia vix differrent ab hominibus, quia animæ illis essent, quæ in corpora eorum transmigrassent e corporibus humanis. Conf. XIV, 98. ventri indulsit, edere permisit, non omne legumen, sed quædam edere vetuit.

## SATIRAM XVI.

- 1. Gallus, amicus poetse, forte idem, cujus passim mentionem facit Martialis. 1—3. Si felicibus auspiciis capessitur militia, præmia ejus tanta sunt, ut facile mihi cupiditatem militandi injicere possint, etsi pavidus sim tiro. 1 3. Portam signanter dici credebat Grangæus, quia castrorum aggerem subire capitale fuerit. 4. Schol. vetus ap. Barth. Advers. XIV, 16. "Per constellationem puncto felices infelices efficiuntur. Apparet, Juvenalem Stoicum esse." Britannicus monet, hæc dici ex disciplina Ægyptia, in qua plurimum Petosiris et Necepsus laboraverint. v. ad VI, 553 seq. et 581.
- 4—6. Facete dictum: Felix genesis ac fatum plus valet etiam in militia, quam favor Martis, præsidis bellorum, conciliatus nobis per literas precesque efficacissimas vel Veneris, amicæ ejus, vel Junonis, genetricis, matris ipsius. De amoribus Martis ac Veneris v. ad X, 313. 314. 6. genitrix Martis Juno, <sup>2</sup> quæ delectatur Samia arena, h. e. Samo, insula arenosa in mari Icario ad litus Ioniæ, quæ nunc

¹ Hæc felicitatis notio ingrata exprimitur tantologia; neque expeditior fit oratio
vel nitor ei redditur, si cum Henninio
felicis ad rationem retuleris, et prospera
ad casum, ut sensus sit: Quamvis innumera sint felicis et cum ratione factæ expeditionis præmia; si tamen casus et vis
major castra præstaret prospera, mallem
fortunata temeritate eadem subire castra,
quam in toga desidere. Ita certe v. 2.
sed pro nam dicendum erat. — felicis militiæ, non calamitosæ, qualis est mea;

Calder. qui putabat, poetam primum subobscure calamitatem suam designare, et tum laudare commoda militiæ: quam sententiam nobis non persuasit. Multo tamen minus lectoribus placebit explicatio Britannici, qui felicem militiam h. l. dici existimabat eam, quæ a bellis civilibus longe absit.

<sup>9</sup> v. Neapol. ad Ovid. Fast. V, 229. Gale ad Apollod. I, 3, 1. et ad Phurnut. N. D. c. 21.

Sussam Adassi vocatur. Ex antiqui sermonis genio Dii illas terras amare et incolere vel certe frequentare dicuntur, quæ iis sacræ sust et ubi sacrificiis templisque coluntur. Celeberrimum autem Junonis Samiæ et templum et festum fuit. Arenam h. l. dici putant pro insula arenosa et sterili, coll. verbis Apuleii: Rutatio omnis est in sarculo et surculo, quorum proventu magis fructuosa est insula (Samos) quam frugifera. Sed Samum frugiferam esse dicit Strabo: unde potius designari crediderim terram Sami argillaceam, unde conficiebantur celeberrima illa vasa fictilia et testæ, quæ durissimæ erant et ad secandum quoque adhibebantur. v. ad VI, 514.

7. Commoda communia, omnium militum. Malim tamen ea intelligere, quæ militibus communia sunt cum togatis. Huc poeta v. 8-34. refert, quod miles æque ac togatus proprios habet judices. Deinde v. 35-60. commoda memorantur, quæ solis militibus propria sunt, citus litium exitus, jus testandi vivo patre, honores et præmia. gatus civis Romanus, quatenus opponitur armato vel militi, qui sago amictus est, non toga, quæ impedimento est in pugna. Eodem sensu inf. v. 83. paganus dicitur opponiturque armato aut militi, ut ap. Plin. Ep. VII, 25. X, 18. Veget. II, 23. extr. et alios, inpr. JCtos, qui inde testamentum peculiumque vel paganum esse dicunt, vel castrense: pagani enim proprie vocabantur rustici, quibus vel Nume vel Servius Tullius (v. Dionys. Hal. I. p. 35. II. p. 135. IV. p. 220. ed. Sylb.) in locis montanis ipsaque natura munitis prima fecit perfugia, quæ Græce pagos appellavit; hi vero, Imperatorum certe temporibus, a militia videntur immunes fuisse, ne agri essent inculti. Conf. Ernesti clay. Cic.

8—84. Injuria, etiam gravissima, a milite impune inferri potest cuivis, et ab his patienter ferenda est, quoniam judex militis non Prætor, sed centurio est, ejusque accusatione nihil proficitur, sed nova potius injuria excitatur, a commilitonibus metuenda, qui partes rei per fas ac nefas tuentur. De his militum commodis ad judicia spectantibus v. tit. ff. de re milit. et Salmas. Obss. ad Jus Att. c. 21. p. 420. Festive autem ea h. l. adumbrantur, et salse perstringitur licentia petulantiaque militum, qua civibus Rom. insultabant Imperatorum temporibus. 9 seq. Conf. III, 288—301. *Prætori*, judici. 11. Offa, tumor carnis s. vibex; proprie massa carnis aliarumve re-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conf. Virg. Æn. I, 15. 16. Herodot. Spanhem. ad Callim. H. in Dian. v.228. III, 60. Lactant. Inst. div. I, 17. Pausan. VII, 4. Athen. XIV, 20. XV, 4.

rum rotunda et in tumorem crescens vel in unum convoluta, inpr. globus farinæ conspersæ, μάζα, ἔμπη, Æol. ἔππη, unde Lat. offu. v. Salmas ad Solin. p. 90. 587. Casaub. ad Pers. V, 5. et sup. ad II, Livor macula percussione vel contusione ac pressione contracta. 12. Heec verba ita intelligo: oculum unum plane excussum. alterumque relictum quidem ac superstitem, sed in tali conditione, ut nil opis salutisque promittat medicus. Plurimi legunt oculos relictos, eosque putant dici vel deperditos, vel excussos.

13. Togato s. pagano, hac punire ope judicis, h. e. puniri volenti, (v. ad III, 116. et VI, 481.) datur judez, non urbanus s. Prestor, sed militaris, centurio, quique non ingenio judicioque, sed e calceis, habitu, et grandi statura crassisque suris sestimandus est. Hinc judex ipse facete dicitur bardaicus calceus et grandes sura, h. e. cujus grandes surse tectæ sunt bardaica caliga s. ocrea : nisi malis verba Bardaious judes jungere et post volenti distinguere, ut calceus scil. militaris simpl. pro caliga vel phæcasio, (v. ad III, 218. in Var. Lect.) et deinde pro caligato dictus sit. Simili fere sensu sup. VII, 116. bubulcus judez dicitur. 4 - 14. Subsellia in judiciis non sunt tribunalia,

4 Bardaicum sive Bardiacum (v. Var. Lect.) quidam dici putant servilis infimaque conditionis hominem (a Bardais s. Bardiæis, satellitibus Marii aut populo Illyrico); alii bardum s. stupidum, rerum ignarum; alii Gallum s. barbarem; alii vero bardocucullum, (v. ad VI, 118. et VIII, 145.) h. e. bardocucullo sive bardaico cucullo (ut ap. Capitol. in Pertin. e. 8.) vestitum judicem. Qui bardocucullus etiam simplic. Bardaieus aut bardiacus dicitur Martial. IV, 4, 5. (ubi v. intpp.) unde h. l. ita exponere possis: juder datur, et quidem bardaicus seil. cucullus, calceus et grandes sura, h. e. cui bardocucullus est et calceus a caligm et grandes sures, vel cui caput cucullo et grandes suræ caligis tectæ sunt. Ferra-rius de re vest. VI, 21. " Bardaicus judez, inquit, bardocucullo vestitus, sive ille ex crassiore lana, sive ex caprarum pilis et cilicio confectus: qualem propterea Centurionem hirsutam capellam V, 155. appellat audacter; non tam quod capillis et barba promissa, sed quod sago birsuto atque villoso indueretur. Gemina Claudiani sententia in Rufin. 11, 85. Mœrent captivæ pellito judice leges."
Grangæus: "Bardaicus judes apposite dixit, quomodo et postes calcens juder, et grandes sura judices. Bardaicus judex Vol. II.

idem est, ac si diceret bardocucullo indutus, quo vestis genere hiberno tempore ut plurimum utebantur milites, potissimum Galli: nec interest, bardaicus an bardiacus legas. Est vero nil aliud quam bardocucullus; sive a Bardis deducas, qui sunt cantores apud Gallos, sive a Bardea vel Bardala, que alauda est, unde alau-darum legionarii, sive a Bardais Illyrici populis, (qui Vardai dicuntur Plin. III, 92. s. 26. et Cic. ad Div. V, 9. Obioba. Ptol. 'Achaiu Strab. VII, 5. p. 315. Polyb. II, 11. 12. et Appian. b. Ill. 3. 10. conf. Schweigh. ad hh. ll. Gron. et nos ad Liv. XXVII, 30. extr.) sive ab illis populis Hispanise, qui solebant, ut nune Germani, principibus apparere et excubias facere, quos Plut. in Mario vocat βαεδώους, (Μέρος κατήμ δορυφόριμε Ίχον λογοδίας λα των περοπεφοιστικότων δούλων, ούς Βαρδιαί-ους περοπεγόριστη, Opp. Τ. I. p. 431. A.) ut notavit Alciatus Pareng. Jur. V, 16." Calderinus: " Bardiacus est sagulum militare ex pilis caprorum, sed h. l. epitheton calcei, ut ex habitu designet centurionem, qui et calceis ciliceis utatur, et grandioribus tibialibus quales calcei udones apud Martial. XIV, 140. inscribuntur." Casaubonus ad Capitol. in Pertin. c. 8. " Meliores libri Martial. IV, 4, 5. Bardiacus, et fortasse hic quoque cuculli

Digitized by Google

sed sedes tam judicum, quam patronorum, quæ tam magnæ erant, ut etiam alii honestiores homines in iis locum haberent. v. Ernesti clav. Cic. Tribunal erat Imperatoris prope prætorium, subsellia Centurionum et Tribunorum militum ad signa, quæ in principiis locata; Grang. grandes suræ, ut planta magna III, 247. — 15. M. Furius Camillus in obsidione Veiorum edixit, ne miles in jus vocaretur extra castra, ut scil. præsto esset semper ad nutum ducis et quoties configendum esset cum hoste. <sup>8</sup>

17—19. Hæc poeta sibi, vel Gallus poetæ et quidem lepide objicere censendus est: Centuriones igitur, quod ex his modo dictis patet, non minus ac Prætores vel urbani judices secundum fas et æquitatem jus dicent. Centuriones autem de levibus cognoscebant causis, et primi pili etiam imperatori in consilio aderant cum Tribunis. — 20 seq. Verba vel militum ad læsum et litigantem ejusque patronum ac testes, vel potius poetæ, illam objectionem diluentis; at tota cohors, quin et legio obstrepet in judicio, ne damnetur commilito, et, si forte damnatus fuerit, ultrix aderit, et consensu magno efficient, ut vindicta, ultio, quam parabunt et ex te petent propter accusationem commili-

Bardiaci scribendum; quos e Gallis Santonibus et Lingonibus Romam mitti solitos, ex eodem poeta (v. ad VIII, 145.) constat." Salmasius ibid. "Bardaicus a Bardæus, ut Archaicus ab kexaiss. Bardæi populi sunt Illyrici, a quibus isti bardaici cuculli, militare gestamen, quos Liburnicos appellat Martialis XIV, 139," Vetus Schol. "Bardaicus judes Centurio, qui quasi inter illos milites militavit habentibus stationem apud Bardos. est autem gens Gallie: vel qualis fuit Bardas." Alius Schol. ap. Barth. Advers. XIV, 16. "Datur tibi poscenti mulctam barbarus centurio, qui pro milite respondebit. Bardaicus similis Batavorum, (unde eum legisse Battavicus, vel in eo legendum Bardæorum conj. Hennin.) iste acerrime judicabat de civibus, dicens: capitale est crimen, si togatus militem pulsaret." Henninius: "Vulgo non perspiciunt hujus loci argutiam et acrimoniam. Militarem licentiam et petulantiam, qua insultabatur Romanis civibus imperatoriis seculis, traducit: hinc excandescit, togatos, notanter ita loquitur, a milite pulsalos, excussos dentes, faciem lividam, ex-tusum oculum, non audere Prætori deferre, sed dissimulare hanc contumeliam; aut si omnino hanc puniri velint, quid tum? adeundi sunt Centuriones, quorum de mi-

lite est cognitio: ex institute enim Camilli non licebat militi extra vallum litigare. Quid ulterius? dabitur tibi togato, civi Romano, libero, Bardaicus judez, i. e. centurio miles ex servili illa traduce, qui a suis dominis fugitivi Cinnana Maria. næque sævitiæ quondam satellites fuerant, ut ex Plut. Mario constat. At quinam hi Bardæi vel Bardiæi Marii? Glosse Latino-Grace: Bardei, 'Illégen doile, el mai ayunsahun brite ens Iralias, narà Kirrer nai Maçier expertredusper nai la retres reçurifica nava vir deswerie. Con-sentire hisce Glossis videtur Plin. III, 22. Hinc apparet, subtilissima indignatione eaque acerrima Bardaicum judicem introduci, qui de causa inter togatum et militem cognoscat, eumque judicem non ab ingenio aut judicio censendum, quam potius calceis et grandibus crassisque suris, quibus ad iniquum tribunot servilis propago de homine libero judicatura acce-Latet et aculeus in recessu, quo pungit inertiam suorum civium, qui a peregrinis e sterquilinio effossis patiebantur si-bi militares dignitates præcipi. Qui aliter explicant, nugantur." Henninio adstipu-

de quo militum privilegio v. l. XII. C. de re milit. 1. finali C. de Offic. milit. jud. tonis, sit curabilis, curanda, h. e. metuenda, et gravior, quam injuria, a milite tibi olim illata. Annotatio Hein. est: "Equidem accipio curabilis significatione activa, quam adjectiva in bilis sæpissime habent: efficiunt, ut vindicta sit curabilis, te curet, i. e. faciat, ne in posterum audeas milites accusare, te doceas omnes injurias militum patienter ferre." Ergo Lat. curare est German. curiren! Cf. Var. Lect. In legione propr. X sunt cohortes et XXX manipuli. Præclare autem h. l. notatur ferocia militum, illis potissimum temporibus omnia per vim agentium licentiamque immoderatam usurpantium.

22 seq. Hæc facete dicta. Vagellius, Mutinensis, (v. Var. Lect.) declamator; cui mulinum cor tribuitur vel ob stoliditatem, (unde et stultus homo mulus dicitur Catull. LXXXIII, 3. et idem forte Vagellius eamdem ob causam memoratur sup. XIII, 119.) vel ob audaciam temeritatemque, qua quaslibet causas, malas etiam ac periculosas, suscipiebat, vel denique ob pertinaciam, qua in unumquemque invehebatur, sine respectu personarum, qualem mulorum naturam esse monet Grang. 24. Quum duo crura habeas, quæ clavis undique pungi possint. offendere tot caligas, tot millia clavorum, facete pro tot milites, quorum caligæ clavis suffixæ sunt; de quo v. ad III, 248.

25. Quis tam procul absit ab urbe, tam alienus sit ab urbanitate, tam inurbanus, rudis et rusticus; vel tam ignarus rerum urbanarum et licentiæ militum. (v. ad XIII, 111.) Hoc sensu, quotquot vidi, interpretes verba illa ceperunt, præeunte vet. Schol. ap. Barth. Adv. XIV, 16. qui præter alia hæc adnotavit: " Procul ab urbe dicuntur esse fatui, quia, qui in urbibus sunt, solent esse prudentiores paganis: contra autem villani, qui ab urbe remoti sunt, stulti vocantur." aptior, opinor, simpliciorque ratio est hæc: Quis tam procul ab Urbe absit, abesse sustineat, ut militis accusandi causa ad castra et exercitum, longe Roma remotum, proficiscatur? Ita et melius cohærent sequentia v. 25. Præterea quis tam Pylades, h. e. tam amicus alicui omniumque ejus periculorum comes ac particeps, (qualis Pylades fuit Oresti) ut ultra molem aggeris, ultra vallura, in castra veniat cum illo, causæ ejus apud Centurionem agendæ, vel testimonii contra militem reum dicendi, vel miserationis judicum veste mutata, qui amicorum mos est, movendæ causa? 27. Lacrumæ siccentur protenus, lacrimas confestim, post acceptam a milite injuriam, comprimamus, tamquam vanas et inutiles, et dissimulemus vel patienter feramus hunc injuriam, neque sollicitemus amicos, ut nos, militem delaturos, Pp2

comitentur ad castra nobisque in judicio adsint, se excusaturos et detrectaturos officium tam periculosum. 29. Judex, centurio, ques dixerit togato, militis nomen deferenti, da testem : nemo facile erit, qui, si vel pugnos, ictus pugnorum, quos accepisti, vidit, audeat dicere, Vidi, se vidisse. (Cf. VII, 13. 14.) Si ausus hoc fuerit nescio quis, (utpote qui haud facile invenietur) tum credam eum dignum esse barba et capillis majorum, h. e. qui in majores nostros referatur iisque sequetur, viris summæ fidei et constantiæ, quibus mos erat barbam e capillos alere ac promittere; de quo v. ad IV, 103. et VI, 105.

82 seq. Facilius reperietur, qui falsum testimonium dicat contra paganum s. togatum, (v. ad v. 8.) quam qui verum contra militem dicere audeat. Citius falsum producere testem possis cet. v. ad X. 220. - 34. fortunam, bona et libertatem s. licentiam, armato h. e. militi pudorem, bonam famam et honorem: nam contra puconcessam. dorem alicujus loquitur, qui ei exprobrat, quæ ipsi sint dedecori sc rubori, vel quorum eum pudeat necesse sit.

35. Privilegia alia, solis militibus propria. Conf. ad v. 7. cramentum propr. jusjurandum militare, h. l. pro ipsis militibus ponitur.

35-50. In judiciis urbanis lente omnia procedunt: at lites militum sine mora dirimuntur. 36-41. Recensentur exempla causarum, quæ Convallem, planitiem, undique collibus sepin foro aguntur. ruris aviti, a majoribus mihi jure hereditario s. testamento relicti. 38. Terminus, stipes vel saxum, lapis terminalis, in medio limite, inter duos agros et in eorum confinio, positus, qui tam sacer erat, ut Dei loco coleretur, utque eum violare aut fraude mala loco movere s. proferre (pro quo docte h. l. dicitur effodere, ut al. revellere, convellere et evertere, antec. pro conseq. posito) summum esset nefas, jam inde a Numæ temporibus, a quo lex lata: qui terminom exarasit, ipsus et boveis sacrei sunto. 6 - 39. Quem agrum diu possedi. Termino quotannis primum sacrificabantur puls et liba, (v. ad III, 187. et XIV, 171.) vel primitiæ frugum, tura, favi cet., postea vero agni etiam et sues. 7 De vetulo libo v. Var. Lect. 40. numos sumtos, vel fenore, vel mutuo. 41. Vid. ad XIII, 137. ubi idem legitur versus. 42. 43. Exspectandus erit annus, (annuum vel longinquum tempus,

Gothofr.) Cujac. Obss. II, 5. Ousel. ad Minuc. p. 15 seq. Heyne ad Tibull. I, 1, 11. 12. (18) et intpp. Deuteron. XIX.

7 Cf. Dionys. l. l. et Heins. ad Ovid.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. Festus v. Terminus, Dionys. Halic. II, 7. Sicul. Flacc. de Term., Liv. I, 55. Lactant. Inst. I, 20. Ovid. Fast. II, 640-684. (ubi v. Heins. et Barin.) L. I. ff. de term. moto, (ubi v. Fast. II, 644. 651. et 655.

ut ap. Terent. Heautont. II, 2, 11. dum comuniur, dum ornantur, annus est) qui inchoet, nedum finiat, lites totius populi, adeoque et meam. Tanta est multitudo litium totius populi, ut spes meæ litis inchoandæ diu differenda sit. Conf. Suet. Vesp. c. 10. et de centumviralibus judiciis ac causis, quarum exempla v. 36 seq. memorantur, Ernesti clav. Cic., Turneb. Advers. IV, 3. et intpp. Plin. Ep. I, 18. VI, 88. 8 - 43. tunc quoque, lite jam inchoata. mille moræ, ut in nostris quoque judiciis. 44. Subsellia sternuntur, apponuntur et parantur, tantum, non etiam justus judicum numerus in iis sedet; sed quia major eorum pars abest, judicium differtur in aliud tempus.

45 seq. Cædicius et Fuscus nomina non judicum, opinor, sed patronorum causarum: unde et facundus ille dicitur. Alius, ni fallor, Cædicius memoratur XIII, 197. (et lectio etiam h. l. dubia est. v. Var. Lect.) alius quoque Fuscus IV, 112. sed idem forte XII, 45. Plin. Ep. VII, 9. et Aurelius Fuscus, patronus insignis hujus temporis, Martial. VII, 27. Verba autem obscura h. l. vulgo exponunt ita: Cardicio jam ponente, deponente, lacernas, ut vel agat causam, ai patronus est, vel, si judex, eam audiat, aut deponente ob estum, dum exspectat judices et frigus captat vestium onere gravatus, et Fusco judice jam micturiente tum ob longam sedendi et exspectandi moram, tum ob largam meri potionem; quales judices notat Titius ap. Macrob. Sat. III, 16. describens homines prodigos in forum ad judicandum ebrios commeantes: veniunt in comitium tristes; jubent dicere, quorum negotium est, narrant: judex testes poscit, ipsus it mictum: ubi redit, ait se audivisse omnia, tabulas poscit, literas inspicit, vix præ vino sustinet palpebras. Judices sedent otiosi, donec tædio moræ affecti lacernas deponunt; Calder. Sed vera est, opinor, Hein. interpretatio: "Juvenalis aperte dicit: Sæpius si jam in eo est, ut nostræ lites dijudicentur, si oratores se jam ad dicendum parent, aliquid fit, quo judicium differtur. Hoc ita expressit: Si facundus Cadicius jam ponit lacernas, ut in toga orationem suam habeat, (lacernæ enim togis superinduebantur et toga induti esse debebant dicturi, conf. Mart.

electi ex tribubus et toto populo, apud quos ordine (Gall. au tour de rôle) agerentur. judices et causse totius populi agi cœpe-Nonnulli ita h. l. interpretantur : diutis-

<sup>\*</sup> Servius ad Virg. Æn. II, 102. "In office mihi exspectandum erit, antequam ordine, inquit, dicebantur cause, propter multitudinem vel tumultum festinantium, niant ad judicandum Centumvirl, judices qu'um erat annus litium." Hujus Servii, non aliorum, auctoritate freti contendunt litigandum est. Sed hæc ratio durissima. interpretes, morem fuisse, ut per sortem Pithœus Subseciv. II, 20. annum accipit ordinarentur causse et in ordinem vel de certo anni tempore, quo convenerint

VIII, 28. et Plin. ep. II, 3. et IV, 2.) et Fuscus jam micturit, quis mox dicturus est, et igitur aliquamdiu hoc facere non potest; si hac omnia fiunt et parati sumus ad hæc audienda et nos defendendos, tamen sæpius infecta re digredi coacti sumus." Ferrarius de re vest. IV, 25. "Non ita, inquit, compertum mihi est, cur Cædicius posuerit lacernas: non quod defatigatus esset exspectando, non enim mora æstum affert; neque dicendo delassatus, nondum enim causa cœpta erat: fortasse quia dicturi lacernas deponebant, in quo tamen hæsito, quum auctor Dial. de orator. c. 39. etiam pænulas in agendo adhibitas dicat." Hec vero non justa hæsitandi ratio est. Pænulis tum utebantur Romani etiam in Urbe frigoris et pluviæ causa, (v. ad V, 79.) togis in publicum prodituri, (unde et togæ mentio fit in vestitu cultuque oratoris ap. Quintil. XI, 3.) et lacernas togis injiciebant. v. ad IX, 28. 29. lacernam legendum esse h. l. suspicari pessis. Sed sæpe plur. ponitur pro sing. Verba autem Fuscus jam micturit plus in recessu habere videntur, quam fronte promittunt, et poeta satiricus, ni fallor, non modo patronum causæ mox dicturum designare voluit, sed etiam vel loquacem pluresque clepsydras poscentem, vel potatorem, qui, ut judex ille ap. Macrob. l. l., sæpius it mictum. Idem forsan Fuscus ut vinosus notatur a Mart. VII, 27. et ejus quoque conjux ut ebriosa sup. XII, 45. - 46. parati ad dicendum causamque agendam, digredimur infecta re, frustrati exspectatione judicum. In foro, ubi litigamus, lente procedit lis nostra. Metaphora petita ab arena amphitheatri et gladiatoribus, qui in ea pugnant.

48—50. Militibus contra quovis die, et quando vel quoties iis libet, tempus causæ agendæ conceditur, neque res, causa s. actio, longo sufflamine, longa mora, (v. ad VIII, 148.) atteritur, deterior vel mala fit, quum bona esset, et perditur. Atterere vel terere, ut Gr. resum et interpisson, comminuere, imminuere, infirmare, perdere. Sufflamine atterere etiam simpl. pro morari s. differre dici potest, vel res de re familiari accipi, ne synonymæ voces res et lis jungantur. Sed illa ratio præstiterit.

51—54. Militibus etiam (primum a Jul. Cæsare, deinde ab Augusto, Tito, Domitiano ac potissimum Nerva et Trajano) id privilegii concessum, ut quæ a se parta essent labore militiæ, h. e. stipendium, præmia, præda aliaque in militia s. bello acquisita, (quod vulgo peculium castrense dicitur) non essent in corpore, summa, census, bonorum filii, quorum omne regimen, dominium, teneat pater, h. e. non patriæ potestati obnoxia essent, utque adeo militibus vivo etiam patre jus esset

testandi de hoc peculio castrensi. (Cf. Digest. l. 29. t. 1. l. 1. de testam. mil. Ulpian. 23. § 10.) His aliisque Imperatorum institutis imminuta est patria potestas, cui olim omne filii peculium una cum corpore ac vita subjectum erat.

54—56. Quæ quum ita sint, pater, quamvis jam tremulus capite, h. e. senio confectus, captat Coranum filium, signorum comitem, in bellum proficiscentem et castrorum æra, stipendium, merentem, h. e. militem, ut heres ab eo scribatur bonorum militia partorum vel olim pariendorum. Poeta jam XII, 93 seq. captatorum artes perstrinxerat, et nunc docet, ipsos quoque patres fuisse captatores filiorum et quidem jam tremulos, quo rei indignitas augetur. Historiam autem temporis sui haud dubie respexit; et Coranus videtur alius esse, quam qui memoratur Horat. Sat. II, 5, 57. — 56. Hunc Coranum s. militem labor æquus provehit: æquum enim est, paria labori præmia reddi; æquus autem appellatur labor, quia æquum est unicuique, pro patria laborare; Brit. Sed v. Var. Lect. 57. pulcro labori militiæ, quia saluti patriæ impenditur. dona, honores et præmia, qualia mox v. 60. memorantur, dona sua, propria ae justa.

58 seq. Ipsius ducis refert, milites honoribus ac præmiis affici, quoniam sic non tam virtus eorum excitatur aliique alliciuntur ad militandum, quam tum ipsius ducis justitia probatur, tum amor ac gloria militaris augetur. 60. Hæc et alia virtutis militaris præmia memorantur Gell. II, 11. et Sil. XV, 254 seq. De phaleris v. ad XI, 103. et de torquibus Lips. Mil. Rom. V, 17. ubi etiam discrimen horum ornamentorum exquiritur.

## A. PERSII FLACCI

# SATIRÆ VI.

AD

OPTIMORUM EXEMPLARIUM FIDEM RECENSITÆ,

COMMENTARIO PERPETUO,

PROŒMIO, ET INDICE RERUM,

INSTRUCTÆ

G. L. KENIG.

## GLASGUÆ:

EXCUDEBANT ANDREAS ET JOANNES M. DUNCAN,
ACADEMIÆ TYPOGRAPHI;
IMPENSIS RICARDI PRIESTLEY, LONDINI.

1825.

### PROŒMIUM

DE

## PERSII VITA,

#### MORIBUS ET SCRIBENDI GENERE.

DEBELLATIS tot tantisque nationibus a Romanis omnique ratione expilatis, ingentes divitiæ, quæque ex his nasci solent, avaritia, luxuria omniaque vitiorum genera, Romam confluxerant, quibus tandem conrupti victores et enervati omnem honestatis et libertatis sensum adeo amiserunt, ut gravissimum servitutis jugum, a turpissimis interdum hominibus sibi inpositum, æquo animo paterentur. Prisca illa animi magnitudo et gravitas, qua Romani veteres reliquas nationes præstiterant, vili cessit adulationi puerilique levitati. Etenim ipsa frugalitas, mater pæne omnium virtutum, quibus nomen Romanum vel hostes infestissimos in sui admirationem rapuerat, opibus orbis terrarum in urbem congestis expulsa adeo evanuit, ut in paucis admodum generosioris indolis, qui a communi vitiorum contagio intactum servaverant animum, vestigia ejus remanerent. Umbra libertatis, quam Augustus civibus, magis ut sui ipsius saluti, quam ut eorum commodis consuleret, reliquerat, a Tiberio funditus sublata,1 Romani. cura rerum publicarum omissa, convertebant animos ad res privatas, atque amor patriæ studiumque rerum communium sensim sensimque exstirpabatur. Quum jam ab unius benevolentia aut invidia omnia vel exspectanda vel timenda essent, id omnes agebant, ut, quibuscumque rebus possent, gratiam ejus aucuparentur, neque quidquam commit-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacit. Annal. I. 15; Dio Cass. LVIII, 20. ibi v. Reimar. Sucton. Tib. 37; Pompon. II, § 9. D. de or. Jur.

terent, quod minus illi placeret. Delatorum porro greges, per Italiam omnesque provincias sparsi, non facta solum et dicta, sed ex iis etiam intima animi sensa rimabantur et vel domesticorum fidem infestam reddebant. Quam ob rem nemo liberam vocem emittere audebat: vel taciti Imperatorum insaniam resque imperii ruentes adsiciebart, vel obculte et ambigue loquebantur, sortemque suam domi delite scentes lugebant. Inde quoque sermonis indoles et patura colorem traxit; quæ, quum antea simplex esset et aperta, quandoquidea nemini fraudi erat, ea proloqui, quæ cogitasset, nunc obscuritate quadam obvoluta erat et tecta, atque a naturali simplicitate in dies magis magisque deflexit. Ipsa eloquentia foro relicto vel in scholarum umbraculis abscondita situ conrumpebatur, vel in senatu peregrino fuco oblita in laudandis Imperatoribus sententiisque illorum abjecte comprobandis erat occupata; quumque rerum argumentorumque magnitudo deficeret, inani verborum pompæ sententiarumque tumori studebat.3 Sensu sublimitatis veræ, decoris et ingenuitatis obtuso, studium conlocabatur in rebus minutis, et novitatis cupidine et acuminis jejuni scriptores obscuri et inepti fiebant. Mutata rei publicæ forma moribusque pristinis exutis, sermo quidem novis subinde dicendi rationibus et verbis passim auctus est, præcipue a peregrinis, qui undique ex provinciis Romam confluxerant, at multa contraxit, quæ antiquam puritatem ejus candoremque contaminarent. Multa plebeia ei admista sunt, multa adulandi studium invexit; major tamen conruptelæ pers grammaticorum et rhetorum scholis debetur, communique fere furori. quo ad versus conscribendos vulgo compellebantur, amnisque elo-

\* Huc quoque imago pertinet, quam Tacitus (Hist. I, 2.) temporum, quæ Neronis mortem insecuta sunt, adum-

<sup>2</sup> Senec. Controv. præf. ad l. I. Quintil. Inst. IX, 3. Auctor de conrupt.

eloq. c. 24, 28, 32.

Carmina scribendi studium sub Augusto potissimum apud Romanos ita increbuit, ut ad elegantiam pertineret, versus scribere et recitare. Horat. Epist. II, 1. 108 seqq. et 2. 90 seqq. Illud studium, in quod tunc animi vel sponte inclinabant, ab Augusto ipso promotum est cum honoribus, quos poetis concessit, tum bib-liothecarum publicarum institutione. Hic morbus communis non inminutus sed potius auctus est sub sequentibus Imperatoribus, quum unusquisque, nisi animi causa

modius poetices studio nomen se inventurum esse arbitraretur, quam alia qua-cumque re graviori. Petron. 118. Etiam Tiberius, crudelissimus urpissimusque Princeps, Græca et Latina poemata fecit, Euphorionem, Rhianum et Parthenium (de quibus v. Suidam et Voss. de hist. Græc.) in Græcis, in Latinis Messalam Corvinum imitatus. Sueton. in Tib. 70. cf. Tacit. Ann. I, 11; XIII, 3. Celigula quidem, qui cædibus, rapinis et stapris omnia miscuit, Virgilii et Livii scrip-ta abolere tentavit, (Sueton. Calig. 34.) ingenio illorum seriptorum et gloria obfensus, verum illis favisse videtur, qui vel ipsius laudes canerent, vel libidini excitanda versibus suis inservirent. Ne Claudius quidem a Musis erat aversus. Sueton. Claud. 3. 28. 40. Plin. Epist. I, 13; aut otii fallendi scriberet, facilius et com- Tacit. Annal. XIII, 3. Nero omnes

quentia et poesis, quam non in naturæ et ingenii dotibus, sed in observandis artium præceptis positam existimabant, in pueriles declamationes abiit et in frigidum troporum et figurarum adhiber darum artificium. Judicio veri et pulcri semel conrupto, placendi quoque studium scriptores in fraudem inlexit, ut non optima quæque sequerentur, exemplaque veterum scriptorum imitanda sibi proponerent, verum ut ea chartis inlinerent, quæ multitudini probarentur, quæque in magna frequentia auditorum recitata maximas exclamationes plaususque excitarent. Neque vero ii, in quibus altior spiritus inerat, inmunes erant omnino ab illis vitiis, quæ hujus ætatis essent; plerique vigore et vi destituti aliorum vestigiis inhæserunt, et in sententiarum vario ornatu occupati inventionis et compositionis laudem neglexerunt.

Erant sane illa tempora nulli poeseos generi magis quam satirico adcommodata; nam morum conruptela, luxuriæ et profusionis insania vitiorumque omnis generis inmanitas tanta erat, ut contemplanti hæc difficile esset, satiram non scribere. Atque his temporibus vivebat Aulus Persius Flaccus 5, natus Volaterris, vetusto Hetruriæ oppido, sub Tiberio, a. U. c. 787. prid. non. Decbr. Fabio Persico, Lucio Vitellio Coss. 6, equestri genere, sanguine et adfinitate primi ordinis viris conjunctus. Flaccum patrem amisit annos fere sex natus. Usque ad duodecimum ætatis annum Volaterris mansit. Tum Romam delatus ad Rhemaium Palæmonem grammaticum? et Virginium Flaccum rhetorem 8. Annos sexdecim natus in disciplinam venit Annæi Cornuti,

liberales disciplinas puer adtigit, poesinque exercuit. Suet. Ner. 10, 52; Martial. IX, 27. Tres ejus versus non ultimæ notæ profert Schol. ad Lucan. III, 261. Verum cf. Tacit. Ann. XIV, 16. Satiram quoque aut carmen scripsit, quo Clodium Pollionem, et alterum, quo Afranium Quinctianum, mollitia corporis infamem, perstrinxit. Suet. Domit. 1. Tacit. Ann. XV, 49. Quamobrem Neronem ab Juvenali IV, 106. tactum putant interpretes.

<sup>b</sup> Persii gentis raro in Romanorum monimentis mentio fit. Tempore belli Punici secundi circa 544 florebat C. Persius militari laude conspicuus. Annis post hunc paullo minus centum alter C. Persius urbanitate et doctrina insignis. Cic. de Orat. II, 6. Verum dubitari potest, an illi ad nostri Persii genus pertinuerint. Mentio quoque fit Persii poeta Phocæensis apud Polluc. in onom. IX, 6. <sup>6</sup> Cassiodorus natum eum dicit anno sequenti, quod ab Eusebio forsan mutuatus est, quem vide in Chron. ad ann. 9050.

Rhemnius Fannus Palsemon erat nobilis grammaticus tempore Claudii. Verna natus literas didicit quum psedagogus esset, deinde manumissus Romse docuit. Erat omnibus vitiis infamis, palamque et Tiberio et mos Cloudio prædicantibus, neminis institutionem puerorum vel juvenum committendam. Capiebat homines cum memoria rerum, tum facilitate orationis; nec non etiam poemata faciebat ex tempore. Sueton. de clar. gramm. 23. Quadragena annua ex schola cepit, nec paullo minus ex re familiari, cujus erat diligentissimus. Ibid.

<sup>8</sup> Virginius Flaccus rhetor sub Trajano mortuus est. Scripsit de arte dicendi. Quint. Inst. III, 1; Tacit. Ann. XV,

71.

philosophi stoici 9, eoque patre magis et amico, quam magistro usus Amicos habuit a prima adolescentia Casium Bassum 10 et Asnæum Lucanum, quem per Cornutum cognoverat, poetas, quorum ille lyricum, hic epicum poeseos genus secutus est. Erat Persius, ut auctoris ejus vitæ verbis utar, morum lenissimorum, virginalis fere erecundiæ, formæ pulcræ, summæque pietalis in matrem, sororem et amtam. Adcuratiorem naturæ ejus atque indolis imaginem in scriptis, quæ reliquit, expressam videmus, vividissimis quasi coloribus depictam, cujus pulcritudine adcensi vel inviti cogimur in judicio de satiris ejus ferendo id potius spectare, quod perficere potuisset, si vel æquiori Musis tempore vixisset, vel longior ætas ei subpetivisset ad es polienda, quæ satis pulcre inchoaverat, quam juveniles illos constus ad severas critices regulas exigere. Est sane quod miremur, tantam gravitatem et constantiam in juvene præsertim locuplete fuisse. ut omnes voluptates, quibus, ex illius ætatis opinione, vel honeste frui potuisset, respuerit, tantum virtutis et honestatis ardorem, quo eum quavis pagina abreptum videmus, tantam severitatem in omni molitie castiganda moribusque effeminatis acerbe notandis, ut barbetum aliquem ex priscis Romanis existimes audire. Quod autem maxime nos ei conciliat, est pietas sensus, quem erga Cornutum præceptorem declarat, tam candidus et vehemens, ut quisque animadvertat, in rei magnitudine verbis adsequenda eum magnopere elaborasse, nec tamen sibi satis fecisse. Quibus virtutibus instructus dignissimus sane fuit amicitia et consuetudine Pæti Thraseæ 11, summi et clarissimi viri, quocum etiam adfinitate erat conjunctus. Decessit Persius vel

10 De hoc vide que notata sunt ad Sat.

VI.

11 Thraseas Patus Patavinus. Tacit.
Ann. XVI, 21. Gener Cacina Pati
et Arria, de quibus v. Martial. I, 14;
Plin. Epist. III, 16; Dio Cass. LX, 16.
Erat stoicus et admirator Catonis Uti-

censis, cujus vitam scripeerat, stone vir antiquæ plane virtuiis et inter tot abjectissimos Neronis adulatores solus erectus et constana, intrepidus et gravis, notaque humanitate et clementia. Plin. Epist. VIII, 22. 3. Is Neroni invisus ob maltas res, precipue ob sententiam de Antitio. Tacit. l. c. XIV, 48. Tamen virtutem Thrases vel invitus adnovit. Plut. reipubl. ger. præc. c. 14. T. XII. ed. Hutt. Adcusatus deinde, Tacit. l. c. XVI, 21; mortis arbitrium adcepis, venisque sectis obcubuit. Tacit. l. c. 31; Sueton. Ner. 37; Schol. ad Juvenal. V. 36; Dio Casa. LXII, 26. Laudsvit eum postea Aurulenus Rusticus, qued ipai sub Domitiano capitale fuit, liberque exustus est. Tacit. vit. Agric. 2 et 45; Sueton. Domit. 10.

Annæus Cornutus Afer, stoicæ sectæ semulus, magnam humanitatis disciplinarum gloriam nactus est. Philosophiam Romæ professus juventuti ad sapientiam erudiendæ omne tempus inpeudebat. Quum Neronem, insignem eruditionem adfectantem, libere dicto obfendisset, in exailium est ejectus. Dio Cass. LXII, 29. conf. quæ ibi in notis laudantur. Suidas in Kognaïres Cornutum historicum, Livii æqualem, cum hoc philosopho confudit. adde not ad Pers. Sat. V, 16.

eptimo vel octavo anno imperii Neronis a. U. c. 815. Auctor vitæ jus memoriæ proditum reliquit, eum in pueritia Pratextam et Odoiovicon librum unum et paucos versus in socrum Thraseæ Arriam natrem, quæ se ante virum occiderat, scripsisse, quæ omnia Cornuto uctore a matre Persii abolita sint. Porro, raro Persium et tarde cripsisse, librumque, quem nunc etiam habemus, ultimam manum jus non esse expertum. In hujus ultima parte versus aliquot esse lemptos, ut finitus videretur, Cornutumque ipsum nonnulla contexse, Cæsioque petenti, ut ederetur liber, edendum tradidisse. Continet hic liber, a Quintiliano et Martiale laudatus 12, præter prologum ex satiras, non pari omnes dignitate, quarum prima ex duarum laciniis composita videtur, etiam ex quarta non pauca intercidisse probabile est. Ut adcuratius de illis satiris judicare possimus, age videanus paucis, quid et qualis sit satira aut satiricum genus, quod a Romanis inventum, excultum et perfectum est.

Carminis genus, quod satiræ nomine insignitum est, hoc habet propositum, ut mores emendet, eoque a libello seu carmine famoso differt, quo id agitur, ut aliquis indigno more infamia adspergatur. Verum ratio, qua satiricus utitur, non in eo posita est, ut præcepta tradantur virtutis, mores candidi laudentur, vitæque honestas commendetur, verum diversam viam ingreditur, ridet stultitiam, carpit inprobos mores, scelera flagellat, atque, ut breviter dicam, so ideyxrixis satirico propositum est. Ad hanc rem non argumenta adhibet, ut morum præceptor in scholis, aut turpitudinem vitiorum communi ratione describit, sed omnes artes adsumit, quibus poeta uti possit et debeat, omnia loca et regiones quasi ridiculi, invidiæ et indignationis perscrutatur, eaque inde depromit, quibus lectoris animum, quocumque velit, flectat, simulque teneat atque delectet. Neque vero de universo vitiorum genere agit poeta, sed ut cum personis juncta esse toleant, loco quoque et tempore definito. Personæ possunt esse vel fictæ, ad vivum tamen expressæ, vel veræ, turpitudine notæ atque nsignes. Quo id adsequitur poeta, ut paucis tantum lineis ductis rividissima vitiorum imago eorumque turpitudo et deformitas ante sculos obversetur, quum hominis, cui ea insunt, sentiendi, cogitandi \* agendi rationem velut oculis contemplari videamur. Omnes imarines et similitudines, quibus utitur, e vita communi petitæ, aptæ

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Quintil. X, 1. Multum et veræ glofiæ, quamvis uno libro, Persius meruit. Quam levis in tota Marsus Amazonids. Martial. IV, 29. 7 seq.

atque insignes debent esse, omniaque, que proferuntur, ita temperanda sunt, ut agi videantur non narrari. Ratio, qua res tractari possint, multiplex est, partimque a poetæ indole et natura, partim ab argumenti ratione pendet. Semper autem impetu aliquo dactus satiricus videri debet vel ridendi vel carpendi, occasionemque chlatam adripuisse non quæsivisse; optimum igitur dicendi genus, quod adhibere possit, hoc est, quod sponte et e re naturn, non diu quesitum videtur. In quo etiam nec acerbitas nocet nec acrimonia, si res ita postulat, dummodo salibus et urbanitate quadam temperata sit, ne in mera convicia res abeat. Si vero studium adparet, omnis satire vis quodammodo debilitatur et frangitur, præsertim id genus, quod risu et facetiis hominum stultitiam exagitat. Est quidam rerum ordo, qui primo adspectu solutus esse videtur ac liber, qualis esse solet, quum ipsi quieti imaginandi facultati permittimus in latissimum rerum campum, quacumque lubet, exspatiari, quo tunc in animo res rebus, imagines imaginibus subcedere soleant, prout vel simul juncte fuerint, vel similitudine aliqua copulatæ sint. Hunc ordinem imitabitur satirarum scriptor, summamque artem in omni artis suspicione amovenda declarabit.

His lineis de universo genere satirico ductis ad nostrum Persius redeamus, paulloque adcuratius de eo genere disseramus, quod ille secutus est. Videamus igitur primum de argumentis, quæ tractands sibi proposuit, in quorum delectu magna cautio habenda est poets. Debent enim esse ejusmodi, ut per se jam lectorem quodammodo adliciant, nota quidem atque insignia, ita tamen animo comprehensa, ut novitatis quoque gratiam habeant, quamquam vel negligentius circumspicienti ubique obvia videantur. In prima satira egit Noster de inportuna scribendi et recitandi cupidine ac de pravo et conrupto venustatis et pulcritudinis judicio. In secunda de precibus improbis et ineptis. Tertia desidiosam et mollem Romanam juventutem perstringit; quarta regnandi cupiditatem rerumque publicarum curass, eorum omnium ignaram, quibus niti debeat. In quinta de vera libertate agitur; in sexta de legitimo divitiarum aut rei familiaris usa-In prima, tertia, quarta et sexta non tam in delectu rerum peccase Persium dixerim, quam in tractatione, tamen in tertia et sexta me quidem sensu felicius versatus est. Secundæ satiræ argumentæ minus aptum videtur satirico poetæ, ei præsertim, qui pietatis sensa tam vehementer inbutus est, quam Persius, quamquam Juvenalis et hoc satis commode tractavit, verum declamatoria ratione magis quan

satirica. Luciano risori melius res processit. Sed in quinte satire argumento deligendo, non e vita communi, verum e stoicæ disciplinæ penetralibus deprompto, cujus sacris ne ipse quidem satis initiatus fuisse videtur, maxime forsan peccavit. Disputatio enim, que subtili rerum a communi usu remotarum finitione nititur, in qua animus vel maxime ab oculorum et aurium consuetudine avocandus est, per se jam omnem poeticam tractationem respuit, quique eam nihilominus tamen tentaverit, is neque apud disciplinæ rudes neque apud philosophos gratiam inibit. Ejusmodi enim quæstiones verbis scholæ omissis, ut poetæ par est, commode tractari vix possunt, nec quivis lector subtilis orationis sensum capere valet, nisi stoicam rationem quasi in numerato habeat. Videmus quidem Persium operam dare, ut scholasticis compedibus liber ita loquatur, ut rem vel rudibus aperiat, verum ipsa ejus contentio, quum felici subcessu destituatur, ingrata est lectori, obficitque interdum voluptati, quam ex quibusdam locis satis feliciter tractatis alioquin capere potuisset. Atque tota heec res, quum per se difficillima sit, si cuiquam umquam, ei tantum prospere cedere potest, qui id, quod tractare vult, penitius ipse inspexerit, ut ea sepenat, que omnino vulgarem rationem non capiant, reliqua ad captum multitudinis adcommodet, magisque sensibus lectorum quam intellectui consulat.

Secundæ, quintæ et sextæ satiræ epistolarum forma induta est; sunt tamen proprie disputatiunculæ poeticæ, ad Macrinum, Cornutum et Bassum missæ, ex cogitatione aliqua graviori, fortuito quasi scribenti oborta, quam statim adreptam longius prosequeretur, natæ. Iniquum videtur statuere. Persium in his Horatianam epistolam imitari voluisse, verum, quod sibi proposuerit, non fuisse adsecutum. Horatianas satiras ab epistolis ejus et rebus, quæ utroque genere continentur, et expositionis ratione diversas esse, jam viderunt veteres, 13 nuperque Morgenstern doctam disputationem de discrimine earum instituit. 14

Macrinum et Cæsium Bassum amicos adloqueretur. Sed versus isti aut nihil faciunt aut parum ad argumenti tractationem, quo in altera superstitiosos, in altera sordide viventes locis communibus castigat. At in quintæ maxima parte Cornuti præceptoris encomium pius discipulus prosequitur. Quod qui adfirmat Casaubonus, eum care ne audias. Nam illa satira tribus et triginta versibus (21-51, 62in illa quatuor, in hac sex, quibus Plotium 64.) habet Cyrputi laudes. Cstora, que

<sup>Statius Silv. I, 3. 103 seq.
De satiræ atque epistolæ Horatianæ</sup> discrimine. Lips. 1801. In hac disputatione (pag. 52. in notis) reprehendit Casaubonum, qui illas tres satiras epistolas vocaverit : nam tres Persii satira, inquit, sunt illæ quidem quibusdam inscriptæ, sed nonnisi dedicationis causa, quæ tractandi modum nikil adficiot. Quosdam quidem versus secunda et sexta satira pramisit, Vol. II.

Non exigenda hec Persii ratio est ad eam formam, quam lectis Horstii ant Juvenalis epistolis forsan animus complexus sit, quum rationes et viæ, quibus poetæ res tractandas efferre possint, innumerabiles sint, nec ad certum numerum natura adstrictæ, præceptaque et regulæ hajus vel illius formæ aut imitatoribus aut lectoribus tantum scribantur, ut habeant, quod sequantur, aut ad quod in legendo adtendant, non poetis, qui libero cursu, quo impetus et Musæ ducant, sequuntur. Illæ satiræ aut epistolæ ad amicos missæ eo consilio scriptæ sunt, at ipsi quasi inscriptionis honore amicique pietate gauderent, lectores vero, quorum ratio præcipue habita est, lectionis fructum conligerent.

Neque eorum opinio mihi probatur, qui perhibent, Persium cam rerum ordinem in satiris servare, quem dialectices regulæ præscribant. ·Videtur potius in hac re philosophus non satis adcuratus et subtilis, simulque poeta non satis solutus ac liber. Unusquisque statim, quacumque satira perlecta, animadverterit necesse est, Persium non uno tenore argumentum detexuisse, sed in singulis partibus elaborasse, prout quæque illi in mentem venerit, easque curiose interdum et diligenter ita expolivisse, ut ubique ornatum poetæ vel in singulis verbis adnoscas, deinde eas, neglecta arte, que in commissura celanda cernitur, composuisse, ut primo adspectu totius operis partes adpareant. Qua ex re conligas, inventionis ubertate rerumque copia magis illum destitutum fuisse, quam rerum singularum tractandi arte, qua probe instructus grammaticorum et rhetorum scholas reliquisse videtur. Poetices porro ratio postulat, ut res, quas mente tantum et ratione videmus, ita tractentur et exponantur, ut omnia videantur in ea esse mutata, quæ sensibus percipi possint. In quo genere Persius ab Horatio longe a tergo relinquitur: ad quos enim scopulos ille temere naufragium sæpe fecit, eos prudenti consilio hic semper evitavit. Oblitus est Persius, eas philosophiæ partes, quæ in rebus contemplandis positæ sunt, eaque principia recondita, quibus morum disciplina nititur, non esse res vulgi, ineptumque esse, multitudinem harum rerum judicem constituere, coram quo philosophi causam suam agant. Etenim in hujusmodi judicio facilius esse, illas res in risum et jocum vertere, quam gravi disputatione causam obtinere, Horatius non uno in loco comprobavit,

desunt ad ducentorum versuum summam Cornutum, pertinerent, nisi forte dicere conficiendem, ad alios quosvis, quam ad velit, puerum dictata magistri reddere.

neque quemquam fugit, quantos plausus scurræ passim et sanniones tulerint nostra memoria in philosophia critica deridenda, dum defensores ejus doctissimi atque acutissimi non intellecti illi quidem causa cecidisse videantur. Innumerabiles præterea sunt rationes, quibus Horatius usus est, ad rem aliquam haud raro vulgarem novitate aliqua et venustate commendandam, quæ ingeniosissimum, versatissimum rationisque humanæ peritissimum indicant, politissimorumque hominum commercio et consuetudine usum, quarum pauca tantum vestigia in Persio deprehenduntur. Neque sane est, quod miremur, ita se rem habere. Etenim satiricus in hominum frequentia debet versari, ut eorum ingenia, mores, vitæ consuetudinem cognoscat, non in umbra et solitudine, in qua majorem vitæ partem Persius exegisse videtur. Qui quidem in hominum moribus et vitiis describendis summa utitur diligentia coloribusque exquisitissimis: sed in lineamentis, quæ ducta sunt, non levem et quasi fugacem artificis manum, sed timentem et in minutis adcuratam adnoscis, ut statim adpareat, naturam sibi ipsam eum non proposuisse, sed regulas secutum esse et præcepta, eaque imitando expressisse, quæ jam ab aliis expressa viderit. Quæ causa quoque est, ut loca quædam non polita solum diligenter, sed cultu operoso undique conlecto pæne rigida videantur, quædam oratorio fuco adeo obducta, ut, quæ subsint, nemo perspicere possit. Porro res, exempla, similitudines, quæ proponuntur, non domi nata aut sponte oborta, sed schola videntur adlata, ideoque sæpe non movent animum lectoris, nec inopinato feriunt, sed frigidum relinquunt adhibitæ artis admiratorem. Quæ vitia omnia, a quibus ne optimi quidem Romanorum poetæ omnino liberi sunt, ex præpostera rhetorum disciplina, quæ tum maxime vigere cœpit, repeti possunt, qua prius discerent juvenes, quemadmodum inventa essent tractanda, quam ipsi rerum cognitione satis instructi, quæ cuique argumento forent adcommodata, invenire et excogitare valerent: fierique omnino necesse fuit, ut, dum memoriæ infinita illa præcepta inculcarentur, ipsique in legendis poetis et oratoribus ad ea semper animum adtenderent, seque in illis adhibendis exercerent, ingenium neglectum exaresceret, omnisque generosior et altior spiritus aut exstingueretur, aut saltem quasi compedibus vinciretur, quæ omnem liberum cursum retardarent et impedirent.

Dramatica ratio, qua sæpe felicissime Horatius utitur, quæque prudenter adhibita in satiris non ultima laus est, in Persio, qui eam quoque tentavit, multas creat difficultates. Etenim modo adversarium loquentem inducit, eoque dimisso statim alius in scenam predit, non ille prior; nisi mavis statuere, parum cogitasse Persium, ques partes tuendas semel ei, quocum sibi rem esse finxerit, tribuerit, et inde modo hoc, modo illud defendentem induxisse. Sæpe etiam imitatur tantum Noster aliorum sermonem, dictionemque naturæ illorum et indoli adcommodat. Difficultas autem inde sæpe oboritur, quod in ipsis dialogis non adcurate satis et ipsius et adversarii partes discretæ sunt, ut statim cum ex iis, quæ dicuntur, tum ex ratione dicendi ipsa intelligas, uter sit, qui loquatur, quum repente orationem excipiens ea dicere pergat, quæ adversarius exorsus fuerat, tamquam ejus vices sibi essent tutandæ. Pertinet quidem hæc ratio ad ironiam, sed magnam habet cautionem, ne perspicuitati obficiatur, cui a poetis etiam consulendum est, quæque ab iis tantum negligi solet, qui ingenio destituti aliorum inventis utuntur, novitatemque in ernatu solum quærunt.

Verum in ironia adhibenda Persius sæpe nequidquam laboravit. Non videtur enim illa elocutionis figura ardentis esse ingenii, nec ab eo facile posse tractari, cujus animus graviori aliqua commotionis genere conturbatur; est potius ludentis aut risui staltitism salibus et facetiis propinantis. Quo etiam fit, ut Persius ab ironia, qua uti cœperit, statim deflectat, atque ad pristinam gravitatem et acrimoniam revertatur. Omnino quidem id vitio non verterim, si quis ironiam per totum opus non tueatur, quod ut fiat, a quibusdam pulcitudinis et venustatis doctrinæ magistris velut lege sancitum videmus; neque ad Socratem confugio, ut illius exemplo hoc defendam, oni sæpe serio dicta ironiæ inmiscuerit: sed in ipsa ironiæ natura situe hoc esse existimo, ut ejus vis tum præcipus sit, quum quasi ambigi possit, utrum serio dictum sit, nec ne, id quod tum maxime adcidat necesse est, quum iis, que ficta mente dicta sint, serio dictis distincta videamus. Verum hac exquisitiori ironiæ genere namquam utitur Noster, semperque fere rem vel adeo deprimit vel exaggerat, ut vel stupidissimus mentem veram possit divinare. Raro igitur in hoc zenere pungit, aut aculeum alte in animum demittit, sed id tantem efficit, ut res studio deformata et distorta risum moveat.

Jam de dicendi genere, quo Persius usus est, pauca dicamus. Non est illud hilarum, jocosum, facetum et urbanitate salibusque temperatum, quo Horatius lectores tantopere detinet ac delectat, sed triste plerumque, severum, mordax, acerbitate et acrimomia plenum. Non ridet stultitiam, sed flagello increpat vitia et turpitudinem. Ingenium

nactus forsan natura tristius, modestiusque a parentibus in solitudine peene educatus, Romam quidem sed ad grammaticos et rhetores delatus est, deinde in disciplinam Cornuti venit. Hic generosus ille animus juvenili ardore stoicorum præcepta adripiens e præceptoris sermonibus res humanas, non ut sint, sed ut esse debeant, cognovit, atque, ut solent, qui erectioris et ardentioris ingenii sunt, formam et imaginem illarum mente concepit, ad quam deinde omnia, que audisset vidissetve, exigebat. Quæ quum animadvertisset ab illa norma longius aberrare, eaque sæpe derideri, quæ sibi extra omnem dubitationis aleam posita esse viderentur, gravi indignatione adcensus est. Hæc deinde quum premenda esset, vixque tuto inter familiarissimos posset effundi, non solum vehementer aucta est, verum etiam in acerbitatem et acrimoniam abiit. Quæ acerbitas præcipue se exseruit in sententiarum conformationibus, in tropis figurisque deligendis, in quibus extrema semper, quæ sermonis ratio subpeditet, sequitur, nec semel vel omnem usum et consuetudinem, ut nobis quidem videtur, migrat, ut ea, quæ proponat, indignationis vehementiæ respondeant.

Hinc magna ex parte aliud vitium ortum est, quo Persii scribendi genus laborat, ambiguitas et obscuritas, quæ etiam aucta est brevitatis studio, cui ex stoica forsan disciplina nimium adsuevit, et sententiarum argutiis, quibus tune homines delectabantur. Verum, ne gravius æquo de Persio conqueramur, hoc utique tenendum est, obscura nos dicere, quæ a nobis non perspiciantur, justoque breviora, quæ rem, nunc quidem ignotam, significent tantum, non exprimant, nostram rerum cognitionem, nostrum sermonis Latini usum respicientes. Quis autem non intelligit, quæ nunc obscura vocamus, perspicua æqualibus esse potuisse, quæ nunc dura videntur, ex parte tunc usu fuisse mollita; etiam brevitatis studium, quod nimium esse judicamus, aut nullum aut modicum iis videri potuit, quibus res ipsæ tam notæ essent, ut uno verbo abunde ad intellectum indicarentur. Quod si enim tam obscurus æqualibus visus fuisset, quam quibusdam ex recentioribus, qui potuisset censuram Quintiliani effugere, qui perspicuitatem non solum in oratore, verum etiam in poeta requirit? Atque, si volumus verum fateri, loca æque obscura in quibusvis auctoribus deprehenduntur, difficilioraque passim ænigmata nobis solvenda fuissent, nisi ea veterum grammaticorum diligentia occupasset, atque explicata nobis tradidisset. Verum enim vero prope dixerim, ridiculos eos esse, qui Persium obscuritati studuisse perhibeant, ut delatorum periculum effugeret, aut Neronis iram evitaret. Quasi Qq3

istis temporibus vel levissima suspicio non vim ipsius delicti habusrit, aut Persius arbitratus sit, Neronem id non esse intellecturum,
quod ab omnibus reliquis intelligi optaret. Mihi quidem verisinale
videtur, Persium de edendis satiris tum, quum eas scriberet, ne cogitasse quidem, verum in animo habuisse, sequiora tempora exspectare,
ut Juvenalis, ut ipse Tacitus fecit, sed morte ejus prsematura illad
opus imperfectum in amicorum manus venisse, ut ipse vitæ auctor,
quisquis ille tandem sit, testatur. Quid hi resecuerint vel immutaverint vel castigaverint, aut quando satiras illas vulgaverint, ipsi vitæ
auctori ignotum fuisse videtur. Quod enim dicit, Cornutum unum
versum in prima satira mutasse, ne eum ad se traheret Nero, 15 tam
absurdum est, ut mirer fuisse, qui hujusmodi quid serio repeterent,
nec intelligerent, ex varia codicum lectione grammaticum nescio
quem illud somniasse. 16

In morum turpitudine carpenda dum versatur Persius, res adeo ei indigna atque intoleranda videtur, ut, judicio ex nostro sensu lato, verbis et dictionibus utatur obscœnis, et in tropis figurisque deligendis omnem modum ita excedat, ut interdum, quid sibi velit, plane nesciamus. Atque, si rem adcuratius consideramus, adparet, eum non illa abominanda adtigisse, quibus homines tunc passim erant contaminati, sed leviora tantum, et jam dudum, præsertim a delicatulis, more recepta, ad inmodicum corporis cultum effeminatamque mollitiem magis, quam ad morum infamiam voluptatumque turpitudinem spectantia. Quid? si ea castigasset, quæ Juvenalis quibusdam locis exagitat, quibus tandem verbis eum usurum fuisse existimemus? Verum illæ dictiones, quas adhibuit, rebus, quæ notantur, adcommodatæ sunt, nec dici potest, eum indignatione abreptum virgineum illum pudorem, quem vulgo illi tribuerunt, exuisse, quum illa verba tunc vel a viris honestis usurparentur, nec Cicero erubue-

Verbe, que leguntur Sat. I, v. 121: Auriculas asini Mida rex habet, nurrat vitæ auctor Cornutum ita satis absurde mutasea: Auriculas asini quis non habet. Casaubonus monuit; idemque existimat, versus illos deletos ad novam antiran pertinuisse inchoatam tantum nec dum finitam. Addit præteren: Etsi vero certum est, recte Persii librum hodie in sen satirus distingui; in antiquissimis tamen membranis aliam distinctionem invenimus: in multis enim codicibus quinque solum antirar numerantur, quarta ad tertiam adjuncta: in quibusdam continuus est usus liber, nulla satirarum facta distinctione. Sane Priscianus, atque alii grammatici antiqui, quoties Persium laudant, librum nominaul, non satiras numerant.

tasse: Auriculas asini quis non habet.

16 Vitæ auctor præterea hæc habet:
Humc ipsum librum inperfectum reliquit.
Versus aliqui dempti sunt ultimo libri, ut
quasi finitus esset. Leviter retractavit
Cornutus cet. Sic hæc Reizius exhibuit,
quæ aliter apud alios, semper tamen ita
leguntur, ut nullus sensus idoncus inde
elici possit. Ceterum hoc ita non esse
adcipiendum, quasi nunc satira sexta manca sit, quæ procul dubio integra est, jam

rit in Philippicis suis de rebus fœdioribus verbis etiam obscœnioribus uti.

Ut ubique artem redolet Noster, sic etiam in versuum concinnitate numerorumque gravitate et canore. Qui versus, ab Horatiana levitate et negligentia longissime remoti, non tam ob id præstantiores existimandi sunt, quam colori, quem Persius satiris suis induxit, ap-Non vacat varias doctorum virorum super hanc rem opiniones conligere, quæ passim longius, quam a doctrina et elegantia illorum exspectari potuisset, a vero aberrasse videntur. Hoc mihi quidem certissimum videtur esse, virtutes hexametri ab Horatio melius et adcuratius esse perspectas, quam nunc ab acutissimis criticis possint intelligi, eumdemque non tam inexercitatum in iis condendis fuisse, quam nunc ex negligentia, quæ tamen procul dubio quæsita est, conligere se posse quidam opinantur. 17

Qui Græcis literis inbutus monimenta Romanorum poetarum perlustravit, eum non fugit, præstantissimam ingenii partem, quæ cernitur in inveniendo, omnibus pæne, ex parte saltem, defuisse, eosque non tam inventores rerum esse vocandos, quam imitatores Græcorum et ab eorum exemplis pendentes. Est enim in populorum ætatibus et singularis hominis vita et institutione quædam similitudo. Omnium mentis facultatum memoria et imaginandi vis prima se exserit, perfectionemque aliquam adtingit et maturitatem cum in pueris seu adolescentibus, tum in populis rudibus nondumque excultis. ætate, multis simul aliis rebus in hoc conspirantibus, poetæ solent nasci a natura sola docti atque instituti. In qua ætate quum populus Romanus esset, ingenium minus ei defuisse dici potest, quam otium rerumque ad vitam sustinendam adfluentia quædam et certus animorum sermonisque cultus. Præterlabso illo tempore non Musarum sedes ipsi frequentasse, sed commercia cum illis per Græcos quasi internuncios celebrasse existimandi sunt. Inde factum est, ut omnes Romani poetæ a Græcis pendeant, a quibus omnia fere jam occupata invenerant, magisque semper imitationi, quam inventioni studuerint, ita ut recentiores antiquiorum vestigiis insistere soleant. Ut Horatius Lucilium, qui tamen novi generis carminum auctor est habendus, si formam spectes, non materiam, liberiori tamen incessu secutus est.

<sup>17</sup> Recte Morgenstern 1. c. pag. 50 tionis obscuritate maxime opus erat conseqq. hac de re judicat, at paullo severius cinnis versibus et canoris, ne omni dote, pag. 47. in notis addit: Peraio quidem in tristi illo supercilio, in singulari illa ora-

ita Persius ex Venusino fonte hortulos suos rigavit. In explorando autem, quantum Noster Horatio debeat, Casaubonus curiosius, parae dicam, iniquius, quam par est, versatur, quum non solum dictiones sed singula pæne verba rimetur, que utrique communia fuerint, et in que uterque sponte incidere potuerit. Verum Persii imitatio Horatians non solum in dictionibus et verbis, sed etiam in sententiis, quas suo more tractavit, cernitur, ad quod imitationis genus Cassabonum minus adtendiese jure mireris. Non dixerim tamen eum omnia satirarum argumenta ex Horatio sumsisse, multoque minus loca in illius satiris et epistolis definiverim, quibus lectis Persio in mentem venerit, hoc vel illud argumentum detexere. 18 Hæc sane lubrica est judicandi ratio, ex qua etiam ea cuique scriptori subtrahere licest, quæ tamen propria ejus sint, neminique antiquiori debeantur. Isto modo quis prohibeat, quominus dicamus, et Juvenalem Persio multa sublegisse: nam is quoque codem dicendi genere passim utitur, quo Persius usus est, et eadem argumenta tractat, quæ ab illo tractata sunt. In rebus hujusmodi dijudicandis semper ante oculos habere debemus, fieri potuisse, ut scriptores eodem sermone usi et neque temporum neque locorum ratione a se longe diversi in eadem sæpe inciderint, parique modo iisdem rebus adfecti easdem imagines, dictiones et verba adhibuerint, præsertim si ea ejusmodi sint, ut non recens cusa sed consuetudine sermonis jam recepta et in medio posita fuisse videantur.

Verum, inquis, iste poeta tam longe ab eo, quem secutus fuerat, relictus, in quo tot tantaque desiderantur, num digmos est, qui legatur? Utique dignus est, et voluptatem eius lectio suppeditabit et utilitatem. Sunt enim loca quædam in illis satiris satis bene tractats; incidet lector in imagines et similitudines novas et non ineptas; deprehendet mores et ingenia hominum adcurate delineata; movebunt ejus animum sententiæ inlustres et graves; ostenduntur hic et illic ingenii igniculi, qui desiderium adolescentis præmatura morte erepti Ipseque virtutis amor pietatisque sensus, qui ubique ostenditur, efficiet, ut auctor nobis probetur, etiamsi facultate poetica minus fuerit instructus. Ac quum Virgilio lecto nec Lucanum nec

<sup>16</sup> Auctor disputationis Germanicæ de seqq.; ad secundam per Epist. I, 17. 57. A. Persio (in Charactere der vornehmsten
Dichter aller Nationen. Sechsten Bandes
erstes Stück. pag. 87.) existimat, ad primann satiram scribendam Persium adduemann satiram scribendam Persium addue-

tura case per Horat. Epist. I, 19; II, 91 formata esse putat.

Siliam nec Statium fastidiamus, cur Persium negligamus Venusina Musa delectati, qui, meo quidem sensu, lecterem ab Horatii lectione recentem magis delectabit, quam Statius placere possit, quum Virgilio deposito statim ad eum adcesseris. Ceterum antiquitatis studiosis Persii lectionem fructuosam esse, equidem vix monendum esse existimo.

Magno plausu etiam satiras editas confestim excentas esse, memoriæ prodidit vitæ Persii auctor, 19 idemque Martialis testatur et Quintilianus, patribusque ecclesiæ probatum illum fuisse indicant loca, que passim ex Persio protulerunt. 20 Etenim vel ea ipsa, que nunc scriptoribus vitio vertere jure solemus, multis tum quodammodo probata erant, sententiarum argutiæ, dicendi genus concisum, translationes audaces et obscuritas quædam orationi inducta. 21 Verum fieri non potuit, quin, quum et res, quarum mentio fit in satiris, cœpissent ex parte ignorari, et dicendi genus a vulgari ratione in dies magis magisque discrepare, inter obscuros scriptores Persius referretur, grammaticique ad eum explicandum se adcingerent. Fuerunt, qui putarent, Persii satiras a Cornuto scholiis instructas in lucem prodiisse, atque ex iis scholiis decerpta quædam fragmenta iis adhuc inesse scholiis, quæ nunc circumferuntur. A quorum opinione equidem tam longe absum, ut putem, Persium antiquitus nullis scholiis fuisse instructum, quum iis nihil opus esset æqualibus eius, quibus et cognitæ res et sermonis ratio notior erat. Quin probabile est, ne Hieronymum quidem codicem manu exaratum Persii scholiis ditatum aut ante oculos habuisse aut cognovisse, alioquin tam acerbum de obscuritate illius judicium non tulisset. Neque in scholiis, ut nunc sunt, . ullum antiquitatis vestigium adparet; pleraque sunt ejusmodi, ut nnusquisque non plane ineptus, lecto aliquo loco, eadem adlinere posset, quia nihil iis inest, quod non ipsis auctoris verbis contineatur: pauca tantum ex aliquo grammatico non nimis vetusto temere decerpta videri possunt. Sed nescio quo fato id adcidisse dicam, ut nullus locus difficultate aliqua insignis aliquid lucis nactus sit ex illis

quidem jam multos ista persuasio, ut id jam demum eleganter atque exquisite dictum putent, quod interpretandum sit. Et IX, 3. Verborum figuræ et mutatæ sunt semper, et utcumque voluit consuetudo mutantur. Itaque si antiquum sermonem nostro comparemus, pæne jam, quidquid loquimur, figura est.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Editum librum continuo mirari homines et diripere caperunt. Et paullo supra: Sed Lucanus adeo mirabatur scripta Flacci, ut vix retineret se, illo recitante, a clamore.

<sup>\*\*</sup> E. g. Lactant. III, 16. 15; VI, 2. 11. Augustin. de Civ. D. 11, 7.

<sup>21</sup> Quintil. instit. VIII, 2. At pervasit loquimur, figura est.

scholiis, nam vel omnino silent, vel ea explicant, in quibus nemo hæreat. Nihilominus tamen ea scholia utilissima in Persium pasim etiam a doctissimis viris vocantur. Verum quum in antiquioribus editionibus scholia proferantur pleniora, quam ea, quae Casaubonus editioni suse adjecit, nonnullaque a viris doctis inedita laudentur et in bibliothecis adhuc latentia, tota ista de scholiis disputatio ei, qui melioribus præsidiis instructus est, relinquenda mihi videtur.

## A. PERSII FLACCI

## SATIRÆ.

### PROLOGUS.

#### ARGUMENTUM.

Forsan jam Persii setate more erat receptum, peculiari aliquo carmine reliquis carminibus predudere, illudque diverso metri genere enuntiare. A poetis Persio recentioribus hec ratio magis etiam frequentata esse videtur; in primis eam adhibuit Claudianus. Fuerunt, qui statuerent, hunc prologum ad primam satiram pertinere, in quo quid secuti sint, equidem videre non possum. Ceterum sententiam prologi ratione vulgari expressam hanc esse existimo: Quamquam talia de me prædicare non possum, qualia nostri poetæ de se prædicant, neque ullo Musarum commercio usus sum, quo illi usos se esse gloriantur, quos nostra setas tantopere amplexatur et in pretio habet: tamen carmen meum illorum sacris (divinis illis carminibus) addere andeo. Potest enim fieri, quemadmodum usus docet, ut aliquis carmina scribat, longe alia re, quam a Musis instinctus; nam fames, ut hoc utar, que aves ipsas humanam vocem imitari docet, mirus est artifex, et auri spes non dici potest quam præclaros versus interdum extorqueat.

## NEC fonte labra prolui caballino,

#### COMMENTARIUS IN PROLOGUM.

Vers. 1—3. Equidem carminum faciendorum facultatem solenni illo more nactus sum, quo nactos se esse eam reliqui poetas gloriantur, neque bibi ex Hippocrene, neque somniavi in Parnaso.

1. Nec labra prolui. Proluere pro madefacere, rigare sæpe ponitur; proluere se

vino, aut prolui vino pro: potare vinum, vinum largius haurire. Virgil. Æn. 1, 738; Cop. 29; Horat. Sat. I, 5. 16. Quæ vis huic quidem loco per se bene conveniret. Nam ut poetæ antiqui, qui quidem modestiores essent, se bibisse tamum ex Musarum fontibus dixerunt, eorum imitatores non poterant esse modico

## Neque in bicipiti somniasse Parnaso Memini, ut repente sic poeta prodirem.

illo haustu contenti, ipsique aqua illa, Apollinis et Musarum numine et vi quasi medicata, probe repleti esse videri volue-runt. Martial. VIII, 70. 3. Stat. Silv. II, 7, 12. Et Sidonius Apollin. IX, Musas vocat madidas potata ab Hippocrene. Illud igitur ipsum potuit Persius ridere, quum illa dictione uteretur. Verum dixit : Nec labra prolui, h. e. ne primoribus quidem labris sacros illos fontes adtigi. Hom. Il. χ, 495. χείλεσ pir e' ldigi', beregen & obn ldiger. Qui existimant, largiorem haustum his verbis indicari, a pecudibus hoc ductum putant, quæ vehementer sitientes non labra solum, sed totam proboscidem aquis inmergunt. Verum hoc alienum videtur. Ceterum cf. Propert. III, 2. 52. Stat. Silv. V. 3. 122. fonte caballino, i. e. Hippocrene, quem fontem Pegasus, ut aiunt, ungulæ ictu protulit. Arati phan. 205 seqq. Ovid. Fast. III, 450 seqq. Sidon. Apoll. VIII, 9 seqq. Barth. ad Stat. Theb. VI<sub>5</sub> 338. Inde Propertius (III, 2. 2.) ejus aquam vocat: humorem Bellerophontei equi. In adjecto caballino non est argutandum, ut existimes, Persium minus bonestiori vocabulo usum esse, ut fontis religionem rideret, quia caballus equum sæpius minus generosum significet. Hoc enim non sempetita se habet; cf. Juvenal. X, 6. Auson. Epist. IV, 8. Forsan retinuit hoc vocabulum ab iis poetis usurpatum, quorum stultam adrogantiam perstringere instituit. Non solum ex hoc Persii loco, verum etiam ex multis aliis poetarum, in primis recentiorum, adparet, et illi fonti et aliis quibusdam singularem vim fuisse tributam, ut aquæ illorum haustæ facultatem poeticam inspirarent. Homeri et Hesiodi ætate hæc opinio nondum erat nata. Neque apud tragicos et Pindarum tale quidquam legimus, quamquam fontium Apollini sacrorum mentio Primum hujus rei vestigium occurrere videtur apud Moschum Idyll. III, 77 seqq. 'Aμφίτιρα (Homerus et Bion) σαγαίς σιφιλαμίνοι, δε μὶν Ισικ Παγάσιδος κεάναερο δ΄ έχιν σόμα τᾶς 'Αςε-Θούσας. Cujus loci sensus mihi videtur: Uterque erat poeta insignis, alter epicus, alter bucolicus. Verum, an ex illis verbis conligi possit, Homerum ex Hippocrene epici carminis, Bionem ex Arethusa pastoritii facultatem hausisse, dubitari saltem potest, nec hujus loci et temporis esse

puto, ulterius hac de re quærere. Miram sane videri potest, quod Pausanias IX, 28 seq., ubi de Helicone ejusque fontibus loquitur, hujus rei mentionem nullam facit. Étiam Plinius major cum Strabone, querum uterque loca illa et fontes recens neglexisse saltem illud videtur. fere Solinus c. 9. hanc rem verbo tantum adtigit. Videtur itaque hoc recentiorum poetarum commentum esse inde forsan natum, quod fontium et aquarum haustu celebrium commoratio in aliquo loco et sedes exprimeretur, simulque quod enthusiasmus, furor ille Bacchicus, quo ses poetes abreptos se finxerunt, a bibendo plerumque repeteretur. Fortasse etiam hæc opinio, Castaliam bibentibus varicinandi facultatem impertire, antiquior fuit, (Lucian. Jov. Tragord. T. II. p. 675. ed. Reiz.) illiusque commenti ansam præbuit, quod, quum de une foute aliquis poeta insignis finxisset, ab ejus imitatoribus ad omnes fontes facile transferri potnit, qui Apollini et Musis sacri essent, mirumque in modum variari atque exormari. Ĵam apud Propertium (II, 8. 19 seq. ubi v. Passerat. Brouckh. et Burm.) rem adeo excultam deprehendimus, ut, discrimine fontium facto, ex Hippocrene et Aganippe majores, ex Permesso minores poets biberent. Sic quoque fons, unde hauserit poeta, pro carminis genere ponitur, quo usus est. Horat. Epist. I, 3. 10. Ex hac re fontes illi varia epitheta nacti sunt; Stat. Silv. I, 2. 6. vocalis unda e Pieriis fontibus; cf. II, 7. 12. et V, 5. 2. docti amnes; I, 4. 25. enthes Pi conscia Pirene; Analect. Brunk. T. II. p. 344. anderézu wnyai; T. I. p. 218. neáras Elinovides Trosor Fone.

2. 3. Nec in bicipiti Parasso (cf. Ovid. Met. I, 316 seq. Lucan. V, 71 seq. Senec. Œdip. 237.) sommisse Memini. Hoc quoque ad ridiculas poetarum pradicationes spectat, inde forsan namm, quod opinabantur, quibus in locis val Deo vel Deæ consecratis somnum caperent, sh horum numine sibi aliquam facultatera inpertiri. v. Heyn. ad Virg. Æn. VII, 86 seq. Ovid. Heroid. XV, 157 seq. Aristoph. Plut. 411. et 679 seq. Ad ridiculum augendum dixit: nec sommisse memini pro: nec sommisvi; potuisset scilicut fieri, ut illius rei tam memorabilis cultum sit. repente, temporis momento. sie, ut cram ante somnium, sine ulla meditatione

## Heliconidasque pallidamque Pirenen Illis remitto, quorum imagines lambunt Hederæ sequaces: ipse semipaganus

5

et studiis ad rem poeticam pertinentibus. prodirem sc. somno in Parnaso capto plane mutatus ab illo, qualis ante somno mum fueram. Prodire est Græcum iσπεριωχερθα. Epict. 22. ἔνι ἔφνα φιλέσοφε ἐμῶι ἰσκαιλάλοθε. Ad poetarum sacra rite colenda non solum requiritur ingenium, verum etiam studium acerrimum multusque usus, quæ res poetis, quos respexit Noster, quique hujusmodi aliquid de sa prædicabant, maxime deesse solebat. Quapropter ii, quum gloriarentur, se vel bibendo ex Hippocrene vel somniando in Parnaso repente poetas factos esse, eo ipso ridendos se præbebant.

4. Heliconidas, Muses, a monte Helicone, ubi maxime colebantur, sic dictas. v. Hesiod. Gen. Deor. princ. Pari ratione vocabantur Olympiades, Parnasides; sic a fontibus Castalides, Pimpleades. Pirene fons erat in Acrocorintho. Diodor. IV, 74; Pausan. Corinth. II, 3. Strab. p. 582. Pirene vel Acheloi vel Œbali filia vi lacrumarum, quas ob mortem Cen-chrise filii ab Artemide interfecti profuderat, in fontem mutata esse dicitur. Fons ille erat inlustris. Pind. Olymp. XIII, 84 seqq. ibi Schol. Ovid. ex Ponto I, 3. 75. Juxta fontem erat Apollinis simula-crum. Inde et huic fonti vis aliqua tributa est carminum facultatem bibentibus inpertiendi. Stat. Silv. I, 4. 15. Religio hujus fontis satis antiqua videtur esse, legimus enim in Euripid. Med. 69. eimer The Hugims. Ibi Schol. narrat, Æsopum Oceani filium hunc fontem in gratiam Sisyphi invenisse. cf. Troad. 207. Huc pertinet Honesti epigr. 4. Analect. Brunk. T. II. p. 289. Pegasum e Pirene biben-tem captum esse a Bellerophonte tradidit Schol. Pind. ad l. supra l.: eam ob rem Pegasus vocatur Iluenraios wales Eurip. Electr. 475. et Statius (Thebaid. 1V, 60 seq.) disertis verbis et hunc fontem pulsu ungulæ Pegasi ortum esse dicit, in quo sane non errasse, ut quidam volunt, sed antiquam narrationem socutus esse videtur, quam et Euripides L c. fortasse respexit, que ad nos perlata non est. cf. que de Pegasi mytho docte disputavit Lenzius in N. T. Mercur. 1796. T. II. p. 263 seqq. Verum cur hujus fontis potissimum mentionem facit Noster? Ratio in promptu est, quia poetæ hujus ætatis, quos vellicat Persius, ex hoc fonte minus vulgari se bibisse frequentius similabant. Difficiliorem explicatum habet epitheton paltida. Alii ad luctum Pirenes, matris Cenchrise, alii ad studium seu pallorem poetarum labore contractum id trahunt. Utraque ratio dura esse videtur, posterior tamen priori probabilior. Sed cogitandum est, in hoc laborasse poetas, ut multa scriberent: nam illud studium, quo adsidue carmina poliuntur et perficiuntur Noster intelligere non potuit.

5, 6. illis remitto, sensus: Omnibus de Musarum commercio et potatione squarum Musis sacrarum prædicationibus ego non utar, easque, quamquam in medio po-sitas, illis proprias cedo. Hanc vim illud remitto h. l. mihi habere videtur. quoruss imagines lambunt Hederæ sequaces. Sub Imperatoribus literarum studium vel colentibus vel similantibus poetarum celebrium imagines (Busten) vel hedera vel lauro coronatæ in hibliothecis cum publi-cis tum privatis exponi ornatus causa cis tum privats exponi ornatus causa solebant. Horat. Sat. I, 4. 21 seq. Sen. de Tranq. an. 9. Plin. XXXV, sect. 2. Sueton. Tib. 70. Juvenal. VII, 29. Plin. Epist. IV, 18. X, 25. Hederæ proprie Baccho sacræ; quoniam autem in ejus comitatu Musæ ideoque poetæ inventuntatu musæ ideoque poetæ inventuntatur. tur, hi quoque hedera cincti repræsentan-Aristoph. Nub. 603. ibi Schol. et Ran. 1242. Horat. Od. I, 1. 29. Propert. IV, 7. 75 seq. Orpheus Arg. 7 seq. ait se Bacchi et Apollinis zirren laure.

A Dioscor, in Anal. Brunk. T. L. р. 499. ep. 25. 'Elixàr vocatur süzieres. sequaces naturam hederse exprimit. conf. Plin. Pan. 45. Valer. Flac. I, 124. lambunt, ut Virgil. Æn. II, 684. A liugua hoc ad flammas et h. l. ad folia translatum, que flammarum figuram referunt. Consulto magnifica ratione dicendi Noster utitur, suberbiæ et fastui illorum poctarum adcommodata. Illa remitto, dicere vult, poetis præstantissimis vel illorum ipsorum vel stolido vulgi judicio. Petron-83. Poeta sum et, ut spero, non humillimi spiritus, si modo coronis aliquid credendum est, qua etiam ad imperitos deferre gratia solet.

Ipse semipaganus. Quanta magnificentia verborum de illis poetis locutus est, tanta modestia per ironiam de se loquitur, Ad sacra vatum carmen adfero nostrum. Quis expedivit psittaco suum xaies, Picasque docuit verba nostra conari? Magister artis ingenîque largitor Venter, negatas artifex sequi voces. Quod si dolosi spes refulserit nummi,

10

et illorum doctissimorum et Musarum commercio honoratorum virorum amplitudini quasi adsurgens semipaganum se vocat. Paganus est rusticus, et obponitur militi. Juvenal. XVI, 33. Plin. Epist. X, 18. Veget. II, 23. H. l. semipaganus is est, qui non proprie inter poetas est referendus, quum bibendo ex Hippocrene somniandove in Parnaso non sit initiatus.

7. Ad sacra vatum carmen adfero nos-Sacra obponuntur vulgaribus; sunt igitur ea, quæ ad omnium intelligentiam non veniunt, ideoque arcana cujuscumque artis et disciplinæ non nisi artem colentibus nota. Possunt itaque sacra vocari præcepta artis poeticæ et carmina ipsa. Broukh. ad Propert. III, 1. 1. Ovid. ex Ponto II, 10. 17 seq. III, 4. 65 seq. IV, 8. 81 seq. Bene Noster ironiam tuetur, et vocat carmina istorum poetarum sacra vatum, quasi familiariori Musarum commercio earumque adflatui proprio debeantur, suum contra opus simpliciter carmen. Hoc carmen adferre se semipaganum, ait, ad sacra vatum, i. e. addere sacris vatum, carminibus illis ab Apolline et Musis dictatis. Sic egregie semipaganus vatibus, carmen sacris obpo-Sensus hac ratione simplicissimus oritur: Carmen hoc meum edo et, qua par est, modestia præstantissimis poetarum operibus jam evulgatis adjungo. Alii, inter quos Lambinus, sub sacris illa carmina poetarum intelligunt, quæ adservabantur in bibliotheca Apollinis Palatini, quo auctores scripta sua deferre et recitare solebant. Sueton. Aug. 29. Dio LIII. princ. Ovid. Trist. III, 1. 59 seqq. vet. Schol. Cruq. ad Horat. Sat. I, 10. 38. Bentlei. ad Horat. Epist. II, 2. 92. Calpurn. Sic. 157 seqq. cf. Wernsdorf. ad Aram Pythiam in poet. Lat. min. T. II. p. 381. Hoc non displicet, verum cave existimes, Persium de delatione carminis sui in illud templum et de recitatione cogitasse.

8-14. Subjicit Persius rationem, quid sit, quod, quum non sit poeta initiatus,

carmina scribere nihilominus andest. Sunt aliæ res, inquit, præter memoratas, quæ ingenium hominibus largiri soleant, fames et auri spes. Hæc ita extalit, ut eze causze, quas exempli tantum gratia protulisse videri vult, ad illos poetas transferri posse videantur, tecteque innustar, quid proprie intelligendum sit, quana ili glorientur, se somniasse in Parnaso ant

bibisse ex Hippocrene. 8, 9. Vel natura infantes fame eloqueates redduntur. Hoc expressit similitudine a psittaco et pica sumpta, quas vulgo al imitandas voces humanas condocefacium, per interrogationem. Quis espedirit puittaco i. e. quis fecit, ut psittacus facile elo-queretur. Xaię, humanitatis verbum, quo psittacus intrantes salutabet. perba nostra, voces humanas. conari, cum delectu; conamur enim ea, in quibus periculum facimus, et quorum perficiendorum facultes adhuc nobis deest. Quintil. Inst. I. 1. Has primum audiet puer, harum verbe effingere imitando conabitur. Bene itaque hoc de ave dicitur, quam bomines condocefaciebant voces coram recitando, quas imitaretur. Ceterum ad luxum pertinebat, psittacos alere et picas, ut intrantes domum salutarent. Ovid. Amor. II, 6. 37 seqq. Martial. XIV, 73 et 76. Petron. 28. Stat. Silv. II, 4. 16 seqq. Plin. H. N. X, 42 seqq

10. Magister artis. Fames nempe omnes ad omnia dociles reddit. Juvenal. III, 78. ingenii h. l. facultatia poetica.

Ovid. A. A. III, 57.

11. artifex sequi, Græca constr. et duriuscule pro: artifex in condocefaciendo, ut sequantur, adsequantur, expriment. Per gradus Noster bene adsurgit ad vim famis exprimendam; es non solum rudes instituere (magister artis) verum etism plane ineptos aptos reddere potest (ingeni largitor), quin, quod natura omnino alicui negavit, ei largiri. negatas sc. a natura.

12. refulserit pro: ostentata sit, vel a stella salutari, que nautis subito in testpestate adparet (Horat. Od. I, 12. 27 seq.), vel ab auri et argenti fulgore (VirCorvos poetas et poetrias picas Cantare credas Pegaseium nectar.

### SATIRA I.

#### ARGUMENTUM.

Ambitionam nobilium in carminibus condendis vanitatem, qua omnia ad ostentationem, neglecto veri, honesti et simplicitàtis studio, comparentur, severe reprehensuram poetam amicus quidam superveniens a proposito dimovere conatur, et sermone super hanc rem instituto initium hujus satira continetur. Ordo sententiarum hic est : Operam ludis scribendo, scripta enim tua nemo leget. - Quid hoc ad me? quasi vero carem pravum meorum civium judicium, quorum mores omnino gravem censuram merentur. - Sed heus, quis te censorem creavit? -- Gravitati et severitati ætatis meæ munus hoc convenit. -- Non mandabitur tibi, inquam. - Nihilominus tamen vel invitis omnibus, natura vel invitum inpellente, scribendum mihi est. v. 12. Jam ipsius argumenti tractatio incipit, que est ex dramatico genere. Inducitur enim aliquis, qui præposteram et inportunam illius ætatis scribendi pruriginem defendat. - Scribimus sublimia. - Scilicet, interpellat eum Noster, ut habeas, quod recites coram hominibus judicii conruptissimi, quibus probari vehementer cupis. v. 23. - Quid alioquin juvat summo cum labore aliquid didicisse? v. 26. - Quasi vero scientim fructus pendeat omnis ab hominum existimatione, nihilque in se pretii habeat. v. 27. — Ain' tu? parvi pendis in ore hominum esse, in scholis tractari, inter pocula frequentari ac laudari, beatus post mortem eo futurus? Quid rides? an erit, qui inmortalitati inservire recuset? v. 43. — Sentio equidem, quid sit merito laudari; verum adelamationes istas: Euge! et Belle! quum futilissimorum et vilissimorum scriptorum, ut nunc est, præmia sint, aullus curo. v. 53. Quid, quod auditores quoque, variis artibus conrupti, velificantur graidem recitantium auribus, a tergo autem rident. v. 62. Age jam, videamus, quale git populi judicium! molles et infractos requirit versus, rerumque tumorem. v. 68. Cujus rei,

gil. Æn. VI, 204.) sumptum. cf. Vellei. Paterc. II, 105. nummi dolosi; qui homines quasi circumvenire et ad ea perducere solet, ad quæ apti non sunt.

13. Coroos poetas et poetrias picas, mares ineptos ad poetin et feminas garrulitate tantum insignes.

14. Pegaseium nectar. Nectar h. l. legendum esse jam Barthius monnit ad Calpurn. Sic. Eclog. IV, 151. Nectar vocat carmina sua Pindarus Olymp. VII, 12 seq. et Theocrit. Idyll. VII, 82. cantum. Cantus enim et oratio sæpe cum flumine dulci, quod e canentis ore fluit, comparatur, Homer. Il. s, 249. ut cum imbre, Nestor. Larand. Ep. I. Anal.

Brunk. T. II. p. 344. Adds, subses, Examiles haddin, et cum dulci potu Ovid. ex Ponto III, 4. 55. Martian. Capella lib. IX. Post hos honoratior fontigenarum virginum chorus Pegaseæ vocis nectare diffuebat. Quo loco Martianum respexiese Persii versum existimat Vossius in Instit. Orator. IV, 12. 1. cf. Antipatr. Sidon. in Analect. Brunk. T. II. p. 26. Epigr. 75. ubi Brunk. Persii verba: Pegaseium nectar, laudat. H. l. nectar Pegaseium est tam dulce carmen, quam Hippocrenes latices ipsi esse finguntur, qui ab Honesto in Analect. Brunk. T. II. p. 289. Epigr. 3. nardens Libades Insysiabes nefusy vocantur.

si verum volumus fateri, insana ista paerorum in scholis institutione, stultaque antiquistis verecundia auctores ipsi sumus. v. 78. Hinc sermouis couruptela repetenda est, que ales in deliciis habetur, ut vel capite fortunisque omnibus rei neglectis populi plansum patrasi inde mereri studeant. v. 91. — At soni tamen et concinnitatis ratio habenda est, quam priores poetæ neglexerunt. v. 92. — Hoc adlatis exemplis ridetur v. 106. Quo facto judicium suum de toto illo genere Noster brevi subjungit. Tandem adversarine, quam nihil praterea, quo causam suam sustentet, habeat; cur tibi ipse, inquit, nimio veri studio noces? — Quantum ad me, respondet Noster similanter, omnia here pracelara sint, equidem ulcera hac non tangam. Enimvero, quod aliis concessum fuerat, cur non idem mihi caecedatur? — Non fiet. v. 119. — Quid, si animi sensa literis tantum mandem? Et he istette prodeunt, ingenii fetus. Vos, qui animum habetis inbutum antiqua Grazorum comocilia, adeste recitaturo; vos vero, philosophim et bonarum artismi inriseres, superbi et dissoluti, procul esse jubeo.

"O curas hominum! O quantum est in rebus inane!
Quis leget hæc?" Min' tu istud ais? "Nemo hercule." Nemo?
"Vel duo, vel nemo. turpe et miserabile." Quare?
Ne mihi Pulydamas et Troïades Labeonem
Prætulerint? nugæ. non, si quid turbida Roma 5

#### IN SAT. I.

V. 1. Poeta fingit so a quodam interpellatum, dum in satiris scribendis occupatus est. Cura h. l. pro rebus omnibus, que curas injiciunt, animumque occupant, quantum est in rebus inane, i. e. quam inanes sunt plerumque res, quarum causa homines tantopere se torqueant? Grasoe:

Sero vò 21/6. Omnes fere interpretes hac verba Persii esse, satiram his incipientis, disputant. Cassubonus quidem in eo nascio quid artificii poetici quarit, quo totum satiricae poeseos argumentum exhaustom sit. Meo quidem sensu hac verba melius homini, Persium satiras meditantem interpellanti, tribuuntur.

2. Min' tu istud ais! dialogi naturas aptum; sic quoque Nostrates: meinst du suich! Talibus questiunculis, seppe supervacaneis, etiam Latini in quotidiano sermone atuntur. Nemo kercule, verba interpellantis, sibique ipsi, quum in respondentis. Nemo! Quasi miratur Persius pro certo adfirmantem: nullos omnino lectores satiras esse inventuras. Hoc

sentit alter, statissque subjicit quasi al molliendum omen.

3. Vel duo vel nemo. i. e. paucissimi. turpe et miserabile. Hace quoque verba monitoris, hoc labore Persium nullam gratiam capturum, reputantis. Turpe dixit, quia obficit certe existimationi scriptoris negligi ab omnibus; miserabile apectat ad conditionem auctoris eo modo neglecti. Verum hoc turpe et miserabile ci tantum videri potest, qui unaltitudinis plausus captat, non item Persio; proinde interrogat, quasi rationem, cur id turpe et miserabile sit, ignorans: Quare?

4. 5. Vereur scilicet, ne iniqui judios inique de meis scriptis judicent? Her errer intelligendum est. Pulyatmas apientissimus quondam inter Trojanos et fortissimus, cujus censuram Hector versbatur. Hom. Il. 2, 100 seqq. Res in proverbium abiisse videtur, (Cic. ad At. VII, 1.) qua bene Noster h. L. utius, quandoquidem sub Pulyatmas per iruisse censor iniquus quicumque, sive Nerusem intelligias sive alium, intelligitur, cujus

Elevet, adcedas, examenve inprobum in illa Castiges trutina: nec te quassiveris extra. Nam Romæ quis non? ah, si fas dicere! sed fas Tunc, quum ad canitiem et nostrum istud vivere triste Adspexi, et nucibus facimus quæcumque relictis, Quum sapimus patruos: tunc, tunc. ignoscite. "Nolo." Quid faciam? sed sum petulanti splene cachinno.

10

judicium multitudo temere sequatur, et Troiades præclare Romani inbelles dicuntur, Trojanorum origine tantopere superbientes. Juvenal. I, 100. Accius Labeo secundum Schol. inepta Iliadis et Odyssee versione famoaus, (cf. infra v. 50.) in pretio tamen ab æqualibus ejusdem farinæ habitus. Nugæ: ut Nostrates in simili re dicant: possen! Pro nugis babeo judicium, quod de me ferant Romani. turbida Roma pro Romanis variis studiis in diversa tractis, variis adfectibus turbatis, at verum sentire non possint. Æn. IX, 57. Lucian. in Nigrino.

6. 7. Elevet, parvi pendat. Examen est lingula trutines. Similitudinem, qua Noster h. l. usus est, pauci ex interpretibus intellexisse videntur. Examen inpro-bum est lingula non ad perpendiculum erecta, qua igitur perperam indicat duorum ponderum æqualitatem, ergo injusta, et hoc loco valet pro judicio injusto. trutina, foramen, intra quod vergit lingula, pro ipsa bilance. Juvenal. VI, 436. An-tholog. Lat. T. II. lib. V. Epigr. 141. Sublata similitudine sensus erit: ne corrigas (castiges) judicium inprobum eorum hominum, quibus recte judicandi facultas

omnino deest.

8-12. Locus difficilis est, et, ut equidem puto, minime sanus. Nam Romæ quis non? sc. perverse judicat, in primis de hujusmodi scriptis, ob hanc rem, ut ait Horat. Sat. I, 4. 23 seq. Quod sunt, quos genus hoc minime juvat, utpote plures Culpari dignos. Hanc causam quidem odii aut perversi de satiris judicii non addidit Noster, verum ex sequentibus ea potest hand difficulter divinari. Illius morum turpitudinis cogitatio poetam repentino quasi ictu ferit, adeo ut exclamatione nondum plene enunciata, alteram inchoet: Ah, si fas dicere / si mihi liceret de istis, qui iniquam censuram agunt, libere dicere. Hec dicit poeta quasi adhuc incertus, quid faciat; deinde animo confirmato pergit: Sed fas, sed permissum

mihi esse, aut permittendum, existimo tane, quum ad canitiem, ad senectutem meam, et nostrum istud vivere triste, ad nostram vitam seu vitæ genus triste ac tetricum, propensum ad alios reprehendendos, adspeximus (per enall. temp. pro præsenti) et nucilus fucinus quæcumque relictis, ad ea adspeximus, que facimus nugis relictis, quibus pueri delectantur, ideoque, ætate puerili exacta. Catull. XIV, 183 seq. Phædr. III, 14. Martist. V, 86. I. Petron. 81. Quum sapimus patruos, quum sapientiam, prudentiam patruorum nobis sumimus ad aliorum mores objurgandos, (e comœdia forte, ubi patruorum partes in objurgandis nepotibus versabantur, aut e vita communi petita hæc dictio. Horat. Od. 111, 12. 3. Sat. II, 3. 88.) tunc tunc sc. fas est, aut fas esse existimo. Iteratum tunc non solum adseverandi vim habet, sed ctiam impetum exprimit, quo ad satiras scribendas Noster abripitur. Îgnoscite, i. e. veniam igitur date scribendi. Nolo. Recusat monitor, quasi de sententia multitudinis, dare veniam. Videtur itaque poeta senis personam induisse, cui censoris munus conveniat, et a moribus et consuetudine senum, eorumque vitæ genere tristi ac moroso pravos civium mores notandi castigandique licentiam sibi sumere. Quam quum vidisset ne sic quidem sibi esse concessam, pergit: Quid faciam? Sed sum petulanti splene cachin-Tamquam imperioso illo: Nolo metus, incertus adhuc interrogat: Quid facium? deinde naturam suam respiciens consilio subinde confirmato : sed, inquit, scribendum mihi est, nam sum petulanti splene cachinno. Cuicumque adfectui veteres quasi sedem posuerunt; lætitiæ sedem in splene, (Aristoph. Thesmoph. 3. ibi Sch.) iracundiæ in felle, (Juvenal. V, 159.) etiam in corde, (Virgil. Æn. VI, 407.) amoris in hepate, (Theocrit. XI, 6. XIII, 71. Claudian. VIII, 241 seq.) non tamen semper sibi constant. Sensus h. l. est: natura sum cachinno petulans, deri-

Vol. II.

Rг

Digitized by Google

Scribimus inclusi, numeros ille, hic pede liber, Grande aliquid, quod pulmo animæ prælargus anhelet. Scilicet hæc populo, pexusque togaque recenti, Et natalitia tandem cum sardonyche, albus

15

sor; quod nomen tamen Persius injuria sibi vindicare videtur. Casaubonus locum hunc a v. 8 - 12. sic intelligit : Æquum est satiras scribere, quum intuemur senes nostros, vitam tetricam et austeram similantes a pueritia ad ultimam usque vitse metam, qui nibilominus tamen censores agere volunt. Si hi versus Juvenalis essent, viro doctissimo adcederem : verum rationem satiras scribendi non poterat Noster repetere ab eo, quod nusquam argumentum satiræ alicujus fecit. Ceterum levi literarum mutatione interpretatio loci fit facilior: Nam Romes quis non? — at qui fas dicere? — Qui fas? Tunc? quum ad canitiem et nostrum istud vivere triste Adspexi, et nucibus facimus quæcumque relictis ? Quum sapimus patruos ? - Et tunc ignoscere nolo. — Quid fa-

ciam? sed sum petulanti splene cachinno. 13 seqq. Intendit flagellum satiricum Noster in scribendi pruriginem, quam prime satire argumentum fecit, camque quasi ex inproviso invadit. cf. not. ad v. 107. inclusi, a turba remoti, in cubiculi recessu. Poetæ et oratores in lectulo sedentes solebant meditari. Ovid. Trist. I, 1. 41. Cic. de Orat. III, 5. Plin. Epist. V, 5. 5. numeros, versus. pede liber, rhythmi legibus solutus. Sensus est: scribimus et pedestri et ligato sermone. Prima persona pluralis, qua Noster utitur, inridendi vim habet. Emendatio Gronovii (Distrib. c. XXIV.) concinnitatis laude commendatur : Scribimus, inclusus numeris ille, hic pede liber. — Grande aliquid. Quid illud sit, ex sequentibus adparet; idem nempe, quod Petron. cap. 1. rerum tumorem et sententiarum vanissimum strepitum adpellat. v. ibi interpp. et Aristoph. Ran. 860 seqq. Eodem sensu Horat. in arte 457 habet sublimes versus. De illo sublimi genere, quod epicorum et lyricorum proprium est, in quo sententiæ rerum magnitudini, et verba rursus sen. tentiarum gravitati ac dignitati adcommodata sunt, ut apud Prop. II, 8. 10 seqq. Ovid. A. A. I, 206 seqq. sermo esse non potest. quod pulmo animæ prælargus anhelet simpliciter pro : ad recitandum, sed cum delectu expressum, et apte ad eam vim, que ve grande h. l. subjecta est.

Pulmo prælargus animæ, pro: pulmones capacissimi. Aristoph. Rån. 851 seqq. huma despin sc. ylvers nændisvalováru vitum in recitando monet Quintil. Iastit. XI, 3. Sunt qui crebro anheticu et intronum etiam clare sonante intentrijumenta onere et jugo laborantia. Quad adfectant quoque, tavuquam inventionis copia urgeantur, majorque vis eloquestia ingruat, quam qua faucibus emitti possit.

15. Sensus: ut ea scilicet coram populo recites. Hoc its expressum est, ut recitantis pariter atque auditorum vitia acriter perstringantur, illius cultus mollis et effeminatus, vox fracta, oculi libidinosi; horum incontinentia in studio suo profi-tendo et levitas. Mos ille scripta sua amicis doctis recitandi multum valuit sane ad Latinæ linguæ, quam adtigit, perfectionem, ideoque a sapientissimis Romanorum quibusque commendatus est. Ovid. Trist. III, 14. 59. ex Pont. I, 5. 57. IV, 2. 33. Plin. Epist. VII, 17. Quo tamen insaniæ processerit, leges apud Juvenal. I. princ., et III, 10. Martial. III, 44. Ædes sæpe magna pecunia a recitanta conducebantur. Horat. Sat. I, 3. 88 seqq. et 4. 74 seqq. Juvenel. VII, 38 seqq. perusque togaque recenti. Non tam cultu corporis præcipue se commendaturus, quam ingenii sui triumphum externo corporis habitu quasi celebraturus.

16. sardonyche. Plin. H. N. XXXVII, 23. Hæc gemma sculpta sola fere ceram non auferebat, ideoque in signaculis primum locum obtinebat. Juvenal. XIII, 138 seqq. Ceterum gemma pro annulo posita est. natalitia, vel qua natali die solum utebatur, vel quam natali die solum utebatur, vel quam natali die dono adceperat. Juvenal. IX, 50. Plaut. Curcul. V, 2. 56. In gemmis pretiosissimis, parandis, quum primis temporibus rei publicæ vitio daretur, plures annulos quam unum digito gestare, (Isidor. XIX, 32.) nec finem nec modum Persii ætate noverunt. Juvenal. I, 27 seqq. VI, 379 seqq. Petron. 55. Martial. V, 11. 1. Quintil. Inst. XI, 3. de cultu oratoris: Manus non inpleatur annulis, præcipue media non iranscuntibus. cf. Martial. II, 29; V, 9. albus. Ad pallorem reci-

Sede leges celsa, liquido quum plasmate guttur Mobile conlueris, patranti fractus ocello. Heic neque more probo videas neque voce serena Ingentes trepidare Titos, quum carmina lumbum Intrant, et tremulo scalpuntur ubi intima versu.

20

tantis de eventu recitationis anxii, ut Casaubonus vult, hoc non retulerim, nam in hujusmodi homuncione, tantopere sibi placente, plausumque auditorum cogitatione jam audiente, oculis gaudio et lascivia natantibus eos adspiciente, timor vix locum habere potest; rectius ad splendorem totius ornatus externi trahas. Martial. I, 56. 14. X, 62. 6. Huc pertinet imago, quam Lucianus (Rhet. præc. T. III. p. 11. ed. Reiz.) de rhetore ad auditorum plausum se comparante adumbravit: «ἀνσεφίν ενω, καὶ πάγκαλια ἄνδρα sc. εὐφάσια, λιαενεκλιομώνο τὸ βάλισμα, μεκλιαεμίνεν τὸν αὐχίνα, γυναικεῖον τὸ βλίμσμα, μιλιχεὸν τὸ φώνημα, μύχων ἀποπτίοντα στος.

17. Sede celsa i. e. ex cathedra; indicat ostentationem recitantis. Plin. Epist. VIII, 21. 2. Juvenal. VII, 45. plasmate. Plasma hoc saltem loco medicamentum videtur fuisse ad guttur molliendum, vocemque suaviorem reddendam. Salmasius ad Solin. p. 85. disputat, liquido plasmate guttur confuere idem esse, quod sequens v. 35: eliquare et tenero palato verba subplantare; purà alla exceptatione. Nititur quoque Quintil. Inst. I, 8. Ceterum aliter locum legit, post ocello delet (.) et ponit (,), ac pro: leges, habet: legens. Verum illa interpretatio dura est, vimque verbis inlatam sapere

18. Mobile, quod efficitur mobile gargarizando. patranti fractus occilo, i. e. oculis fractis, in libidinem præ gaudio resolutis, quales solent eme patrantium, rem veneream exercentium. Juvenal. VII, 241. habet: eculos in fine trementes; Apulei. in Luc. oculos udos ac tremulos, ac prona libidine marcidos, jamjamque semiadopertulos; Horat. Od. I, 36. 17. putres. Ceterum hoc sensu eò patrae alias vix obcurrit: apud Catull. XXIX, 17. est expatrare pro: scortorum commercio absumere. Sensus: multa oris et vocis suavitate magnaque gestus lascivia et venerea oculorum motatione versus pronuncias; ipso molliori obtutu auditores ad libidinem quodammodo excitas.

19. Heic, illo loco, ubi recitatur. neque more probo, inhonesto et lascivo gestu motos se profitentur. Senec. Epist. 52. Hoc fiebet tum quoque in judiciis. Plin. Epist. II, 14. 12. neque vocs serena, tremulis gannitibus. v. Auson. infra laudandum.

20. Ingenies Titos. Quantam vim hæc adpellatio, qua Romani alias tantopere delectabantur, h. l. habeat, quisque, vel omni interprete silente, sentiet. ingentes. Non satis erat Nostro magnos dixisse, vocat eos sugentes, quibus quum tam pueri-lis morum levitas tribuatur, efficitur admirabilis dissimilium conjunctio. Non a vero videtur abhorrere Heinsii opinio, Titos a Nostro positos esse pro Titiensibus; sic Horat, in arte 342, habet Rhamnes. v. Heins. ad Ovid. Fast. III, 131. trepidare, gestire, subsilire lætitia, gravitatis ac constantie adeo inmemores, ut morum conruptelam in quocumque corporis gestu declarent. quum carmina lumbum intrant, excitant auditores, ut lumbis crissent. De hoc v. Burm. in Anthol. Lat. T. II. p. 495. Lucian. T. II. Asin. aur. 6. ed. Reiz. de pruritu venereo : 4 31 ἐσφὺς ἡμῖν ὑγςῶς ἐπικινίῖται. Auson. Epigr. CVIII, 4 seqq. Principio tremulis gannitibus aera pulsat, verbaque lascivos meretricum imitantia cœtus Vibrat, et obscænæ numeros pruriginis inplet. De effectu modorum lascivorum v. Juvenal. VI, 195 seq. XI, 162 seq. Plutarch. Symp. XI, 15. poesin cum saltatione comparans de vi carminum recitatorum in auditores ita loquitur: μένον οὐ λίληθε τὴν ἐν ἐρχήσυ διάθροιν τὰ πωήματα παραπαλείν παὶ τὰ χιῖρε παὶ τὰ πόδε, μάλλον δὶ όλον, ὧοπες τωὶ pagistus, idusis to rupa tus piders uni ivirus, robras de Aryopéras uni adopéras, nσυχίαν άγειν μη δυναμένοις. Ceterum illa lequendi ratio, qua Noster usus est, nata quoque videri potest ab effectu tibiss. Juvenal. VI, 311 seqq.

21. intima, ess corporis partes intelligo, in quas sensus lascivi, inpudica voce et gestu excitati, agunt. scalpuntur, titilantur. Senec. Epist. 75: Quid aures meas scalpis, quid oblectas?—tremulo versus spectat ad rhythmum carminis effeminatum et ad vocem, qua illud recitabatur,

Tun' vetule auriculis alienis conligis escas?
Auriculis, quibus et dicas cute perditus, ohe?
"Quo didicisse, nisi hoc fermentum et quæ semel intus
Innata est, rupto jecore exierit caprificus?"
En pallor seniumque! O mores! usque adeone
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter?
"At pulchrum est digito monstrari, et dicier, hic est!
Ten' cirratorum centum dictata fuisse

25

libidine et lascivia trementem. Horat. Od. IV, 13. 5. cf. Petron. 70. Qualia carmina tunc deberent esse, docet Martial. I, 36.

22. Tun' vetule. Recitator cogitandus astate jam provectiore, ecque magis vituperandus. Vetule. Hoc verbum convicium fere semper involvit. Plaut. Epidic. II, 2. 4. Aristoph. Nub. 789. auriculis alienis conligere escas facete dictum pro: alienis auribus scribendo recitandoque inservire. Elian. V. H. III, 1. sal

beriven el máda ràs axeás.

23. Auriculis: iteratum hoc auget rei indignitatem. quibus dicas: ohe, i. e. auriculis eorum hominum, qui in laudando ta omnem verecundiam et pudorem adeo tollunt, ut tandem ipse eorum plausus fastidias et fastidium tuum declares exclamando: ohe ! — et cute perditus, etismesi astures aliquo vitio erubescere non possis; hoc enim significare videtur cute perditus, sive illud de aqua intercute laborante sive de scabioso adciplas. Ceterum cf. Horat. Sat. II, 5. 96. Juvenal. VI, 62.

24—26. Quid juvat autem, objicit alter, tantum studii et laboris in literis posuisse, nisi, quid profeceris, etiam aliis innoteccat, ut laudem et gloriam, studiorum et vigiliarum fructum, tibi conligas.

24. 25. Doctrinam illam, que alia se jactare gestit, expressit per fermentum, quod massam, cui admixtum est, inflat tumidamque reddit, et per caprificum, que, quum muris innescitur, illorum compagines solet laxare. Juvenal. X, 144 seq. Martial. X, 2. 9. Ceterum quo est h. l. cui bono, quem in finem. Heins. ad Ovid. Heroid. II, 55. rupta jecore, tamquam muri compagibus illa caprifico ruptis. Jecur, ut amguinis officina, sedes omnium adfectuum, precipue libidinis, que hujusmodi carmina, de quibus h. l. sermo est, dictat. Theocrit. XIII, 71. Horat. Od. I, 25. 15. Propterea es, que studiis suis aibi paravit, quasi jecore concepta et innata, ut caprificus muris, finguntur,

que, dum cupiunt evulgari, rumpunt jecur, ut caprificus muros. De industia Noster adversarium ista similitusline uteatem inducit, ut et genus studii et pruritus vehementiam, qua ad scribendum et recitandum compellatur, îpse suis ipsins verbis declaret. Observandum praeteres est, adversarium ab alia similitudine, a fermento desumpta, ordiri, quasa statin, ut sensui suo minus respondentem, inperfectam relinquit et ad aliam transit. Sed et illi fermento sua vis est, vanitatemque fllius studii indicat, qua is, cui illud inest, inflatus redditur et tumidus.

26. Ut inpensius etiam recitandi studium excuset, addit: En pallor seniumque. Hec verba vulgo, vel a Reixio, Persio tribuuntur, at haud acio an melius ejus adversario, recitandi causam agenti, adsignentur, quasi dicat: vide, quantum studii et sudoris (id enim per pallorem et senium intelligitur. Horat. Epist. I, 18. 47. II, 2. 82 seq.) in ea re consumptum it, quam male conlocatum id foret, nii laudes civium, quasi fructus inpense, inde conligantur. Misericordia saltem Persium conrumpere studet, quem ratione movere desperat. O mores / exclamatione movere desperat.

27. Sensus: adeone laus aola finis est studiorum; adoone tota scientia ad ostum-tationem comparata est. Notum est Gracum provarbium: هَنَانَهُ بِهُمُ وَقِيْمُهُ مُولِمُهُ مِنْ مُولِمُ مِنْ مُولِمُهُ مِنْ مُولِمُهُ مِنْ مُؤْلِمُهُ مِنْ مُولِمُ مُولِمُ مِنْ مُؤْلِمُ مِنْ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مِنْ مُولِمُ مُؤْلِمُ مُولِمُ مُؤْلِمُ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ مُؤْلِمُ مُولِمُ مِنْ مُولِمُ لِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُولِمُ مُولِمُ لِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ

28. At notum esse in vulgus, objict adversarius, delectat. Pro: notum esse, posuit: digito monistrari; natum hoc ex eo, quod de Demonthene fama ferebat. Plin. Epist. IX, 23. o'ves leares Lucian. Somn. Tom. I. Cap. II. ed. Reiz. cf. Ovid. Am. III, 1. 17 segq.

29. 30. Tune in scholis legi, memorisque a discipulis mandari nihili putes? Omnem institutionem et eruditionem in Pro nihilo pendas?" Ecce inter pocula quærunt Romulidæ saturi, quid dia poemata narrent. Heic aliquis, cui circum humeros hyacinthina læna est, Rancidulum quiddam balba de nare locutus, Phyllidas, Hypsipylas, vatum et plorabile si quid,

scholis a poetarum lectione auspicabantur cum Græci tum Romani. Notum hoc est ex Quintiliano. Præcipue Homero, poetarum principi, hic homos habitus est, sequenti tempore etiam Horstio et Virgilia. Juvenal. VII, 326. Quod quum nonnisi optimis poetis contingeret, erit, in sohelie legi, idem, quod in optimorum censum venire; illamque laudem omnes poetre ambibant. Martial. I, 35. cirratorum puerorum capillis calamistro inustis, ergo comptorum, divitum, nobilium. Martial. IX, 30. 7. cirrata otteva magistvi. — dictate fuisse i. e. lectionibus dictandis et recitandie inservisae.

30-40. Persii hæc verba esse cum ex ils, quæ proferuntur, rationeque, qua enunciantur, tum ex v. 40. dubium esse nequit. Quæri autem potest, quo nexu cum antecedentibus cohæreant. Bouidem sic existimo. Adversarius inceperat communem poetarum causam agere, scribendique studium tueri ac defendere, quod gloria inde pararetur non contemnenda, quæ maxima fieret scriptoris, si, quæ elaborasset, in scholis discipulis proponeren-tur atque explicarentur. Hujus vices repente occupans eique quasi adstipulans, alia ejusdem generis Persius subgerit, corumque mentionem facit, que ut specie honorifica scriptorum vanitatem movere et adlicere possint; verum id facit ratione consilio suo adcommedata. Sic enim ea effert, talemque verborum delectum habot, ut adpareat, quam futilia ea sint, que tamquam præclara scribendi incitamenta proferre videtur. Ironia, qua hoc loco utitur Noster, vim etiam augere videtur, quod ea, que fieri tantum poterant, eamque ob rem conditionatim erant exprimenda, ita narrat, tamquam re vera et ante oculos gerantur. Quin inter pocula, Persius addit, poetse mentionem faciunt, commendant ejus carmina, recitant, laudant. En beatissimam ejus conditionem!

S1. Romulider camdem vim habet, quam supra v. 20. ingentes Titos. saturi indicat menses remotas, quibus remotis vino et variis sermonibus veteres indulgebant. of. Wolf ad Plat. symp. IV, 1. Solebant etiam inter spulas postarum car-

mina recitare, deque eorum vitiis et virtutibus, ut fit ab hominibus cibo et vino probe oneratis, insulse et inepte plerumque disserere. Petron. 55 et 59; Juvenel. VI, 433 seqq. XI, 177 seqq. Plin. Epist. I, 15, 2; IX, 36. 4. dis ad carminum prestautiam spectat. Sulpic. Sat. 48. nervent. parum adcurate illud quidem, sed secutus est Nester et in hec et in aliis nennullis sermonis quotidiani consuetudinem. Plaut. Pers. IV, 3. 29.

32. Heic, inter pocula. hyacinthina læna, a colore, qui erat purpureus aut violaceus. Ceterum non satis constat, qualis fuerit ille flos hyacinthus. v. Voss. ad Virgil. Georg. IV, 137. Salmas. ad Solin. p. 860 sqq. Hic cultus nobilem aliquem indicat. Juvenal, III, 283. Mole vestimenti genus est intelligendum et adcubitorium. Petron. 30. ibique Interpp. In vestitu molli Romani tunc temporis cum spadonibus et mulieribus certabant. Juvenal. II, 65 seqq. Senec. Epist. 90.

33. Rancidulum a vitiato et conrupto cibo sumptum. De commendatione putida forsan adcipiendum, quam carminum lectioni ille præmititi. balba de nare, per nares vocem balbam emittens. Horat, Sat. II, 3. 274. Omnia hac ad effeminatam bujus sæculi mollitiem referri debent.

34. Phyllidas, Hypsipylas i. e. carmina tragici argumenti. Phyllis Sithonis filia Thracumque regina a Demophoonte, (Serv. ad Virgil. Eclog. V., 10. Ovid. Heroid. II.) Hypsipyle Thoantis, Lemni regis, filia a Jasone deserta erat; hujus historiam argonauticorum scriptores exornarunt. Apollou. Rhod. I, 609 seqq. Valer. Flace. II, 101 seqq. cf. Ovid. Heroid. VI. Hinc intelligendum est illud plovabile. Pessine dioere vult: et si quid aliud, prester illa priora, vases (per ironiam) habent ad teneros et molles adfectus et dolores movendos apta. plorabile est h. l. nostrum: etwas empfindasmes. Claud. XVIII, 261. de Eutropio spadone: verbis sonat plorabile quiddam ultra nequitiam fractis.

Eliquat et tenero subplantat verba palato.
Adsensere viri. nunc non cinis ille poetæ
Felix? non levior cippus nunc inprimit ossa?
Laudant convivæ. nunc non e manibus illis,
Nunc non e tumulo fortunataque favilla
Nascentur violæ? Rides, ait, et nimis uncis

ΔŊ

35

95. Eliquat, voce molli et effeminata pronunciat; translatum a metallis corporibusque duris, que igne liquantur et moliuntur. subplantat, translatio nota, spectat ad vocem fractam ac balbutientem. tenero palato, ut tenelli aut femine. Hec mala omnia a temporum conruptela ad exquisitam elegantism jam Ovidii etate referebantur. v. A. A. II. 283 seqq. III, 293 seqq. cf. Martial. X, 65. 10 seq.

36-40. Reliqui in poetæ laudem consentiunt, nunc procul dubio beatissimus est. Hæc ita per hyperbol. enunciata sunt, ut ironiam vel stupidissimus adnos-

cat.

36. Adsensere viri. Magno hoc cum delectu. Primum enim hi viri vocantur, qui, quum idem sentiant, quod ille mollis, effeminatis moribus se produnt; deinde illud adsensere, grave aliquid sonans et in gravibus rebus plerumque adhibitum, (Ovid. Metam. IX, 259. XIV, 592. Virgil. En. II, 130.) h. l. in re futili usurpatum ironie vim vehementer mihi augere videtur. nunc non cinis ille poetæ fehr? i. e. nonne poeta nunc post mortem beatus, nonne inmortalitas ei parta est?

37. non levior cippus nunc inprimit ossa? Hoc a formula bene precandi mortuis sumptum est: Molliter ossa cubent. Ovid. Trist. III, 9. 76. Amor. III, 9. 67. A. A. III, 470. Propert. I, 17. 24. Juvenal. VII, 207. Hinc illæ in sepulchris literæ S. T. T. L. hoc est: Sit tibi terra levis. Exsecratio contra erat: Sit tibi terra gravis; urgeat ossa lapis. Senec. Hippol. 1280,

39. Laudant convina. Hoc quoque egregie. Laudant plus est, quam illud superius adsensere. Sed laudant convina, ad cœnam vocati ab illo nobili recitante, cujus judicium de pulchro et venusto convivas sequuntur. Martial. VI, 48. Innuitur igitur laus non vera et solida, sed falsa et fucata, nunc non e manibus ilits. Manes pro cinere et deinde pro tumulo ipso ponuntur. Plin. Epist. VII, 97.

manes simul cum cinere quiescere, as appulchro inhabitare. Propert. II, 10.31; IV, 5. 3. Sic quoque cineres pro menibus. Virgil. Æn. II, 587. conf. Æn., III, 59 seqq. Eurip. Hecub. 31 seqq. 59. Hic versus procul dubio ex interpretamento reò manibus prioris versus

concinnatus et intrusus est.

40. Nascentur viola? Hoc inde vide-tur natum esse, quod veteres tumulos mortuorum sparsis floribus et corollis solebant ornare. Sueton. August. 18. A. thenœus XV. p. 679; pertinebat hoc ad religionem manium, qui, ut putabetut, libationibus annuis, coronis, floribus cet. delectabantur. Anthol. Lat. Burm. T. 11. lib. IV. epigr. 247. Bestissima mortui conditio, cui vel natura ipsa inferias agat, floribus in tumulo sponte nascentibus, videtur indicari. Antipat. Sidon. epigr. in Anacreont. in Auslect. Brunck. T. II. 25. Θάλλω στογακόγομβος, 'Ανάπειον, άμφι σε πισσές, 'Αδρά σε λυμώνων πορφυρίων πίσαλα. Πηγαί δ' άργινότυσε έπε Βλίβουντο γάλαπτος, Εδώδες δ' άπό γπε του zinto pilo, "Open ni vu ovodiá vi nai isτία τίρψει άρηται. Εί δή τις φθιμένοις χρίμα-τιται εὐφροσύνα, τΩ τὸ φίλον στέξας, φίλε BácBirer, के evr auda Havra केसबोर्क्स आ riv τρωτι βίου. conf. Anthol. Lat. l. c. Epigr. 99. et Analect. Brunck. Tom. III. p. 303. "Ανίτα στολλά χέναντο ποδρώ. τη ίπὶ τύμβη Μὰ βάτος αὐχριαςὰ, μὰ παπό αἰγίτυςου, 'Αλλ' ἴα, παὶ σάμψοχα, παὶ ύδατίτη τάςπιστος, Ούίβιι, καὶ στρί του σώντα γίνοιστο ρόδα. Videtur quoque privata nonnullorum opinio fuisse, cinerem in flores mutari, idque contingere non asi probis ac pulchris, (Anthol. Lat. l. c. Epigr. 186.) ex fabulis heroum in flores post mortem mutatorum fortasse nata-

40—43. Rides, ait cet. Ironism sessit quidem adversarius, sed intelligere se non posse profitetur, quomodo quis sudem, famam nominisque inmortalisaem scriptis suis quesitam negligere quest. Non enim animadvertit, Persium sea laudem omnino, sed falsam illamet insnem, non scripta omnino, sed ea tanum

.

Naribus indulges. an erit, qui velle recuset

Os populi meruisse? et cedro digna locutus,

Linquere nec scombros metuentia carmina nec thus?

Quisquis es, O modo quem ex adverso dicere feci,

Non ego, quum scribo, si forte quid aptius exit,

Quando hæc rara avis est, si quid tamen aptius exit,

Laudari metuam: neque enim mihi cornea fibra est:

Sed recti finemque extremumque esse recuso

Euge tuum et belle. nam belle hoc excute totum:

Quid non intus habet? non hic est Ilias Acci

Ebria veratro? non si qua elegidia crudi

Dictarunt proceres? non quidquid denique lectis

Scribitur in citreis? Calidum scis ponere sumen:

vituperare, que conrupto multitudinis judicio adcommodate concinnata sint.

41. uncis Naribus pro: risui, subsannationi; quia risu in rugas contrahitur nasus. Nasus in rugas contractus indicat quoque contemptum. Martial. I, 4. 5 seq. Sidon. Apoll. IX, 541 seqq. velle recuset fortius quam: nolit.

42. Os populi, laudem et famam, wāsi ka svómares uran. cedro digna. Cedro pro oleo cedrino positum, et cedro digna sunt digna, quæ serventur, digna inmortalitate. Vitruv. II, 9. Ex cedro oleum, quod cedrenum dicitur, nascitur, quo reliquæ res quum sunt unctæ, ut etiam libri, a tineis et a carie non læduntur. Horat. in arte 331 seq. speramus carmina fingi Posse linenda cedro et levi servanda cupresso?

43. Scomber piscis marinus. Plin. H. N. XXXI. s. 43. Sensus: carmina relinquere, de quibus non est, quod metuas, ne ad salsamentarios et thurarios deferantur, Catull. XCV, 8. Martial. III, 2. 3 seqq. 1V, 87. 8.

44—57. Jam remota ironia Noster mentem suam adversario exponit: se laudis quidem studium non omnino inprobare, sed negare, carmina ad aures asculi conruptas esse exigenda, adprobationemque hominum, quæ epulis aliisque munusculis empta sit, vanam esse. Bene Seneca Epist. 102. observavit, nihil æque eloquentiam et omne aliud studium, auribus deditum, vitiasse, quam popularem adsensionem.

44. ex adverso dicere feci, i. e. adversarium mihi constitui.

45. exit, perficitur, e re figlina. Horat. in arte 21 seq.

46. rara avis, phœnix, pro eo, quod raro contigit videre. Juvenal. VI, 164. Dœring. in Eclog. vet. poet. ad Lucan. VI. 680.

47. metuam fortius quam: recusem. cornea fibra, i. e. sensus obtusus, stupidus, qui nulla nec jucunditate nec asperitate movetur.

48. 49. Sensus: nego, ut philosophi omnes actiones ad summum bonum obtinendum dirigendas esse contendum, ita carmina ad exclamationes auditorum Euge / Belle / audiendas esse condenda. Horat. in arte 426 seqq. conf. Petron. 40. ibi Interpp. nam Belle hoc excute totum. Excute fortius quam: explora. Belle hoc totum pro: vim et naturam roï Belle, ex mente nempe eorum, qui illud adhibent.

50. Quid non intus habet? apte ad illud prius excute expressum, pro: ad quæ scripta, quum recitantur, illam exclamationem auditores non adhibent? nonne ad insulsissima et ineptissima quæque? Hoc posterius in sequentibus per species expressum.

50—53. non kic pro: non in illo Belle, et hoc pro: nonne exclamant Belle / quum recitatur cet. Ilias Acci. De Accio supra v. 4. ebria veratro. Casaubonus hoc ita explicat: ad quam Iliadem scribendam Accio multa potione hellebori opus fuit, Sed aliam rationem inire pos

Scis comitem horridulum trita donare lacerna: Et, Verum, inquis, amo: verum mihi dicite de me. Quì pote? vis dicam? nugaris, qunm tibi, calve, Pinguis aqualiculus propenso sesquipede exists.

55

sis, ingenio Pernii, ni fallor, adcommodatiorem. Quum dicit Noster, carmen helleboro ebrium esse, hec dicere vuit, poetam, quum scriberet carmen, helleboro ebrium fuisse; sic est apud Senec. Epist. 19. sermo ebrius. Ex Plin, H. N. XXV. 21. scimus, nigrum helleborum, candido vehementius, optime in Helicone monte provenisse. Noster igitur furorem Acci poeticum non ex Hippocrene, quem fontem non adtigerit, sed ab helleboro, quod in Helicone biberit, repetere videtur. elegidia. per contemptum sic vocantur carmina lasciva, mollia, obscæna, deliciæ hujus ætatis. proceres, nobiles et principes Romanorum. crudi. Inepta ergo elegidia, qualia a crudis proceribus, quorum gula sæpe notatur, poterant proficieci. dictarunt sc. amanuensi servo; sic solebant multi Romanorum, literas exarandi molestiam subterfugientes. quidquid denique lectis scribitur in citreis. Citreis i. e. e ligno citri arboris in Africa nascentis odorato et pretiosissimo. conf. Joann. Bodseum a Stapel ad Theophr. H. Pl. V, 5. Martial. X, 80. 2. Plin. H. N. XIII, 15. De illis lectulis, in primis lucubratoriis, egit Casaub. ad Sueton. August. 78. et Burmann. ad Propert. III, 4. 14. Designantur itaque h. l. carmina divitum.

53. Calidum scis ponere sumen. ari ratione sic procedendum fuisset: Etiam ad illa, que forsan minus placeant, exclamant auditores Euge ! Belle ! Non tibi mirum videri debet, scriptor inepte, si ita fit, calidum enim scis cet. i. e. tu auditores ad plaudendum ocena et muneribus conducis. Recitaturi auditores epulis opiparis sæpe excipiebant. Horat. Epist. I, 19. 37 segq. in arte 492 segq. Martial. II, 27. III, 50. VI, 48. Petron. 10 et 157. Lucian. in Mercede cond. T. I. p. 694. edit. Reiz. Huc pertinet lepidum epigramma in Analect. Brunck. Tom. II. p. \$31. Iluneds mundeieres auntus lern luives, "Oeris dumifu
reds augunaumitus. "Hi d' arayinann, nal rherius ofzuge zijung. Els mores reintem The laine murine. Sic quoque tunc a causas agentibus auditores et laudatores mercede comparabantur. Juvenal. XIII, 91 seqq.

Plin. Epist. II, 14. 4 seq. Sumen capet alim came (Petron. 36.) pro epulis splendidla.

54. comitem horridulum, unum e comitibus minus bene vestitum, ideoque frigoris injurias egre ferentem. Horas-Epist. I, 19. 57 seq. Lacerna vestimentum genus proprie militare, quod ad uscendum frigus etiam togae injiciebatur. Octav. Perver. de re vest. P. II. lib. L. c. 4. Burmann. ad Propert, IV, S. 18. Epitheton tritæ ad muneris vilitatem spectat. Inter munera, quae locupletiones tenuioribus interdum mittere solebant, etiam vestimenta fuisse, acimus ex Martial. X, 14. 6. Ceterum laudatio ab homine tenui vili munusculo empta ipsa viliasima est.

55. Et, Verum, inquis, ama. cf. Martial. VIII, 76. de me, de carmine recitato.

56. Qui pote ? i. e. Qui fieri potest, wt ab istiusmodi hominibus verum audias? vis dicam? sc. ego tibi verum. Nugorit, quum tibi cet. Hoc comes, quos equidem inspicere potui, ita interpretati sunt: insulsa scribis carmina, quum non possit fieri, ut ab homine tam chese lima aliquod carmen prodest, secundum Mad, quod Greet dicunt: parrie magnis sil risu turrir peisa. Sed has ratione si nugaris pro Persio nimis elementer dictum est, et qua ratione, ai quis carmina male scribat, possis cam a corporis pinguedine ducere? interdum quidem beri potest, sed non ubique et semper; Horatius quidem hoc omen deprecatus foisset-Nugaris h. l. esse videtur: non serie loqueris. quam tibi cet. i. e. quam corps-ris tui habitus jam indicet, aures ad laudem captandam adrectas esse. colos, obprobrium homini, luxurin perdito, aptum.

57. Pinguis aqualiculus. Aqualiculus proprie sordium receptaculum; usurpatur etiam de ventricule hominis. Senec. Epist. 90. pinguis et qua praterea de aqualiculo pradicantur, indicare quidan videntur hellucuem obeso corpore, sol possunt etiam simul eum corporis habitam decharare, in quem se vanissimus quiaque componit, qui cupit laudari vehementerque

O Jane, a tergo quem nulla ciconia pinsit, Nec manus auriculas imitata est mobilis altas, Nec linguæ, quantum sitiat canis Appula, tantum! Vos O patricius sanguis, quos vivere fas est Occipiti cæco, posticæ obcurrite sannes.

60

Quis populi sermo est? quis enim? nisi carmina molli Nunc demum numero fluere, ut per leve severos Effundat junctura ungues, scit tendere versum

65

sibi placet. Hac re etiam ridiculus cor-

poris probe saginati habitus augetur.
58—62. Noster pergit: Quid? qued
laudantes quidem auditores coram videtis, sed, aversis vobis, laudatio in sannam abit. Hoc ita expressum est: O Jane, te felicem predico, non est enim, quod sannam a tergo timeas; at vobis, patricii, timendum est, ne in faciem laudeti a tergo derideamini

58. Jane. Janus'ex historica persona mythica factus est, estque prudentia in personam mutata, ut Prometheus apud Græcos, perpetuumque fere epitheton ejus biceps, bifrons, profectum ex antiqua sermonis indole, notum est. Ovid. Fast. I, 65 seq. nulla ciconia, nulla manus, secundum Schol. cleoniss rostrum imitans. Hoc fusius inlustrat I. Fr. Gronovius in epistola ad N. Heinsium. v. Syllogen epistol. a viris ill. scr. cur. Burmann. T. III. p. 52- pinsit respicit illius sannæ naturam, quam ignoramus.

59. mobilis spectat ad motum manus, eurium asininarum mobilitatem significan-

60. Nec lingues tentum pro: Nec lingua tam longe se exserit, quantum i. e. quam longe exserere cam solet, quum siti-at canis Appula. Canis Appula, species pro genere. Apulia calidissima Italia reto, canesque propter calorem in primis sitientes linguam exserunt.

61. patricius sanguis, patricii, processe. ques vivere fas est occipiti casco, i. e. qui a natura in occipitio nullis oculis estis prediti; et hoc pro: qui prudentia, que in Jano est, non utimini ; nam vivere occipiti ceco positum est pro: habere occiput coscum, et fas est supe pro: natura lege constitutum est.

62 postica obcurrite sanna, i. e. respiciatis, ne a tergo derideamini. Vetus scholiast. animadvertit: sannam dici os distortum cum vultu, qued faciamus,

quum alies derideamus; inde sanniones dietos eses, qui non rectum vultum ha-

63-68. Jam adulationis et judicii vulgaris exemplum proposit.

63. Quis populi sermo est? sc. de carmine recitato. Quis enim? subjicit, vis yee. Nostrates; was künnten sie anders sagen ?

64. Nunc demum, i. e. in his tandem carminibus, quum ante nemo tam mollem versuum concinnitatem adsecutus sit. mol*li numero* i. e. versibus, in quibus molli junctura effectum est, ut nulla usquam asperitas aures tenellas obfendat. Huic rei aptum est fluere. Ordo verborum saquentium: ut junctura effundat ungues severos per leve. Explicatio hac est prioris, et translatum hoc a marmoribus tam apte commissis, ut ne unguis quidem ejus, qui opus diligentissime explorat, in junctura seu commissura aliqua hareat, cf. Horat. Sat. II, 7, 87. in arte 293 seqq. Sidon. Apoll IX, 7. Tota (orațio) denique liquida prorsus et ductilis, veluti quam crystallinas crustas aut onychintinas non inpacto digitus ungue perlabitur; quippe se nihil eum rimost obicibus exceptum tenax fracture remoretur. Unde homo ad unguem factus pro polito. Horat. Sat.

I, 5, 32.

65. Effundat cum delectu, pro: sins ulla obfensione transmittat. seceros ungues. severus proprie de judicibus, et h. l. bene ad ungues translatum, quorum judicium est de asperitate alicujus rei. Scit tendere versum cet. A constructione oblique transit subito ad rectam, ut ipsa populi verba sine ulla mutatione adferat. Sumpta hac est dictio a fabris lignariis, qui lignum ad regulam explorant, ut ab omnibus partibus squale efficient. Hom. Odyes. s. 245. Gises & lauramines nei ini

ovádum idmi.

Non secus, ac si oculo rubricam dirigat uno. Sive opus in mores, in luxum, in prandia regum Dicere, res grandes nostro dat Musa poetæ.

Ecce modo heroas sensus adferre videmus Nugari solitos Græce, nez ponere lucum Artifices, nec rus saturum laudare, ubi corbes, Et focus, et porci, et fumosa Palilia fœno:

79

66. Non secus, ac si oculo rubricam dirigat uno. Rubrica est h. l. linea (funiculus) rubrica oblita, qua fabri lignarii et lapidarii utebantur, apud Graccos exágen. Hesych. in h. v. Salmas. ad Solin. p. 187. Est itaque rubricam dirigere, hunc funi-culum seu lineam extendere, ut lignum seu lapis ad eam exigatur. oculo uno, altero clauso explorabant, num ipsa linea rite directa esset lignumque seu lapis cum illa congrueret. Lucian. Icaromenipp. T. II. p. 769. ed. Reiz. imi nai robs rinτουμς πολλάκες Ιωρακίναι μια δικώ Θατίρφ των Ιφθαλμών Εμικον πρός τους καιόνας Επιμθύνοντας τὰ ξύλα. Sensus: Ita scit tendere, 196sur, ex omni parte sequalem facere, perpolire versum, ut faber lignarius aut lapidarius ad lineam lignum aut lapidem exigit; et hoc simpliciter pro; versus ejus sunt politissimi et ad regulas exactissimi.

67. 68. opus sc. habet, dicere pro: dicendum ei est, scribendum est. in mores, in luxum, in prandia regum. Argumenta satire non indicautur, ut Cassubonus vult. In interdum ad laudem spectare, docent Manut et Grav. ad Cicer. de Offic. I, 9. Sensus: quascumque res carmine celebret. Verasbantur ineptissimorum poetarum carmina plerumque in omnibus luxuriæ instrumentis, vitæ elegantiis, epulisque lautissimis procerum describendis, hæque res grandes, ut putabant illi quidem, sententiarum tumore et verbis sonantibus distinguebantur. dat Musa poeta, a Musa instinctus poeta canit.

69 seq. Ineptum hoc pepuli judicium poetam nostrum ad ipsa carminum vitia ducit, quæ pro virtutibus amplexabantur tunc temporis scriptores, ad inanes tumores v. 69—75. ad ineptum verborum antiquorum aucupium v. 76—84. ad frigidum studium in figuris doctis ubique adhibendis v. 85—91. ad versuum efferminatam mollitiem v. 92—106. Tumoris vitium institutioni et disciplinæ acholarum

Noster inputat. Quum, ut supra ad v. 29. monuimus, studiorum et literarum initium a Grecis literis, in primis eb Homeri lectione caperetur, (Petron. 5.) linguam Græcam plerumque Romani pries, quam vernaculam addiscebant, quod Quin-tilianus ipse probat. Inde illud: nagari solitos Græce, intelligas. Isti porro tenem adhuc estate et rerum prudentia non satis instructi ad poetices et eloquentiæ studium a praceptoribus, ne ipsis quidem intelli-gentibus, veraque et genuinae eloquentias ignaris, perversa ratione adducebantur. Rationem instituendi pueros discimus ex Juvenal. VII, 150 seq. unde liquere videtur, magistros declamationes dictitasse, quas illi, memoria traditas, ad facultatem de quacumque re verba faciendi sibi parandam, coram ipsis memoriter recitarent. Ceterum cause in scholis proposite et ficte erant et remote a communi vite usu. v. Interpp. ad Petron. I. Hoc loco institutio apud grammaticos est intelligenda. Quintil. II, I.

69-72. Ad transitum molliorem faciendum cogitatione subple: Illam argumentorum vanitatem, ineptos tumores ac rerum grandium studium prope ab omnibus adamari, ne mireris; ecce mode cet. heroas sensus. Argumenta in scholis proposita versabantur plerumque in vitis, meribus ac factis heroum, et in quastionibus, que ad vitam parum utilitatis habebant. Quintil. III 8. Juvenal. l. c. hereas sensus (pro: heroicos sensus) itaque interpretor: heroum orationes, quas habuisse fingebantur, res gestas et fata corum. ferre scribere. Artifices ponere, Gracism. artifices pro: idonei. penere h. L pro: argumentum aliquod tractare- Horat. in arte 34. Juvenal. I, 155. etiam de pictoribus dicitur, Ovid. A. A. III, 401. rus saturum, i. e. rus bonis refertimimum. corbes ad instrumenta rustica pertiset. 72. fumosa Palilia fano. Palilia erat festum in honorem Palis, vel Dei vel Des pecorum et pastorum, quod celebra-

75

Unde Remus, sulcoque terens dentalia Quinti, Quum trepida ante boves dictatorem induit uxor, Et tua aratra domum lictor tulit. euge poeta.

Est nunc, Briseïs quem venosus liber Acci, Sunt, quos Pacuviusque et verrucosa moretur Antiopa, ærumnis cor luctificabile fulta. Hos pueris monitus patres infundere lippos

batur XI. cal. Mai., quo die Romam conditam esse tradunt. In hoc festo per acervos stipularum adcensos transsiliendo se lustrabant ruricolse. Varro de L. L. V, 3. Ovid. Fast. IV, 629 seq. Plutarch. in Romul. 12. ed. Hutt. Propert. IV, 1.

73. Unde Remus sc. oriundus est. Remi frequens est mentio apud poetas (Juvenal. X, 73. ubi cf. loca a Ruperti laudata) famam aut narrationem fortasse secutos, quæ ad nos perlata non est. cf. Propert. II, 1. 23. IV, 1. 9. ibi Vulp. sulcoque terens dentalia, ornate pro: arans. Virgil. Georg. 1, 46. Quinti sc. et tu, Romam arcessitus es ad dictatoris munus obeundum; res nota ex Liv. III, 26.

74. trepida aptum epith. conjugi sedulæ, marito in induenda toga, quam domo adportari jusserat, festinanter operam navanti.

75. euge posta. Plaudit per ironiam poetæ ista ratione instituto. Opinio enim erat vulgo recepta, si omissis omnibus argumentis, que in communi consuetudine versarentur, omnibusque rebus, ut puta-bant, humilibus e schola eliminatis, gravioribus subinde rebus et arduis manum admovissent pueri, eos poetas et oratores magnos esse evasuros. Lucum itaque, rus saturum cet. posuisse videtur noster pro unoquoque argumento simplici et vulgari, cujus dignitatem tamen v. 73 seq. ostendit.

76-94. Ex pluribus auctorum, qui circa aut non longe post Persii tempora vixerant, locis abunde constat, oratores et poetas obsoleta ex vetustis poetarum carminibus verba, dictiones et translationes, cum novitatis studio, tum ad doctrina ostentationem, captasse. Quintil. I, 6. Martial. X, 21. XI, 91. Gell. I, 10. Quam rem, ratione quidem et modo circumscriptam, non inprobavit Horatius Epist. II, 2. 116 seqq. Eodem vitio tune laborabant Græci. Lucian in rhet. præc. T. III. p. 18. ed. Reiz. cf. Plin. Epist. I, 6. Hoc nimium antiquitatis studium et inanem in captandis verbis priscis et dictionibus obsoletis adfectationem carpit Noster ita, ut ex patrum stolidorum persona, filios

suos monentium, pergat.

76. Est nunc cet. i. e. multi Acci et Pacuvii (antiquorum poetarum) studio delectantur et tenentur, quibus si probari vultis, istos veteres imitemini necesse est. Briseis Hippodamia ab Agamemnone Achilli erepta. Hom. Il. a, 189 seqq. h. l. fabula Acci intelligitur illo nomine inscripta. venosus deformis, asper. Auctor de causs. conrupt. eloq. 21. Oratio autem sicut corpus hominis ea demum pulchra est, in qua non eminent venæ, nec ossa numerantur, sed temperatus et bonus sanguis inplet membra et exsurgit toris, ipsos quoque nervos rubor tegit et decor commendat.

77. 78. Pacuvius et verrucosa Antiopa pro: verrucosa Antiopa Pacuvii; verrucosa pro: tuberosa, horrida, eadem ratione positum, qua supra venosa. De Antiopa v. Apollod. III, 5. 5. et ibi Heyn. in no-tis. moretur detineat, delectet. Horat. Epist. I, 13. 17. ærumnis cor luctificabile fulla. fulla ad Antiopam translatum proprie ad cor pertinet. Tot ærumnæ cor cingebant Antiopæ, ut illis ipsis ærumnis et miseriis cor fultum, nixum et incumbens habere videretur. Sic interpretatus est locum Turneb. XXVIII, 26. Equidem, quo melius locum expediam, non habeo. Ûtrum hæc verba ex ipsa Antiopa sint, an Noster Pacuvii rationem loquendi, ut dictionis duritiem hujus poetæ ostendat, imitetur, non facile quisquam expediet. Ceterum illos duumviros a Persio non omnino inprobari, sed puerulos carpi in vitiis illorum, que non proprie scriptorum, sed ætatis fuere, imitandis et sectandis occupatos, probabile est ex Quintil. X, 1. Vellei. Paterc. II, 9. 3. et ex ipsis illorum tragicorum reliquiis. cf. e. g. Cic. ad Herenn. II, 23. de Fin. I, 2. Gell. I,

79. Hos pueris monitus, ut argumenta' tragica sibi proponant, et antiquas dicQuum videas, quærisne, unde hæc sartago loquendi Venerit in linguas? unde istud dedecus, in quo Trossulus exsultat tibi per subsellia levis? Nilne pudet, capiti non posse pericula cano Pellere, quin tepidum hoc optes audire, DECENTER?

Fur es, ait Pedio. Pedius quid? crimina rasis Librat in antithetis. doctas posnisse figuras Laudatur, bellum hoc. hoc bellum? an Romule ceves? Men' moveat? quippe et, cantet si naufragus, assem

tiones sectentur. infundere cum delectu pro: dare. lippos. Lippitudo vulgare erat vitium Rome habitantium, h. L eos simul indicat, qui verum videre nequeunt.

80. Sartago proprie vas aliqued, in quo varia frigebantur, translatum ad verborum et obsoletorum et novorum conluviem, significatque dictiones duras, insolentes, verborum ludibris, alisque versm eloquentiam conrumpentia.

81. in linguas, i. e. in loquendi morem et consuetudinem. dedecus id est, quod

supra sartago.

82. Trossulus olim honoris nomen et equitibus inditum (Plin. H. N. XXXIII, sect. 9.) sequenti tempore hemines belli, pliénale, seudei Trossuli vocabantur. Senec. Epist. 76. Idem faciam, quod Trossuli et juvenes? et Epist. 87. O quam cuperem illi (Catoni) nunc obcurrere aliquem ez his trossulis in via divitibus, cursores et Numidas et multum ante se pulveris agentem. in que Trossulus ex-ultat duplici ratione potest explicari, vel in quo sc. dedecore, Trossulus, orator seu causarum patronus, se jactat vehementer sibi placens; vel in quo, i, e. quum audit hoc, Trossulus, unus e corona vel judex ipee, gaudio gestit parumque verecunde plaudit. Prius præferendum videtur ob sequentia. tibi ex vulgaris orationis consuctudine h. l. abundat. per subsellia, in judicio. levis ad hahitum Trossuli spectat, qui rasus erat et vulsus

83. Nilne pudet cet. Patronos tangit. Noster, qui non id agebant, ut reum a criminis suspicione liberarent, sed ut judicum et coronæ, ad cujus gustum orationes suas adcommodaverant, exclamationes captarent. Hoc inprobat Quintil. VII, 3.

cano auget wáles.

84. Pellere capite pro: depellere a capite. tepidum de eo dicitur, cujue ardoris vis jam consenuit, ergo languidum, jejunum, significat, naturamque vou decenter

spectat ex mente Persii. Equidem melian trepidum legere, ita ut trepidum decenter significet adclamationes hominum trepidantium, patronique orationem, ad sua aures compositam, parum continenter cust letitie significatione excipientium.

85-91. Venit jam ad nimium figurarum usum, qui artem redolet, cujus artis suspicio vel maxime oratoribus fugienda Vel reus jam, inquit, ad crimen in judicio turpi a se removendum non argumentis utitur, sed puerilibus eloquentis artibus aures judicum demulcens absolvi-

85. Fur es, ait Pedio. Pedium causee patronum, qui clientis causam ut suam soleat tueri, cum Casaubono non intalligo, sed reum eum esse puto. Pedius quid? sc. dicit contra, qua ratione se defendit?

86. librat, i. e. ponderis quid habeant criminationes (crimina) exquirit, astimat in antithetis rasis, figuris orationis, quibus contraria contrariis obponuntur. Cic. Orat. 49. Quintil. IX, 5. Voss. orat. instit. V, 12. rasis, expolitis. cf. Juvenal VI. 448 seq. Pertinet quidem hæc figura ad ornatum et cultum orationis, nimis antem frequenter usurpata, ut omnes hujusmodi delicise, nauseam movet, et puerile ingenium auctoris indicat. De Rhetorica fucata lepidum legitur phantasma apud Lu-cian. in Bis adcusato T. II. cap. 51. ed. Reiz.

87. bellum hoc, vox admirantis plebeculæ. hoc bellum? cum indignatione Persius interrogat eadem verba repetens. an Romule ceves? Summa cum acrimonia boc. Tu a Romulo oriunde, qui es nomine tantopere gloriaris, ad hanc indignitatem delaberis, ut ea probes, que cinzdo tantum possint placere? cevere enim est cinædum agere. Juvenal. II, 21. cf. Catull. XXIX, 5 seq. 88—91. Sensus, qui his versibus con-

tinetur, hic est: Dolor verus me movet,

Protulerim? cantas, quum fracta te in trabe pictum Ex humero portes. verum, nec nocte paratum Plorabit, qui me volet incurvasse querela.

Sed numeris decor est et junctura addita crudis.

.90

non fictus. Dolor verus omnem ornatum ornationis, omnem verborum pompam, omnia, quæ artem redolent, respuit, et defensio alicujus rei, non firmis argumentis sed rhetoricis ineptiis confisa, tantum abest, ut misericordiam meam excitet, ut sensum potius ejus contra omnem turpitudinem obduratum prodat. Illius oratio ambitiosa non magis me commovebit,

quam naufragus me adducet, ut eo ipso, quod cantat, assem ipsi porrigam. 88. *Men' moveat i* scil. naufragus.

quippe per ironiam.

89. contas, quum cet. Vulgari oratione sic esseut efferenda: Erras mi homo, non proferam assem; nam, quod cantas, signum est, te pictum (in hoc verbo emphasis latet) tantum in fracta nave esse, i. e. calamitatem tuam esse similatam. Notum est, naufragos pictam in tabella tempestatem cum nave fracta circumferre solitos esse, eaque re obvios ad stipem sibi erogandam inpellere. Juvenal. XIV, 300 seqq. Qua consuetudine etiam multos, qui numquam naufragium fecisent, ad misericordiam hominum commovendam, abusos fuisse, "robabile est.

90. 91. verum, nec nocte paratum Plorabit. nocte paratum est lucubrationibus, itaque operose meditatum, quod veri doloris sensus rejicit. Juvenal. VI, 271 seqq. Sensus: verum dolorem ex calamitate aliqua captum debebit significare, ita dolorem exprimere, ut ipsa doloris natura postulat. qui me volet incurvasse, conseq. pro anteced., qui me volet eodem doloris sensu, quo tenetur ipse, adficere. Translatum hoc ab onere humeris sublato, cujus pondus portantem incurvat. Senec. consol. ad Polyb. Intelliges non magis tihi incurvari licere, quam illi si quis modus est, cujus humeris mundus innitiur. Epist. 71. Quid est in tormentis, quid est in aliis, quæ adversa adpellamus, mali? hoc, ut opinor, subcidere mentem et incurvari est ubcumbere. Hoc verbum amplius inlustratur a Ciceron. Tuscul. Q. II, 23. cf. Horat in arte 110.

92—106. Locum, qui sequitur, non ob unam causam difficillimum essé puto. Primum enim judicium fertur de prava versuum mollitie per juncturam præser-

tim efferninatam quaetita. etiamsi aures habere aliquis glorietur quam maxime teretes et adsidua optimorum veterum poetarum lectione eruditissimas, tamen vix tam acute in hoc genere sentiet, nec tam subtiliter judicabit, quam olim inter Græcos et Romanos forsan de plebe aliquis, vel oratorem audiens vel recitantem poetam. In lingua enim, ut vocant, emortua, cujus pronunciationis rationem saltem non adcurate tenemus, quæ aspera quæve levia vocamus, ad nostram pronunciandi rationem et ad aurium judicium, inde factum, referre nobis proclive est, quod itaque non minus vagum et inconstans animadvertimus, quam illam rationem, qua niti soleat. quod negligere solent interdum interpretes, Persius est, qui judicium suum pro-ponat, idemque stoicus, cui de morum disciplina disputanti forsan major fides habenda sit, quam de versuum venustate et elegantia disserenti, fierique omnino potest, ut illa versuum mollities, quam tetricus ille et morosus censor effeminatam putat et cinædis dignam, non tam vehementer vituperanda, suoque loco adhibita vel inter virtutes numeranda sit. Porro ex carminibus, ne titulo et inscriptione quidem nobis notis, singuli versus testimonii loco in partes vocantur, quorum sensum vix divinare, nedum adcurate intelligere possumus, ad quem tamen judicium nostrum, ex parte quidem vel hoc loco, referatur necesse est, nisi velimus testa et luto corvos sectari. Postremo quasi cumulus difficultatis adcedit etiam Persii dicendi genus breve et concisum, troporum interdum duriorum amans, quod per se jam, quum vel de rebus tritis lo-quitur et vulgaribus, negotium interpreti satis facessit. Nuper de hoc loco disputavit Meisterus professor in Acad. Viadro-Trajectina, cujus rationem in Comment. Societ. philolog. Lipsiensis T. I. P. II. p. 103 seqq. expositam cognovi, ad quam lectores quoque amandare necesse habeo, quum ab instituto et consilio meo alienum sit, omnium, quæ ille vir doctissimus et copiose et multo cum acumine protulit, rationem habere. Ceterum cogitandus est Persius vel ipse sibi objicere, vel adClaudere sic versum didicit, Berecynthius Attin. Et, qui cæruleum dirimebat Nerea delphin. Sic, costam longo subduximus Apennino.

Arma virum, nonne hoc spumosum et cortice pingui?

Illa, versarium objicientem inducere: que disputata sunt de tumore nostrorum poetarum, de antiquorum verborum studio, de artis ostentatione in adhibendis figuris in medio jam relinquamus; sed boc saltem negari non potest, junctura molli adbibita versus fieri venustiores et elegantiores, atque in hoc superiores poetas ab iis, quos postra ætas produxit, facile superari.

92. Equidem sic verba jungenda puto: sed junctura addita decor est et numeris crudis. Junctura optima et suavi verborum connexione et copulatione continetur: (Quintil. X, 4.) neque a poetis utique est negligenda. Horat. in arte 47 seqq. Verum gravioribus neglectis illius nimis curiosa et putida observatione summam poeseos contineri arbitrabantur scriptores; nam ex argumenti dignitate, ubertate inventionis, ex partium conlocatione diligenti et apta, ex sententiarum gravitate et pondere, ex verborum proprietate carminibus suis laudem quærere non erat poetarum, qui a Nostro reprehenduntur. numeris versibus. crudis a cibis incoctis et inmaturis frugibus sumptum. numeros eos intelligo, qui non satis expoliti sunt, in quibus omnino inest aliquid, quod obfendat. Vel hujusmodi versibus, inquit adversarius, decorem conciliari posse junctura.

93. Claudere sic versum didicit sc. noster poeta, qui vulgo probatur. didicit pro: Meisterus sic interpungit: sed numeris decor est; et junctura, addita crudis, Claudere sic versum didicit. enim, si absolute legatur didicit, duram esse ellipsin. Verum hoc, sed obcurrit non minus dura v. 85. et crudis illa ratione absolute positum pro: versibus non satis levibus et molliter desinentibus, sque durum existimo.

93-95. Berecynthius Attin cet. Hæc verba, ut duo sequentes versus, exceptis Et et Sic in principiis, ex carmine cujusdam poetæ desumpta sunt. Attin pastor Phrygius a Cybele amatus, cujus fabula obscura est et magna narrationis varietatis inplicita. Nomen ipsum varie scriptura exhibetur. Hemsterh. ad Lucian. T. I. p. 235. ed. Reiz. Plura de illo habet

Doring. ad Catull LXIII. cf. Macroi Sat. I, 21. Berecynthius, a Berecyntho Phrygize monte. v. 94. Neres pro: me Valer. Flacc. I, 450. Delphin. adludatur, non facile dixeris: alii putant ad notam Arionis fabulam Ovid. Fast. II, 79 seqq. (cf. Brouckh. ad Propert. II, 20, 17.) Meisterus ad delphinum, quem Attin, Phrygius Bacchus, ut putat, produxit, laudatque Ovid. Met. XIII. 597. (sic forsan operarum vitio locus designatur). Versum 95 plane non intelligo. Meisterus existimat, Et et Sic al versus laudatos a Persio pertinere, itaque locum distinguit: Berecynthius Attin Bi qui caruleum dirimebat Nerea delphin: Sic costam longo subduzimus Apennis Agi putat de itinere maritimo quorumdam ex ordine secendotum Cybeles a Gallorum, atque boc comparari 'cum itinere Attis. Sensum, ait, esse: Mare secuimus, ut Attin patronus noster, ut delphin, quem Sebesius noster produxit, atque ita longo Apennini dorso costani (partem) eripuimus. Etiamsi rationen doctissimi viri minus probes, ingenio tamen ejus et acumini meritam laudem nos negabis. Verum boc cuiquam vix persuadebit, costana vulgo de quocumque rerum latere dici; Persius quidem (Sat. VI, 31.) cum delectu hoc verbo usus est, audacius paullo Virgilius (Æn. VIII, 463.) costas aemi posuit : at costam sudducere Apennini pro: partem Apennini præternavigare, adeo durum mihi videtæ et insolens, ut quemquam umquam hanc dictionem usurpasse vix crediderim. Caterum animadvertendum est, Nostrum is his versibus aut versuum fragmentis esemplum dare voluisse clausularum molfium. Quintil. instit. IX, 4. Est in & quoque nonnihil, quod hic (in exemples ab eo adlatis) singulis verbis bini podes continentur, quod etiam in carminib permolle: nec solum ubi quinæ syllab nectuntur, ut in his, Fortissima Ty ridarum : sed etiam ubi quaterna, qu versus cluditur Apennino, et Arme et Oriona.

25

96. 97. Nunc demum, ait, carmina molli numero fluere, (cf. supra v. 63 seq.) veteresque poetas in junctura adiUt ramale vetus prægrandi subere coctum.

Quidnam igitur tenerum, et laxa cervice legendum?

Torva Mimalloneis inplerunt cornua bombis:

Et raptum vitulo caput ablatura superbo

Bassaris, et lyncem Mænas flexura corymbis

Euion ingeminat: reparabilis adsonat Echo.

100

benda negligentiores fuisse. Ad, rem supra omnem modum augendam pro veteribus poetis ponit Virgilium, artificem in versuum structura summum, cui tamen censure livor non pepercit. Ovid. Rem. A. 567 seq. Virgilium ipsum expressit per ea verbe, quibus Æneadem ille auspicatus est. Hac ratione Virgilius designatur a pluribus. Ovid. Trist. II, 533 seq. Martial. VIII, 56. 19. Auson. Epigr. CXXXVII. Sidon. Apollin. carm. II, 4; eadem Homerus Analect. Brunck. T. II. p. 194. — spumosum. De sublimitate hic agi non potest, quamquam Virgilius ea laude inclaruit, (Juvenal. XI, 178 seq.), neque de tumore, uem illud verbum indicare videtur, sed de scabritie, ad quam exprimendam spumosum plane ineptum videtur. Si conjectura locus concederetur, sic legerem: Arma virumque hoc non rugosum et cortice pingui? — Ut ramale vetus de grandi subere coctum. Obcurrit cortes rugosus apud Ovid, Heroid. V, 28. Priori versu comparat ille ineptus sum mtatis versus cum Virgilianis, quaritque, annon Virgihi versus horridiores sint et asperiores. Scabritism, quam illis tribuit, similitudine exprimit ab arbore desumpta, cujus cortex rugosus est et pinguis i. e. crassus. Sequenti versu Noster isti inepto quasi adciuit eadem similitudine utens et ad augendam ironiæ vim singula exaggerans. Pro simplici cortice rugoso et pingui adsumit ramale vetus de grandi subere. Suber, φιλλές, korkbaum, pantoffelbaum, describitur a Plin. XVI. sect. 13. et a Theophr. H. Pl. III, 16. ubi v. notas J. Budzei a Stapel. Illa arbor habet præter interiorem et tenuiorem etiam exteriorem et crassiorem corticem, qui exterior certis temporibus detrahendus est. Quod ni fit, sponte debiscit exterior cortex jam per se scabra rimosaque superficie, et in fragmenta se separat, unde superficies arboris horridior etiam et rugosior fiat necesse est. Posuit igitur Noster ramum vetustum grandis suberis, cortice statis temporibus demendo non culti, sed vetustate

jam emortui, solisque ardoribus siccati, hoc enim coctum significat, (cf. Virgil. Æn. XI, 554.) atque hac similitudine illam ridet, qua ineptus iste Aristarchus usus erat, simulque totum ejus de versibus Virgilianis judicium. Meisterus l. c. varios interpretum super h. l. conatus conlegit, in ordinem digessit, singulos examinavit et rejecit. Ipse aliam interpretandi vism ingressus est, quam multo acumine doctrinæque elegantia sibi muni-Argumentis omnibus, quibus ille doctissimus sententiam suam confirmare studuit, omissis, sensum tantum, quem arbitratur his duobus versibus contineri, adferam: Persius priori versu quærit: nonne tales versiculi v. 93. 94. 95. leviter, spumæ et corticis instar, fluunt? ut id magis lepidum reddatur, jurat per Virgilii carmen. Sequenti versu ipse sibi respondet: recte, leves sunt versus, ut ramale vetus cet.

98. Jam postulat Noster, ut risum effusiorem lectoribus moveat, exemplum
istiusmodi versuum, qui inepto adversuio
probentur. Quidnam igitur tenerum respicit boc juncturam eaque omnia, quibus
versus teneri et molles redduntur. laxs
cervice. Hoc intelligo de recitante, qui
capitis nutatione et motu concinnitatem
et numerum versuum prosequitur, id quod
inprobat Cicero in Orat. 18. et Senec.
Epist. 114.

99-102. inplerunt. Nominativus omissus est. Mimalloneis bombis. μιμάλλοτις, βάπχαι, βοηδρόμου. Hesych. Schol. Lycophr. 1236. et 1464. Stat. Thebaid. IV, 659 seqq. ubi v. Barth. De istis mulieribus, Bacchi currum præcedentibus, parum notum est. Bombus proprie sonus, quem apes edere dicuntur examen novum emissurse; deinde sonus cornuum. Catull. LXIII, 264. inplere cornua bombis pro: inflare cornua. v. 101. Bassaris i. q. baccha a Bassareus cognom. Bacchi. Manas, a universulyncem, curru Bacchi junctum. corymbis, hederæ racemulis fructu croceo seu baccis ornatis, habenarum loco. v. 102. Euion, svier, Hæc fierent, si testiculi vena ulla paterni Viveret in nobis? summa delumbe saliva Hoc natat in labris, et in udo est *Mænas* et *Attin*. Nec pluteum cædit, nec demorsos sapit ungues.

105

cogn. Bacchi. Euripid. Bacch. 141. ibi Intpp. reparabilis h. l. active, pro: sonos iterana cf. Intpp. Calpurn. eel. V, 20. Non quarendum solum, quid in his versibus omnino reprehendendum sit, sed quid Persius reprehensione dignum censucrit. Quidam existimant, versus molles factos esse in primis eo, quod primos et tertius, secundus et quartus versus in syllabas ejusdem soni desinant, et quod in primo, secundo et tertio versu eo loco, ubi cum verbo etiam pes terminatur, syllaba inveniatur ejusdem sonus cum pos-trema versus syllaba. Verum in hoc umquam mollitiem aut elegantiam posuisse veteres, aliunde non constat, potestque fieri, ut id, quod semper viticeum habitum est, casu aliquo in illos versus inrepserit, ut in optimis et Græcorum et Romanorum carminibus haud raro deprehendimus, atque longe aliud sit, propter quod Noster illos versus excitaverit. Fusius de structura horum versuum egit Jacobus Bononiensis Thesaur. critic. T. I. p. 667. ed. Grut. Ceterum plura debent esse in his versibus, sive Neronis sint, ut vetus interpres vult, cujus auctoritas tamen nullo modo ex Dion. Cass. p. 999. ed. Reim. confirmari potest, sive alius, quisquis ille fuerit, que Persio censuram mereri visa sunt. Certe tumorem unusquisque in illis adnoscet.

103. Hæc fierent i. e. hujusmodi versus scriberentur. Verba Persii cum gravitate tandem poetarum vanitatem reprehendentis. testiculi paterni, pro: sanguinis paterni. Sensus: si adhuc ulla in re, in sentiendo et agendo, patrum mores exprimere vellemus. viveret exquisite pro: ita nobis inesset, ut ad sensus nostros et actiones pertineret.

104. 105. summa delumbs cet. Que sequuntur Casaubonus ita interpretatus est: Delumbs hoc, i. e. delicatuli lujus (Neronis) poesis; natat summs saliva in labris, i. e. nullum habet solidæ eruditionis fundamentum, sed in extremis labris, ex superficiaria doctrina quadam nascitur temere et sine arte. Laudat tum Quintil. X. 3. ubi ex verbis: verba in labris nascentia interpretandi rationem sumsisse

Porro, in udo est, Can videtur. explicat: languida et mollia sunt camina, ut coria et multa alla aque immera et madefacta, robur suum et rior prior amittunt. Que interpretatio, nici sectoritate doctissimi illius viri sustanteratur, nemini, at arbitrer, satis facere pete Jam meam qualenneumque op proponam. delumbe est emerva mescula vis deest, molle, insipidem quidem suntma saliva, quod anget ineipidi : nam quum aliquid gasta exp rare volumus, saliva super linguam m sponte conligitur, que dissolvitur id, quel, quomodo sapiat, scire volumes. V, 106. videtur ex interpretamento esi su saliva natus esse. Hec forman, ne quis, explicare voluit per: matet in labris, idque porto per: jejunum est, unde, is udo est, postes erium, quibus postremo si alio quodam ad versum explendum asis inscite Manas et Attin additum e Olim levi mutatione locata nic legit: Sur ma dalumbe salina Hoc natat in labris jejuno; et Maner et Attin Nec plute cardit, noc demorsot sapit ungues; h sensu : bos adeo insipidum est et na movet, ut vel esurienti intra labra han atque in saliva, quam menera multi conligere solet, quesi netere videnter.

106. Nec plateam coult, cf. Horst. Set. II, 5. 7 sec. Habuere satiqui al parietes et grabbatorum plateas, cerans tabulas, in quas continue, atque an subjicerentur, repentines referrent e mentationes, ne e memoris elabore Pluteus erat tabula erecta ad unum la lecti cubicularis, nam ad alterum spood nuda erat. Gonsal comm. ad Petres. 115. Martial. III, 91. Codere prop dici potest de poetis, quorum medi parum procedit, et qui eam ob con omnem suem indignationem in plate effundent; h. l. translatum ad poems, is que elaborando parum sudatum est. morsos unques. Unquium conscis salliciti animi et quem sui ipates passet, signum est. Horst. Epod. V, 47 ses. ci infra Set. V, 162 seq. Sensus: nec se-pit multum laborem et studium. Quintil. X, 3. Nostrum laudet. cf. Hers.

"Sed quid opus teneras mordaci radere vero Auriculas? vide sis, ne majorum tibi forte Limina frigescant: sonat hic de nare canina Litera." Per me equidem sint omnia protinus alba, Nil moror. euge, omnes, omnes bene miræ eritis res.

110

Set. I, 10, 70 seq. quem locum Noster imitatus est.

107-134. Equidem semper statui atque etiam nunc me in eadem opinione esse confiteor, primam hanc Persii satiram ex duabus diversi argumenti satiris casu quodam esse conflatam, in quarum una mecessitatem satiras scribendi exposuerit, in altera scribendi et recitandi libidinem neavumque hominum de carminum virtutibus judicium acriter perstrinxerit, neque panca ex utraque intercidisse. Ad priorem mihi pertinuisse videntur v. 1-12, et 107. usque ad finem, ad posteriorem reliqui. Atque in iis versibus, quos ad alterem satiram pertinuisse diximus, non uno in loco videmus transitus adeo duros et abruptos, rerumque expositionem adeo mancam ac debilem, ut Persii manibus injuriam facere pæne videamur, si illa sic, ut nunc circumferuntur, ab eo profecta esse arbitramur, præsertim quum ex secunda, quinta et sexta satira perspicuum sit, eum non solere singula tam leviter adtingere, caque tantum rerum lineamenta ducere, ex quibus, quales sint, nemini innotescere possit, sed potius iis interdum justo diutius inhærere, nec minutissimas quidem partes negligere, ut omnes facere solent, qui ubertate ingenii destituuntur. Hec sane sunt, que suspicionem histuum præbeant necesse est, qui hiatus postea, interdum non satis feliciter, consuti rugas passim et plicas reliquerunt, quibus nunc quidem obsendimur. Ceterum nexus eorum, quæ nunc sequuntur, cum anteced. tolerabili ratione sic potest cogitari: Adversarius quum videst, disputando nihil profici, periculi mentionem facit, quod Persio inminest, nisi satiras scribendi consilium deponat. Pergit itaque: sint ista vel maxime, ut tu dicis, tamen solus contra ibis, et mordacitate tua nobilium turbam inritabis?

107. radere, pro: obsendere. Quintil. Instit. III, 1. quorum (sc. que discenda sunt) ne jejuna aique arida traditio acerteret animos, et aures prasertim tam delicatas raderet, verebamur. Mordax de eo dicitur, quod animum vehementer pungit; verum mordax est molestum, in-

jucundum. Indoles et natura satiræ Persianæ boc potest indicari.

108. Auriculas teneras. Diminutivi usus h. l. valde adcommodatus est; sic etiam Horat. Sat. II, 5, 32. teneras i. e. valificationibus adquetas, nudique veri interiores, projecum properum principum.

patientes. majorum, procerum, principum.
109. Limina frigescant. Horat. Sat. II, 1. 60 seqq. Liminibus apud poetas epitheta tribuuntur ab hominibus plerumque ducta, qui domum inhabitant. Ovid. Met. XIV, 708 seq. Amor. I, 6, 67 seq. Propert. I, 16. 17; II, 16. 23. Sed h. L. frigescant proprie ad limen spectat. gere enim dicuntur res, que non tractantur, ut de studiis notum est. Limina igitur, quæ adire prohibemur, frigere nobis dici possunt. De clientibus aut ho-minibus omnino, quos fortuna non admodum in deliciis habet, hic locus intelligendus est, qui diluculo jam ad patronos salutandos, ut sportulam adcipiant, aut ad comam invitentur, properant, in quorum numero Persii et Juvenalis tempore vel tribuni et prætores erant. Juvenal I, 101; V, 77 seq. Quis poterat ibi ferre veri amantem et propterea odiosum et molestum? Atque hoc quoque satirice rationi adcommodatum est, quod rei per se levissima periculo Persium territare studet adversarius, que res tamen maxima vulgo habebatur. sonat hic de nare canina, pro: naris canina ibi exprimit.

110. Litera, videlicet R, quam literam canis hirriens exprimit. Sensus: hic, in liminibus jacet canis hirriens, qui te a foribus divitum, quando eos salutatum is, abiget, invisum propter satiras. Canes catenarii in vestibulo ædium alebantur, ut latratu fures aut indicarent aut abigerent. Ut autem, si quis introiret, illum caveret, parieti inscriptum aut insculptum erat: Cave canem. Ovid. Trist. II, 459 seq. Petron. 27. et 77. Per me equidem cet. Similat Noster inridens, se ejus, quocum res sibi esse fingit, monitu a scribenda satira esse deterritum. protinus non h. L statim, sed nostrum: fortan, für die zukunft. alba, præclara. v. Ruperti ad Sil. Ital. XV. 53.

111. Nil moror sc. ea omnia esse al-

Vol. II.

Hoc juvat? Heic, inquis, veto quisquam faxit oletum.

Pinge duos angues: pueri, sacer est locus: extra

Meiite. discedo. Secuit Lucilius Urbem,

Te Lupe, te Muci, et genuinum fregit in illis.

Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico

Tangit, et admissus circum præcordia ludit,

Callidus excusso populum suspendere naso.

Men' mutire nefas, nec clam, nec cum scrobe? "Nusquam."

ba; itaque h. l. pro: non repugno. bene miræ, per ironiam.

112. Hoc.juvat? Horat. Sat. I, 1. 78. Ceterum juvat pro: delectat. Sensus: jamne tibi placeo? Haud scio an melius sit signum interrogandi delere. oletum, locus, ubi alvus exoneratur.

113. Pinge duos angues, ad indicandum scilicet, locum sacrum esse, ne quis eum vel mingendo vel alvum exonerando profanet. Ceterum cur duos angues? De hoc signo nihil mihi aliunde innotuit, alienumque videtur, quod Casaubonus ex Aristoph. Pluto 733. in partes vocat. Aptiora forsan sunt, que Heynius notavit ad Virgil. Æn. V, 84. Servius ad hunc locum: Nullus enim sine genio locus est, qui per anguem plerumque ostenditur. Sed idem Servius Persium, quem excitat, solum ante oculos habuisse videtur. sacer est locus. cf. Calpurn. Sicul. eclog. II, 55.

114. Meiite. Meiere extremum sæpe contumeliæ signum, qua locus aliquis adfici poterat. Juvenal. I, 131. Hoc ne Hoc ne quis faceret in tumulis, cippi titulus deprecabatur, adjecta sæpe inprecatione ma-la. Anthol. Lat. Burm. T. II. p. 145. Animadvertendum sane est, quam acerrimo sale et summa acrimonia simplex sensus: a censura morum pravorum, ut a re RACTA, abstinebo, expressus sit. discedo. Quasi similat se abire. Secuit cet. Statim revertens, consilio quasi mutato, Noster rursus incipit: Sed si idem aliis licuerit, cur mihi minus liceat? Secare a flagellis hoc ad satiram Lucilii translatum est propter vim et vehementiam, quæ in ea regnat. Cf. Horat. Epod. V, 4. 11. Sat. I,10. 14 seq. Juvenal. I, 165 seq.

115. Te Lupe, te Muti. Lupus et Mutius propter vitæ turpitudinem infames Romanorum proceres, in quos flagello Lucilius sæpe insonvit. genuinum fregit, for tius quam dentem inlidere, quod habet Horat. Sat. II, 1. 77; firmissimum den-

tem fregit, i. e. omni mordacitate et acerbitate in istos usus est.

116. vofer, callidus, sollers; artem Horatii id designat, qua jocando et quan non data opera in satiris suis pungit. ridenti amico. Particip, pro subst. positum; adject. pro subst. habet Virgil. Georg. III, 124. ridenti amico pro: risu venusto, jucundo. Hominum stuktitism risui exponit Horatius cum urbanitate semper jocando; hoc bene Persius expressit per: ridenti amico tangit vitium.

117. Illud tangit quoque cum delectu, levissimamque rationem exprimit, qua ritia carpi possunt. admisses, tamquam tandis, qui coram canat; simpliciter pre: lectus. Casaubonus jungit: admissus circum precordia, secundum Gracam dicendi rationem is quel noraridades. Minus bene, ut puto. Circum precordia ludere, idem est, quod risum movere, quo diaphragma precipue concutitur, jucundo carminum genere.

118. Callidus excusso populum suspendere naso. Callidus suspendere Grace. Suspendere aliquem nonnumquam est, confundere aliquem, facere, ut aliquis nescist, quid faciat, quidve dicat. Hoc maxime fieri solet, quum aliquis facete dicto ab altero pungitur, aliisque risum praebet, aut quum fastidiose ab aliquo excipitur, seseque contemptum et despectum sentit. Illud hic locum habet, quum adjiciatur escusso naso i. e. risu, quo nasus excuti-tur; hoc apud Horat. Sat. I, 6. 5. quum additum sit adunco naso, quod sannam designat et contemptum. Quintil. Instit. XI, 3. Naribus labrisque non fere quidquam decenter ostendimus, tamets derisus, contemptus, fastidium significari solet. Tolerabilior saltem est bæc explicatio, quam que in lexicis volgaribus exhibetur, etiemsi viris doctis forsan non sit satis factura.

119. Men' mutire nefus? Mutire cum delectu, ita loqui, ut nemo possit intelli-

Digitized by Google .

120

Heic tamen infodiam. vidi, vidi ipse, libelle, Auriculas asini Mida rex habet. hoc ego opertum, Hoc ridere meum, tam nil, nulla tibi vendo Iliade. Audaci quicumque adflate Cratino, Iratum Eupolidem prægrandi cum sene palles, Adspice et hæc, si forte aliquid decoctius audis. Inde vaporata lector mihi ferveat aure:

125

gere, quum id aperte facere prohibearis, cum scrobe pertinet al fabulam de Midæ tonsore, (Ovid: Met. XI, 90 seqq.) ut sequens

120. Heic tamen infodiam i. e. literis tamen mandabo, quod aperte dicere mihi non licet. vidi, vidi. geminatio verbi pertinet ad cupiditatem rei evulgandæ, quam ægre animo contineas.

121. Auriculas asini Mida rex habet. Male hoc ad Neronem trahitur. Manet Persius in similitudine, qua remota dicere voluit: omnia ea quæ aperte dicere mihi non licet; pro hoc id posuit, quod Midæ tonsor dicere prohibitus fuerat. Si fabula vera est, quam auctor vitæ Persii narrat, potuit omnino Cornutus hunc versum mutare (satis inepte ita: Auriculas asini quis non habet), non quia hoc versu Nero tangerettu, sed quia in se dictum hunc versum Nero suspicari potuisset. Verum hæc mera grammaticorum commenta esse

bellum, in quo illa descripsi.

122. Hoc ridere meum: Designatur per hoc natura et indoles libelli, pro: in quo stultorum mores risi. Non satis adcurate de genere satirse, quo usus est. tam nii, vel ex vulgi opinione, (cf. v. 2.) vel nemini nocens risus, quem animi causa exercui pulla lædendi cupiditate.

arbitror. hoc ego opertum i. e. meum li-

123. Iliade sc. Acci aut alius cujusquam inepti poetæ, quæ in pretio habebatur. Sensus: Meas nugas pluris existimo, quam insulsa opera poetarum nostræ ætatis.

123—134. Jam, quos lectores sibi optet, indicat. Omnes veri amantes ad lectionem invitat, omnes contra, quibus bonæ artes contemptui sunt, omnes procaces et superbos remotos esse vult.

123. Audaci quicumque adflate Cratino. Tu quisquis sis, qui adflatus es, i. e. in quem ingenium Cratini quasi transiit, um mores pravos hominumque stultitiam carpendi studio ducaris, quod in vetere Græcorum comodia præcipue regnabat.

audaci. audax enim crat in castigandis hominibus.

124. Iratum Eupolidem. Epitheton iratus non videtur pertinere ad indolem Eupolidis, neque ad scribendi genus, quo usus est; etenim remissius Cratino et Aristophane fuisse dicitur. Verum hæc non sunt ad vivum resecanda, præsertim quum sint, qui de Eupolide aliter statuant. prægrandi cum sene. Omnes interpretes Aristophanem intelligunt, et sane etlam ab Horatio (Sat. I, 4. princ.) et a Quintiliano (X, 1.) cum illis duumviris copulatur. Sed cur Persius eum prægrandem senem vocat? Hoc neque ad tempus, quo vixit Aristophanes, potest pertinere, (adjungitur enim vetustioribus ipso scriptoribus) neque ad ætatem ejus; etenim ætate minorem eum, quam Cratinum, obiisse prebabile est, quia a Luciano (Macrob. T. III, p. 227. ed. Reiz.) in longævis non recensetur, qui Cratini mentionem facit. Neque ea ratio, quam Casaubonus proponit, locum potest habere; dicit eum ob monendi et increpandi partes hoc nomen obtinuisse; quum lepidum, ingeniosum, dicacem eum potius dixeris, quam, quod senectutis proprium est, morosum et Forsan prægrandis severum in dicendo. dignitatem spectat Aristophanis, et senex vocatur propter tempus, quo vixit, remotum a Persii setate. palles, studiose legis. Juvenal. VII, 97. Sæpe pallor pro studio acri ponitur.

125. hæc sc. quæ ego scripsi. Decoquere est minuere, detrahere, inde limare, castigare. decoctius igitur pro: diligentius elaboratum.

126. Inde. Casaubonus explicat: ex eorum numero, qui aures purgatas habent veteris Græcorum comœdiæ lectione. Melius, ut mihi quidem videtur, inde cum taporata aure conjunxeris. Lector mihi ferveat i. e. vel frequens mihi contingat, vel adsidue et studiose me legat (prius magis placet) aure inde vaporata i. e. aure adcensa vel adcensus veteris comœdiæ

Non hic, qui in crepidas Graiorum ludere gestit Sordidus, et lusco qui poscit dicere, lusce, Sese aliquem credens, Italo quod honore supinus Fregerit heminas Areti ædilis iniquas:

Nec qui abaco numeros et secto in pulvere metas Scit risisse vafer, multum gaudere paratus, Si Cynico barbam petulans nonaria vellat.

His mane edictum, post prandia Callirhoen do.

130

scriptoribus eorumque carpendi vitia studio.

127. Non hic, qui in crepidas Graio-rum ludere gestit. Eos lectores nolo, qui nomine Romano superbientes omne Gracorum nomen, eorum cultum, elegantiam artesque contemnunt petulanterque se ge-Crepidæ soleæ crassiores, quibus Græci pedum plantas muniebant. Suet. Tib. 13. Balduin. de calc. 14. Erant Rome, qui luxu omnis generis diffluerent adeo, ut, priscis moribus in cultu ac victu plane desertis, externos induerent; erant contra, qui priscam gravitatem et severitatem in externo corporis cultu pres se ferrent, omniaque, quæ a peregrinis Romam advecta erant, contemnerent. Illi Græcos doctores, quibus disciplinam et institutionem liberorum committerent, domi habebant, magnique faciebant, his omnes Graci adeo ludibrio et contemptui erant, ut ubique illis inluderent. cf. Lucian. de mercede conduct. T. I. ed. Reiz.

128. Sordidus ad nimiam cultus negligentiam spectat. et lusco qui possit dicere, lusce. Hoc exemplo expressit Noster petulantiam et superbiam istorum hominum; ut

129. fastum et adrogantiam inanem. Sese aliquem credens. In sliquem latet emphasis. Quantivis pretii virum se existimans. Italo honore. Universa Italia jus civitatis quidem diu desideratum armisque petitum sensim paullatimque obtinuerat, verum municiplorum et coloniarum differentia, jus porro Latii atque Italicum remanit. Posuit Noster quemdam non jure Quiritium, sed Italico, magisstratu non Romæ gesto, sed Areti Hetruriæ oppido, inflatum; stultitia enim,

que cum omni fastu conjuncta est, rei, qua quis superbit, inanitate et exigniste augetur. supinus vidus corporis habitu declarat.

150. Hemina est dimidia pars sextarii. iniquas, justo minores. Juvenal. X, 99 seq. Ædilibus etiam in municipiis cara urbis erat mandata, ideoque et rerum venalium.

151. Abacus erat tabella, pulvere sua arena sparsa, in qua radio numeri scribebantur. Per numeros in abaco arithmetica, et per metas in pulsere secto geometria intelligitur: nam figuras mathematicas in pulvere tune depingi radio solere notum est. Inde vocat Cicero (Tusc. Qu. V, 23.) Archimedem: homunculum a pulvere et radio. Dues autem hæ disciplines pro omnibus artibus liberalibus posites sunt.

152. Scit risisse, pro: solet seu potest ridere. vafer i. e. facetum et lepidum m putans. multum gaudere paratus pro: nulla uberiori voluptate adfici, nullo jacundiore spectaculo frui potest, quam quum videt cet.

133. petulane nonaria, prostibulum, a hora nona, qua patebat aditus ad le seria. barbam vellat, spectat ad borum philosophorum świSuns, qua omnes contumblias et injurias sibi inlatas sequo anisno perferebant. Horat. Sat. I, 5, 133 seqq. Senec. de ira III, 38.

134. edictum i. e. fori negotia. Calirrhoen nomen scorti pro: scorto quocumqua. Sensus: hi mane fori negotia curent,
post prandium cum scortis rem habeant.
Ceterum quomodo Romani tunc temporis diem consumerent, disces ex Juvenal.
I, 127 seqq. Martial. IV, 8.

## SATIRA II.

# AD PLOTIUM MACRINUM DE BONA MENTE.

#### ARGUMENTUM.

HEC satira est epistola gratulatoria ad Macrinum die ejus natali missa, in cujus principio amicum suum nil nisi recta a Diis petere dicit, ideoque ei magno sacrificiorum adparatu non opus esse. 4. Hinc occasionem petit ad reliquorum hominum stultitiam severe notandam, quorum vota plerumque ejusmodi sint, at clara voce ea nuncapare erubescant. 16. Operas pretium esse scire, quid tandem de Jove sentiant. Eteaim si in Jovis locum nequissimum quemque mortalium substituissent, eique vota sua commisissent, non posse fieri, quin is plenus indignationis Jovem ipse inclamaret. 25. Verum Dece propteres ab hominibus contemni, quod vindictam illorum non continuo experirentur, sacrificiisque propitios reddi posse, existimari. 30. Jam quasdam species hujus stultitize profert, inepta vota avize aut materterze. 40. Ostendit deinde, ca stepe Doos regari, que, quo minus consequi possint homines, cos ipsos in culpa esse. 44. Hoc inlustratur exemplo ejus, qui multarum pecudum sacrificiis, Mercurio oblatis, greges suos angere velit, coque ipeo autem cos minuat. 51. Pergit porro: ex suis ipeorum ingeniis homines Deos metiri, pretiosasque res, quomiam sibi gratm et adcepte sint, etiam Diis placere, arbitrari. 68. Homines quidem in parandis sibi divitiis peccare, tamen utilitatem quamdam ex suo errore capere; aurum vero in templis ne minimum quidem usum habere-70. Coaligit tandem, gratiesimum munus, quod Diis obferre possimus, animum esse ad omnem virtutem probitatemque compositum, quo Superis oblato faustissima quevis ab illis nos esse inpetraturos.

Hunc, Macrine, diem numera meliore lapillo, Qui tibi labentes adponit candidus annos.

#### IN SAT. II.

1. Macrine. Quis fuerit Macrinus, ignoramus; scholiastes Plotium Macrinum vocat, eruditum bominem et paterno adfectu Persium diligentem-Hunc diem numera meliore lapillo. Sensus: dies natalis tibi sit faustus. Hoc expressit ea ratione, qua dies faustus quisque et ster apud quoedam berberos notabetur, conjectis nimirum in arcam lapillis et candidis et nigris. Plin. Epist. VI, 11. Plin. H. N. VII, Cap. 40. Catoll LXVIII, thet. orn. de tempore fugiente, fugam con-

148. Martial. IX, 53. 4 seq. Felices dies etiam creta apud Romanos signabantur. Horat. Od. I, 36. 10. meliore, al-

2. Nihil amplius est, quam diei natalis descriptio, candidus pertinet ad diei felicitatem. Ovid. Trist. V, 5. 13 seq. tibi, pro: vitm tum parti, quam vixisti. Quoque enim die natali annorum nostre eta-tis numerus mitate augetur. labentes epiFunde merum Genio. non tu prece poscis emaci,
Quæ nisi seductis nequeas committere divis.

At bona pars procerum tacita libavit acerra.

Haud cuivis promptum est, murmurque humilesque susurros
Tollere de templis, et aperto vivere voto.

Mens bona, fama, fides, hæc clare, et ut audiat hospes: Illa sibi introrsum et sub lingua inmurmurat: O si

tinuam declarans ac celerem, ut aqua in rivo leniter fluente. Horat. Od. II, 14. 2. Ovid. Met. XV, 174 seqq. 3. Funds merum genio. Genii reli-

8. Funde merum genio. Genii religio in celebranda die natali practipua erat. Tibull. I, 7. 49 seqq. ibique not. et obes. Heynii, et Jani ad Horat. Od. III, 17. 14 seq. Eadem die vota nuncupabantur pro incolumitate et felicitate relique vites. Prop. III, 8. 12. non tu prece poscie emaci. Hoc loco occasionem adripit, de votorum inprobitate et sacrificiorum superstitione sues ertatis conquerendis poscie i. e. ita petis, quasi tibi pro meritis aliquid jure debeatur. prece emaci i. e. prece, cui sacrificia sumptuosa adjuncta sunt, quibus Deorum benevolentiam et liberalitatem quasi emere studebant, cosque obligatione obstringere, ut se omnis generis felicitate adficerent. cf. infra v. 30.

4. Quæ nisi seductis nequeas committere Homines, quando cum iis aliquid communicare volumus, quod palam fieri nolumus, seducimus, seu ducimus in locum secretum, a turba remotum. v. Heyn. ad Tibull. II, 1. 84. Hoc bene translatum est ad Deos, quibus vota secreta flunt, cumque delectu positum est committere. De precibus præclare Juvenal. X, 346 seqq. et Senec. Epist. 10. ex Athenodoro: Tunc scito, te esse omnibus cupiditatibus solutum, quum eo perveneris, ut nihil Deum roges, nisi quod rogare possis palam. Nunc enim quanta dementia est hominum? turpissima vota Diis insusurrant; si quis admoverit aurem, conticescent, et quod scire hominem nolunt, Deo narrant.

5-7. Non quilibet justa et pia Deos rogat, non quilibet id potest facere.

5. bona, ut nostrates pro: magna. Horat. Sat. I, 1. 61. tacita libavit acerra. libavit, &spieres, pro: sumit thus ex acerra, arcula thuraria quadrata, ac de sere plerumque eleganter facta, unde thus promehatur, et in ignem injiciebatur, itaque pro: sacrificat, precatur. De acerra

v. Jani ad Horat. Od. III, 8. 2 seq. Ovid. ex Ponto VI, 8. 39 seq. Nec que de parva Dis pauper libat acerra, Thomminus, grandi quam data lance, velent tacita pro: tacite, votis submissa voce nuncupetis, ne iniquitas corum et fæditas aliis hominibus innotescat.

5

6. promptum, expeditum, facile. humilesque susurros i. e. pressos susuros. Humilis vor eadem ratione sed sensu contrario dici potest, qua alta vor dicitur.

7. Tollere de templis i. e. non adhibere amplius in templis vota facientes. Juvenal. VI, 538. et aperto sucere voto provota aperta facere, aut potius, its vivere, tam pura mente esse, ut non sit, quod timeat, ne alii vota sua andiant. Senec. Epist. 43. Rem dicam, ex qua mores astimes mostros, vis quemquam innemes, qui possit aperto ostio vivere. Janitores conscientia nostra, non superbia obpossit. Nam non cujusvis est, ita Deos precari, ut ab omnibus, qui circumstent, audiats, quia nihil in votis insit, cujus eum pudere oporteat, aed boni tantum hominis est et honesti. Martial. I, 40. 5 seq. Exemplum tacitarum precum exstat in Sophod. Electr. 638 seqq.

8. Mens bonz i. q. mens sanz. Juvenal. X, 556 seq. Petron. 3. finaz. i. e. ut homines bene de ipao exisiment. fides, ut fidem ipsi habeant. Erat sanc tunc temporis, cur fides a Diis peteretur. v. Juvenal. III, 145 seq. hospes, quicunque sacrificanti seu precanti adest.

9. Illa sibi introrsum inmarmurat. De toto h. l. cf. Juvenal. X, 23 seqq. sibi respicit prius: ut audiat hospes, eique contrarium est. Dicere vult Noster: hac ita murmurat, ut ipse solus intelligat, illa ita exclamat, ut omnes audiant. introrsum, nam sibi id facit. In vulgari sarmone etiam nostrates dicunt: ia sich kinein. Hoc introrsum videtur explicari per illud, quod sequitur: et sub lingua, is. Ita, ut illud murmur sub lingua maneat, nec foras exeat aliisque prodatur. cf.

10

Ebullit patruus, præclarum funus! et, O si Sub rastro crepet argenti mihi seria, dextro Hercule! pupillumve utinam, quem proximus heres Inpello, expungam! namque est scabiosus, et acri Bile tumet. Nerio jam tertia ducitur uxor! Hæc sancte ut poscas, Tiberino in gurgite mergis

15

Virg. Æn. X, 464 seq. Eadem ratione videtur Noster inmurmurat pro: murmurat, posuisse.

10. Ebullit. Antique ebullim pro: ebullierim, ebullit pro: ebullierit. Ebullierit sc. animam. Ebullire animum seu spiritum frequenter usurpatur pro: mori, (v. interpp. ad Petron. 42.) et tractum forsan a spuma, que animadvertitur in labris morientium, sed absolute, ut h. l. positum, me legere non memini. Mortem patrui exoptat, vel quod ea tutore moroso ac difficili liberetur, dissolutiusque luxuriæ indulgere possit, vel quod res familiaris a patruo relicta ad se venire de-Utrumque potest locum habere. Adjecto: praclarum funus / quasi bonum aliquod adprecantis animum similat. O si patruus moriatur, ut in pompa fune-bri magnificentissima meam erga illum pietatem declarare possim! Sciendum enim est, quo amplior esset res relicta, eo speciosiorem pompam funebrem ab herede duci solere; et hoc erat, quod stolidi senes omnibus votis cuperent, et in quo exspectando avaritis et sordium infamiam, dum viverent, facile sustinerent. Hoc respiciens iste nebulo illo adjecto bene precantis speciem mentitur.

11. Sub rastro crepat argenti mihi seria. i. e. in agro colendo occupatus, ipse tenuis et pauper, thesauro invento ditescam. Juvenal. l. c. deziro Hercule. Torrentius ad Horat. Sat. 11, 6. 12 seq. ait, Herculem thesaurorum abditorum præsidem case. Aliunde hæc res nota non est.

12. 13. 14. pupillumve utinam - expungam. Expungere proprie de lis dici, qui literas in tabulis ceratis delent, disputat Havercamp. ad Tertullian. apologet. 2. Scholisstes dicit, tractum hoc esse a militibus, qui expuncti dicerentur, quando missionem adcepissent. cf. Plaut. Curcul. IV, 4. 24. h. l. est pro: delere, e medio tollere. Votum hoc est tutoris legitimi, qui pupilli erat proximus aghatus, ad quem itaque, pupillo mortuo, hereditas pervenire debebat; hoc indicant verba: quem proximus heres inpello. In castimoniam, qua deberent ad Deos ad-

XII tabulis nempe legitur: si pater fumilias intestato moritur, cui inpubes suus keres escit, agnatus proximus tutelam nancitor. Hujus tutelse ratio continebatur, in spe subcessionis, ut, qui commodum haberet subcessionis, idem onus tutelæ susciperet. Major itaque fit voti inpietas, quum sit in pupillum conceptum, qui illius inpurissimi fidei et tutelæ erat commissus. Ad quod tamén votum faciendum tutor facile cupiditate et avaritia poterat perduci, presertim quum nemo facilius, quam ipse, hujus voti posset com-pos fieri, modo ita id fieret, ut leges ct judicia caverentur. Hanc igitur expun-gendi seu tollendi pupilli obportunitatem a Diis tutor iste precari videtur. Ad-commodate h. l. inpello pro: sequor; studium enim simul submovendi antecedentem involvit. Namque est scabiosus. Adjecta causa, tamquam ab animo benevolo votum hoc proficiscatur, corpore enim morbido utitur et vitam vivit insuavem, qua libenter ipse mortem commuta-Omnem rem conruptam Juvenalis duoque scabiosam vocat. Acri bile tumet, δριμαΐαν χελλη Ιπόν Ιχυ. De omni morbo hoc est intelligendum, qui nimia bilis abundantia solet excitari. Plato in Tiabundantia solet excitari. Plato in Ti-mæo T. IX, p. 420. ed. Bipont. tumet abundantiam bilis ipsam indicat. Horat. Od. I, 13. 4 seq.

14. Nerio jam tertia ducitur unor. Avarus iste non aperte vota sua exprimit, alterum beatum prædicando, qui tertiam jam uxorem efferendam curat, quartam igitur cum dote exspectare possit. Ceterum avaritiæ votum, per invidentiæ significationem expressum, utrumque vitium, ut solet esse, conjunctum egregie declarat. cf. Martial. X, 43.

15. 16. Hæc sc. tam nefanda, sancte ut poscas, ut vota sceleratissima Diis probentur tamquam pura mente facta; (quis non adnoscit gravitatem et vim, qua hæc enunciata sunt!) Tiberino in gurgite cet. cærimonias et ritus religiosissime observas. Reprehendit nimirum Noster cos, qui Mane caput bis terque, et noctem flumine purgas.

Heus age, responde: (minimum est, quod scire laboro:)

De Jove quid sentis? estne ut præponere cures

Hunc — "cuinam?" cuinam? vis Staio? an scilicet hæres,

Quis potior judex, puerisve quis aptior orbis?

Hoc igitur, quo tu Jovis aurem inpellere tentas,

Dic agedum Staio: proh Jupiter! O bone, clamet,

cedere, in corpore tantum sitam esse putarent, pietatem vero et integritatem mentis, ut votorum ipsorum natura satis abunde indicaret, turpiter negligerent. Cic. de legg. II, 10. Quomodo preces et vota hominum a Jove exaudiantur, lepide commentus est Lucianus Icaromenipp. T. II, p. 781 seq. ed. Reiz. ubi multa quoque vota inpie et stulte facta Tiberino in gurgite mergis proferuntur. Mans caput bis terque. Gurgite pro: flu-mine. cf. Juvenal. VI, 523. Priusquam ad Deos adcederent, aut sacra Diis facerent, corpus, aut manus tantum, vel aqua marina vel fluviali abluere mos erat ab ultima jam antiquitate, ut ex Homero constat, observatus; quo admonerentur homines, ut corpus omni squalore, sic etiam animum a vitiorum contagio purum esse debere. Ovid. Past. IV, 313 seqq. Virgil. Æn. II, 819. terque. Numerus ternus in his rebus usitatissimus. Tibull. I, 11. 34. Virgil. Æn.

16. et noctem flumine purgas. Noctem posuit pro ils omnibus, quæ noctu adcidere hominemque commaculare posse credebantur. Aristoph. Ran. 1376 seq. Plut. 656 seq. Cic. pro Cœlio 14. Ovid. Amor. III, 7. 43 seq. Virgil. Æn. VIII, 69 seq. Tibull. II, 1. 9 seqq. Petron. 104.

VI, 229. Petron. 131.

17—23. His, quæ sequuntur, poeta docet, inpia hominum vota Diis adeo ingrata esse debere, ut iis auditis Jupiter, vel inpurissimo quoque mortalium judice, indignationem vehemeutissimam non sit cohibiturus. 17. Heus. A postrophe est ad illum, quem paullo ante inpura et sortida vota Diis facientem Noster induxerat.

18. estne sc. Jupiter tibi tanti, ut meliorem eum existimes cet. boc enim significant illa: ut praponere cures. Huc spectat superius: minimum est, quod scire laboro seu vehementer capio, quia cuivis promptum erit respondere, Jovem omnibus mortalibus esse longe potiorem.

19. Hunc, Jovem. Adpellatus illa, ignarus, quo Persius tendat, scire cupit, quid sibi velit hac interrogatio; continuo interpellat Persium ex eo quarrens: carinum se. proponam Jovem; et Noster, quasi circumspiciens et cogitabundus, quenanam dicat, repetit illud: carinam? sed statisa, tamquam noht amplitus hasitando adversarium morari, aliquem veluti de turta temere nominana, querit: ses stato? et quum paullulum ille admirans Persium in istum incidisse, in respondendo hasit et urget illum Persius quarrendo: an acidicet hæres sc. in judicando, pro: am adhuc incertus es?

20. Quis potior judez, puerisque quis aptior orbis sc. sit, utrum Jupiter an Rai-Acerrimum flagelli satirici ictum in Staium quendam intendit, homuncionem nobis ignotum, conruptelse autem et inprobitatis infamia tune forsan nobilis Ex historia famosissima judicii Juniani (Cic. Cluent. 24. Brut. 68. Vern II, 32.) mutuatum esse Persium Staii nomen indicare videtur scholiestes, cujus verba h. l. conrupta et mutilata sunt, et Casaubonus eum secutus est. ille judex apud Ciceronem est C. Stolemus. aut Staienus, ut alii legunt, neque Persius solet longinqua petere et ea negligere, quæ ante pedes sunt. Ceterum ridet Noster hac interrogatione dubitationesa adversarii, quum Stains omnium judicum conruptissimus et puerorum orborum pes-tis esset, ejusque infimia, quum ipoe Jevi componetur, fit illustrior.

21. quo tu Jovis aurem inpellere tentus
i. e. vota, que Jovi facere audea. Inpellere enim de ventis dicitur, deinde de sono, qui aures quasi ferit. Virgil. En. XII, 618 seq.

22. proh Jupiter, conf. Horat. Sat. I, 2. 17 seq. exclamatio a sensu indignationis accertimo orta.

25

Jupiter! at sese non clamet Jupiter ipse?

Ignovisse putas, quia, quum tonat, ocius ilex

Sulfure discutitur sacro, quam tuque domusque?

An quia non fibris ovium Ergennaque jubente

Triste jaces lucis evitandumque bidental,

Idcirco stolidam præbet tibi vellere barbam

Jupiter? aut quidnam est, qua tu mercede deorum

Emeris auriculas? pulmone et lactibus unctis?

30

23. at sess non clamet cet. Nonne Jupiter ipse quoque indignatione commotive exclamabit, se ipse adpellans, quum alium adpellare nequest, quumque, vel te judice, Staio sit potior?

24—29. Tune putas, Jovem tibi ignoscere, quum non statim ab eo puniaris? Hanc sententiam alii aliter extulerunt. Virgil. Æn. IV, 208 seq. Claudiau. Epist. ad Hadrian, 38 seq. Senec. Hippol. 1128 seq. Juvenal. XIII, 100 seq. Lucan. III, 448 seq.

24. ocius h. l. pro: prius, sepius.

25. sulfure sacro i. e. fulmine, metaphera ex observatione nata videtur. Senec. Quest. nat. 11, 53. Quocunque decidit fulmen, ibi odorem sulfuris esse certum est. Plin. H. N. XXXV, 15. Virgil. Æn. 11, 698. Epitheton sacrum et fulmini et sulfuri aptum est; fulmen enim est telum Jovis proprium, et sulfuris frequens usus erat in explationibus et lustrationibus cum apud Græcos tum apud Romanos.

26. 27. Verba sic ordina: an quia non jaces (in) lucie triste et evitandum bidental fibris ovium et Ergenna jubente. An quia non jaces percuesus Jovis fulmine. Hoc expressit ex ritu antiquo, quo fulgu-riti, vel loca fulmine tacta, ex Hetruscorum more et instituto procurabantur. Jaces traxit Casaubonus ad Numæ legem, qua fulmine ictum in genua tolli vetabatur, v. Festum in voce Occisum. Nimis argute, ut opinor; omnino potest intelligi et dici de occiso. Virgil. Æn. I, 99. ibi v. Heyn. bidental locus proprie fulmine tactus, cosisque bidentibus expiatus; h. l. ad ipsum hominem translatum. Salmas. ad Solin. p. 799 seq. evitandum pedibus enim calcare hujusmodi locum nefas habebatur, idcirco sepiebatur et claudebatur. Horat. in arte 471. trute vel ab omine, vel ab offectu; tristes enim facit viatores talis casus memoria et monimentum. /w-

cis. fiunt nempe vota in templis, que plerumque inumbrabat lucus, in quo arbores, quia non cadebantur, erant altissimes ideoque fulminibus magis expositse, inde lucorum fulmine tactorum frequens mentio apud veteres. Hoc periculosum quo-que fuit in lucis versantibus et templa adeuntibus, tempestate subito oborta. quia non jaces (in) lucis significat ergo: quia non continuo votis factis, in ipso loco sacro, a Jove fulmine tangeris. fibris ovium Ergennaque jubente. Hujus rei pro-curatio non nisi certis ritibus et haruspiciis fieri poterat, adhibebaturque ad eam rem sacerdos fulgurum conditor, cui nomen erat Hetruscum Ergenna; qui inspectis ovium intestinis (fibris), quid factu opus esset, ostendebat. Huc referas juopus esset, ostendebat. Huc referas ju-bente. cf. Juvenal. VI, 586 seq. et ibi Ruperti. Intpp. Lucan. I, 606 seqq. Kirch-mann. de re fun. Rom. II, 3. Lucian. Jupit. confut. T. II. p. 638. edit. Reis. el démort rods incorédous nas dystàs àpisσες, και σοσούσους ύβριστας και βιαίους, και દેવાર્ક્સકાર કેટ્રોંગ જાગ્ય જરુદ્રદેશક પ્રદ્વાગર્કેન્દ્ર, ત્ર Aifor, fi riùs lover, obdir adinovens ; briore & χρηστός στα nal δεισ ίδιατόρο: ς ο σιωσβε, & Ζεῦ, Å εἰδὶ σεῦνό με Siμις είδικα; nec habet Jupiter, quod respondent.

28. Idcirco putas, Jovem se tibi ludibrio prebere? barban vellere pro: quocumque contumeliae et vexationis genere. conf. Sat. I, 133. stolidam, hoc ad eum proprie pertinet, qui volens barbam vellendam præbet, aut cuicumque contumeliae, à arábua: illam similans, sponte se obfert, neque eam propulsat. Horat. Set. I, 3. 133.

29. 30. aut quidnam est, qua tu mercede deorum Emeris auriculas. quidnam est, qua mercede pro: quidnam est, quo tamquam mercede. emeris auriculas deorum. Facete; scilicet ut exaudiant precest uas sacrificiis tamquam mercede conducti. pulmone et lactibus unctis? pro

Ecce avia, aut metuens divum matertera, cunis
Exemit puerum, frontemque atque uda labella
Infami digito et lustralibus ante salivis
Expiat, urentes oculos inhibere perita.
Tunc manibus quatit, et spem macram supplice voto
Nunc Licini in campos, nunc Crassi mittit in ædes.
Hunc optent generum rex et regina! puellæ

35

sacrificiis quibuscumque. lactibus unctis, pinguibus intestinis. Nonius in Lac: Lactes dicuntur intestina.

31—38. Aliud votorum genus Noster tangit, que superstitione anus pro infante puero die ejus luètrico suscipit. Omnia ita exponit, tamquam ante oculos gerantur.

51. metuens divum, superstitiosa.
52. uda epitheton aptum infantium

labris.

33. infami digito, i. e. medio, cujus objectu veteres hominem infamem solebant notare. Petron. 131. Antholog. Lat. Burm. T. II. p. 528. Juvenal. X, 52. ibi Ruperti. Spectat id, quod anus facit, ad incantationem, qua a morbis, quos venefica possent inmittere, puerum vindicare studet. Petron. L c. Salivan lustralem, qua incantationes et fascina prohiberi credebantur, fronti et labellis inlinit, idque facit infami digito, quod rem ridiculam reddit. Forsan hoc a curatione oculorum ferventium profectum est, ad quos sanandos saliva mulieris jejunæ adprime, ut veteribus erat persuasum, utilis habebatur. Plin. H. N. XXVIII, sect. 22. Ceterum die lustrico, qui puellarum octavus, puerorum nonus erat, recens nati lustrabantur, votaque pro eorum salute nuncupabantur. Præcipua hujus superstitionis pars pertinebat ad vetulas cognatas, que natorum cunis exemptorum frontes et labella sputo pulvere misto sigmabant ad incantationes prohibendas. Quibus peractis ad vota ipsa pro puero suscipienda se convertebant.

34. urentes oculos inhibere perita. Inhibere h. l. est prohibere, facere ut non noceant. urentes oculi sunt oculi noceantes veneficarum. Virg. Georg. II, 196. Infantes non solum sed et pecudes fascinari posse oculis alicujus muliercules credebant veteres; Plinius quidem (H. N. VII, sect. 2.) narrat, Cicerone auctore omnes feminas oculis nocere, que duplices pupillas habeant. cf. Virgil. Eclog. III,

103. Ad fascinum ab infantibus prohibendum colebant quoque Deam Cuninass Lactant. I, 20. S6.

35. Tunc manibus quatit, i. e. sublimem adtollit manibus, euroque quasi Dis estandit præsentibus, eorumque tutale commendat. Cassubonus laudat Homer. Il. & (474 seqq.) spem macram i. e. puerum infantem, de quo nihil certi adhue sperari possit.

36. Nunc Licini in campos. bonus intelligit Licinium Stolonem, ut tunc res erant, locupletissimum (Liv. VII. 16; Gell. VII, 3.) qui sua insins lege, quam contra patriciorum opes pertulerat, ne quis plus quan quingenta jugera pos-sideret, M. Popilio Lenate pratore dana-natus est. Liv. VII, 16; Valer. Max. VIII, 61. 3. Crassi in ades. Crassum illum a Parthis cum exercitu occisum ædium amplitudine et maguificentia mire fuisse delectatum ex Plutarcho notura, Sed exempla hac fortasse antiquiora sunt. quam ut Noster ea respicere potuerit. Malim igitur eos sequi, qui, vetere interprete monente, Licinium Angusti libertum intelligunt, de quo Juvenal I, 109. XIV, 306. Ejusdem farines mili Crassus videtur esse. millit in campes pre: precatur, ut possident olim hac aut hujusmodi latifundia; sic quoque adcipio Virg. En. XI, 47. Mittit non positum esse pro: defert, ut Fillebornius ex Sueton. Calig. 25. et Joseph. Antiq. XIX, 1. conligere voluit, satis indicat adjectum: supplici voto, et more receptum fuisse, ut recens nati in ædes amplissimas et spectatissimas ominis causa deferrentur, neque aliunde, neque ex locis in partes vocatis conligi potest.

37. Hunc optent generum rex et regina. Rex et regina pro nobilissimis et bestissimis positi sunt. optent scil. propter venustatem, pukhritudinem et dignitatem corporis. Similis color orationis est apad Catull. LXII, 42; Virg. Æn. XI, 582

seq. Georg. I, 31.

Hunc rapiant! quidquid calcaverit hic, rosa fiat!
Ast ego nutrici non mando vota: negato
Jupiter hæc illi, quamvis te albata rogarit.

40

Poscis opem nervis corpusque fidele senectæ. Esto, age: sed grandes patinæ tucetaque crassa Adnuere his Superos vetuere, Jovemque morantur.

Rem struere exoptas cæso bove, Mercuriumque Arcessis fibra: Da fortunare penates!

45

38. puellæ Hunc rapiant, fortius quam: ametur a puellis. quidquid calcaverit hic, rosa flat. (Contrarium est apud Petron. 44. Is quacumque ibat, terram adurebat.) Secundum Casaubonum votum hoc est pro absoluta omnibus numeris felicitate. Mihi hæc quoque ad vota pro pulchritudine et venustate pueri spectare videntur, cujus curam Horæ ac Gratim sustineant, quibus comitatus, quocumque se convertat, omnia efflorescere sub vestigiis suis videat. Aut his verbis is describitur, cujus omnes Dii præcipuam curam agunt, seque ei semper adesse, quocumque se contulerit, signis manifestis ostendunt. Claudian. XXIX, 86 seqq. Calpurn. ecl. IV, 107. Ceterum venustam corporis speciem non semper et ubique optabilem esse, egregie docet Juvenal. X, 289 seq.

39. Ast ego nutrici non mando vota. conf. Horat. Epist. I, 4. 6 seqq. In prioribus, v. 31, de avia et matertera sermo est, nutricis autem nulla mentio. Hic versus itaque cum præced. sic jungi potest: Matertera et avia vota quidem suscipiunt pro puero inepta et sæpe noxia (Juvenal. X, 104 seq. et 290 seq.) at nutricum vota longe ineptissima solent esse, huic ego numquam permitto, ut vota pro puero faciat. Sed potest quoque nutrix sensu latiore sumptum esse, ut ess omnes significet, quæ pueri curam agere soleant, ideoque aviam quoque et materteram. Hoc rectius puto, nexusque sententiarum inde fit simplicior. Avia aut matertera illa quidem puero prectur, sed male sedula id facit injussu meo, quippe qui non ignorem, eam, quæ vera bona sint, nescire.

- 40. negato Jupiter hæc illi, subficiat proinde, Jupiter, semel te rogasse, ut ejus votorum numquam rationem habeas, quamvis te albata rogarit, quamvis religiosissime, ritibus diligenter observatis, rogarit. albata enim ad cultum spectat vota

facientium aut sacrificantium. Horat. Sat. II, 2. 61. Ovid. Trist. II, 653 seqq. Tibull. II, 1. 15 seq. 41—51. Pergit inanitatem perstringere

41—51. Pergit inanitatem perstringere corum votorum, que quominus rata esse possint, illi ipsi, qui ea suscipiunt, inpedimenta esse solent.

41. opem nervis, i. e. roborationem nervorum debilitatorum, vel simpl. corporis languidi et infirmi. fidele senectæ i. e. quod senectutem non deserat, quod integrum in senectute maneat, nec eadem ratione hebescat, qua annorum numerus augetur.

42. Esto, ags: pro: age, per Deos licet, ut voti compos sis. grandes patinæ pro iis rebus positæ sunt, quæ in illis patinis adponebantur, quibus quoque amplitudo patinarum adcommodabatur. Juvenal. IV, 131 seqq. Horat. Sat. II, 2, 95. tuctaque crassa opiparum erat ferculum sed nobis ignotum.

43. his, votis tuis. morantur, inpediunt, quominus tibi facilis esse possit, etiamsi velit. Sensus totius loci est: Gula tua facit, quominus voti damneris. conf. Horat. Sat. II, 3. 288 seqq.

44—51. Sequitur aliud exemplum ab iis petitum, qui amplissimis sacrificiis greges suos volunt augere, quum tamen non possit fieri, quin ipsa fréquenti mactatione minuantur. casso bove, seque ac versu seq. fibris pro sacrificiis omnino. Ratio, cur Mercurii, b. l. mentio facta sit, peti potest ex Homero 1l. & 489 seqq. cf. Horat. Sat. II, 6. 4 seq. Ovid. Fast. V, 689 seq.

45. Arcessis i. e. vocas in auxilium; sacrificiis hoc efficere optas, ut Mercurius præsens te exaudiat. Da fortunare penates, Græca dicendi ratio solemnis. Callim. Hym. in Dian. 6. Ovid. Met. I, 486. Trist. I, 1. 34; sensus: permitte, ut penates facultates meas prosperent.

Da pecus, et gregibus fetum! quo, pessime, pacto, Tot tibi quum in flammis junicum omenta liquescant? Et tamen hic extis et opimo vincere ferto Intendit: jam crescit ager, jam erescit ovile, Jam dabitur, jam jam: donec deceptus et exspes Nequidquam fundo suspirat numus in imo.

Si tibi crateras argenti incusaque pingui Auro dona feram, sudes, et pectore levo Excutiat guttas letari prætrepidum cor. Hinc illud subiit, auro sacras quod ovato

55

50

46. quo, pessime, pacto, sc. dari id a Mercurio potest. Illo pessime stultitiam magis quam malitism Noster videtar notare.

47. junicum omenta. In secrificiis nempe optimas et pinguissimas hostise et victime partes omento involutas comburi esse solitas ex Homero satis notum est. Il. a, 460; 9, 240. conf. Catull. XC, 6. liquescant, adposite ad omenta, que adipe constant, pro: crementur.

48. Esta (cor, pulmo, lien, jecur cet.)
Dis in sacrificiis praccipue reddebantur.
Virg. Ge. II, 194. En. XII, 215 seq.
ferto. Fertum libi genus, cujus in sacrificiis frequens usus. vincere perficere id,
quod optat. hic. sc. stultus.

49. jam crescit ager cet. Ad naturam hominis cupidi adcommodate hoc, qui, quod cupit, esse quoque existimat. crescit ager, hoc esse potest, vel insolita fecunditate sata in agro efflorescunt, vel ipse ager fit major adjuncta alia parte, quæ, data aliqua opportunitate, parata est: hoc spectat da fortunare penates. crescit ovile. i. enumerus ovium jam frequenti fetu augetur; hoc respicit da pecus, da gregibus fetum.

50. 51. Jam dabitur sc. quod adsiduis sacrificiis a Diis peto. jam, jam, fiduciam exprimit stultissimsm. donec deceptus et exspes Nequidquam cet. Que ad illum stultum proprie pertinent, translats sunt ad numum in imo arces fundo. Is quasi contubernales suos alium post alium viderat depromi, sacrificiisque inpendi, semperque speraverat fore, ut arca novis advenis, Diis tandem exoratis, compleretur, atque ut ipse inmotus in sua sede maneret. Sed tandem deceptum se sentit et jam exspes suspirat, quum ad postremum ipse depromatur. Vulgaris ratio foret: tandem ille stultus deceptum et spe destitutum se intelligit et nihil se egisse facultatibus sacrificiorum amplitudine et copia

profusis, quan suspirans in imo sus fando numum unicum adhuc restratus animadvertit.

animarecut.

52-58. Tu house ineptissime, Dees ex tuo ingenio metiris, existimasque, est eadem ratione auro et argento delectus, ut tu tuique similes. Ex hoc nimirum fonte profluxit insana ista ratio, qua divitire ex vits usu ablate in temptis congerantur, ubi ne minimum quidem use habent. crateras argenti incusaque ping Auro dona, creteres argentess auro con tas, Senec. Epist. 5. Non hobemus artas, Senec. Epist. 5. Non hobemus argentum, in quod solidi carri collatura descendit. cf. Virg. Georg. II, 192. Æs. V, 534. Hujusmodi crateris descriptio est apud Stat. Theb. VI, 531 seqq. piagni, Luragel, splendido. Verba, quas sequentr, sic ordino sensumque eorum ita constituo: Cor pratrepidum leteri, i. e. properari, in letitiam promum; (in) pecturi letari, in letitiam promum; (in) pecturi ministra pecturis parte (cf. Juralavo, in sinistra pectoris perte (cf. Jurenal. VII, 159 seq.) exception gutten, lacramas tibi excutist ipso gaudio. Bet igitur est cumi ornetu detracto: pu gaudio autues et lacrymeris. Aliter de aliis hic locus exponitur. Casasbons legit excutius et leturi sumit pro infinit. hist. Bentleius ad Horat. Od. II, 19. 5. cujus auctoritatem in textu h. l. const endo Reizius secutus esse videtur, cell-nem verborum et sensum sic constituit: Sudes, et cor pratrepidum sive propere latari, excutiat guttas sudoris pectere la sive sinistra parte corporis, udi cur sull, et sudor erumpere solet. In quo ma chimdit, quod excutiat guttas de sudore intelligitur, quum jam præcesserit sudes, et quod in sinistra potissimum parte pecters sudor erumpat, quod in re et natura positum esse non existimo.

55. Hinc, quia tibi aurum vehementer

Perducis facies. nam fratres inter senos. Somnia pituita qui purgatissima mittant, Præcipui sunto, sitque illis aurea barba.

Aurum vasa Numæ Saturniaque inpulit æra, Vestalesque urnas et Tuscum fictile mutat. O curvæ in terras animæ, et cœlestium inanes! Quid juvat hoc, templis nostros inmittere mores,

60

placet, tuque Deos ex ingenio tuo metiillud subiit, illud profectum est.

ovato, hostibus erepto.

56. Perducis facies sacras, simulacra Deorum obducis. Virgil. Georg. IV, 416. nam fratres inter aenos Somnia cet. Exempli causa Noster aliquem inducit loquentem, qui vel somniis monitum se esse putat, vel oracula per somnum adhuc exspectat, eamque ob rem ils Diis, quos misisse aut missuros esse vera somnia existimat, aliquid, quod ipsis cordi fore arbitratur, vovet. fraires aenos. Scholiastes ex Acrone profert, in porticu Apollinis Palatini fuisse Danaidum effigies, et contra eas sub divo totidem equestres filiorum Ægypti. Quasdam ex illis statuis oracula postulantibus per somnum dedisse. Apud Propert. II, 23. 1 seqq. et Ovid. Trist. III, 1. 59 seqq. de por-ticu illa et de statuis Danaidum inter columnas sermo quidem est, verum filo-rum Ægypti nulla mentio. Sed veterum testimoniis destituti sequamur Acronis auctoritatem.

57. Somnia pituita purgatissima, i. e. Somnia, qua proficiscesomnia vera. bantur a corporis aliqua conditione, ut veteres opinabautur, falsa erant et inania. Macrob. somn. Scip. 5. Per somnia futura posse provideri veteribus fuisse persuasum, quum naturam somniorum non satis cognitam perspectamque haberent, nobis mirum esse nequit. Proinde etiam de somniis veris et falsis multa apud veteres legimus, que sibi invicem repugnant. Hoc loco intelliguntur somnia, quorum probabilis ratio a conditione corporis nulla reddi poterat, numinis igitur alicujus vi et efficaciæ adscribenda. Cic. de Div. I, 43. Suet. Vesp. 7.

58. Pracipui sunto i. e. pracipue a me colantur. Sitque illis aurea barba. Et ex stoicorum et ex nostro sensu votum sane ridiculum, non sic ex vulgari opinione. Signis vel ex ebore vel marmore vel ære factis aureos capillos barbamque

auream sæpe adpositam fuisse constat. Cic. de Nat. D. III, 34; Æl. V. H. I, 20; Valer. Max. I, 1. 2. Lucian. in Tim. T. I. p. 107. ed. Reis. An Schef-ferus autem inde verba Petronii Cap. 58. licet barbam auream habeas, recte interpretetur per: licet Deus sis, videant eruditi.

59. 60. Idem error, pergit Noster, mutat vetustissima vasa aenea et fictilia, a majoribus ad res sacras faciendas adhibita, in aurea. *inpulit*. Inpellere dicitur de eo, qui aliquem de statu aut dejicit, aut labantem facit; verbum e re gymnastica translatum h. l. pro: e templis removit. Adjecta verba Numæ et Saturnia pertinent ad vetustatem exprimendam. talesque urnas, urnis, quibus utebantur Vestales ad aquam hauriendam in sacrificiis Veste adsidue celebrandis. Ovid. Fast. III, 11 seq. Tuscum fictile. Ab Hetruscis, qui in plastica et figlina præ ceteris excellebant, omnes fere ritus religiosos cum instrumentis ad Deorum cultum pertinentibus Romani adceperunt. De artis plasticæ incrementis et ortu v. Plin. H. N. XXXV. sect. 43 seq.; idem narrat sect. 46, sua adhuc ætate in sacris fictilibus prolibari simpuviis. mutat pro: usum eorum tollit. Cum his fictilibus instrumentis religionem etiam et pietatem sublatam esse e templis veteres memoriæ prodiderunt. Juvenal. VI, 342

61. O curvæ in terras animæ. in terras i. e. quæ terram solam spectant, quæ ad rectam de Diis notionem se erigere nequeunt, humanæque naturæ inbecillitates ad eos quoque transferunt. conf. Lactant. Instit. II, 2. 13. curvæ pro: pronæ. Et tamen jussit natura homines erectos ad sidera tollere vultus. Ovid. Metam. I, 84 seq. Silius Ital. XV, 84 seqq. cælestium (rerum) inanes pro: na-

ture Deorum ignare.

62. Quid juvat hoc, inmittere pro: in quam utilitatem inmittitis; et inmittere templis nostros mores pro: mores nostros Et bona Dis ex hac scelerata ducere pulpa?

Hæc sibi conrupto casiam dissolvit olivo:

Et Calabrum coxit vitiato murice vellus.

Hæc baccam conchæ rasisse, et stringere venas

Fèrventis massae crudo de pulvere jussit.

Peccat et hæc, peccat: vitio tamen utitur. at vos

65

ad Deos transferre. Plato in Euthyphr. T. I. p. 33. ed. Bipont. φεάσοι δά μι, τίς ἀ ἀφίλια τοῖς 9ιοῖς οδσα ἀπὸ τῶν δάφων ὧι πας ἡμῶν λαμβάνουτα. ἀ μὶν γὰς δίδιου, παινὶ δῦλου. οἰδὶν γὰς ἐστιν ἐμῶν ἀγαθὸν ὅ, τι ἀν μὰ ἐκιῦνα δῶντν ἀ δὶ πας ἡμῶν λαμβάνουτα; τί ἀν μὸ ἐκιῦνο ἀν ἐκιῦνος α; ἀν μὸ ἐκιῦνος ἀ ἐκιῦνος το ἀν ἐκιῦνος α; ἐκιὸνος το ἀν ἐκιῦνος α; ἐκονος το ἀν ἐκιῦνος α; ἀν ἐκιῦνος α; ἐκονος το ἀν ἐκιῶνος α; ἐκονος το ἀν ἐκιῶνος το ἀν ἐκιῶνος τὸ ἐκιῶνος τὸ ἀν ἐκιῶνος τὸ ἐκιῶνος τὸ ἀν ἐκιῶνος τὸ ἐκ

63. Et bona Dis ducere, i. e. ducere seu existimare grata et adcepta Diis, ex hac scelerata pulpa, i. e. ex nostro sensu conrupto et depravato, ita ut sensus nostri quasi norma sint, ad quam ea, quæ Diis probentur, exploremus. Etenim pulpa est proprie caro sine ossibus, deinde crassa illa et mollis, quæ solet esse in corpore bene curato, tandem pro moribus et cogitandi ratione illorum ponitur, quorum quasi summum bonum est in corpore bene curando aut in voluptatibus situm.

64-69. Sequitur hasc sententia: Peccant quidem homines in parandis rebus iis, que apud ipsos in pretio sunt; verum enim vero utilitatem aliquam inde quodammodo percipiunt. 64. Hac sc. pulpa, i. e. homines luxuriosi s. luxurios inservientes; dissolvit sibi casiam oleo pro: coquit sibi fucum seu unguentum ex casia. Unguenta enim secundum Plin-H. N. XIII. sect. 1. constabant ex odoribus tritis oleo admisto et resina aut gummi, ut diutius bene olerent; coloris gratia interdum cinnabaris addebatur aut anchusa. De casia v. infra ad Sat. VI, 36. olivo pro: oleo. conrupto i. e. ipsa casia temperato, nativa enim ejus indoles odoribus quasi conrumpitur. Plut. Sym-pos. Quest. V. T. XI. ed. Hutt. 318 (quia omnis mistura citius conrumpitur) τάς τι μίζις τῶν χρομάτων οἱ ζωγράφοι φθορὰς ὁνομάζουσι, καὶ τὸ βάψαι μιῆναι κίκληκιν ὁ τωητὰς (Homer. Il. 3, 141.) cf. Gatack. ad Marc. Antonin. de rebus suis VI. §. 30. Heynium et Voss. ad Virg. Georg. II, 466.

65. Calabrum vellus, lanam Tarentinam, quæ optima habebatur. Plin. H. N. VIII, 48; IX, 61 seqq. interpp. ad Calpur. Eclog. II, 69. murice, purpura. Virg. En. IV, 262. vitiate ad velkas proprie pertinet, et cadem zatione positum est, qua supra corrupto.

66. baccam concha pro: unionen e concha. Plin. H. N. IX, 35. de unionibus: Crassescunt etiam in senecie. conchisque adhærescunt, nec his endi queunt nisi lima. Inde explicari potest rasisse. Obruebentur etiam conche in vasis fictilibus sale, quo carne omni erom uniones decidebant, hoc testatur Ælian. de nat. anim. XV, 8. Quantopere in usu essent uniones apud Romanos licet videre ex exemplis, que Plinius L c. profert. venas, i. e. metalla. Juvenal. IX, 31. h. l. de auro et argento sermonem esse nemo non videt. De auro. quod puteorum scrobibus effoditur, legitur apud Plin. H. N. XXXIII, 21. Vagantur hi venarum canales per latera nuteorum et huc illuc, inde nomine invento; tellus ligneis columnis suspenditur. Quod effossum est tunditur, lavatur, uri-

tur, molitur in farinam.
67. Massa est omnis materia, que coquitur in fornace. v. infra V, 10. Sed quaritur, quid sit stringere venes ferventis massæ crudo de pulvere? Stringere Casaubonus interpretatur: in massam conflare, Nostrumque ait hoc verbo abuti, cum alias de ferro solum adhibeatur. Nititur ille vir doctissimus Plin. H. N. XXXIV. sect. 41. ubi Plinius dicit, ferri massas stricturas dici, vocabulo a stringenda acie inposito, in aliis metallis strictura nomen non adhiberi. Veran stringere sæpe obcurrit pro: destringere, decerpere; non video itaque, cur non esdem sensu h. l. adhiberi potuerit, qu nostrum in coquendis metallis vulgare verbum: scheiden. Stringere venas firventis massæ crudo de pulvere ego interpretor: aurum et argentum a scotis (crudo de pulvere) ignis ope separare, purgare.

68. Peccat et hæc sc. pulpa. Etiam homines peccant, esque committunt, dum illa faciunt, quæ censuram a sapientibus Dicite, pontifices, in sacro quid facit aurum?

Nempe hoc quod Veneri donatæ a virgine puppæ.

Quin damus id Superis, de magna quod dare lance

Non possit magni Messalæ lippa propago,

Compositum jus fasque animo, sanctosque recessus

Mentis, et incoctum generoso pectus honesto.

Hæc cedo ut admoveam templis, et farre litabo.

70

75

merentur; vitio tamen utitur, tamen utilitatem aliquam inde assequuntur homines. Similis orationis color est apud Juvenal. I, 49.

69. Cf. Juvenal. XI, 111 seqq. Lucian. Contempl. T. I. p. 505. ed. Reiz. Senec. Epist. 31. et te quoque dignum fings Deo. Finges autem non auro non argento, non potest es hac materia imago Dei exprimi similis. Cogita illos, quum propitii essent, fictiles fuisse. in sacro i. e. in templis.

70. Scholiastes: Solebant virgines, antequam nuberent, quadam virginitatis suadoma Veneri consecrare. Nititur ille Varronis testimonio. cf. Alex. sh Alex. V, 18; Lactant. Instit. II, 4. 13. vet. Schol. Cruq. ad Horat. Serm. I, 5. 66.

71. Nihil sane potuit felicius satiram finire, quam gravissima illa sementia, animisque lectorum hæsura, que nunc sequitur. damus verbum solenne in sacrificiis. Brisson. de Form. I, 25. de magna lance. Lancium usus in sacris satis notus, iis exta reddebantur. magna de lance dare h. l. est sacrificia amplissima facere. De lancium mira magnitudine et pondere v. Plin. N. XXXIII. sect. 52.

72. magni Messales lippa propago. Intelligenda est proles degenerata M. Valerii Corvini Messales, de quo Liv. VII, 26 seq. lippa v. supra ad I, 75. Sensus: damus id superis, quod divites dare non possint, dum sacrificia amplissima faciant.

73. Compositum jus fasque animo pro:

animum ad leges divinas humanasque compositum. sanctosque recessus mentis i. e. intimas cogitationes mentis puras. Theocrit. XXVIII, 3.

74. incoctum generoso pectus honesto; insuserim Bußasquisse sis Basan. Marc. Anton. de rebus suis III. sect. 4. Lactantius Instit. VII, 21. 6. Nostrum ante oculos habuit. Senec. Epist. 95. Primus est Deorum cultus, Deos credere; deinde reddere illis mojestatem suam, reddere bonitatem, sine qua nulla majestas est. Scire illos esse, qui præsident mundo, qui universa vi sua temperant, qui humani generis tutelam gerunt interdum curiosi singulorum. — Vis Deos propitiare? bomus esto- Satis illos coluit, quisquis imitatus est.

75. Quasi e sacerdotis persona Deos sacrificiis sibi propitios reddere cupienti salubre consilium ingerentis. farre pro quocunque sacrificio vilissimo, litabo. Ità sacrificabo, ut Diis gratum et adceptum meum qualecumque sacrificium sit. Virg. En. V, 745. Sacrificiorum magnitudinem et magnificentiam parum aut nihi referre ad Deos propitios reddendos, sed casti animi et ab omni labe puri Deos in omnibus sacrificiis votorumque nuncupationibus solum rationem habere, ut sapientissimi veterum subinde monuerunt, tia elegantissime seepe expresserunt. Plat. in Alcib. II. T. V. p. 99. ed. Bip. Horat. Od. III, 23. 17 seq. Virg. Æn. VIII, 102. Prop. III, 3. 17. Ovid. Trist. I, 2. 75. ex Ponto IV, 8. 29. Valer. Max. II, 5. 5.

## SATIRA III.

#### ABGUMENTUM.

MOLLEM ac desidiosam juventutem Romanam, opibus et mobilitate fretam, acriter Pusies aub persone philosophi stoici perstringit. Sententiarum ordo hic est. Dorminat juvenes delicatuli in multam diem 4; excitati somno morosi surgunt, adcingunt se laberi, desidisque crimen vanis excusationibus effugere tentant. 14. Hanc rationem pueriles magné cam indignatione exprobrat magister adultis, monstratque, cos sibimetipois verba dure non magistro, sibique nocere summa mollitie depravatos. 22. Formandi fingendique al virtutis priecepta animi mine maxime tempus instare. 24; divities ac nobilitatem ad bese besteque vivendum minime subficere. 29. Quarum rerum externarum splendorem eculos quiden ponce perstringere inperitorum, sapientis non item. 30. Miserrimam esse conditionen corum, qui relicta virtate scirent, quid perdidissent. 34. Id quod magis inhastratur breti digressione in virtutis præstantism et conscisation stimulos, quibus illiga desertores ca furiarum tædis exagitantur. 43. Communem quidem poerorum moreen, quam gversi a rectis studiis esse soleant, quibusque rebus ludicris maxime teneantur, excesplo ex sua issispueritia ducto demonstrat. 51. Sed illos, quum jam ex ephebis execuserint, atque id extetis sixt, ut rectum a pravo dignoscere quesaf, nihilominus tamen mira quadem negligestis in deligendo sibi certo aliquo vitre genere esse, ideoque sine sumi fateri cara. 62. In tempore si adhibeatur medicina, magnum ejus usam esse; perditis autem semel meribas sapientire precepta raro mederi. 76. Doctrinarum quidem magistri a stepidis derideri, tetricamque ipaqrum ac morosam philosophiam, ut vulgo perhibeant, non caravi 87; exemple tamen ab mgroto sumpto demonstrat, quam periculosum ait, medici consilia neglexiasa, sepissimeque mortem hujus neglectus pænam esse. 106. Ut corporis morti nousemenses lateant, coque vehementius vim suam subito exserere soleant : sic etiam animi commotisses, occasione oblata, solere se ostendere. 111. Magnam igitur caram nobis adhibendam esse, ut, etiamsi vim alicujus morbi pon sentiamus, omnem tamen diligentiam in sobismetipais tutandis futurisque morbis cum corporis tum animi obcurrendo ponamus.

Nempe hoc adsidue? jam clarum mane fenestras Intrat, et angustas extendit lumine rimas.

### In Sat. III.

1—9. Cogitemus mollem juvenem somno altissimo in lecto obpressum ad meridiem pæne usque stertentem, coramque porro philosophum stoicum, cujus personam Persius induit, istam socordiam ægre ferentem, tandemque indiguationem suam in hæc verba effundentem: Nempe koc cet. Optimam enim cujusque diei partem somno auferri ægre fert magister, sæque fidei et disciplinæ commissum excitat increpans. Ovid. Am. I, 13. 17 seq.

1. Nampe. indignantis est. Acc adidus sc. fit. Cum gestu hoc ad sterteness. clarum mane. i. e. solis jam alti spleads. Finestrus. Aperture intelligende sus, valvis, ut ex sequentibus adparet, obcless. Erant he valve ligness wel solids vel reticulate. conf. Jani ad Horst. Od. I, 25. 1. Nostrum imitatus est Asso. Ephem T. 1 seqq.

2. angustas extendit lumine rimas. Fallaciam opticam Noster sequitur vel



Stertimus, indomitum quod despumare Falernum Subficiat, quinta dum linea tangitur umbra.

En quid agis? siccas insana canicula messes

Jam dudum coquit, et patula pecus omne sub ulmo est:

Unus ait comitum. "Verumne? itane? ocius adsit

Huc aliquis! nemon'?" Turgescit vitrea bilis,

5

pueris notam. conf. Prop. I, 5. 31 seq. Virg. Æn. III, 152 seq.

3. 4. Stertimus, indomitum - subficiat. Hoc videtur duplicem sensum admittere, ut vel tantum in diem somnum producat ille mollis, quantum ii soleant, qu. vino hesterno die acerrime se ingur-gitarint; vel ut tam altus et in diem productus somnus eum amplectatur, quam qui subficiat ad edormiendam hesternæ commissationis crapulam. In illa ratione comparatione utitur Noster ad somni longitudinem describendam; in hac tangit quoque dissolutorum juvenum mores; id quod, meo quidem sensu, castigatoris partibus, quas sustinet Persius, magis convenire videtur. despumare est proprie spumam effervescentis liquoris de superficie tollere, h. l. pro: vim exhaurire. indomitum Falernum, ut apud Lucan. X, 163. vinum generosissimum Campania de superficie tollere. nise et nobilissimum, austerum (Catull. XXV, 2.) et vehemens (Horat. Od. II, 11. 19.), unde h. l. indomitum dicitur. Quod tempori tribuitur, somno proprie aut sudori tribuendum fuisset. Vinum aut sudori tribuendum fuisset. enim largius haustum cerebrum occupare et sanguinis meatum concitatiorem facere solet, ejusque vis per sudorem, qui somno adjuvatur, evaporat. quinta dum linea tangitur umbra. i. e. dum quinta linea in solario umbra gnomonis tangitur, pro: usque ad horam diei quintam. Lucian. Lexiph. T. II. p. 526. ed. Reiz. zai yae δ γνώμων σχιάζει μέσην σην πόλιν. horologio solari, quo primo Romani usi sunt, v. Plin. H. N. II. c. 76. et VII. c. 60. Augustus multa solaria eaque absolutiora per Vitruvium describenda curavit.

5. En quid agis? Convertit se monitor ad ipsum stertentem, eumque concutiens hæc loqui videtur. insana canicula. Nou solum media die pars, verum etiam setas indicatur, qua horarum spatia aliquanto longiora erant apud Romanos. Plus itaque temporis somno erat absumptum, quam absumsisset ille desidiosus hieme circa eamdem horam expergefactus. Ceterum poetas ab ortu et occasu siderum tempora designare neminem fugit. insana; propter æstum et ardorem.

 coquit, ad maturitatem perducit. et palula pecus omne sub ulmo est. Mediam diei partem hoc designat. cf. Virgil. Ecl. II, 7. Nemesian. Ecl. IV, 39 seqq. Calpur. Ecl. V, 56 seqq.

7. Unus ait comitum. Unus ex illis intelligendus est, qui puero vel adolescentulo comites a patre erant adjuncti. Moris enim erst, plures philosophos domi alere cum ad liberorum institutionem, tum ad literarum studium oetentandum. Tanta enim philosophise doctorum frequentia erat, ut vulgo usurparetur: 925τον αν τις δυ πλοίφ πισών διαμάςται ξύλου, ή 1.9a år åviðy i ip9anus; avensu pines-pes Lucian. Bis Accus. T. II. p. 798. ed. Reis. cf. Græv. ad Cic. pro Milone c. 10. Quin etiam ex iis servis, qui pueris comites dabantur, nonnemo potera t esse, qui supra servilem conditionem saperet, philosophia omnibusque artibus liberalibus instructus, cujus personam induisse Noster quoque potest existimari. Hic igitur, quisquis ille sit, cui Noster suas partes tradidisse videtur, in primis quatuor versibus secum loquens, in illis duobus, qui sequuntur, juvenem ipsum increpans inducitur. Verumne? itane? Verbs expergefacti et tamdiu dormisse moleste se ferre similantis. ocius adsit cet. Divitis et nobilis mores exprimuntur, cujus nutum plures servi exspectant. Horat. Serm. II, 7. 34 seq. Simul videtur temporis matutini jacturam, quam fecit, celeritate in negotiis adhibenda, velle emen-

8. Turgescit vitrea bilis. Præclare! Nam e semno in medium diem protracto est expergefactus, eoque proclivior debet esse ad iram. vitrea, propter splendorem. Apud Horat. (Sat. II, 3. 141.) est splendida. et sic apud eundem (Sat. II, 3. 222.) vitrea fama pro: splendida, non,

Digitized by Google

Finditur: Arcadiæ pecuaria rudere credas.

Jam liber et bicolor positis membrana capillis, Inque manus chartæ nodosaque venit arundo. Tunc queritur, crassus calamo quod pendeat humor; Nigra quod infusa vanescat sepia lympha; Dilutas queritur geminet quod fistula guttas.

O miser inque dies ultra miser! huccine rerum Venimus? at cur non potius, teneroque palumbo Et similis regum pueris, pappare minutum Poscis, et iratus mammæ lallare recusas?

fragili. Ceterum verba hæc non monitoris sunt, sed poetæ.

9. Finditur. Iratus, quod servuli non statim adcurrunt, simulque somnolentus aperto rictu et oscitat et clamat. Arcadia: pecuaria rudo credas. Arcadia: pecuaria pro: asino un greges. Auson. Epigr. LXXVI. Apta similitudine sonus ille, quem iratus et somnolentus edere solet, expressus est.

10-14. Tandem aliquando studiis se adcingit, animumque suum ab iis aversum vanis excusationibus cupit dissimi-

lare.

10. bicolor membrana. Erat nempe membrana ab altera parte alba, ab altera, in qua pili (pro quibus capillos abusive scripsit Noster, cujus zasvazensus multa exempla protulit Drak. ad Liv. T. IV. pag. 597.) fuerant, crocca. Juvenal. VII, 23 seq. Ibi de membrana Ruperti copiosius disseruit.

11. charta, ut in iis scilicet magistri dictata exciperet, que deinde in membrana majori cura describeret. Foran omnino tantum scribendi instrumenta indicantur. Cera et stylo fortasse non utitur ille delicatulus, ne infirmam oculorum aciem lædat. Quintil. X, 3. Martial. XIV, 5. nodosaque arundo, calamus scriptorius multis geniculis distinctus. Calami Ægyptii maxime probabantur. Plin. H. N. XVI. Sect. 63. Martial. XIV, 38.

12. Tunc queritur cet. En delicatulorum mores adcommodate descriptos. Nolunt propter ignaviam literis operam dare, cujus autem ignaviae quum ipsos pudeat, culpam, quam ipsi sustinent, in alia omnia transferunt. Modo atramentum nimis crassum, modo nimis dilutum est, modo calamus ipse excusationis ansam præbet. calamo pendest i. e. calamo ita adhæreat, ut ductus calami in charta non adpareant.

10

15

13. sepia pro: atramentum, quod ex sepia succo parabatur. De sepiis agit Aristotel. de anim. IV, 2; de atramento, quo usi sunt veteres ad pingendum scribendumve Plinius H. N. XXXV. sect. 25. lympha pro aqua.

14. fistula. Supra erat arundo.

15—18. Jam Penius e monitoris persona pergit: Nempe eo ventum est, ut tibi ipse non conses. Vis juvenis esse et haberi, ita tamen te geris, ut pueri tenelli solent. Cur tandem illorum turbam fastidis, in qua morum similitudo locum tibi adsignat? 15. inque dies ultra se futurus. huccine rerum pro: eo, in esm conditionem.

16. teneroque palumbo. Nomen hoc amoris et blanditiæ divitum puerulis plerumque inponebatur. Catnill XXIX, 9. Sic ab adulatore liberi nérva adpellabantur. Theophrast. Charact. engl solars.

17. regum. Reges blande et adsentatorie vocabaritur Romanorum principes a clientibus et peregrinis. Reges quoque Horatius et Juvenalis vocant divites ad fastum et luxum eorum notandum. Horat. Od. I, 4. 21. Juvenal. VIII, 160 seqq. pappare, cibum designat tenellis a nutricibus manducatum. Pappare proprie est cibum poscere vel edere. Plaut. Epidic. V, 2. 62.

18. lallare. Est b. l. nænia nutricis seu matris (mammæ) qua morosi infantes mulcentur. v. Ovid. Fast. II, 599 seq. ibique interpp. Scholiastes hæc habet: Nutrices infantibus, ut dormiant, salent dicere sæpe: Lalla, lalla, lalla, aut dormi aut lacte. Bene usus est his verbis Nos-

20

"An tali studeam calamo?" Cui verba? quid istas Succinis ambages? tibi luditur: effluis amens. Contemnere, sonat vitium percussa, maligne Respondet viridi non cocta fidelia limo. Udum et molle lutum es, nunc nunc properandus, et acri Fingendus sine fine rota. Sed rure paterno

ter, que non solum indignationem poetæ indicant, verum etiam ad ætatem tenellorum, quibus absurdus iste juvenis tam similis est, designandam aptissima sunt.

19-24. Pigritiæ et desidiæ suæ culpam ad alias res transferre pergenti ait monitor: nunc maxime tempus esse minime prætermittendum, quo animus adhuc tener emendari et ad virtutem formari

19. An tali studeam calamo? Verba juvenis. studeam pro: scribam.

verba? supple: das.

20. Subcinis. Subcinere h. l. est ad vocem monentis eadem sæpius repetere. Ambages vocat Noster prætextus vanos, quibus ad se purgandum utitur ineptus juvenis, quandoquidem hujusmodi nihil opus fuisset ad laborem, quem suscipere unusquisque bonarum artium studiosus debet, subterfugiendum. Debuisset aper-te, ut res erat dicere, se nolle sapientem fieri, se nolle animum ad philosophise præcepta componere, ingenioque liberali institutione exculto ostendere, se puerilem tibi luditur. Cave ætatem jam exuisse. putes, te monitori tuo, cujus res minime agitur, fucum facere, sed tus res cum maxime agitur; tu te ipse dissimilatione ista perdes. effluis amens. An in his verbis comparatio juvenis cum vase fictili, ut Casaub. existimat, locum possit habere, vehementer dubito; saltem in seqq. v. 21. 22. percussa frigeret; quid enim percussu opus est in vase explorando, quod humores infusos transmittat? Durum quoque vocarem, effluere, quod de eo, quod in vase est, recte adhibetur, ad vas ipsum transferre, nisi hæc fere duriora usus mollivisset. Forsan effluere a vestitu laxo sumptum, (Tibull. I, 6, 40. Claudian in IV. cons. Honor. 206. Sic soluti ac fluentes pro: dissoluti. Quintil. I, 2.) et effluis pro: mollitie et luxuria conruptus es, positum est.

21. Contemnere. Horat. Serm. II, 3. 14. sonat vitium percussa, intellige, fidelia. sonat vitium pro: sono indicat viti-

Sensus: Contemneris ab omnibus: um. dissimilando enim numquam efficies, quo minus hominibus innotescat, quam nullius pretii sis; tui mores ipsi te prodent, ut vas, minus bene coctum, quando percuti-tur, sono vitium indicat. Hanc similitudinem Græci quoque usurparunt. ἀλλὰ
μὴ καθάτις αἰ ποιηκαὶ χύτςαι διακεουόμεναι, μὴ σαθεὸν ἀποφθέγγηται. Lucian. De
Paras. T. II. p. 841. ed. Reiz. maligne. non clarum sonum edit.

22. viridi, crudo, non probe cocto. Tautologia quodammodo tollitur, si cum Casaubono legis respondens pro respondet, verum ipso maligne respondens frigus aliquod inducitur loco, qui forsan sanus non est, cujus tamen medicina non absque

codd. MSS. tentanda videtur.

23. Udum et molle lutum es. lutum h. l. argilla. Hæc similitudo, per se qui-dem satis apta, non bene præcedenti quadrat, ubi juvenis cum fidelia jam cocta comparatur. Institutionem puerilem plures jam cum arte figlina comparaverunt. Horat. d. Art. 164. Noster quoque V, 40. Properari de iis rebus dici, quæ celeriter flant, perficiantur, notum est. Virg. Georg. I, 260. Ovid. Met. V, 396. XV, 748. cf. Juvenal. IV, 134. Properandus igitur pro: sine mora, celeriter

24. sine fine. quandoquidem in fingen-dis ad sapientiam moribus, in voluntate emendanda, in ingenio excolendo numquam perfectionem adtingimus, ideoque labor iste numquam est remittendus, alioquin verendum est, ne ad ingenium redeamus et veterem vitæ consuetudinem. Plin. Epist. VII, 9. 11. fingendus rota acri, manet in similitudine semel sumpta; sensus est: institutio tua propere insti-tuenda et perficienda est. Nonnulli acri de stoica philosophia intelligunt, quæ acer, severa est in virtutis disciplina; sed nihil aliud quam cursum rotæ concitatum indicat; sic acri pro celeri apud Virg. Georg. III, 141. obcurrit.

24-30. Sed quæras, pergit monitor:

Est tibi far modicum, purum et sine labe salinum, (Quid metuas?) cultrixque foci secura patella. Hoc satis? an deceat pulmonem rumpere ventis, Stemmate quod Tusco ramum millesime ducis? Censoremne tuum vel quod trabeate salutas? Ad populum phaleras. ego te intus et in cute novi. Non pudet ad morem discincti vivere Nattæ?

30

25

quid opus sit in addiscendis literis et artibus tantum laboris sumere, quum habeas, unde vivas Deosque sacrificando places; quid opus sit ingenio inclarescere, quum majorum tuorum splendor te satis a plebe distinguat. Nobilitas autem plebem tantum decipit, nec veram dignitatem homini coaciliat.

25. far modicum h. l. opes haud contemnendæ. sine labe de opibus vulgo interpretantur nullis malis artibus quæsitis. Sæpe id sine labe vocatur, quod nullis actionibus malis et turpibus pollutum et contaminatum est: (Ovid. Epist. XVII, 14 et 69; Trist. IV, 8. 33. Juvenal. XIV, 68 seq.); verum h. l. simpl. mihi positum videtur pro integro, et ad modicarum divitiarum munditiseque picturam pertinere. cf. Horat. Od. II, 16, 13 seq. Serm. I, 3, 13.

25. secura patella eo pertinet, quo superiora, et intelligitur vas quo Diis libatur. Tibull. I, 10, 48. cultrix foci, quo laribus et penatibus libatur. secura, non quia res tenues a furtis et insidiis hominum et ab invidia tutæ sunt, ut Lucanus (V, 527 seq.) prædicat, sed quia nihil est, quod a Diis iratis, quos quotidie libationibus places, timeas. Omnino mihi videtur Noster in modicis opibus describendis non tam ad vitæ necessitates inde sustentandas respexisse, quam ad Deorum inde placandorum facultatem, ejusque rei gratia et farris et salini mentionem fecisse. Stat. Silv. I, 4. 130 seq. Quid metuas sc. quum habeas unde vivas Deosque propitios reddas.

27. Hoc satis? Nihil amplius requiritur ad bene beateque vivendum quam opes habere et ad vitam degendam et ad Deos placandos? pulmonem rumpere ventis pro: inflatum esse, ultra modum superbire.

28. Stemmate quod Tusco ramum millesime ducis? (millesime pro: millesimus. Valer. Flacc. I, 392 seq.) i. e. quod ducis millesimum ramum, millesimam subces-

sionis lineam; quod millesissus es ab gentis tuse auctore stemmete Turca-Summa nobilitas eo indicatur. Sensus: quod ab antiquis Hetruscis genus ducis, et potes avorum et proavorum serie tempora ante Romulum urbemque condisma attingere. Ceterum omnia in majos de industria elata sunt.

29. Censoremne tuum vel quod trabeate salutas, spectat ad equitum transvectionem coram censore cum insignibus hujus ordinis annulo, trabes, equo, phaleris. cf. Liv. IX, 46. Dion. Halic. IV, 2. Valer. Hunc morem din inter-M. II, 2. 9. missum restituit Augustus. Sueton. Aug. 38. Sensus : quod ordine equestri gan-De fastus genere, quod majorum virtute et claritate nititur, præclare Seneca Epist. 44. loquitur: Non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus. Nomo in nostram gloriam vixit, nec, qued ante nos fuit, nostrum est. Animus fact nobilem, cui ex quacumque conditions su pra fortunam licet surgere. cf. Prop. IV, 11, 11. Juvenal. VIII, 130 seqq. Senec. Herc. fur. 338. Ælian. V. H. XIV,

30. Ad populum phaleras sc. refer, seu pertinere putato. phalera proprie equorum ornamenta (Juvenal. XI, 105.) doinde pro quocumque ornamenti genere ponuntur, ut apud Petron. 55. ibi lege interpp. Intelligenda autem per phaleras omnia corporis bona, quatenus fortunas dona non virtutis præmia sunt. Qua quidem oculos perstringunt imperita plebis, sapientem vero non possunt commovere adeo, ut in vero pretio domini statuendo fallatur. intus et in cute piecusamus. Sensus: intimi animi tui recessus mihi patent; ingenium tuum bese novi. Senec. Epist. 56. aut fortasse muit in putato ingenium fortissimum ac beatusmum sub qualibet cute latere.

31-34. Nonne te pudet vivere ut abjectissimus et perditissimus quisque, qui

Sed stupet hic vitio, et fibris increvit opimum Pingue: caret culpa: nescit, quid perdat: et alto Demersus, summa non rursus bullit in unda.

Magne pater divum, sævos punire tyrannos Haud alia ratione velis, quum dira libido Moverit ingenium, ferventi tincta veneno, Virtutem videant, intabescantque relicta. Anne magis Siculi gemuerunt æra juvenci,

35

ad omnem virtutis et honestatis sensum obduruit.

51. discincti Nattæ. Natta cognomen erat Pinariorum Tacit. Ann. IV, 24. Fortasse servis publicis iis, quibus sarçause Pinariis sub Evandro curanda erant, postea ab illis demandata sunt, hoc cognomen hæsit. Potest autem nomen esse hominis ex infima plebis fæce, vitæ sordibus et morum turpitudine infamis. discincti, dissoluti.

32. stupet hic vitio. sensum vitiorum habet nullum. Ovid. Heroid. VIII, 111. et fibris increvit opimum pingue. Dicimus de homine stupido: ejus animo callum esse obductum, a similitudine satis nota; pro callo hic est opimum pingue pro: pinguedine, que sensum adimit. fibris, fibrarum nervinarum ramulis seu papillis per omnes corporis partes propagatis, quarum ope sentimus. Transferendum id h. l. est ad animum stupidum, qui neque vitiorum fæditate movetur, neque adlicitur pulchritudine virtutis, qui naturam boni et mali plane ignorat; proinde poterat de isto dici

33. Caret culpa (Juvenal. II, 15 seqq.) i. e. inputari ei nihil potest. nescit, quid perdat, simpl. pro: miseram suam conditionem ignorat.

34. alto Demersus. Iste homo perditus sussque conditionis miseræ ignarus comparatur cum eo, qui aqua demersus omnem plane sensum amisit. bullit, bullas facit jactando pedes et manus, ut in aquæ superficie se sustineat. Remota imagine sensus hic est: totus vitiis deditus seu vitiorum mancipium sine omni cura et sensu libertatis, qua numquam usus est. Is nempe, qui omnino nescit, quid intersit inter vitia et honestatem, non curat quoque ex misera sua conditione emergere.

35-43. Ratio, qua Noster sequentia expressit, facit, ut pane nescias, quemad-

modum hæc cum superioribus cohæreant. Verum si ea, quæ prolata sunt a poeta, pedestri oratione extuleris, omnia plana erunt. Ordo nempe sententiarum hic est: Natta iste natura stupidus omni sensu pæne destitutus est ; verum tu, si divinam virtutis pulchritudinem, teque ipsum vitiis inquinatum adspiceres, quantis angoribus cruciarere, quantopere acerbissimi conscientize stimuli te exagitarent. Hæc universe enunciata sunt per apostrophen ad Jovem, eoque ipso doloris et cruciatus magnitudo et acerbitas exprimitur, quod nihil se habere gravius Noster profiteatur, quod crudelissimis tyrannis, monstris humani generis, possit adprecari, quam illa conscientiæ supplicia.

56. dira libido, quodeumque consilium crudele et libidinosum. cf. Claudian. XV, 165 seqq.

37. moverit ingenium, ipsos tyrannos instigaverit ad insigne flagitium. ferventi tincia veneno simpl. pro: venenata; hoc adjecto libidinis vis aucta est. Sumptum hoc a telis venenatis vulnera letifera semper infligentibus. Apte sane ad crudelia tyrannorum consilia, quorum furori inmanissimo quodeumque lubuerit, incredibili hominum stupore in ipsos nimis seepe licuit.

39. virtutem videant, supple: quam ut. Inprobissimus quisque et perditissimus non potest non virtutem, quam in aliis videat, suspicere, quam si cum sua fœditate comparaverit, se sui ipsius poeniteat et summo animi dolore adficiatur necesse est. intabescantque, tabe consumantur, angoribus et tormentis conscientiss exedantur. relicta sc. virtute, quum se ipsi longe a virtutis dignitate et præstantia remoti in cæno et fæditate vitiorum abjectos conspexerint.

59. Pergit in describendis conscienties stimulis, quos dicit acriores dolores excitare, quam Phalaridis, Agrigentini tyran-

Aut magis auratis pendens laquearibus ensis Purpureas subter cervices terruit. imus Imus præcipites, quam si sibi dicat, et intus Palleat infelix, quod proxima nesciat uxor? Sæpe oculos, memini, tangebam parvus olivo,

Grandia si nollem morituri verba Catonis

ni, taurum æneum; magis angere, quam Dionysii Syracusarum regis ensem supra cervicem Damoclis seta equina suspensum. cf. Juvenal. XIII, 192 seqq. ara Siculi juvenci. metonym. pro hominibus in isto tauro inclusis. Phalaridis crudelitas adeo nota est et decantata apud veteres, ut semper ejus mentio fiat, ubi de tyrannis aut de tyrannide sermo est. v. loca laudata a Manutio ad Cic. Offic. II, 7.

40. De Dionysio Syracusanorum tyranno et Damocle ejus adsentatore narrat Cicero Tuscul. V, 9. 20. 21. auratis laquearibus, lacunar seu laquear erat tec-tum triclinii tignis transversis in quadratas depressiones (lacus vel lacunas) divisum, auro, coloribus et picturis inlustratas. Jani ad Horat. Od. II, 16. 11.

41. Purpureas subter cervices, proprie: supra Damoclis, purpura regia induti, cervicem.

42. imus Imus præcipites, quam si sibi dicat. Sensus: Quam quum videt, se a vitiis præcipitem duci, neque iis resisti posse amplius cognoscit; hanc miserrimam conditionem, in qua versatur, quum studeat dissimulare, pejorem eo ipeo facit

43. intus Palleat. pallere de eo dicitur, qui curis et angoribus conficitur. intus palleat. i. e. internis doloribus conscientiæ exagitetur, dum miseram ejus conditionem alii ignorant. quod proxima ne-sciat uxor. illud quod intelligi potest ita, ut sit pro: ob id palleat, quod cet. Angoribus maceratur, quos ne cum familiarissimis quidem suis, ne cum uxore qui-dem communicare ausus est. Et sic quoque subjunctivus, quo usus est Noster, quodammodo potest defendi, etiamsi huic rationi adcommodatius esset, si legeremus: quod uxor proxima nescit. Potest quoque quod sumi pro quamvis, (Burmann. ad Propert. III, 1. 49.) ut sensus sit: internis crucietur doloribus, quamvis ne uxor quidem, prope cubans, id sentiat. Bene expressit conscientize tormenta

Cic. pro Sext. Rosc. Amerino 24. et in oratione in Pison. 20.

44-51. Jam Noster sic pergit: Pueris quidem literarum fastidium ignocendum est; habet enim quæque ætas was studia, puerosque puerilia tractare mes ipsius exemplo doctus scio- 44. tangsbam olivo. Ad que Schol. merito mihi lippitudinem arcessebam. cf. Burm. ad Ovid. A. A. I, 662. Sensus: oleo tangebam oculos, ut viderer oculis laborare, meique parentes me a studiis, a quibus tunc aversabar, retinerent.

45. Grandia si nollem morituri verès. Catonis Dicere. Erat exercitationis genus apud grammaticos, ut discipulos juberent eam rationem, quam magnus aliquis vir, virtute et meritis conspicuus, quum in eo esset, ut civitatis tempestatibus aut alia quadam calamitate obrueretur, habuisect, meditatione et stylo persequi. Quæ quidem exercitatio multum valere debebat cum ad judicium acuendum, quandoquidem semper dispiciendum erat, quæ personis, tempori et loco convenirent, tum ad orationem ipsam locupletandam, cer-tamque aliquam dignitatem gravitatem-que ei conciliandam, quum virorum, dignitate et gravitate excellentium, verba, que facere saltem potuissent, imitatione essent exprimenda. Quo nomine etiam res vebementer probatur Quintiliano. (III, 8. et aliis locis.) Adcessit etiam, ut in sentiendi et cogitandi consuctudinem horum præstantissimorum virorum juvenes adducerentur. Quæ quidem res per se omni laude digna, quum ingenia matura et aliquo jam literarum usu subacta requireret, præpostere in pueris pæne infantibus adhibita, plus ad conrumpendam veræ eloquentiæ naturam, quam ad eam amplificandam et perficiendam adtulit. Sensuum enim et sententiarum, quam nondum capit illa ætas, sublimitate et gravitate neglecta, in verbis grande aliquid sonantibus eligendis, in junctura eorum molli et comprebensionibus perplexis et artificiosis, pueriliter desudabant. Qua

50

Dicere, non sano multum laudanda magistro, Quæ pater adductis sudans audiret amicis.

Jure: etenim id summum, quid dexter senio ferret,

Scire erat in voto: damnosa canicula quantum

Raderet: angustæ collo non fallier orcæ:

Neu quis callidior buxum torquere flagello.

Haud tibi inexpertum curvos deprendere mores,

ex re, tamquam ex fonte, magnam Latinæ linguæ conruptelam profluxisse, unusquisque intelligat, necesse est. Legendus est Quintil. Inst. II, 4. Grandia verba Catonis morituri i. e. orationem Catonis verbis sublimibus elaboratam, in qua deliberabat Cato, utrum mortem sibi conscisceret, an servitutem pateretur. Senec. Epist. 24. Ceterum profiteor, vulgatam lectionem morituro Catoni mihi magis adridere. Majorem vim h. l. inesse unusquisque sentiet, si puerulum cogitet infantem Catoni suadere, quid ei faciendum sit. In hoc genere orationis suasoriali pueri in scholis tunc valde exercebantur. Juvenal. I, 16.

46. non sano multum laudanda magistro. Præstat non cum sano jungere, ut sit pro: insano, quam cum multum. Insanus erat magister, qui talia proponeret pueris, judiciique pravitatem adulationemque in laudando ostenderet. Ceterum grammaticos Magistros et Professores esse adpellatos, docuerunt interpp. Petron. 55.

47. adductis ut filiolum verba facientem audirent ejusque doctrinam admirarentur. Quintil. II, 7. X, 5. sudans dysnön, de eventu anxius. Uberius rem expressit Statius Silv. V, S. 215 seqq.

48. Jure: convenienter annis puerilibus. Etenim quum ætas puerilis ad summi boni notionem et intelligentiam se erigere non possit, habeatque tamen aliquod propositum pro ingenii facultatibus, quod summum bonum existimet: jure igitur quasi suo videtur agere, quum id constanter sectatur. Ea autem, quæ pueri sequuntur, in quibus excellere gloriosum putant, ludi sunt, quorum genera præcipua recensentur. dexter senio. Pertinet ad talorum et tesserarum ludum; illorum superficies quatuor quadratis et duobus, quæ sibi invicem obposita erant, lateribus rotundis, horum sex lateribus quadratis comprehendebantur. Talorum quadratum unum insignitum uno, alterum

tribus, tertium quatuor, quartum sex punctis, quod latus, lateri unitate insignito obpositum, senionem vocabant. Talis ita jactis, ut singuli diversum punctorum numerum ostenderent (μηδικής ἐστραγάλου πισόντος ἴστρ σχήμασι Lucian. Amor. T. II. p. 415. ed. Reiz.) Veneris erat jactus, si unum eumdemque numerum onnes, Canis; ille felicissimus, bic infelicissimus. Ceterum ludebatur quatuor talis, tribus tesseris. cf. Sueton. August. 71. Ovid. A.A. II, 204 seqq. Trist. II, 471 seqq. ibique interpp. dezter, felix, obponitur damnosæ caniculæ. ferret, lucri adferret. 50. Raderet pro: deraderet, damnum

ongustæ collo non fallier orcæ. Infinitivus pendet ab: erat in volo. Potest hoc ad prius ludi genus referri, et orca forsan idem est, quod phimus, fritillus, pyrgus. Ovid. in Nuc. 87 seqq. ibi interpp. Horat. Sat. II, 7. 17. cf. Ruperti ad Juvenal. XIV, 5. Cassubonus existimat, hoc quoque de alia lusione posse adcipi, quæ apud Græcos refera dicebatur, ne ex Pollucis quidem Onom. IX, 7. satis nota.

51. callidior (sc. esset) torquere i. e. majori cum dexteritate torqueret. buxum i. e. turbinem seu trochum e buxo tornatum. Virgil. Æn. VII, 578 seqq. et Tibull. I, 5. 3. ibi v. Heyn.

52—62. Sequitur quasi apodosis ejus sententiæ, quam Noster v. 44—51. exprimere orsus est. Pueris quidem hoc concedendum, sed tibi non item, qui jam malorum et bonorum rationem habere possis, qui philosophiæ præceptis inhutus, quid adpetendum sit in omni vita, quidve fugiendum, scire debeas. Num tibi certus finis propositus est? cf. Horat. Epist. I, 18. 96 seqq. et Epict. 50.

52. Haud tibi inexpertum pro: scis. deprendere dignoscere seu notare. mores curvos, qui mores ad regulam non exacti sunt, curvos ideoque pro: pravos. Ceterum ingenio exculto atque exercitato non

Quæque docet sapiens braccatis inlita Medis Porticus, insomnis quibus et detonsa juventus Invigilat, siliquis et grandi pasta polenta. Et tibi quæ Samios diduxit litera ramos, Surgentem dextro monstravit limite callem. Stertis adhuc? laxumque caput compage soluta Oscitat hesternum, dissutis undique malis? Est aliquid quo tendis, et in quod dirigis arcum?

55

60

potest fieri, quin etiam honestatis sensus

53. et 54. Quæque docet cet. sensus : tu quoque tenes stoice disciplina pracepta. Porticus. Intelligit Noster The graniant oren, a Polygnoto picturis, inprimis pugna illa Marathonica depicta, exornatam. Plutarch. in Cimone c. 4. T. III. ed. Hutt. Plin. H. N. XXXV, 9. Cornel. in Miltiade 6. Id quod indicatur per: braccatis inlita Medis. Braccæ erant laza feminalia seu femoralia, quibus Perse prescipue utebantur. v. loca a Ruperti ad Juvenal. II, 169. laudata, quibus addas Xenoph. Cyropæd. VIII, 3. 15. et Pe-rison. ad Ælian. V. H. XII, 52. copiose de iis disserentem. inlita pro: picta. Ceterum stoam et porticum pro disciplina stoicorum, ut Academia pro Academico-rum, poni notum est. Horat. Sat. II, 2. 43 seqq. inde quoque sapiens facile potest explicari. Insomnis et detonsa juventus. Significat disciplinæ stoicæ severitatem, quae omni cultu et victu, qui non proprie pertinebat ad frigus arcendum famemque et sitim sedandam, abstinebat. Juventutem præcipue Stoici exercebant in tolerandis laboribus, inedia, vigiliis, ut contra omnes fortunæ ictus munita esset. Disciplinam philosophorum interdum severiorem fuisse et duriorem, legimus apud Lucianum in Nigrino c. 27. et 28. T. I. p. 67. ed. Reiz. detonsa. Stoici barbam alebant, sed caput cute tenus tondebant. Lucian. in vit. auct. c. 20. ibi not. T. I. p. 559. ed Reiz. et in Hermot. c. 18. p. 756.

55. siliquis. Siliquas non proprie esse intelligendas, sed legumina quaque, cujus generis lupinos esse, jam docuit Sal-masius ad Solin. p. 460. grandi polenta, farina hordeacca, ut tenui et vili cibo. Horat. Epist. 11, 1. 123. Juvenal. XI,

56. Verborum ordo est: quæ litera de-

duzit Samios ramos, ea tibi monstrarit callem cet. Ad h. l. intelligendum valebunt verba Servii ad Virgil. Æn. VI, 136. Novimus Pythagoram Samium vitam kumanam divisisse in modum Y literæ, scilicet, quod prima ætas incerta sit, quippe quæ adhuc se nec vitiis nec virtutibus dedit. Bivium autem Y literez a juventute incipere, quo tempore homines aut vitia, id est, partem sinistram, aut virtutes, id est, partem dextram, sequentur. cf. Lactant. VI, 3. Hinc facile explicaveris epithet. Samios erat nempe Pythagoras in Samo insula natus. Primas lineas hujus imainsula natus. ginis forsan ducit Hesiod. op. et d. 286 seqq. cujus verbis philosophi szepe usi sunt, Plat. republ. II. T. VI. p. 220. ed. Bipont. Xenophon, in Mem. Socr. II, 1. 20. Inde fabulam de Hercule commentus est Prodicus, qui multos deinde habuit imitatores, quos ordine recenset Zeunius ad Xenoph. l. c. cf. Sil. Italic. XV, 18 seqq. Anthol. Latin. Burn. T. II. p. 416. Epigr. 140.

57. surgentem callem, mazeis n zai

achas oluss. Trespent Juvenal. X, 363. quem deceat philosophiæ præcepta sequi, ad eaque totam vitam componere, voluptatibus et vitiis adhuc inservis? Hoc ebrietatis vitio expressit, iisque malis, quæ ebriorum et crapula laborantium adsidui comites esse solent. lasumque caput comites esse solent. compage soluta. Graphica ebrii descriptio, cujus caput mero gravatum quasi laxatis colli vinculis huc illucque nutat.

59. Oscitat hesternum, exhalat veterem crapulam. Illud oscitat amplificatur addito: dissutis undique malis i. e. aperto rictu. Magis ad vivum ebrii imago vinumque edormientis hominis exprimi ne-

quit.

60. quo tendis, quo studes pervenire. et in quod dirigis arcum. Sensus; habesne An passim sequeris corvos testaque lutoque, Securus quo pes ferat, atque ex tempore vivis?

Helleborum frustra, quum jam cutis ægra tumebit, Poscentes videas. venienti obcurrite morbo. Et quid opus Cratero magnos promittere montes? Discite io miseri, et caussas cognoscite rerum! Quid sumus, et quidnam victuri gignimur? ordo

65

certum finem propositum, constituistique summum bonum, qualecumque tandem sit, ad quod omnes vitæ actiones dirigas? In eo consenserunt omnes philosophi, hominis esse, id agere, ut se felicem et beatum reddat; qua vero ratione id fieret, scholæ diversa diversa præceperunt, et inde nata sententiarum in summo bono constituendo diversitas, de qua Cicero in libro de finibus agit. Ad illud viles, ut Graci vocant, finem, extremum, summum bonum, Noster spectat, quod unusquisque, qui in omnibus dictis factisque per totam vitam constantiam servare velit, sibi proponere debet. Seneca Epist. 20. Vnam semel, ad quam vivas, regulam prende, et ad hanc omnem vitam tuam exæqua. conf. Marc. Antonin. II, 7.

61. An passim sequeris corvos. Sensus: An nullum habes propositum certum, sed modo huc modo illuc vagaris frustra laborans in adpetendis iis, quæ tibi bona ad tempus videntur, ut pueri in avibus luto testaque petendis.

62. Securus quo pes ferat, non sollicitus, quo perventurus sis. atque ex tempore vivis, proposita pro temporum ratione mutas; rebus presentibus te adcommodas.

63—76. In tollendis vitiis mature est adlaborandum, ne, quum in animis nostris inveteraverint, altiusque radices egerint, frustra medicinam quæramus. Quam ad rem adprime utile erit philosophiæ studium, cui igitur omisso omni lucri studio vacandum est.

63. Helleborum valere ad hydropicos sanandos habet Plin. H. N. XXV. sect. 22. h. l. pro unaquaque medicina positum, ut hydropsia pro quoque morbo. Ipsa autem allegoria Noster docet, philosophiam esso in tempore adhibendam asgrotam animi conditionem levandam.

64. venienti obcurrite morbo. cf. Ovid. Rem. A. 91 seq.

65. Cratero, pro medico quocumque. Craterum medicum fuisse excellentissimum sub Augusto narrat vetus commeu.

tator ad Horat. Sat. II, 3. 161. Sensus: Nihil juvat tunc, quum res amplius in integrum restitui nequeat, medicis dona ingentia promittere, ut valetudinem dejectam resuscitent.

66. Discite io miseri. Adversus animi morbos maturum philosophiæ studium commendans ipsam philosophiam per gravissima ejus capita exprimit. cf. Horat. Epist. I, 2. 67 seqq.; I, 18. 96 seqq. miseri ex mente Stoicorum præter unum sapientem, quem animo tantum et mente comprehensum habebant, omnes erant miseri et stulti. Non tam exprobationem habet in se hæc exclamatio, quam miserationem, seque ac rudior illa expressio et sermonis prisci ingenio adcommodatior, qua Musæ Hesiodum adlocutæ sunt: κακ' ελέγχια γάστιςις είου, et qua ipse Persen: µiya man Ilien. (Deor. gener. 25. Opera et d. 286.) ubi de conviciis non est cogitandum. et caussas cognoscite rerum. Causis enim rerum cognitis tolluntur metus inanes, qui hominum animos excruciant; tolluntur cupiditates, quæ inprimis rationi infestæ sunt; tolluntur reliqua mala, quorum fecunda mater hominum ignorantia est.

67 et seqq. sequuntur illa gravissima philosophiæ capita, de cognitione sui ipsius, de consilio, quo homo a Deo sit creatus, de rerum ordine seu fato, de brevitate vitæ humanæ, de contemnenda morte, de cupiditatum moderatione, de recto usu divitiarum, de officiis aliis præstandis, quæ omnia sigillatim a philosophis tractata sunt. 67. Quid sumus? A cognitione sui ipsius unusquisque debet procedere, qui discere vult, quid sibi, quid aliis debeat. Hoc inlustrantem Socratem inducit Plato in Alcib. I. T. V. p. 56. et p. 65. ed. Bip. Sen. Epist. 82. Raque, quantum possumus, ab illa (fortuna) resiliamus, quod sola præstabit sui naturæque cognitio. Sciat, quo iturus sit, unde ortus; quod illi bonum, quod malum sit; quid petat, quid devitct; que sit illa ratio, quæ adpetenda

Quis datus, aut metæ quam mollis flexus, et unde? Quis modus argento? quid fas optare? quid asper Utile numus habet? patriæ carisque propinquis Quantum elargiri deceat? quem te deus esse Jussit, et humana qua parte locatus es in re?

70

ac fugienda discernat, qua cupiditatum mansuescit insania, timorum savitia compectitur. conf. Juvenal. XI, 27 seqq. Notum illud prost sucri, quod Chiloni vulgo adtribuitur, verum etiam aliis.—et quidnam victuri gignimur. Hoc duplicem interpretationem admittit; primum, quidnam victuri potest significare: quam breve tempus victuri. Senec. Epist. 99. Hoc, quod vivimus, prosimum nihilo est, et tamen late disponitur. Deinde idem potest adcipi pro; quidnam in vita acturi i. e. quem in finem geniti simus. Cic. d. Finib. II, 13. Hi non vident, ut ad cursum equum, ad arandum bovem, ad indagandum canem; sic hominem ad duas res, ut ait Aristoteles, ad intelligendum et ad agendum esse natum, quasi mortalem Deum. cf. Juvenal. VIII, 83 seq.

68. ordo Quis datus. Satis obscure. Sub ordine h. l. sempiternum et admirabilem rerum et causarum nexum, quem Stoici fatum vocabant, intelligi debere, Vide seu disce interpretes perhibent. omnia fato contineri, in quo lubens volensque adquiescas necesse est. Marc. Antonin. 1V, 45. Et sane nihil erat, quod tam frequenter a Stoicis inculcaretur, quum docerent, soli rationi ess obtemperandum semper et ubique, simulque intelligerent, ejus præcepta bellum indicere sæpe iis rebus, quibus a natura conciliaremur, et interdum nos invidiæ odio mortisque periculo objicere; quum viderent, virtuti non ubique sua præmia esse, sed bonum et honestum virum a fortuna ludibrio haberi, malum contra et turpem prosperrima rerum conditione uti. Qua re compulsi, quum etiam vitam post mortem jacturæque compensationem nullam putarent, ut sibi constarent, ad istam singularem de rerum bonarum et malarum natura opinionem reliquaque confugerunt, quæ, si fontem illorum neglexerimus, pæne absurda nobis Forsan etiam hoc videantur necesse est. sub ordine rerum innuere voluit Noster, ita esse natura comparatum, ut in rebus humanis altera ex altera nexa sit indissolubili vinculo, ut altera alteram necessario præcedat aut sequatur, adeo, ut homini

non licent, hanc, qua sensus jucunde meveantur, eligere et adpetere, illem, que minus delectet, rejicere et fegere, sed debeat potius in ea conditione adquiescere, qua bonis admixta sint mala, legenque et ordinem nature servare, sub que illa no-bis usum alicujus boni concesserit. Epict. 29; Xenoph. Mem. Socr. II, 1. 18 aut metæ quam mollis flerus. Translata hæc sunt a certamine curruli si mortem, finem vitze, quem poeta m*e*tam, νύσσαν, vocat, quum sibi vitæ spetiem tamquam stadium decurrendum fingat. Juvenal. X, 358. vocat mortem: spatium ville extremum; Græci Sandres ville, Bi-velle extremum; Græci Sandres ville, Bi-velle villevill, vinage, couf. Findar. Nem. VI, 10 seqq. Ving. En. X, 471. XII, 546. Ovid. ad Liv. Aug. 357 seqq. mollis, lenis, quo currum seu equos absque timore circumagere possis, ne axem frangas, currumve evertas. Metæ mollis flerus est ergo mors lenis, nullum timorem adferens, qualis debet esse sapientis ex Stoicorum disciplina. Hinc explicandum quoque videtur et unde sc. mollis flexas sit; spectat enim ad præsidia, quibus usu-niti in morte nihil videmus, quod timorem incutere possit. Senec. Epist. 50. Cic. ad Famil. IV, 5; Marc. Antonin. IV, 48. 50. inprimis Plat. Apolog. Socrat. T. I. p. 93. ed. Bip. cf. Cic. Tusc. Q. I, 41. Verum alii aliter hac interpretati sunt, et quis, verum se vidisse, in tsota rerum obscuritate adfirmaverit?

69. Quis modus argento? i. e. quem modum in opibus parandis servare debesmus. Senec. Epist. 16. Si ad naturum vices, numquam eris pauper, si ad opiminem, numquam dives. Juvenal. XIV, 316 seqq. Quid fas optare? de hoc sgt Sat. II.

70. quid asper Utile numns habet? asper h. l. est recens, nondum usu detritus. Senec. Epist. 19. non voles, quod debeo, nisi in aspero et probo adcipere. Bi Gruter. quid utile, pro: quam utilitates. Sensus est: quis usus sit divitismentria carrisque propinquis cet. cf. Cic. de Offic. I, 17. Horat. Sat. II, 2. 100 seq.

71. 72. quem te deus esse Jussi. i. e. quas partes tibi Deus adsignavit in vita

Disce: nec invideas, quod multa fidelia putet In locuplete penu, defensis pinguibus Umbris, Et piper, et pernæ, Marsi monimenta clientis, Mænaque quod prima nondum desecerit orça.

75

Hic aliquis de gente hircosa centurionum Dicat, Quod satis est, sapio mihi: non ego curo Esse, quod Arcesilas ærumnosique Solones, Obstipo capite, et figentes lumine terram,

80

agendas. Vitam, dixit Epictetus, scenam esse, in qua sue cuique partes agendes aint, videndumque, ut unusquisque personam suam bene tueatur. Elegans epigramma Græcum: Σκητή αᾶς ὁ βίος, καὶ καίγνιος, ἢ μάις καίζων τὴν επευδὴν μεταθυὶς, ἢ ρίες τὰς δύνες. cf. Epict. 17. humana conjungendum cum re. humana res est vita humana; et pars idem est, quod apud Epictetum c. 10. εχίσις, conjunctionis ratio, in qua versamur cum aliis hominibus (beziehung, verhältniss) unde officiorum diversitas oritur. locatus, resrayasios, quasi in statione. Cic. in Cat. maj. 20.

73. Disce: nec invideas cet. Disce sapere, seu operam inpende philosophias, cujus quidem studium tibi opes non augebit, nihilominus tamen disce, nec cura ceteras artes, quas qui exercent, rem facere possunt. Senec. Epist. 17. Speciem opes congerendi hoc loco posuit, qua jurisconsulti causarumque patroni utebantur. multa fidelia (ut ap. Virg. Ecl. I, 35. multa victima) pro magno numero vasorum fictilium. putet. hoc verbo ingens multitudo expressa est, quæ tanta erat, ut salsamenta ceteræque res, quæ is continebantur, quum consumi non possent, situ et vetustate conrumperentur.

74. In locuplete penu. in cellis promptuariis locupletis causidici. pinguibus, potest ad corpora bene curata Umbrorum, aut ad eorum divitias spectare; posterius h. l. convenire videtur. Umbria erat pascuis inclyta. Catull. XXVII, 11. Prop. I, 22. 9 seq.

75. monimenta, dona pro defensione.
76. Mæna piscis marinus (Plin. H. N. IX, 26.) quæ in frusta dissecta a salsamentariis in ollis adservabatur. orca. vet. Schol. Cruq. ad Horat. Sat. II, 4. 66, orcam, ait, ollam esse Græcam ore angusto in formam naunahien. prima orca, potest significare vel: in prima parte

orcæ; vel: in ea orca, ex qua prima cæpta sunt salsamenta depromi reliquis orcis adhuc intactis. Ceterum res erant viles, quæ præmii seu mercedis loco causarum patronis a clientibus mittebantur. Horat. Sat. II, 5. 43 seq. Juvenal. VII, 106 seqq. et 119 seqq. Martial. IV, 46. quarum rerum vilitate Noster usus est ad avaritiam sordesque illorum hominum perstringendas, qui, scientia divinarum humanarumque rerum posthabita, vel vilissimis rebus per maximos labores adquistits, res suas augere non dubitarent.

77—87. Verum, objiciat aliquis, ad vitam communem prudentia satis instructus aum, non laboro philosophus fieri et in nugis illorum occupatus esse, quas populus ridere solet.

77. Hic aliquis de gente hircosa centurionum. Pro philosophiæ osoribus posuit Noster centuriones, nobiles, ut apud Horat. Sat. I, 6. 75. aut omnino castra sequentes, qui virtutem omnem in despiciendis bonis artibus et in negligendo corporis cultu positam putabant, ut, si non fortes et strenui, tamen feri et horridi viderentur. Juvenal. XIV, 193 seqq. Epitheton hircosa corporis immunditiem spectat. Horat. Epod. XII, 5; Doctring. ad Catull. LXI, 10. Interdum hircosus pro: vetustus, Gell. XII, 2.

79. Arcesilas academiæ mediæ princeps, doctus quidem homo, sed, si fabula vera est, vita non admodum sancta. Diogen. Laert. IV, 40. ærumnosi, hoc ad vultus tristitiam referendum, quam curis ac vigiliis philosophi sibi contraxerant; aut potius statuendum est, philosophiæ osorem hoc verbo abuti ad severitatem vultus designandam.

80. Obstipo capite. hoc explicat vet. achol. Cruq. ad Horat. Sat. II, 5. 92. capite inclinato in alterum humerum; ad habitum meditantis pertinet, ita ut sequens: figentes lumine terram, ut apud

Murmura quum secum et rabiosa silentia rodunt,
Atque exporrecto trutinantur verba labello,
Ægroti veteris meditantes somnia, gigni
De nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti.
Hoc est, quod palles? cur quis non prandeat, hoc est?
His populus ridet: multumque torosa juventus
Ingeminat tremulos naso crispante cachinnos.
Inspice: nescio quid trepidat mihi pectus, et ægris

Stat. Silv. V, 1. 140. fortius, quam lumina terra figere, aut oculos solo, ut est apud alios poetas. Virg. En. IV, 469. Ovid. Metam. XIII, 541. Trist. IV, 2. 29. pro: vultu rigido intuentes terram. Lucian. in Tim. T. I. p. 170. ed. Reiz. de incessu philosophi cujusdam kansaánse yeür rès rámpana nai ràs logüs àrarinas, nai βεινθυίμιώς τι πρὲς αὐτὸν ἔχειται, τιπαῦδις βλίπων cet.

81. Murmura quum secum et rabiosa silentia rodunt. Murmura rodunt, i. e. tamquam rem gravissimam animo volutantes tacite murmurant motisque maxillis, inde rodere murmura, Quintil. X, 3; nihilominus tamen durum est, verum irato centurioni id condonemus. Antholog. Lat. Burm. T. II. Epigr. 139. vers. 21 seqq. Est et non igitur, quoties lucem esse fatendum est, Sed non esse diem; mille hinc certamina surgunt, Hinc pauci, multi quoque talia commeditantes, Murmure concluso rabiosa silenia rodunt. Qualis vita hominum, duo quam monosyllaba versant / — rabiosa silenia. quandoquidem silentium cum murmure fixusque obtutus rabiei signum esse solet. Juvenal. II, 14. cf. Lucian. de Sect. princ.

82. Atque exporrecto trutinantur verba labello. Mira quidem, sed non minus apta huic rei locutio. trutinantur i. e. expendunt; quid tandem? verba. ergo in verborum contentione occupati sunt, quod sæpe philosophis a Luciano objicitur. v. in Demonacte c. 28. T. II. p. 386. ed. Reiz. Ut oris habitum tandem meditantis rideas, adjectum est: exporrecto labello, ita ut labiis porrectis ceu trutinæ verba adpensa videantur.

83. Egroti veteris sonnia, i. e. ea, quæ vetus, nescio quis, philosophus, mente morbo turbata, somniavit. Ex opinione militis hoc.

84. cf. Lucret. I, 151. Hoc erat principium omnis physiologiæ veteris. v. Gassendi de Epicur. philos. T. I. p. 161. Lugdun. 1649. Tiedemann. System der

Stoischen Philosoph. T. II. p. 25 seq. Axioma hoc vetustissimum esse indicant fere omnes mythi cosmogonici a Chao quodam procedentes.

85

85. Hoc est, quod palles? Cum inrisione pronunciatum, quod pro: propiar quod; his nugis igitur ita studea, ut pallorem tibi contrahas? Similis orationis color est apud Juvenal. VII, 96 seqq. Senec. Epist. 48. O pueriles ineptias! in hac supercilia subduximus? in hoc barban de misimus? hoc est, quod tristes docemus et pallidi? cur quis non prandeat. Severi homines et frugi studiisque dediti prandio abstinere solebant. Ideoque vocat Horatius Sat. II, S. 257. Xenocratem philosophum inpransum.

86. His populus ridet. His sc. in philophos dictis. ridet pro: adridet, plaudit, dicta risu comprobat. Epict. 22. terosa juventus, omnes ii, qui a studiis philosophiæ aversi sunt, præsertim milites. Egregie hoc torosa obpositum est vi pallere et non prandere.

87. Ingeminat fortius quana: tollit. Cum ingeminat jungo quoque multum, ut h. l. sit: diu, Valer. Flace. I, 459. Juvenal. I, 164; non cum torous, ut vulgo interpretes, quia in torous jun ea vis latet, quam multum addere videtur. tremulos naturam cachinni exprimit. crispante in rugas tracto.

88—106. Philosophis insultanti omnemque eorum disciplinam deridenti respondet Noster per similitudinem ab zgra, medici consilia salubria cum mortis periculo negligenti, samptam, et quiden recte, nam argumentis cum hoc hominum genere certare velle, oleum easet et operam perdere. Narrandæ sunt fabulæ et similitudines ut rudibus et infantibus. Qua ratione etiam id consecutus est Noster, ut rem in actionem converteret, eamque quasi oculis subjiceret, ut agi magis quam narrari videretur.

88. Inspice: nescio quid trepidat subi pectus. Signa hæc febris adventanis. Faucibus exsuperat gravis halitus: inspice sodes,
Qui dicit medico, jussus requiescere, postquam

Tertia compositas vidit nox currere venas,
De majore domo modice sitiente lagena
Lenia loturo sibi Surrentina rogavit.
Heus bone, tu palles. "Nihil est." Videas tamen istud,
Quidquid id est: surgit tacite tibi lutea pellis.

"At tu deterius palles: ne sis mihi tutor:
Jam pridem hunc sepeli: tu restas." Perge, tacebo.

Turgidus hic epulis atque albo ventre lavatur.

Cels. III, 6. Ægrotus hic inducitur medicum adpellans.

Gutture sulfureas lente exhalante mephites.

89. exsuperat, ex ventriculo sursum adscendit. gravis male olens. Ovid. A. A. III, 277. interpp. ad Petron. 93.

90. Qui dicit pro: qui dixerat. jussus requiescere. Ab omni motu et exercitatione adpropinquante morbo ut abstineatur, Celsus auctor est (III, 2.) et Quintil. II, 17. cf. Plin. Epist. VI, 1.

91. compositas venas, i. e. sanguinis meatum non amplius concitatum esse. tertia non. Etiamsi enim tertio die febris non reverteretur, tamen non poterat securus esse a quartana.

92-93. Ordo verborum: rogavit sibi loturo Surrentina lenia lagena modice sitiente de majore domo. Morbo, præsertim febri laborantibus cibi delicatiores et exquisitiores a fautoribus mitti solebant, Martial. II, 40 et 76, sic etiam vina g nerosiora. Surrentina Plin. H. N. XIV. Sect. 3. Item Surrentina in vineis tantum nascentia convalescentibus maxime probata propter tenuitatem salubritatemque. Hoc vinum caput non tentare, vires tamen habere, docet idem XXIII. Sect. 20. lagena vas erat, in quo vinum semper paratum habebant in triclinio, et ex quo pocula inplebantur. Petron. 22. ibique interpp. In lagenis vinum quoque adservabatur. Juvenal. XIV, 270 seq. lagena modice sitiente. Sitire dicuntur res, quando humor eas deficit; lagena m. s. notat igitur lagenam vino tantum non plenam, vino forsan vetustate jam ex parte decocto, nam Surrentinum incipiebat bibi post XXV demum annum. Casaubonus modice sitiente explicat : ἐπιυκῶς μιγάλη, μιτεία, quandoquidem parcius mitti sole-rent vina generosiora. Juvenal. V, 32.

Verum hae interpretatio h. l. non convenit; æger hic, qui in exemplum inducitur, minime modice debet bibere, sed vino se ingurgitare ad venturi morbi vim augendam. loturo. Hoc Celsus III, 2. inlustrabit: Plurimi falluntur, dum se primo die protinus sublaturos languorem aut exercitativne, aut balneo, aut coacta dejectione, aut vomitu, aut sudationibus, aut vino sperant, etc. Balneo quidem etiam in febri utebantur, sed magna cautione adhibita.

94. Heus bone, tu palles. Verba hæc non sunt medici, ut ex responso patere videtur, sed amici cujusdam, ægrotum ad epulas et pocula se convertentem retinentis et monentis.

95. surgit tacite tibi lutea pellis. Sensus: pallor sensim sensimque (tacite) corpus tuum occupat.

97. Jam pridem hunc sepeli: tu restas. Minus commode hac verba minitantis esse creduntur, sunt potius ludentis, luc sensu: tutor, qui mihi fuit, jam pridem sepultus est, tu alter tutor scilicet mihi restas. Perge sc. ad cœnam et pocula ire, eventus te docebit optimus stultorum magister.

98. Turgidus hic epulis atque albo ventre, i. e. cibis probe oneratus et ventre distento. cf. Horat. Sat. II, 2. 21 seq. et 76 seq.; Epist. I, 6. 67 seq. Juvenal. I, 141 seqq. albo ventre. Sulpic. Sat. 36. Sidon. Apoll. Carm. V. 339 seq.

99. mephites, foetorem ex ore, quum cibi non concoquuntur, sed in ventriculo quasi putrescunt. sulfurens, sulfurei odoris. lente exhalante. animam jam enim ægre trahebat. Malum in balneo jam ingravescens vim suam omnem inter pocula exserebat.

Digitized by Google

Sed tremor inter vina subit, calidumque triental

Excutit e manibus: dentes crepuere retecti:

Uncta cadunt laxis tunc pulmentaria labris.

Hinc tuba, candelæ: tandemque beatulus alto

Compositus lecto, crassisque lutatus amomis,

In portam rigidos calces extendit: at illum

105

::

100

"Tange miser venas, et pone in pectore dextram:

100. calidum triental, poculum trientis capax calidi vini plenum. Ceterum cf. Horat. Epist. I, 16. 21 seqq.

Hesterni capite induto subiere Quirites.

101. retecti, ut solent labra eorum diducta esse, quos febris vehementer con-

102. uncta pulmentaria, cibos lautos ac delicatos intelligas. Catull. XXIX, 23. laxis v. supra v. 101.

103. Hinc tuba, candelæ. Hinc non : ex his causis; sed h. l. pro: tunc. Ceterum tubas in pompa funebri et candelas adhibitas esse, notissimum. Petron. 78. et 129. Prop. II, 10. 19 seq. 13. 17 seq. 1V, 11. 9; ad bh. ll. intpp. multa ad pompam funebrem pertinentia nota-runt. Videtur autem non in pompa solum harum rerum usus fuisse, quandoquidem in iis, que sequuntur, de adparatu funeris sermo est, sed etiam statim post decessum alicujus candelæ adcensæ et tuba vel tibia funus civibus indicasse. beatulus. Cic. de Fin. I, 2. Maximam illam voluptatem habemys, quæ percipitur omni dolore detracto. Nam quoniam, quum privamur dolore, ipsa liberatione et vacuitate omnis molestiæ gaudemus, voluptas est, ut omne id, quo obsendimur, dolor: doloris omnis privatio recte nominata est voluptas. Hactenus Epicuri patronus. Inde sequi, perhibebant Stoici, mortuum in summa voluptate esse, eumque, quum omni dolori morte exemptus esset, recte beatum prædicari posse. Facete igitur Noster Stoicus mortuum istum, qui vivens omnis generis voluptatibus indulserat, et moribundus porcum Epicureum expresserat, beatulum adpellare potest.

104. Componi proprie de mortuis dicebatur, quorum membra in mortis dimicatione distorta componebantur; huc pertinebat os claudere, oculos condere cet. Tibull. III, 2. 26; Virg. Æn. I, 249. ibi v. Heyn. alto leclo spectat ad magnificcutiam funeris. Ovid. Met. X, 463. Fast. II, 353. amomis v. Heya. ad Virg. Ecl. III, 85; fruticis genus Indiæ; de omni aromate sincero dici putat Salmas. ad Solin. p. 401. Ejus pulvere ossa sua spargi jubet Ovid. Trist. III, 3. 89. H. l. unguentum debet intelligi, quo perfundebantur mortui, antequam rogi inponerentur. Ovid. Fast. IV, 853. crassis, pinguibus; huic convenit laterus.

105. In portan rigidos calces extendit. Mortui lecto compositi in atrio ita conlocabantur, ut pedes in januam essent versi; cujus moris in Homero (IL v, 212.) jam mentio fit. Lips. ad Tacit. Ann. III, 5. Kirchm. de fun. Rom. I, 12. rigidos, sunt enim cadaveris.

106. Hesterni Quirites, qui haud ita pridem civitate erant donati, manu missi, liberti. capite isdato, pileati in signum libertatis. subisre; sic Virg. Æn. VI, 222. Quirites. Hoc nomine dignitatis et majestatis pleno scoptice adpellat servulos illos, ad frequentiam pompe functoris augendam, manumissoa, qui jam nescio quid sibi viderentur. Praedare sane et multa cum arte h. l. Noster tractavit; temporis vices bene observate et justic coloribus notatæ, morbi prima signa, incrementa ejus et vis, qua miseri corpus tandem frangitur, mortis genus, quaque consequi solent, omnia hæc diligentem artificem demonstrant; ceterum verborum delectus summus est, ut qui scilicet apud poetam satiricum esse possit.

107—118. Fabulam de se narrari probe quidem intelligit homo iste bardus, sed veram ejus vim non cepit, quapropter brevibus demonstraturum se putat, quam parum in se conveniant hæc dicta, quam inepta igitur tota res sit, quum ipse recta fruatur valetudine, neque sit, quod futurum aliquem morbum suspicetur. Quo in errore eum diu vensari non sinit Noster, sed Stoicorum more breviter docet, eum, qui a corpore quidem valcat, animi

Nil calet hic: summosque pedes adtinge manusque:

Non frigent." Visa est si forte pecunia, sive

Candida vicini subrisit molle puella,

110

Cor tibi rite salit? Positum est algente camino

Durum olus, et populi cribro decussa farina:

Tentemus fauces. tenero latet ulcus in ore

Putre, quod haud deceat plebeia radere beta.

Alges, quum excussit membris tremor albus aristas:

115

Nunc face subposita fervescit sanguis, et ira

Scintillant oculi: dicisque facisque, quod ipse Non sani esse hominis non sanus juret Orestes.

tamen morbis laboret, neutiquam sanum case.

107. Tange miser venas. Explorare eum jubet, utrum sequis intervallis vense moveantur, an cursu concitatiore et interrupto per venas sanguis festinet, quod fit nimio ejus calore et sestu.

108. susmosque pedes. Inter morbi futuri signa Celsus (II, 4.) quoque recenset, caput, pedes et manus frigidas habere. Miser, cum contemptu, fabulam nam ab illo narratam totam concidisse existimat.

109. Visa est si forte cet. A corpore quidem vales, sed gravissimis animi morbis, qui te ipsum, quum vim suam in præsentia exserer non possint, fugiunt, simulac autem data iis occasio fuerit, certe prorumpent, obnoxius es, avarities, libidini, luxuries, timori et ires.

110. candida ad pulchritudinem spectat. Ovid. d. A. A. II, 6. molle pro: molliter.

111. Cor tibi rite salit! Stat. Silv. I, 2. 210; Senec. Thyest. 756. Num animus tuns tunc a perturbatione liber est? algente camino i. e. nullo cœnæ apparatu, foco pæne exstincto.

paratu, foco pæne exstincto.
112. populi cribro decussa farina, periphr. panis atri furfuribus mixti.

113. ulcus. De ulcere vero non esse cogitandum quisque videt; significantur fauces tenellæ, quas vulgares cibi duriores et asperiores obfendunt, ut in ulcere quamcumque mollem adtrectationem ægre feras.

114. radere de cibis, qui per fauces in stomachum descendunt, et quasi stomachum acriter perstringunt. Horat. Sat. II, 2. 24. habet tergere.

115. excussit aristas, horroris periphrasis; eriguntur enim pili horrore, et ipsa cutis contracta erigitur. φίβος ἐπρύσως sæpius apud Homerum obcurrit.

116. Concitat sanguinis estum ira ut iguis; inde dicimus iram adcendi. Hinc quoque explicandum est face subposita i. e. data aliqua occasione, quæ iram adcendere possit.

117. Scintillant oculi. Homer. Il. a, 104. 3, 662. Ovid. A. A. III, 503

118. Fortius insaniæ adfectus exprimi non poterat. Orestes furiis exagitatus ex Euripide satis notus h. l. pro insania ipsa positus est. Facere igitur aliquid, quod insania ipsa juret, insanientis esse, hoc est, insaniam ipsam insanis factis dictisque vincere.

## SATIRA IV.

#### ARGUMENTUM.

Sun persona Socratis Alcibiadem objurgantis invehitur, secundum veteres et omnes fere recentiores interpretes, in Neronem, omnino autem in unumquemque ad rei publice guhernacula sedentem, qui vilis plebecule adulationibus, suseque ipsius nobilitate elatus, paren se tanto, cujus vim et magnitudinem ipse ignoret, oneri ferendo existimet, nulla philosophies, que sola rei publice bene et recte administrandes facultatem subsedifure possit. ratione habita. Socrates inducitur Alcibiadem increpans: Qua, Alcibiades, filacia ad resa publicam id presertim setatis adoessisti? Prudentia scilicet annos tuos presvertit 5; exortam seditionem vel uno verbo comprimere potes, plebemque errantem in rectam vino reducere, quippe qui discrimen inter rectum et pravum probe scias. 15. Quin, ta staltissime rerum, forme pulchritudine tantopere superbiens, plebis favorem captare desinis! 16, qui, a philosophia nondum instructus, certum finem, quo omnia referenda sint, adbac ignoras, val corporis voluptate cum metiris ut vilissimus quisque. 19. — Alcibiades cubicit: Sed generis claritate gaudeo, pulchritudine instructus sum. 20. Socrates: Si hoc vel maxime sit, tamen ne abjectissimæ quidem mulierculæ sapientia præstas. 22. Hæc hominum perversitas, qua se ad difficillima quæque aptos putant, aliorumque iniqui estimatores sunt, inde existit, quod nemo se ipsum noscere studet, quilibet aliena vitia curat, sua negligit. Hoc exemple expressum est ab homine vites turpitudine infami, mores sordados avari cujusdam notante, communique hominum more et consuetadine propensum sauma ad aliena vitia exagitanda animum excusante, sumpto. 43. Quo facto concludit Socrates: Latent vitia tua, et, quem te homines putant, talis tibi videris esse, quem tamen quenibus cupiditatibus inservias. Descendas in te velim, et adnosces ipae, quantum tihi adhac ad animi perfectionem desit.

Rem populi tractas? (barbatum hæc crede magistrum Dicere, sorbitio tollit quem dira cicutæ:)

## IN SAT. IV.

Summa satiræ hæc est: qui alios vult regere, prius se ipsum regere discat. Hanc sententiam præclare persecutus est Noster, induxitque sub Alcibiadis persona aliquem rudem adhuc ad sapientiæ præcepta adolescentem, gravissimasque reipublicæ partes jam tractantem, ipse Socratem agit. Totum expressum videtur ad Platon. Alcibiad. II.

1—3. Qua fiducia, Alcibiades, rem publicam capessis? Rem populi tractas? πράττιν τὰ τολιτικὰ, in rei publicæ administratione versari. Plato in Sympos. 32.

ed. Wolf ἐναγκάζω (loquitur Alcibiades de Socrate) γάς με ἐμολογεῖν, ὅτι πολλοῦ ἰδιὰκ εν αὐτος Γτι, Ιμαυτοῦ μὲν ἀμίλο, τὰ δ΄ 'Αθηκείων πρώττω. barbatus creite magistrum Dicere. barbatus vel unum ex antiquis. Juvenal. IV, 103. vel philosophum designat, cujus insigne barba habebatur, Juvenal. XIV, 12; Lucisa pluribus locis; unde lepidum illud Heratii dictum in Stoicum Horat. Sat. II, S. 16 seqq.

2. Sorbitio, jópnus. Ælian. V. H. IX. 38. Verbum hoc usurpatum a multis,

Quo fretus? dic hoc magni pupille Pericli.

Scilicet ingenium et rerum prudentia velox

Ante pilos venit: dicenda tacendaque calles.

Ergo ubi commota fervet plebecula bile,

Fert animus calide fecisse silentia turbee

Majestate manus. quid deinde loquere? Quirites,

Hoc, puta, non justum est: illud male: rectius illud.

Scis etenim justum gemina suspendere lance

Ancipitis libræ: rectum discernis, ubi inter

Curva subit, vel quum fallit pede regula varo:

ef. Burm. ad Phædr. I, 26. cicuta, nésue, schierting. Plin. H. N. XXV. Sect. 95. Senec. Epist. 13. Cicuta magnum Socratem fecit. Platon. Phæd. p. 264. T. I. ed. Bip. Hoc dirum facinus æternam Atheniensibus notam inussit. Juvenal. VII, 205 seq.

nal. VII, 205 sequ.

3. Quo fretus? Tru survision, Plato.
Perioli a forma Pericleus, est Periolei et contractum Perioli v. Cort. ad Sallust.
list. frag. lib. I. p. 934. Heusing. ad Cornel. II, 1. 1. magni non solum rei publice administrandes acientia magnum eum fecerat, sed etiam bonarum artium et literarum tutela, quibus tunc temporis Athense omnaium florentissimes erast.
Plutarch. in Periole c. 12. T. I. ed. Hutt. pupille cf. Platarch. in Alcibiade princ. Platen. Alcib. II. princ. Clineas Alcibiadis pater Periolem, Xantippi filium, tutorem Alcibiadi reliquit.

4—15. His versibus Socratis personam bene sustinet Noster, adversariumque nota illa ironia adgreditur, qua se axistimare dicit, eum omnia illa tenere, que cegnita esse debeaut rem publicam administratti.

4. ingenium, non proprie sumptum, sed usu et doctrina subactum intelligas, Senec. Epist. 49. Dociles natura nos ediciti, et rationem decis inperfectam, sed que perfici posset. Ingenium largitur natura, vires autem ingenii exercet, auget et perficit usus et doctrina. rerum prudentia, melanam rerum usus et experientia, rerum humanarum cognitio. De ea, qui populi curam gerere valt, jure potest postulari, ut prudentia reliquos civas excellat; quandoquidem autem illa prudentia annos pracurrere interdus prudentia sanos pracurrere interdus inde campas spatiosus patnit. Ovid. A. A. I, 183. Stat. Silv. II, 106 seqq.

Vor. II.

5. Ante pilos, ante barbam, ante pubertatem. dicenda tacendaque calles. Horat. Epist. I, 7. 72. Fortame Noster prudentiano, ques cernitur in dicendi arte, intelligi vult, totidem fere verbis designatam apud Quintil. II, 20: Ab illis (philosophis) hac dicuntur; si consenare tibi in faciendis et non faciendis virtuis est, que pors que prudentia socatur, eadem in dicendis et non dicendis erit. Homes. Odyes. n, 440 seq. Que igitur Noster in viro rem publicam administraturo desiderat, sunt primum vires ingenii, tum prudentia et in gerendis (hoc enim videtur velle per prudentiam rerum) et in dicendis rebus.

6. bile. ira. Compares Hesiod. Gener. Deor. 80 seqq. Virg. Æn. I, 149 seqq. 7. calidæ, estuantis, concitats. Fert

animus, cupis.

8. 9. Majestate manus. i. e. manus significatione, cujus auctorites tanta sit apud plebem, ut tempestas furentis populi continuo compencatur. Lucan. I, 297 seq. Quirites, Hoc, puta, non justum est cet. Seditionem sedantis est sermo, furoresque populi ratione comprimentis; qui igitar, ut Cie. de Orat. I, 12. loquitur, naturas hominum, vimque omnem humanitatis, causasque ess, quibus mentes aut incitantur aut reflectuntur, penitus perspectas habere debet; debet etiam justi injustique rationem proba callere, neque umquam pati, ut in coercendis sceleribus wel timore vel misericordia inpediatur, id ast, debet disertue, sapiens et gravis esse. Horat. Od. III, 3.

10-12. Sois emim justim gemina suspendere lanos Anospitis libra. Allegoria sumpta a libripende, vel a ponderibus, que laneibus trutinantur, gemina. Libra habehat dusa lances. Cic. Tuscul.

Et potis es nigrum vitio præfigere Theta. Quin tu igitur summa nequidquam pelle decorus, Ante diem blando caudam jactare popello Desinis, Anticyras melior sorbere meracas. Quæ tibi summa boni est? uncta vixisse patella Semper, et adsiduo curata cuticula sole.

15

Q. V. 17. ancipitis, ambiguss. Exacts libra in neutram partem vergit. Sensus: Tu igitur, quid justum sit nec ne, explorare scis, rebus quad în utraque lance inpositis. rectum discernis, ubi inter Curva subit. simpl. pro : discrimina recti et pravi adcurate tenes, scis quasi certo limite ducto definire recti pravique con-Horat. Epist. II, 2. 44. quum fallit pede regula varo. regula proprie non debet intelligi, pedem enim regula non habet, sed norma. Sensus : Etiam tum rectum discernis a curvo, Sensus : quum ipsa norma, ad quam rectum illud exigere vis, prava seu inproba est. De-tracto omni tropo Noster dicere vult: Ex rerum usu et experientia multas regulas, ad quas vitam nostram componimus, actionesque alienas judicamus, conligimus; potest autem interdum adcidere. ut hanc vel illam regulam, non satis adcurate concinnatam, aut nobis ipsi presscripserimus, aut auctoritati aliorum adceptam feramus; prudentis itaque est, non solum multis rationibus seu regulis vitæ instructum esse, sed etiam explorare posse, an ipsæ regulæ ad justi rectique naturam comparate sint, ne reliquis rebus ad eas revocatis in judicio de iis fallamur. varo cf. Horat. Sat. I, S. 47. et Heyn. Obes. ad Tibull. II, 1. 90.

13. Et potis es cet. Casaubonus putat, ex breviculo militum, ubi nomini ejus, qui in prœlio occidimet, hæc litera adscribebatur, hoc ductum esse. Forsan in judiciis capitalibus Grascorum, quorum rationem, que in ferendis sententiis obtineret, passim ignoramus, etiam hoc usu erat receptum, ut hac litera uterentur, qui reum mortis supplicio adficiendum censerent. Martial. VII, 57... Nosti mortiferum quæstoris, Castrice, signum? Est operas pretium discere theta novum. Exprimeret quoties rorantem frigore nasum, Lethalem juguli jusserat esse notam. Vetus commentator Persii bac habet: Judices literam Theta adponunt ad corum nomina, ques supplicie adficient. Etiam

grammatici hoc signo utebantur.

Apoll. IX, 339 seqq.
14. Ab boc versu Noster, se Socratis partes sustinere, obliviscitur, et, relicta ironia, ad ingenium statim redit. summs nequidquem pelle decorus, qui nequidquam externa specie decora es, nequidquam honestatem similes, præ te fers, cf. Horat Sat. II. 1. 64 seq. Epist. L. 16.

15. caudam jactare, rums, speciosis actionibus se venditare apud populum, favorem populi captare. Cum hoc con-jungas ante diem, idem quod supra ante pilos. blando, qui hujusmodi hominibus semper blanditur, eseque, ut in Alcibiadis vita relatum legimus, in corium effert. Specie enim magis quam re ducitur mal-titudo. Horat. Sat. I, 6. 15 seqq.

16. melior sorbers, pro : dignior, qui sorbess. Anticyras meracas. Anticyra nomen duarum urbium meritimarum, in Phocide ad sinum Crissuum, et in Phthiotide ad Maliacum sinum. In utripagne agro proventus erat hellebori, quo inter alios morbos etism inamiam veteres puta-bant posse sanari. Sespe Anticyrs pro helleboro ponitur. Horat. in arts 300. Juvenal. XIII, 96. ibi Ruperti. Antiyras meracas i. e. helleborum merum. Horat. Epist. II, 2. 137. Sensus: ta. qui potius belleboro mero esses senendus. Notat hoc insenie vim. Ovid. ex Posto IV, 3. 53 seq.

17. Qua tibi summs boni est, i. a. quodnam tu summum bonum existimes. v. ad III, 60. uncta virisse patella, cibis delicatissimis uti. cf. Martial. V, 46. ?.

18. et adsiduo curata cuticula sole. 
λίωση intelligit vel λιμαία, insolutionem, que quidem ex prescripto medicerum ad sicritatem corpori adquirendam adhibeta-tur. Plin. Epist. III, 1. Plin. H. N. XXI. c. 14. Hoc loco autem intelligitur lascivorum hominum insolatio, qui nudi ad solem expositi operam daban dropasticis aut chromatiariis, quorum illi inhonestas corporis partes depilabent, hi

20

Exspecta: haud aliud respondeat hæc anus. i nunc;

Dinomaches ego sum, subfla: sum candidus. esto:

Dum ne deterius sapiat pannucea Baucis,

Quum bene discincto cantaverit ocima vernæ.

Ut nemo in sese tentat descendere, nemo!

corpus infuscandum curabant. Ceterum animadvertendum est, Nostrum sub persona Socratis quim delicatulum illum interrogastet, que illi summa boni esset, non habente illo, quid responderet, pro illo respondisse.

19. Exspecta: haud aliud respondeat hace anus. Exspecta, quaramus ex hac anicula, quid summum benum existimet, et hace esdem mihi respondebit, quae tu; quapropter tu ne a vilissima quidem muliercula in hac re differs. i nunc, innidendi habet vim. Virg. Æn. VII, 425. Ovid. Epist. IX, 105. Prop. III, 16. 17. Juvenal. X, 310. Jam apage te, intelligis enim, quarum rerum fiducia ad reen publicam administrandam adcesseris; mil tibi reliqui feci prester id, ut dicas: generis mei splendore nitens tantos spiritus alo; et per me alas, dummodo, te non magis quam abjectissimam quamque mulierem sapere, fatearis. Posterius tribus acquentibus versibus est expressum.

20. Dinomaches ego sum, suffla: sum orndidus. esto: suffla sc. buccas, pro: jactanter dic. Dinomaches. Plutarch. in Alcibiade csp. I. spèc di marcès 'Adamacoulus d'r sc. Alcibiades, la Aumaches propued a fir Monalisse. Alcimentale apud Athenienses summo erant in honore, ductu enim et auspicio eorum a Pisistratidarum tyrannide erant liberati. Herod. IV, 92 seq. sum candidus ad pulchrisudinem corporis apertat, qua in sun amorem multos pellexisse Alcibiades dicitur. esto. sis vel maxime nobilissimo genere ortus et pulcherrima corporis forma, Similis color orationis est apud Juvenal. VIII, 46 seq.

21. pannuceo pannis obsita, sordidis-

32. Quam bene discincto captaverit ocima esrae. Interpretatio hujus versus difficultate laborat, qua forsan nursquam liberabitur. Ad liquidum perduci nequis, qualis herba ocimam fuerit, multo minus, quid sibi velit, ocima cantare. Ex Plinio (H. N. XIX. sect. 36.) ubi dicuntur ocima cum maledictis et probris seri, conligit Cassubonus, ocima cantare verne,

idem esse, quod: opprobria ingerere seryulo; provocat quoque ad naturam muliebris sexus ad convicia pronam, qualis ab Aristoph. Plut. 426. repræsentatur. Verum inde, quod ocima cum maledictis et probris seruntur, minime sequitur, ocima cantare esse opprebria ingerere. Quin etiam maledicta et opprobria ab h. l. aliena esse videntur, quum pannucea Baucis vernam ita tractare debest, ut Alcibiades popellum, nisi mavis statuere, comparationem esse mancam, aut versum hunc temere adjectum. Pliaius (H. N. XX. sect. 48.), ubi agit de viribus medicis hujus ocimi, addit : Venerem stimulat. Ideo etiam equis asinisque admissures tempore ingeritur. Ocima cantare poitum igitur esse potest pro: ea cantare, quæ venerem seu libidinem stimulant, seu simpl. pro: libidinem excitare. interpretationi, seu, si mavis, bariolationi, (nam hariolandum sane h. l. est) aptum quoque videtur bene discincto vernæ, i. e. dissoluto et libidinoso servo, nam verna tanc temporis servorum petulantissimi habebantur. Martial. I, 42. 2. De dis-cincto cf. Ruperti ad Sil. Italic. II, 56. VII, 153. Sensum totius loci sic constituo: Dum ne deterius, i. e. dummodo eque bene sapiat pannucea Baucis, quan-do verne dissoluto, ubi ejus libidinem excitarit, blanditur, ac tu, quando popello in adulationem prono et pulchritudine tui corporis moto orationis lenocinio velificaris. De ecimo v. que notata sunt ad Varr. R. R. J, 31. 4. ed. Gean.

25—41. Hic plane novus rerum nescitur ordo. Si nihilo minus tamen ea, que nunc sequuntur, cum preced. copulare vis, nexus erit ita constituendus: Hæc hominum adrogantia, qua se sibi aliquos putant, falsaque virium suarum fiducia negotia stulte suscipiunt gerenda, que sustinere non possunt, proficiscitur ab ignorantia sui ipsius. Nemo secum habitat, nemo se ipsum explorat, quia circa aliena nimis occupatus est. Alienos mores severe judicamus in nostria dissoluti et molles. Posterius Noster dramatice extulit adeo, ut nostris oculis obversetur iste

Sed præcedenti spectatur mantica tergo.

Quæsieris, Nostin' Vectidi prædia? "cujus?" Dives arat Curibus quantum non milvus oberret. "Hunc ais? hunc dis iratis genioque sinistro? Qui quandoque jugum pertusa ad compita figit,

ardelio; videmus et andimus, ut leviora aliorum vitia carpens sua îpsius vel ignorat vel dissimilat. cf. Juvenal. II, 56 seq.

23. in se descendere, se ipsum cognos-

cere s. explorare.

24. spectatur mantica. Adludit Noster ad notam illam fabulam Phædri IV, 9. ef. Petron. 57. Tu autem tan laborionss es, ut post te non respicias? in alio peductum vides, in te ricium non vides? Horat. Set. I, 3. 25 seq. Senec. Agam. 270 seqq. præcedenti pro: præcedentis.

25-82. Ubi forte sermo injicitur de aliquo locuplete nimis fortasse parco, stasm mores ejus deterrimis coloribus de aliis pringis, gaudesque occasione oblata de aliis

male loquendi.

25. Quesissis, pro: Si queerat forte silquis. Vectidius locuples quidam nobis ignotus. vajus l'Interrogat, quasi nesciat, de quo sermo sit. Sic solent homines partim ut, dum adcuratiorem alicujus designationem requirant, non curasse illum videantur, ecque studium suum maledicendi dissimilent, partim ut audiant prius, quid alter, dum adcuratius aliquem designet, de ilho pradicet, quo, si aures ejus criminationibus patere sentiant, eo tutius et liberius illum sugillent.

26. Dives arat, pro: divitis illius, qui arat. Curibus pro: in agro Curenal seu Sabino, in quo erat Cures oppidum. quantum, pro: tantum agrorum spatium, non milvus oberret. Hac quantum. locutione proverbiali agrorum magnitudo declaratur. Petron. 37: Ipse Trimalchio fundos habet, quam milvi volent. Juvenal. IX, 54 seq. De hujusmodi latifundiis loquitur Seneca Epist. 83: Quousque fines possessionum propagabilis? ager uni domino, qui populum cepit, angustus est. Quousque arationis vestras porrigetis, ne provinciarum quidem satione contenti ciroumscribere pradiorum modum? Inlustrium fluminum per privatum decursus et amnes magni, magnarumque gentium termini, usque ad ostium a fonte, vestri sunt

27. Hunc ais? Nunc tandem sentit,

quem alter narret, pergique ipse statim uberius describere homineun, ad se quiden, ut similare vult, nihil pertissaneus, tamen sibi cognitum; atque quesi ut hoe solum estendat, se novisse homineun, turpissimis coloribus eum adumbrat. Hust dis iratis genioque sinistre? se. natum. Is dicitur dis iratis genioque sinistre? se. natum. Is dicitur dis iratis genioque sinistre natuma adversa est. Horat. Sat. II, S. 8. et 125. Phedr. IV, 19. 15. Juvenal. X, 129. h. l. sic vocatur sordide svarus, qui omnibus vitæ deliciis abstinet, quique semper habendi cura cruciatur.

28. Qui quandoque jugum pertusa ad compita figit. Compitum proprie est quadnivium, et quadrivia laribus compitalibus sacra erant. Ovid. Fast. V, 140. Sueton. Aug. 51. Quorum in honoreta arm ibi constructes et sacelle per omnes quatmor partes patentia. Grosov. ad Gell. I, 22. Ibi quotannis sacra fichant per aliquot dies, Dionys. IV, 14. compitalis adpel-lata, Gell. X, 24. Illis diebus conne servitium erat sublatum Dionya. L c. Tibull. II, 7. Macrob. Sat. I, 14. Poterat fieri, ut juga boum ad istas aras sive compita in significationem adempti et pecori et hominibus per illos dies servitif Est id suspenderentur seu figerentur. quidem ab nullo veterum scriptorum, quod equidem sciam, memoriae proditum, verum quam multa în cenni antiquitate creduntur, que vel unius verbi testimonio, interdum grammatici nescio cujus, mitantur, presertim earum rerum, ques ad vi-tam privatam, ad ritus et instituta agrico-larum, minus a scriptoribus celebrata, pertineant. Apud veterem commentatorem hac leguntur: In his (sediculis in compitis consecratis) juga fracta ab agri-colis ponuntur, emeriti et elaboruti operis indicium. Bed h. l. non de ee, quod interdum, si fracta erant juga, verum quod statis temporibus fieri solebat, sermo esse videtur. Non est sane, quod nos verbaur figit, quo Noster usus est, torqueat. Nam' non adfirmaverim, illud semper voi koori-Irai, nusquam esi deangipäedai eim habers. Hue adcedit, quod omnino poem,

Seriolæ veterem metuens deradere limum,
Ingemit, Hoc bene sit! tunieatum cum sale mordens
Cæpe: et farrata pueris plaudentibus olla.

30

Pannosam fæcem morientis sorbet aceti."

At si unctus cesses, et figas in cute solem, Est prope te ignotus, cubito qui tangat, et acre Despuat in mores: penemque arcanaque lumbi Runcantem, populo marcentes pandere vulvas.

35

inprimis Persius, propriam verborum vim non religiose sequuntur. portuso, sepius pro: vetusta, Juvenal. VIII, 144. V, 151. b. l. pro: pervia. Calpurn. Eclog. IV, 126.

29. Seviolæ. In qua seriola diu vinum erat adservatum, quo uti sordidus ille non ausus erat. An limus h. l. pix sit, dubito; potest enim intelligi seria son dolium humi demersum in cella vineria, quod, antequam relineretur, a sordibus erat purgandum. Columell. XII, 18. 4 seqq. Huc spectat forsan Martial. VIII, 45. 3. Potest quoque limus esse vini fax adhue reliqua ac diu servata, que nunc quidem de seria deraditur. Horat. Sat. II, 4. 80. Hoc magis placet, cum quia ad depingendum sordide avarum aptius ess, tum quia v. 32. passoce facis mento fit.

30. Ingemit. Hoc declaratur, quam lubenti animo his rebus vilissimis utatur, idemque repugnat presclare sequenti: Hoc bene sit! Hoc est casus sextus. Sensus: Istis the dectamur! laute vivamus! v. Intp. Petron. 55. et 65. Horat. Sat. II, 6. 4. Ovid. Fast. IV, 299. tunicatum, quod multis involucris constat.

31. et farrata pueris plaudentibus olla. Farrata ella, pro: pulte ex farre crasso in olla cocta. Sensus: Dumque servuii magne invicem cum gratulatione, quia tanta scil. lautitia raro illis contingere solebat, pulte in olla obposita fruebantur.

32. Pannesam facem morientis sorbet aceti. Pannesam facem morientis sorbet aceti. Pannesam, i. e. situ et vetustate membranis jam obduetam. Observanda ars est poete in verborum delectu, quo utentem inducit istum obtrectatorem et in minutissimis ad invidiam depingendis artificem. Sordidus ille non bibit, sed sorbet, tamquam rem lautissimam, ut sepore hoc jucundissimo quam diutissime frustur, nihilominus tamen parsimoniam in bibendo adhibeat; non vinum, sed

acetum, et no hoc quidem, sod facem acets morientis, i. a. vapidi.

33.—11. Jam interpellat Noster istum in vita aliena depingenda tam disertum et adeuratum, in sordibue, a quibus ipse qui-dem intactum servaverat animum, per-atriagendis ingenissum et callidum, do-cetque, quantopere in contrarium pecret meilitie et luxuria diffluena, et quam terpem sibi infamise notam ob hanc rem contraxerit.

33. aesses, otieria. et figus in cute solem, i. a. cutem, corpus nudum solis radiis obponia. Juvenal. XI, 203 seq. v. ad v. 18. Hoc fiebat a delicatulia, ut colorem cutis infuscarent. Martial. I, 78.

34. cubito qui tangat, non mollem istem, sed alium quencumque, quem adtendere vult ad istam turpitudinem. Horet. II, 5. 42. acre, scriter.

35. Despuat in mores, mores detenter.

Despuare est abominantia. Theocrit.

VI, 39. XX, 11. Tibull. I, 2. 96. Lucian. I caromenip. T. II. p. 786. de. Reiz. συρίχενται ἱπισλάσυμ σχαματὶ κασάσυντα έξη συρωτίλλοντα. αταπασμε ἐκπιδι. Libidinesi hominas solebant pilos, quibus natura pudenda aliasque corporis partes obduxit, evellere, hoc fiebat forcipe, pumice, fascia pice obducta. Aristoph. Nub. 1005. et 1079. Ecclesias. 129. Juvenal. VIII. 16. IX, 14. Per. timebat hoc ad exquisitioris voluptatis studium, quo conruptissimi tunc temporis Romani flagrabant. Martial. II, 62. VI, 56. αταπα ἐκπιδί, posteriora seu anum, quom levem reddebant et glabrum cinedis. Juvenal. II, 12 seqq.

36. Runcantem. Runcare proprie est segetes aut herbas e segetibus evellera. Columell. II, 11. H. l. positum prot depilare. Runcantem-pandere, Græca constructio notissima. pandere, publice exponere pilis, qui tegumento erant, evulsis. vulvas, id, quod supra arcana humbi,

Tu quum maxillis balanatum gausape pectas, Inguinibus quare detonsus gurgulio exstat? Quinque palæstritæ licet hæc plantaria vellant,

cum respectu ad cinædos sic adpellatum. marcentes, forsan, laxatas. v. Intp. Petron. 128.

37. Tu quum manilis balanatum gausape pectas. Mazillis Cassubonus explicat: pectine, quod et maxillis et pectini dentes sint; et balanatum gausape idem: capillos oleo balanino unctos. Balanas glans unguentaria nucis avellanas magnitudine in Arabia, Æthiopia et Ægypto nascens, e cujus cortice suavissimi odoris oleum exprimebatur. Jani ad Horat. Od. III, 29. 4. gausape proprie militare stragulum villosum, aut mappa villosa ad detergendas mensas. Horat. Sat. II, 8. 11. Martial. XIV, 139.

detergendas menasa. Horat. Sat. II, 8.
11. Martial. XIV, 138.
38. gurgulio, h. l. es pars, qua mares sumus. Si interpretatio prioris versus, quam Cassubonus proposuit, vera est, nec quisquam, quod sciam, dedit probabiliorem, sententia, quæ filo priori et hoc versu continetur, si cam adtentius perpendes, frigidissima est, et indignatione, qua Persius, quem dicunt verecundise virginalis fuisse, h. l. abripitur, plane indigna. Meo quidem sensu nihil jejunius cogitari potest, quam illa interrogatio: Quum alas capite comans, cur depilas penem? Liceat mihi aliam interpretandi rationem inire. si non veriorem, tamen buic loco, ut arbitror, aptiorem. Potest gausape de capillamento adcipi, seu de pilis adscititiis, quos solebant adhibere ii, quibus ca. pilli ante diem defluxerant, (Suet. Oth. 11.) vel quibus raros tantum et colore ingrato natura tribuerat. Sed sic quoque restat difficultas in maxillis; nam frigidam esse translationem, si illud pro pectine adcipitur, nemo facile negabit, et, tropo remoto, pectine pectere, quis ferre tandem pleonasmum illum potest? Forsan etiam ii, qui barba destituti erant, aut tenera lanugine tantum instructi (Martial. X, 49.) parabant sibi adscititiam. Notum quidem est, illo tempore Romanos barbam non aluisse (v. Lips, excurs, B. ad Tacit. Ann. XIV.) sed tondendam curasse, verum seque constat, juvenes eam aliquamdiu ad vigesimum secundum atatis annum et sæpe ultra nutrivisse (vid. Octav. Ferrar. Elect. II, 12.). Videmus etiam nunc in ipsa Persii imagine (qua tamen, an nostri poetæ sit, vehementer dubito)

barbe partem haud exiguam in genis ejus relictam, atque, ut adparere videum, vel calamistro comptam. Etiamsi erant, qui evellenda et exstirpanda barba femin similes reddere studerent, tames barba omnino destitutum esse vulgo turpe habebetur, Fortuneque berbetze supplices Sebant juvenes, ut facies sua barba vestiretur. Augustin. de Civ. D. IV, 1. In qua et comenda et tondenda et radenda et vellenda summam adhibebant elegantiam delicatuli. Ovid. A. A. I, 518 seq. Martial. II, 36, 3 seq. Quod si igitur statuanus, barbe partem, quam relin-quere foran in genia (marillis. Martial. VIII, 47.) moris erat, adscititiam fuisse, ut nostris temporibus simile aliquid vidimus, camque, quasi genuinam, depexam seu comptam ab illo bello et oleo exquisitissimo delibutam, sensus oritur non omnino inficetus: Tu qui faciem pilis adscititiis ornas, ubi natura pilos tibi negavit, cur depilas eas partes, quas natura pilis vestitas esse voluit?

39-41. Natura te voluit virum esse, tu glabrum et mollam te reddere studes, sed operam perdis. 39. Quinque pala-strita licet hac plantaria vellant. De dropacistis, desravenas, h. l. sermosem esse, unusquisque videt. Hos palastritas esse vocatos, quia robustissimi valsores essent intelligendi et suas professionis apices, Casaubonus monet, quem secutus quoque est Burm. ad Petron. 21; ubi palæstricæ, quas ait esse ministras, ancillas, que oleo perfunderent certantes, in palæstritæ, quos esse eos perhibet, qui se in palæstra exercerent, mutari vetat, quamquam in nonnullis codd. mes. polestrita legitur. Salmasius ad Tertull. de Pallio p. 273. eos quoque, qui xysticos in gymnasiis depilarent ac levigarent, palastritas esse vocatos, disputat, verum nullum locum adfert, ubi vulsor aut unctor nalastrita Vocatur. Forsan servi apud Romanos, qui palæstris privatis præerant, palastrita, vocabantur (Martial, III, 58. 25.), iique non solum juvenes heriles arts palæstrica erudiebant, verum etiam dominis in curanda cute et pilis evellendis operam navabant. Hoc quidem mihi certum videtur esse, Nostrum, quum pro dropscistis palæstritas scriberet, non tam athleElixasque nates labefactent forcipe adunca, Non tamen ista filix ullo mansuescit aratro. 40

Cædimus, inque vicem præbemus crura sagittis. Vivitur hoc pacto: sic novimus. ilia subter

45

Cæcum vulnus habes: sed lato balteus auro Prætegit. ut mavis, da verba, et decipe nervos, "Egregium quum me vicinia dicat, Non credam?" Viso si palles, inprobe, numo; Si facis, in penem quidquid tibi venit amarum; Si puteal multa cautus vibice flagellas:

ticum robur respexisse quam dexterita-

tem. plantaria, i. e. pilos.
40. Cf. Horat. Epod. VIII, 5 seq. Nates vocat elisas, que balneo calido erant emollitæ, ut pili facilius evellerentur. Sic balneator ipee apud Martialem (III, 7. 3.) vocatur elizus ab aqua calida, quam tractat. labefactent. sc. vellicando. Exprimit hoc difficultatem, cum qua pili evellerentur.

41. filix, de quacunque herba sterili, que culture agrorum obficit, proprie farrentraut, v. Voss. ad Virg. Georg. II, 264. Juvenal. IX, 15. mansuescit. Virg. l. c. 239. Sensus: numquam ta-men pili radicitus exstirpabentur; naturam vincere non poteris.

42-52. Versus 42 et sequens usque ad novimus cum anteced. coherent. Ita quasi more receptum est, inquit, carpimus et carpimur vicissim. Verum, que sequuntur, ad priorem satiras partem rursus pertinere videntur. Pergit Noster hortari juvenem illum, ne populo, externam speciem in judicando sequenti, fidem habeat, ut potius se ipsum exploret, ac sua

vitia cognoscat. 42. Cadimus, inque vicem prabemus crura sagitis. cf. Horat. Epist. II, 2. 97. Sumptum hoc a militibus, quorum corpus scuto tectum, crura sagittis et telis exposita erant. v. Heynium in Excurs. VIII. ad Æn. VII. p. 153. ed. altera.

45. novimus, ita vivere didicimus.

44. cacum. quod adversarius non animadvertit. Sumptum nempe boc a gladiatore vulnerato et vulnus dissimilante, ne inde a dversarii animus augeatur.

45. et decipe nervos, i. e. decipe vires tuas, simila, vires tibi adhuc integras esse, quæ vulnere debilitatæ sunt.

46. Rgregium cum me cet. Senec. Epist. 59: Illud pracipue impedit (quominus tantum, quantum satis sit adversus vitia discere, discamus) quod cito nobis placemus; si invenimus, qui nos bonos viros dicat, qui prudentes, qui sanctos, adnoscimus. Nec sumus modica laudatione contenti; quidquid in nos adulatio sine pudore congessit, tamquam debitum prendimus; optimos nos esse, sapientissimos adfirmantibus adsentimur, cum sciamus illos sape mentiri. Aliorum laudationem sibi fraudi fuisse profitetur Alcibiades apud Platonem in Symp. XXXII. ed. Wolf.

47. Viso si palles cet. Similis orationis color est apud Juvenal. VIII, 9 seqq. 135 seqq. cf. supra III, 109 seqq.

48. penem amarum; i. e. mentem libidinosam.

49. Si puteal cautus multa vibice fla-Duo putealia Rome fuerunt, que nobis quidem nota sunt, a pluribus, etiam a Sigonio de ant. jur. Rom. T. II. p. 504 seq. confusa, a Salmasio primum ad Solinum p. 802 seq. distincts, unum Nævii in comitio, de quo loquitur Cic. de Divin. I, 17; conf. Liv. I, 36; alterum Libonis in porticu Julia ad arcum Fabianum. v. Festum de verb. signif. XVII. p. 487. ed. Dacier. Neque præter hec alia Rome fuisse putealia quis adfirmaverit? Vetus Persii interpres intelligit h. l. puteal Scribonii Libonis, cujus formam, arm instar, in numis` antiquis descriptam adhuc habemus. Jam vero Casaubonus existimat, puteal h. l. pro foro esse positum, et flagellare forum pro: frequenter adire forum, aut in turba forensi quotidie versari. Ad majorem inprobitatis declarationem idem putat ad

Nequidquam populo bibulas donaveris aures. Respue, quod non es: tollat sua munera cerdo. Tecum habita, et noris, quam sit tibi curta supeliex.

jectum esse multa vibice, mans ubi turba sit hominum aliorum in alios incurrenfium, ibi rixas esse, ibi verbera et vibices (forsan Juvenal. III, 244 seqq. respexit). vò cautus artis verbum esse, proprium enim fori peritis et pragmaticis cavere. Ut autem hic versus ad Neronem pertinere possit, alteram proponit explicationem, nocturnasque Neronis grassationes spectari putat, quibus pererrare forum obviosque cædere soleret. Sueton. Ner. 26. Tac. Ann. XIII, 25. Plin. H. N. XIII. Sect. 43. Et quis in his grassationibus milites semper præsto essent, qui Neroni auxilium ferrent, etiam eè contue satis bene hac ratione potest inlustrari. Prima interpretatio Casaubono, prope dixerim, indigna est; altera sane proba-bilior, modo hæc ad Neronem trahi possent, ad quem, ut ille vir eruditissimus ipse fatetur, versus 47 saltem pertinere non potest, itaque non magis hic, qui interpretes usque adhuc torsit et semper torquebit. Aliam viam Salmasius l. c. ingressus est, negatque puteal hoc loco pro foro aut dicasterio adcipi posse, sed de feneratoribus potius esse cogitandum, qui ad puteal Libonis consistere solerant. Cic. pro Sext. 7. Torrent. ad Horat. Sat. II, 3. 18. cf. Horat. Sat. II, 6. 35. Ad hunc tamen locum monuit vet. commentat. Cruq. Puteal locus erat in foro, ad quem conveniebant mercatores et feneratores ad tradendum et recipiendum. Alii dicunt fuises pro rostris, ubi tribunal erat pratoris. Idem (ad Horat. Epist. I, 19.) ait, puteal Libonis tribunal fuisse. Cum hoc consentit Porphyr. ad eundem Vides jam inter grammaticos litem esse, que a nobis componi nequit, quum difficile sit judicatu, cui horum plurimum tribuss, Casaubonianamque de foro et tribunali rationem non utique esse a Salmasio refutatam, nam inde, quod adparet vel ex Ovidio (Remed. A. 561.) ad puteal negotia sua tractame feneratores, minime sequitur, puteal pro foro et tribunali non debere adcipi, nisi nefas existi-

mes, suctoritatera scholiastes Persii, qui de feneratoribus h. l. agi opinatur, negli-Pergit Salmasius, de more fieri, gere. ut qui frequenter ad locum aliquem conveniant, ibique diu desideant, per otium ope dum alind agant et loquentur, wel stilo parietem conscribillent, vel unguibus deradant, vel aliquid nugarum faciant. Hinc lepide dictum esse et imperizie de feneratore, qui totum diem ad puteal consisteret, exspectans qui pecuniam ad-cipere vellet, mults vibice putesi cum flagellars. Verum cuim vero non cras Satirici, ne dicam Persii, a rebus leviu mis ac fortuitis colores mutuari ad id describendum, quod indignatione sua et astirico fiagello dignum existimament, pras-sertim quum illa ad hoc minimo pertina-rent. Simplicissimam omnium interpratum, qui mihi quidem insotuerunt, ratio-nem jam ante illos dunaviros iniit Badius Ascensius, qui pulesi feneratores et usesrarios h. l. esse putat, et multa vibice flagellare pro: gravi demno adficere, positum esse arbitratur. Britannicus vero puteal debisores esse, et multa vibice fingellare pro: molestum esse debitoribus in usuris exigendis, existimet. Hoc antis sit de loco, cujus sententiam et vim fortasse nemo extricabit.

50. bibulas, laudis cupidas. blev de aure habet quoque Horat. Od. II, 13. 59. et Prop. III, 4. 8. ibi Boras. Seasus: frustra, quum tarpater vivas, multitudinis laudibus delectaberis, quandoquidem ex eo, quod quis laudatur, non sequitur, cum laudes mereri.

51. Respue, quod non es. Noli admittere laudes, quas non mereris. cerda, suifex sordidus pro hominibus, qui ex quavis re abjecta et turpi lucrum quarunt. munera, laudes, quas in te conferre vult. tollat sua numera, abeat cam suis laudibus.

52. Tecum habita. Te explora. Horst. Sat. I, 5. 54 seqq. curta supeliar, verse laudis penuria. Cognosces, quam pasum sit in te, quod laudem merestur.

## SATIRA V.

# AD MAGISTRUM SUUM ANNÆUM CORNUTUM.

### ARGUMENTUM.

Ur gratissimum erga Cornutum, præceptorem suum, animum declaret poeta, utitur lepida sententiarum conformatione. Scilicet ad rei magnitudinem, que verbis aquari non possit, declarandam, poetæ sibi optare solent centum ora et linguas, Homerum secuti : querum more et instituto Persius quoque hoc loco utitur, subindeque se a Cornuto interpellatam fingit : Quorsum hæc? quippe neque carmen aliquod sublime condas, neque in argumento aliquo tragico verseris, neque omnino pravam hujus seculi morem, quo tenues et . jejunzo res ingenti strepita verborum ac tamulta, ut gravisaimes, efferuntar, in animum induxeris sequi, sed vitæ humanæ consuctudinem, in dies magis magisque in deterius delabentem, acerrimo sale defricare tibi propositum sit; quin huc igitur verba et sententias dirigis ? 18. Enimyero, Persius subjicit, huic rerum vanitati equidem nullus studeo; animi mei recessus tibi ut aperirem, ostenderemque, quanto amore te complecterer, vota poetarum, vel in minutis rebus a nonnullis inepte adhibita, in maxima re et meo sensu gravissima, mea feci. 29. Recensum jam instituit omnium beneficiorum, quibus a Cornuto puer adfectas sit, declaratque, quantum ejus institutioni et præceptis debeat. 40. Familiaritatis deinde mentionem facit, quas sibi cum illo semper intercesserit, intimes 44, studiorumque communium morumque similitadinis. 62. Hinc deflectit ad stoicum aliquod dogma de libertate, quo sapiens solus liber perhibetur, transitione admodum felici. Animo enim gratissimo reputans, quantum ipse stoicorum disciplinæ debeat, ex illorumque ratione ad vitam cum animi tranquillitate et constantia transigendam profecerit, suo ipsius exemplo monet juvenes, ut eadem obportunitate utantur, neque occasionem discendi different. 72. Ad bene autem et beate vivendum libertate opus esse, non ista, quæ in Dame, agasonis cujusdam, persona ridetur, civili. 82. Docet porro, quid sit ex Stoicorum sententia, ita vivere, ut velis, id est, veræ libertatis vim et naturam, quæ a prætore, philosophiæ ignaro, non possit caiquam inpertiri. 95. Ad omnia, quecumque velis, facienda requiri adcuratam omnium rerum cognitionem, 104, libertatemque sine cognitione veri, rerumque vel expetendarum vel fugiendarum ratione, et animo ab omnibus cupiditatibus motibusque vehementioribus vacuo ac soluto ne cogitari quidem posse. 118. Non posse fieri, ut aliquis sapiene idemque stultus ait, sed vel omnino sapiens vel omnino stultus. 123. Ut domini in servos, sic capiditatum in ipsos dominos esse imperium seque severum. 131. Quod ut amplius confirmet, exemplo utitur, a merctaorie avaritia petito, ad omnia facinora illum inpellente. 159; contra pognantem inducit luxuriam, mercatoris animum in diversa trahentem. 153, qui miser, alterutro vitio declinato, in alterum præcipitem se necessario daturas sit. 160. Jam ad aliam similitudinem transit, ab amante aliquo sumptam, qui valedicere amice quum apud animum statuerit, illico ad eam pristina caritate retrahatur. 169. Quibus rebus monstrat Noster, ne illum quidem liberum esse, qui imperium in vitia ad tempus exercere poc. sit 175, multo.minus eos libertatem nactos censendos esse, quos ambitione religionibusque per vices excitatos turbatosque semper conspiciamus.

Vatibus hic mos est, centum sibi poscere voces, Centum ora, et linguas optare in carmina centum, Fabula seu mæsto ponatur hianda tragœdo, Vulnera seu Parthi ducentis ab inguine ferrum.

### IN SAT. V.

1—4. Poetæ solent, incipit Noster, in rebus tragicis epicisve enunciandis, quum rerum copia vel vera vel similata premantur, centum ora et linguas sibi optara.

1. Vatibus hic mos est. Respicit loca hujusmodi in poetis satis obvia Homer. Il. B, 484 seqq. Virg. Æn. VI, 625 seqq. VII, 37 seqq. Ovid. Metam. VIII, 582 seqq. Trist. I, 453 seqq. Fast. II, 119 seqq. cf. Claud. paneg. in Prob. 55

3. ponatur. poni dicitur de thesibus a pueris tractandis et a magistro in schola prescriptis, sic apud Quintil. (Inst. II, S.) saspius; h. l. positum ponatur pro: elaboratur pro tragosdo, nam ponere etiam de artifice dicitur, v. not. ad Sat. I, 70. hianda cum delectu, verba grandia enim pro animi adfectu, quem indicant, majori, vehementiori etiam vocis contentione enuncianda sunt, sic Propert. II, 23. 5 seq. hiare carmen pro: canere. Quemadmodum autem literarum ratio illorum temporum ea erat, ut in levibus rebus describendis sententiisque jejunis plerumque exprimendis sublimia verba dictionumque ampulle adhiberentur: sic etiam tragodi in fabulis agendis in eo peccabant, ut in repræsentando per vocis et gestus moderationem adfectu nec finem nec modum noscerent. Lucian. in Nigrin. T. I. p. 50. ed. Reiz. old ad incipy meedis rous λόγους, μὰ καὶ κατ άλλο τι γένωμαι τώς Brongerais incirus, oi rodding i Aynuiu-rores, i Keierres, i nal Henndieus abreë πεόσωποι άπιληφότις, χευσίδας ήμφιισμίνα, καὶ διικόι βλίσοιτις, καὶ μέγα κιχηνότις, puneir obiggerau nal leggio nai gerainubic, nai της Επάβης η Πολυζίνης πολύ ταπιινότι-. cf. Horat in arte 96 seq. Juvenal. VI, 634 seqq. mæsto naturam tragicæ personse spectat. cf. Lucian. de Saltat. T. II. p. 284. ed. Reiz.

4. Vulnera seu Parthi. Vulnera hoc loco passive, Horat. Sat. II, 1. 13 seqq. Interdum etiam active, ut apud Virgil. Æn. II, 436. Parthi Romanorum hostes adsidui, numquam satis debellati,

quamquam sæpius bello tentati, ex Taci. to, Suetonio, Dione Cassio cet. setis noti. Triumphi ficti materiam æque ac Germani Romanis Imperatoribus sepenumeno præbuerunt, ad quorum Imperatorum gratiam sibi conciliandam seu demercadam poetas in celebrandis de hac gente victorils communi studio et concertatione inter se adnitebentur. Ovid. Fast. V. 581 seqq. cf. loca a Burm. ad Prop. III. 7. 53. laudata ducentis ab inquine ferrum. His verbis proprium aliquod Parthorum innui omnes fere interpretes fatentur. Qui ea ad imaginem hostis vulnerati hastaque seu sagitta trajecti, quam evellere conetur, trahunt, errare videntur, quippe quia boni scriptores re ducere ab in tali re vix utantur. Sed de eo, quid tandeza significent hac verba, in diverses partes omnes abeunt. Casaubonus de modo jaculandi tela sumsit, Isudatque locum Eustathii ad Homerum, ubi tres modi referentur: «ned paço, «ned vo deci orior, «ne opus, quibus tribus modi quartum ab inguine addit, adductus loco Propertii IV, 8. 43. qui tamen, quia magna est in eo codicum varietas, nibil probare potest. Et quis tandem jaculandi modum ab inguine concoguat! Heinsius de ense hoc intelligit ad Ovid. Met. II, 311. hunc secutus est Burmann. ad Valer. Flacc. I, 122; verum boc modo Parthum nemo designavit. Parthi sagittis in prœlio maxime valebant, eseque tela corum propris. Pharetra vero, in quibus sagittas gestabant, ab humeris pendentes superiori sua parte cubitum adtingebeat, ut commode inde sagittæ depromi possent. Pindar. Olymp. II, 149 seqq. IIalla par υπ' άγκῶνος ἀκία βίλη Ενδον ένει φαρί Ibi Schol. laudat Theocrit. XVII. 30. ubi legitur brodiner pacircas. Jam vero ensem ducere pro: destringere, edu-cere e vagina, notum est. Heims. ad Valer. Flacc. I, 122. Quidni etiam dici possit, sagittam ducere, pro: depromere sagittam e pharetra? Illud ab inguine sic facile a situ pharetræ potest explicari.

Quorsum hæc? aut quantas pobusti carminis offas
Ingeris, ut par sit centeno gutture niti?
Grande locuturi nebulas Helicone legunto,
Si quibus aut Procnes, aut si quibus olla Thyestæ
Fervebit, sæpe insulso cænanda Glyconi.
Tu neque anhelanti, coquitur dum massa camino,
Folle premis ventos; nec clauso murmure raucus
Nescio quid tecum grave cornicaris inepte;

10

5—18. Poeta fingit se a Cornuto, cujus nomini hanc satiram inscripsit, interpellatum: Quid hoc sibi vult? aut quantæ molis carmen paras? Tragicas res tractaturis hanc verborum pompam relinque. Tu ab omni stulta ostentatione, quum te ad scribendum adcingis, liber es, versusque componis vacuos ab omni tumore inani, sed elegantes; scis mores pravos perstringere. Huic rei verba et sententias adcommoda omissis tragicis ampullis.

5. 6. Similitudo sumpta est a ferculo, quod aliquis adponit. quantas offas robus-ti carminis ingeris? offa est globulus seu portio cibi, h. l. significat partem carminis. robusti longe deducti. ingeris, adponis, objicis, h. l. pro: meditaris. Sensus: Quam longe diductum carmen paras? ut par sit centeno gutture niti. Nititur aliqua res eo, quo sustinetur, et id, quod sustinet, subficere debet oneri inposito; carmen nititur gutture, quando vox in re-citando non deficit. Sensus itaque est: ut centum linguæ, homines (centenum guttur) ad illud grande opus recitandum desiderentur, aut carmini recitando vix subficiant. Quia, similitudine retenta, hoc ferculum pluribus erat cœnandum, adposite dixit: quantas offas robusti car-minis; sed in similitudiuis delectu judicium poetæ requiras, neque troporum durities probari potest. Ceterum Persii tempore non tam ingeniosi erant poetæ, ut rerum copia premerentur, sed quum infinita rerum vi obrutos se his flosculis, ex Homero aliisque decerptis, profiterentur, fieri potuit, ut in summa rerum inopia tunc maxime solliciti essent, quid dicerent. Hanc ingenii paupertatem magnis quoque voluminibus studebant dissimilare, materia undique congesta et argumento ad tædium usque dilatato. Juvenal. I, 5

7. Grande locuturi, in ejusmodi argumentis versaturi, quæ v. 3. et 4. designata sunt, nebulas, tales dictiones et

flosculos, quibus poetæ antiqui usi sunt, qui flosculi, quum rei veritate destituantur, nihit nisi inanem speciem præbent, ut nebulæ. Helicone, in antiquorum poetarum scriptis.

8. 9. Procne Philomelæ filium Ityn Tereo, et Atreus Thyestæ filios ipsi patri cœnandos adposuit. Ovid. Met. VI, 424 seqq. Senec. Thyest. 1035 seqq. Serv. ad Virgil. Æn. I, 572. An Neronem, qui Thyestem tragediam egit, (Juvenal. VIII, 228. et VI, 642. ubi v. Ruperti) notet Noster, dubitari saltem posse existimo. olla spectat ad argumentum fabulas, ut apud Claudian. I, 171: Thyestea mensæ, et apud Horat. in arte 91 : cæna Thyestes. V. 9. Fervebit adposite ad ollam. si quibus fervebit pro: a quibus stylo tractabitur. cananda. manet Noster in allegoria. De mimo notum est: saltare fabulam Ovid. Trist. II, 519. et Juvenal. VI, 63. saltare cyclopa Horat. Sat. I, 5. 63; sic Græci quoque iexuirlui rèr Exreçu, rèr Karuria, Lucian. de Saltat. posuit autem cananda pro saltanda seu agenda, quia utraque fabula circa car-nes liberorum coctas patribusque adpositas versatur. insulso Glyconi. Tragcedum Glyconem fuisse, qui populo mire placuerit, et propterea a Nerone manumissus sit, narrat Scholiastes ad hunc locum. insulso, inepto.

10—15. Pergit Cornutus: Tu ab inepto aliorum poetarum tumore abhorres. Pro hoc posuit id, quod facere illi, dum meditarenuur, et quo grande aliquid se elaboraturos profiteri solebant. Hujus ostentationis triplex genus posuit, unum eorum, qui in meditando animi quasi ardore æstuarent; alterum eorum, qui se totos in meditando defixos similarent ad ostentandam materiæ gravitatem et difficultatem; tertium eorum, qui sibi, dum scriberent, vehementer placerent, superbosque induerent vultus.

10. 12. Tu neque anhelanti folle premis

Nec stloppo tumidas intendis rumpere buccas. Verba togæ sequeris, junctura callidus acri, Ore teres modico, pallentes radere mores Doctus et ingenuo culpam defigere ludo.

11

pentos. Premit is ventos folle, qui facit, ut follis ventum seu auram adceptam rursus emittat. Anhelanti folle, metaph. pro pulmonibus, totumque simpl. pro: tu non anhelas, non æstuanti te similem facis, dum coquitur massa camino, i. . dum argumenti tractatione occupatus es. Sumptum hoc a metallis, que igne liquefacta in varias formas funduntur. nulli folle premere ventos adcipiunt pro: folle retinere ventos, inflare se; quam tamen rationem epitheton anhelanti non admittit, qua etiam tota similitudo turbatur. Cornutus enim negat, Persium æstuanti, similem anhelare, dum in opere perficiendo occupatus sit, ut follis soleat adcipere et reddere auram, dum metalla liquefiant. Ceterum Horatius Per-præivit, Sat. I, 4. 19 seqq. conferas Juvenalem VII, 111 seq. nec clauso murmura raucus Nescio - inepte. tera here ostentationis species. clauso, obpresso. raucus, natura murmuris concornicaris. Priscian. VIII. venienter. 828. hoc interpretatur: inportunum garrire; new Lur, Aristoph. Plut. 369. ibi Schol. conf. Heyn. ad Virg. Ge. I, 389. Casaubonus ita adcipit: solus ambulas cornicis instar; non satis recte, ut videtur. Sensus: Tu non rauco murmure, cornicis Instar, tecum loqueris, nescio quas res grandes (grave) animo tuo volutans. inepte, inepto more. cf. Horat. in arte 457 seq.

13. Sequitur tertia ostentationis species. Nec intendis. nec id agis. tumidas, inflatas. stloppo vox ficta ad exprimendum illum sonum, quem, buccæ inflatæ quum is subito comprimentur, ventus per labia emissus edit. Sensus: non tu buccas nimium inflas, non ita, ut ventus ore vehementer compressus per labia erumpat.

14. 15. 16. Sequentur jam Persii laudes. Cornutus ait, Persium verba eligere in communi usu posita, ea apte componere, et oratione uti copiosa, non tamen tumida. In his Persius sibi ipse nimium tribuit.

14. Verba togæ i. e. verba in sermonis vulgaris consuctudine versantia. Sequeris, h. l. deligis. Verba togæ obponuntur

verbis sesquipedalibus, quibus tragici inepti tunc utebantur. juncture sullidas acri. De junctura seu compositione verborum multa praceperant veteres rhetores, que nos passim adcurate intelligere non possumus, non quia aurium nostramm judicium obtusius est, ut quidam volunt, sed quia vel facilitas vel difficultas, qua veteres singulas literas exprimerent, totaque fere pronucciatio earum nobis incognita est, a qua tamen omnis de junctura disputatio pendet.

15. Ore teres modico. Os saspe ponitur pro iis, que dicuntur, ideoque pro dicenda genere, sermone, carmine. Grosa. Obss. III, 12. Burm. ad Valer. Flace. II, 242. teres, ductum a membris humanis suci plenis, non tamen tumidia, saspe transfertur ad orationem copiosam, non tamen luxurisatem. Ore teres modico pro: ore modice tereti, i. e. oratione, qua modicis et verborum et sententiarum et ornamentorum copiis instructa est. coaf. Horat. in arte 323. pallentes mores, vel mores, qui reddunt homines pallidos, vel

mores hominum acrem censuram metuca-

tium, (Horat. Sat. I, 4- 33. Juvenal I,

165 seqq.) eamque ob causem pellentium.
radere, perstringere.

16. Doctus. Casaubonus existimat, Cornutum poetam satiricum fuisse, quis Fulgentius Planciades de prisco sermone versum aliquem ex M. Cornuti activa proferat, Persiumque in satiris scribendis ab illo fuisse institutum, conligit idem ex boc Persii loco. Huic adcedere Wernsdorf videtur in poet. Lat. min. T. III. p. XVII. Verum versus ille, qui a Fulgentio citatur, dubitari potest, ex quo satirarum genere fuerit, quum reliqui scriptores omnes, qui Cornuti mentionem faciunt, ne poetam quidem eum fuisse disertis saltem verbis narrant. Dio Cass. LXII. extr. memorise quidem prodidit, eum a Nerone in consilium adhibitum fuisse super carmine de rebus gestis Ro-manis instituto. Hoc potuit omnino seri, siquidem doctus et nobilis grammaticus fuerit, qui etiam commentaria in Virgilium composuerit, (Gell. II, 6; IX, 9. Macrob. Sat. V, 19. Charis, grammat.

Hinc trahe, quæ dicas, mensamque relinque Mycenis Cum capite et pedibus, plebeiaque prandia noris.

Non equidem hoc studeo, bullatis ut mihi nugis Pagina turgescat, dare pondus idonea fumo. Secreti loquimur. tibi nunc, hortante Camena, Excutienda damus præcordia: quantaque nostræ Pars tua sit, Cornute, animæ, tibi, dulcis amice,

20

instit. lib. I. p. 100. et 102. Putsch.) etiamsi versus numquam fecisset. Quin Persius, qui tantum Cornuto tribuit, ut omnia pæne animi bona adcepta ei referat, si etiam satiras scribendi artem ab eo didicisset, multo sane disertius id non modo indicasset, verum etiam magistri artem laude debita celebrasset, quum reliquas ejus virtutes tam copiose exornet. Doctus igitur h. l. nihil mihi videtur esse, quam peritus, callidus. defigere, pro: notare. De verbo figere agens copiose Heinsius ad Ovid. Heroid. VI, 91. illud defigere explicat: tamquam aculeo tangere satiricis reprehensionibus. Sed desigere est pro-prie: humi figere. Desigere aliquem de poeta satirico dici potest, quando aliquem adeo adcurate depictum ante oculos hominum ponit, ut omnes illum vivum adspicere putent. Defigere itaque est : prostituere aliquem populo, et exponere eum vel risui vel invidiæ. Horat. Sat. II, 1. 45 seq. culpam, homines inprobos. ingenuo ludo, carmine liberali et ingenuo, non obscœno aut maledico.

17. 18. Hinc, h. e. ex morum censura et inprobitatis castigatione. cf. Horat. in arte 518. trahe, qua dicas, pete argumentum et dictionis colorem. mensam cum capite et pedibus. Atreus nempe Thyestæ fratri liberos ejus ad aras inmolatos partim assos partim elixos adposuerat epulandos, et sub finem cænæ capita illi pedes et manus filiorum ostenderat, ut cognosceret frater, quibus nefandis epulis esset delectatus. Hanc mensam, inquit Cornutus, aut omnino omne tragicum argumentum omitte. plebeiaque prandia obpomuntur cenis illis nefandis, pro omni argumento ex vita communi petito.

19—29. Se sibi quidem, Persius Cornuto respondet, optare centum voces non ad nugas carmine celebrandas verborumque inani tumore fucandas, sed ad animum suum, quo sit erga præceptorem, prolixe declarandum. Honesta sane oratio, ex qua liberalis Persii indoles et

egregia in Cornutum pietas luculenter adparet.

19. koc, hujusmodi flosculis v. 1. et 2. bullatis nugis iidem flosculi intelligendi sunt, in quibus nihil solidi inest, sed qui ut bullæ præter inanem tumorem nihil habent. Tumorem Martial IV, 49. 7. vesicam vocat.

20. Pagina seu pro eo ampe ponitur, quod in illa scriptum est, seu pro toto opere. Propert. II, 17. 1. Ovid. Trist. V, 9. 3. Martial. IX, 78. Ovidius l. c. habet crescit, Persius, adcommodate ad bullatas nugas, scripsit turgescat. dare pondus idonea fumo. Horat. Epist. I, 19. 42. i. e. quæ pagina nugis (fumo) possit dare aliquam dignitatem. Sensus: Non equidem id ago, ut hujusmodi nugis dilatentur mea scripta ita comparata, ut illis inde nugis, quæ per se nihili sint, aliqua dignitas adcrescat.

21. Secreti loquimur. Hoc præmittit ad omnem adulandi suspicionem amovendam. hortante Camena, i. e. impetu pectoris mei id exigente.

22. Excutienda. Excutere portitorum solenne verbum, qui sarcinas peregrinantium apertas explorabant, num forte ibi inessent merces inscriptæ, quas, quum invenissent, publicabant. Seneca Epist. 72. Explicandus est animus, et, quæcumque apud illum deposita sunt, subinde excuti debent. præcordia, φρίνις. Theocrit. XXIX, 3. Κάγὰ μὰν τὰ φρινῶν ἰρίω χίως ἡν μυχῶ.

25. quantaque nostræ Pars tua sit, Cornute, animæ. Suavissima est imago perfectæ amicitiæ duorum animorum voluntatis et morum similitudine in unum quasi coalescentium, ut alter alterius pars habeatur; hac usus est non semel Horatius Od. I, 3. 8. II, 17. 5 seqq. Ovid. ex Ponto III, 4. 69. Stat. Silv. III, 2. 7 seq. Egregie Lucianus in Toxar. T. II. p. 558. ed. Reiz. amicum alterum leniter reprehendentem, qui sibi bene de ipso merito gratias ageret, induxit:

Ostendisse juvat. pulsa, dignoscere cautus, Quid solidum crepet, et pictæ tectoria linguæ. His ego centenas ausim deposcere voces, Ut, quantum mihi te sinuoso in pectore fixi, Voce traham pura, totumque hoc verba resignent, Quod latet arcana non enarrabile fibra.

Quum primum pavido custos mihi purpura cessit, Bullaque subcinctis laribus donata pependit;

γελοία τοίνυν και ήμεις αν σωιίμεν, εί σάλαι arapuxbirers, xal, is oliv es in, els tra ouredforece, ter pipa repitaper cirar, el rò pientener. gagi gunten haf galeater beiter gr حن قدس بن حدود مرود

24. pulsa. v. ad III, 21. conf. Auson. idyll. XVI, 12 seqq.
25. et pictæ tectoria linguæ. Ab altera metaphora transit ad alteram. Vi obpositi sensus est in aprico; dicere vult Noster, Cornutum posse dignoscere verum amicum a falso et similato. tectorium, nosiana, incrustatio parietum ex arena et calce, inde pro fuco. Juvenal. VI, 467. picta tectoria lingua pro: tectoriis, qui-bus lingua obducta est. Picta non placuit I. G. Grævio, legitque fictæ. v. Syllogen epistol. a viris ill. scr. cur. Burmann. T. IV. p. 298. h. l. picta tectoria lingua sunt verba similata, animi benevolentiam mentientia.

27. sinuoso in pectore, i. e. in pectore multos recessus habente, ubi aliquid conditum possit latere. Similitudo de amplo vestimento sumpta.

28. traham sc. ex sinuoso pectore. pura, candida. Resignari proprie de literis dicitur, quibus signum detrahitur; itaque resignent pro: aperiant, decla-

29. enarrabile. spectat ad adfectus magnitudinem, quæ verbis exprimi nequit. arcana fibra, quad supra, sinuoso pectore. Lucan. II, 285 seq. Sil. I, 140.

30-51. Ego me tibi, O Cornute, pergit Persius, puerili estate exacta in disciplinam dedi, tu me fovisti animumque meum ad virtutem formasti; seria nos una tractavimus rursusque una animos relaxavimus; hanc studiorum et voluntatis communionem natura certe et fato debemus. 30. Tempus, quo estas juvenilis incipit, egregie per ea declaratum est, que tunc adcidere solent. Quese primum pavido custos miki purpura cessit. Purpuram seu prætextam ideo gestamen puerorum fuisse, ut bac actas ab omni injuria tuta esset, nonnulli tradiderunt. Macrob. Sat. I, 6. Quintil. Declem. 340. Puto tamen illud potius recentiorum bajus moris et instituti interpretamentum fuisse, quam veram causam. Hoc constat, frequentem fuisse amorem in pratextatos, in primis sub Imperatoribus, earnque atatem omnis generis libidini maxime foime expositam. Cic. in Catil. II, 2 et 10.
Philipp. II, 18. Juvenal. X, 304 seqq.
et Martial. sepiua. Quumque nefandis
amoribus vel unice pretextati inservirent, atque hoc vitium Persii tempose tam late pateret: parum commode purpura h. L. pudicitiæ custos videtur vocari; quamobrem sic legendum esse existimo: Quas primum pavido custos, quum purpura ces-Etenim pueros semper perdegogi in ludum literarium sequebantur, qui illorum curam agerent, pudoremque servarent; hoc satis notum est ex Horst. Sat. I, 6. 81 seqq. in arte 161. Juvenal. X, 114 seqq. Martial XI, 40. Erat enim, quod patres pueris timerent. Propert. II, 5. patres pueris università i a partici de la 10 seq. Petron. 85. Valer. Max. 3. 1; 4. 1. Plin. Epist. III, 8. partici cum respectu ad pudorem primæ ætatis pro-prium. conf. Catull. LXVIII, 15 seq. Ovid. Trist. IV, 10. 27 segq. Propert. III, 13. 3 seqq.

25

31. Bullaque. Bulles ad propellendes incantationes et fascina ingenuis pueris et altiore loco natis aures, pauperioribus e corio factas, e collo suspensas, quasa togam pueri pratextam posuissem, laribus donabantur. Juvenal. V, 164 seq. in-terpp. ad Petron. 60- subcinctis. lara erant habitu peragrinantium. Vetus in-terpres ad h. l. Quis gabino kabitu cisctuque dii penates formabantur, ebeuluti toga super humerum sinistrum dextro nuQuum blandi comites, totaque inpune Suburra
Permisit sparsisse oculos jam candidus umbo;
Quumque iter ambiguum est, et vitæ nescius error
Diducit trepidas ramosa in compita mentes:
Me tibi subposui, teneros tu suscipis annos
Socratico, Cornute, sinu, tunc fallere sollers
Adposita intortos ostendit regula mores,
Et premitur ratione animus vincique laborat,
Artificemque tuo ducit sub pollice vultum.

40

35

do. Piure de laribus apud Burm. ad Ovid. Fast. V, 129 seq. et apud Broukh. et Vulp. ad Prop. 1V, 1. 131.

82. blandi comites, adsentatores, qui latus meum tegebant, in custodis severi locum subcedentes. Subple: erant mihi, vel permiserunt mihi. Suburra vicus Roms celeberrimus in secunda regione, a scortis in primis et lupanaribus frequentatus. Martial. VI, 56. Burm. in Anthol. Lat. T. II. Ep. 41. p. 514.

53. umbo. sic vocabatur centrum plicarum in toga lautiorum et elegantiorum. conf. Tertullian. de Pallio p. 373 [seqq. Lugd. Bat. 1654. candidus umbo obponitur prætextæ, et candidus umbo seu toga pura indicat setatem juvenilem, qua quis suo more incipit vivere a nullo tutore amplina custoditus. Propert. III, 13. 2 seq. IV, 1. 131. Ovid. Fast. III, 777. sparsisse, circumtulisse.

34. Quamque iter ambiguum est, v. not. ad III, 56. Ex quo juvenis incipit esse suse tuteles, duplex potest inire vitæ genus, vel virtutem colere, vel inservire vitiis; tuno amico opus est fideli, seu admonitore sapienti, qui eum in rectam viam deducat. et vitæ nescius error, i. e. ignoratio eorum, ques ad vitam sapienter degendem necessaria sunt. Ceterum similitadinem itineris a peregrinantibus absolvendi, seu spatii a concertantibus decurrendi ad vitam sæpe transferri, nota res est.

55. trepidas mentes, dubitantes juvenes et adhuc incertos. rassosa ad compita. Insumerabiles enim sunt vivendi rationes, ex quibus optimam eligere et sequi hoc opus est, hic labor. Quam diserte, quam oraste, quam graviter simplex res expressa sit, vel interprete tacente, unusquisque sentiet. Illis quinque versibus continetur: Simulac excessi ex ephebis.

36. Me tibi subposui. Subponi proprie

de vitulis lactentibus dicitur. Varro R. R. V, 2. 5. 17. Ut sapientise preceptis a te nutrirer, me tibi quasi subposui. Aut subposui se Persius disciplines Cornuti, ut jumenta jugo colla. Ovid. Am. III, 10. 13.

37. Socratico sinu, i. e. ita ut Socrates solebat discipulos suscipere. Seneca Med. 384. Vade, hos paterno, ut genitor, excipiam sinu. apud Petron. 129. est Socratica fide. cf. Quintil. I, 9; II, 2. prascipientem, quales esse debeant praceptores. tunc fallere sollers regula. Intelligitur praccipiendi ratio, qua animo se insinuat, sensimque eum inficit et colorat, ita ut ejus vis vix percipiatur. Eodem sensu fefellit utitur Horst. Epist. I, 17. 10.

58. intortos mores, i. e. pravos, qui, ut lignum aliquod regula adposita, sic præceptis sapientiæ diriguntur et emendantur.

59. Et premitur rations animus. Translatum hoc ab equis domandis. v. Heyn. ad Virgil. Æn. VIII, 81. cf. Propert. II, 1. 10. Sensus: coercetur animus (3ines, omnes cupiditates et adfectus: Scholiast. ad Arist. Ran. 868.) aspientiss et morum praceptis (rations) et emendatur. vincique laborat, reluctans, agre vincitur.

40. ducit vultum sc. snimus, i. e. formam adcipit, in formam aliquam fingitur. artificem. Interdum artifez pro eo pontur, quod in suo genere consummatum ac perfectum est. Ovid. A. A. III, 555 seq. Valer. Flacc. VI, 465. Caussubonus putat, Persium scripsisse artificis seu artifici, sed emendatione nihil est opus. v. Burm. ad Prop. 2. 8. Broukh. ad eumdem II, 23. 4. two sub politica translatum hoc est a re plastica: (Martial. VIII, 6. 9 seq.) ut scilicet artifex imaginem ex cera aliave materia fingit,

Tecum etenim longos memini consumere solea,
Et tecum primas epulis decerpere noctes.
Unum opus et requiem pariter disponimus ambo,
Atque verecunda laxamus seria mensa.
Non equidem hoc dubites, amborum fœdere certo
Consentire dies, et ab uno sidere duci.
Nostra vel æquali suspendit tempora Libra
Parca tenax veri, seu nata fidelibus hora
Dividit in Geminos concordia fata duorum,

sic sapientise magister animo, quam vult, formam quasi inprimit. Juvenal. VII, 987 seq. Ovid. Metam. I, 402. Stat. Achill. I, 394. Silv. IV, 6. 27; Plin. Epist. VII, 9. 11; Senec. Epist. 50. Robora in rectum, quamvis flara, revocabis; curvatas trabes calor explicat, et aliter mates in id finguntur, quod usus noster exigit; quanto facilius animus adcipit formam, floxibilis et omni humore obse-

41. Hactenus declaravit Noster, quid Cornuti disciplines deberet; jam a v. 41 —51. communionem studiorum et voluntatis, qua sibi cum eodem intercesserit, exprimit. longos soles i. e. dies longos. Virgil. Æn. III, 203. Nemes. eclog. II, 25. Sic Græci quoque Ælian. V. H. XIII, 1. longos puto adjectum esse ad designandum totius diei spatium ab orto sole ad ejus occasum.

42. primas noctes, i. e. primas quasque noctis partes. h. l. cum delectu decerpere positum, ut priori versu consumere.

43. disponimus, i. e. dispertimus in singulas diei partes, unum opus, studia nostra communia. Cassubonus mavult ana, quod tamen h. l. non convenit; non enim dicere vult Noster, se eedem tempore studiis vacasse, quo Cornutus, sed easdem res cum illo et eodem tempore tractasse. cf. Virgil. Georg. IV, 184.

44. seria ; proprie dicendum fuisset: animum seriis rebus intentum. ecrecuseda menea, coma frugali, aut cibo modico.

46. His, qui usque ad v. 51. sequuntur, versibos hoe voluit Noster indicare: Quum tanta sit studiorum et voluntatis inter nes similitudo, de potest fieri, quin ea certo alicui fato dibeatur. Equidem, adfirmandi particula. findere certo, certa et constituta lega. Virgil. Æn. I, 62. Sil. XV. 75.

46. dies, vitam mastram, et al une sidere duci, i. e. natales postros in casa dem constellationem cadere. A stellerus enim compositione et inclinatione es, qua quis lucem adspexisset, indolem ejus et naturam, studia, commoda et incommoda vitm futurm pendere, antiquitatis supersti-tio sibi persuasit. Opinio hac radibus ingeniis familiarissiana, ideoque et vetu-tissima, ex eo fonte profuxit, unde pluri-mi et maximi errores, quibus mortales ducuntur et exegitantur, originem traxerunt. Proclivis est enim omnis astas val remotissima, a literarum etudio nondum philosophie luce confustrata, ad indagandas carum rerum, ques vel magnitudia sua in admirationem sui rapiunt, vel pullitate alique ad hominura vitam insignes sunt, vel omnino ad ganus mortali aliqua ratione pertinent, rationes et causes. Quo in studio labsi sunt homines eo gravius, quo minore rerum cognitione instructi illud adgrederentus, quum serum simul existentium, que nulla societate inter se conjuncta essent, in alterutra alterutrius causem et rationem situm euse existimerent. Id quod non schen en astrologise deliramentic locum fecit, sed et mater fuit omnium errorum, quos quidem futuri presciendi amor foverat, imanue-raque mela in vitam bominum induxit. Quantum prava heec studia Prolemeorum atate viguerint, de hoc v. Heyn. Opusc. T. I. p. 109. Ceperunt autem nova seuper incrementa cumi memeria, qua ho-mines debilitatia et fractis per luxum et mollitism corporia et animi viribus resum futurarum mete cruciarentur. Juvenil. VII, 194 seq. Coterum id dicitur duri a sidere, in quod sidue vim suam exacit, aut cujus ratio a sidere pendet.

47—49. Sub codem sidere nati sums, vel sub Libra vel sub Geminis; her cum ornatu enunciatum est. Prius sic: I'd

50

55

Saturnumque gravem nostro Jove frangimus una.

Nescio quod certe est, quod me tibi temperat, astrum.

Mille hominum species, et rerum discolor usus.

Velle suum cuique est, nec voto vivitur uno.

Mercibus hic Italis mutat sub sole recenti

Rugosum piper et pallentis grana cumini:

Hic satur inriguo mavult turgescere somno:

Parca tenaz veri suspendit tempora nostra tibra equali: / Parca tenaz veri est fatum Stoicorum inmutabile ac certum; suspendit libra aquali tempora nostra i. e. exequavh vitam utriusque nostrum Libra il. la justa) posterius sic: seu hora nata fidelibus, i. e. seu tempus, sub quo amici fideles nascuntur; dividit fata concordia duorum in Geminos, i. e. curam fatorum nostrorum concordium dispertivit Geminis.

30. Saturnumque gravem pro: vim noxiam Saturni; est enim maleficum sidus. Juvenal. VI, 568. franginus, vincimus, mollimus. v. Barth. ad Claud. bell. Gild. 249; in Eutrop. 1, 145. Jove nostro, Jove nobis propriio. cf. Propert. IV, 105 seq. Horat. Od. II, 17. An frangere et temperare propria Astrologorum verba fuerint, dubito; hoc certum videtur, ea h. l. adprime con-venire. Sensus: Eodem fato uterque nostrum utitur, non sane ab omni parte felici, sed quo bona mixta sint malis, adeo tamen, ut mala a bonis superentur. Ceterum cur a genethliacis Saturni stella snalefica, Jovis salutaris habeatur, (Macrob. Sat. I, 19.) ignorabant vulgo: una ratio adfertur ex Ptolemæo Fabric bibl. Græc. T. IV. c. 14. p. 449. Multi jam ex ve-teribus huic superstitioni anili bellum indixerunt. Favorin apud Gell XIV, 1. Cic. de Div. II; et Sext. Empir. V. Mansit tamen persuasio vulgaris, ut, sub quo quis signorum Zodiaci esset natus, ab illius signi natura et indole colorem animi traberet, ut a Libra æquitatem, a Geminis propensum ad intimam familiaritatem animum, (in hoc autem videntur sibi veteres non semper constitisse. v. intpp. ad Petron. 39.) malignitasque unius stellæ bonitate et salubritate alterius quodammodo coerceretur et temperaretur. v. Jani Excurs. ad Horat. l. c.

51. Verborum ordo: Certe est astrum nescio quod, quod me tibi temperat, i. e. quod facit ut in eadem voluntate et studio verser.

Vol. II.

52—61. Pergit Noster: Studia hominum diversa sunt, alii questu, alii desidia, alii ludo, alii amore ducuntur, et ad extremum prasteritos dies nequidquam omnes dolent.

52. Mille hominum species, i. e. ingens est diversitas in hominum figuris; es rerum discolor usus, et res multiplici ratione utiles esse possunt.

53. Velle suum cuique est, nec voto viviur uno, i. e. sua quisque voluntate, suis studiis ducitur. Sensus hujus et prioris versus hic est: Ut homines et respecie et usu vehennenter inter se differunt; sic etiam voluntates hominum et studia circa eas res earumque usum. Varietatis hominum in figuris et moribus sæpe mentio est. Ovid. A. A. I, 759 seq. cf. Horat. Od. I, I. Sat. I, 4. 25 seq.

54. Mercibus Italis. Quibus rebus ex-Italia exportatis merces externas permutarent Romani, non satis constat. v. Heyn. Opusc. T. III. p. 21. sole recenti, i. e. in regionibus orientem versus. Horat. 1. c. forsan Alexandria est intelligenda, ubi emporium erat rerum Indicarum.

55. Rugosum piper. Plin. H. N. XII. sect. 14. Hæ (piperis siliquæ) priusquam dehiscani, decerptæ, tostæque sole, faciunt quod vocatur piper longum; paullatim vero dehiscentes maturitate, ostendunt candidum piper; quod deinde tostum solibus, colore rugisque mutatur.—pallentis cumini Plin. XIX. sect. 47. in Ægypto optimum nascitur, amicissimum inter omnia condimenta; in stomachi remediis præcipuum, pallorem tamen bibentibus gignens. Plin. XX. sect. 57. Horat. Epist. I, 19. 18. Nihil erat gulæ Romanorum exoptatius, quam quo fastidium pellere, aut famem excitare, ventriculoque nimio ciborum usu adtrito novas vires addere possent. cf. Horat. Sat. 11, 8. 6 sequ.

56. Hic satur c. Pertinet ad homines, qui inter somnum et epulas omne vi-

Hic campo indulget: hunc alea decoquit: ille In Venerem est putris. sed quum lapidosa cheragra Fregerit articulos, veteris ramalia fagi: Tunc crassos transisse dies, lucemque palustrem, Et sibi jam seri vitam ingemuere relictam.

At te nocturnis juvat impallescere chartis. Cultor enim juvenum purgatas inseris aures

te tempes transigunt; cibis enim prester medum obpletis somnus solet obrepera. inrigue, i. e. qui inrigut. Tibull. II, 1. 44. In primis somnus cibo et potu probe operatis sudorem excutere solet. Cetemm de somno quasi solenne est inrigut. v. Heyn. ad Virg. Ætn. I, 691. turgescere, saginat enim quies; inde somnus sbesus apud Sulpic. Sat. 56.

57. campo sc. Martio (Horat. Od. I, 8. 4.) i. e. ludis et exercitationibus corperis, quibus in campo Martio Romani utabantur. Suet. Aug. 85. hunc alea deceguit. Ut gravius sententiam exprimeret poets, verbum petivit ex eo, quod vehemens hujus rei studium subsequi solet; nam alese nimis deditus rem familiarem absumit et ex divite fit pauper. Juvenal. I, 88. Voluit dicere: hunc alea delectat; pro hoc dixie: hunc alea desequit, pauperem reddit.

58. In Venerem est putris. Idem expressit, quod habet Claudian. X, 65. Vieunt in Venerem frondez, sed alia ratione. Putris possis hoc loco lascinus exponere. v. Jani ad Horat. Od. I, 37. 17. verum præstat sumere, Persium ut in superiori versu verbum inde petiisse, quod nimium Veneris usum sequi solest, quod anguis et humores inquinantur, viraque corporis debilitantur. Interpretor itaque patris: resolutus, conruptus. cf. Virgil. Georg. IV, 198. Olim pro est putris legi prurit. v. Martial. III, 58. 111. — lapidata a lapidibus, qui in articulis concrescunt. Horat. Epist. I, 1. 31.

59. fregerit, debilitaverit et distorserit. Horat. Sat. II, 7. 16. veteris ramalia fagi, sic vocat membra hominis nimio Veneris et vini usu marceacentis, morboque articulari torti, quia fagi vetustate jam aridas rami citissime humore putreacunt et conrumpuntur. Pallad. Novemb. XV, 2. Plin. H. N. XVII. sect. 79.

60. Tunc crassos transisse dies, lucemque palustrem. crassos dies, i. e. dies in sere crasso transactos. Cic. pro Sext. e. 9.: Quis enim clavum tanti imperii tonere et gubernacula reipublica tractere in maximo curiu ac fluctibus pesse arbitroretur hominem emerzum subito ex disturnis tenebris lustrorum et stuprorum. Si hat ad balnea spectant, ut Cananbonus puta, nihil aliud possunt significare, nisi vitam omni voluptatum genere transactan. Verum posta tunc in partium delecta peccasset; quid enim bominibus, qui belneis frequenter utuntur, cum chiragra? Dies in ganeis et lupanaribus consumptos intelligaa. Juvenal. VI, 130 sep. cf. Burm. ad Anthol. Lat. T. II. v. 14. Aut si balnea intelligenda sunt, en spectavit Noster, que in balneis fierent, quum viri et feunine promiscue lavarentur. Martial. III, 51. VII, 34. XI, 48. quem morem Romanoa a Gracia adcepiase testatur Plutarch. Cat. maj. c. 22. ed. Hutt.

61. seri, Grace pro: sero. inguamere pro: intellexere, sensere cum gemins. Corpus scilicet morbis debilitatum et fractum tandem eos admonet, voluptatum decursum jam esso factum, finanque vitre instare.

62—72. His miseris et perdhis bominibus obponitur jam Cornuti vivendi ratio. Hunc dicit Noster literis et juvenam institutioni vacare. Monet deinde homines, ut ab eo petant vivendi rationans, neque id differant, numquam enim eum incipere, qui semper rem procrastinet.

62. inpallescere studii acerrimi et adaidni vim involvit, quæ angetur adjecto nacturnis; tempora vel somno subrepta studik inpendit Cornutus.

63. Cultor junenum, qui operam locas in erudiendis juvenibus. purgatas tramlatum ab agro colendo, qui primo purgatur ab herbis sterilibus et noxiis, deinde inseritur. Opiniones prave et visia pracludunt quasi aures ad virtutis praccepta; illis eradicandis aures quasi purgantur et virtutum pracceptis patent.

Digitized by Google

Fruge Cleanthea. Petite hinc juvenesque senesque
Finem animo certum, miserisque viatica canis.

"Cras hoc fiet." Idem cras flet. "Quid, quasi magnum?
Nempe diem donas." Sed quum lux altera venit,
Jam cras hesternum consumpsimus. ecce aliud cras
Egerit hos annos, et semper paullum erit ultra.
Nam quamvis prope te, quamvis temone sub uno
Vertentem sese, frustra sectabere canthum,
Quum rota posterior curras et in axe secundo.

64. Frage Cleanthea. Claudism. XVII, 87 seq. i. e. præceptis e Stoicorum ratione petitis. Cleanthes Zenonis discipulus præceptorque Chrysippi. v. Menag. ad Diog. Laert. VII. sect. 174. A Cicerone Acad. Quest. IV, 41. vocatur majorum gentium Stoicus.

65. Finem animo certum-Aristot Eudem. II. du anaven vor duramerer Cht Educam II. In active to draming (y) mand the about the active too make, (h), sois it desplaces and onested them and the active the significant and active the significant active ille, qui sagiltant vult mittere, et tunc dirigere et moderari telum; errant consilit nostra, quia non habent, quo dirigantur. Ad eumdem finem omnes actiones hominis revocandse sunt, coque continetur, quod Epictetus vocat en lavernum ese Budr. animo casus tertius, petite animo. viatica. Ut in itinere viatico, sic in vita præceptis opus est. canis sc. capillis i. e. Multa incommoda senecturi. miseris. ex corporis inbecillitate senectutem comitantur, morsque ipea in conspectu semper est; contra hæc omnia senectuti præsidia sont comparanda, ut mala quacumque fortiter ferant decrepiti, mortemque neque adcelerent neque reformident. Ista presidia bene viatica, iossia, adpellantur, quippe que sustentent hominem in vite peregrinatione. Bene Horatius Epist. I, 1. 24 seqq. de philosophiæ utilitate ad vitam communem loquitur.

66. In sermone vulgari sic pergendum fulsaet: Sentiunt quidem homines, sine supienties studio beatam vitam nullam esse, ideoque el esse vacandum; sed præsentium voluptatum inlecebris inretiti consilium suum in aliud tempus semper differunt; quumque heet temporis, quamvis brevissimi, dilatio semper et sine fine am-

plietur: fit, ut more prime vite, quam recta ratio huie in diversum fluctuanti consilio, finem inponat. cf. Martial. I, 16. 11 seq. V, 60. Nester statin hujusmodi dilatorem inducit, dicentem: Cras hoc fiet. hoc st. ut philosophia operam dem. Noster respondet: Idem cras fiet. Idem sc. quod hodie fit, ut tu dicas iterum: cras fiet. Ignavus quasi mirabundus ad hac: Quid, inquit, sc. dubitus; quasi magnum sc. illud sit negotium diel unius concessio: ita

67. Nempe diem donas, usum unius diel concedis. Potest autem Nempe h. l. significare scilicet hoc sensu: tu diem donas (lux dubitanter) quasi magnum scilicet. Sed quum lux altera venit. Sed spectat id, quod, omissum quidem, per se tamen intelligitur: Concessio unius diel non magna quidem per se est, sed etc.

68. Jam cras hesternum consumpsimus. Romani ab ortu solis dies numerabant; orto igitur sole præcedens dies erat finitus.

69. ecce aliud cras Egerit hos annos. egerit pro: consumserit, Valer. Flace. VIII, 453 seq. Ecce alied cras, in quod tu semper studium philosophiæ differs, consumserit hos annos, in quibus procrastinatorem egisti; seu brevius: procrastinando præsens tempus semper perdis. et semper paullum erit ultra sc. illud cras. Procrastinando numquam adtinges illud cras, quamquam parvo spatio a te semper remotum. Casaubonus illud its interpretatus est: Paullatim semper tibi erit setas grandior, et propius ad metam adcedes. Verum meam rationem veram esse, probat sequens similitudo, qua Noster illa verba paullulum obscuriora explicat et inlustrat.

70. 71. 72. Verbotum ordo: Nam fruetra sectabere canthum, quamvis vertentem sese prope te, quamvis temone sub Libertate opus est, non hac, quam ut quisque Velina Publius emeruit, scabiosum tesserula far Possidet. heu steriles veri, quibus una Quintem

75

canthum verbum Hispanicum. Quintil. Inst. 1, 3. ibi Burm. hoc loco pro: rota, ut &vevg (Homer. Il. s, 728.) proprie lamina ferrea, que rotam ambit. temone sub uno, sub codem curru; quo illud prope te non solum explicatur, verum etiam vis ejus augetur. Quem (tu quasi) rota posterior curras. Apta est imago et sensus apertus: Ut rota posterior numquam anteriorem, quamquam sub eodem curru, minimaque distantia se vertentem, adsequetur; sic illud temporis momentum, quod, quamvis exiguis spatiis, semper tamen differs, numquam tibi continget, quo te ad rectiora studia et bonam mentem sis conlaturus. et in are secundo, et in curru, celeriter moto. Virgil Æn. I, 156. ibi v. Heyn. Aliter eamdem rem expressit Horat. Epist. I, 2. 41 soq, et temporis fugacitatem egregie descripsit Ovid. Met. XV, 179 seq.

73-90. Jam reliquum erat, ut doceret poeta, cur hac dilatio sapientia studii apud istos ignavos sempiterna sit et esse debeat; quod ut faceret, paucissimis ver-bia potuisset defungi, adjectis his: sunt enim non sui juris, sed voluptatum et cupiditatum mancipia, quarum imperium in dies magis magisque confirmatur. Horat. Od. II, 2. 9 seq. Enimyero id erat illud ipsum argumentum, quod fusius tractandum in hac satira sibi proposuerat, ad quod sibi per ea, que in antecedd. dicta sunt, viam quasi munivit, quum prius, ut in epistola, cujus formam satiræ huic induit, mes et consuetudo fert, caritati suæ et gratissimo in Cornutum præceptorem animo paulio prolixius satis feciseet, docuissetque brevibus, quantum ad bea-tam hominum vitam referret, libertate uti, cujus vera indoles ex Stoicorum mente in segg. describitur. Non eum esse liberum. Noster disputat, qui libertate civili utatur. Primum ridet vulgarem opinionem, qua servus nequam liber existimetur et hones. tus, quando manumissus sit; deinde negat, illud: vivere ut velis recte a vulgo intelligi ; tandem de hac re quasi scholam se explicaturum profitetur. Ceterum noturn est inter Stoicorum disciplinæ effata: ός: πας άφρων δούλος, και ότι μόνος σοφός βλούθερος. cf. Cic. parad. 5. Cui quasi fundamento reliqua, que dicuntur, superstructa sunt.

73. non hac, quam ut quisque pro: non hac, qua, ut quisque eam. Felina una erat e tribubus rusticis.

74. Publius Velina, Publius e tribu Velina. quisque Publius, pro: unusquisque civis Romanus factus. Plens libertate donati et civitatem et nomen manumissoris adcipiebant et in aliquem tribum referebantur. emeruit. Adludit fortame Noster ad nefanda illa ministeria, quibus a dominis manumissionem inpetrare servi studebant: nam simpl. pro: nactus est, illud positum esse ut credam, a me impetrare non possum. Libertatem vero p nam nanciscehantur ex lege Norbana ab a. U. c. 771. ii solum, qui vel per vindictam, vel per censum, vel per testamentum libertate donati erant. Hi soli queque omnium commodorum, quibus cives Romani fruebantur, participes crant. R rum erant ista commoda? non digna sane Romano nomine. Quotannis et sape singulis mensibus framentum civibus tonuioribus ab Imperatorum liberalitate viritim distribuebatur, ut plebis animum, cujus vota pane et circensibus absolvebantur, novarum rerum studio avocarent, sibique devincirent. Parva quidem res erat, si id, quod singuli adciperent, spectas, si summam, hand contemnenda. Sueton. Com. 41. tesserula, per tesserulam seu tesseram, quam adcepit. Tessera signum, quod dahatur iis, quibus framentum erat promissum, et que prolate frumenti, quantum in teneora erat scriptum, copia fiebat; largitiones enim semper fere ad certum civium numerum pertine bant. Casaub. ad Suet. Aug. 42. Dio Cass. LX, 10. Juvenal. VII, 174. ubi v. Ruperti. cf. Onuphr. Panvinium de ludis circens. II, 3. ibi not. Argoli. in The-saur. antiq. Rom. T. IX. p. 402. et Buleng. de venatione circi c. 24. l. c. p. 794. Nomina civium, ut sciretur, quibus tesseræ essent datæ, tabulis ceratis inscribebantus, aut meis incidebantur. Senecde Benef. IV, 28. scabiosum munusculi vilitatem indicat; frumentum scil, ut in granariis publicis sape adcidit, a gurgulionibus exesum seu omnino situ couraptum.

75. Hes steriles veri, ita bene illi vocantur, quorum cogitationes a rei verisae semper abhorrent, et qui parum vers libertatis vim et naturam noverunt.

: '80

Vertigo facit! hic Dama est non tressis agaso,
Vappa et lippus, et in tenui farragine mendax:
Verterit hunc dominus, momento turbinis exit
Marcus Dama. papæ! Marco spondente recusas
Credere tu numos? Marco sub judice palles?
Marcus dixit: ita est. adsigna, Marce, tabellas.
Hæc mera libertas: hoc nobis pilea donant.
"An quisquam est alius liber, misi ducere vitam

76. Vertigo. Manumittendua a domino deatra coram prætore prehensus circumagebatur his verbis: Hunc hominem liberum esse volo. Quo facto prætor, lictore jussu ejus vindictam capiti servi inponente: Aio te, dicebat, liberum more Quiritium. Senec. Epist. 8. Philosophiæ aervias oportet, ut tibi contingat vera libertas. Non differtur in diem, qui se illi subjecti et tradidit, statinque circumagitur. Hoc enim ipsum philosophia servire libertas est. cf. Plin. Epist. VII, 16. 4. Hic Dama est cet. Ridet populi opinionem, quandoquidem ad illam libertatem civilem vel abjectiasimo cuique via pateat tressis nullius pretii; verbum a tribus assibus contractum; spectat ad mores pessimos, ut agaso ad conditionem vilissimam.

77. lippus. Ergo etiam corporis vitiis turpis, in tenui furragine, in rebus minutissimis ejus administrationi commissis.

78. Verterit hunc dominus, pro: si deminus hunc jusserit liberum esse, seu si eum manumiserit. v. ad v. 75. momento turbinit, simulac a domino circumactus est. exit sæpe de rebus in alias formas mutatis, ut in re figlina de vasis, usurpatur. Horat. art. 21.

79. Marcus Dama. Nomen et pronomen mutuabantur libertini a patronis; agnomen erat servile prius. Sensus: Statim fit liber et civis Romanes. papæ! admirantis est cum risu mordaci. Marco spondente recusas etc. Neque manumissi hac neque parasiti alicujus, recenter manumissum adulantis, verba videntur esse, sed ipsius poetæ ridentis, quibus hoc significare vult, neminem sanum servo nequam, simulac libertatem nactus sit, in lis actionibus, quarum jus et potestas illi quidem cum libertate et civitate donata sit facts, quæque fide bona contineantur, protinus confidere, adeoque nomen servi illum quidem, sed nequaquam naturam exuisse.

80. Marco sub judice palles? Ergo etiam libertinis aditus ad judicum ordinem ea tempestate patebat. palles? quidnum fipalleret seu timeret! quae enim religio quæ fides ejusmodi hominis? Horat. Serm. II, 1. 49 seqq. Juvenal. VII, 115. Ceterum pallere sub judice nitril aliud interdum significat, quam causam dicere. Claud. XXIV, 100.

81. Marcus dixit sc. testimonium; ita est, quis audeat dubitare: nam quandoquidem Marcus rem testatur, ita se quoque res habet. adsigna Marce tabellas. Quum in rebus contrahendis vel testa-mentis condendis Marcus testis adhibitus est, quis tandem nomini et sigillo ejus inpresso fidem non habeat scilicet. Juvenal. VIII, 142 seqq. Martial. IX, 89. 3 seqq. Possis etiam sic versum interpreseqq. Possis etiam sic versum interpre-tari. Interrogat quidam alterum: Mar-cus dirit? Respondet ille: Ita est / Statim is, qui interrogaverat, ad Marcum se convertit: Adsigna Marce tabellas ! subscribe igitur, ut res per nomen tuum majorem auctoritatem adquirat. Potest enim totum pertinere ad testimonia per tabulas edita. Sigon. de ant. jure Rom. II, 15. de judic.

82. Hæc mera libertas. Horat. Epist. I, 18. 8. Pergit in ironia. Harum rerum jus et potestatem libertas facit; quis igitur Marco non confidat? pileus seu pileum libertatis indicium. Pileum manumissi in templo Feroniæ capite raso induebant. vide Taubm. ad Plauti Amph. I, 1. 306.

83. Inducit Noster aliquem finitione pugnantem, ut errori, qui ab illa male intellecta proficisci possit, obcurrat. Liber est is, cui licet vivere ut vult; jam vero mihi licet vivere ut volo; ergo sum liber. Stoici dicebant: λειάθερε έντη εξέντ καλύνη, είντι βιάσκαθαι. Lisdem igitur verbis utebantur illi quidem, verum alia potessate et vi subjecta. Cic. Paradox. V.

Cui licet ut voluit? licet ut volo vivera: non sim Liberior Bruto?" Mendose conligis, inquit Stoicus hic, aurem mordagi lotus aceto.

Hoc reliquum adcipio: licet illud et at volo tolle.

"Vindicta postquam meus a prætore racessi, Cur mihi non liceat, jussit quodcumque voluntas, Excepto, si quid Masuri rubrica vetavit?"

Disce! sed ira cadat naso rugosaque sanna,

96

25

Disce! sed ira cedat naso rugosaque sanna. Dum veteres avias tibi de pulmone revello. Non prætoris erat, stultis dare tenuia rerum

85. Liberior Bruto. Vel M. Junium Brutum, primum consulem, libertatisque Romang, ut vulgo perhibent, restauratorem et vindicem, vel Cæsaris interfectorem intelligas. Mendose configis sc. ex verbis perperam intellectis.

86. aurem mordaci totus aceto. De eo proprie dici potest, qui acute audit; b. L. translatum est ad judicii subtilitatem. Ceterum ad auditus gravis curationem acretum in primis adhibitum esse docet Celsus VI, 7.

87. Hoc reliquum adcipio spectat ad finitionem libertatis, quæ Nostro probatur; adcipio, probo. Negat autem, ei licere

vivere, ui velit.

88. Miratur ille cum indignatione dicentem; sibi non licere vivere, ut velit,
quum tamen manumissus sit. Vindicta virga est, qua manumitendi a pratore in capite pulsantur. sic vetus interpr.
ad h.l. vindicta sæpe pro vindicatione in
libertatem ipsa ponitur. Ovid. A. A.
LIII, 615 seq. meus, mei juris, liber.
Terent. Phorm. IV, 1. 21.

90. Maturius Sabinus erat nobilis jurisconsultus sub Tiberio, et reliquit inter alia libros tres de jure civili. Bach. Hist. Jur. p. 404. ed. 1765. Lips. rubrica, capita et tituli librorum juris et legum rubrica notati. Interpp. ad Petron. 46. Juvenal. XIV, 192 seq. Quintil. Inst. XII, 3. Masuri rubrica igitur pro: leges civiles.

91-12. Jam scholam Noster de libertate explicat. Negat prætoris esse, stulto vivendi rationem permittere, quum aensus ipse communis doceat, ab eo esse abstinendum, quod tractare nescias; un medicinam facere non debeat medendi, nec navem regere gubernandi artis ignarus. Tum ad ea venit, quæ in vere libero ideoque sapienti desiderari debent, ad rectam vitte rationem, veri cognitionem, expetendorum fugiendorumve scientiam, animi tranquillitatem et constantiam, humanitatem, rerum denique externarum contemptionem. Hac non, ut in scholis, certo aliquo ordine exposita sunt, sed ut species et partes primaria, quæ sapientiam, sine qua libertas nulla est, absolvant, leviter adumbrata.

91. sed ira cadat nase rugesaque sanna. Inflatus nasus iram, in rugus contractus sannam seu contemptum indicat. Erroribus, quos a pueris imbiberunt, solent favere homines adeo, ut ægre sihi eos eripi patiantur monitoribusque irascantur; iisdem etiam erroribus adeo plerumque confidunt, ut eos rideant, qui rectiora docere profitentur; bene igitur Nosterhoc loco iram cum sanna conjuant.

hoc loco iram cum sanna conjunxh.

92. aviæ veteres, h. i. opiniones temere a vulgo adceptæ, quæ, ut plerumque it, pro dictatis habentur sensus communis. Quod scilicet ab avils nutricebus sniculisque teneris snimis inculentum est, manere solet fixum, raroque a philosophiæ ratione adultis evelli potest. pulme interdum pro intestinis in universum ponitur. Qvid. Met. IX, 201 seqq. Hoc verbe usus est Noster, quia iste ineptus libertatis adceptæ persussione superbire et infatus esse videbatur, omnisque adrogantia pulmones inflat, atque in pulmonibus sedem quasi habet. Sensus: dum opiniones falsas, quæ in pectore altas radices egerunt, tibi evello.

95. Quum liber esse ex Stoicorum menta nemo nisi sapiens possit, sapientia vero nemini a prætore tribustur: sequitur, neminem a prætore in libertatem vindicari posse. Hæc est illa argumentatio, quam in seqq. poeta persequitur. tenada rerum

Digitized by Google

(

95

Officia, atque usum rapide permittere vite.

Sambucam citius caloni aptaveris alto.

Stat contra ratio, et secretam gannit in aurem:

Ne liceat facere id, quod quis vitiabit agendo.

Publica lex hominum naturaque continet hoc fas,

Ut teneat vetitos inscitia debilis actus.

Diluis helleborum, certo compescere puncto

100

officia, i. e. officia tenuium rerum; rationem agendi praceptaque vita in rebus minutis, quae tamen a bono et aspiente sullo modo megligi debent. Cic. paradox. 5. 5r. 1ca esà àpaçràpara. Id (quod non licet) si race miqus nec minus umquam fieri potest, quentam in co est peccatam, si nen licuit, quad semper unum et idem est; quae es peccata nascuntur, aqualia sint oportes. Qui enim vel in minimis rebus peccat, maionem non sequitur, nature igitur non convenienter vivis, ergo mec sapions est nec liber. stultis, manumissis et ad seplentiam rudibus. usum permittere vita, permittere ut vivas uti velis.

95. Sambuca evat instrumentum mu-Macrob. Sat. II, 10- ubi a Gronovio laudatur Polyb. V, 37. Sensus: citius feceris, ut sambuca apta sit caloni; ut sambucam tractare sciat. Ceterum comparatio vitte cum instrumente musico ene instituta est ; in vita enim actionum, in instrumento musico sonorum concentus requiritur. Horst. Epist. I, 18. 59. et II, 2. 143 seq. caloni alto, homini omnium rerum ignero et stupido, cui proceritas corporis non ornamento est, sed dedecori. v. imfra 190. Calones servorum genus erant, quorum usus crat in gestationibus. Senec. Epist. 110. Cohors culta servorum, lectica formosis inposita calenibus.

96. Stat contru ratio. Non est ratio h. l. philosophia Stoica, sed sensus communis, cui illud prius, ut commonstrat. Noster, repugnat. gamnit, sumptum a emibus, qui genniunt, ringuatur, quando iis aliquid displicet. Catull. LXXXIII, 4. Eugraphius ad Terent. IV, 2. 17. illud pet: obmurmurst, interpretatur. secretam in suscen. nam sensus communis cum eo tantum loquitur, cui inest; hoc leco igitur tanquam anvicus cogitatur auribus insusurrans: inde secretam est esplicandum.

97. qued quis vitiabit agendo simpl.

pro: quod quis facere nescit. Commentarii loco potest esse Plato in Lysid. p. 225. T. V. ed. Bip. ut totus dialogus amplam hac de re meditandi materiam adtente legentibus subpeditabit.

98. Publica lex hominum naturnque mihil alind potest esse nisi lex, quam natura oranium hominum animis insculpant, continet hoc fas, simpl. pro: precipit.

99. inscitia debilis. Inscitia reddit homios quasi debiles seu ineptos ad remaiquam tractandam. teneat vetitos actus, abstinest a vetitis, ab iis, que tractare neecit; sic Horat. in arte risum teneatis. Etiam apud prosaicos estpe obcurrit tenere pro: abstinere et continere. His duobus versibus idem plane, dictione tantum variata, expressum est. Vereor, ne v. 97. et 98. sint insittii.

100. Rem inlustrat Noster exemplis a medico et gubernatore petitis. cf. Horat. Epist. 11, 1. 114 seqq. Helleborum, ut plurima venena, certo aliquo temperamento adhibito, contra morbos quoedam valere potest; quo neglecto nocet; intélligentis igitur est medici eo recte uti. De usu hellebori vario v. Intpp. Petron. 88. Gell. XVII, 15. Valer. Max. VIII, 6. diluis, misces. certo compescere puneto. Vetus interpres: non ad trutinam, inquit, sed ad stateram retulit, quæ punctis et unciis signatur. apud nostrates est statera, schnellwage. Petron. 35. et 67. Sueton. in Vespas. 25. Plin. H. N. XXXIII, Hanc adcuratius rerum pondera indicasse quam trutinam, docent verba Cic. de Orat. 11, 38. quæ non aurificis statera, sed quadam populari trusina exami-nantur; ideoque usus ejus in rebus adcurate et subtiliter ponderandis frequens. Ceterum certo puncto compescitur examen seu lingula additione seu detractione ejus rei, cujus justum pondus datum est; pondere enim certo justo staterze puncto adpenso, lingula indicat, utrum res justum pondus habeat nec ne, utrum rei aliquid addendum an detrahendum sit, ut dato Nescius examen? vetat hoc natura medendi.
Navem si poscat sibi peronatus arator
Luciferi rudis, exclamet Melicerta perisse
Frontem de rebus. tibi recto vivere talo
Ars dedit? et veri speciem dignoscere calles,
Ne qua subærato mendosum tinniat auro?
Quæque sequenda forent, et quæ vitanda vicissim,
Illa prius creta, mox hæc carbone notasti?
Es modicus voti? presso lare? dulcis amicis?

105

ponderi exequetur. Sensus : Medicinam facis medicamentorum usus et naturæ ignarus?

101. natura medendi. natura b. l. neque ars neque scientia est, ut fere omnibus placet, sed vis et potestas. Noster dicere vult, illud repugnare potestati medendi. es widersprecke dem begriff des keilens.

102. posent cum delectu: fiduciam enim involvit. peronatus, peronibus indutus. pero rusticum calceamenti genus, ut dicit Servius ad Virg. Æn. VII, 690. ubi v. Cerdam. cf. Juvenal. XIV, 186. Balduin. de calceam. c. 17.

Balduin. de calceam. c. 17.

103. Luciferi rudia, inperitus earum dierum, quibus navigatio ait instituenda; sic locum intelligi jubet Heins. ad Ovid. Fast. 11I, 772. cujus ratio probari videtur Nemes. eclog. 1I, 29. Lucifer enim sæpe pro die ponitur. Propert. 1I, 15.
28. Verum longe simplicior ratio est, ut rusticum intelligas, qui vel luciferum, notiscimam stellam, non novit, nedum alias stellas, a quarum ortu et occasu, ut veteres sibi persuadebant, tempestates pendent. Virgil. Æn. 11I, 512 seqq. Ovid. Trist. I, 10. 13. Melicerta Athamsnus filius. Apollod. 1, 8. 2. Fabulam ejus narrat Ovidius Met. IV, 311 seqq. Unus crat e diis marinis, cui nautas e tempestate servatos vota. solvisse constat. Virgil. Georg. 1, 407.

104. perisse Frontem de rebus. Frontem esse pudoris sedem, notum est ex Juvenal. XIV, 241 seq. Martial. XI. 28. 7; h. l. frontem pudorem ipsum seu verecundiam significare, jam vetus, interpres monuit. Sensus: Tunc Melicerta exclamet, omnem verecundiam e rebus humanis esse sublatam. Horat. Epist. 11, 1. 80 seq. Quid enim tali gubernatore inverceundius, Melicertæ vota faciente, ut se in pavigatione servet,

qui artis ignorantia, vel Diis invitis, parest necesse sit. tibi recto sisere tele cet. Ut intelligat stultus inte, se liberum non case, identitidem Noster cum de rebus interrogat, quibus vis et netum libertatis continetur. recto talo positum est pro: rectis pedibus, (Juvenal. VII, 16.) qui obponuntur obtortis. Ledi fiquez cui, Emrip. Helen. 1465. Illud h. l. ad aniumum translatum est, et recte sisere tale est, vitam agere ratione temperatum.

105. Ars dedit ? philosophie se docuit? veri speciem i. e. falsam imaginem veri. Juvenal. XIV, 109 seqq.

106. Ne qua mbarato mendosum tinniat auro. aurum mbaratum est un muro boluctum; mendosum, pro: mendosum; pro: mendosum; pro: mendosum; pro: mendosum; pro: mendosum; pro: te decipiat, posuit s mendosum tinniat; en mempe species, quam veram tu duxinti, maharato entro, quum as sit auro obductum. Petsen. 66 s qui per argentum est sidet. Sunopum boc ab illo hominum genere, quorum erat probare numos, quique spectatores numorum vel docimenta vocabantur, ne homines versuram facientes aut aliquid cum altero contrabentes, rudes ad rem numariam, fraude circumvenirentus.

107. 108. Ordo verborum: Aust on, quas sequenda forent et quae vitanda vicissim, notasti, illa prius creta, hec me carbone? Hominum mores turpes et vitia in foribus carbone ab inimicis notari et sic evulgari solebant; inde carbone notare significat: vituperare. Doming, ad Catull. XXXVII, 10. cf. Horat. Sat. II, 3. 246. Hue pertinere quoque videtur Martial. XII, 62. Ceterum sensus est perspicuus: Num ta et virtutea et vitia notasti et quidem eo consilio, ut illa vitares, has sequereris?

109. Es modicus voti. Num votit tuis modum ponis? presso lare. Premere

Jam nunc adstringas, jam nunc granaria laxes?

Inque luto fixum possis transscendere numum,
Nec glutto sorbere salivam Mercurialem?

110

Hæc mea sunt, teneo, quim vere dixeris, esto Liberque ac sapiens, prætoribus ac Jove dextro. Sin tu, quum fueris nostræ paullo ante farinæ, Pelliculam veterem retines, et fronte politus

115

sæpe pro: coercere, finibus arctioribus continere, poni, notum est; inde pressus lar obponitur dissoluto, luxurioso, et presso lare esse significat, frugaliter vivere.

110. Jam nunc adstringas, jam nunc granaria laxes. nunc pertinet ad justum tempus. Sensus: Num tu, ut tempora postulant, modo magis modo minus aperis granaria; seu, etiam in liberalitate, que nimia aut intempestiva te et alios, quibus fueris gratificatus, perdet, modum possis servare? Cicer. de Offic. I, 14.

111. Inque luto firum cet. sensus: neque avaritiz sordibus inquinatus sis. Sordide avarum describit Petron. 45: Ab asse crevit, et paratus fuit, quadrantem de stercore mordicus tollere. Obpositos illis mores Horatius depingit Od. II, 2. 25 seq. transscendere, numum scilicet negligens. Horat. Epist. I, 16. 63 seq.

112. Nec glutto sorbere salivam Mercurialem. Saliva proprie movetur cibis exquisitioribus ante oculos ejus positis, qui iis fruì gestit; inde salivam movere alicui significat: aliquem cupidum reddere, et saliva pro cupiditate pouitur. Mercurialis igitur saliva, quum Mercurius sit lucri Deus, est lucri cupiditas. sorbere salivam Mercurialem exprimit itsque, lucri cupiditate flagrare. glutto est ficta vox, que editur, quum saliva, cupiditate cibi lautioris mota, per stomachum transmittitur, queque copism salivæ atque cupiditatis vehementiam declarat.

113—131. Pergit Noster ita: Si illa, quorum modo mentionem feci, in te sunt, liber es; sin animus non est mutatus, servus. Etsnim vel minims actiones saplentise praceptis sunt regendse, quorum stulti suntignari: quo fit, ut vel in minimis semper peccent. Tune liber, qui cupiditatibus, internis dominis, servias? non herelo magis liber, quam ille, qui servitutem servit gravissimam. cf. Horat. Sat. 11, 7. 78 seqq.

113. Hac mea sunt, teneo. Has vir-

tutes, quas modo enumerasti, mihi possum vindicare.

114. prætoribus ac Jove dextro, propitio, (Propert. III, 1. 47.) qui te in libertatem naturalem vindicavit. Nullis hominum imperiis sapiens coerectur, neque usquam quidquam est in rerum natura, quod sapienti et vere libero jugum possit inponere, Senec. Epist. 51. Quæ sit libertas, quæris? nulli ret servire, nulli necessitati, nullis casibus; fortunam in æquum deducere. et Epist. 75. non homines timere non deos; nec turpia velle nec nimia; in se ipsum habere maximam potestatem. Hoc est, quod Noster exprimere voluit; tunc omnes prætores et Jupiter ipse in libertatem te vindicaverunt. Operæ pretium est contulisse Claud. VIII, 257 seqq.

115. nostræ farinæ, a panibus sumptum hoc ad notandam similitudinem et in proverbium abiit. Suet. Aug. 4. nostræ. Tantum enim nec Persius nec alius quisquam e Stoicorum schola sibi sumere ausus est, quantum iste homo vanus, ut gloriaretur, se vivere, ut vellet, id est, se liberum et sapientem esse; hujus enim dignitatis fastigium in tam edito arduoque loco a Stoicis erat positum, ut fragilis et caduca mortalitas an ad id eniti posset, merito vel ab ipsis hujus scholæ alumnis dubitaretur.

116. Pelliculam veterem retines. Vel ductum hoc a serpentibus, qui; positis exuviis, nova quasi juventute fruuntur; (Ovid. Met. IX, 266. VII, 237. Virgil. Georg. III, 425 seq. Æn. II, 471 seq.) ideoque in melius mutantur; vel spectare potest ad fabulam de vulpe leonina pelle induta: (Horat. Serm. II, 1. 62 seq. 3. 186. Epist. I, 16. 44 seq.) ut sensus sit, vel nihil in melius mutatus es, vel adhuc similatorem agis. posterius cum sequentibus melius videtur consentire. fronte politus exteriore corporis parte comptus, i. c. probum similas externo corporis habitu. sic domus polita Phad. IV, 4. 26.

Astutam vapido servas sub pectore vulpam:
Quæ dederam supra, repeto, funemque raduco.
Nil tibi concessit ratio: digitum exsere, peccas.
Et quid tam parvum est? sed nullo thure litabis.
Hæreat in stultis brevis ut semundie recti.
Hæc miscere nefas: net, quum ais castera fossor,
Tres tantum ad numeros satym moveare Bathylli.

120

117. Astutam vapido servas sub pectore vulpem. Vulpisesse is dicitur, qui similandi artem callet (Claud. XVIII, 145.) indeque isperitos fallit. Hinc ratio petendaesse videtur, cur fallaces a Rhadamantho vulpibus addantur. Claud. V, 484. cf. Pind. Olymp. XI, 20 seq. Theocrit. a. 48. t. 112 seq. Sic & Lawrantur Aristoph. Vesp. 1233. Pac. 1090. Astutam vulpem sub pectors servors est igitur calliditatem et malitiam retinere. vapidus epith. vini, eujus vis evanuit; apud Nostrum idem significat, quod conruptus, malus.

118. Qua dederam surva, repeto, funemque reduco. Adluditur fortasse h. l., and quoddam lusionis geaus per adtractionem funicularum et intentionem, ducum et intentionem et intentionem, ducum et intentionem et intentionem, ducum et intentionem  et intentionem et in

119. Nil tibi concessit ratio. Nihil permisit ratio arbitrio tuo, sed vel minima humanarum actionum ad sapientiæ præcepta revocandæ sunt, quibus quum sis destitutus, etiam in minimis semper pecces necesse eat. digitum exsere, peccas. Totidem fere verbis Epictetus: 4 φιλοσφίε φησίν, δτι οὐδι τὸν δάπτυλον ἱκτώνων εἰπῦ Ψεοτάκω. Cic. Parad. 3. Auri navem evertat gubernator an paleæ, in re aliquantulum, in gubernatoris inscitia nihil interest. Labsa est libido in muliere ignota, delor ad

pauciores pertinet, quam si patulant faissa in aliqua generosa ac nobili sirgins; peccavit vero nivilominus, siquidem est peccare tamquam transsilire lineus; quam longe progrediare, quum semel transsieris, ad augendam culpam nivil adtinet. conf. Senec. Epist. 66. Rationem peripateticam contra banc verborum magnificentism defendit Cicero de Fin. 111, 27. idem eamdem ridet in or. p. L. Murens. cap. 30. cf. Horat. Sat. I, 3. 96 seqq.; et Epist. I, 16. 55 seq.

120. Et quid spectat ad: digitum esserere. Sed nullo thure titabu, i. e. mullis sacrificiis a diis inpetrabis, nulla ratione efficies, fieri omnino non potest, ut hæreat, sit, semuncia brevia recti, exigua pararecti. Ex Stoicorum placato hoc. quo nullum discrimen inter stultos admittitur, et quo omnila recte facto, zarregSapara, in sapientem solum cadunt.

122. Hac, stultitiam scilicet cum recte factis. fossor omnino pro homine rudi et stupido positus est, in primis pro eo, qui membrorum agilitate et actionis decore destitutus est.

123. Tres tantum ad musicros numerus id quod apud nostrates tact. Virgil. Eclog. VI. 27. Propert II, 18. 16. cf. Martial. XI, 85. 5 seq. Sie Ovid. Amor. II, 4. 29. numerous brackie vocat, ques numerous mevebantes. H. 1 de saltatione pantomimica sermo est, de qua procul dubio Plutarch. in Symp. IX, 15. loquitur, quum seltationes cum posei comparans ait, tres esse saltationis partes, vir φορλι, vi σχήμα, vin λυξο, lations motus animi et adfectus experimi, achemate formas et species imitatione declarai, estentatione res, terram, celum, cet. ostendi. Hi exquisiti corporis motus cum ad aliquam rem pingendam, tum ad oculorum oblectationen saltationis species continuotation, numeri h. l. vocari videntur, quia segúquas fiebant. Bathylli, nobilis pastomi-

"Liber ego." Unde datum hoc sumis, tot subdite rebus? An dominum ignores, nisi quem vindicta relaxat? 125 I muer, et strigiles Crispini ad balnea defer: Si increpuit, cessas nugator? servitium acre Te nihil inpellit: nec quidquem extrinaeous intrat, Quod nervos agitet. sed si intus et in jecore ægro Nascantur domini: qui tu inpunitior exis, 130 Atque hic, quem ad strigiles scutica et metus egit herilis? Mane piger stertis; Surge, inquit avaritia: eia

mi sub Augusto. Suet. Aug. 45. Macrob. Sat. II, 7. is cum Pylade pantomimica saltationis inventor habetur. Hoc saltandi genus descripsit Cassiodorus IV. sunt additæ orchestrarum loquacissimæ manus, linguosi digiti, silentium clamo-sum, espositio tocita. Quantum possent pantomimi in rebus motu membrorum apto exprimendis, notum est ex Lucian. de saltat. cap. 69. 64. conf. Antholog. Latin. Burm. T. I. p. 622. satyri. Mi-nime hoe mutandum in satyrum; Bathyllus vocatur satyrus, propter exquisitam saltandi artem, qua inclaruit: (Virgil Eclog. V, 73.) aut quia argumenta, qua plerumque saltabat, lascivi erant generis. Juvenal. VI, 63 seq. moveare. Movere sc. membra, pro: saltare, Horat Sat I, 9.94, in arte 232. Ocid. A VII Zeo. 9. 24. in arte 232. Ovid. A. A. III, 350. sic motus Ionicos pro: saltationem Ionioam Horat. Od. III, 6. 21. et satyrum seu Cyclopa movere pro: saltare satyrum seu Cyclopa. Horat. Epist. II, 2. 125. Nec tres tantum ad numeros moveare Bathylli est itaque: nec poteris te movere ad tres tantum numeros, nec poteris imitatione exprimere tres tantum numeros Bathylli, ne in tribus quidem corporis motibus Bathyllus eris.

124. Liber ego. Non ineptus iste loquitur, sed Noster cum indignatione repatit verba istius inepti. Unde datum hoc sumis? quis tibi hoc dedit, concessit? Horat. Sat. II, 7. 75 seqq. Unde datum sentis habet Horat. Sat. II, 2. 31. ubi vide Bentl. tot subdite rebus, quum tot res imperium in te exerceant.

125. nisi quem vindicta relaxat pro: a quo te manumissio relaxat, liberat.

126. Nullus quidem dominus externus imperium in te exercet; hoc expressum per aliquam mandati servo ab hero dati speciem. Strigilis instrumentum balneare et unctorium. v. Intpp. Petron. 91. inpr. commentar. Gonsalii de Salas. conf. que Ruperti laudat ad Juvenal. III, 265. Ce-terum strigiles, saponem, liutea secum in balnea adtulisse loturos, discimus ex Lucian. Lexiph. T. II. p. 520. edit. Reiz. Crispini. Fortasse Ille famosus erat Crispinus e servo magister equitum factus sub Juvenal. I, 26 seq. et IV. Nerone.

127. cessas nugator? familiaris locutio eorum, qui servos properare volebant. Te-rent. Eunuch. IV, 6. 16.

128. servitium acre Te nihîl înpellit. Sensus: Tale quidem imperium nemo in te exercet. nec quidquam extrinsecus in-trat, necessitas aliqua extrinsecus oblata nulla te inpellit; nulla vox domini instantis virgamque tenentis Juv. XIV. 63.

129. Quod nervos agitet. Bene Casaubonus observavit, servum h. l. eleganter comparari cum sigillaribus sive neurospastis, quæ per se animas verticillis quibusdam ac nervis moveantur. Horat. Sat. II, 7. 81 seq. Verbo vergos nas Tn9 fina Antoninus sæpe utitur ut II. § 5. et VII. § 5. obcurrunt σιγιλλάρια πυροσπαστούμινα, ad quæ loca Gatakerus multa de ilfis sigilfaribus disputat. Apulei, de mundo: Qui in ligneolis hominum figuris gestus movet, quando filum membri, quod agitari solet, trazerit, torquebitur cervix, nutabit caput, oculi vibrabunt, manus ad ministerium præsto erunt, nec invenuste totus videbitur vivere. in jecore ægro, ut sede omnium cupiditatum, quia ibi est quasi sanguinis officina ex veterum opinione. Jani ad Horat. Od. I, 13. 4. cf. Platon. in Ti-mæo T. IX. p. 389. ed. Bipont. 130. inpunitior h. l. minus poene ob-

noxius i. e. minus servus. Horat. Sat. II,

7. 105.

132-153. Uberius Noster sententiam

Surge. negas. instat, Surge, inquit. "Non queo." Surge.
"Et quid agam?" Rogitas? saperdas advehe Ponto,
Castoreum, stuppas, ebenum, thus, lubrica Coa.
Tolle recens primus piper e sitiente camelo.
Verte aliquid, jura. "Sed Jupiter audiet." Eheu
Baro, regustatum digito terebrare salinum
Contentus perages, si vivere cum Jove tendis.
Jam pueris pellem subcinctus et cenophorum aptas:
Ocius ad navem. nihil obstat, quin trabe vasta
Ægæum rapias, nisi sollers luxuria ante

explicat, eum non minorem servitutem servire, qui cupiditatibus deditus sit, quam qui domini alicujus nutum observare debeat, eoque miseriorem, quandoquidem, quum innumeræ sint et inter se contrariæ, sui obtemperet, nesciat, variisque itaque et inter se diversis imperiis agitetur. Inducitur avaritia aliquem incitans, ut quavis ratione rem familiarem augeat 132—142. Contra pugnat luxuria, eumdemque laborum et incommodorum, quæ sustenturus sit, mentionem faciendo a proposito deterret, et, ut vitæ bonis fruatur in otio, suadet. 142—153. Expositio hæc dramatica, qua usus est. Noster, commotionum et cupiditatum inter se discordantium animumque in diversa agentium tumultus egregie pingit.

132-133. Avaritia primum desidiam expugnare tentat, et contra luctantem æ-

gre vincit.

134. Saperda Pontici piscis genus, quod

in Mæotide optime capiebatur.

135. lubrica Coa, vina Græca. lubrica Casaubonus ad vasa refert in Horatii imitatione Persiana. Sed potest explicari, mollia, que alvum purgaudi vim habent. Plin. H. N. XXVII. sect. 27. conf. Ælian. V. H. XII, 31. Horat. Sat. II, 4. 27 seqq.

136. Tolle recens piper. Piper ceteraque aromata Alexandriam camelis advehebantur, et inde navibus Romam. Avaritia igitur excitat hominem, ut Alexandriam properet et præsto sit ad camelorum adventum, ut primus de mercibus cum mercatoribus ibi contrahere possit. sitiente spectat ad iter per vastos arenarum campos emetiendum, antequam Alexandriam perveniretur. sitiens camelus, qui sitim diu toleravit, longum iter per deserta arenosa fecit.

137. Verte aliquid. commuta merces; adjecta doli mali notione intelligendum hoc videtur, sequitur enim: jura, stone id esse pro: pejera positum, intelligitur ex sequente: Sed Jupiter audiet. jum religionis metus avaritize bellum indicit non sane frequent illis temporibus. Juvenal. XIII. 75 acoc.

135

140

XIII, 75 seqq.

138. Baro. stultum et inertem hoc verbum designat. regustetum digito terebrare salinum, supius digito delibare portunculam salis, ut digiti vestigia sali inpressa manestit. regustatum servit no.

tioni ver sæpe.

139. Contentus perages, eris semper contentus minima salis portione i. e. ukima paupertate, cui salis propintus tibi Jupiter esse possit. tendis, tibi proponis.

piter esse possit. Lendis, tils proposis.

140. pellem, manulcam, sun gissmodi aliquid, quo res ad iter faciendam necessariae erant involutae. Casathonna agestre intelligit, de quo ipse ad Suet. Ang.

33. subcinctus, ipse expeditus ad iter faciendum. anophorum vas, in quo vinum ferebatur. aptas, tradis.

141. Ocius ad navem sc. increps servis tuis. trabe vasta, ampla navi onersia.

142. Ægæum rapias. Locutio duriar. Sepius apud poetas obcurrit, rapere sias, fugam etc. pro: celeriter proceder, fugere v. Burm. ad Ovid. Fast. 111, 867. Ruperti ad Sil. Ital. 1, 569 seq. Inde illud natum est, rapere Ægæuss pro: rapere iter per Ægæum, aut celeriter Ægæum mare navi transmittere. cf. Haya. ad Virg. Æn. Vl, 3. Heins. ad Ovid. Heroid. X1X, 74. Etiam Græci habent ágwáfu rin film. v. Durvil. ad Charit. p. 263. ed. Lips. Catull. XXXV, 7. siam ovrare. Luxuria est sollers, blanda et ingeniosa contra avaritiæ persuasiones;

Seductum moneat: Quo deinde insane ruis? quo?
Quid tibi vis? calido sub pectore mascula bilis
Intumuit, quam non exstinxerit urna cicutæ?
Tun' mare transsilias? tibi torta cannabe fulto,
Cœna sit in transtro? Veientanumque rubellum
Exhalet vapida læsum pioe fissilis obba?
Quid petis? ut numi, quos hic quincunce modeste
Nutrieras, pergant avidos sudare deunces?
Indulge genio, carpamus dulcia: nostrum est,
Quod vivis: cinis et manes et fabula fies.

potest quoque sollers dici, quia homines sollertes et ingeniosos reddit. Lucian. Amor. T. II. p. 421. οῦτος ἡ μιαφὰ καὶ παντὸς καικοῦ Ἰδάσκαιλος τρυφὰ ἄλλην ἀν' ἄλλης ἀνῶτος ἐπιοχύντως ἐπιοδύσα. Claud. XXII, 131 seqq.

143. Seduction. Tamquam amico timens, seducto prius salubre consilium in aurem insusurrat, monetque, ut periculum instans caveat. Juveaal. XII, 57 seq. deinde. v. Heys. in V. L. ad Virgil. Æn. V, 741. Gronov. et Drak. ad Liv. IV, 49.

144. 145. mascula bilis, quæ te fortem reddit ad obeunda quavis pericula. Potest autem bilis intumescens de quacumque cupiditate, vehementes animi motus excitante, intelligi; qui rursus in bilem agunt, eamque in ventriculum effundunt, ut h. l. de lucri cupiditate cum timore, ne mora damnum ferat, conjuncta. calido sc. præ cupiditate. uena cicutæ. ad sanandam insaniam cicutam esse adhibitam, v. ad Sat. I, 51. cf. Plin. H. N. XXV. sect. 94. Cicutam a Latinis vocari quam-libet cannam, intus cavam et inauem, et hoc loco non númer esse intelligendum, sed Lathyridem, bilem et pituitam pur-gantem, docet Salmas, ad Solin. p. 742. Schol. ad b. l. Cicuta calorem in nobis frigoris sui vi exstinguit. Unde sacerdotes Cereris Eleusinice liquore ejus ungebantur, ut a concubitu abstineret.

146. tibi torta cannabe fulto. Ex cannabe funes nautici fiebent. ejus tractationem commemorat Plin. H. N. XIX. sect. 8. fulto i. e. tibi sedenti in torta cannabe.

147. Veientanumque rubellum. Vinum vilioris pretti saporisque ingrati circa Veios in Hetruria nascens. Horat. Sat. II, 3. 143. Martial. I, 104. 9.

148. obba vas vinarium aut poculi genus. fissilis pro: fissa, tinicas; eskalet Veienlanum læsum i. e. conruptum, ingrati saporis, pice vapida, quæ reddit vinum vapidum. Si sumis, epitheta hoc loco esse permutata, ut intelligendum sit: fissills obba exhalet Veientanum vapidum læsa pice; interpretandi ratio longe facilior est. Fissilis obba tum non poculi genus, sed vas vinarium et quidem ligneum; hoc exhalat vinum, quod vapidum erat factum, quia pix, qua obturatum erat vas, læsa fuerat.

149. quincunce modesto: modica usura; quum hic i. e. Rome pro centenis quinos asses singulis annis adcipias.

150. mutriera, cum delectu, nam quod nutritur, incrementum capit, ergo pro: auxeras. pergant sudare, simpliciter pro: sudent i. e. efficiant ribi multo labore. anidos quod navigatori proprie conveniret, translatum est ad questum. deunces i. e. singulis annis undenos asses pro centenis.

151. A v. 146 ad 150 incommoda itineris recensendo luxuria hominem a proposito deterruit; jam incipit eum hortari,
ut potius genio suo indulgeat. Indulge
genio. Die natali genio sacris factis lautioribus epulis se quisque excipiebat, vinumque meracius bibebat; inde locutiones: genio indulgere, genium defraudare
pro: laute vivere, parce vivere. V. Intp.
Terent. Phorm. I, 1. 10. carpamus, proprie de floribus, deinde de ceteris vitm deliciis, quibus fruimur.

152. nostrum est Quod vivis, i. e. ea demum vita vocari jure potest, quam mihi inpendis; haustum hoc ex Cyrenaicorum atque Epicureorum diaciplinis, que sum mum bonum in voluptate, summum malum in dolore ponebant. conf. Sil. Ital. X V, 64 seqq. fabula de eo, qui interiit,

Vive memor leti: fugit hors: hoc, quod loquor, inde est.
En quid agis? duplici in diversum scinderis hamo:
Hanccine, an hunc sequeris? subeas alternus oportet
Ancipiti obsequio dominos; alternus oberres.
ec tu, quum obstiteris semel, instantique negaris
Parere imperio, Rupi jam vincula, dicas.
Nam et luctata canis nodum abripit: attamen illi,
Quum fugit, a collo trahitar pars longa catenee.

Dave, cito, hoc credas jubeo, finire delores
Præteritos meditor. (crudum Chærestratus unguem
Abrodens ait hæc.) an siccis dedecus obstem
Cognatis? an rem patriam rumore sinistro

stque in sermone tantum vivit; proprie, quod vulgus sermone frequentat. Propert. III, 13. 45.

153. hoc, quod loquor, inde est. Horat. Od. I, 11. 7 seq. Temporis punctum, quo loquor, vitze pars est, et una cum oratene mea jam elabsum est. Sensus: quodcumque temporis spasium effluxerit, vitze tum detractum est et revocari nequit. Eamdem sententiam same expressam legimus. Anacr. carm. IV. Euripid. Alcest. 785 seqq. Bion. Idyll. V, 9 seqq. Horat. Od. IV, 7. 14 seqq. Petron. 72. Sense. Hers. fur. 177 seqq. Juvenal. IX, 125 seog.

184-156. Interrogat Noster illum, qui se liberum prædicaverat, utri cupiditati pariturus sit? et tamen necesse esse, dicit, vel alterutri parere, vel omnino incertum esse, quid faciendum sit.

154. duplici in diversum scinderis kame. Eadem metaph. utitur Propert. IV, 1. 141 seq. pro: diversis distraheris cupiditatibus.

155. alternus, per vices.

166. ancipiti obsepuio, quod contrariis inter se cupiditatibus prasstandum est. eserres, plane dubitabis, incertusque hasrath, cui cupiditati indubgendum sit; nam oberrare de iis dicitur, qui vise ignari sunt, aut loci, quem petant, nullam rationem habent.

157—160. Monet Noster, ne opinetur, palmam jam se esse nactum de cupiditate, cui semel tantom restierit. Poterat enim iste objicere: Equidem, O bone, vitils et cupidistibus non servio; possum enim in prassentia libialmem means compescere.

158. Rupi jam vinceda, jam me in libertatem vindicavi.

160. a celle trabitur pare longa cetena, se. que carsum moratur, vel qua retrabi et rursus adligari potest. Remota similitudine sensus est: non plane liber eris, est semper, quod te retrabat, et in cupiditatum ditionem redigat. Horat. Sat. II, 7. 19 seq. Ovid. Rem. Am. 215 seq. Juvenal. VII, 15 seq.

161—175. Hanc sententiam uberius explicat exemplo ab amatore sumpto, qui quum obfensus, ut existimabat ille quidem, a puella statuisset, numquam ad eam reverti, tamen mutato statim consilio, quasi misericordia motus, ad eam revertiur. Hune locum ex Menandri Eumobo Nostrum traxisse, in quo Davum servum charestratus adolescens adloquatur, tamquam amore Chrysidis meretricis derelectus, idemque tamen, ab ea revocatus, ad illam redeat, scholiastes ad b. 1. observatt. Terentius in Eun. pr. personis metatis Menandrum est secutus. d. Home.

Sat. II, 5. 259 seqq.

161. jubeo, fortius quam : velim ; Nontrates quoque in vulgari sermone: des selles éta glauton. dolores incommeda multa, que, dum puellans sectareus, pertulerat.

162. 165: crudum unquem Abrodens. stomachantis et indignantis hoe est minimeque sibl placentis. Propert. II, S. 1. et III, 23. 24. crudum, usque ad vivum, intellige. destecus obstem fortius quam: dedecori sim. siccis, sobrits, parcis, fragalibus: obponuntur culm madicis.

164. rem patriam, rest familiarem.

. Digitized by Google

146

100

men ad obscenum frangam, dum Chrysidis udas 165 prius ante fores exstincta cum face canto? Euge, puer, sapias: dis depellentibus agnam ercute.". Sed censen' plorabit, Dave, relicta? Nugaris: solea puer objurgabere rubra. e trepidare velis, atque arctos rodere casses. 170 unc ferus et violens: at, si vocet, hand mora, dicas, uidnam igitur faciam? ne nunc, quum adcersor, et ultro upplicat, adcedam? si totus et integer illinc

tore sinistro, Horat. Sat. I, 2. 61 seqq.; er infamiam, turpiter, cum existimationis see dispendio.

165. Limen ad obscamum frangam. rangam fortiter et apte; limen meretriium quasi scopulus est, ad quem patrinoniorum naufragia faciunt adolescentes. bscanam ab indignatione adolescentis rofectum ad puellam proprie pertinet

rulgate pudicitie.
166. dum Chrysidis udas Ebrius ante fores exstincta cum face canto. Nota sunt amatorum instituta et mores. Noctu veniebant ebrii ad puellarum fores comessatum cum facibus, canebant elegidia, cupiebant admitti, et exclusi vices suas misere querentes dolorem suum omni ratione profitebantur. Hac de re multa congesserunt Intpp. Propert. I, 16. 5 seqq. III, 2. 47 seqq. et Horat. Od. I, 25. III, 7. 50 seq. III, 10. Sat. II, 7. 89 seqq. adas alli de amantium lacrumis interpretantur, id quod alienum, ab h. l. quidem, videtur; alii dicunt udas esse fores, quod ab ebriis et libidinosis frequententur, quod vero propius adcedit; equidem existimo, udas significare h. l. unctas, Lucret. IV, 1171 seqq. et sic quoque locum conrectum vult Heinsius ad Ovid. Fast. V, 339 seq., verum emendations non est opus. exstincts face. faces enim exstinguebantur et abjiciebantur ante fores. Propert.

167. Euge, puer, sapias. Verba Davi sunt, heri consilium laudantis et confirmantis. puer: nihil est, quod nos obfendat, quum frequenter usurpetur hac
adpellatio ab admonentibus. Horat. Od.
I, 9. 16. Sil. Ital. XV, 33. sapias, si
sapias; de hoc v. Heins. et Burm. ad Ovid. Amor. I, 4. 29. dis depellentibus, averruncis, atalindus, nal avergenniss, qui prodigia et portenta averruncabant.

Sensus: Diis averruncis sacra facere debes, si sapias, a tanto malo liberatus.

168. Percute, verbum solenne de Popa, qui feriebat hostiam, (Ovid. Fast. I, 347. Trist. IV, 2. 5. Met. XV, 126.) pro: sacrifica. Sed censen' plorubit, Dave, relicta. Omissa jam indignatione et ira vetus amor in puellam pristinas recuperat vires, juvenisque, ne animi inconstantism levitatemque ostendat, misericordia motum se similat.

169. Nugaris. Davi verba. Ineptis, quum dicis aut putas, puellam a te relictam esse ploraturam ; immo, spoute quum tun esse poraturam; mino, aponte quanti-redieria, redibus enim, indignis modis ab illa et transfuga adcipieris. solea rubra objurgabere, i. e. vapulabis solea rubra; poena illa erat solennis, qua amantes a pu-ellis iratis adficiebantur. Juvenal. VI,

ellis iratis addiciebantur. Juvenal. VI, 612; Burm. Anthol. Lat. T. I. p. 618.

170. Trepidare seepe pro: laborare ponitur, adjuncta studii et festinationis notione. Sic Virgil. Eu. IX, 114. XI, 453. conf. Burm. ad Propert. II, 2. 15 seqq. ubl trepidare dicuntur juvenes, qui jugo amoris ferendo inadsueti et inexperti sunt. alque arclos rodere casses sumptum a fera retibus inretita et capta, que per-rumpere constur. Sensus: Nihil est, quod te ferum et violentum geras, jugumque amoris excutere gestias; nam sponte illud rarsum subibis

171. si vocet, revocet, ultro adcersat. haud mora, statim veniam. Sensus: Levissimam quamque occasionem adripies, ut cum illa in gratiam redeas, a qua fortiter et sponte verbo, re vera autem segre et similanter avelleris.

172. ne nunc, quum adcersor, et ultro. Sic jussit jam Bentl. ad Horat. Sat. II, 3. 262. legi.

173. Supplicat, cum delectu; supplex enim misericordiam movet, quanto magis

Exieras, ne nunc." Hic, hic, quem quærimus, hic est:
Non in festuca, lictor quam jactat ineptus.
Jus habet ille sui palpo, quem ducit hiantem
Cretata ambitio? vigila, et cicer ingere large
Rixanti populo, nostra ut Floralia possint
Aprici meminisse senes. quid pulchrius? — At quum
Herodis venere dies, unctaque fenestra

180

175

puella supplex? totus et fateger, liber et tui juris; nam qui vere cupiditatum imperio se subtraxerit, jugumque vitorum fregerit, numquam ex Stoicorum sententia in corum servitutem retrabi potest.

174. Hic, hic, quem querimus, hic est. Verba sunt poete, naturam vere liberi hoc exemplo se expressisse existimantis. Hic, hic sc. qui ad seme relictas voluptates, quum rursus illum pelliciunt inlecebris suls, non revertitur, vere liber est, quem querimus.

175. Festuca pro: vindicta. v. Tanbmann. ad Plaut. Mil. glor. IV, 1.15. Manumissione nemo fleri potest liber. v. not. ad v. 75. ineptus, cujus igitur non est aliquem liberum et sapientem reddere.

176—188. Qui potest esse is liber, qui ambitione laborat, sic Noster pergit; et etiamsi miser sibi non videatur, certe miserrimus est, quando superstitione torquetur. cf. Horat. Epist. II, 2. 206 seqq.

176. Jus habet ille sui palpo. palpo, adulator, qui populo velificatur; munquid liber est ambitiosus? hiantem, vehementer cupientem et adpetentem.

177. Cretata ambitio. magistratus ambientes toga lota et a fullonibus dealbata fuisse conspicuos, nota res est. vigila cet. Secum ipse loquens inducitur ambitiosus. Plerique interpretum illud vigila ad salutationes trahunt, que primo mane fiebant ad potentium limina, Martial. IV, 78; Senec. de brev. vitæ. 24. Verum etiamsi salutantium studia magis etiam fervebant sub Imperatoribus quam libera re publica. atque in illorum turba vel prætores versari non erubescebant; tamen de salutationibus non cogitandum esse h. l. videtur. vigila est: adtende animum ad omnia, quibus effici possit, ut in ore hominum sis; hoc enim solum, ut ex seqq. adparet, in votis erat. Interim non possum non fateri, mihi hoc verbum tam nude positum displicere; forsan non absurdum est, ita legero: quem ducit hiantem Cretata ambitio et vigilans? cloer ingere lurge cet. cicer, missilia intelligas omnis generis, quorum apud Sueton. frequesa mantia, quorumque vilissimum Noster possit; nam cicer frictum plebeins erat cibus. Horat, in arte 249. Sat. I, 6. 115. Hujusmodi missilia, et quidem lautiora etiam, spargebentur quoque a privatis. Martial. VIII, 79. 7 seqq. Splendida erant missilia, que describit Stat. Silv. I, 6. 9 seqq. ubi v. Barth. cf. Buleng. de Circo Rom. c. 54. in Thes. Antiq. Rom. T. IX, p. 719.

178. Rixanti populo, ut fit in muneribus, quæ in publicum sparsa sunt, diripiendis et conligendis. Floralia sacra erant in honorem Flore cum summa lascivia celebrata. Scholiastes vetus ad Horat. Sat. II, 5. 182. commemorat, antiques ædiles cicer, fabas aliasque hujusmodi res populo Floralihus sparsisse; eamdem rem narrat Scholiastes Persii, sed omittit, a quibus missilia spargerentur. Id factum esse, addit, ut tellus velut muneribus suis placaretur. Eamdem consuetudinem sub Imperatoribus retentam esse, probabile est. De Floralibus lege Ovid. Fast. V, 279 seqq. et qua Ruperti laudat ad Juve-nal. VI, 249. sostra, quorum celebratio nostræ curæ demandata est.

179. Aprici meminisse senes.

ut diu Floralium nostrorum memoria
propter donorum amplitudinem scilicet
(cicer etenim erat spersum) servetur.
aprici spectat ad apricationem senilis setatis. Cic. de Senect. 16. quid pulchrius?
sc. quam populo placuisse et in admiratione gratiaque esse?

180. At quum Herodis venere dies cet. Nihilominus tamen miser es, atque daterrima servitute premeris, superstisione. Bella diuturna, provinciarum vastationes et direptiones, urbium amplissimarum eversiones et excidia ingentes divitias Romam congenerant; inde luxus et mollicies orta, qua corporis et animi vires fisangebantur, et inter reliqua mala, quibus civi-

Dispositæ pinguem nebulam vomuere lucernæ, Portantes violas, rubrumque amplexa catinum Cauda natat thynni, tumet alba fidelia vino: Labra moves tacitus, recutitaque sabbata palles. Tunc nigri lemures, ovoque pericula rupto: Hinc grandes Galli, et cum sistro lusca sacerdos,

185

tas Romana labefactata tandem conruit, etiam omnis generis superstitioni, in tam incerto vite et rerum omnium statu, in tot tantisque periculis, que vel aderant, vel minitabantur, via munita est, cujus h. l. vulgatissima genera, que e Palæstina et Ægypto Romam migrarunt, duo commemorantur, Herodis et Isidis sacra. Herodis dies. Scholiaste verba adponam: Herodes apud Judæos regnavit temporibus Augusti, in partibus Syriæ. Herodiani ergo diem natalem Herodis observant, ut ețiam sabbata; quo die lucernas adcensas 'et violis coronatas in fenestris ponunt. Aliunde parum nota est res. unctaque fenestra, vapore, intelligo, quem exhalabant lucerne.

182. Portantes violas. Lucernæ erant corollis florum cinctæ. Ceterum luminibus adcensis floribusque, quibus aræ, statuæ Deorum, templa, domus cet. coronabantur, epulis et vino festorum dierum celebrationes esse factas, notum est. rubrum catinum, i. e. fictile catinum.

183. Cauda natat thynni. Plin. H. N. IX. sect. 17. et 20. Præcipua magnitudine thynni invenimus talenta quindecim pependisse. Ejustem caude latitudinem quinque cubita et palmum. amplexa ad magnitudinem piscis spectat, cujus cauda totum catinum amplexa adponebatur. tumet, plena est. Virgil. Georg. III, 124.

184. Labra moves tacitus, Horat. Epist. I, 16. 60. vota concipis tacite. Vota, que nuncupabantur, aut preces semper adcurate pronuncianda fuisse videntur, sic, ut etiam ea, que intelligi a nemine vellent precantes, seu pressa voce seu motis tantum labris essent exprimenda. recuitaque, circumcias, sabbata, i. e. que a circumciasis celebrabantur. Martial. VII, 29. 5. palles, studiose colis. Sabbatorum religio apud Romanos erat frequentissima. Ovid. Remed. Amor. 219. Juvenal. XIV, 96 seqq. Perizon. ad Æl. V. H. XII, 35. Jam sub Augusto Judesi in propagandis suis cæremoniis et Vol. II.

ritibus ambitiosi erant. Horat. Sat. I, 4. 142 seq.

185. Tome. Illo die festo, quem superstitio celebrandum tibi injungit, alize quoque res, ab eadem superstitione oblates, animum tuum exagitant, nec consistere sinunt, ut lemures, mala omina, cet. nigri lemures. Umbræ defunctorum, quæ viventibus adparere et molestæ esse putabantur, quibus abigendis lemuria erant constituta apud Romanos. Ovid. Fast. V, 419 seqq. ovoque pericula rupto. Scholiastes ad h. l. narrat: Sacerdotes, qui explorandis periculis sacra faciebant, observare solebant ovum igni inpositum, utrum in capite an in latere desudaret. Si autem ruptum effluxerat, periculum ei portendebat, pro quo factum fuerat, vel rei familiari ejus. Ovorum usus in lustrationibus et incantationibus satis notus est. Ovid. A. A. II, 329 seq.; Horat. Epod. V, 19 seq. Verum de portentis ex ovo rupto præter scholiasten nihil me legere memini. Plurima sunt ejusdem generis, que etatem non tulerunt, quorum tamen jacturam sequo animo ferimus. Ceterum tum ad lemures, tum ad pericula pertinet sequens verbum incussere.

186. Grandes Galli sacerdotes Cybeles ob præstigias suas ineptaque sacra ex Apuleio satis noti. Unde nomen habeant, ne veteribus quidem scriptoribus erat notum; sed conf. Ovid. Fast. IV, 361 seq. grandes spectat ad corporis staturam, qualis esse solet exsectorum seu spadonum. et cum sistro lusca sacerdos. laidis secra Romæ celeberrima. Lucan. VIII, 851 seq. lusca, non absurde Scho-liastes addit: ideo, quod nubiles deformes, quam maritos non invenerint, ad ministeris deorum se conferent. Sistri formam describit Apuleius Met. II. Nam deztra quidem ferebat (Isis) aureum crepitaculum, cujus per angustam laminam in modum balthei recurvatam trajecta media pauca virgula crispante brachio tergeminos jacius reddebant argutum sonum. cf. Plutarch. de Iside et Osiride cap. 63.

Digitized by Google

Incussere deos inflantes corpora, si non Prædictum ter mane caput gustaveris alli. Dixeris hæc inter varicosos centariones: Continuo crassum ridet Vulfenius ingens, Et centum Græcos curto centusse licetur.

190

# S'ATIRA VI.

# AD CÆSIUM BASSUM.

### ARGUMENTUM.

SATIRA hac ad Casium Bassum scripta de legitimo divitiarum usu agit. In principio amicum Noster certiorem facit, se in presentia Luna, Liguria oppido, summo otio frui procul a curis et omni invidia. 17. Alios aliter sentire, empeque corum, qui codem temporis punoto nati aint, atudia esse diversiasima. 19. Se, quamvis alii diversum vitro genes sequantur, suo more vivere, parcumque et sobrium sine sordibus esse velle. 24. Annuos reditus licere consumi. 26. Si quid inopinati adcidisset, non dubitandum, de patrimonio ipse aliquid detrahere. 32. In conligendis opibus heredis, ae funns nimes splendidum ca-

T. IX. p. 189. ed. Hutt. Sistri imaginem expensem vide apud Grater. Inscript. pag. 82. n. 5. et 4. Eodem sistra Ægypti sacerdotes in sacris Isdis utebantur; putabant quoque, illud habere vim tempestatis sedandes. Interpp. ad Petron. 114; Virg. Æn. VIII, 696; Propert. III, 9. 43.

187. Incussere deus pro: incussere metum deorum. inflantes corpora; partinet hoc ad ulcera et tumores, quibus Synhomines obnoxii erant, quorumque causam dess Syrim adsignabant; Plutarch. de Superstit. cap. 9. T. VIII. p. 76. ed. Hutt. rin il Ingias 310 ei dunidainans sepifessen, de paurida ris à défine désyn, cà arcuréaus duséau, il ness ed soma sequentatas, survisan et évag. Juvenal. XIII, 93. Martial. IV, 48. 2.

188. Pertinet hoc ad superstitions opiniones parum notes.

189. Discris hæc. Noster dicere vult: Se quidem nou ignorare, philosophiam philosophiaque cultores ab inperitis literasque exosis, pro quibus centuriones po-

suit, contemni ac derideri. Varicesses proptie is, qui varices, i. e. venas intumescentes, in cruribus habet, (v. Ruperti ad Juvenal. VI, 597. Salmas. ad Solia. p. 363.) h. l. ad speciem corposis militarem spectat; pracipus enim ia cami caltu neglecto et in quadam rusticiaste victutem positam tunc temporis militar existimabant.

190. Crusum ridet pro: crasse ridet, in risum effunditur rusticus ille et stapidus. ingens. Corporis proceritate et amplitudine ingenii exiguitatem Nester exprimit. Theocrit. XV, 17. Ang sparasiuden pro: homo stolidus. conf. Catall. LXVII, 47. LXXXVI, 4.

191. centuses, decem assibus. Graces, philosophos, preservim Stoicos. Sumum contemptum indicat hoc, quandoquidem vilissime tentum res acervatim emuntar. Ceterum quantopere cermin a Grzecis profecta plenisque Remanis contemptui fuerint, practare docuit Burm. ad Petron. 46.

rat. rationem habers, stultum esse. 41. Si vel legitimus hereditatem, sumptibes factis imminutam, se aditurum esse negasset, heredem sibi omnino non defuturum. 56. Nihil interesse, quonam loco ille natus sit, omnes enim homines cognatione quadam inter se jungi. 60. Rem familiarem viventis care, nikilque habera heredem, quod jure suo postalare posait; quodcumque esset relictum, sequi bonique ipsi consulendum, lucrique insperati loce habendum esse. 71. Stulti esse, vitæ commoditatibus ipsum carere propter avarities sordes, ut heredes posteri vitam dissolutsm et omai voluptatum genere plenam agant. 74. Sici enim semper existimandum, hujusmodi hominam capiditati opes maximas, omai modo congestas, numquam cese satis facturas, ut ne vel sic quidem sit, quod speres, fore, ut gratiam illurum ac ratione mercaris.

Admovit iam bruma foco te, Basse, Sabino? Jamne lyra et tetrico vivunt tibi pectine chordæ? Mire opifex numeris veterum primordia rerum, Atque marem strepitum fidis intendisse Latinæ:

## IN SAT. VI.

1-11. Quærit Noster ex Basso, num se jam in agrum Sabinum, ut Musis ibi viveret, receperit; simulque eum certiorem facit, se in Ligurise finibus versari.
Cassius Bassus in lyrico poeseos genere
pracipue clarus, cui secundas in hac
laude tribuit Quintil. Inst. X, I., vixit
sub Nerone et Vespasiano. Eum in praediis suis, ardente Vesuvio monte, cum
illa grant propraematata cabali villa sua ustum esse, commemorat scholi-astes ad h. l. cf. Wernsdorf. poet. Lat. min. T. III. p. XXXIII. seqq. Plures fuisse Bassos Musis dedisos notat Broukh. ad Prop. I, 4. 1. cf. Voss. de hist. Lat. admovit, compulit te, ut secoderes. Multi Romanorum, præsertim il, qui bonarum literarum studiosi erant, sæpenumero in prædiis suis, non tantum otil et valetudinis causa, sed ut studiis suis ab urbano strepitu remoti viverent, commorabantur. Hor. Ep. II, 2. 65 seqq. 77 seq. Plin. Ep. I, 9. Pro pradio posuit apte foco, quia brumæ, hiemis, mentio facta est.

2. Igra et chordæ, pro: chordæ lyræ. De lyra vide Jani ad Horat. Od. I, 10. 6. III, 2. 3. Ejus imaginem expressam vides in Niebuhr's Reisebeschr. T. I. tab. 26. d. p. vivunt, sonos edunt; animannec. Herc. fur. 579 seq. spectat et ad carminis argumentum et ad modos graves ; agitur enim de carminibus lyrici

S. 4. Mire opifer, pro: mirus, admirabilis artifex; intendisse, Græca constr. nota. intendisse numeris, pro: numeris condere, ut est apud Ovid. Fast. VI, 24. aut numeris coercere ex Ponto IV. 8. 73. Ratio loquendi paullo insolentior. numeris adcipio pro casu tertio. Deinde nervi proprie intendunter, cum ils quoque soni, pro quibus numeri docte poni pos-Virg. Æn. IX, 776. Dicendum igitur proprie fuisset: intendisse numeros (nervoa numerose canentes) promordiis veterum rerum, seu ad primordia veterum rerum canenda; sed inversione Noster usus est. cf. Horat. Epist. I, 5. 12 seq. Sic quoque vs. seq. proprie dicendum fuisset: intendisse fidem Latinam ad marem strepitum sc. edendum, sen ut marem strepitum ederet; nam ea ratio, qua intendisse morem strepitum adcipiunt pro auxisse marem strepitum, severioribus mumeris res grandiores esse complexum, mihi boc saltem loco non probatur. Existimo quoque his duobus versibus Nostrum nihil aliud exprimere voluisse, quana tur enim quasi pectine seu piectro. Ts- Bassum poetam esse lyricum altioris spi-trico, severo. Ovid. A. A. I, 721. Se- ritus; nam primordia veterum rerum, ut Mox juvenes agitare jocos et pollice honesto Egregius lusisse senes. Mihi nunc Ligus ora Intepet, hibernatque meum mare, qua latus ingens Dant scopuli, et multa litus se valle receptat.

Lunai portum est operæ cognoscere, cives.

Cor jubet hoc Enni, postquam destertuit esse Mæonides Quintus pavone ex Pythagoreo.

10

5

quoque Wernsdorf. l. c. judicat, ad laudes Deorum et heroum potest pertinere, in quibus primordia veterum rerum præcipue celebrantur. marem pro masculum.

5. juvenes, juveniles. Ovid. Trist. V, 1. 7. jocos, carmina erotica et remissioris spiritus, ut apud Ovid. Trist. II, 494 et III, 2. 4 seq., ubi earmen de arte amandi intelligitur; et agitare jocos pro: jocari, (Ovid. Met. III, 319.) quod eodem sensu, quo ludere, sepe obcurrit apud poetas. Wernsdurf l. c. satiras intelligit. pollice honesto eadem ratione positum est, qua tetrico pectine supra. Lyrse cantus temperabatur modo digito seu pollice, modo pectine seu plettro. Virgil. Æn. VI, 647.

· 6. Egregius lusisse senes. Casaubonus legit: egregios, et quum lusisse eo sensu adcipiat, que sepe obvium est (Virgil. Eclog. I, 10; Horat. Od. IV, 9 9.), verba illa de laudibus vita senilis otio et quieti redditæ interpretatur. Verum possis aliam rationem inire, que melius huic loco, mea quidem de opinione, convenire videtur. Ludere senes est: agere senes seu similare senes, (sic Cic. ad Divers. VIII, 9. bonum cisem ludere) atque agere seu similare senes est senum partes sustinere, quæ sunt in hortando et monendo positæ. Intelligenda itaque sunt carmina paullo severioris generis, in quibus senum personam induit Bassus, ad juventutem virtutum præceptis inbuendam; quod carminum genus egregie indicatur per pollice honesto, atque obponitur juvenilibus jocis. — Ligus ora pro: ora Ligustica.

7. Intenet, tepidior redditur aut est. Passerat. ad Prop. IV, 1. 124. pro: ego fruor tepore ore Ligustice. hibernatque mare, Horat. Sat. II, 2. 17. hiemat mare, ut vernat ap. Senec. Epist. 114. Hoc priori intenet non repugnare, disci potest ex Cic. de Nat. Deor. II. c. 10. Plut. Quest. natur. f. T. XIII. ed. Hutt. Loca maritima hieme iis calidiora

esse, que a mari longius absunt, in vulgus notum est.

8. qua latus ingéns Dant scopuli. dent pro: efficiunt. Lunas portus describitor, ingentes scopuli portum circumdantes pro lateribus ejus sint. Sed ingenio nostri poetas adcommodatius videtur illud dant latus interpretari: exponunt latus mari, ut eo flucturum vis et impetus frangatur. Virg. En. I, 105. cf., Valer. Flace. I, 619. Strabon. V. erguntaisera l'i tapis leges infinici, def de valdan narrarrisera. cf. Ruperti ad Sil. Italic. VIII, 480. Hujusmodi portus Virgilii oculis obversabatur En. III, 533 seqq. at multa valle se receptat litus, boc amplitudinem portus indicat et litus interius planum; aut vallis est h. l. aque superficies sinu reducto litoris cincta. Claud. XLIX, 37.

 Est versus Ennii. v. Merulam ad Ennii fragmenta p. S. opera est sc. pretium. Hujus versus auctoritate loci amenitatem probare studet.

nitatem probare studet.

10. Cor. Sape usus est hoc verbo priscus sermo Latinus pro animo, \$\frac{1}{2}\sigma\_{\sigma}\$ prudentia: unde adjectiva cordatus, excors cet. apud recentiores manesturat. Cic. Tusc. Q. I, 9. de Fin. II. 28. Hoc est non modo cor non habere, sed ne palatum quidem. Cor Enni pro: Emnius; sic virtus Scipiadas pro: Scipio. Horat. Sat. II, 1. 72. Significare videtur hoc loco Noster ex iis, que adjiciuntur, sanam Ennii conditionem, quum desisset desipere. postquam destertuit esse, i. e. postquam desivit esse, postquam intellexit se non esse; sed prius fortius, indicat enim insanam ebrii hominis conditionem somno levatam; Nostrates: serschnarchen. Lucian. in Pseudom. T. II. p. 232. ed. Reiz. Serue ani la midus factina ènoficerts.

11. Meconides Homerus ex patre Maone, ut aiunt. Quisitus prænomen est Ennii, Ennius tantum tribuit Homero, ut non solum vigilans de eo sæpissime Heic ego securus vulgi, et quid præparet Auster
Infelix pecori, securus et, angulus ille
Vicini nostro quia pinguior. etsi adeo omnes
Ditescant orti pejoribus, usque recusem
Curvus ob id minui senio, aut cœnare sine uncto,
Et signum in vapida naso tetigisse lagena.
Discrepet his alius. geminos horoscope varo

cogitaret et loqueretur, ut Cicero in Somnio Scip. 1. narrat, sed et somniarit, speciem Homeri ex Acheronte venientem sibi narrasse, ut anima sua se insinuasset prius pavoni, ac deinde ex pavone transiisset in Ennii corpus, ut legitur apud Lucret. I, 125. Sic Lud. Küsterus narrat in Homeri hist. crit. cf. Merulam ad Ennii fragm. p. 7. pavone ex Pythagoreo, spectat boc ad Pythagoreorum somnia, qui narrabant, Pythagoræ animam in migratione sua per varia corpora prius in pavonem migrasse, deinde in Homerum transiisse; sed varius est apud varios auctores hic migrationis ordo. Ovid. Metam. XV, 160 seqq. Lactant. III, 18. 15 seq. cf. si tanti est, loca laudata a van Staveren ad Hygini fab. 112. Sic adfectabat fortame gloriam Homeri Ennius, ut sequenti tempore Propertius Callimachi, (v. Propert. IV, 1. 64.) cujus nomine Propertium ab Horatio (Epist. II, 2. 92.) designari Vulpius in sua lucreiß de vita Propertii existimat.

12-17. Ibi ego curis omnibus solutus vivo, neque invidia neque avaritize sordi-

bus tangor.

12. securus vulgi, oblitus vulgi, nihil curans vulgus. Virgil. Æn. I, 350. et X, 325. cf. Horat. Od. II, 16. in fine. et quid preparet Auster. Auster in personam mutatus est. praparet, moliatur, moveat; Virgil. Georg. I, 462: quid cogitet humidus Auster. Propert. III, 3. 52; quid flamine captet Auster.

13. Injelix pecori. Auster in Italiar regionibus non solum pecori verum etiam hominibus noxius, (Horat. Od. 11, 14. 15 seq. Sat. II, 6. 18 seq.) præserim auctumno, quum per mare Mediterraneum delatus et gravidus humidis particulis morbos et febres excitet. Plin. H. N. II. sect. 48. securus h. l. pro: nulla invidia tactus. cf. Horat. Sat. I, 1. 110 seq. angulus, terræ portiuncula, quam vicinus possidet.

15. pejores sunt, qui in tenuiore et humiliore loco nati sunt, xijerss ; ad animi vitium hoc loco non potest trahi. ditescans; intelligi potest: sordidis et malis artibus, cujus rei exempla apud Juvenalem plurima exstant. usque recusem, semper ego nolim.

16. Curvus ob id minui senio. enim et sollicitudines animi ex invidia ortæ frangunt et debilitant hominis corpus atque macerant, ita ut sensim paullatimque velut tabe confectum evanescat. egregie observarunt poetæ, quum invidiam sub hominis imagine et forma inducerent. Ovid. Met. II, 760 seq. curvus senio pro: vexatus curis et angeribus; nant curvus pingit habitum corporis, quod curse degravant, et senium pro eo supe ponitur, quod senium adfert. Horat. Epist. I. 18. 47. Senec. Hipp. 1127 seqq. Hosiod. op. et d. 98. sire yde is nanisme: Beers narmynesismess. Idem versus exstat apud Hom. Odyss. v, 360. aut cosnare sine uncto. sine uncto i. e. sine ferculo lautiore. v. supra IV, 17.

17. Et signum in vapida naso tetigisse lagena. cf. Horat. Epist. 11, 2, 134, naso tangere aliquid pro: adcurate aliquid inspicere, quum oculis rem propius admoveas. signum, quo ecil. obsignaverat lagenam, non vino sed vappa plenam, oculis admovet, at videat, an inlasum sit. Sordidam parsimonism hic probe depiunit; ostendit enim primum nimiam diligentiama in rebus vilissimis servandis, deinde magnam hominis anxietatem, ne quid inde sibi detractum sit. De hoc obsignandi res varias more v. loca laudata a Ruperti ad Juvenal. XIV, 126 seqq.

18-24. Vivat alius alio more; nam mores hominum dissimiles sunt; alii genium defraudant, alii omnia dilapidant. Ego meis rebus utar, ita tamen, ut luxuriam vitem. Hac propositione generali commodissime sibi stravit viam ad avaritise et sordium reprehensionem, remotis et derisis iis causis et ratioqibus, quas homines, hoc vitio laborantes, in suam rem proferre soleant.

18. Discrepet sc. a me, a meo vivendi

Producis genio. solis natalibus est qui Tingat olus siccum muria vafer in calice empta, Ipse sacrum inrorans patinæ piper. hic bena dente Grandia magnanimus peragit puer. utar ego, utar, Nec rhombos ideo libertis ponere lautus, Nec tenuem sollers turdarum nosse salivam.

more. Horoscopus, hose natalis, unde fata heminum pendere somnishant astrologi, personse vicem sustinet; ad quam quam se vertat poeta, sententia per se vulgaris novam vim adcepisse videtur. De hoc ornatus genere plura Quintil. Instis. VIII, 5.

19. Producie, in lucem edis. Sil. Ital. I, 112. Geminos vare ingenio. Ergo homines sub una endemque constellatione mati ingenii et norum similitudine minime-gaudent. Poetas ornatum quisque facille sentiet, conlata cum ejus verbis nuda sententia: hominum studia diversa sunt. Malta, que ad astrologies nugas pertinent, invenies in netis Vulp. et Burm. ad Prop. IV, 1.89.

19. natalibus. Dies natalis precipus epulis celebrabatur. v. ad V, 151.

SO. elus, i. e. cibum vilissimum, quo men veteres Romani utebantur, (Horat. Sat. II, 1. 74.) quorum sobrietatem cum sui temporis luxuria comparat Juvenal. X, 78 seq. siecum, non unctum. sollers, ingeniosus, ut sunt sordidi in custodienda re. Muria erat vel aqua salsa, in que aliquid fuerat meceratum aut servature, vel genus liquaminis ex thungerum senia, ut garum e scombrorum. Horst. Sat. II, 8. 46. es 55; cf. Salmas. ad Solin. p. 244 seq. Ad consummen-dem sordidæ parsimoniæ imaginem, adjecit: empte in celios i. e. exiguo vesculo mpts, ut tantummede ad bunc diem sub-Aceret, aliis enim diebus minus laute epulabatur. Huc pertines etiam tingat, cf. Horat. Sat. 11, 2, 60 seqq,

21. Ipec. Nam servo tanta rea ecil.
non committebatur. inrorans, percissime
instillans. secress piper, i. e. piper tamquam rem secrem et minime tangendam.
Horst. Sat. II, 3. 110. et I, 1. 72.
Olaris genus, ut bets, vino et pipere condiebatur. Martiel. XIII, 13.

22. magnanimus per ironiam; quasi ostendat magnum animum in contemnendis divitiis, quarum nullum rationem habot

in sumptibus faciendis. puer, adolescentulus; puerilis enim aut juvenilis atas in primis incliustum ad magnas profesiones habet animum. Horat. Sat. I, 2. 16 acq. dente peragit, gula absumit. Juvenal. XI, 58 seq. bona grandis, isgentem rem familisrem. Hujusmodi dilapidatoris exemplum proposuit. Horat. Sat. II, 3. 206 seqq. cf. Epist. I, 15. 37 sequutar ego, utar, ac. facultatibus meis, verum non abutar. Posterius dupliciter expressit: neque ego aliis ad ostentationem lautissimas dapes adponam: neque rarissimis et exquisitissimis ipse fruar. cf. Horat. Epist. II, 2. 190 seq.

23. lautus, magnificus, propter magnas înpensas, qure în adparatu come hujusmodi faciendze erant. Simili ratione prator hautus dicitur apud Juvenal. XIV, 257. lautus ponere Gracca constr. rhombos. în deliciis mensæ rhombus piscis habebatur. Horat. Sat. II, 2. 48 seq. Epod. II, 49 seq. cf. Juvenal. IV, 39 seq. et XI, 120 seq. hiertis. Eos Romani înter clientes et sectatores mensarum honore dignabantur, Juven. V, 28 seq. Ex quo loco etiam disces, magnum discrimen sæpe fuisse înter dapes, qua domino et quas convivis humilieris loci adponerentur. Liberti înfimum locum în conviviis obtinebant. Petron. 38. îki v. Heins. ad verba: qui libertini loco juccet.

24. sollers nosse, sollerter dignoscens. Horst. Sat. II, 4. 35 seqq. Sulissen, mporem. tenuem, qui non uisi a peritissimis poterat dignosci. Ceterum turdi mensarum delicis apud Romanos. Horst. Sat. II, 5. 10; Martial. XIII, 51. Scholisstes animadvertit, Persium turdarum sinsive dixinee, quum debdineet turdorum dicere, ut Horst. Sat. I. 5. 72. Addit prusteres: Solent enim quidam guida dediti tanta subtilitatis habere polatum, ut dignoscant turdos, an collarius an terrarius sit, an masquius an femina.

Messe tenus propria vive, et granaria, fas est, 25 Emole. quid metuas? occa, et seges altera in herba est. Ast vocat officium: trabe rupta Bruttia saxa Prendit amicus inops, remque omnem surdaque vota Condidit Ionio: jacet ipse in litore, et una Ingentes de puppe dei, jamque obvia mergis 30 Costa ratis lacerze. nunc et de cespite vivo

25, 26. Dixit Noster in anteced. war ego, utur; subjunxit statim: non tamen at prodigi : desideratur igitur, quem tandem modum adhibendum esse censeat in re fruenda. Hunc modum exprimit jam sub forma regulæ, quam aliis det et præscribat. Messe tenus propria vive. Ab agricolis ductum, qui sumptus annuis agrorum proventibus metiantur. Sansus est: Omnes tuos reditus possis quotannis aine cura absumere, atque hac ratione et liberalis et frugi hominis laudem retinere. Cave autem adciplas: omnes reditus absumere debes, nisi sordidus et avarus et esse et haberi velis. Granaria emole, frumentum annuum sepositum consume. hoc enim fit molendo. quid metuas sc. hoc facieus. Adjungit rationem, cur omnis metus et dubitatio in hoc locum habere non debeat. occa, species posita pro genere; occare pro omnibus iis, quibus ager ad adcipiendum semen præparatur. Ovid. Fast. IV, 645. et seges altera in herba est, ecce, altera messie jam tibi in agris resurgit, qua granaria tua iterum possis replere. Alio sensu esdem usus est dictione Ovid. Heroid. XVII,

263. ibi v. Heins. 27—33. Venit jam ad causas, quibus sordes plerumque excusari solebant, quarum prima est, esque specie quidem satis honesta: Parcendum est opibus et semper aliquid reservandum et seponendum, si quid nec opinati adciderit, ne aliquando cogaris liberalitatis officia inopia deserere, ut semper habeas, quo inopia amici cujus-dam possis subvenire. Verum, inquit Noster, si boc adciderit, fundi aliqua portiuncula calamitati est subveniendum.

27. Ast socat officium. Id quod præcepisti sequi non possum, nam amicus naufragium fecit, hic est mihi sublevandus. Bruttia saza. Fretum illud inter Italiam et Siciliam navigantibus periculosum in-

28. 29. Prendit amicus inops, exquisitius, quam: ejectus est ad litus. Vide-

mus illum naufragum fluctibus kuetantem vix tandem se ad scopulum servare, ceteris rebus comibus amissis. Odyss. s, 426 seqq. Virgil. Æn. VI, 558 seqq. Condidit Ionio, naufragio in Ionio mari amisit, remque onnem, et cum re etiam es, que speraverat per illam rem consequi, quæque sibi voverat seu optaverat; sed vota surda (a Diis non exaudita) fuerunt. Potnit igitur Noster dicere, etiam vota illum mari condidisse seu naufragio amisisse, quandoquidem vota ad illam rem pertinuerant, et, re amisea, ipsa quoque sublata erant. Sensus : Omnia amisit, nibil servavit, in liberalitate et misericordia amicorum perfugium quærere debet.

30. Ingentes de puppe dei. Dei sunt simulacra Deorum puppi inposita, quorum sub tutela navem voluerant case naute. Inde illas statuas nuncupat Petron. 105. tutelam navis, que cum Greco magashup non est confundenda, quamquam inter-dum signum in prora, «««¿«»», unde nomen navi sæpe hæsit; cum tutela in nomen navi sæpe næst; cum tuwia in puppi unum idemque fuit. v. de hac re Heins, ad Ovid. Trist. I, 10. 1. et Virgil. Æn. VIII, 93; V, 60. Huic Deo vel Deæ vota pro reditu flebant. Ovid. l. c. 43 seq. Illos Deos, qui nunc ejecti in litore jacent, nec navem nec se iposa a tempestatis injuria defendere poterant. vocat Noster ingentes i. e. summa potentia præditos, (Ovid. Fast. V, 553.) eoque in risum eos vertit. Quod quum pietati, quam Noster ubique ostendit, repugnare videatur, possis etiam ingentes ad simulacrorum staturam trahere. Fortasse scrip-sit Noster squalentes, limo scilicet et spuma maria. obvia mergis, exposita mergis. Horat. Epod. X, 21 seq.

31. Costa, latus navis laceratum. nunc et de cespite vivo. cespes, proprie herba una cum terra evulsa, obponitur hoc loco reditibus. vivo, virenti. Ovid. Met. IV, 300 seq.

Frange aliquid, largire inopi, ne pictus oberret Cærulea in tabula. "Sed cœnam funeris heres Negliget iratus, quod rem curtaveris: urnæ Ossa inodora dabit, seu spirent cinnama surdum, Seu ceraso peccent casiæ, nescire paratus.

35

32. Frange aliquid- adcommodate ad cespitem. Sensus: Consumptis annuis reditibus portiuncula fundi tui subleva inopem, ut sedem ibi conlocet suam, neque cogatur mendicare. Posterius sic expressum est : ne pictus oberret. v. ad I, 89. Naufragi amissis rebus omnibus tabulam, in qua maris tempestas, que eos perdiderat, coloribus expressa erat, humero portantes ubique misericordiam hominum inplorabant. v. Intpp. Juvenal. XIV, 301. et Horat. in arte 20 seq.

33. Corulea, ex natura ejusmodi pic-ture epitheton hoc adjectum.

33-37. Sequitur alia sordium causa. Multi Romanorum eo processerant stultitise et amentise, ut, quo quam splendidis-sime ab berede mortui efferrentur, genium vivi defraudarent (Horat. Epist. I, 5. 13 seq.); quum contra alii, id quod minus mireris, futuri beredis cogitatione ad lautiorem vitam incitarentur. Horat. Od. 11, 14. 25 seqq.

33. Cæna funcris seu funebris erat duplicis generis, una diis manibus in rogo parabatur, proprieque vocabatur silicernium : altera proximis et amicis, eamque vocabant epulum functire. v. Kirchm. de fun. Rom. VI, 5 seq. Lips. ad Tac. Ann. VI, 5. Dæring. ad Catull. LIX, Lucian. Contempl. c. 22. T. I. p.

519. ed. Reiz. ibi Hemsterh.

34. quod rem curtaveris, rem familiarem minueris. Spectat hoc ad superiora : de cespite vivo frange aliquid, non ad consumptionem annui reditus; nam, cujus sumptus annuos reditus non superant, is rem familiarem minuere dici non po-

35. 36. urnæ Ossa inodora dabit. Corpore cremato et peracto ossilegio reliquiæ vino et lacte conspersæ adjectis odoribus urna condebantur. Tibull. III, 2. 17. et I, 3. 7 seqq. ubi v. Heyn. Propert. II, 10. 20 seqq. inodora, sine odoribus. Intp. Calpurn. eclog. IV, 19. cf. Ovid. Trist. III, 3. 89. nescire paratus, fortius quam : negligens, dissimilans. seu spirent cinna-ma surdum. Cinnama Plin. H. N. XII. sect. 42. Cinnamum erat frutex

corticis odoratissimi duorum cubitorum altitudine amplissimus. Inde fiebat unguentum cinnamominum pretio prodigioso. Plin. l., c. XIII. sect. 2. Martial. IV, 13: cinnama rara- surdum pro: surde. Surdus a Plinio majore sape de iis rebus usurpatur, que nec oculos nec nares movent, h. l. de re, que bebeti odore est. Odores itaque intelliguatur situ conrupti ideoque viles. Seu cerasopeccent casia. Casia fortusse der milde oder muttersimt. Voss ad Virg. Georg. II, 466. Plin. H. N. XII. sect. 43. cf. Salmas, ad Solin. p. 919 seqq. fusius de cisnamo et casia disputantem. peccet i. e. vel nullum odorem emittat, vel alienum a natura sua, ceraso interpretes passian adceperunt pro gummi e ceraso, verum quam auctoritatem in hoc secuti sint, equidem adhuc reperire non potui, neque video sane, quomodo casia, siquidem nostro zint haud plane absimilis et cortex sit, aliquo gummi genere possit adulterari. Sive enim casiam boc loco Noster pro unguento ex casia facto posuerit, sive ip-sum librum casise fruticis intellexerit; unguentum resinee aut gummi additione non conrumpitur, nisi saporem aliquem aut odorem ei adferat, et utroque gummi e ceraso caret, nec in cortice ulla gummi admixtio locum habere potest. Adulterari casiam, narrat Plinius H. N. L.c. styrace, et, propter similitudiaem corticum, lauri tenuissimis surculis. Cur itaque casia non potest permisceri libro cerasi, qui camdem fere speciem habet, et sic adulterari et conrumpi? Quin puto Nostrum de industria genus fraudis posuisse, quod facillime detegi posset, nisi beres nimis paratus esset nescire. cf. Jo. Bodæum a Stapel ad Theophrast. H. Pl. IX. cap. 5. p. 986. Ceterum in cremandis mortuis usum casia pracipuum fuisse, scimus ex Martial. X, 97. Corpus in rogo jam conlocatum unguentis suaveolentibus perfundebatur. Stat. Silv. 11, 1. 160 seq. An hanc ad rem unguento quoque ex casia usi sint veteres, mibi quidem non liquet ; sed casiam ipsam seu casi librum super rogum fuisse sparsum ec

une bona incolumis minuas?" Et Bestius urget
loctores Graios: "Ita fit, postquam sapere urbi
lum pipere et palmis venit vestrum hoc maris expers:
cenisecæ crasso vitiarunt unguine pultes."
Hæc cinere ulterior metuas? at tu, meus heres

40

oncrematum ad fætorem usti corporis doris suavitate mitigandum, adparet ex startial. X I, 55. ubi casiæ et cinnami eparatim ab unguentis fit mentio. Ipsos juoque casiæ surculos adustos suavissimi odoris fuisse, patet ex Phænicis nido, ex omnibus rebus bene olentibus, quum cremarentur, constructo; v. elegiam de Phœnice ad calcem Claudiani adjectam v. 79 seqq. ibique Burm. Ovid. Met. X V, 397 seqq. Quibus rebus fit, ut mibi non plane absurdum videatur statuere, casiam cerasi libro potuisse adulterari, etiamsi hujus fraudis apud veteres nulla mentio reperiatur.

S7. Tune bona incolumis minuas? Verba sunt heredis, quem loquentem inducit Noster consilio suo adcommodate, ut mores nempe hujusmodi hominum, alterius rei familiaris, quam ut suam spe jam devorant, jacturam vehementer indignantium, quasi sub oculos lectoris vocet. incolumis, h. l. inpune. Ceterum genus loquendi iratorum est, ulciscendi se occasionem aut nactorum aut adhuc exspectantium. Bestius homo frugi et avarus atque nebulonum castigator vehemens, ex. Horat. Epist. I, 15. 36 seq. notus. urget, adcueat, culpam luxurise transfert in

Sensus: Atque 53. Doctores Graios. idem heres, ut alter Bestius, frugalitatis et parsimonise causam agens, reos agit doctores Graios, i. e. adfirmat, morum mollitiam et perversam vitæ disciplinam e Græcia cum literis Romæ inlatam esse. Communis querela erat omnium Romanorum, apud quos antiqua simplicitas adhuc in pretio erat, jam ab iis temporibus, quæ Ciceronis ætatem præcesserant, disciplinam Romanam Græcarum doctrinarum subtilitate morumque pravitate esse conruptam. Juvenal. VI, 16. et 291 seqq. Ex hoc quasi fonte manavit etiam odium in istam gentem, quæ devicta jam victoris superbis despectui erat. Quo odio non-nulli ita inflammati erant, ut literas quoque et sapientise studium, quippe a Græcis ortum, respuerent et contemnerent, Juvenal. III, 60 seqq. XV, 110 seqq.; ex quibus locis quoque adparebit, quantopere omnia Romæ ad Græcorum instituta

composits fuerint. Ita fit, ut nostrates:' so geht es. postquam sapere urbi

39. Cum pipere et palmis venit vestrum hoc maris expers. vestrum hoc sapere, maris expers. Omnes editiones, quas ego quidem inspexi, habent nostrum hoc maris expers, et inde nata est difficultas, ad quam tollendam plerique interpretes ne-quidquam sudarunt. Haud scio, an Reizius hanc lectionem ingenio suo debeat; at unusquisque intelliget, hac lectione recepta, faciliorem esse interpretationem. vestrum hoc sapere i. e. vestra sapientia. Bene Noster usus est hoc sapere, quum anceps ejus vis et potestas h. l. vehementer apta sit. maris expers, (supra v. 4. est marem strepitum) expers omnis roboris masculi. Sensus: postquam vestra sapientia effeminata Romam venit, cum pipere et palmis, cum mercibus externis, commercio nempe cum populis orientis.

40. Faniseca, proprie homines infima conditionis; h. l. veteres Romani designantur agriculturæ studiosi et omnis eruditionis expertes. vitiarunt verbum indignantis pro: tinxerunt. crasso ungui-ne, unguento exquisito. Horat. in arte 375. Sensus: homines infimæ sortis laute vivere didicerunt. Hanc interpretationem, quam Casaubonus dedit, facillimam saltem omnium esse, quæ mihi quidem innotuerunt, non possum negare. Illud maris expers alio forsan sensu obcurrit apud Horat. Sat. II, 8. 15. atque hæc res nonnullos interpretes, qui in singulis Persii verbis, quibus Horatius quoque usus est, imitationem servilem iniquissima ratione odorantur, in fraudem induxit, fecitque, ut ipse Casaubonus alteram interpretandi rationem proponeret, quam vereor ut cuiquam sit probaturus.

41. Hæc cinere ulterior metuas? Verba sunt poetæ. cinere ulterior i. e. post combustionem tuam, post mortem. hæc, minas illas heredis et convicia. At tu, quisquis eris meus heres cet. Hæc cum anteced. ita cohærent: Tu sine ulla ratione reformidas sepulturæ minus splendidæ ignominiam, et heredis avaritæ indulges? Jam tibi ostendam, quemadmodum ego cum meo herede acturus sim,

Quisquis eris, paullum a turba seductior audi.
O bone, num ignoras? missa est a Cæsare laurus
Insignem ob cladem Germanæ pubis, et aris
Frigidus excutitur cinis: ac jam postibus arma,

45

quando tempus ita tulerit, aut omnino mihi in mentem venerit, ut minus parce, immo lautius, vivendum esse existimem. Quibus autem ambagibus Noster non utitur; fingit heredem suum præsentem, statimque eum adgreditur. cf. Horat. Epist. II, 2. 190 seqq.

42. a turba seductior. v. ad II, 4. Seducit heredem, ut consilium cum eo communicet, quod ad cum pertinest.

Sed a quonam? a 43. a Casare. Sed a quonam? a Caio Caligula, quoniam Casoniam mentio fit. De vera victoria non est cogitandum. Tacit. Germ. 37. Drusus ac Nero et Germanicus in suis eos (Germanos) sedibus perculerunt. Post ingentes C. Cæsaris mines in ludibrium persæ. Inde otium, donec occasione discordiæ nostræ et civilium armorum, expugnatis legionum hibernis, etiam Gallias adfectavere, ac rursus pulsi inde, proximis temporibus triumphati magis quam victi sunt. missa est laurus. Pro festo die quocumque posuit Noster eum diem, quo victoria a Cæsare senatui per literas lauro inplicatas, ut tum mos ferebat, erat nunciata. v. Schwarz ad Plin. paneg. 8; Plin. H. N. XXXV. cap. ult. Hac ratione obliquo quasi ictu tangit stultam Imperatorum vanitatem, qui sæpius victorias de Germanis, ut ferocissima et Romanorum nomini infestissima gente, nusquam vero reportatas, senatui nunciarent, et quasi re bene gesta, ut grates Diis inmortalibus agerentur, festa indicarent publice celebranda. conf. Sueton. Calig. 47.

45. Frigidus cinis. Versatur Noster in describendo diei adparatu, qui, quo amplior et speciosior est, eo magis ridenda res videri debet, quum reputas, de victoria agi similata. frigidus. Removetur cinis veterum sacrificiorum, ob longam sacrorum intermissionem frigidus.

45—47. Cæsonia, Caii Caligulæ Imperatoris uxor, parat omnia, quæ ad agendum triumphum necessaria erant. Locum hunc aliter explicare conatus sum, ac vulgo interpretes. Locare adceperunt fere omnes pro: disponere, et hoc, meo quidem sensu, fraudem fecit reliquæ interpretationi, locoque ipsi omnem pæne

vim et salem abstulit. Locare translatum est a censoribus adilibusque curulibus. qui opera publica vel exstruenda vel resarcienda redemptorum minimum poscenti publice addicebant. Cognovi postea ex epistola I. Fr. Gron. ad N. Heins. missa, N. Heinsium jam illam interpretationem dedisse. v. Syllog. epistol. a viris ill. scr. cur. Burm. T. III. p. 52. Omia deerant nempe Cæsonia, quibes triumphum de Germane populo posset triumphum de Germane populo posset populo posset devicta non erat. Arma deerant vortes devicta non erat. Arma deerant, vestes, captivi, nam Germani non erant spolisti. exuti, capti; hæc omnia igitur perenda erant, et quasi redemptoribus locanda, ut et prompta essent in similationem ven triumphi rerumque hostibus detractarum, et minimo sumptu, ut Imperator ipse jusserat, constarent, arma postibus ec. figen-da, postibus, arcubus triumphalibus et templorum postibus. Chudian. XXIV, 67 seqq. Broukh. ad Propert. III, 7. 26. Non solum publica templorum li-mius et postes, sed etiam privatarum adium spoliis hostibus detractis esse exernatos, copiose et docte adserit Burm. Anthol. Lat. T. I. p. 206 seq. ad fragm. epigr. de Publ. Scip. vers. 46. chlamydes regism, vestes militares regum sc. pamadas locavit. Germanorum reges in triumphum ducti amplam semper materiam adulandi dabant. Omnino, quando de triumphis apud poetas sermo est, semper regum captivorum fit mentio. Horat. Od. II, 12. 11 seqq. Propert. II, 1. S3 seqq. Lutea Gausapa. Non vestes intelligende sunt, quamquam Casaubonus, quum id adfirmat, Varronis auctoritate nititur; ubi enim umquam relatum legimus, luteas vestes Germanorum insigne fuisse? sed gausapa eadem ratione, qua Sat. IV, 37. pro capillamento posita. In editione Persii Venet. 1516. vetus interpres, qui sub Cornuti nomine venditur, hac habet: Gausape genus pilei, quorum (lege: quo) captivorum capita induebantur. Ut scilicet mercede conducti aut aliunde capti et in triumphum producendi Germanorum speciem præ se ferrent, debebant esse procera statura, et capillis luteis sen flavis

Jam chlamydes regum, jam lutea gansapa captis,
Essedaque, ingentesque locat Cæsonia Rhenos.
Dis igitur genioque dacis centum paria, ob res
Egregie gestas, induco. quis vetat? ande.
Væ, nisi connives! oleum artocreasque popello
Largior. an prohibes? dic clare. Non adeo, inquis.

50

aut rutilis: (Juvenal. XIII, 164 seqq.) opus igitur erat tegumentis capitis e luteis pilis confectis, que quoque conficienda debebant locari. Juvenal. VI, 120. Martial. XIV, 24. Hujusmodi capitis tegumenta Rome in usu fuisse in vulgus no-Invenerant quoque artem rutitum est. landi capillos lixivio seu sapone Gallico. Plin. H. N. XXVIII. cap. 12; Mar-tial. VIII, 33. 20. — V. 47. Essedaque, vehicula, quibus Galli et Belga in primis utebantur. v. Heyn. ad Virgil. Ge. III, 204. Burm. ad Prop. II, 1. 85. ingentesque Rhenos. Casaubonus existimat, Rhonos Nostrum pro: Rhonones homines possisse; sed boc esset utique novum et sine exemple. Si Rheni adcolæ intelligendi sunt, legendum mihi videtur Rhemas, seu Remos. v. Oudendorp. ad Lu-can. I, 424. Verum, si quid mutandum est, equidem malim : ingentemque Rhenum i. e. ingentem imaginem Rheni fluminis, Simulacra enim urbium et fluminum, ut neminem præterit, in triumphum preducebantur. Propert. II, 1. 31 segq. Ovid. ex Ponto III. 4. 107 seqq. Lu-can. III, 75 seqq. Claudian. XXIV, 22 seqq. Anthol. Lat. T. I. p. 250. ibi Burra. Ceterum victoriam de Germanis sæpius poetze ita expresserunt, tamquam Rheni numen arasis Romanis se submiserit. Ovid. Fast. I, 286. Martial. II, 2.3. IX, 2. 3. Stat. Silv. I, 4. 89. Forsan. ingentesque Rhenos ad plures Rheni imagines spectat, quibus diversa ejus ostia erant expressa. Cæsonia igitur ad mariti de Germanis victoriam triumpho celebrandam locat imagines Rheni ingentes faciendas. Etenim flumen ipsum seu ejus imaginem, non Germanos aut Gallos ejus adcolas, h. l. innui, indicare videtur verbum: locat, quod, quamcumque vim ei tribuas, ad captivos ductum vix commodum sensum præbet. Ad borum versuum explicationem faciunt ea, que Sueton. Calig. 46. 47. Dio Cass. LIX. p. 659. E. narrant. Similem stultitiam Tacitus in vita Agric. 59. de Domitiano commemorat: Inerat conscientia, derisui fuisse nuper falsum e Germania triumphum, emptis per commercia, quorum habitus et crines in captivorum speciem formarentur.

48. Hanc victoriam et ego pro virili celebraturus sum. Genioque ducis. intelligo deum tutelarem ducis ideoque etiam emais imperii, eui sacra publica fiebant. Ovid. Fast. V, 145 seqq. Per genium ducis Romani jurabant, Caligaleque superbia et vecordis tanta erat, ut eum, qui memoquam per genium suum dejerasset, morte plecteret. Sueton. Calig. 27. cf. Schwarz ad Plin. paneg. LII- contam paria se. gladiatorum. Hovet. Sat. II, 3. 85 seqq. Suet. Claud. 24. Privati quoque sub Imperatoribus spectacula edebant populo et munera. Juvenal. III, 34 seqq. Martial. III, 16. Sub Tiberio is tantum id licuit, quibus saltem quadringentorum millium res esset. Tacit. Ann. IV, 63. Interdum hoc jus henoris causa alicui dabatur. Sueton. Claud. 28. ob res cet. ironia acerbissima.

49. quis vetat? sc. tantum me insumere in celebrationem hujusmodi diei, quantum mihi lubet. Prævertit hac interrogatione heredem vultu significantem, sibiliam liberalitatem minime placere. aude. ostendit hoc, quam audacter cum herede suo acturus esset.

50. Væ, nisi convives / Minas jam adjicit, se majore largitione usurum, nisi id heres æquo animo tulisaet. olcum. Sæpe oleum distributum esse ab Imperatoribus populo, quin equiti et senatui in gymnasii usum gratis præbitum, notum est ex Sueton. Cæs. 38. Ner. 12. Tacit. Ann. XIV, 47. Eadem liberalitate licebat privatis uti sub Imperatoribus in ipsorum honorem. artocreas, ferculi genus ex pane et carne confectum, omnino pro: epulas. Sic Laruntius Stella, poeta Patavinus, Domitiani triumphum ludis exquisitissimis donisque et muneribus populo datis celebravit. Martial. VIII. 79.

celebravit. Martial. VIII, 79.
51. an prohibes? rursus instat heredi.
dic clare. constans et firmus testatoris

Exossatus ager juxta est. age, si mihi nulla

Jam reliqua ex amitis, patruelis nulla, proneptis

Nulla manet patrui, sterilis matertera vixit,

Deque avia nihilum superest: adcedo Bovillas

Clivumque ad Virbi: præsto est mihi Manius heres.

"Progenies terræ!" Quære ex me, quis mihi quartus

Sit pater: haud prompte, dicam tamen. adde etiam unum,

animus heredem perculerat; nescit ille, quid respondeat, et mussare tantum audet. Non adeo sc. hereditatem tuam. Hoc subplere suadent sequentia.

52. Exceestus ager justa est. Exossatus est h. l. a lapidibus purgatus; lapides enim quasi ossa terræ sunt. Ovid. Met. I, 590. Intelligendus igitur est ager diligenter cultus et suburbanus, quod posterius indicatur per justa. Sensus: Sub bac conditione, ut omnes tusa profusiones sequo animo fersam, hereditatem tuam adire nolo; adest enim ager probe cultus ad vitas necessitates mihi subficiens. Moriaris sine herede, qui judicio tuo generis dignitate respondest.

52-56. Si nemo consanguinitate et adfinitate mecum conjunctus jam superest, subjungit Noster, qui heres meus fieri possit, tamen de herede non est quod laborem; statim aliquem invenero, qui bonis a me relictis, quantulacumque sint, contentus sit futurus. Notum est, deficientibus heredibus suis et consanguineis hereditatem ab intestato ex Romanorum more et instituto pervenisse ad proximos agnatos i. e. ad virilis sexus personas cognatione conjunctos, et, si hi nulli essent, ad gentiles. Sed forsan gentilitiæ subcessiones Persii ætate jam in desuetudinem abierunt, cognatique i. e. per feminas cognatione conjuncti, deficientibus agnatis, in subcessionem vocabantur. Dicere igitur vult Noster: si nulli agnati mihi supersunt; pro hoc posuit remotiores agnationis gradus. primum ait: Si nulla ex amilis (patris sororibus) reliqua i. e. nemo ex tertio gradu agnatorum in linea transversa; porro, patruelis (filius seu filia sororis patris) nulla i. e. nemo ex quarto gradu agnatorum 'in linea transversa; tandem, proneptis patrui (filia neptis patrui) nulla i. e. nemo ex sexto gradu agnatorum in linea transversa. Pergit jam: Si nemo cognatorum mihi superest; pro hoc posuit remotiores cognationis gradus:

nulla proles materteræ, nulla proles esiæ. conf. Heinecc. antiq. Rom. lib. 111. tit. 2. 5. 6.

55

55. Botille sunt vicus ad undecimum lapidem Appiæ viæ; quia aliquando in Albano monte ab ava fugiens taurus, jam consecratus, ibi comprehensus est. Inde Bovillæ dictæ. vet. Schol. conf. Broukh. ad Prop. IV, 1. 33. Cluver. Ital. antiq. p. 917.

56. Clivumque ad Virbi. Quature millibus ab Urbe est Virbii clirus, qua iter est ad Ariciam et ad nemus Diane, ubi Virbiis colitur, i. e. Hippolytus, quad bis invitam prolatus sit. Nota autem apued Virgilium (En. VII, 765—777.) fabula est. vet. Schol. v. Heyn. Exc. VIII. ad Virg. E. VII, 761. Hic locus a mendicis pracipue frequentabatur. Mariad. II, 19. XII, 32. 11. Juvenal. VII, 117 soq. ubi v. Ruperti. Maximum dicit defurmem et ignotum hominum, ce quad Maxim dicuntur indecori vultu personar, quibus pueri terrentur. vet. Schol. His verbis consentire videtur proverbium: Multi Manii Aricia. v. Erasm. in adag. Sensus: Heres hercle, etiamai legiumum non invenero, mihi non deerit; in mendicorum costu semper probus aliquis unihi pressto erit hereditatem meam adire son recusaturus.

57. Progenies terræ! Verba legitimi heredis sunt, hominis obscuritatem contemnentis. Heres tibi præsto erit quidem, sed qualis? obscurus nempe. Terræ filit dicti sunt populi, de quorum origine non líqueret, quosque in una eademque regione semper habitasse constaret. Sic Athenienses αὐτιχθονες, indigenæ, vocabamtur. Inde translatum hoc ad hominem obscuro et ignobili loco natum. Apud Petron. 45. est: terræ filio. Quare exme. orationem Nosteræ excipit, ut doceat illum stultum, omnes homines quodammodo esse cognatos.

58. quartus pater, abavus nempe.

60

Unum etiam: terræ est jam filius. et mihi ritu Manius hic generis prope major avunculus exit. Qui prior es, cur me in decursu lampada poscis? Sum tibi Mercurius: venio deus huc ego, ut ille

Pingitur. an renuis? vin' tu gaudere relictis?

"Deest aliquid summæ." Minui mihi: sed tibi totum est. Quidquid id est. ubi sit, fuge quærere, quod mihi quondam 63 Legarat Tadius, nec dicta repone paterna:

Feneris adcedat merces: hinc exime sumptus.

hand prompte. refricanda enim quasi prius est antique rei memoria.

59. terræ est jam filius. i. e. hujus majores qui sint, nullus tibi dicere possum; est igitur jam obscurum no-

60. major avunculus. Propria vi hujus verbi non usus esse videtur Noster. Sic conligit Persius: Manius progenies terrae est; atqui atavus meus ab eadem terra editus: ergo Manius, frater atavi, quandoquidem uterque terram matrem salutat, est major avunculus meus. Hac ratione optime rideri potest eorum stultitia, qui alto majorum stemmate tument, mihilque ipei faciunt tanta nobilitate dig-Juvenal. VIII, 272 seqq.

61. Omisso Manio convertit se Noster ad priorem. prior, Tu qui legitimus mihi beres es et illi Manio præferendus. cur vie in decursu lampada poscis? proverbi-alia locutio nata ex Graco aliquo ludo, Varro R. R. III, 16. 9. Nunc cursu lampada sibi trado. Plato de legg. ysvruras nai inreiperrus autous nutante hauπάδα τοι βίοι παραδίδοντας άλλοις iξ άλλοι. Lucret. II, 78. Apud Athenas quum juvenes ludos cursu celebrabant, qui victor esset, primus facem tollebat, deinde sequenti se tradebat, et secundus tertio: similiter omnes, donec currentium numerus inpieretur; vet. Schol. Hi ἀγῶνς λαμαναδοῦχω non solum in Hephasteis sed etiam in Panatheneis, Prometheis aliisque Athenis celebrabantur, proverbiumque inde natum spectat proprie rerum vicissitudines mutationesque, quibus aliud ab alio excipitur. Hoc loco sub lampade opes, quibus heres legitimus vivo adhuc possessore inhiat, intelligi debent. decursu. me adhuc currente; me vivo.

62. Sum tibi Mercurius. Mercurius omnis lucri inopinati auctor; inde Græ-

cum Ignauer. Horat. Sat. II, 3. 68. Sensus: Bona, quæ ex hereditate tibi veniunt, non exspectare debes ut rem debitam, sed ut lucrum, quod tibi nec opinanti contingit, et quod, quantulumcunque tandem sit, sequi bonique consulere debes. ille, Mercurius.

63. Pingitur. pingebatur Mercurius nichos crumenam dextra tenens. renuis? recusas adcipere oblatum? vin' tu gaudere relictis? verba sunt interminantis. goudere, contentum esse.

64. Deest aliquid summe. Verba heredis summe deminutionem ægre ferentis, nec tamen plane audentis oblatum recusare. Minui miki. Me vivente illud, quod habeo, meum est; si quid inde detractum fuerit post mortem meam, quum cœperit esse res tus, tunc erit, quod doless. tibi totum. Tuum enim est, quod hereditate tibi relictum est; quod antea inde decesserit, non erat tuum; tibi igitur

sumptibus meis nihil detrahitur. 65. ubi sit cet. Dicere vult Noster: rationem mearum rerum noli a me exi-

gere. fuge, noli.
66. Legarat Tadius. Illud legatum Tadii positum est pro quibuscumque adcessionibus, quibus res familiaris Persii aucta fingitur. nec dicta repone paterna.
nec repete mihi veterem illam cantilenam, qua filiis a patribus parsimonia com-

67. Feneris adcedat merces. Hoc scilicet est, quod suadebant patres filiis. Feneris merces est lucrum ex pecunia fenere occupata. Horat. Sat. I, 2.14. S. 88. Hoc, quod vobis lucri de fenere adcessis, ad usum vitas vobis proficiat Tet. hinc, ex fenere, non ex sorte, quæ semper integra servanda est. sumptus scil. qui faciendi sunt ad vitte necessitates comparandas.

"Quid reliquum est?" Reliquum? nunc nunc inpensius unge, Unge puer caules, mihi festa luce coquatur Urtica, et fissa fumosum sinciput aure? Ut tuus iste nepos olim satur anseris extis, Quum morosa vago singultiet inguine vena, Patricise inmeiat vulvæ? mihi trama figuræ

Sit reliqua: ast illi tremat omento popa venter?

68. Quid religuum est? Reliquum? Heres interrogat, et poeta graviter commotus heredis inpudentia et inprobitate iterat interrogationem, pergitque cum in-cremento indignationis: Tune recusas contentus esse relictis? recusas? Jam curabo, nt tibi quam minimum post mortem relin-quatur, ut tuo cum dispendio discas, bona esse viventis nou heredis vivo adhuc testatore. nunc nunc inpensius unge. Horat. Sat. II, 3. 125. et 2. 61. Sensus: Lautius jam mihi parate cibos.

69. festa luce. ut supra: solis natali-

70. Urtice pro: cibus vilissimus, cujus tamen usus festo tantum die ab berede conceditur. et fisea fumesum sinciput aure. Sinciput ec. porcinum. Caminis, quibus nos utimur, carebant veteres, sed fumus per fores et fenestras exibst, solobantque igitur res fumo condiendas tigillis suspendere, aut in summa ædium parte locare, ut de vino notum est. Burm. ad Petron, 135. Inter cibos vulgares et rusticos erant etiam capita porcina, sale et fumo durata, ut in longum tempus possent reservari. cf. Horat. Sat. II, 2. 117 seq. Juvenal. XI, 82 seq. fissa aure, vel paxillo, quo erat caput susensum, perforata, vel canibus venaticis

71. nepos, filius forsan, nepotino more vivens. anseris extis, jecinore anseris. Jecinora anserum delicise erant helluonum veterum, itaque anseres alebantur, ut jecinora in magnam amplitudinem crescerent. Plin. H. N. VIII. sect. 77. X. sect. 27. Horat. Sat. II, 8. 88. Martial. XIII, 58. cf. Heins. et Gonsal. ad Petron. 137. Juvenal. V, 114. satur anseris extis pro: repletus cibis delicatissimis.

72. morosa vena. Venæ libidine inflantur. Horat. Sat. I, 2. 33. hinc vena pro libidine ponitur et pro sede libidinis, ut h. L pro ea parte, qua viri sumus. cf. Priapeia Naiades antiqui Dryadesque habuere Priapi, Et quo tenta Dei sena suberet erat. Martial. VI, 49. 2. morosa, fasti-diosa. singultiet, fortius quam fastidiet; ex fastidio aut ventre cibis nimis obpleto singultus oritur. inquine supe pro parte naturali utriusque sexus. Juvenal I, 41. h. l. pars intelligitur, qua fessias suut. vago. hoc epitheton adjicitus pi ellis, que pudicitism in propetulo bebes Propert. I, 5. 7.

-70

73. Patricia inmoist sulva. rem veneream cum nobili matrona exercest. Horat. Sat. II, 7. 52. Sensus: ut mulieres vulgares pudicities vulgates fastidiet, et libido ejus, magnis et amplis opibus adjuta, in feminss aobiles cadat. trama proprie filum, quod intra stamen currit: sic Serv. ad Virgil. Æn. III, 483. ubil Noster landatur. Senec. Epist. 90. deinde quemadmotum tela superais pande-ribus rectum stamen extendat, quemad-modum subtemen insertum est, qued duri-tiam utrimque comprimentis trama remolliat, spata coire cogantur et jungi cet. H. l. saltem trama ab subtemine diversa est. Trama erat filo megis torto ac dure, subtemen molli magis ac soluto, quo panni mollescebant ; villis et subtemine shous to restabat trama. Sessus: Egone it me macerem, ut ossa tantum et nervi ex toto meo corpore supersint?

74. Ast illi cet. At ille corpus bene ratum et saginatum habeat. Ventrem curatum et saginatum habest. vocat popam, victimarium, victimis saginetum. *tremot* verbum aptum pir dini. omento. hoc enim in homi obesis incrementa sumere solet et ventres extendere. Simpliciter hoc loco pro:

75-90. His versibus Noster decere vult, avaritiam nec finem nec modes noscere. Stulte facere ess, qui, ut gratiam apud beredes suos incent, ad opes undique conligendas pericula ocunia adant, labores omnes exhauriant, dum sta-deant, inexplebili heredum cupiditati sais facere.

75

Vende animam lucro: mercare, atque excute sollers Omne latus mundi, ne sit præstantior alter Cappadocas rigida pingues plausisse catasta. Rem duplica. Feci: jam triplex, jam mihi quarto, Jam decies redit in rugam. depunge, ubi sistam. Inventus, Chrysippe, tui finitor acervi.

80

75. Vende animam lucro. Sumptum ab iis, qui vitam suam lanistis vendunt. Lips. Saturn. II, S. Juvenal. VIII, 192. ibi Ruperti. dictum pro: pericula vitas adi lucri causa. excute, pervagando scrutare. Juvenal. XIV, 275 seqq. Lucian. Toxar. T. II. p. 511. ed. Reiz. de mercatoribus ameran yae estra axriv and rávera adyundin, és cierin, descrencéausus and laneres lors, est estim, descrencéausus and laneres lors, est est automágos cis riv adreis lanerament.

76. omne latus mundi. remotissimas mundi plagas. ne sit præstantior alter cet. Sensus: nullum quæstus genus tibi sordest, vel mangonium exerce.

77. Cappadocas. Servorum genus po-suit proceritate corporum et habitu insig-ne, audax et perfidum, ad turpia ministeria præstanda idoneum. Lucian. in Asino T. II. p. 604. ed. Reiz. Ad lecticas ferendas adhibebantur. Martial. VI,77. 4. Buidas in proverb. τεία κάπτα κάκιστα, Keñres, Karradones, Κίλιπες. vet. Schol. dicit, Cappadoces habere naturale studium ad falsa testimonia proferenda, additque: qui nutriti in tormentis a pueritia, equuleum sibi faceus dicuntur, ut in eo se invicem torqueant, et quum in pæna perdurarent, ad falsa testimonia se bene venum-darent. Fallaciis suis supe libertatem nacti et ad diguitatem equestrem evecti sunt. Juvenal. VII, 15. ibi Ruperti. Martial. X, 76. 3. Ceterum ex Cappadocis, Galatia regionibusque, que circa erant, multos servorum greges quotannis Romam esse deductos, constat ex multis locis. v. interpp. ad Petron. 29. et 63. Catasta erat pegma ligneum, in quo venales servi a mangonibus, quum illos vendebant aut vendere parabant, conlocabantur, et quidem nudi, ne emptoribus diligentibus fraus fieri posset. Claud. XVIII, 35 seq. Sueton. ill. gramm. 13. plausisse. Sensus: Ne sit quis te callidior (præstantior) in commendandis emptori servis venalibus, quod fiebat plaudendo eos, ad indicandum bonum corporis habitum.

78. Rem'duplica. Si nempe avaritise heredis velis satis facere, auge rem familiarem, ut quibuscumque artibus dupla flat. Horat. Od. III, 24. 59 seqq.

79. redit in rugom pro: jam decupla facta est res familiaris. Eleganter translatum hoc a vestibus. Ovid. A. A. III, 454. Quo ditior et elegantior aliquis erat, eo latiores et fusiores erant vestes. redire in rugom itaque pro multiplicari. De hac inestiabili avaritie natura lege Juvenal. XIV, 139 seqq. et 323 seqq. Claudian. III, 183 seqq. 196 seqq. Depunge, ubi sistam, consitue finem et modum, quousque divitias adcumulem.

80. Inventus, Chrysippe, tui finitor acervi. Acervus est ratio argumentandi a Chrysippo inventa ab exemplo acervi. Acervumne faciunt grana tria? non; an quatuor? non etc. et locum habet in omnibus, que non certum modum significant, sed relatione tantum multum aut parum. v. Gesn. ad Horat. Epist. II, 1. 47. cf. Menag. ad Diog. Laert. II, 108. Proprie sic dicendum fuisset: Tu non magis terminum, ubi in adcumulandis divitis consistam, poteris constituere, quam terminus ullus in Chrysippi sorite seu acervo ultimus potest vocari. Sensus: Quæ fieri non possunt, ut fiant, non poteris efficere. Noster per hoc exclamationem expressit, quasi jam factum esset, quod fieri omatino nequit. cf. Aristoph. Plut. 134 seqq.

## INDEX RERUM

ET

# DICTIONUM MEMORABILIUM.

#### Δ

Abacus i, 131. Accius, poeta ineptus i, 4. 50. 76. Acerra tacita ii, 5. Acervus, syllogismus acervalis vi, 80. Aceti morientis fæcem sorbet iv, aceto mordaci lotus v, 86. Acre despust in mores iv, 34. 35. Acre servitium v, 127. Adsigna tabellas v, 81. Ædilis Areti Italo honore supinus fregerit beminas iniquas i, 130. Ægeum mare v, 142. Ægroti veteris somnis v, 129. Agaso v, 76. Ager exossatus vi, 52. Alea hunc decoquit v, 57. Alli caput gustaveris v, 188. Ambitio cretata v, 177. Amomum iii, 104. Animæ pars v, 23. venditæ lucro vi, 75. inanes cœlestium ii, 61. Animus premitur ratione v, 39. Anseris extis satur vi, 76. Antiopa tragoedia i, 78. Anticyræ meracæ iv, 16. Apennino costam subduximus i, 95. Aperto voto vivere if, 6. Appula canis i, 60. Aprici senes v, 179. Aqualiculus i, 57. Arator peronatus v, 102. Arcana lumbi iv, 35. Argento quis modus iii, 69. Arcadiæ pecuaria iii, 9. Arcesilas iii, 79. Aretum, hodie Arezzo i, 190. Argenti quis modus iii, 69. seria ii, 11. Arma virum i, 96. Artis magister venter P. 10. Artocreas vi, 50. Asini auriculas i, 121. Attin i, 93. 105. Aurem in secretam gannit v, 96. vapora-Vol. II.

tam i, 126. aures radere mordaci vero i, 107. bibulas iv, 50. purgatas v, 63. Auriculas emere ii, 50. teneras radere i, 107. 108. auriculis conligis escas i, 22.
Aurum ovatum ii, 55.
Auster infelix pecori vi, 12.
Avia ii, 31. avias veteres de pulmone reveliere v, 92.
Avis secundus v, 72.

#### В

Baccam conchæ ii, 66. Balanatum gausape iv, 37. Balba de nare locutus i, 33. Balteus prætegit auro v, 145. Barba aurea ii, 58. barbam Cynico vellat i, 133. stolidam præbere ii, 28. Barbatum magistrum iv, 1. Baro v, 138. Bassaris i, 101. Bassus, Cæsius, poeta lyricus vi, 1. Bathylli satyri v, 123. Baucis pannucea iv, 21. Beatulus iii, 103. Belle i, 49. Berecynthius i, 93. Bestius vi, 37. Beta, *herba* iii, 114. Bibulas aures iv, 50. Biceps Parnasus P. 2. Bidental evitandum ii, 27. Bilis vitrea iii, 8. bile tumet ii, 14. Blando popello iv, 15. Bombis i, 99. Bovillæ vi, 55. Braccatis Medis iii, 53. Briseïs i, 76. Bruttia saxa vi, 27. Bruto liberior v, 85. Bulla donata laribus v, 31. Bullatis nugis v, 19. Ζz

Bulit in unda summa iii, 34, Buxum, turbinem iii, 51.

c

Caballino fonte P. 1. Cadat ira naso v. 91. Cachinno petulanti splene i, 12. Cadimus inque vicem prabemus crura sagittis iv, 42. Cælestium anima inanes ii, 61. Cape tunicatum iv, 80. Casar, Caius Caligula vi, 43. Casonia, uzor Caligulas vi, 47. Calabrum vellus ii, 65 Calces rigidos extendit iii, 106. Calirrhoe, scortum i, 134. Calles dicenda tacendaque iv, 5. Calve i, 156. Camena v, 21. Canicula, sidus damnosum iii, 5. 49. jactus in talorum lucu iii, 49. Canis Appula i, 60. nodum abripit v, 159. viatica v, 65. Canthum v, 71. Cappadocas pingues vi, 77. Caprificus i, 25. Caput indutum iii, 106. Carbone notare v, 108. Carmina intrant lumbum i, 20. Casise vi, 36. Casiam dissolvit ii, 64. Castigare examen i, 6.7. Castoreum v, 155. Catasta rigida vi, 77. Catinum rubrum v, 182. Catonis grandia verba iii, 45. Caudam jactare popello iv, 15. Causas rerum cognoscite iii, 66. Cedro digna locutus i, 42. Censorem salutas iii, 29. Centeno gutture niti v, 6. Centuriones varicosos v, 189. Centurionum gens hircosa iii, 77. Centusse curto v, 191. Ceraso peccet casia vi, 36. Cerdo tollat sua munera iv, 51. Chærestratus v, 162. Xaige P. 8. Chartis nocturnis inpallescere v, 62. Cheragra nodosa lapidosa v. 58. Chlamydes regum vi, 46. Chrysis, meretrix v, 165. Chrysippus vi, 80. Cicer ingere populo v, 177. Ciconia, sannæ genus i, 58. Cicuta iv, 2; v, 145. Cinere ulterior vi, 41. Cinnamum vi, 35. Cippus levior inprimit ossa i, 37.

Cirratorum dictata i, 29. Citreis lectis i, 52. 53. Clarum mane iii, 1, Cleanthea fruge v, 64. Clivum ad Virbi vi, 56. Coa lubrica v, 135. Coelestium inanes animæ ii, 61. Cænam funeris negliget heres vi. 33. Coenare, pro: agere fabulam v, 9. Compita pertusa iv, 28. ramosa v, 35. Compositas venas iii, 91. compositum jas fasque animo ii, 73. Conche bacca ii, 66. Cor salit rite iii, 111. Cornea fibra i, 47. Cornutus, philosophus v, 23. Corpus fidele senectse ii, 41. Corvos poetas P. 13. pessin sequi id, Corymbis i, 101. Cras hoc set v, 66. aliud egerit hos annos v, 69. Crassos dies v, 60. Crassus, pro locuplete quevis ii, 36. Crateras argenti ii, 59. Craterus, medicus iii, 65. Cratinus, comudia antiqua scriptor i, Crepidas Graiorum i, 127. Creta notare v, 108. Cretata ambitio v, 177. Cribro populi decussa farina iii, 112. Crispinus v, 126. Culpam defigers v, 16. Cumini pallentis v, 55. Cure hominum i, 1. Curata cuticula sole iv, 18. Cures, oppidson Sabinorum iv, 26. Curras rota posterior v, 72. Custos purpura v, 30. Cuticula sole curata iv, 18. Cynico barbam vellat i, 185.

n

Dama v, 76. 77.

Damnosa canicula iii, 49.

Davus v, 161. 168.

Debilis inscitia v, 99.

Decipe nervos iv, 45.

Decoctius i, 125.

Decoquit hunc alea v, 57.

Dedecus obstem cognatis siccis v, 136.

Defigere culpam v, 16.

Dei de puppe vi, 90.

Delumbe i, 104.

Demorsos ungues sapit i, 106.

Dentalia sulco terens i, 73.

Dente peragit grandia bona vi, 21.

Depellentibus dis v, 167. Deprendere mores curvos iii, 52. Descendere in se iv, 23. Despuat acre in mores iv, 35. Despumare Falernum iii, 3. Dexter senio iii, 48. Dia poemata i, 51. Dicenda tacendaque calles iv, 5. Dicta paterna vi, 66. Dictator, L. Quint. Cincinnatus i, 74. Diducit error mentes in compita v, 35. Digito infami ii, 33. monstrari i, 28. digitum exsere v, 119. Dinomaches iv, 20. Discincto vernæ iv, 22. Discite O miseri iii, 66. Dissutis malis iii, 59. Dolosi spes nummi P. 12. Donatse puppse Veneri ii, 70. Duplici hamo scinderis v, 154.

#### E

Ebria veratro Ilias i, 51. Ebullit patruus ii, 10. Echo reparabilis i, 102. Effluis amens iii, 20. Egerit hos annos aliud cras v, 69. Elegidia i, 51. Elixasque nates iv, 40. Eliquat i, 35. Emaci prece ii, 3. Emeris auriculas ii, 30. Ennius, Quintus vi, 10. Ensis pendens laquearibus iii, 40. Epithetis in rasis librat crimen i, 85. Ergenna ii, 26. Error diducit mentes in compita v, 35. Escas auriculis conligis i, 22. Esseda vi, 47. Euge, Belle i, 49. Euion, cogn. Bacchi i, 102. Evitandum bidental ii, 27. Eupolis, comædiæ veteris scriptor i, 124. Excutienda præcordia v, 22. Exossatus ager vi, 52. Expungam pupillum ii, 13. Exserere digitum v, 119. Exsultat Trossulus i, 82. Extra te ne quæsiveris i, 7.

F

Fabula hianda tragedo v, 3. Fagi veteris ramalia v, 59. Falernum, vinum iii, 3. Fallit pede regula varo iv, 12.

Far modicum iii, 25. Farina nostra v, 115. cribro populi decussa iii, 112. Fas animi il, 73. Favilla fortunata i, 39. Feneris merces vi, 67. Ferveat lector mihi i, 126. Festuca v, 175. Fibra arcana v, 29. cornea i, 47. Figas in cute solem iv, 33. Fidelia iii, 22. 73. v, 183. Filix, herba iv, 41. Finem animo certum petite v, 64. Flaccus, Q. Horatius i, 116. Floralia v, 178. Flumine noctem purgare ii, 16. Fœdere certo v, 45. Fœnisecæ vi, 40. Forcipe labefactent iv, 40. Fores udas v, 165. Fortunare da Penates ii, 45. Fortunata favilla i, 39. Fossor v, 122. Fratres inter aenos ii, 56. Frigescant tibi limina i, 109. Frons, pro pudore v, 103. Fugit hora v, 153. Fumo pondus dare v, 20. Fundo in imo suspiret numus ii, 51. Funem reduco v, 118. Funus præclarum ii, 10. funeris cænam negliget heres vi, 33.

G

Galli, sacerdotes Cybeles v, 186. Gannit in aurem v, 96. Gausape balanatum iv, 37. Gausapa lutea vi, 46. Gemini, sidus v, 49. codem tempore et una matre geniti √i, 18. Generoso honesto incoctum pectus ii, 74. Genius ducis vi, 48. varus iv, 18. nio merum fundere ii, 3. indulgere v, sinistro iv, 27. Genuinum, dentem i, 115. Germana pubes vi, 44. Gigni de nibilo nibil iii, 83. Gignimur, quidnam victuri iii, 67. Glutto sorbere salivam v, 112. Glycon, actor tragicus v, 9. Græcos centum curto centone licetur v, Graii doctores vi, 38. Grandia verba Catonis iii, 45. Gurgulio iv, 38. Gustaveris caput alli v, 188. Gutture centeno niti v, 6.

н

Habita tecum iv. 52. Hamo duplici scinderis v, 154. Hederse sequaces P. 6. Helicone nebulas legunto v, 7. Heliconidas P. 4. Heminas Areti iniquas ædilis fregerit i, Hercule dextro ii, 12. Herodis dies v, 180. Hesterni Quirites iii, 106. Hibernat mare vi, 7. Hianda fabula tragordo v, 3. Hircosa gens centurionum iii, 77. Honesto generoso incoctum pectus ii, 74. Hora fugit v, 153. horoscopus v, 48. Horoscope vi, 18. Humiles susurros tollere de templis ii, 6. Hyacinthina læna i, 32. Hypsipylas i, 34.

#### I et J

Jactare caudam popello iv, 15. Janus biceps i, 58. Jecore rupto i, 25. Ilias Acci ebria veratro i, 50. In mores in luxum in prandia regum i, Inane quantum est in rebus i, 1. Incurvasse querela i, 91. Incusa dona ii, 52. Incussere deos v, 187. Infami digito ii, 33. Ingenium ante pilos venit iv, 4. 5. Inmeiat vi, 73. Inodora ossa vi, 25. Inpallescere chartis v, 62. Inpello ii, 13. Inriguo somno v, 56. Inscitia debilis v, 99. Insomnis juventus iii, 54. Intendis rumpere v, 13. Intepet mare vi, 7. Intortos mores v, 38. Ionio condidit surda vota vi, 29. Ira cadat naso v, 91. Italæ merces v, 54. Italus honos i, 129. Junctura i, 65. acri v, 14. Junicum omenta ii, 47. Jupiter ii, 18. 21. 22. 23. 29. 40. 43. v, 137. stella v, 50. cum Jove vivere Jus compositum animo ii, 73. Justum suspendere lance iv, 10. Juvenci Siculi æra iii, 39.

Labefactent forcipe iv, 40. Labella uda ii, 32. Labeonem i, 4. Laborat vinci animus v, 39. Lacerna trita i, 54. Lactibus unctis ii, 30. Læna hyacinthina i, 32. Lallare, nania iii, 18. Lambunt, pro cingunt P. 5. Lampada poscis vi. 61. Lance suspendere justum iv, 10. Lapidosa cheragra v, 58. Lapillo meliori numera diem ii, 1. Laquearibus auratis pendens ensia iii., 40. Laribus subcinctis donata bulla pependis. v, 31. Largire inopi vi, 32. Laurus, epistola laureata vi, 43. Lecti citrei i, 52. 53. Lemures v, 185. Lethi memor vive v, 153. Libertate opus est v, 78. Libra, sidus v, 47. libræ ancipitis iv, 11. Licinus ii, 36. Lictor ineptus v, 175. Ligus ora vi, 6. Limen obscoenum v, 165. limina tibi frigescant i, 109. Limum deradere iv, 29. Linea tangitur umbra iii, 4. Lingues, quantum sitist canis Appula, tantee i, 60. linguas optare centum v, Lippa propago ii, 72. Lippus v, 77. Litera canina sonat de nare i, 109. Litabis nullo thure v, 120. farre ii, 75. Litus se receptat multa valle vi, & Locat Casonia ingentes Rhenos vi, 47. Lubrica Coa v. 135. Lucernas pingues vomuere nebulas v,

M

Macram spem ii, 35.

Luxuria sollers v. 142.

181.

Luciferi rudis v, 103.

Luctificabile i, 78.

arcana iv, 35.

Lunai portus vi, 9.

Lucilius secuit urbem i, 114.

Lucro vende animam vi, 75.

Lupus, nom. propr. i, 115. Lustralibus salivis ii, 33.

Lumbum intrant carmina i, 20.

Lutum es udum et molle iii, 28.

Macrinus ii, 1. Mæna, piscis iii, 76. Mænas, baccha i, 101. Mæonides Homerus vi, 11. Magister barbatus, Socrates iv, 2. Magister artis venter P. 10. Magnanimus puer vi, 22. Majestate manus iv, 8. Maligne respondet fidelia iii. 21. Mando vota ii, 39. Mane clarum iii, 1. Manes et fabula fies v, 152. Manius vi, 56. 60. Mantica spectatur præcedenti tergo iv, Marcentes vulvas pandere iv, 36. Marcus Dama v, 79. Mare hibernat vi. 7. intepet vi. 7. Marem strepitum intendisse fidis vi, 4. Marsi clientis iii, 75. Masurius, jurisconsultus v, 90. Matertera metuens divum ii, 31. Maxillis gausape pectas iv, 37. Medi braccati iii, 53. Meiite extra i, 114. Membrana bicolor iii, 10. Melicerta v, 103. Mendosum tinniat v, 106. Mendose conligis v, 85. Mensa verecunda seria laxare v, 44. Mephitis iii, 99. Meracæ Anticyræ iv, 16. Mercurius ii, 44. vi, 62. Mercurialis saliva'v, 112. Meruisse os populi i, 42. Messalæ propago ii, 72. Messe tenus propria vive vi, 25. Midas i, 121. Milvus iv, 26. Mimalloneis bombis i, 99. Minui senio vi, 16. Mire opifex vi, 3. Modicus voti v, 109. Momento turbinis v, 78. Monimenta Marsi clientis iii, 75. Monstrari digito i, 28. Montes magnos promittere iii, 65. Morbo venienti obcurrere iii, 64. Mordsci vero aures radere i, 107. aceto totus v, 86. Morosa vena vi, 72. Mores curvos deprendere iii, 52. tos extendit regula v. 38. pallentes v.

Munera sua tollat cerdo iv, 51.

Murmur tollere de templis ii, 6.

Murmura rabiosa rodunt iii, 81.

Musa i, 68.

Mutius i, 115

Mycenæ v, 17.

N

Nare de balba locutus i, 33. naribus uncis indulgens i, 40. Naso suspendere i, 118. Natalitia sardonyche i, 16. Natura continet hoc fas v. 98. 99. Nebulas Helicone legunto v, 7. Nectar Pegaseium P. 14. Nemo in sese tentat descendere iv, 23. Nereus i, 94. Nerio jam tertia ducitur uxor ii, 14. Nervis opem poscere ii, 41. nervos decipere iv, 45. Nigrum theta iv, 13. Nihil gigni de nihilo iii, 84. Noctem flumine purgas ii, 16. Nocturnis chartis inpallescere v, 62. Nodosa arundo iii, 11. chiragra v, 58. Nodum canis abripit v, 159. Nonaria, prostibulum i, 133. Nucibus relictis i, 10. Nugis bullatis v, 19. Numæ vasa ii, 59. Numera diem meliore lapillo ii, 1. Numeros tres Bathylli v, 123. Numus suspiret in imo fundo ii, 51. utile quid habet iii, 70. Numi dolosi spes P. 12. Numos credere v, 80. Nutrici non mando vota ii, 39.

0

O curas hominum i, 1. Obba fissilis v, 148. Obcurrite sannæ posticæ i, 62. Obscænum limen v, 165. Obstipum caput vi, 32. Ocello patranti i, 18. Ocimum, herba iv, 22. Oculi scintillant ira iii, 117. oculos urentes inhibere ii, 34. tangere olivo iii, 44. Œnophorum v, 140. Offas v, 5. Officia rerum tenuia v, 93. Ohe i, 23. Oletum i, 112. Olivo tangere oculos iii, 44. Omenta junicum ii, 47. Omento tremat venter vi, 74. Opimum pingue iii, 33. Optare centum linguas v, 2. Orcæ angustæ collo non fallier iii, 76. Ordo quis datus iii, 67. Orestes iii, 118. Ossa inodora urnæ dabit heres`vi, 34. Ovo rupto pericula v, 185.

P

Pacuvius, poeta tragicus i, 77. Pagina nugis turgescat v, 20-Palmstritte iv, 39. Palato tenero subplantat verba i, 35. Palilia i, 72. Pallentes mores v, 15. Pallida Pirene P. 4. Palpo v, 176. Pannucea Baucis iv. 21. Paper v, 79. Pappare minutum ili, 17. Parca tenax veri v, 48. Paria centum inducere vi, 48. Parnesus biceps P. 2. Pars anime v, 23. Parthi vulnera v. 4. Passim sequi corvos iii, 61. Patella secura iii, 26. Pater divum iñ, 35. Paterna dicta vi, 66. Paterno rure iii, 24. Patranti ocello i, 18. Patriam rem frangere v, 164. Patriciæ vulvæ iv, 73. Patruos sapimus i, 11. Patruus ebullit ii, 10. Pavo Pythagoreus vi, 11. Pectine tetrico vi, 2. Pectus incoctum generoso honesto ii, 74. Pecori infelix auster vi, 53. Pede varo regula fallit iv, 12. Pedius i. 85. Pegaseium nectar P. 14. Pelliculam veterem retines v, 116. Penates da fortunare ii, 45. Pendens laquearibus ensis iii, 40. Penem amarum IV, 48. Peragit grandia bona dente vi, 21. 22. Perditus cute i, 23. Pericli pupille iv, 3. Pericula capite cano pellere i, 83. Pericula ovo rupto v, 185. Peronatus arator v, 102. Petulanti splene cachinno i, 12. Pertusa compita iv, 28. Phalerse iii, 50. Phyllidas i, 34. Picas poetrias P. 14. Pilea libertatem dant v, 82. Pinge duos angues i, 113. Pictæ tectoria linguæ v, 25. Pingue opimum iii, 33. Pirenen pallidam P. 4. Pituita purgatissima somnia ii, 57. Plantaria, pilos iv, 39. Plasma liquidum i, 17. Plausisse Cappadocas vi, 77. Plebeia prandia v, 18.

Plorabile i, 34. Pluteum non cædit i, 106. Poemata dia i, 31. Poetrias picas P. 14. Polenta iii, 55. Pollice (sub) ducere vultum v, 40. Pondus dare fumo v, 20. Pontifices ii, 69. Pontus v, 134. Popa venter vi, 74. Popello blando jactare candam iv, 15. Populo donaveris bibulas aures iv, 50. Porticus, disciplina stoica iii, 54. Poscis prece emaci ii, 3. Posterior rota v, 72. Postice obcurrite sannæ i, 62. Pote i, 56. Præcedenti tergo spectatur mantica iv, Præclarum funus ii, 10. Præcordia excutienda v, 22. Præfigere nigrum theta vitio iv, 13. Prætegit auro belteus v, 145. Prætoris non erat dare v. 93. Prandia plebeia v, 18. Prece emaci poecis ii, 3. Premitur ratione animus v, 39. Primordia rerum vi, & Procne v, 8. Producis vi, 19. Progenies terra vi, 57. Prolui labra P. 1. Propago lippa ii, 72. Properandus rota iii, 23. Propria messe vi. 25. Prudentia velox rerum ante pilos venit iv, Psittaco P. 8. Pulchrum est digito monstrari i, 28. Pulydamas i, 4. Pulmentaria uncta iii, 102. Pulmo prælargus animæ i, 14. Pulmonem rumpere ventis iii, 27. Pulpa scelerata ii, 63. Pupillum expungam ii, 13. magni Pericli iv, 3. Puppæ Veneri donatæ ii, 70. Puppe dei vi, 90. Purgatas aures v, 63. Purgatissima somnia ii, 57. Purpura custos v, 30. Puteal multa vibice flagellas iv, 49. Putris in Venerem v, 58. Pythagoreus pavo vi, 11.

Q

Quæsiveris te non extra i, 7.

Quantum est in rebus inane i, 1.
Quatit manibus ii, 35.
Quintius dictator i, 74.
Quinta umbra iii, 4.
Quinta umbra v, 149.
Quintem quibus una vertigo facit v, 75.
Quirites hesterni iii, 106.

R

Rabiosa silentia iii, 81. Radere auriculas vero i, 107. Ramale vetus i, 97. Ramalia fagi v, 59. Ramosa compita v, 35. Ramum ducis stemmate Tusco iii, 56. Rancidulum quiddam balba de nare locatus i, 33. Rapiant puellæ ii, 38. Rapidæ vitæ usum permittere v, 94. Rara avis i, 46. Rasis in epithetis librat crimen i, 85. Ratione premitur animus v, 39. Receptat se litus multa valle vi, 8. Recessus sanctos mentis ii, 73. Rectum discernis iv. 11. Recutita sabbata v, 184. Recto talo vivere v, 104. Redit in rugam vi, 79. Relictis nucibus i, 10. Refulserit numi spes P. 12. Regula fallit pede varo iv, 12. fallere sollers adposita intortos extendit mores v, Regustatum salinum v, 138. Remus i, 73. Reparabilis Echo i. 102. Respondet maligne fidelia iii, 22. Respue quod non es iv, 51. Revello avias veteres de pulmone v, 92. Rhenos ingentes vi, 47. Rhombos ponere vi, 23. Ridenti amico i, 116. Rigida catasta vi, 77. Rimas angustas extendit lumine iii, 2. Rixanti populo cicer ingere v, 178. Roma turbida i, 5. 8. Romule i, 87. Romulidæ saturi i, 31. Rosa fiat, quidquid calcaverit ii, 52. Rota acri fingendus v, 24. posterior curras v, 72. properandus ili, 23. Rubellum Veientanum v, 147. Rubrica Masuri v, 90. Rubricam dirigere oculo uno i, 66. Rubrum catinum v, 182. Rugam (in) redit vi, 79. Rugosa sanna v, 91. Rumore sinistro v, 164.

Runcantem iv, 56. Rupto jecore i, 25. Rure paterno tibi est far modicum iii, 24.

8

Sabbata recutita palles v. 184. Sabino foco vi, 1. Sacer est locus i, 115. Sacerdos lusca v, 186. Sagittis præbemus crura iv, 42. Salinum regustatum terebrare v, 138. Salit cor rite iii, 111. Salivam Mercurialem glutto sorbere v, 112. lustralem ii, 33. tenuem turdorum noscere vi, 24. Sambucam aptaveris caloni v, 95. Samios ramos diduxit litera iii, 56. Sanna rugosa v, 91. sannæ posticæ obcurrite i, 62. Saperdas advehe Ponto v, 134. Sapio quod satis est mihi iii, 78. Sapit ungues demorsos i, 106. Sapimus patruos i, 11. Sardonyche natalitia i, 16. Sartago loquendi i, 50. Satur anseris extis vi, 71. Saturnia zera ii, 59, Saturnus gravis v, 50. Satyri Bathylli v, 123. Saxa Bruttia vi, 27. Scinderis duplici hamo v, 154. Scintillant ira oculi iii, 117. Scire tuum nihil est i, 27. Scomber, piscis i, 45. Scrobe i, 119. Secretam in aurem gannit v, 96. Sectabere canthum v, 71. Secuit Lucilius urbem i, 114. Secundo axe v, 72. Securus quo pes ferat iii, 62. Secura patella iii, 26. Seductum monest luxuria v, 143. Seges altera in herba est vi, 26. Semipaganus P. 6. Semuncia brevis v. 121. Sene prægrandi i, 124. Senes aprici v, 179. Senio dexter iii, 48. Sepia iii, 13. Sequaces hederse P. 6. Seria argenti ii, 11. Seriola iv, 29. Sermo quis populi i, 63. Servitium acre v, 127. Sesquipede i, 57. Severos ungues i, 64. Siculi æra juvenci ili, 39. Silentia rabiosa iii, 81.

Siliquis III, 55. Sinciput vi, 70. Sinistro genio iv, 27. Sinuoso pectore v, 27. Sistrum v, 186. Socratico sinu v, 37. Sole recenti v, 54. Solem figis in cute Solea rubra objurgabere v, 169. Solidum quid crepet v, 25. Solones ærumnosi iii, 79. Somnia ægroti veteris v, 129. purgatissima ii, 57. pituita Somno inriguo v, 56. Sonat de nare canina litera i, 109. Sorbere iv, 16. v, 112. Sorbitio iv, 2. Sparsisse oculos v, 33. Speciem veri dignoscere v, 105. Spes numi refulserit P. 12. Splene petulanti i, 12. Staius ii, 19. Stemmate Tusco iii. 28. Steriles veri v, 75. Stertimus iii, 3. Stloppo v, 13. Stolidam barbam præbere ii, 28. Strigiles v, 126. Stringere venas crudo de pulvere ii, 66. Stupet hic vitio iii, 32. Stuppas v, 135. Subærato v, 106. Subcinctis laribus v, 31. Subdite rebus v. 124. Subduximus costam Apennino i, 95. Subere prægrandi i, 97. Subplantat verba palato i, 35. Subsellia i, 82. Suburra v, 32. Succinis ambages iii, 20. Sulco terens dentalia i, 73. Sulfure sacro ii, 25. Sulfureas mephites iii, 99. Supellex quam curta sit iv, 52. Surda vota condidit Ionio vi, 28. Surgentem callem iii, 57. Surrentina iii, 93. Suspendere naso i, 118. Suspiret numus in imo fundo ii, 51. Susurros humiles tollere de templis ii, 6.

T

Tabellas adsigna v, 81.

Tabula in cærules oberret pictus vi, 32.

Tadius vi, 66.

Talo recto vivere v, 104.

Tange miser venas iii, 107.

Tectoria linguæ v, 25.

Tecum habita iv, 52. Temperat me tibi v, 51. Templis murmur tollere ii, 6. Tenax veri Parca v, 48. Tendis cum Jove vivere v, 139. Teneras auriculas radere i, 107. Tentemus fauces iii, 113. Tenuem salivam turdorum noscere vi, 24. Tenuia rerum officia v, 93. Tepidum Decenter i, 84. Terebrare salinum v, 138. Terens dentalia sulco i. 73. Terræ filius vi, 59. progenies vi. 57. Testiculi paterni i, 103. Tetrico pectine vi, 2. Theta nigrum vitio presigere iv, 13. Thure nullo litabis v, 120. Thyestes v, 8. Thynnus v, 183. Tiberino gurgite ii, 15. Titos ingentes i, 20. Togas verba v, 14. Tollat sua munera cerdo iv. 51. Torosa juventus iii, 86. Trabe rupta vi, 27. Trabeatus iii, 29. Tragœdo hianda fabula v, 3. Traham voce pura v, 28. Trama figuræ vi, 73. Tremulo versu i, Tressis agaso v, 76. Triental iii, 100. Troiades, i, 4. Trossulus levis i, 82. Trutinantur verba labello iii, 82. Tucetaque crassa ii, 42. Tumuli mortuorum floribus ornati i, 40. Tunicatum cæpe iv, 80. Turbida Roma i, 5. Turbinis momento v, 78. Turdarum salivam nosse vi, 24. Turgescat pagina nugis v, 20. Tuscum fictile ii, 60. Tusco Tusco stemmate ducis ramum iii, 28. Tutor ne sis mihi iii, 96. Tyrannos servos punire iii, 35.

## U et V

Væ vi, 50.
Vago inguine vi, 72.
Vaporata aure i, 126.
Vappa v, 77.
Varicosos centuriones v, 189.
Vasa Numæ ii, 59.
Vates centum sibi voces ora et linguas ia carmina poscunt i, 2.
Vatum plorabile i, 34.
Uda labella ii, 32.

Udas fores v, 165. Vectidius iv, 25. Veientanum Rubellum v, 147. Velina, sc. tribus v, 75. Vellant plantaria iv. 39. Velle suum cuique est v, 53. Velox prudentia iv. 4. Venæ compositæ iii, 91. morosæ vi, 72. venas tange miser iii, 107. stringere crudo de pulvere ii, 66. Vende animam lucro vi, 75. Veneri puppæ donatæ ii, 70. in Venerem putris v, 58. Venienti obcurrite morbo iii, 64. Venosus liber i, 76. Venter magister artis P. 11. Veratro ebria Ilias i, 51, Verba togse sequeris v, 14. Verecunda mensa seria laxare v, 44. Veri tenax Parca v. 48. speciem dignoscere v, 105. steriles v, 75. Vernæ discincto iv, 22. Vero mordaci radere auriculas i, 107. Verrucosa Antiopa i, 77. Versu tremulo i, 21. Vertigo quibus una facit Quiritem v, 76. Vestales urnæ ii, 60. Veteres avias de pulmone revellere v, 92. Vetule i, 22. Viatica canis v, 65. Vibice multa puteal flagellas iv, 49. Vicinia me egregium dicat iv, 46. Vindicta meus v, 88. Violæ nascentur e tumulo i, 40. violas portantes lucernæ v, 182. Virbi ad clivum vi, 56.

Virtutem videant intabescantone relicta Vitse nescius error v, 34. rapidse usum permittere v, 94. Vitrea bilis iii, 8. Vive memor leti v, 153. vivere talo recto v, 104. ex tempore iii, 62. cum Jove v, 139. Ulterior cinere hoc metuas vi, 41. Umbo candidus v, 33. Umbra quinta iii, 4. Umbri pingues iii, 74. Uncis naribus indulges i, 40. Unctus cesses iv, 33. Unguem crudum abrodere v, 162. ungues demorsos sapit i, 106. severos i, Unguen crassum vi, 40. Vomuero lucerna pingues nebulas v, 181. Vota nutrici non mando ii, 39. surda condidit Ionio vi, 28. voti modicus v, 108. voto vivere aperto ii, 7. Voce pura traham v, 28. Urentes oculos inhibere ii, 54. Urnæ ossa inodora dabit heres vi, 34. Urtica vi, 70. Usum vitæ rapidæ permittere v, 94. Vulfenius v, i 90. Vulgi securus vi, 12. Vulnus cœcum habes iv, 44. vulnera Parthi v. 4. Vulpem astutam servas sub pectore v, 117. Vulvas marcentes pandere iv 36. patricias iv, 73.

Uxor proxima iii, 43.

, 4 11 , 10



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



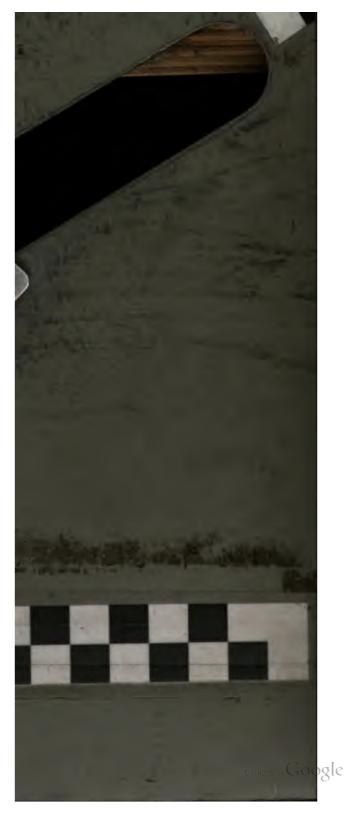